

1891 1891 SISCOTTEGA NAZIONALE CENTRALE - FRENZE 2.000 4942



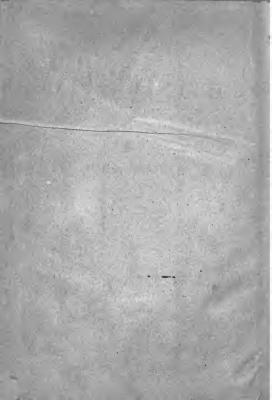

# A SUA ECCELLENZA IL CONTE

# ANDREA CITTADELLA VIGODARZERF

COMO DI FAMA INTEMERATA IN TEMPI E POSTI DIFFICILISSIMI

GLI EDITORI

DEVOTAMENTE INTITOLANO

QUESTA STORIA DELLA SUA PATRIA

CHI EGLI FE CHIARA

COLLA PENNA

COL CARATTERE COLLE DIGNITA

# GRANDE ILLUSTRAZIONE

D E

## LOMBARDO-VENETO

STORIA DELLE CITTA, DEI BORGHI, COMUNI, CASTELLI, ECC.

FINO AL TEMPI MODERNI

PER CORA

DI CESARE CANTÙ

E D'ALTRI LETTERA

Seconda-Edizione,



VOLUME QUARTO

MILANO

Contrade di S. Antonio N. 4805

1859.

B: 14 - 189 -

Fipografia Guglielmini

# PADOVA E SUA PROVINCIA

D. AUGUSTO MENEGHINI



## Origini. I Romani

Le origini di Padova, città che fu primaria de Veneti, si perdono nella notte dei tempi  $^{\rm I}$ .

Crede il Filiasi primi abitanti di questa terra appena emersa dalle acque essere stati i Veneti Pallagoni, che cacciati dalle lor sedi da una invasione di Sciti calati dall' altopiano centrale dell' Asia, dopo lungo ramin-

4. Gronicos Patacinuo, autore ananiuso, no ano Caristi 1174 usque ad annuoi 139 A. B., Tono IV. La crousca di Rolandino narra i essi della Marca Trevisma dall'anno 1183 al 1962; testimonio ed attore, non gli ocena fede la parzialità guella e resta lo storico più importante di quell'e il. Il Moneo Padorano racconta le unstre scienze tra uli anni 1201-1279; guello più apassionato, merita minore credenza. Le crotisco di controli della co

litustraz, del L. V. Vol. IV.

gare, sempre inealzati da questi ed a quel modo che più fondatamente sappiamo essre avventu nelle grandi invasioni che diedero il crollo all'impero romano, avutine usi, cost umanze e persino credenze religiose; frammiti da essi is fremarono in questi psesi. E di origine solicice alsistica vuole egli la tradizione di Fetonte, dal quale tanti luoghi de'nostri costorni ricevettero il none. Di origine assinica fia corramente quel bizzarro modo di maritar le vende donzelle, racconatori da Krodoto, e, secondo lo stesso Erodoto e Strabone, praticato anche dali Babilionesi e dali Persiani, per cui, raccolte in certo giorno tutte le fanciallo di ciascina borgata, venivano i giovani segliendo tra esse la sposa, con questo che, a seconda della bellezza della pressetta, doverano pagar una som-

chelle aggiuole ai prodelli son aride di fulli, errate in molli luoghi. Le cronache padovana, per la massima parte londite, sodolle quasi bute dalle favolose invenzioni di Giovanni da Nono o Naone e di Zambon Andrea di Favafoschi porgono livre ajudo; quelle del Cortus) dal 1295 al 1538 con due aggiunte anonime (1339-1385 e 1351-1334) sommiolistrano serasi particolari.

Albertino Mussain, Historia Angusta Henrici VII et de Rebus Gestis, ecc., coi Cortusj e la cronaca di Ferrelo Vic-ntino, porgono maleriali per l'epoca seconda repubbli-

cana, dalla cacciata di Exelino alla signoria de Carraresi.

L'età di questi raccogliam dal Vergerio e da Andrea e Galeazzo Gallari sincroni e il primo lor aggretario, loteressanti sono i capitoli in versi, dellati nella prigione di Nonza da Francesco il Vecchio da Carrara, narrando la ricuperazione di Padova per opera di Francesco Novello.

Guglielmo Ongarello nel 1444 cominciò la sua cronaca in lingua triviale ; è laborioso compilatore, ma senza critica. La fama alla quale percenne aegli scorsi acodi è doruta alla cura colla quale, alla fine delle epoche, registra le carle ed 1 documenti, che così ci conservò. È manoscritto stranamente sfigurato dagli amanuensi.

Di minor conto il Portenari, il Pignoria, lo Scardeone, l'Orsato, to Zaeco, il Calderio, l'Abriani, lo Spazzarino, il Cavaccio, lo Sberti e altri, il Brunacci scrisse della Storia Ecclesiastica fino alla metà del secolo XII, interrotto dalla morte dell'autore (Venezia, 1741), ed è peccalo che lanta crudizione sprecasse in quasi inutili critiche su materia meno importante che la storia civile. Di questi e di molti altri meno importanti si valsero i tre più insigni nostri storici. L'abste Giuscope Gennari dettò gli Annali di Padova dalle origini fino all'anno \$173, pol ripigliando dal \$236 al \$318. Opera pesante che manca d'indici, di sommario in fronte al capitoli, e le poche cose degre nuotano fra inutili citazioni di documenti; eppure é necessario a chi voglia serivere di que tempi. Giambattista Verei aclla Storia degli Ecelini è ercessivamente parziale, ma lodevolissimo d'aver raccolto d'ogni parle documenti per appoggiare ogni suo detto. Chi dopo lui scrisse degli Ecelini potrà giudicarne diversamente le azioni: narrarne alcun che di più nou potrà mai. Cesare Cantù diè forma più popolare ed autorevole ai fatti narrati dal Verei, rettificandone alcune inesattezze ed i torti giudizi, corredando il suo scritto con interessanti digressioni. Giovanni Cittadella, anch'egli vivente, dellò in due valumi la storia della dominazione carrarese, e le piccole mende non diminuirono gli elogi autorevolissimi.

A questi principalmente el confessiamo debitori per averei agevolata la via, e doblamo dichiarare che la lunga fatisa durata a confrontariti cogli antichi eronisti, ben pochi fatti ci frutiò da aggiungere al nostro lavoro.

Manca questo povero seritto di numerose citarioni, ma ce ne dispensava l'indole di questa pubblicazione. Però ci crediamo in diritto di dichiarare, che non un solo fatto per misimo, il frimma penza cultivatarlo cel letto.

..

ma, che serviva a dotar le più brutte. Con maggior fondamento possiamo credere all'invasione dei Toscani. Euganei ed Umbri a cni il Filiasi vorrebbe attribuir la fondazione di Padova, Ateste, Verona, Vicenza, Adria e Mantova, Molto lottarono essi coi Pelasgi che, vennti forse dalla Grecia, posero la città di Spina alla bocca del Po, e soccorsero più tardi gli Argonauti quando erano pressochè disfatti dagli Etruschi. Non si sa ner qual motivo, circa tre secoli dopo la fondazione di Spina, abbandonarono la Venezia, e se dobbiamo credere a Servio nel Commento all' Eneide, si ritirarono in Grecia ove egli dice che gli Aonii originem duxerunt ab eo loco ubi nunc Venetia maritima est. Tornati così gli Etruschi, e particolarmente la loro colonia di Adria, padroni dell' Adriatico, stettero in pace circa ottant' anni fino alla presa di Troja. Raccontano antiche storie che Antenore, raccolta grossa mano di Eneti o Veneti Frigi, venisse per terra attraversando i paesi de' Traci, Illirj e Liburni fino al Timayo, ove rotti gli Etruschi, ebbe poi in potestà gran parte dell'attuale Venezia. Non si può indovinare se, prima di Padova<sup>2</sup>, avesse egli già fondato altro castello; ma sembrano accordarsi gli scritturi che, dopo aver istituito certi ginochi detti iselastici, egli morì in pace, avendo appese ad un tempio le armi. Fin qui le congetture del Filiasi, chè nulla più permettono la lontananza dei tempi e le favole onde Greci e Romani riempirono le storie. Ma gli antichi cronisti municipali ne vanno tessendo a gara storie bizzarre, în cui innestano le costumanze de'loro tempi a quelle dell'età favolose, fanno giostrare gli eroi della Grecia come i Paladini de' loro giorni, e vengono a descriverci perfino minutamente le porte della città ed i monumenti che la abbellivano.

I Galli, popolo celtiro, seesi per la prima volta in Italia sotto la comdotta di Belloceo, indi rinforzati da sempre nuove torme di Cenomani, Sallutj, Boj, Lingoni e Senoni, avevano poco a poco occupato tatto il territorio, di cni oggi si compongono il Piemonte, la Lombardia, i Dacati e gran parte della Romagan, occiandone o riducendo serri i Taurini, gli Insubri, i Toscani e gli Umbri che prima abitavano quei territori. I Veneti però, dificia tra i loro natarali condini, l'Adige ed il Po, non solamente seppero resistere alla furiz dei Galli invasori, ma tano alta idea incassero ai Barbari del loro valore, che, alloquando Brenno gli centrato nella, città eterna, minacciava dell' ultima rovina la nascente

<sup>2.1</sup> distinatió de timologia possono derivare il nome di Padoro da Bod fectero significante bagan, o per la exque lermini che vabbodanto; odd greero ziresas, tendres, perceba grima di pabricarla si presere gli associ; dal velo decli secetti; da una città di simili nome fra damari e Comma nelle Padagoni, sibilità degli Estri, secondo Planio N. H. N., e. 2, 5 2; dal cellico perdi e padagor pascolo e pascolare, o dal Padago di pada un tentro essa visition alla città.

potenza romana, alla notizia che i Veneti avevano fatto una incursione nel paese dei Galli, abbandonò frettolosamente la conquistata Roma, che dovette sua salute ai popoli della Venezia.

E delle continue ostilità fra' due popoli altra indiretta memoria abbiamo da Livio, gnando racconta della rotta data dai Patavini allo Spartano Cleonimo (Lib. X. c. 2.) Avevano i Tarantini, memori dell'antica origine, chiamato costui a difenderli contro i Romani che sempre più gli stringevano colle loro conquiste, ma nol vollero più ricevere nelle loro mora, accortisi come più alla pirateria egli attendeva che a prestar loro l'implorato soccorso. Ond'egli, viste fallite sue brame di arricchirsi a spese di quelli, giunse colla sua flotta depredando suno al fondo dell'Adriatico alla foce del Medoaco, Lasciate quivi le navi grosse, e messa parte della troppa su battelli leggeri, risalendo il fiume si diede a devastare il nostro territorio. Ma la gioventù de Patavini « che a cagione de confinanti Galli stava sempre in sull'armi », partitasi in due schiere, circondò quegli staccati drappelli de'Greci, e gli obbligó a rendersi a discrezione. Con forze riunite assalirono poi la flutta spartana, che mal potea moversi in quei bassi fondi, e sì valorosamente si adoperarono, che a pena potè salvarsi Cleonimo colla quinta parte de' snoi vascelli,

Delle arse navi portarono a Padova i rostri in trienfo, e li posero a monnmento nel tempio vecchio di Ginnone, e al tempo di Livio viverano alcuni i quali re gli avevano veduti. Per festeggiare l'anniversario di tal fatto instituirono giuochi navali, da celebrarsi nel fiume che scorre in mezzo alla città ; giuochi che, se così può spiegarsi un passo di Albertino Mussto, confinuarono fin oltre il 1200.

La potenza romana fratanto più sempre s'avricinava alle nostre frontiere A distogiere i Galli-Senoni dall'associo d'Arezza, Marco Cario facendo nari audace diversione, valicato l'Apennino, era secso nel pasee che i Galli aveno totto agli Lundri, e trovatto indifeso, ne cacció i pochi sibianti, riducendo lo deserto: donde lunga e complicata guerra, a cui prese parte tutta l'Italia; avendo gi finantiri chimanto in suesidio i Gessuli, floma oli mezzo di ambasciantor cero l'amicizia de l'enomani e del Veneti, che pernassi e lusingati preferiroso l'amicizia de'Romani a quella de'Galli, e promisero ventinità soldati, siche poterono i comosi romani dopo viccionde sconfigor interamente i Galli a Telamone sulle rive del mar Tirreno, e compier la conquista della Galli Gallia (Salpina) (324 di Roma).

Adonque Cenomani e Veneti eran popolo di gran conto per Roma, indipendenti da essa, che li trattava con preghiere. <sup>5</sup> Ma nella seconda

<sup>3</sup> Strana cosa che, di lanti scrittori antichi a noi pervenuti, muno faccia menzione del conoji nostri maggiori venneto in soggezione lla Repubblica, mentre ei particolareg-

guerra Punica, quando, inanimiti dal terrore che spargeva in Italia Annibale, alleati e colonie si staccarono da Roma, i Veneti duraronle amici, e se dobbiam prestar fede a Silio Italico (Bell, Punic, lib. viii), nella fatal giornata di Canne combattevano co' Romani, e fra loro si distinse un concittadino nostro chiamato Pediano.

Tra la seconda guerra Punica e la Cimrica vogliono riferirsi la costruzione delle strade di cui abbiamo sopra parlato, e la fissazione de'confini tra Padova e Ateste, fatta con decreto del senato dal proconsolo L. Cecilio, e quella fra Atestini e Vicentini per opera del proconsolo Lucio Acilio Serrano, monumento delle quali rimasero due iscrizioni,



giarono l'assoggettamento di nazioni ben meno importanti. Trascorre senza dubbio il Portenari pretendendo, contro il Piznoria, dimostrare la Indipendenza de Veneti auche ai tempi dell'impero; ma è certo che i nostri non ebbero mai guerra col popolo romano e ne furono anzi fedelissimi alleati, onde Strabone dice che, e prima e dopo la guerra punica, socia funzerunt arma a quelle dei Romani. Il Sigonio ed il Panvinio, autorità somme in questa materia, giudicando per analogia e riconoscendo in tanti modi provata la soggezione del Veneti a Roma in tempo di poco posteriori alla conquista della Gallia Cisalpina, vogliono adattarvi una delle formole, riconosciute nel diritto pubblico del popolo conquistatore (Sigunio. Se suaque omnia fidei populi romani permittere. - Panvinio In consuctudinem parendi romanis clementer protocantibus venire). Se fosse lecito a noi

Itlustraz. del L. V. Vol. IV.

posta la prima a metà del monte Venda negli Euganei, la seconda appiè dei colli Berici verso Lonigo .

La guerra sociale terminò collo stabilire definitivamente la potenza di Roma, mentre in apparenza era il senato che faceva concessioni ai vinti Il prudente senato, a confermare gl'incerti, decretò sarebbe concessa la cittadinanza a tutti que' popoli che erano rimasti fedeli alla Repubblica: col che venivano a conseguirla anche i Veneti e gli Insubri che non s'erano accostati alla lega italica. Però, e non ne sappiam le ragioni (forse per quella massima dei tiranni, prometter lungo coll' attender corto) non ebbero allora i Cispadani il diritto promesso, giacche poco tempo dopo vediamo le nostre città, per opera del console Pompeo Strabone, padre di Pompeo il Grande, ascritte alle colonie latine, Era questo un dei tanti gradi di cittadinanza inventati dai Romani, per cui coloro che in patria avessero conseguito alcune determinate dignità, potevano votare ne comizj di Roma cogli onori e privilegi dei veri cittadini romani, avendo perfino diritto d'ottenere le cariche primarie della Repubblica, Tale favore riusci quasi illusorio perchè, distribuiti i nuovi cittadini in poche tribù, il voto di queste veniva reso inutile dal voto delle tribù antiche che erano in maggior numero. Poi Mario promosse l'ampliazione del diritto romano e più efficacemente Cesare che, dopo le guerre civili riuscito dittatore, quasi nella repubblica ridotta a servitù avesse ancora valore il titolo di cittadino romano, intese rimeritare i Traspadani dei

emeltere un'opinione nel disparere di tali gravissimi autori, propenderemmo alla sentenza del Panvinio, che ei sembra suffragata dall'analogia di fatti consimili.

L'articione politica del Bonata, cles, noteredo le frequenti rib-llicio, manteren al cogi intuti privinci, non avo biregon di ricerrere all'apecta videnza per riseriore al demino di questi popoli, etroscalti de possedimenti romani. Le siene videnza per tineriore al demino di questi popoli, etroscalti de possedimenti romani. Le siene di riberta del Romai, forre altro son firevo di repetato del repetato del riserio del Romai, forre altro son firevo in origina che coccessioni, estimantire di cetto dal predente sono del riserio del riserio, nodava la una colosate deministra ne del lestre, ori vari gradi di seggenten che finalmente condeverano all'assoluti corporazione nel denini delli Cambrillo del riserio de

4 La pièrez che riscorda la Sustaione del confair for Polovra el Ede, riferità dal Sancio, dall'Orsale e dal Muratori, ma correctitamente, fiu d'Illicale Insepartata in Ede ad-adorane in propria abblatione, di doves, compercia da varj cittadia, la trasferita partici musco, Chiarmente si scorge de la sicritione superiror più antica, i riversi ris pata con al cava variation andia lateriore. È da conservant cine lo scrapdifino ente la servizione superirore del sono del sicritione superirore più antica, i riversi reserva varia per a punel Proy cos e terminas dello secondi inne insurvettimamento pillo un Ex- che doveva essere nella terza, del che secretosi cancellò quelle due lettere, con però la mode che sono non ai pissuano leggere.

soccorsi prestatigli, onde ebbero questi popoli ad ottenere il diritto per cui tanto avevano combattuto, ma privo de'suoi più importanti attribnti. Padova venne ascritta alla tribù Fabia, Ateste alla Romilia.

Continarouo i Veneti, finchè duro la vita di Cesare, a favorino, ed è memorabile i fatto di una convet di Opilergini comandata dal tribano Valtejo, i quali, circondati da ogni parte sulla nave che li portava, che ceva parte di una piccola armata sconditt dai Pompejani, a cie osentata dal tribano, si difesero fino all'estremo, e anzichè arrendersi l'un l'altro si tracidazamo.

Alla battaglia di Farsalo le legioni del ditatore componerani per la massima parte di Traspadani, come avverte Labieno, nè quindi è tanto a fintasticare sul fatto di Cornelio angure, che, dal santuario di Apono circondato da folto popolo, racconiano gli antichi aver describi ta pugna frasilica al momento in cni socceteva, e tottasi di capo la corona che come augure portava, aver votato di non rimetterla, ove non si confermassero i sicoi vaticiai.

Ma ucciso il dittatore, forsa a cio stimolati da Decio Bruto che no reggravi il governo, i Veneti adericono ai Repubblicata, o fino all'ultimo perdurarono a difendere la libertà, e quando, formatosi il triumvisto di
Oltaviano, Attonico e Lepido, già ogni spernata care morta, resistettero
essi ad Asinio Pollione che con sette legioni travagliava il loro pesse,
o di Padova racconta Macrobio che nascostisi i cittadini per non dare
a Pollione nei arani nei denari, nulla valsero il tormenti infitti agli
schiavi, nulla la promessa della libertà, per far che riveisser l'asio
dei padroni. Fatto che, so conora gia chiavi, non e pictolo argomento della
umanità dei padroni. Assegnate dai triumviri le terre italiche ai veterani,
le città più ricche, per la mediazione di Cornelio Gallo, preposto al collocamento dei soldati, poterono redimersi, e fra queste fu Padova, Altre
più norcare. Come Atese, dovettero ricevere i nono i padroni.

Ottaviano, per togliere questa provincia dall'influenza di qualche nnovo nemico, se che il senato la decretasse libera da qualnuque preside o maigistrato romano, conoscendo, come dice Appiano, quanto era terribile a Roma tal vicinanza.

Da quell'ora la storia di Padova si confonde con quella delle altre città soggette all'immenso imprer ormano. Nella generale divisione dell'Italia fatta da Angusto, i Veneti obber posto nella decima regione, nè sotto i primi imprestori furoso turbati dalle armi, anzi miribilizzanto cominiciarono a prosperare. Neppure regnando Marco Anerilio oltrepassarono i Barbari la Piave, e solo circa ottan'anni dopo videro i nostri invaso e disertati ol loro pasee da dorde barbariche. Dei danni sofferti in talo oc-

casione sembra che Padova a stento abbia potuto rimetteria e non la troviamo nominata negli antichi libri, se ne toggiamo alcanne leggi date in Padova da Graziano e Teodosio, e la notizia della dimore futtra i alcane rolte da Onorio. Devastasa poi da Alarcio la Venezia, traversata da Radagsiso, tale era la miseria di questi paesi, che Onorio si trovo obbligato di concedere le cerre rimaste senza padrone si proprietori continuati contanto le gotto della della discussiona della perio della discussiona di padova la cincia chi alcani canti la città che gli resistevano, e Padova in fra queste; e confusamente raccana in cronsiti di attifica casta esto della suntanti contanti la contanti particolo di di mangiarrio, qualche cosa trovasi frammisto di vero. Pavola è certamente quella ripettata dal Dandolo, il derevolo del consoli di Padova addi 23 marzo 421, per cui fu fondata Venezia, e mandativi a reggenta tribuni, edificanovi anche la chiesa di San Jacopo, conascrata, tra gialtri, da Severiano, vescovo di Padova. Alla partita di Attilia, è cerco la maggior parte del cittadiri esser tornata a riedificare il in iluo natio.

Caduto l'impero d'Occi lente, ubbidirono ad Odoare, indi a Teodorica o successori, linche regnando Vitige, udite le vittorie di Belisario, seosso il giogo barbarico, dieronsi ai Greci (anno 510). Ma Totila, rialetta la gotica fortuna ebbe Padova d'assedio, e la riuni ai suoi Stati (511). Per poce; chè Narster ridusse tutta l'Italia a soggezione di Giustiniano (563).

Caliat i Longobardi, Padova e Monselice si tennero per i Greci, unitamete a Mantore ad alle città maritime, ne Abbono, Clefi od Autari poterono conquistaria. Rovinato poi il paese dalla violenza delle acque ingrossate per soverchio porgge (589), nella qual occasione l'Adige lasció l'antico letto che da Montagonan volgeva ad Este, solo dopo molti anni scavandosi l'altreo attuale, Agitulfo pote sottometter Padova, e ne disperse e trucido i cittadini (600, Vegliono i) più che ne spianasso le mura e le abitazioni e che il vecovo impunito rifuggisse a Malamocco. Checche ne fosse, certo poco dopo ritornaroni gli abitatori e con loro vennero a stabilirivisi alcuni Longobarti, giacche al tempo di Rotari (650) vi troviamo due vescovi, l'uno cattolico pei vinti, ariano l'altro pel vinicori. Per tante essiguare però sembra Padova seste assisi decaduta.

<sup>5</sup> Tro lorico, intento a mascherar il regno d'un barbaco col blandire i sentimenti e la arti di vanti, free a Pid na risarcire il palazzo pubblico e la piscan Neronana, della così per la somiginana colla piscina da Nerona costruita alle terme di Bo, a Credesi fosse questa la gran vasca increstata di fini marmi, che fu trovata a Montegrotti.

II.

### Condizione di Padova antica.

La piannra veneta è costituita quasi per intero da terreni di trasporte e quindi, a seconda delle correnti che ne attraversono le parti, riesce svariata la sua fertilità. — A più delle Alpi, che confinano verso Germania, sorgon dapertutto colline, le quali gradatamente abbissandosi, formano dalla ciana delle nerose montagne fina alla pianner quasi tindi szaglioni di un immenso anfiteatro. Solo nel Vicentino un gruppo di colli detti Berici, staccandosi aflatto dalle Alpi, s'intermano a moi di pensiola, continuata poi dai monti Englante che ne sono come un prolungamento.

Questi due gruppi di colli quando ancora non era emersa dalle acque la circostante pianura, forse racchiudevano vulcani ancora in attività e devono aver dato origine alla tradiziono delle Isole Elettridi, come un grande cataclisma, seguito ad una delle loro eruzioni, deve aver servito di bise alla favola di Fetonte.

Gli antichi scrittori concordano nell'esalare la fertilità di queste regioni; ore furnon le famoo razze di cavalli, tenuto fra le migliori nei circhi della Grecia, e riccrati dal vecchio Dionigi di Siracasa per migliorare quelle della Sicilia, e più rinomati tera quelli nati dalle cavalle lupifere, cod dette perchè portavano sulla coscia una marca colla figara di nas lupati, Delle lane notre si facerano arte qualità di tessuti e peziosi trappe della considera della figara di una natico, e le coal dette mappe rillose e drappi trifices, che al dir di un antico, e le coal dette mappe rillose e drappi trifices, che al dir di un antico, a prana si potevano tagliar colle forbici. Le foreste di quercie bastavano a numerosi branchi di porci, materia di vantaggioso commercio fino con Roma.

Prima forse che altove, per opera degli Etruschi, furono nell'odierno Polesine scavali canali artificiali, se a loro è da atribiur la grande opera delle Fosse Philistina. Certo l'abbondanza delle acque in queste provincie, ed i gran danni del loro straripamenti devono boso 'ora aver conduto a metterri un riparo. Vanto di profundi consociori delle leggi istrauliche ebber sempre i nostri, e Dante a parlar d'argini giganteschi qui e nelle Fiandre trordo esempi al suo dire, o danche a'gioni nostri qui si accerdatanou valentissimi idraulici, di cui mo fra i massimi, il Paleccapa, chiamato a consultare fino dai Francesi, intolleranti di ogni superiorità che a loro non appartenga.

La romana dominazione portò a noi il beneficio di aver intereccio tutto il paese de magnifiche strate; oppure, le vie militari servirono ad assoggetare i nostri maggiori alla Repubblica. La via Gallica, che da Torino per Verona e Vicenza giungara fino a Padova; la Postumio che da Genora per Cremona, Lola della Scala, Vicenza, Usine, Cividale, Tarvis andava in Germania; la Claudia Angasta che dalla Baviera per Teneto e Verona mettera capo otreo Osiglia nella Emilia Altinate, e la Claudia Angusta Altinate che dalla soposta della Damoiso per Belluno, Cenada e Treviso avera fine in Altino; e la importantissima Emilia Altinate che dalla Modenese girando attorno le paludi per Este, Padova, Altino, Dalia Concordia, Aquileja, Trieste conduces anell'Oriente, erano henefici montmenti del genio di Roma. Oltre alle nominate vie militari, costruite montmenti del genio di Roma. Oltre alle nominate vie militari, costruite pospora saldo argine, I astrictate di pietra, interrotte al religiose cappelle, delle stazioni de cavalti, imperfetta ma viva idea della posta moderna, minori vie chimate ericinates configuingevano il diversi paesti.

Di Padova, città popolata molto e ricchissima, scrisso Strabone che negli antichi tempi potesta miare ventimila nomia alla guerra, che avera fra nosì abitanti cinquecento dell'ordine equestre, quanti ne numerava sola Cadice tra tutto l'orde romano. Delle antiche età pochi ma insigni monamenti ci restano, i quattro possi romani, detti oggidi Molino, Altinate, di S. Lorenzo e Corbo, indizio della non mutata posizione della tili. Altri avanzi di grandiose fabbriche il Ziare, che esistera nel Prato della Valle 7, il Poro di cui scoprironsi alcune parti in occasiono di scavi nel fabbricar lo stabilimento Pedrocchie i Patrene, Ecco tatto.

§ Simone Sirulico (Dell'antica teatro di Padona, 1935) l'aves supposto ben più piccolo che non superre dai nosori sossi del 1823; donde si consoce che il son reggio est no no di piedi 193, besal di 183. L'arena teranava na'clissi di metri 148, sopra 88, costrulta di pietra colonillan. Negli seval del caffe Podrechel si trovi una hipide sitina; che Perruccian focrra incidere per Ingenuo suo marito, g'adiatore. Del ponti ecco le dimensioni in metri.

| PARTI                | MOLINO |         | ALTINATE |         | a. LORENZO |         | CORBO |         |
|----------------------|--------|---------|----------|---------|------------|---------|-------|---------|
|                      | corvia | freecia | corda    | freccia | cords      | frectia | corda | frectia |
| Arco maggiore        | 11.47  | 3,40    | 12.30    | 2.20    | 14.95      | 4.27    | 11.00 | 3,25    |
| Laterale a destra    | 8.10   | 2.74    | _        | -       | 13.52      | 3 32    |       | -       |
| Laterale a sinistra  | 8.51   | 2.87    | 11.02    | 3,00    | _          | _       | 8.70  | 3.00    |
| Minore a destra      | 7.00   | 2.50    | -        | -       | _          | _       | -     | _       |
| Minore a sinistra    | 7,45   | 2.78    | -        | -       | _          | -       | 7.70  | 2,30    |
| Grossezza del piloni | 1.75   | _       | 2.30     | _       | 1.44       | -       | 4.57  | -       |
| Lunghezza del ponte  | 50,40  | -       | 78.94    | -       | 45.22      | -       | 20.08 | _       |
| Largherra            | . 28   | _       | 7.77     | _       | 8 88       | -       | 2.33  | -       |

Ricorre alla mente di tutti quel Tito Livio, che ci tramandò notizia delle geste de' Romani, intorno a' cui libri, tanto sudarono gli eruditi, e



Tito Livio.

singolarmante i moderni intenti solo a distruggere senza potere o voler poi ricostruire: quel Tito Livio di cui pur troppo ci mancano tanti frammenti, onde restiamo in assoluta oscurità intorno ad alcuni periodi di storia, campo alle congetture di chi cerca denigrare il senno antico italico; quel Tito Livio, a cui nei secoli del risorgimento fu prestato un culto quasi idolatrico 7.

Varj scavi di colonne e basi avevano dato indizio d'un grande edificio, quando nel 1819 il Pedrocchi caffettiere facendo sterrare per una conserva di ghiaccio, rinvenne molti piedi sollo al auolo, fondamenta e roltami di abitazioni, interrolli da strati di terra vegetabile. Giunif a cinque melri sollo, si scorsero due ironchi di colonne sulla base ben lavorata, poi segno di altre, distanti fra loro qualtro metri, e piedistalli di colonne anche con iscrizioni, e tulto esaminato, si venne in chiaro quello essere il foro. Preziosi avanzi di antichità sono poi le Iserizioni, sia lalerizie, sia su pieira, e che vengono conservate; si ha a stampa l'Illustrazione delle antiche lapidi palavine.

7 Se sul merito storico di Tito Livio grandemente disputò, ai di nostri, una critica severa certo, ma forse non ingiusta, tutti cadono d'accordo ch'esso è it miglior narratore che esista in qualsivoglia lingua. Foggia egil ta sua opera a guisa di un'epopea, disponendovi quel solo che possa abbeltirla, e colle circostanze meglio acconcie all'effetto; il resto tralasciando o trasvolando. Al suo lempo, era moda che storici, oratori, poeli gemessero sulta decadenza di Roma. Livio, quantunque ne confessi i vizi preseuli, loglie a mostrare in qual modo essa montò a tanta grandezza; e volendo restar abhagitato da quella, e crederia eterna, non discerne la virtà e la giustizia dai loro opposti ; oppresAltri scrittori celebri ebbero in Padova natali; Volusio, scrittore di Annali Storici in versi ora perduti, Ascanio Pediano poeta e grammatico, di cui ci rimangono pochi frammenti. Valerio Flacco autore dell'Ar-

sioni e perfidic dissimula, o se nol può, le ettenua coll'esagerare i tarti de' vinii; tra gli obblighi di questi risone il credere a Rome quand'essa si proclama divina di origine e di atti; ed ancor più degli altri storici pagani, mostrasi cittadino sempre, anzichè nomo. Non ripeleremo col Niebuhr che il dublio nol tocchi mai, benel non se ne inquieta; come s'addirebl e la discussione colla magnificenza del poema? sarebbesi forse errestato Virgilio a discuter se cru possibile cho una ventina d'eroi si chiudessero nel venire d'un cavalto di legno? Tito Livio sa le favole dei tempi primitivi, e si propone di ripeterle, senza ne affermarle ne infirmarle. Gli stamo davanti archivi immensi; non ha che a salire in Campidoglio per interpretare vetuste iscrizioni, di cui si valsero e Pelibio e Diodoro, ma egu non se ne briga, perchè non ne verrebbe tampoco un solo nuovo abbeiltmento al suo quedro. Talvolta cita gli eutori antichi e ne libra le asserzioni, ma en perticialmente, e non per desumerne il preciso vero, ma per retorica elaborazione. Più comodo gli tarna il ricopiare e sovente tradurre Polihio, neppur semi re cogliendo nel segno, fin la dove questo descrive la costituzione romana Il meravigiloso è nin poetico: i prodigi vengono opportunissimi a tal uopo opportuno il sentimento della magnificenza romana, opportuno il grandeggiare soperchiante de'patrizi, opportune te pariate, e l'affettar di credere alle cogioni divine più che alla terrestri. Veglia il vero, chi scrivesse la sloria romana senza i prodigi, i vaticinj, gli eugurj, la sviserebbe, quento chi onimeltesse i frali e i miracoti nella storia delle crociate o di Ezelinn; pure assai più che qualunque cronicaccia del medio evo trascese Livio in fali fatterelli; colpa meggiore rerché seriveva in un secolo ove più nulla si credeva. . So bene idic'egli) · che quell' indiferentismo (negligentia), pel quale gli spiriti forti non credono · che gli Dei nulla presogiscano, varrebbe noo se ne raccontassero portenti, ma a · nie , che serivo di cose antiche , si fa in certo modo entico l'enimo, e un tal quale · sentimento religioso m'insinua che, quel che persone prudentissime pubblicamente cre-· dettero d'accettare, su degno d'esser riferito ne' miei annali · . Di rimputto repugnerebbero al a larguezza del suo locco le particolarità sulla forma del governo? ed egli le trasvola, se non dove lo costringa il dover raccontare le lurbolenze datle quali nacirone l'e guaglianiento del diritto e la libirtà di lutti i cittadini, poi dei soci, poi degli lictioni. Egli domanda perdono se, di mezzo alla guerra Punica, si divaga sopia le quislioni che recò la leuge Appre intorno al lusso. Sempre poi sposa una parle, e giusta lo spirito di quella giudica I fatti Non volendo o sapendo piegarsi ad intendere e rivelare i popoti e i tempi secondo l'indole di ciascuno, tutti li foggia sul tipo preconcetto, come di tutti i personagui fa degli ideali di vizi e di virtù. L'epoca regia e l'aristocrazia patrizia inlende a rovescio nei tribuni del quarto secolo, mnta tutela della libertà plebea, egit disaporova i chiassosi demagoghi dell'ottavo; mentre applaudisce a quelle che giudica virtû, non s'avventa iracondo el vizio, contentandosi di dipingerio Pende verso la repubblica come tutto le persone colto del suo tempo, o per dir nieglio, verso l'antica aristocrazia, e non tento per convincimento quanto perchè lo esigen la moda; innocuo liberailsmo di cui Augusto rideva, che vedendo Livio diceva: « Ecco qua it nostrò Pompejano . Ne Livio s'irrita contro te nuove forme imperiali, anzi tende a dissimulare i propri sentimenti, e riconciliare i cittadini colla presente conduzione; s'assodi pure la monorchia, purchè non Irda la legalità. E per questo spirito di legalità, che era emtnente in Roma, trova giusti i primi sei re, tiranno il seltimo che non cousulto col senato, e si pose disopra della volontà generale. « Me non è dubbi o (soggiunge) che Bruto, · tanto gioriato per l'esoulsione d'un tiranno, sarebbe a considerarsi sovvertitore della · pubblica cosa se, per desiderio prematuro di libertà, avesso strappale lo serliro ad al-« cuno dei re precedenti ». Nè ad esso Bruto, istilutore della repubblica, pur una concede

gonantica e Arrunzio Stella che sotto Domiziano ottenne in Roma il consolato: lodato ne'snoi versi da Marziale.

Padova si gloria di esser stata la culla dell' integerrimo Trasea Peto, la cui virtù tenne per alcun tempo incerto della vendetta il feroce animo di Nerone. Marito ad Arria, figlia di quell'altra Arria che vedendo trepidante ad uccidersi il marito Cecina Peto, condannato a morte, ferissi con un' pugnale e portolo poi allo sposo, disse quello memorande parole; Pete, non dolet; specchio di ogni civilo virtà, ebbe le prime cariche dello Stato; fu due volte console, proconsole dell'Asia, sacerdote quindecemvirale; mai non piego l'austero animo ad adulare il mostro che allora sedeva sul trono, nè celò l'orrore che gli destavano le pazze e scellerate proposte che il tiranno faceva al senato. E quando Nerone, uccisa Agrippina, volle far approvare il parricidio dai Padri, e quando spenta d' un calcio la moglie Poppea, volle poi fosse divinizzata, e quando doveansi celebrare solenni sacrifizi per la conservazione della divina voce di Nerone, Trasea usciva dal senato per non restare contaminato dalla viltà dei compagni. No sempre inutile era la virtù di Trasca, chè più d'una vittima rinsci a strappare al tiranno, e quasi solo in senato sostenne la dignità di quell'insigne collegio e quasi lo costrinse a far uso del sno potere. Venuto perciò in odio a Nerono, fu stabilito di spegnerlo, e scelto a tal uopo il tempo in cui, per la venuta a Roma di Tiridate re dell'Armenia, era il popolo distratto da giuochi e spettacoli d'ogni sorte. Convocato il senato nel tempio di Venere, ed atterriti i Padri dalle gnardie che li circondavano, cominciarono due infami delatori, Cossuziano Capitone e Marcello Eprio, la loro querela. E lo accusarono di delitti gravi per quei tempi e sotto quel principe, di non riconoscere la divinità di Poppea, e di non adorare per invidia la voce di Nerone, eppure aver lui cantato in patria in abito tragico all'occasione dei giuochi iselastici, ivi istituiti dal troiano Antenore; e gli vonne imputato a colpa il frequentar anticamente il senato, come ora astenersene. Come cra da aspettarsi in tanta viltà, fu dannato a morte, scegliesse egli il modo. Pochi ma sinceri

elde boli, con cui suole congodaria da sissemo de suoi erai; percanziane cha fulultura de alexando de la conseguiar de la conseguiar de la confesio sospiti, alteroparso alta patra se surrisparso un imperatore; e forse perció devanore artissimi i suoi librit, testo de Morio Dempinion no esterora arrisparso de candera nel gior reclando, e per le qual fu monhalo a merte da Deminson. Del 111 libre che para fosore, son il renhacioque e de superananon, uspera esi seguit; manno el tita i seconda decade, e la marciano del interessando degli ultimi tengli della repubblica; pure queste raiae sono il più suggato monomento de mai si erigiessa lla grandera d'una mazione monomento de mai si erigiessa lla grandera d'una mazione.

amici ed ammiratori non vollero in questi estremi abbandonarlo; anzi Rustico Arnleno tribuno della plebe, si offerse d'usar del veto tribunizio contro il voto del senato, ma Trasca non volle trascinare l'amico nella sna rovina. Intimatagli la condanna, fattesi segare le vene, cen forte animo spirò, prima impedito alla moglie Arria di seguire spa sorte. e lieto che al genero Elvidio Prisco altra pena non fosse data che dell'esiglio. Costni, cacciato in bando al tempo di Vespasiano perchè inflessibile odiatore della monarchia, fu finalmente dannato a morte dal senato per aver con pompa solenne celebrato il natalizio di Bruto e Cassio. La moglie Fannia mai non l'abbandono nell'avversa fortuna, erede delle virtù avite. Nè qui finirono le virtù e le sventure di questa famiglia. Ritornata Fannia in Roma dopo la morte del marito, fu sotto Domiziano accusata di avere, sciente la madre Arria, col mezzo del figlio Elvidio somministrato a certo Senecione, memorie per scrivere la vita del padre Trasca, nome anche dopo trent'anni inviso a regnanti. Non volle difendersi negando, ed ebbe condanna di relegazione in un'isola quasi deserta, dannati a morte Elvidio e Senecione. Le vite di Trasea Peto e di Elvidio ricerche dapertutto dai satelliti del tiranno, ne furono distrutti col fuoco gli esemplari ritrovati, bandita pena di morte a chi li ritenesse. Trasea ancor morto faceva paura. Spento Domiziano ed assunto al trono Nerva. Fannia ritorno in Roma da questo terzo esiglio, ma indi a poco, curando una sua parente ammalata, ne contrasse il morbo, sicchè in breve dovette soccombere. Donna di singolare virtù e d'amabilità insieme, proposta da Plinio a modello a tutte le mogli non solo, ma a tutti i mariti.

Il qual Plinio loda nelle epistole un altra padovana per nome Serrana Procula, di tal costame d'esser d'esempio perfino alle concitadine, quantanque ne fosse conocipto il rigido costame. Della onestà delle nostro antiche donne rende testimonianza anche Marziñle, che inviando ad una donzella suoi versi, la avverte che può leggeri quantunque padovana \*.

Negli oscuri tempi nulla più troviamo degno di ricordo, e le sole cose che ci restano, storia o leggenda che sieno, di san Prosdocimo, san Daniele e santa Ginstina, più alla ecclesiastica che alla civile storia appartengono.

E altri fatti avremo a registrare; che nella storia di Padova più abbondano le generose azioni che le perverse, e per quanto i tempi sini-

<sup>8</sup> Marziale loda pure (L. X, ep. 83) una Sabina, che abitava in Calaone, uno dei colli Euganei, e a lei manda in dono il nono libro dei suoi epigrammi. Di Ascanio Pediano, vissiolo imperante Claudio, restano commenti sopra Orazioni di Cicerone.

stri il comportarono, sinchè stette alzata la nostra comunale handiera, fu questa città propagnatrice costante di quel partito, che, raccoltosi poi sotto il capo della Chiesa, sostenne lunga ed alfine infelice guerra contro l'Impero, guerra d'indipendenza degna di sorte migliore.

#### , III.

## I Barbari.

Ne'tre secoli dalla caduta de' Longobardi al risorgimento dei Comnni come potrem noi sceverare dalla storia generale i pochi fatti, solo spettanti alla nostra città?

I principi longobardi aspiravano alla conquista di tutta Italia e le forze dell'impero d'Oriente non v'erano ostacolo. Ma in Roma sedevano allora pontefici scaltri ed ambiziosi; i quali appoggiaronsi ai Franchi e (storie note), mediante la donazione di Carlo Magno divennero sovrani.

Prese, alla foggia barbarica, stabile assetto la mova dominazione del Frinti, e depostolo, venne nauvo daca più benevios ai Franchi tra noi, quando sedata la rhellione di Rotgando duca del Frinti, e depostolo, venne nauvo daca più benevios ai Franchi a governare quel tratto di passe, che orn Marca del Frinti, ora di Treviso o Veronese fu indi appellata, e comprendeva più che l'attuale Venezia di terraferna. Al governo di Padora fa preposto un conte, e di reggimento fendale si introdasse negli antichi municipi de quali la conquista di Carlo Magon no potera rispettare la forna, ginorata e non compresa delle razze germaniche. E di qui comincia a nostro parere la lunga lotta tra il popolo conquistato el di conquistatore, tra la crittà l'attine al eraporossa il tempo degli imperatori di casa Sevra, cheb gierni splendifici nella flori-dezza della repubbliche guelfe, e non è ancora terminata in nostri giorni, sin nel canno della succulazioni che in usello della vita sociale.

Pochi di numero e dispersi, i vincitori non poterono assimilarsi il reato della nazione, anzi divettero in molei istituzioni piegarsi a suo i modi. I Longobardi, ariani da prima, si volerca al catoliciume; ma a qualonopa religione ascritti, Goti, Longobardi e Franchi restarono sempre barbari e conquistatori, nemici del popolo soggetto, in mezzo al quale crano accampati, selgenosi del viver cittadino, al modo che racconta Tando in sono padri; e quando il Commen, o l'antico manicipio della stirpe latina,

acquistò il sopravvento, ebbe a castigare l'insolenza dei signori rurali, improvvido in cio, che credette poterti ridurre nel suo grembo a vita civile, e riscaldò invece la vipera che dovea poi avvelenarlo. Carlo Magno ci è dipinto quale un santo, domatore della barbarie, civilizzatore dei popoli, fondatore di studi, legislatore ed amministratore forte e sapiente. Vero è aver egli molto dato alla Chiesa, molto più ancora promesso, ma è vero altresì che non l'uomo è fonte alle nazioni di civiltà, ma sorge quando i tempi sono matnri alla civiltà l'uomo che ad essa indirizza le nazioni personificandone le aspirazioni e Carlo Magno non fu quell'uomo. La luce non doveva venire dal Settentrione, e la conquista dei Franchi aggiunse nuovo peso a quello grandissimo, sotto il quale si dibatteva la razza latina, sola depositaria della antica sapienza: rese per tempo lunghissimo impossibile la unità d'Italia, diede non origine ma forza al reggimento feudale, del quale ancora a'nostri giorni lottiamo a distruggere gli avanzi, e corruppe i costumi del clero beneficato, dalla sua meta tutta spirituale volgendolo ad acquistar ricchezze indebite, dominio territoriale, ingerenza temporale.

Ed alla reazione contro il clero foudale ed imbarbarito vorremmo actrivere il fanatismo che, in secoli posteriori e più vicini al maturarsi degli avvenimenti, invase le menti in favore degli orilini mendicanti, clero nazionale e latino o plebeo, contrapposto al clero baronale, barbarico e nobile dei vescori e loro capitolii.

Chi non confessa la immensa parte che ebbe la Chiessa al risorpimento d'Italis, a el rinsacere delle lettere? Na la conservazione dei monamenti della gloria anties italica è dovuta ai monasteri non alle cattedrali, e i Comuni italiani nel mentre accettavano il papa a capo della gunta d'Indipendenza, erano bem lungi dall'ammetterne tutte le pretensioni, o liconsideravano più come un principe temporale italiano, interessato, la liberarsi dal contatto di prepotente dominio forsatiero, che come capo spirituale. Le città più paufed d'Italia (e fra sesa sepre poter dimonteri principe. L'accetta del contatto di presentenza del contatto di presentenza del contatto di presentenza del contanto del cont

Ma ripiglismo la narrazione dei fatti. Regnante il degenere Lodovico il Pio, fin novamente cangiali riprognizzazione di queste provincia, perceccio, perceccio, alegnato egli contro il marchese Baldrico, che isponiniosamente viere ritirato di annazi al Bulgari ravsori dell'Istri, gli toche in una dieta tenuta in Aquisgrana (anno 828) la merca del Friuli, che resto divisa fra i quattro condi, di Cividal di Friuli, Trevise, Padova e Vicenza.

Nelle guerre domestiche snecedute, sembra abbia dovuto poco soffrire la nostra città, giacchè per esse poco si battaglio sui campi d'Italia, o la frequente assenza de'nostri magnati e vascovi che accorrevano sotto le bandiene di questo o quel principe atraniero, recava poco pregiodizio al popolo, libero così dall'immediata sorvegianza del Barbaro. Da alcani indizi possiamo congetturare, che nelle lotte per la corosa italicia fra Loovico il Barro e Carlo il Calvo, indi tra i successori di questi fino all'estinzione dei Carolingi la politica di Berengarro daca del Fruiti aspirante fin d'allora al trono abbia preservati questi paesi, tenendoli quasi neutrali tra i varj contendenti, con simulata inclinazione a favorire le imprese di quei di Baviera.

Abbiamo scarsissimo noticie dello sato della nottra città in quoi tempi es a a crederia deciduta abbiamo il trattato contico da Lotario I coi Veneti a definizion de confini ed a norma del commercio, trattato in cui vengono nominati i Monselicani ed ommessi i Padovani, se a confermacri en lesa stessa opinione o esserviamo la ristrettezza del territorio padovano, che si estendeva a poche miglia dalla città, mentre di cò che forma l'attate provincia di Padova bono Iratto obbediva a Monselice, quasi tutti i nostri colli erano soggetti a Vicenza, e Trevino estendeva la giuristizione salla contea di Sacco e sui distretti di Mirano e Camposampiero, restan però argomenti del contrario. Padova non è più ommessa nel trattato, concluso quarant'anni dopo, tra Carlo ii Grosso e I Veneti, e (non naico ma raro esempio) in un diploma di Lodovico Il vodiamo nominati due vescovi contemporane, fatto da cui vorrebbero gli eruditi trar la consegnenza della monta condita podrano, della notra cito el el notra contenti porane, fatto de cui vorrebbero gli eruditi trar la consegnenza della molta podrazione della notra cito el redita contenti promota della notra cito el contenti promota della notra cito el redita contenti promota della notra cito el contenti promota della notra cito della notra

Nelle Innghe contese di Berengario del Friuli contro Guido di Spoleto e Lamberto suo figlio, Arnolfo bastardo di Carlomanno, Lodovico di Provenza e Rodolfo di Borgogna, la Venezia tenne pel primo, che di qui trasse i principali mezzi a difendere la perpetuamente minacciata sua dominazione. Lui regnante, nna irrnzione di Ungheri, i quali prima egli sconfisse, poi ridotti alla disperazione sconfissero lui sulle rivo della Brenta forse a Fontaniva, fu cagione che si incominciassero a fortificare le nostre terre dianzi indifese. Ed i vescovi di Padova, cui Berengario dono la Corte di Sacco, onde ancora al giorno d'oggi ne prendono il titolo di conti, e molte giurisdizioni nel Pedemonte, ancora comprese in questa diocesi, ottennero da lni non solo la conferma degli antichi privilegi distrutti dalla rabbia de'Pagani (cos) snona il diploma), ma autorità eziandio di opporre a novelle invasioni torri o fortezze. Fu allora che il Duomo fu circondato da mura, e vari castelli si alzarono nel territorio, primi de'moltissimi che ne'secoli posteriori coronarono la cima di ogouno de nostri colli, e assicnrarono le signorili abitazioni dei baroni del piano, e le ricche abbazie, gli ospedali e le chiese. Da Berengario furono conermate al vescovo ed al capitolo molte d'ecime, confermato il ripatico o telonos nello titti, accordato diritto di tener mercati, esentato o loro vassalli dai militari servigi e dai pubblici giudiri, fatti insoma immuni dalla imperial giuristilizione e ostotoposi todo lali vescovite. Mozza così la reggia autorità, più facilmente poterono poi i risorti Comuni a brani a brani tarpar i avescovite.

Berengario, resosì odioso per aver chiamato in soccorso i fercoissimi Ungheri, fa proditoriamente ucciosi da Lamberto, da in beneficato, e nuovi dominatori straziarono la misera Italia. Primo Rodolfo di Borgogna, poi Ugo duca di Provenza che si associo il figlio Lotario el che a combaro reale anticolo di Baviera, e finalmente dovette cedere il posto a Berengario Marchese di Itvea, che approfitto della secenzatione inci per les sue crudetti era venuto Ugo agli Italiani: crudele ancor esso se vero è che abbis propinato il veleno a gi gonane Lotario che prina, avvertendo di diegni del padre, gli avea sulvita la vita; costami che rivelano i tempi di generale di posto di calcio di generale di posto di calcio di generale di posto di Calcio, faggisti dalla fortezza di Garda, fun pre-pretesso alla calsta di Ottone I, che causò la totale rovana e prigioni di Berenazirio.

Tedioss ed inutil coss sarcibbe menzionare tutti quelli che tennero il governo della marca Veronese, e quelli creduti discendenti della ducal famiglia Candinas di Venezia, che ottenero in Palvos e Vicenza il titolo di conti. Altra memoria non ne abbiamo che il nome registrato in contratti di donazione a chiese o monasteri, e la lunga opera del Salici sui nostri conti ribocca di favole e di errori.

Il reguo degli Ottoni è notevolissimo per la crescente e rapila disorganizzazione il quel fatte sistema dei feuti, i quel sistema che, a parer di taluni, fa allora nel suo flore. E noi ravvisiamo coste disorganizazione appunto in quell'eccessivo motiplicaria degli enti industria talchè d'ogni coas si fe oggetto ad investitura, e per poco l'aria stessa non fu pretesto ad omaggio feudale. Quelti gerarchia che, si partigiani delle tenebro, appare tanto mirabilo e regolare, non ebbo, crediam noi, in alcun tempo esistenas di fatto, ed il diritto non trovo nelle fercot menti attro fondamento che la ragion del più farte. Nulli i gurvamenti, invalide le promesse, stabilita la poce solo per rifarsi di force, a rinnovare più sanguinosa la lotta, solo di none la soggetione al regnante i frequenti quasi quanto or sono le liti civili, le guerre private, ecco i costami dei tempi.

S'inauguravano le crociate colla strage e col saccheggio delle dimore degli Israeliti, e l'apostolo della pace, del quale avremo a parlare in appresso, frà Giovanni da Schio, chiamava ad abbracciarsi fra loro i nemici e i rivali, al chiarore dei reghi nei quali, per suo ordine, si abbraciavan viti gli eretici. Yha aleuno che alla ignaria dei nestri giorni contrappone la fortezza d'allora, quasichè non fosse destino dell'unità li imperfecione, e le lezioni dell'espericuaz fossero state tutte infrattuses. Ed a coloro che dal finatismo e dalla superstizione, dalla moltiplicità dei miracoli, dell'erigeri di innumerevoli chiese, dai peli-ginaggi, dal lasciti più, traggono agpomento a lodar la florente religione di quei secoli, noi opporremo i tanto or moltiplicati istituti di beneficenza e i mille modi in cui si esercita nelle uostre citta la più sabiline tra le crititane virtù, la carità: e mentre nel secolo decimoterzo troviamo polico Francosco d'Assis che invita i suoi segucat a spoginari d'ogni avere, e seguirlo gridundo pace ed amore, non possiamo a meno di tributare energion, per esempio, a quel Ferrante Aporti che si delicio tutto a solliero di chi, appena cutrato nello spinoso cammino delli vita, ha bisogno di guida per la mente el il curer !

Alla morte del terzo Otlone, i laroni italiani fecero un supremo tentativo per separare la corona d'Italia da quella di Germania, ed elessero a re Ardinio d'ivrea. Ma contrastavano a quella dezione il duca Ottone reggioro della Marca e molti conti e vescovi; code si fu alla armi, ed Ardunio sulle rive del Brenta scondisse gli avverari, costringanolo i nemici a rifuggirii di là delle Alpi (1002). Tardo accorse il germanio re Arrigo II alla ricacsa, e fice geran frutto alle chiusu dell'Adige, onde si volte per dirupati seutieri alle sorgenti del Brenta (1003), e d'accordo coggi abitatori di quelle montagne assalì i soldati d'Ardunio li mise iu volta, e venne sino a Bassano insegandoli.

Trionfante deppoi giunes a Paria, ore la festosa accoglienza ben pre sto si moto in aperta inimicizia, ond'egli quasi a forza ne dorette uscire, e rivalicar le Alpia sedera altre guerre, altri tumulit. Allora Anduino uscire dalle recothe ove s'era riuchisas, e ricuperar il regno, el opprimere la uszione, Guothe chiamato da papa Benedetto VIII, dall'arcire-scoro di Milauo, da altri signori, ritorna Arrigo in Italia (1013), cange in Roma la corona imperiale, mentre l'emalo Arduino veste nel monastero di Fruttuaria l'abbino monastico, e presto i minoro (1015).

Il Il molio roc è mal pinicino percisò, malgrado le montice è in conscioni parallo in fondo persisi e i possivo di formere un tatto compecco, o internancia piazzo, o internancia piazzo, o internancia promiso di montice un sull'acciona di considera sonza restriccio. Accio in suo malgrado di considera sonza restriccio. Accio il montico acciona con il regionare e l'ideoli a cui si supirazi: è dictito dell'inseprienza lo sperar tropo dell'unusiagne rel l'ideoli accio con internancia della succiona della consodiati su avvicini promiso il monitori producti anni producti produ

All Arrigo successe (1024) Corrado il Salico, che, nella dieta tenutaci in Boncajia, credette pater regidare la materia dei finati con leggi, che pur troppo ancora servono non a salvar la giustizia, ma a rendere malsicuri ed incerti i diritti. Celebre è sotto questo regno la guerra che ad Eriberto arcivescovo di Milano mossero i valvassori, e la invenzione del carroccio, palisdio in appresso della commanie indipendenza. Arrigo III (1039) sall poncio al trono, e de notevole in questo regno la quantità di prelati germanici che occuparono sia la sedia pontificia che le cattende vescoviti d'Italia. A sorreggere il dominio degli Oltramontani anno necessarie novelle reclinte, e l'accorto imperatore non amava la tiara sul capo di chi fosso entro al di qua dell'Alpi.

Poche memorie di que' tempi ha la nostra città, e le pazienti ricerche degli eruditi non valsero che a disseppellire vecchie pergamene, contenenti privilegi e donazioni ai vescovi e ai monasteri, e più spesso ancora conferme di privilegi, di continuo rinnovate; prova indubbia dell'incertezza de' diritti, E lungamente si trattengono gli scrittori sullo scoprimento di corpi di santi, sulla erezione di una cappella; trascrivono i nomi degli intervennti ai placiti regi e vescovili, e credono di trovarvi gli ascendenti di famiglie divenute poi illustri e potenti. Due altri fatti ci ricordano. Il privilegio dato da Arrigo al vescovo nostro Bernardo in Goslar il giorno 16 aprile 1049, e la definizione dei doveri e diritti degli abitanti di Sacco verso il loro signore. Con quel privilegio l'imperatore dava facoltà a Bernardo e snoi successori di batter moneta, solo volendo che fosse di peso egnale alla veronese, e portasse da un lato l'imagine ed il nome dell'impera tore, dall'aitro la figura della città 2. Il lungo tempo trascorso e le tante rivolnzioni monetarie da quei giorni avvenute, fecero sì, che agli infaticabili ricercatori di antichità non sia stato possibile rinvenire alcuna di queste monete. A sollievo degli abitanti di Saeco che si lamentavano delle violenze del Vescovo, Arrigo statu), restituisse egli ciò che per forza avea tolto, c fossero nulli gli atti estorti coll'inganno o colla forza, sottostessero agli obblighi ai quali erano soggetti gli arimanni, secondo gli usi e le consuetudini del contado trevisano, ma non più.

D'altra parte non potessero essi vendere la terra della Arimannia ad altri signori o a persone potenti, onde ne assessero ostacoli alla libera giurisdizione del vescoro; pagassero come prima la decima alla regla camera, e quando veniva il re a prendere la corona gli dessero sette lire di moneta veneta.

<sup>2</sup> É documento importantissimo per l'Immunità vescovite. Si sa che dal brutate dominio do feudatarj si passò a quel de vescovi, cho fu seata al regime municipate.

Quella popolazione, aitro privilegio fino dal 1003 ottenne dai Veneta, quanda, ricorsi al doge contro le essazioni dei pubblicani, i quali vineta da essi più che le annue dugento libbre di lino, mercè il qual tributo avenno assicurato il diritto di commerciare tra i Veneti, ottourero le conferma del favore anticamente loro concesso. Notiamo intanto questi due fatti, che diedero origine alle così delte buone costimanza, delle milia le lega Lombarda ci assicurò il libero godimento. A brani a brani convenira i anotti mascifori riscoutistra del che la forza arcollo rotto revisiva i notari mascifori riscoutistra del che la forza arcollo rotto.

IV.

## Formezione de' Comuni

Assanto pontefice Gregorio VII, zelatore di ció che chiamavasi la ibertà della Chiesa, sorse beu presto fra lai, e l'imperatore Enrico IV atroce discordia, non voleudo Cesare rinunziare all'ano di concedere ai vescori l'iuvestitara mediante lo scettro e l'anello, uso che al papa sembrava portare la digitià per tutt'altre vie che en ierrito e la scienza.

Padova, allora sotto la giurisdizione dei vescori, tenne le parti imperiali. Che se vacillò tra i due partiti al nascere della controrersia, essendo il vescoro Odelrico uou abbastanza fidato mediator di concordia alla Corte germanica, i successori apertamente spoarono la causa degli antipari, e ne obbero dagli imperatori privilegi e benefizi.

Ad esempio dei vescovi, molti uostri uobili seguirouo le bandiere imperiali, e tra essi Milone da Carrara, che al servizio di Cesare perdette la vita, come si ha da un posteriore diploma di Arrigo V.

Nº furono seuza compenso i vescori nostri, e ne è prora la tradicione, quautunque non confernata da documenti, che fa di Arrigo o
della imperatrico Berta sua mogile i benefattori della nostra Chiesa. Ad
Olderico concesse Arrigo diritto sui finmi Bacchiglione o Brenta entro
confini del territorio, vietando ad ogni altro lo stabilirri molini o peschiere, e gli concesse il ripatico, i porti ed i mercati nel territorio. A
Milone scismatico sono partigino le confermo a 'yagiquase il dono della
città di Padora colla sua arimaunia di tutto il distretto, l'Arena col
Zairo, ponti, strade pubbliche, dazi e gabelle. Ma ninn documento conferma la tradizione popolare di possessioni donatte, e stranamente favo-

leggianon i cronisti, dicendo ricostruto per privilegio Imperiale il Carroccio ch'era satto distrutto fino dai tempi di Attita, e dai Padovani ri-conoscenti chiamato col nome di Berta a memoria della intercessione della regina. Falso è pure esser morta Berta in Padova di vii seppelitia, e probabilmente è pur favoi quella Berta, povera constadienla, che credette far grato dono alla imperatrice offerendole del lino filato, e n'ebbe in ricompensa tunto terreno quanto attorno alla povera casa a San Pier Montagnone ne potò circondare quel filo. Piacevole invenzione è forse pur la risposta che, ad altre donne allettate dall'esempio, si dico aver fatto l'imperatrice: - Passò il tempo che Berta filava ». Ne è vero esser discesi da questa Berta i signori di Montagnone, già prima di questo tempo nominati l'ordenti del montagnone, già prima di questo tempo nominati l'ordenti per de la contra del montagnone, già prima di questo tempo nominati l'a

Lo scisma non scemara la liberalità verso lo chiese, cho anzi è forse questa l'epoca più feconda in donazioni e lasciti ai più longli, particolarmente a monasteri; e nelle molte carte conservate negli archivi delle chiese, troviamo ora per la prima volta distinguersi con cognomi le potenti famiglie, che forse ad espisazione di atroci misfatti, cran larghe dispensatrici di beni temporali a chi credevano potesse colle preghiere acquistar loro i celesti. Alla prima crociata sappiamo arer preso parte Aicardo di Montemelo che vi mori, ed Isnardo di Sant'Andrea del Musone.

A Milone era successo Pietro, scismatico vescoro pur egli : quando, morto Eurico IV, coll'assenso del figilo Arrigo V, papa Pasquale II convocó in Giustalla un concilio a definire la contesta, a Pietro, dichiarto intruso, venno surrogato Sinibaldo. Ma Pietro che d'era fortificato in Sacco, riusci ben presto, coll'ajuto deel Inveneriali, a cacciar di Padova Sinibaldo, il quale si ricovero in Este sotte ...ecione di quei marchesi; di abitanti delle citta, approfitatodo della debotezza del due partiti, acdavano acquistando esenzioni e diritti, parte col denaro, parte anche colla violenza, e ne abbiamo prova nei fregeneit inforcis che i nostri vescovi facevano ai messi imperiali contro le suarpazioni dei cittadini. El quantungua governatori della Marca in quasti lempi iroviamo prima su

I Pare fuor di dabbio che Berta non fu mai a Padova: e sarà curiose, per chi una volta indaghi l'origine e la instormazione delle tradizioni, il charire come tal visita e le dounzioni si radicassero innto nelle menti, che di Berta ed Enrico si pose l'elligie sulla porta occidentale del vescovado, poi più tardi un altro monumento nel cortille d'esso vescovado. Nel piano solto la biblioteca cantolare conservata inaide che dice:

Prassilis ac cleri presenti pradia Phano
Donavit regina jacens hoc marmore Berta
Enrici regis Palavi celeberrima quarti
Conjuz Ium grandi dono memoranda per cevum.
Pare lattura del XIV secolo

C. C.

Liutaldo, poi un Enrico che reggeva anche il ducato di Cariutia, al principio dell'undecimo sceolo era già stabilito il governo municipale, con un Generale Cousiglio per decidere delle cose più importanti, ed un Consiglio di Credenza al quale spettava l'ordinaria amministrazione.

Se uno dei principali diritti attinenti alla sovranità si ci il dichiarra la gorra e contrare alleanze, beu presto ue fece uno il Comme padovano che, venuto in discordia coi Veneti, probabilimente a cagione del corso del Brenta, anche uni secoli posteriori fregnente causa di guerra, unitosi ai Vicentini, Trevisani e Ravennati, insofferenti della veneta su-perbia, mando assalire la torre dello Bebbe tra l'Adige e il Brenta, uno lungi dalle lagune; con esito indicine però, che vi tocarono i notari una solenne scoufitta, e da seiceuto farono quelli caduti in mano al vincitore, per la mediazione di Enrico V, sollectio forse a scioglier queste lepta per la mediazione di Enrico V, sollectio forse a scioglier queste leptato espotea prevedere infeste alla imperiale autorità, e furono con tratista stabiliti i confini, rianovati i passi di commercio, liberati i prigoni, fisa sato anuno tributo di cinquanta libbro di pepe, altretante lire venete ed un palio da offirirsi i primi di marzo all'imperatore in uome del doge.

Prosperando, la nostra città attendeva ad allargare il ristretto dominio snlla circostante campagna, rioccupando la giurisdizione di tratti di paese, già fin dal tempo dei Lougobardi incorporati ai contadi di Treviso e Vicenza. Di qui nuova guerra coi Vicentini, ed a sosteuerue il peso nuova alleanza coi Comuni di Treviso, Feltre e Conegliano, mentre i Vicentini chiamavano a soccorso i Veronesi, e svoltarsi con nuovo canale a Longare, l'acquir a Bacchiglione sicche più verso Padova non scorresse, ed a rimediare a tal dauno accorrere i Padovani cogli alleati, e sanguinoso combattimento, con grave perdita d'ambe le parti, ma più de' nostri (1140). I quali non inviliti attendevano a rifarsi di forze, quando per interposizione del pontefice fu conchiuso un accordo, e ritornati in libertà i prigioni, volsero novamente le acque del Bacchiglione per l'antico lor letto (1142). Lamentandosi i Veneti per tagli del Brenta ad essi perniciosi, risposero i nostri esser padroni sul loro territorio di far ciò che sembrasse vantaggioso, nè altri aver diritto ad impedirglielo. Si venue alla suprema ragion delle armi, ed a Tomba ebbero la peggio i Padovani, mortine molti, quattroceuto rimasti in man del uemico. Deposto l'ardire, si maudarono a Venezia dodici ambasciatori, i quali del danno occasionato con quei tagli scusassero il pubblico, caricandone privati cittadini. Accettata la scusa e confermate le cose come prima della guerra, rifatti i dauni, furono rilasciati i prigioni (1143).

Quali fossero le operazioni fatte allora intorno al Brenta, non è chiaro dallo carte di quei tempi, m. Piabte Gennari (Corro onitio de fismi in Piadora e contorni e dei cumbinmenti reguiti) provò, contro il Temanza che le volera operato nei contorni di Noventa, essere state escule molto più in giù, talché ne restava inmodato il territorio del Monastero di Sant'Ilario, e le torbibile del fisme minacciavano di interrit parte della lagnan, perpetna preconcapazione dei Veneti, distro alla quale diressero poi essi, quando ci chèero sudditi, tatte le loro costruzioni idranliche, con grave danno del nostro territorio.

Terminata la grande lotta delle investiture, non troviamo più menziono del vescovo Pietro, e tutte le carte portano le sottoscrizioni di Sinibaldo e Bellino suo arciprete, indi successore. Grande occupazione di ambeduo fu il ricuperar alle chiese ciocchè nei luttuosi tempi dello scisma aveano i potenti occupato, e viaggi e liti senza numero a tal uopo intraprendendo. Lo zelo di Bellino fu cagion di sna morte, chè Tommaso Caponegro dei Capodivacca, accerrimo sno nemico a cagion di certe decime le quali era stato obbligato dal vescovo a restituire, mentro viaggiava alla volta di Roma ad implorar la protezione del pontefice, presso la villa di Fratta nel Polesine, da sicari lo fe uccidore. Bellino dalla popolare devozione fu posto nel novero dei santi, e nella diocesi di Padova e di Adria gli si tributa culto religioso con chiese ed altari. Il vulgo adottò che il santo vescovo sia stato insegnito ed neciso dai cani di Tommaso Caponegro, mentre cangiato cammino, fuggiva dalle avvertite insidie; laonde Bellino fu tennto valido intercessore contro i morsi dei cani rabbiosi. A guarire dai quali si reputano efficaci certe chiavi che arroventate si applicano alla ferita ed insieme al capo dell'animale colpevole. Il Canonegro non ebbe per allora punizione, ma molti anni dappoi trattennto in carcere dai creditori, terminò infelicemente. « Così (dice un insigne scrittore) le leggi accordarono all'oro di andici usuraj la protezione negata al sangne di un vescovo ».

Dalle usurpazioni con cui i Comuni andavano aliargando l'antorità a pene di quella dei vescori, prova abbiamo in na antice carta del 1438, anda quale si vedono i 17 consoli di Padova decidere una controversia tra il nostro capitolo ed Ugozone da Banne, il quale riodentemento avra apogliati i canonici di alcome possessioni. E altri documenti dimostrano non essere allora stati i chierici tanto tenaci della ecclesiastica immunità, che rifintassero di comparire dinanai alle magistrature laicali.

Delle tante naturali calamità, fedelmente rammentate dai cronisti, abbiamo tacinto, ma fece epoca nelle nostre storie e se ne datarono molte carte, lo spaventoso tremoto che, nel 1117, rovino la nostra città, ab1 COMENI 22

battendo la cattedrale e la chiesa di Santa Giustina, cagionando straripamenti di fiumi e fenomeni terribili, esagerati forse dal popolare terrore. Esempio della poesia di quei tempi riferiremo qui l'isicfu posta a rammemorare la ricostruzione della cattedrale.

> Me terre primo motus subsertit ab imo: Sed Macili limo putchre me structit ab imo. Anno ab Incarnat, Domini MCXXIV Indictione II Arte magistrali Macili constructi ab imo.

E l'altra anteriore sulla chiesa di Pieve di Sacco.

Prasulis est templi finitio tempore Petri Milo fundavi! vir præsul et imperialis MCX MCX

E finalmente i versi dei quali si serviva il notajo Giona a chinder le carte da lui rogate:

> Causidicus sacri tabularius atque palaci Qui soles pulchre nomen gestare columbe Literalis fixi Jonas ceu lumine vidi Que presul mouui, seu que mihi scribere jussit.

Male da questi rozzissimi versi si potrebbe argomentare alla assoluta mancanza di studi. Olderico predecessore di Milone promovers la gin-risprudenza, o troviamo spesso nominati dottori di legge, titolo che probabilmente non accennava ad un grado accadenzico, ma a chi delle legineva materia d'imegamaneto; e crede talmo ravviaser il celebre Irac-rio in quel Guarnieri giudice, sottoscritto ad una decisione imperiale del 1116 per causa tra le monache di Santo Stefano ed Uberto di Fontaniva.

L'epigrafe poi di Giovanni Cacio, succeduto nell'episcopato a Bellino, chiaramente lo dice perito nelle leggi canoniche.

Qui cum prote sua cinctura fulsit equestri Iuque sacerdotum canone doctor erat, Hic iacet anti-tes Caci de stirpe Johannes Cuius nomen humi, mens viget astra super.

Ecco versi migliori dei precedenti, e lasciando quando parleremo della Università il trattare dello stato delle scienze in Padova, diremo alcun che delle arti belle. La pittura non su mai spenta in Italia, e senza investigare a quale stile appartenessero i dipinti dei quali, a detto di Venanzio Fortunato, erano ai giorni suoi coperte le pareti del tempio di Santa Ginstina, si conserva nella sarcestia del Duomo un prezioso Evaneliario, miniato nel 4170, come ne fa fede da iscrizione: Anno D. N. Jhi Xpi MCLXX Inditione III, XVIII VI Octobria expletum est ab Visidoro hoc opus in Pulsus feliciter. Gerardo Epo presidente et Wilfrido archiprothero ma XXVIII Gen. comorante.

Il Moschini ed il Gennari vollero dal nome indovinar la patria del pittore, e lo fecero greco, ma il Selvatico dallo stile di lui induce fosse italiano, e non segnace della greca maniera!.

## V.

## Gl'imperatori Svevi, Case d'Este e di Romano.

Federico Barbarossa, nome caro agli Alemanni quanto a noi inviso come di rapitore delle nostre libertà, sentiva altamente della imperial dignità, e voleva ricondurre i popoli a quella soggezione, a cui dai Romani imperatori erano stati ridotti. Mal gliene colse, chè quando concorde un popolo alza la testa e proclama snoi voleri, si spezzano davanti a lui le armi degli oppressori, e trionfa; stolto poi ed improvvido se, dalle lezioni della storia ammaestrato, non spinge fino all'estremo lo sforzo sno a sostegno dei diritti conquistati col sangue. Tal fu delle città lombarde, le quali, riposando sui mietnti allori, non seppero svincolarsi dalla fatal soggezione all'impero, non videro con quanto facili arti potesse lo straniero sconnettere quella loro gloriosissima unione, e con errore ancor più funesto, non s'accorsero che, in mezzo a loro, in ogni castello, perfino in mezzo alle città, da loro stessi invitati o sforzati a stabilirvisi, stavano altri ed innumerevoli stranieri, legati a quelli d'oltralpe con molteplici vincoli di memorie, di parentele, di lingua, di interessi; gente che tutto doveva all'impero, ed a quello in ogni caso si sarebbe accostata, Gran causa della rovina d'Italia fn la discordia, ma non malediciamo alle

<sup>1</sup> La chiesa di Santa Solta si stava rilabbricanto nel 112, cone appare du na certe discitate nell'inchisio dei caspiel, colle quale il veccom Sinitaliole concesso certe decime ai chiricia regulari di quella. Perbi il chiaristimo Pirtos Selvalto, sovervando il nessone forma tra l'abuscia di ci rimanencia del chiesa, confortando quelle due parti di fiberica con altri monumenti de'quiti abbiano ila ditu nicera, dimandri deversi riterera giunizate di proveno dell'arcia di consumenti del quali silvano il a ditu nicera, dimandri deversi riterera giunita dal più recovo Sinitalolis in noltritano a quelle che prama mistrano, la canado sansistere il cere force a resperanto di pero. Si legazono a quelso proposito le sue Noticia stricche autarizzabilitaria pudificaria.

ire de'padri nostri più che non meritino. La discordia lacerò bensì l'Italia, ma non sempre per mano di Italiani. Erano forse tali gli Estensi, i da Romano, gli Scaligeri, i Carraresi, i Collalto ?

Colpa principale de'risorti Comuni fu lasciar a mezzo l'opera ben avviata, fu il non disperdere affatto ogni reliquia delle invasioni barbariche, il fendalismo che era penetrato ogni dove, e portava con sè i germi della sociale dissoluzione, il non aver abolito la ereditaria nobilità, il non aver caccisto oltre l'Alpi, ognono che di schiatta libria non fossei, mon aver ristabilito in tntta la sna potenza eliminando ogni avanzo di rivale opposizione, quel precipuo e distintivo elemento della civittà italica di ogni tempo, la città.

La prima calata di Federico in Italia fu segnata di stragi e di incendi, prebadio a maggiori, ondo l'imitatoro degli antichi imperatori Romani voleva fare sgabello alla ripristinata sua autorità. I fatti della lega Lombarda troppo son noti ad ogni italiano; trattero solo della parte che vi presero i Padovani. Colle militie delle attre città anche le nostre intervenero all'assectio di Milano, e contribuirona all'oppora fratricida, matentosto lavarono o l'onta sorgendo i primi contro la soverchiante potenza imperiale.

È narrato in nas vecchia cronaca, che reggesse allor Padova per l'imperatore il tonte Pagano, il quale, inmameratosi di Speronella Dales-manino, figlinola di Dalesmano e Mabilia, ricchissima donzella, la rapi e irattala alla rocca di Pendice, la tenne per concubian. Di che adirato Dalesmanio firatello di lei, indettaosi con Alberto da Baone ed altri maggiorenti la nostra e delle vicine città, fin convennto di cacciare, ad nn giorno stabilito, i vicarj imperiali, e fia setto il 23 gingno, solenne per la festa dei fori. Fuggi Pagano al primo moto in Pendice, ma quivi asseditot, saputo esser stati cacciati i vicarj anche dalle città vicine, e inattie lo aspettar soccossi, venne a pattie di san presenza liberò il nosto territorio ?

2 în lai reconte trovania mute isensituza, perchă si dire Spensellu ancer patient motoria întervino și morție di ficiusiline dei Carran, rel si indende cene questi me si si restetito dell'affonte întățeli (ove avrese evulo longo îl repimerlo, anti come final si restetito dell'affonte întățeli (ove avrese evulo longo îl repimerlo, anti come final ce întere î



Rôcca di Pendice.

quante gliene venn-ro alla mente. Del moto dei Padovani non sembra esatia la data del 23 giugno 164, stiribuitagli, poichè Acerbo Morea dies comisciata la sollecazione nel veno, ed un diploma di Federico concesso ai signori d'Acco il 27 giugno dello

Anche spoglio del romanzesco derivante dal ratto di Speronella, è certo essersi prime dal ferreo giogo di Barbarossa sottratte le città di Verona. Vicenza, Padova, strette a comune difesa in una lega, nucleo ed origine della Lombarda. La quale, iniziata nella nostra Marca, diede prove ben presto della propria forza obbligando alla ritirata l'imperatore, il quale furiosamente veniva colla speranza di soffogare ne' primordi questo germe di indipendenza: si accrebbe di possa dopo il congresso di Pontida (7 aprile 1167), riedificò Milano, fondò Alessandria, vinse a Legnano, costrinse l'imperatore ad nna tregua (Venezia, 24 luglio 1177), e finalmente alla pace di Costanza (25 giugno 1183) nella quale furono stabiliti i diritti delle città, e tolta quasi ogni ombra di soggezione all' impero. Accordò Federico « coll'immensa e henigna serenità dell'imperiale clemenza » alle repubbliche tutti i diritti signorili acquistati coll'uso e colla prescrizione, la facoltà di fortificarsi, levar milizie, far leghe e rinnovar la lega generale : annullò le inféndazioni fatte in odio alle repubbliche, e promise di non soggiornar lungo tempo nelle città; ma ritenne il diritto di confermare i consoli, o in luogo suo lo diede ai vescovi conti delle città; si riservò le appellazioni in cause civili e le prestazioni della parata e del fodero, volle ogni dieci anni ginramento di fedelti. Con tali basi si · regolò per molti anni il diritto pubblico in Italia.

Ma vinti gli esterni nemici, le redente città aveano a combattere con stranieri acquartierati in Italia, quella lunga lotta che, vincitrici o vinte, doveva distruggere il frutto di tanta gloria, e ridur noi, nepoti di quei forti, allo sterile vanto di illustri memorie.

A ben comprendere i fatti ci è forza discorrere prima della origine di alcune funiglie, potenti sni destini della nostra città. Itolandino, nel suo principio della storia, avverte esser stato allora sovrè ogni altra potenti nella Marca Trevisana le funiglie dei marchesi d'Este, dei Sanbonifazio, dei Caminesi, per dei Caminesi, per dei Caminesi, per dei Camposunpiero, e quella che dai castelli ove dunina a noi, lascremo di pratura e di Sanbonifazio e dei Caminesi, per dire alcun che degli altri. L'adinazione cortigianesca non ebbe limiti

steno 1164, nomina espresso quali nemici dell'impero i Vernocal, Vicettilai, Padoctani è Verneli, i maneggi e l'ero ed quali giarcano a compier la sillevatione. In altro diplomo di cui parti il Moratori ad An. 1464, Federico richicle d'ajudo i Fernarei - pre motione el genera Venderum, Padazorum, Vicetilarorum de Vernocassium, qua corona rebellicois el superbite costra nos el Imperium erezerant. In data 25 maggio. Il actile di Predice finnimente nos vence in associ di collevati se non Timos reputete.

nel tessere la genealogia della casa d'Este, ed il Pigna, che ne scrisse quando erano duchi di Ferrara, seguace forse del bolognese Giovanni Casola, il quale nel 1388 dettò su tal soggetto nn poema in provenzale, li fa discendere per Innga serie di eroi dalla gente Azzia, favole che il Tasso ripetè nell'immortale poema. Con immensa erudizione, non però senza qualche taccia di parzialità, ne scrissero due sommi ingegni, il Leibniz ed il Muratori, cercando dimostrarli discesi dagli antichi marchesi di Toscana, gnantunque non riescano a bene spiegar la relazione di Adalberto, vero stipite dei nostri marchesi, con Ugo il grande marchese di Toscana. Da questo Adalberto, il quale resse la Marca Milanese e la Liguria, discese Oberto, che primo forse ottenne da Ottone imperatore giurisdizione sopra Este, Monselice e Montagnana, indi altro Oberto, e finalmente Alberto Azzo I, il quale tenne in Monselice un placito in favore delle monache di San Zaccaria di Venezia, contro l'abate di Vangadizza, primo sicuro documento della antorità di essa famiglia in queste regioni. Solo con Azzo II sembrano essersi quei marchesi fissati in Este, donde poi trassero il nome, e crebbe la loro potenza per due matrimonj d' Azzo, l' nno con Cunizza dei duchi Gnelfi di Baviera, da cui figliò Gnelfo, il quale trasportato in Germania, fu stipite dei duchi di Brunswick, e quindi degli attuali regnanti in Inghilterra: l'altro con Gar- \* senda figlia d'Ugo II duca del Maine, che gli partori Ugo e Folco, il primo de'quali per dappocaggine non ebbe fortuna eguale a Gnelfo. Giacchè, morto lo zio Erberto duca del Maine, sn scelto da que' popoli a duce, ma per la incapacità e viltà sna dovette ritirarsi dinanzi a Guglielmo duca di Normandia, quello che poi fu detto il Conquistatore, prode in armi, e forte del testamento di Erberto; onde si ritrasse in Este alla casa paterna.

Nelle guerre per le investitare, Azzo, col figlio Gaello e la contessa Mailde, tenne pel pontefice, o nel celebra abboccamento di Canosso ottenne la conferma de'xaoi possedimenti italiani a favore dei figli Ugo o Folco. Trassolverno alle avreatore di questi dan principi; alle loste di loro contro la linea primogenità dominante in Baviera, alla convenzione, mediante la quale (1453) Arrigo il Leone investi i marchei Bonizio e Folco de'auo possedimenti in Italia; di che venne la definitiva asparazione dei due rami della famiglia. Regnanto Federico Barbarossa, pertettero i marcheis il dominio di Monesice, passuo allora nelle mani dei vicari imperiali, poi del Comnne di Padova, na ben presto fecero tale caputato, che il compenso largamente della perdita sofferta. Imperocche, rimasta orfana in Ferrara Marchesella degli Adelarii di ricchisisma famiglia guella, suciata da padre a sopiri le discondire sotto la tutela di

Torello Salinguerra capo dell'avversa fazione 3, tanto potente fa lo apritto di partito, che rapita al tutore la donzella e recata in Esto, ivi fu fidanzata ad un di quei marchesi. Ma morta ancor nubile, gli eredi di lei, amarono meglio rimonziare ai diritti che torre alla parte guelle l'ajuto degli extensi. Cod Obizzo d'Este ottenne dominio in Ferrara, a consolidar il quale obbero i suoi soccessori a sostenere flerissime contese delle quali avremo a palrati.

Passiamo era alla famiglia di Onara o di Romano. Il Verci, al quale, se non possi toglier loccia di paraialità, spinta in alcani casi fino alla dobbenaggine deesi per altro fede negli argomenti di storica erudizione, stabilisce al 1030, epoca della seconda calata dell'imperatore Corrado in Lulia, la venuta di Ecolo figlio di Arpune, il quale fu investito delle due signorie di Onara e di Romano <sup>4</sup>.

Ecelo o Ezelino aumentò di forze, avendogli il vescovo di Vicenza, per obbligarlo a sè stesso ed al sno vescovado, concesso in feudo Bassano col suo distretto, e le due ville di Angarano e Castigliano, col mero e misto imperio, salvo l'omaggio e l'assistenza da prestare a se ed a' suoi successori. E tanto crebbero le ricchezze di Ecelo, che lui e la moglie Gisla troviamo in molte carte donatore di vaste possessioni alle chiese. Mort forse nel 1092, lasciando due figli Ecelo ed Alberico, i quali ai beni ereditati dal padre, aggiunsero il feudo di Godego, di cui furono investiti dal vescovo di Frisinga che ne era signore. Alberico ebbe per moglie Cnnizza, unito alla quale riccamente dotò il monastero di Campese, peco prima fondato da Ponzio abate cluniacense e di lui dopo tal fatto sappiamo solo che nel 1154 era già morto lasciando un figlio per nome Ezelino, e per soprannome il Balbo, Cominciò questi la militare carriera in Palestina, nella crociata mossa dalla eloquenza di san Bernardo di Chiaravalle o gnidata da Lodovico VII di Francia e Corrado III imperatore. Forse saran favole le illustri imprese del Balbo in Terrasanta, ma è da notarsi ciò che racconta il Verci di pitture, fino al principio del passato secolo esistenti nella chiesa di San Francesco in Bassano, le quali alla detta spedizione si riferivano e portavano: Anno Domini 1177 Guidus Bononiensis pingebat (Venci, tom. 1, pag. 55). Checchè ne sia, Ezelino il Balbo fu grandemente benificato dai vescovi, e fra gli altri ebbe da quel di Belluno, oltre l'avvocazia di quella Chiesa, i castelli

<sup>3</sup> RICOBALDO. Ut eam (Ferrariam) marchiones haberent et adjutores et capitanei sum partis essent Ferraria.

<sup>4</sup> ROLAND. Curiam de Honaria, quam olim Eccilis avus ejus habuerat ab antiquis a rege Corrado, cum quo venerat de Alemannia miles ab uno equo.

importantissimi di Oderzo e Mussolente. Da alcune carte appare avesse abitazione in Treviso e Vicenza.

Fino allora non era ancor temibile questa famiglia, ma crebbe d'assai in potenza el ambicione viene Ezelino il Balbo, chiamato i pato di rettore della lega Lombarda in unione a Busso da Dovara. E strana cosa che quella lega, al momento della massima san gioria, sia state da tuli due personeggi, capi di due famiglie, principalissime poi fra le aderenti all'impero <sup>3</sup>.

Ad ogni modo vediamo Ezelino guidar il grosso esercito dei collegati attendato a Tortona, poi intervenire al congresso di Venezia, e nella pace di Costanza essere dall'imperatore espressamente ricevuto di nuovo in grazia.



Castello di Camposampiero

<sup>8</sup> Il primo movimento della rivoluzione municipale in Lombardio lu aristocratico, e soi dopo assodate le repubbliche alzossi l'elemento [democratico. I castelli] (eran la più parte tutela anzichè minaccia delle libertà, finchè queste consistettero nell'etmanciparsi dall'Impero. C. C.

Da quel punto troviamo i signori da Romano tanto strettamente legati a tutti gli importanti avvenimenti e il nostro paese, che più non possiamo parlare separatamente di questa famiglia.

Dei Camposampiero, come di casato meno potente ci limiteremo dire, esser venuti essi in Italia probabilmente col primo Ezelino, ed aver avato quindi grandi possessi nel territorio, che dal loro castello di Camposampiero prese il nome. Della influenza che essi ebbero alle nostre sventure a variere a napresso.

Darante ancora la guerra d'indipendenza, non cessarano di svolgersi nelle nostre città le politiche e civili sittuzioni; civili al modo d'allora, cioè a colpi di spada e di lancia. Non è ben certo l'anno in cui per la prima volta subentrò il governo del podestà a quello dei cossoli, in Padova, ne fu senza interrazione la serci dei nostri pretori <sup>6</sup>.

È cosa le mille volte ripetuta essersi nelle novelle repubbliche istituita tal forma di governo a reprimere le insolenze dei grandi: e che anche in Padova ciò sia accaduto racconta, benchè un poco confusamente, il Calderio, antore del secolo XV, compilatore di ogni antica scrittura spettante alla storia di Padova, antore poco stimato forse perchè non letto, ma ad ogni modo enrioso per interessanti particolari. Attribnisce egli la istituzione fra noi di questa magistratura alle discordie tra i consoli e la potente famiglia dei Dalesmanini, degenerate in aperta gnerra civile, sicchè giornalmente si combatteva nelle contrade della città, si asserragliavano le strade; le torri molte ed altissime si gnernivano di macchine atte ad offendere, e tanto si erano i cittadini assuefatti al continno battagliare, che si mescolavano poi ne' conviti, e le gloriose geste vicendevolmente si raccontavano. Anche a Padova sarebbe stato oltremodo perniciosa la nobiltà, ed anche qui avremmo avnto lo spettacolo di una parte della popolazione costretta dall'altra ad abbandonare la patria, ove alla novella magistratura dei podestà non si fosse concessa larga sfera di azione.

Palesossi poi vigorosamente la forza della democrazia in quello statuto, che riflette alcnn che della Ordinanza di ginstizia di Firenze, per il quale furono i magnati esclusi dalle cariche dello Stato. Non fu però

<sup>6</sup> L'Orado, o qualumque atto sia l'autore della Comadogia delli Regimenti di Podere, non estallamente estratta dilea miniche estriture, la premo podetta dei 173 Alberto de Ossa miliares, e depo un sono d'intervalio, nel quale l'unima governati di consoli, il Dionza d'Este per due santi podesti. Castiro qualei atsono il reseable mostre, quantunque estallamente del consolidato della dell

ne'suoi primordi regolarmente eserciata is nuova magistratura, o treviamo alternaria consoli e podesti, reggere due anni di seguio la cepubblica Obizzo d'Este, mentre era carattere generale di quel magistrato non durare che un anno, e solo ad estranci essere conferito. Forsi di marchete, quantunque cittadiro di Padova, non era come tale interamento riguardato, rimamendo indipendente per tutte le sua possessioni non conprese nel territorio; o forse l'alta sua potenza indusse i cittadim nostri riguardato, rimamendo indipendente per tutte le sua possessioni non comprese nel territorio; o forse l'alta sua potenza indusse i cittadim nostri ad affishargli in difficial tempi le redini del governo. Se pnossi prestar fede alle cronache, solo nell'anno 420 e cessarono i consoli, e fino alla dominazione di Ecelino governarono podestà nanni, confermati quile delli ministri di tiranniche finché funmo oppressi da Ezelino; regolarmente ristabiliti ed eletti prima per un anno, poi per sei nesi all'epose delle corararesi.



Giordano Forzutė.

Grande importanza ebbe pure non solo in Padova, ma in tutta la Marca, Giordano Forzate priore di San Benedetto, uomo di santissimi costumi e di singolare saggezza, ad arbitrio del quale si reggevano le città di Padova e di Vienza. Giovane ancora, ebbe fiera lotta con Losco dei Transeigardi, i node divis la città in dea partiti, nacquero quegli infiniti tumuli, che forse inesattamente il Calderio sopra citto attribut si Dalesmanini, che schemarin la sote di vendetta, il feroce Loaco appico finoco alle case di Giordano, e ne nacque tole incendio, che tre parti della città rimasero distratte "Tale sventura indusse Giordano a ritirersi dal mondo e vestir l'abito religinoso", ma dal fondo del chinatto lo trassero le prepiliere dei concittadini, che solamente alla saggezza di lui vedenno potersi alidare la salvezza della repubblica. I panegristi di Giordano vogliono attribuire ai consigli di lui "abolizione del consolato, ma è ben difficile il dimostrario. Mertio suo principale si fu il mantener la concordia per quanto il consenirono i tempi, costante ed infaticabile mediatore di pace finche ebbe vita.

Ora ci convien raccontare un fatto, fonte di atroci discordie. Era rimasta orfana, sotto la tutela di certo Spinabello da Hendino, fedelissimo servo del padre di lui, Cecilia figlinola di Manfredo conte di Baone, donzella potente e ricca oltre ogni modo. Pensò Spinabello ad accasarla, e si recò a tal nopo a Tisone da Camposampiero, proponendola in moglie al figlio di lui Gerardo, purchè a lui fosse data certa somma di denaro. Volle Tisone, in affare di tanta importanza, aver il parere di Ezelino Balbo, di cni avea sposata la figlia Cunizza; e recatosi a lui, gli espose la cosa, e la somma richiesta da Spinabello. Lo scaltro Ezelino vide come quel matrimonio sarebbe vantaggioso pel figlio suo, da poco separato con solenne divorzio da quella Speronella, della quale abbiamo già sopra narrato, e rimandato il genero sotto colore di voler riflettere, inviò a Spinabello segretamente messi, offerendogli premio doppio del richiesto, purchè al figlio desse la fanciulla, e così ottenntala, con forte scorta la fece condurre all'augurate nozze in Bassano. Arsero di sdegno i Camposampiero alla vile frode; ed anelanti vendelta, presto se l'ebbero; chè incontrata, poco tempo dopo. Cecilia da Gerardo mentre si recava a

<sup>7</sup> Il Gennari a sufficienza prova essere atato Tanselgardi Il come di questo casato, ma nei, seguendo l'uso comune dei costri storici, il chiameremo Tracseigardi.

a Ne conserva menoria una pietra infissa alla facciata della chiesa di san Caotiano, e laccoicamento dice « NCLXXIV Arait Padua », ed aleuni versi rifertii dallo Scardooni, portaoo a 2544 le case in tale occasione rovinate, al qual proposito giova avvertire come in maggior parte delle case d' aliora erano coperte di tavole o come nel lioguaggio di quel tempti si diversa goardoulera.

<sup>30</sup> Cod recentisco il fatto i biografi di Giordano: recendo altri accittori più autichi a cesa arribe natisa iltrinenti. Loco dei Transelegni e Giordano degli Soci accore giuvosi avrebbero impredesimente appiccuo i toco ad aleuce essa per vedere i fiamme, a questa srerbie stale l'origine del giornale icondic, dell'ori giornale giornale, sono di civiti discordic, Gii scritori posferiori avrebbero alterata la cosa, jagannati dal nome di Giordano.

visitare le proprie possessioni nel Padovano, rapitala se la tenne a su voglic, poi svegognata la rimando al martio. Ripudiolli tosto Escilino, ma col desiderio di lavare nel sangne l'affronto. Da Cecilia avea egli avuto una fincilla, I-binmata Agnese, la quale mariatta in uno dei Giloli, fin madre a quell'Ansidisio, degno ministro in Padova delle crudeltà dell'ultimo Escilino son zio.

Pensó poi a nuoro matrimonio, e scelse Adelaide dei conti di Mangona, detti anche conti Rabbiosi in Toscana, donna versatissima nei misteri della astrologia, la quale vogliono i creduli cronisti aver predetta la crudettà o le disgrazie dei figiluoli Etelino ed Alberico.

Fratinno, malgrado le cure dei confederati, ares guerra fra Padovani e Trevisani, ed ecco in qual modo. I signori di Camino, per sottrari all'obbedienza dei Trevisani, aveano stretta allenaza coi Coneglianesi e con Feltre, per maggiormente refforzarisi s'erano dati ai Padovani, come risulta dall'istromento riportudo di Verci nel Codice Ezzliniano sotto la data 10 giugno 1180. S'armarono quelli di Treviso, e volsero le loro armi contro Conegliano, costretti prima quelli di Feltre alla sommessione, togliendo loro i passi per lo vettovaglie. Xulla valse la resistenza dei Coneglianesi, che volti in faga dopo fierissina zulfa, non poterono impedire ggi inseguiti di entera nella terra, e mandaria miseramente a sacco.

Accorsero in ajute dei confederati i Padovani, e tentato invano Noale, corsero le terre di Ezelino fino a Godego, devastando ogni cosa.

Saziati force di stragi gli animi, merch le cure dei rettori della Lega si venne a patti, e fu deciso: lasciassero i Padovoni il castello di Noale ai Trevisni, e fossero liberi i Coneglianesie di Conedesi (22) genapio 1481) i quali però (i Giagno 1481) credettero ultie rimonare i loro patto Padova. Noi tedieremo il lettore delle contese tra i Trivisni da una parte e i Conedesi, i Bellumei el il patriare adalibarte, contese ini Padovani ensidarono, i loro allessi contro Treviso. Diremo di guerra più ostinata ed ilmogratante.

Continuavano le città ad ingrandiria a spese dei signori rurali; o Vicenza, quantunque indebolità dalle interen fazioni, avea tolto Bassano ad Ezelino, costretto Ottono signore di Montegalda a cederie questa ròcca, la quale convenientemente fortificata, dovea servir di baluardo contro l'ambizione del Padovani.

S'erano colà annidati alcuni faziosi, i quali scendeano dal loro ricovero assivamento. Viane essendo rinscite le deglianze, i Padorani (1488), fatta massa di gente, corsero a Montegalda, e l'ebbero d'assalto. I Vientini allora ricorrere al mezzo altre volto usalo, e serrare il Bacchijione a Longare, sicchè a Padova venisse a mancar l'acqua; ed i Padovani accorrere, sforzare i guarnimenti dei nemici, riaprire alle acque l'antico letto. Ma mentre ritornavano a Padova gli armati, nn corpo di loro, rimasto di là dal finme, fu dai Vicentini assalito e fatto prigione, onde molto denaro occorse a riscattarlo. Quindi non pace ma tregna, in attenzione di sicura vendetta. Vicenza era lacerata dalle fazioni dei Maltraversi e dei Vivaresi, capo della prima il conte Ugoccione, della seconda Ezelino. Rinscirono i conti, nel giugno del 1194, a far eleggere un podestà del loro partito, Giacomo de'Bernardi di Bologna, il quale suscitate a bella posta turbolenze, ne approfittò a bandir dalla città i Vivaresi con Ezelino, che però solo sopraffatti dalla forza dolle armi cessero il posto agli avversarj. Se ne vendico Ezelino acerbamente togliendo a Vicenza Bassano, già castello di sua famiglia; poi, forse per averne denaro, come si potrebbe argomentare da alcune parole di antico documento, lo cedatte ai Padovani. Giacchè è da notare che, malgrado la influenza che avevano nella loro patria i Camposampiero, secondati in ciò da Giordano Forzatè, per i consigli del quale non poterono gli Ezelini avero soddisfazione della sofferta ingiuria, molti della nostra città aderivano a quei da Romano, preparando così la rovina della patria. Ricorsero i Vicentini ai rettori della lega, e ne ebbero favorevole sentenza (4 novembre 1196), che ingiungeva ai Padovani di restitnir loro Bassano, e non molestare Ezelino per crediti od altre pretese verso di lui professate. A tale sentenza non acchetatisi Ezelino e i Padovani, corsero i Vicentini fino a Marostica, grossa terra di quei da Romano, ne arsero il borgo, e condotto in Vicenza gran numero di prigioni, ne nscirono tosto novamente dirigendosi alla volta di Bassano. Difendeva quel luogo Ezelino, talchė rabbiosamente vi si combattė, restando d'ambedne le parti molti prigionieri e fra i Vicentini lo stesso storico Maurisio. Quantunque fosse riescito a respingere il nemico, ben a ragione diffidava Ezelino della propria forza, e delibero venir a patti coi Padovani, traendone promessa di soccorso e venticinque mila lire e dando loro in pegno il castello di Onara.

Prima però di venire alle mani, Jacopo Stretto da Piacenza, allora podestà di Padora, tentò la via degli accordi, e scelse a portar parole di pace il Manrisio stesso, incaricandolo di trattare dello scambio dei prigionieri. Ma i Vicentini imbaldanziti non vollero accordi, onde il podesta, nestito in campaga col carcoccio, secondato dalle forze del marchese Azzo d'Este e di Ezelino, strime d'assedio il castello di Carnignano, ove accorsero anche le schiere di Vicenza. Nacque fiero combattimento, infelice danorima ai Padorani che vi lasciprono molti printento. ma coronato alla fine dalla vittoria, colla presa di Carmignano, la distruzione dell'esercito dei Vicentini, la cattura dello stesso loro carroccio,



Correccio di Padoro.

il quale esposto nel cortile del palazzo del vescovo, stette oggetto a sozze contumelie della plebaglia.

Ed è cosa atranissima che, în un secolo nel quale la carità verso i a patria comme impone na termine alle ir manicipali, o cerca di bandirme perfino la memoria, sia opinione del valgo e forte non solamenta del valgo, che quella festa, la quale con solenne pompa si celebra ogni anno in Vicensa al Corpasodomini, trendo per le vie nan gram macchia che si chiama la Rua, o la Ruota, sia destinata ad eternare la vittoria dei Vicentini in tale occasione, colla presa di nua ruota dal carroccio dei Padorani. Poco giora alle glorie delle nostre città il aspere chi in quelle lotte fratricide, abbia ottennto la vittoria, ed a coloro che delle nostre anciche cose hamo fatto studio, è manifesta la fabiti della popolar tradizione, ne è sconoccinta l'origine di tale solennità, ne quella della macchiane che ne fi l'ornamento, intitinà nel 44sta carra e spese del collegio dei notaj, dismessa da loro per la soverchia spesa, poi per i conspili di Pietro Paolo Bissaro continuata a spese del Municigio, onde il popolo, senza forse saperne il perchė, si arresta al palazzo di quella famiglia facendo acclamazioni 10.

I Veronesi, invitati dai Vicentini, tentarono piegar gli animi alla conzidia, an respinti dalla ottinazione dei Padovani, presero le parti dei deboli, tanto efficacemente che dalla città si vedevan le fiamme delle ville incendiate; onde si reune a patti; rendendo il carroccio el i prigoni. Di ciò tanto sdegno cheb Ezelino, che dato in ostaggio ai Veronesi il figliuolo, li costituì arbitri delle contese sue con Vicenza (1190), cimidi i Padovani distruggere il castello di Onara, che tenevano in pegno, el devastare le possessioni degli Ezelini poste nel loro territorio, seme di noro i del pia in nore stragi.

E forse non poco contribui il rancore d'Escilino a sascitar la guerra (1901), en leil quale i Viccantini, alleati a quei di Verona, Treviso, Mantora, Fertrara, Trento, Feltre e Belluno, chiaso il Bacchiginose a Longare, preso il castello di Carturo, eretta la torre di Canfredoli, penetrarono nel territorio padorano sino al ponte di Brenta, ove i dan emuici eserciti alentu tempo l'ano di fronto l'altro, per cagioni a non ignote conchinense la paco.

Ma ben presto Ezelino, anclante a vendicarsi degli odisti Canposamiero, ne che opportuna occasione, e nel dissone degli avverari pote lavare l'onta fatta al suo nome. Era posseduto il castello di Campreto per meta della di Maria figlia di Gerardino Campossupiero, e per l'altra metà dai cagini di lei Tiso e Gerardo. Seppo Ezelino così adescare la incasta donna che, trattala in un suo castello, ivi la tenne per concubina, ed avatane una figlia che si chimo Adelssia, vituperosamente rimandò Maria s'a ciriado della figlia, la quale, Dio sa con quali ragioni, seppe far dichia-rere dai giudici imperiali, legitima sissona di Gampreto, soigendon dello

10 È a notar l'errore corso ad un nostro concittadino, eruditissimo in ogni ramo di patria storia, la una memorietta sull'origine della festa della Rua, e la Insussistenza delta popolare tradizione, così egli si esprime: • Tal Rusta dicesi esser simbolo di quella tolta dal Vicentini al carroccio di Padova nella battaglia di Carmignano; falsa eredenza, cavata dalle favolose invenzioni di Carlo Dottori.... Ne occorrevano prove di storia a smentire ciò ch'ebbe inventato quel bizzarro poeta, quando si pensi at fine suo di avergognare quel turpi e funestissimi odi municipali ecc. Mi sono dato la briga di leggere per Intero l'Asino, poema eroiconico del Dottori, at quale allude l'egregio scrittore, e devo confessare che non vi si trova mai partato di ruote del carroccio perdute. Il Dottoriseguendo un'antica tradizione, ed annestandola alla storia, fa derivar la guerra di Carmignano dall'insulto fatto al Vicentini da alcunt Padovani, i quali, rapito, in una di quella scaramuccie che si facevano al confini, uno stendardo con dipintovi un asino, lo applecarono alla forche, nè fu staccato di là che alla concinsione della pace, e restituito in camblo di vari panieri di salsiccie. È poi vero che il Dottori mette in ridicolo le guerre municipali, e non mostra aleun odio verso i Vicentini, de' quali anzi si mostra amicissimo. Se l'autore di cui parlo non ha letto quel poema, s'è risparmiato una noja ed ha fatto bene, ma non credo avrà a male che io rettifichi questo suo erroruccio, e mi compatirà se di maggiori fossi per commetterne.

stesso tempo valida mano d'armati ad impadronirene. Accorsero a directa dei Camposampiero il marchese Azzo ed i molissimi amici, idiche per un misero castellacio, minacciavano grandi disastri a tutta la Marca, se a spostolo di pace (1204) non accorreva Gerardo veaceoro di Padora con molit principali cittudini, promettendo soddisfazione ad ambe le parti. Però Campreto restò in potere dei Camposampiero, e fore la gelosia evere Sezilion, il quale collà infilmenza esercitata in Treviso, Vicenza e Verona, e colle forze tratte da' snoi possedimenti del Pedemonte, non anscondeva gli ambiziosi disegni, impedì agli arbitri di dar retta alle voci della giustizia, onde tremenda vendetta prese poi Ezelino il tiranno dello moltibiciate office fatteril dai Padovani.

Noi abbiamo già veduto Ezelino potente in Treviso e capo in Vienza dei Vivaresi, ora lo treviamo nelle mischie di pi potente città principale guidatore dei Montecchi di Verona, avverso quindi al partito dei Sambonitato, i quali, costetti i cercare appoggio di inori, si misero sotto i subnonitato, i quali, costetti i cercare appoggio di inori, si misero sotto i Sambonitato, poi i l'anno sequente (1900) rientare e bandire già versi i, quali, ricorsi ad Ezelino, e spulleggiati da Salinguerra di Ferrare e da Viventini, novamente rimpatrariono (1907) e di il accarizarioni in marchese ed i seguei di lui, i quali, raccolte trappe di Bologa, Mantova, del Polesine e della Romagna, toraranoo all'assalno e debbero vittori. Anni, se crediamo a Rolandino, fecero prigione lo stesso Ezelino, e con raro esembio di cerenotità il rimandarono a Rassano!

Dopo Barbarosas, poco avevano avuto queste provincie a temer la possanza dei sorrati germanici. Ma assassinato Filippo, Ottone rimanto senza competitori, pendo venir a Roma ad incoronarsi, e raccolto bo stuolo del suoi baroni, accampo ad Orsaniga sali territorio veronese (1200). Accorsaro a corteggiarlo i signori d'Italia e tra essi il marchese parente dell'imperatore, Exelino e Salinguerra, sollectii ad esporre lo pro querele, offendo provar la veriti del por detti colla punta della spada. Ottone impedi lo sfogo alla loro ira, e con destrezza giusea a far loro promettere di ripidiare! natica amicini. Accomapanto dai dine emmli antichi pigliò poi il cammino di Roma, licenziando ad Imola il marchese, e seguito nel rimanente visggio da Exelino, a cui tottone il marchese, e seguito nel rimanente visggio da Exelino, a cui tottone il marchese, e seguito nel rimanente visggio da Exelino, a cui tottone il marchese, e seguito nel rimanente visggio da Exelino, a cui tottone il marchese, e seguito nel rimanente visggio da Exelino, a cui tottone si guereno al Sambonifazio, diede la podesteria di Vienza a l'incarico di esigere la futulta di sessantamila lire cni avea condannati que cittudini. Immagini il lettore in qual modo Exelino rattasse i soni avversarj.

<sup>41</sup> il racconto, confermato da Lorenzo de Monaci e dall'autore della vita di Rizzardo Sambonifazio, non è appoggiato dall'autorità dei Mauriaio, probabilmente spettatore dei fatti e quindi potrebbe mettersi in dubbio.

Molti ne fece morire; ai molti ricovratisi presso il marchese in Veronaconfinci ò beni, ares i palagi, abattà le torra (1241). A istanza del fuorusciti dimenticò il marchese la pace di recente conchinua, e forte dell'ajuto delle vicine città, si avviò verso Vicenza col carrocci veronese, ma poco lontano dalla città Escalino co'ano il Bassanesi gli dib tale sconfitta, che a briglia ssiolta dovette fuggire in Verona, ove poco appresso mort, alcuni giorni dopo che era spirato il Sambonizzio (1242).

Aldobrandino, successo ad Azzo VI, in Ferrara dovette accontentarsi di partire con Salinguerra la suprema autorità. Meditava ricuperar la Marca di Ancona, concessa già dal pontefice al suo genitore, ma invasa dai conti di Celano; quando ebbe a difendersi dai victini Padovani,

Aspiravano le repubbliche di allora ad allargare l'autorità a spese dei signori rurali. Padova sottratta ai tempi della lega Lombarda dai marchesi d'Este Monselice, tentò fino dal 1203 di avere anche Montagnana, mandandovi a podestà un Ugoccione, il quale a furor di popolo fu trucidato. In quest'anno si offri favorevole conginntura di indebolire il potente fendatario, giacchè, avendo alcuni Estensi, forse in obbedienza ad un ordine che vietasse l'estrazione di viveri da'snoi Stati, tolte alcune vettovaglie che quei di Montagnana portavano a Padova, la repubblica, non ottenuta soddisfazione, intimò guerra ad Aldobrandino, e ad Este pose l'assedio (1213). In favor dei Padovani accorse Ezelino contro l'odiato rivale, e condusse seco il figlinolo, il quale ancor non avea compiti i diciannove anni, ma del valore e ferocia futuri diè prove in quest'assedio non dubbie. Resistè a lungo Aldobrandino, ma alla fine gli convenne cedere alla forza, e sottomettersi; smurate le porte del castello di Este, per i snoi beni situati nel Padovano, dovette riconoscersi cittadino di Padova, obbligandosi ad abitarvi alcun tempo dell'anno. S'era intromesso il pontefice in favor dell' Estense, valida difesa nella rinascente guerra contro l'imperatore, minacciando anche i Padovani delle censure ecclesiastiche, ma il suo messo arrivò tardi 13.

D'allora Este scadde, abbandonato dai marchesi, i quali alle cose di Ferrara, sede di lor futura grandezza, applicarono l'animo. Aldobrandino recatosi all'impresa di Romagna, vi morì non senza sospetto di veleno (1213).

Intanto un frivolo accidente avea ridesta le gnerra. S'era bandita in Treviso magnifica festa, invitando le vicine città (1214). Si fabbricò nn castello, foderato di pelli di ermellini, di vaj e di stoffe preziose, scia-

42 în questa occasione sembra che gli uomini della parrocchia di Sant'Andrea abbisno tolto da Este quel leone di pletra che slava davanii a quella chiesa fino al 1797 e distrutto a quell'epoca, fu poi surrogato da quello che attualmente si vede, Però il fatto è variamente ed oscuramente riferito, o non merita la pena di sollermarvisi. miti, scarlatti, vellnto e zendadi. Lo difendevano donzelle delle più illustri famiglie assistite dalle loro ancelle, e protette il capo da corone giojellate. Assalire lo dovevano i giovani con datteri, noci moscate, fiori d'ogni sorta, acque odorate, ambra, canfora e simili preziosità. Lietamente procedeva la festa quando, nrtandosi all'ingresso del castello già vicini ad entrarvi alcani Padovani coi Veneziani, farono i primi svillaneggiati da colui che portava il gonfalone di S. Marco; quindi un affrontarsi. nno scompiglio, ed il veneto stendardo andarne a pezzi. E già stavasi per venire alle spade, se non si frammetteva la prudenza dei direttori della festa, i quali riuscirono a mandar alle case loro i giovani inferociti. Però rimasero alterati gli animi, e, primo segno di ostilità, si chinsero i passi al commercio, e presto dichiarata la guerra, misero assedio i Padovani alla torre di Bebbe, e forse in quel primo assalto se ne sarebbero impadroniti, se il podestà non ne moderava l'ardore. Alzatosi poi vento gagliardissimo, furon quelle basse piannre coperte dalle onde, ed i Padovani fnggenti dalle acque, inseguiti dai Veneti che erano accorsi colle navi leggiere, lasciarono molti prigionieri; ed era tanto il terrore di perire affogati, che molti promisero denari a Chioggiotti per esser sottratti alla certa morte andando a Venezia prigioni (ROLANDINO).

Ai Chioggiotti in memoria del loro interrento, fu dalla reneta repubblica rimeso l'anno tribato. Coi Padovani fa fatta la pace, colla mediazione del patriarca d'Aquileis, a condizione si mandassero venticinque di quei giovani che avevano insultato lo stendardo del loone in Treviso a far loro sommessione al dogo, ed in certo giorno d'ogui anno si spedissero dai Padovani a Venezia trenta galline. •

Ritabilita in patria la pace, pensó il lo. Giordano Forzatà elle cose di Vicenza sempre travagliata della Enzioni. Risate, egli a farsi eleggere arbitro delle contese tra Ezelino e quel Commen, ed esaminate le cose sentenzio, fosse Marostica del Vicentini, e ne avesse Ezelino in prezzo quarantamila lire di denari veronesi: non si ergessero fortezze fra Vicenza e Bassano, le mure di Marostica si atternessero (alle qual conditione non badarono poli Vicentini); si rimattessero in patria i banditi d'ambe le parti, e si esaminassero lo prettese dei dannecciati (1210).

S'accrebbe di molto in que giorni lo splendore della repubblica aostra per la cittadinanza ottenutari dal patriarca d'Aquileja (1220). Impegnato in aspra lotta per i confini coi Trevisani, i quali tanto si erano maneggiati, che quasi tatti i rassalli del patriarca gli si erano ribellati, conoscera non esseggii sufficiente dilesa bolle del papa e minaccie di scomminica, onde penol procurarsi l'assistenza della repubblica padovana, potenno anche, di là della Piare per la sua autorità sa Coencè o Conegliano. Perciò fattosi ascrivere fra i cittadini, si obbligò ad aver in Padova abitazione, e la fabbrión nel luogo che ancora porta il nome di patriareato, comperò beni nel territoric, si sottomise agli aggravi degli altri cittadini. Lo atesso face il vescoro di Belluno e Felire. Quindi guerra, dai Trevisani nel Friuli portata, ed a richimara il nemico dalle terre dei nuovi allesti, correce i Padovani si acculeliraco. Basid questa mossa a dar fine alle ostilità, ma i Padovani a raccogliere loro troppe sa quel confine e difenderi dal viscino Castelfraco, deliberarono ergere una fortezza che, si chimar di citica della. Ebbe l'incarico Benvennto da Carturo, nomo di nobilissima achiata; e per lo care di lui in due anni (1220-21) fa costrutto l'ampio recito che misura ben 4350 metri, coronato da 32 torti, con quattro porte, su una delle quali torreggiava il castello, mezzo a prolugata di esa, mentre se quella che guida a Padova s'ergreva una torre detta Malia.



Cittadella.

infame poi per le crudeltà dei ministri d'Ezelino. Tanto gloriossi Benvenuto della ben condotta opera, invero pei tempi ragguardevole, che lasciato il nome paterno, si chiamò Cittadella, e così i suoi discendenti fino a' dì nostri.

Ezelino, stanco del mondo, si ritirò in Oliero (1824), ore avea fonada un convento, spartendo prima le possessioni tra i figlinoli Ezelino e Alberico, riservando a sè alcune prerogative. Fu perciò soprannominato il Monaco, quantonque non abbia mai fatto voti di religioso, e qual sorta di monaco si fosse ci sarà veduto.

VI.

## Tempi di Ezelino il tiranno,

Con zelo attendevano i Padovani a mantenere la tranquilità in Vicenza, e gia nel 1220 aveano trattentori i giovane Esciano, viaciore a Bressanvito dei Vicentini, i quali, aizzati dal podestá, non cessavano di molestare quelli del suo purito, e novamente al principiare del 1221, operando de, in luogo del torbido Rambertino, fosse deltto podestà di Vicenza Gugitieno Amato, frenarono per alcun tempo le ire, divampate alla vista del sangoe e degli incendi;

All'Amato successe il Martinengo di Brescia (1222), il quale, col troppo favoreggiare i popolani, susciolt una conqiura dei nobili contro di lni, capo Alberico da Romano. Arredutosene, il chiamo all' obbedienza, e trotatili renitenti, fatti venire da Brescia ducento valorosi, si apparecchia ra alle armi, quando Giordano Forzatò accorso, data sicurtà ai congiurati, il persuase a comparire dinanzi al podestà, il quale, acerbamente rimbottandoli, il condanno per le spese incountrate alla propria difesa, a settemila lire di multa, che i Padovani pagarono in nome loro per amor della conpordia.

Si riaccendeva più feroco la guerra sullo rive del Po. Azzo VII, secesso al fratello Aldobrandino, vincitore prima, poi escluso di Ferrar dall'emulo Salinguerra (1222), radunato grosso stuodo de suoi del Polesine, con modit amici delle vicine città, tento ricaperarne il domino. Ricorse Salinguerra all'inguano, e suto colore di trattar della concordia, tratto il marchese con cento cavalieri in Ferrara, sasciato ad arte un tumulto, fo dar loro addosso. Fuggà Azzo e molti con lui, ma vi perdette tra gli altri miseramente la vità Tisolino figlio di Gerardo Camposampiero. Ritorno (1224) Azzo all'impresa col conte Rizzardo Sambondizio, ma il Salinguerra, usando l'eguale astuta; seppe trarre in città il coute, e ve to riteme prigione. Si ritirò il marchese dall'assedio di Ferrara, per vendicarsi pia sispramente sal estatelo di Fratta che si tenera per Salinguerra, dove Giacomo Camposampiero fece orrido acempio dei nemici, in vendetta del tracista Tisolino. Salinguera ri rorene per messi al cognato, o ne ebbe in rispotta che, entre na nano, i nemici loro avrebbero a pentirsi dell'oltraggio, e tenne la promessa, imperocchè con l'oro a coi a menegii tanto seppe fare, che il conte Rizzardo, il quale, per le istanza dei rettori della Lega, era stato da Salinguera rimesso in liberti, e primeggiara in Verona, fu dai montecchi accacita. Ricorse il Sambonitazio all'Estense, e già s'erano avvicinati a Verona, quand'ecco Ezelino per diripri orrendi, in mezzo alle nevi, con granda espertezza e velocità accorso, piomba loro addosso e dopo ostinato combattimento li sconfiggie, poi di muoro poco dopo, malgrato gli sintic ha Rizzardo aves tratto da Mantora. Cost Ezelino rimase signor di Verona (1220), e ajutò il fratello Alberico a eccitora di Vicenza la parte avversa.

A malo stato eran le cose guelfe in questo regioni, sola Padora ed di marchese tenendovi alzata quella bandiera, senza comunicazione coi Guelfi di Lombardia, onde la Lega, rinnovata in San Zenone di Mosio sal Mantovano (2 marzo 1226), solo contribuì a mantener la pace nell'interno della città.

Ezelino deliberato a saziare l'ereditato odio contro i Camposampiero, all' impensata assall il loro castello di Fonte, vi fe prigione Guglielmo, figlioletto di quel Giacomo che alla Fratta avea fatto strage delle genti di Salinguerra. All'inaspettato annonzio si commossero i Padovani, e deliberata tomultuariamente la guerra, portato a spalle in piazza il carroccio, guidati dal podestà Stefano Badoero, a Cittadella si arrestarono, poi, distrutta Fontanaviva, furono sotto Bassano, Invano s' interposero gli ambasciatori della veneta repubblica; l'assedio si continno con sommo ardire, come con grande sforzo si sostenne la difesa. Ma il vecchio Ezelino, che si era ritirato dal mondo senza tor l'occhio dagli avvenimenti, pensò opportnno alla salvezza di sna casa l'interporsi, e con lettera esortò i figliuoli a cedere (1228). « Ho costantemente osservato (diceva egli) che l'uomo prudente nulla perde se a tempo lascia nna parte del suo abbigliamento. Badate che ancora non è da pareggiarsi la potenza vostra a quella dei Padovani. Potrà però coll'ajnto di Dio accadere che Padova non solo, ma tntta la Marca venga in potere di uno di voi, o di ambedne. Mi ricordo averlo predetto la madre vostra, peritissima nell'astrologia. Perciò, sino a che non sia crescinta la potenza di Bassano, sino a che San Zenone e gli altri castelli non siano in condizione di resister ai vostri nemici, vi impongo di cantamente procedere. Rendete a Padova il castello di Fonte, come già rendeste il

piccolo Guglielmo, onde agli arroganti Camposampiero non resti appicco di accender contro di voi i Padovani. Verrà tempo ed ora, che delle inginrie vostre e degli amici farete con lieto animo piena vendetta ».

Coà Rolandino no accerta aver egli scritto; donde apparisce che già era stato rimesso quigleimo in libertà. Mosso dalle constraioni del padre, a bella posta recatosi in Bassano ad appoggiar con la noce quanto avea espresso scrivendo, dai consigli degli amici che aveva uel campo dei Padovani, forne dalle preghiere di sant'Antonio, cesse Ezelino, a condizione di rendere il castello di Ponte al Comnne di Padova, giurare obbedienza e fedella. Et al giurmento pressi egli, a detta di Rolandino, montato sopra un alto destriero, nell'alveo della Bresta, al podestà, che salla riva lo apsettava. Giuramento di Adrone.

Per vendicarsi ad un tratto e dei Padovani e dei Trevisani, molti nobili de' quali avea vednto nelle schiere di Padova, offriangli propizia occasione le fraterne accozzaglie. Perciò simulando amicizia, venne in Treviso, si scrisse cittadino, e magnificando le loro ragioni sopra i territori di Feltre e Belluno allora soggetti ai Padovani, s'offrì pronto ad appoggiarle colle sue forze. Forse li guidò egli stesso nella conquista di quelle vallate, compita prima che i Padovani avessero il tempo di accorrere alla difesa. Il Badoero, nulla curando le esortazioni del beato Giordano e dei rettori della Lega, chiamati in ainto i confederati Azzo d'Este e patriarca d'Agnileja, corse a Treville, indi si spinse fino a Codego, e preso quel castello, l'atterrò, espngnò Asolo, arse Narvesa, offerse sotto le mura di Treviso guerra non accettata, ed a Padova ritorno carico di bottino (1229). Ezelino intanto costringeva i Caminesi a cedergli i castelli d'Oderzo, Motta, Camino, Serravalle, i quali tenne fino alla morte. Le truppe dei Trevisani, reduci dal Bellunese, cominciavano a devastar il Padovano, e già presso Loreggia stava per cominciare un generale combattimento, quando i Trevisaui ritiraronsi atterriti in Castelfranco, onde al Badoero altro non restó che munir le frontiere e rientrare iu città. Documento funesto della ferocia d'allora, fu fatto in Padova uno statuto, che due volte l'anno si corressero le terre dei Trevisani, e questi per rivalsa, non solo permettean ad ognuno il danneggiar i nemici, ma con premi incitavano agli incendi, alle stragi. S'interpose il pontefice, e col mezzo del sno legato Gnalla vescovo di Brescia, pregando e minacciando, otteune si ritirassero i Trevisani da Feltre e Belluno e si facesse la pace. Tanto sangue sparso, tante famiglie prive di tetto, spoglie ed orbe dei loro trucidati parenti, solo perchè si ingrandisse Ezelino.

Sceglievansi quasi sempre fra i gentiluomini di Venezia i podestà delle vicine repubbliche, e quindi animati tutti da uno stesso spirito, di niuna cosa maggior cura si prendevano che di conservare la pace. Vediamo Filippo Zuliani podestă di Vicenza frammetterii qual giudice nelle dicoordie tra Alberico da Romano ed i noi unomini di masanda sollevizi, poi conchindere lega con Padova: Renier Zeno podestă di Verona, a mantoner tranquilla quella scoavolta cita, mandara e Venezia i principali e più turbelenii fra i citatdini. Volle tentare il rimedio mederimo Mattee Giustiniani successo allo Zeno, na non riusci che ad eccitare grande malcontento, di riritò viepli la fazione dei Montecchi per la disusticheza usatu da lui col conte Rizzardo. Quindi sollevarsi costoro, e chiamar in Verona Eztico e Salinguerra; nulla carando gli ordini del podesta, attaccare risse cogli avererazi, cacciar finalmente (1231) gli aderenti del Sambonifazio, fra Ini stesso prigone, e poco appresso deposto il Giustiniani, edica podesta Salinguerra Torello cognato ad Ezelino; e gli shandii ricoveraria et castello di Sambonifazio, chiamar a rettore Gerardo Rangoni di Modena, e questo ed il Giustiniani apedire ai Padovani ricercandoli di soccorpo.

Ai danni d'Etelino protti erano sempre quelli di Padora. Si nairono a loro l'Estense e i Mantovani, e la guerra fu combattuta sul territoro romese, d'ògni lato dervattando le campagne, prendendo altoni castelli, senza però far fazione di conto, e neppur tentando di por l'assedio a Verona. E tradizione seri multimente sant'Antonio cercato di piegar Ezelino a mettere il conte Rizzardo in libertà, ma quelle dimostrazioni di pontimento, di che fanno gloria al santo alcuni panegiristi, anzichò segno di rispetto, oni saremmo inclinati a riguarda come frutto di soprefinsi pocrisia.

L'anno dopo, alla forza delle armi pensarono i Padovani unire quella della persnasione (1231), e spedito il podestà Goffredo da Lucino ai rettori di Lombardia, interessarono alla loro querela le città della Lega. Con tale mediazione fu stabilito, fosse ai rettori consegnato il conte Rizzardo da tenersi in custodia sino a che al podestà di Verona non si rimettesse il castello di Sambonifazio, Ginrarono poi Brescia, Mantova, Verona, Vicenza. Padova, Treviso e Ferrara di tenersi in pace, e ripatriar gli sbanditi, lasciando facoltà ad Ezelino di entrar nella Lega. Non ebbero però adempimento queste promesso, chè fu il conte posto in libertà senza che a' Veronesi fosse consegnato il castello, ed Ezelino così ingannato non volle entrar nella alleanza, poi si diede affatto alla parte imperiale, stimolando continuamente Federico II ad umiliare le prepotenti città, e cacciatò di Verona il podestà, ne prese possesso a nome dell'imperatore. chiamati in soccorso il conte del Tirolo ed altri dne signori tedeschi. Non furon pronte le confederate repubbliche a spegnere quel seme di, future usnrpazioni, occupate allora in guerricciuole con minori castellani, nè valsero le esortazioni del legato pontificio, il quale scomunicò Ezelino e gli aderenti suoi, ostacoli alla pace,

Non descriveremo minatamente le guerre dei due anni segnenti (1232-33), guerre senza attor risultato che di indeboti e città genfei, interrotte per brevi istanti dalle esortazioni del poutefice e dei rettori di Lombardia, i quali scorgevano la necessità di ristrabre le forze a combattere l'imperatore, spronato sempre da Etelino a compiere la sommesione d'Italia. Alla quali impresa per troppe era inclinato i iau onimo, erce dell'ambizione dell'avo, ma forte, oltrecchie della settentrionale ferocia, a anche di tutte le arti tialinea, appresse nel regno di Napoli a lui dilettissimo. Si venne a rimedio creduto infallibile. Pra Giovanni di Schio, beandetto per paci di suli conchiuse in Bologna, fu seston ad apsotolo di con-



Pace di Paquara.

cordia, ed incontrato dai Padovani col carroccio fino a Monseuce, latto in città ingresso trionfale, nel vastissimo Prato della Valle cominciò la

sua missione, poi nelle vicine città rimise pace, costituendosi arbitro delle contese, e convocò alla fine una generale adunanza poco lunge da Verona in luogo chiamato Paquara. Vi intervennero coi loro carrocci Veronesi, Mantovani, Bresciani, Vicentini, Padovani; in numero grandissimo cittadini di Venezia, Treviso, Feltre, Bellino, Ferrara, Bologna, i signori d'Este, da Romano, da Camino, il patriarca d'Aquileia ed altri infiniti, sicchè, a detta di storici che fprono presenti, trovaronsi ivi raccolte da quattrocentomila persone. Fra Giovanni, salito sopra palco eminente cominció la predica colle parole, La pace mia vi do, la pace mia vi lascio, esortò alla fraterna concordia, stabili le condizioni ed i patti, conchiuse matrimonio tra Rinaldo d'Este ed Adelaide figlia d'Alberico da Romano, ordinò agli Ezelini rinnnziassero a tutte le possessioni sul territorio padovano, in premio ricevendone quindicimila lire, e' la cittadinanza. Poscia implorate le benedizioni del Cielo a chi fosse per osservare la pace, e maledetti e scomunicati coloro che osassero turbarla, tra i vicendevoli baci ed il pianto degli intervenuti si sciolse l'adphanza. Chi crederebbe esser stato senza frutto, un atto si solenne. tanto spontaneo, compito in mezzo alla generale commozione ? Eppure Rolandino, che fu presente e merita la nostra credenza i, narra che ritornando a casa le turbo congregate a Paquara, mostravasi già ne' loro discorsi la poca efficacia di quelle lagrime di quegli abbracciamenti. E chi diceva essere stati colà chiamati quasi pecore a macello, chè molti vi stavano con l'armi nascoste pronti alla strage ; chi, e forse con miglior senno, vedeva un maneggio del papa a tener uniti i Gnelfi contro il minaccioso Federico, Fatto sta che, ancora non era corso un mese, che novamente s'impugnarono l'armi, e lo stesso frà Giovanni smentì la santità del suo nome, resosi quasi signore di Vicenza e Verona, a modo suo fece e disfece gli statuti, volle ostaggi, richiese le chiavi delle fortezze arse vivi i sospetti di eresia.

Primi a moversi farcono i Vicentini; e spinti forte, secondati certo dal Padovani lotero al frate il governo, e lui combatente per conservar l'unorpata autorità fecero prigioniero. Allora in Verona fu coroa dadosa oi partigiani del Sambonifazio, creduti complici del movimento, ma Giovanni liberato dal Padovani, fatti rilasciar gli innocenti, consentuto il nabile a frenar quei moti, abbandono la signoria, e tornossi a Bologna, lasciando libero il campo ai fratelli da Romano. I quali ebbero a lottare contro i Maatovani allesti del Sambonifazio, ed il marchese d'Este, com gansto orrendo del Veronese, e restando alifino vincitori, Il

<sup>§</sup> Forse non tauto. Scrivea colle passioni d'un contemporaneo, e dovendo legger le sue storie al pubblico, mirava all'effetto e a secondar le valgari passioni come un giornalista. G. C. G. C.

Trevisano pure correvano Padovani e Vicentini in soccorso de' Caminesi oppressi da Alberico e dai Trevisani; ma s'intromisero i Veneziani. i quali approfittando di discordie nate per gelosia di comando con Ezelino, fece che que' di Treviso, si unissero ai Guelfi e si conchindesse coi Caminesi la pace (1234). Non cessarono però le ostilità, chè quei da Romano, desiderosi vendicarsi dei Trevisani, seguitarono le devastazioni, imitati da gne'cittadini. In Vicenza Alberico da Romano, con altri nobili, s'erano legati contro gli usurai favoriti dal podestà, e sarebber venuti alle mani, se da Padova, spperba della sna potenza, e bramosa di dominare (scrive il Manrisio, fanatico panegirista di Ezelino), non fossero accorsi soldati a mantener la tranquillità. Ginnto il tempo di scegliere nn nnovo podestà, i dne partiti si rimisero all'arbitrio di Giordano Forzatè, il quale se ne scaricò su frate Giovanni di Verzario, presso il quale tanto bene si maneggiarono gli avversari di Alberico o gli usnraj che ne restò eletto il marchese Azzo d'Este. Alberico ricorse alle armi, combattendosi con varia fortnna, sinchè fattisi mediatori i Padovani e l'instancabile Giordano, furono composte le differenze, mettendo anche ad effetto il matrimonio già combinato nel congresso di Pagnara tra Rinaldo e Adelaide, pagandosi dai Padovani le quindicimila lire, allora ad Exelino promesse, ed ascrivendolo nei cittadini.

I notiri cronisti, i quali, usi a vivere in mezzo al fragor delle armi, fanno le meravigite se per qualche mese duro la tranquillità, como gran cosa notano in quell'anno essere stata pace in intata la Marca. Ad Exelino però gravavasi il non poter continnare la guerra, canas di piccio ma successivi ingrandimenti alla ana finniglia e occasione di vendicari dei nemici, e singolarmente dei Padovani. A ragginnger le sne brame, incessaniemente stimolara Federico a calare in Italia promettendogli soccorso, e forsea ando egli stesso in Germania a sollicitarne la vennta.

Fratanto il marchese, riconfermato podesti di Vicenza (1326), non cando gli ordini dell'imperatore, il quale avan amodati ai informar del suo arrivo, assegnando lnogo e tempo ai deputati delle città per recargli l'omaggio, smesso qualunque segno di soggezione, bandita pena di morte a chi ossase non pur favorire, ma noniana l'imperatore (ce lo narra pieno d'orrore il Maurisio) tentò togliere a' Ghibellini Verona, ma sorreggiunto Ezcinio volte in faggi sollevati, e non resto al marchese che di tornarsene pien d'ira e di vergogna a Vicenza, ove ai danni dell'emnlo chiamo l'adovani e Vicentini a riconinciar le solite rapine, i soliti incendi piel contorni di Bassano.

Venne finalmente l'imperatore, e dai fratelli da Romano fn incontrato fino a Trento. Unite alle genti che seco conduceva di Germania quelle dei Veronesi, Cremonesi, Parmigiani, Modenesi, e Reggiani, e le audaci

schiere che dal Pedemonte traeva Ezelino, devastó una parte del Mantovano ed era già arrivato a Cremona, sempre alla cansa imperiale fede lissima, gnando verso i postri confini lo chiamarono le mosse delle nostre repubbliche. Già fin dal primo arrivo di Federico in Italia, Azzo d'Este podestà di Vicenza, ai messi di lni che giorno ed ora aveangli prefisso per recarsi a prestare omaggio al sovrano, altra risposta non avea data che raddonoiar di rigore contro chi tentasse favorir l'imperatore 2 Esortava frà Giordano i cittadini e gli alleati a star tranquilli, ma armati spettatori di quanto facesse l'imperatore, e non attirare nel paese la guerra che altrove potea decidersi anche a nostro vantaggio, senza i danni che inevitabilmente le sono compagni. Ma il podestà, Ramberto de' Ghislieri di Bologna, temendo, dice Rolandino, che snlla patria sua, nemica di Federico, si scagliasse quella tempesta, unitosi ai Vicentini, ai Trevisani, agli Estensi ed ai Caminesi, senza indugio prese l'offensiva, ed andò a porre l'assedio a Rivalta sulle rive dell'Adige. Accorse Federico alla chiamata di Ezelino che mal potea reggere da solo a tanto sforzo, e i collegati senza ordine, abbandonando armi e bagagli, corsero dietro le mnra della città. Azzo, non ebbe tempo di gettarsi in Vicenza, onde ricondusse in Padova le reliquie dell'esercito. Federico, giunto alle porte di Vicenza, chiese gli si aprissero, e troppo tardi ebbero i cittadini a pentirsi della tentata resistenza chè, superate le mura, aperte a forza le porte, la misera città sofferse gli orrori del saccheggio. Sfogato quel primo furore, ordino Federico ai spoi vicari Ezelino e Gaboardo, trattassero umanamente la città , non turbassero i possessori , decidessero seconde giustizia de' prigionieri. Caso singolare! Ezelino usò clemenza anche coi nemici, forse macchinando più tarda ma più atroce vendetta. All'imperatore che avea deciso tornare in Germania, consiglio Ezelino la via del Frinli, lusingandolo che la sna presenza sarebbe stata sufficiente a ridnere al dovere le terre presso cui sarebbe per passare. Ma s'inganno, che di Cittadella altro non vide che le turrite mura, coperte d'armati pronti alla difesa, e Treviso, presidiata da' suoi e da dugento cavalieri venuti in fretta da Padova, difficilmente sarebbesi potnta prendere. Segnitò quindi Federico il sno viaggio, lasciando ad Ezelino il conte Gaboardo con buon numero di soldati a tutela dei diritti imperiali in Italia.

Alla nuova della presa di Vicenza, grande sn in Padova la costernazione, e varj i discorsi e lo opinioni circa quello che sar si dovesse, altissime le mormorazioni coatro il podestà, alla cui impradenza

<sup>2</sup> Sembra fra t più importanti ghibellini di Vicenza fosse il Maurisio, giacchè ebbe pena mille itre, divieto di abboccarsi coi messi imperiali, e poco dopo mandato in bando a Padova donde con molti preghi e difficoltà grande ottennero gli amici potesse ripatrigare.

si attribuiva il disastro. Per consiglio di frà Giordano si elessero sedici dei più stimati cittadini con amplissime facoltà di provvedere alla salvezza della città, e questi richiamarono tosto i dugento cavalieri spediti in soccorso di Treviso, ed al marchese Azzo diedero, col grado di capitano del popolo, suprema autorità sulle armi. Ma fra i sedici, i più propendevano per Ezelino, fosse desiderio di ingrandirsi nei movimenti, fosse brama di sottrarsi alla gelosa sorveglianza della democrazia, fossero corrotti dall'oro e dalle promesse dell'ambizioso signore. Ne ebbe contezza il podestà, e vedendo maggiore il pericolo per l'assenza del marchese che s'era recato in Este, fatti nottetempo chiamare i sedici, ingiunse loro, sotto pena di ribellione, si recassero a Venezia e vi attendessero i suoi ordini. Rolandino fu incaricato di ricevere il giuramento d'obbedienza, e frà Giordano, sempre vigile ai bisogni della patria, era stato il consigliatore di quella risolnzione. Fra tutti, solo il vecchio Schipella dei Conti obbedì al comando del podestà; Artnro Dalesmanini, riconosciuto innocente, fn lasciato in patria, anzi ricercato di consiglio in quelle angustie; gli altri apertamente si ricovrarono presso Ezelino, nulla curando il pando contro loro dal podestà fulminato, quali rei di fellonia e ribelli alla patria. Per dar termine ai sediziosi discorsi, al Ghislieri în sostituito podestà Marino Badoero (13 febbrajo 1237). Invano egli raddoppio le difesc a Monselice, a Carturo, a Montagnana; certo della vittoria per le moltissime ed importanti intelligenze che aveva in città, con forte esercito ingrossato dai molti snoi partigiani profughi dalla patria, moveva Ezelino da Vicenza alla agognata conquista di Padova (19 febbraio) e costeggiando i colli per Rovatone, Montemerlo, Monterosso ebbe il castello Carturo e fugati prima dal fratello Alberico i soccorsi che da Padova accorrevano. Pesce dei Paltinieri, che comandava a Monselice, già d'accordo col nemico gli aprì le porte di quella fortezza, per que'tempi inespugnabile, e la vergognosa conquista si celebró con discorsi, fuochi e canti, come fosse combattuta vittoria. Il marchese, richiesto a qual parte tenesse, atterrito alla possanza dell'emulo, rispose, per l'imperatore, purchè alle terre e cose sue non si desse alcnn danno. Che poteano fare i miseri Padovani circondati da nemici, abbandonati dagli amici, consci dei tradimenti che nella città stessa si macchinavano dai faziosi? Eppure quando Ezelino, pochi giorni dopo, da Monselice si avanzò fino alla Mandria, gli uscirono incontro in bell'ordine alla Stangata del Bassanello per attaccar battaglia. Non accettolla Ezelino, che aspettava l'esito de' snoi maneggi in città, e non andò molto, chè la plehe, eccitata dagli agenti suoi, cominciò a tumultuare, che si vuole la rovina di Padova; perchè tentare un'impossibile resistenza? insomma si comportò come fa sempre in tali casi, e fe recentemente la plebe, e anche chi plebe non si crede. Il podestà dovette ritorarare a Venezia, perduta ogni speranza, ed in Monselice col mezzo di Arturo Delasmanini ed il Tra Giordano, fia convennto che Padova si assoggettasse al vicario imperiale, salve lo leggi, le usanze, le persone, le robe, i privileje. Allore (25 febbrajo) me Etelino da Monselice, ed incontrato da gran numero di gente, fece ingresso per porta Torricelle, ove si noté essersi rispetto silquanto da lato, e lasciato cader l'elimo aver impresso alla porta un bacio. Se d'amore lo vedermo beniosto.

Il lettore, il quale osserva l'accentramento di governo e di amministrazione degli odierni Stati Europei, spinto fin a piegare popolazioni diverse per nazionalità, per abitudini, per lingua, per storia, e per clima, a reggersi colle medesime forme, non creda all'egual modo foggiati i governi del secolo decimoterzo; solo Federico II concepì l'idea di nna centrale e vigorosa amministrazione, pure non seppe se non incompletamente raggiungerla. La città, elemento italico anteriore a Roma, lottava contro le due forze, della monarchia e del fendalismo, più spesso, almeno fra noi, conginnte che separate, a salvezza di comuni interessi, perchè amendne straniere e conquistatrici : mentre in Germania ove non era tradizione nazionale il municipio, non ebbero gli imperatori a combattere se non contro l'elemento fendale, e non riuscirono mai vincitori. Noi ci accostiamo a quella eletta parte de' nostri scrittori, i quali stimano vero partito nazionale essere stato quello de' Guelfi, col qual nome non intendiamo grettamente significare i fantori della Chiesa contro la potenza degli imperatori, bensì i conservatori dello spirito italico, amico alle federazioni delle varie città, le quali voleva lasciate libere nello svolgimento delle loro forze, direi quasi individuali, ed avverso alla concentrazione, la quale richiama tutta la vita al cuore dello Stato, inaridendo le parti più lontane. E vorremmo supporre generosa ntopia il ghibellinismo di alcani sommi, quali furono Dante e Machiavelli, menti eccelse le quali, squarciando il velo al futuro, anticiparono di secoli le idee de' loro connazionali, e scorsero nel papato l'inciampo alla politica unità d'Italia. Non li diremo ghibellini se non per analogia, e vorremo sceverarti dai Ghibellini veri, i quali non lo straniero a farsi italiano chiamavano, ma dello straniero facevan puntello a' loro interessi, sgabello alla smania di dominare, alla tirannide di nna famiglia. Dopo tanti contrasti la casa da Romano primeggiava anche nella repubblica padovana, non però asso-Intamente; chè vi aveva il primo grado, quale vicario imperiale, il conte Gaboardo al quale pochi giorni dopo si sottopose Treviso. Ma Gaboardo era straniero e senza appoggio di amici e partigiani, onde non fu difficile ad Ezelino sbarazzarsene, consigliandolo a recarsi in Germania

Illustraz. del L. V. Vol. IV.

a portare il fausto annozio alla Corte imperiale, e a lui frattanto affidar il carico di vicario imperiale e la antorità necessaria in quelle circostanze, lascinndogli a ostegno dei nuovi acquisti cento cavalli tedenchi o tre-cento saracini, fatti venire di Paglia, pagati coi denari cavati alle città soggette. Resido col sotto l'immediata soggetione dell'imperatore il solo castello di Monselice, rifogio a molti, i quali, quando Ezelino cominciò a deporre la maschera, dalla città vi si ricovarano:

Con strane norme si regolava il diritto pubblico di allora. Non asso-Into principe era, per esempio, Ezelino di Verona, ne a tutti i snoi cenni obbedivano gli nomini del castello fendale di Bassano. La cittadinanza padovana, ricercata dai prelati friulani, poco più importava che nna confederazione, a termini di reciprocità. Nelle dedizioni anzi è sempre in chiare parole espressa questa condizione. Il Comnne sussisteva in ogni caso, ma non impediva le violenze contro i privati per parte del fendatario potente che, o dai propri castelli, o d'oltremonte, come fece Ezelino, traevano bande d'armati, pronti ad ogni cenno. Contro i diritti del Comone quei feroci signori non tentarono mai stabilire altri diritti; la ragione teneano sulla punta della spada, ne al di la vedevano Ezelino, a' cui cenni si volgevano i Ghibellini in Verona, non penso mai a render stabile in sè la suprema antorità, non tenne che saltnariamente la carica di podestà, affidandola più spesso ad nomini del sno partito. Ma non cessó mai d'esser capo di mamada, e coll'ajnto delle milizie fendali, quantunque non atto a concepire un vasto progetto politico, desoló tanta bella parte d'Italia. È osservabile eziandio la doppia esistenza della città d'allora; interna alle mura per la fazione trionfante, esterna per quella che momentaneamente avea dovuto cedere il posto, per ritornar poi alla s na volta, e con alterna vicenda trionfatrice ed espulsa. Ad Ezelino obbedivano Verona, Trento, Vicenza, Padova, Treviso; però in Verona i Onattroventi conservavano ancora gran parte della loro infinenza, ed in Trento che da Verona dipendeva. Del contado piccola parte era sottomessa, e nel Veronese i Sambonifazio, nel Padovano gli Estensi, Ugoccion Pileo nel Vicentino, i Caminesi nel Trevisano, ed altri minori signori ne' ben mnniti castelli, turbavano quell'ordine, il quale tanto piace a' regnanti.

Fino dall'ingresso in Padora di Ezelino, molti principali cittadini si erano ricchiasi nella fortissima rocca di Montagnone, dove, sotto i di crezione di Alessio de Manaragi, si apprestavano a disperata resistenza. Prima di movero contro. Ezelino provide al governo della città, e finto di rigettare con indignazione il voto del consiglio, che a la investigio, che sa lovo della città, e finto di rigettare con indignazione il voto del consiglio, che a la viona di activa di podesti, accetto poi di nominario egli tesso, soccificano il conto Simone Tenino pagliese, coli presente (26 fobbrio) i 2377.

S'affretto quindi all'impress di Montagonos, ma affaticatosì lungo tempo indarno, dovetto partirane non prima di aver contrato due forti mon a Montegrotto, l'altro a San Pietro de' Bagni. Unitosì al fratello, mosse contro il castello di San Bonizizio, diletto dal giovane Lonnisio figlio del conte Rizzardo e di Canizza sorella di Ezetino, e maggiormente si infervorava all'impress quando ebbe notizia che il conte intanto gli avea tolto Peschiera.

Contro i rimasti in Padova si volse Ezelino, e molti ostaggi mando a popolare le carceri di Bassano, delle citta gibiellino di Lombardia e de' remoti castelli della Paglia. I magnati temendo assalire riuniti, mando ne' loro fendi sotto pretesto di lasciare passare i primi asopetti, poi ad uno ad uno presi, inviò nel castello di Prata, sotto la custodia di que' signori a lui stretti di parentela; ed a scusar la frode, apare voce che dal processo erano stati riconoscinti ribbili all' impero. Quindi terror grande in città, e molti sospettando egual sorte darsi alla fuga, ed Eselino i figiacchi dichiare ribbili e tradiscri, confiscaren è indi-terrarne i palagi. I cronisti tengono, nel principio della dominazione d'Ezelino, esatto conto delle vittime, e primi ad aver direccaste le caso, nar-tano esser stati Pace di Solimano, Giudice ed Antonio Malizia. Crescitte is stragi e le rovine, poco più badano alle particolari sventare, occupati a pararrae quelle di intti.

Al tiranno incuteva timore, chi ? nn frate i ma egli era il Forzatè, stato per tanti anni consigliere alla patria in ogni bisogno, il quale, forse ancora non disperando giorni più fortunati, era ritornato in Padova al monastero di San Benedetto. Colà verso la fine del mese di giugno, il venne a ritrovare Bonaccorso Fonzae, satellite di Ezelino, con bnona scorta di armati, invitandolo a recarsi presso il sno signore che voleva ricbiederlo di consiglio. Giordano, non illndendosi sulla sorte che lo aspettava, sail un cavallo, che, a risparmiargli fatica, diceano gli sgherri, aver condotto per lui, e fu guidato al palazzo di Ezelino. Qui discordano gli storici, alcuni narrando che il tiranno non ebbe coraggio di sostenere la presenza del virtuoso frate: altri che l'abbia aspramente rimbrottato accusandolo di cospirare a danno dell'impero. Comnuque siasi, quando la notte involse sgherri e prigioniero, fu tratto dal palazzo alle carceri di San Zenone. E ben avea ragione Ezelino di celare al popolo quello spettacolo; chè tanta era la fama di Giordano, tanta la riverenza di tutti i Padovani, che saputosi della prigionia di lni, il vescovo Corrado portossi con tutto il clero ad Ezelino, rimproverandogli l'eccesso. Il tiranno si sdegno contro il vescovo, e dichiarando non sarebbe impunemente sprezzata l'autorità sua e quella dell'Imperio dagli ecclesiastici, multo Corrado di 2000 marche d'argento minacciando peggior sorte a chi ancor il facesse. Fu allora che Arnaldo, abate di Santa Giustina, ricorrossi in Monselice, segnito giornalmente da altri molti citatóni. Ed Etelino a restar solo padrone di Padora, scelse dugento cavalieri padovani e li mandò guidati dal podesta Simone Tistino, al soccesso dei Ghibellini di Ravenna, travagliati allora fortemente di Guelfi ficorractii.

Poco appresso giunes in Italia l'imperatore, ed Exelino accores a lui per discolpari delle accune dategli dal marchese, dil'abte di Stata Ginstina e da Jacopo da Carrara fino a Trento nadali incontro all'imperatore. Cedevane essi venisea a reacre la traqualittà e la ginstizia, ma Pica, il filosofo Federico, non curava che l'incremento della propria potenza. Prima san cura fin procurare la sommissione dei Mantovani, i quali atterniti dalle immense forze dell'imperatore, consistenti in due mini cavalli todeschi, militai fendali e delle città igie all'Impero, altre settemità Sarsiniti venuti d'Puglia, stigultatà la conferma del 'oro privilegii e consettufini, prestarongii omaggio, per accotere il giogo appena si fosse dionantao. Respine i legati del papa, i quali gif recevano propositioni di pace, irritando viepiti quella potente corte di Roma, non mono di lui mabiticos, la quale, dopo avergli d'ogni parte sunicitato nemici e attraversata la via, doreva alla fine restar vittoriosa, ed alla razza sevea preparare il paleo sol quale a Corradio fe tagliata ia testa.

Ben si giovava Federico de nobili i quali a lni erano ricorsi contro Estafino, ma non perció pessava resistiurii alla pariza e ne l'ora ontichi diritti. Al tempo dell' impresa di Mantora, narra Robandino essere venni a contesa Ezelino e Jacopo da Carrara, e questi, nulla curando la presenza dell' imperatore, aver provocato a dnello l' avversario, tratta dal fodero mezza la spada. In allora Federico chetò quegli animi fercoi, ma Ezelino non dimensitò l' offesta, e qual vendetta ne traesse lo vedermo.

Quando Federico era per abbandonar questi paesi, volle che alenou a de nobili principali si allontanasero da Padora, assegnando-Mandoni a Jacopo da Carrara ed Arveduto degli Arvocati, Vicenza ad Uberto Dalessantini, Enrico Forzatò ed altri magnati. Frà Giordano chianusto a Vicenza colloquio coll'imperatore, fia a'prieghi del patriarca d'Aquileja lasciateo libero, sotto condizione che non torrasseo più in Padora. Il asatto recchio atette alcun tempo presso il patriare, poi recossi a Venezia nel monastero della Celestia, ore torminò la vita nell'anno 4248, lange di ur munori del mondo.

Recossi l'imperatore nel Bresciano, predando, incendiando, distraggendo; nelle hattaglia di Cortenora (27 novembre 1927) ebbe in potere il carroccio milanese, abbandonato da' assoi castodi, dopo appitato d'ogni ornamento, e Pietro Tiepolo figlio del Dogo di Venezia, podestà di Milano che fi smipicare (F. voc. 1, sec. 104).

Tornato Federico in Germania, Ezelino ne approfittó per estorcere daj Trevisani 60,000 lire a titolo di compenso per danni recati alle spe possessioni uella guerra del 1234, ed a sicurtà del pagamento scelse cinquantaquattro principali cittadini, ed inviolli nel castello di Monteopardo nel tenere di Asolo. Poi ritorno in fretta a Verona ad ossequiare l'imperatore già reduce, e sposò Selvaggia figlia paturale di lui con grandi feste. Però non segnì Federico all'assedio di Brescia, richiamato in Padova da gravissime turbolenze. Il marchese, d' accordo con alcuni cittadini, forse collo stesso podestà Aldobrandino Cacciaconti, comparve la mattina del 13 luglio in Prato della Valle, seguito da' snoi Estensi e da molti fuorusciti, fra' quali Jacopo da Carrara, movendo verso la porta di Torricelle, la quale i congiurati avean promesso d'aprire. Ma Ezelino già arrivato ju città, aveva cambiate le guardie, e agli assalitori, stretti a consulta nel Prato della Valle, piombó addosso, uscendo per la porta di Santo Stefano, sicchè soprafatti si diedero alla fuga. Il Carrarese, iuseguito fino al suo castello di Agna ed ivi assediato, fu preso e condotto in Padova al vincitore, il quale, ad istanza di Avveduto degli Avvocati fattosi mallevadore della futnra fedeltà di Jacopo, rimise in libertà lui e i suoi compagni, solo richiedendo gli si consegnasse il castello di Carrara 6.

Mosso contro il territorio estense, abbandonato dal marchese, ritiratosi in Rovigo, ebbe senza fatica la terra di Este e la rocca, ma tento invano Montagnana; anzi incendiata dagli assediati una grau torre di legno presso la quale egli si trorava, corse pericolo della vita.

Ancora Ezelino sou avez gustato del sangue, ma presto gli si offerso cocasione di fin provta di sua crudelta. Pa accussa 6 Goffresi del Giti (1239) capitano del castallo di Bovolenta, di avez promesso cederio ad Avrednto degli Avrocat, il quale, annicha sadres e confino, s'erò fortificato nel suo castello di Breuta, Quindi decepitato Goffredo, altri ritonuti suoi completi obbreciati vivi nel Prato della Valle. E dimendici obbreciati vivi.

<sup>6</sup> Tale effeto (dice il Verri, tabe in prina congiure che si transh ie Podros contre Zero. Nettremo lo approsso che altre molatisme ne audaness di quando inquendo repredo rassi più gravi e perionisee, le quali focce cangire in estera piacrette di E-tation e lo contriorato o terri modo a diventar barbavo e crudict; poiché à com anta-se con varj cempi dimestraria che immere della liberta creera sempre in prajence dei ripere che una il sorrano, il ripere dei sorrano i rapione dell'insore di libertà; sociale in les soco coggioni erejoneda. Popo quenti datatione non eredo di a poirt indisciarre l'accessa de col datagli di paraintilà, spiata tatvolta fice alla bocomia. Troppi altri por termano dature, ma il ripoprimismo.

i servigi prestati fe mozzar il capo a Monaldo de' Zemizoni, accusato di trattative col marchese d'Este e con Jacopo da Carrara, altri cittadini impiccare.



Ezelino e suoi; pittura nel Santo.

L'anno seguente pensò far arrestare quel giovane Gaglielmo Camposampiero, che già era stato perso nel castello di Fonta. Accorsero i signori di Vado parenti snoi e Guanfo Gindice, chiedendo con grandi sitanze non si togliesse al giovane la liberta, constituendosene mullovidori, ma per loro avantura; chè Gaglielmo, appena libero, fuggi nel suo estello di Treville, ne vialero a farnelo uscire le istanze di Ugo da Vado; onde Ezelino fatti carcerare i miseri signori di Vado, li tenna quattro anni sella torre di Gornada, e finalmente tulto il cibo, sibarrati ul di quegl'infelici, i corpi dei quali, quando poi farono aperte le torri, si rivenanoro dissoccati e copperti da magnissima, orrida pelle.

Poco appresso, sapato che Jacopo da Carrar era faggito da Mantova nel suo castello di Aga, il podestà Tebaldo Franceschi (13 agosto 12A0) con bnon nerbo di milizia cinase quella fortezza. Il Carrarese, uscito ad incontrare il nemico dopo accanita resistenza, spenta la maggior parte de snoi, fi fatto prigione e condotto in Padova, ore quattre giorni dopo vestito di cappa nera, come s'usava si nobili ribelli all'Imperio, fa tratto al ponte di San Giovanni ed ivi decapitato. Le donne carraresi dalle alte torri veduto ch' ebbero il mal ancesso di Giacomo, acco trasportando le riccbezze ed i documenti, montarono una navicella che stava alla riva del lago di dietro al castello, ma la barca soverethiamente carica affondo, e tanti tesori divennero preda dell'acqua. Il lago ebbe dappoi il nome di Lago delle donne in memoria del tristo fatto, e gli storici bano a deplorare la perdita di carte prezione le quali forse varrebbero a rischia-rare l'ancia storia di quella potente famiglia.

Avveduto degli Avvocati ebbe sorte eguale. Assediato dal podestà nel castello di Brenta, usci fueri a combattere, oppresso dal numero restò prigioniero, e fu decapitato nella piazza di Padova (settembre 1240).

Federico non poteva più indugiare a decidere sulle querele, le quali d'ogni dove gli si portavano contro Ezelino, e d'altra parte da questo gli erano co' più neri colori esposte le perfidie del marchese, il quale già aveva ricuperata la terra d'Este. Venne con magnifico seguito (gennajo 1239) in Padova, e prese alloggio nel convento di Santa Giustina, mentre l'imperatrice stabili ana dimora nella villa suburbana di Noventa. Incontrato da tutta la popolazione col carroccio. Jacopino Testa cittadino popolare, calata dall' antenna di esso la bandiera della città, gliela presentò dicendo: « Questo stendardo vi offre il Comune acciocchè per vostro mezzo si conservi la giustizia » parole che parvero gradite da Federico. Intanto fra passatempi e caccie clamorose non si trascuravano gli affari, e visitato un giorno in compagnia di Ezelino il castello di Monselice, dichiarato della camera dell' Imperio, ne lodo l'amenità, ma sopratutto avvisando alla importanza militare del luogo, ordinò si restaurassero le munizioni, e se ne fabbricassero di nuove. Vagheggiò dall' alto colle le terre soggette ai marchesi d'Este, e conosciutosi forse allora impotente a spodestarli, ebbe con Azzo un abboccamento, indi ritornò in Padova seco conducendo Arnaldo abate di Santa Ginstina, il quale in Monselice s' era ricovrato dalla tirannide di Ezelino.

Il fattoso monarea a suo vantaggio volle rivolgere l'affuenza di popolo, che per antico costume accorreva nel Prato della Valle il di delle Palme, e dal uno cancelliere Pier dalle Vigne vi fece leggere un'ampolicas orzisone, in cui s'esalvar la somma chemeaza e benignità imperiale verso i Padovani, e si esortavano a continnare ad esser fadeli, ove di tanta la pompa de regali adornamenti volle assistere nella cattedrale alle secre finazioni, mostrandosi al popole con in cape pola corona. Perremos intanto la morar che il papa nel giovedì santo aveva contro di lui fultationata la scommanie, onde Federico, zatannato nel palazzo pretorio il Popola mata la scommanie, onde Federico, zatannato nel palazzo pretorio il Popola con presenta della contra della c

polo fece dal cancelliere leggere nn altro discorso, nel quale scelse a testo la sentenza di Ovidio:

> Leniter ex merito quidquid patiare ferendum est; Quæ venit immerito pæna, dolenda venit,

Forne le eloquenza di Pier dalle Vigeo non era stata sufficiento a riscibiarze le meni del popolo sibal ilegalità dollo pena infilita al monarca, perfochè si vide egli costretto di render quella giustizia che tanto avea ritardato. Pacifico dauquee molte fansiglie in Trevino, al marchese perdono la ribellione, ma della obbedienza fatura volte ostaggi il fignio finaldo, il quale colta moglie Adelsia figlia di Alberico da Romano, molto in un castello di Puglia, e nelle fortezze dell'Estense pose guarnigione imperiale. Degli attri nobelli molti sotto pretesto di tranquilità furno madati a confina, altri liberati da carcere, d'altri riveduto il processo e novamente condanatio:

Il destino della figita teneramente amsta accorava Alberico, il quale nnicia il Caminesi soprese le tropoe che per Federico guardavano Treviso, e caccito il podesta Goglielmo Morra pugliese, tolse quella città all'obbecame della considera dell'imperatore. Questi fremendo accorave per punici ribelle, accompagnato da Ezelino e dal marchene d'Esto, ma i Trevisani sprezzarono le son mineccie e si preparano alla resistenza. Federico, il cui esercito si componera di tropo disparti elementi, dopo le solite devastazioni, approfittò del caso di una grande ecclissi per la quale gli animi di quegli ignoranti soldati s'erano grandenente commossi, per desistere dalla impresa. Colla consueta boris dono al Padovani in compenso di loro fedelta la città di Treviso, Castelfanco e tutto il territorio di qua dal Sile verso Padova fino alla laguna; dono insomma con nna carta ciò che con l'armi non avea contro commistare.

Si ritirava Foderico non senza sver prima cavata dai soni fidi gran quantità di monta a riempire i Peasusto erario, e la accompagnava il marchese, il quale, avveritto con cenoi da non fra baroni alemanti a di amico, che si trattava di taligarfi la testa, mentre si trovava nella vicinanza di San Bonifizzio, spronato il cavallo, si rifuggi in quelle mura, ne valere o a trarelo divori le insidione promesse che a lai ed al conte Rizzardo foce a nome dell'imperatore il cancelliero Piera afficienti ad espagnare quella fortezza, e gli convenne ripassar l'Adiquitori o ribelli, il marchese, qualti optica dell'imperatori camici al marchese, il conte Rizzardo, Alberico da Romano edi l'oro aderenti. Ma quanti si trovarono nell'esercito amici al marchese, o quanti lo festeggiarono quando venne in Padova, diligentemente notati de Ezelino, Irropo rinchissi in elle prizioni di Cremosa e di Parma.

I Guelli, momentaneamente opprassi, ritornavano alle offese, rinforzat da Alberica, il quale è era pasto sotto la proteicane del pontefice, en ne era stato assolto dalle incorse censure. Il marchese, liberato della presenza dell'imperatore, ricuperava facilmente Este, e pochi giorni dopo a forza ne espognava la rócca ed il castello di Bono. Il castello di Lezzo, difeso da Saraceni dell'imperatore, non ebbe che quando manacono le vettovaglie, e quello di Galano colla forza delle maccine. Assediò poi Cerro, della quale impresa tentò vanamente aviario Ezelino, che vedendolo trincerato in favorevole posizione, dovè ritiravai, e poco dopo i Saraceni finoro riddoit a capitolare.

Perdita di ben maggiore importanza sovrastava alla parte impeliale. Per le sugestioni del pontofice, il quale aveva a tal quo elettion suo legato Gregorio da Montelongo, nnitisi Lombardi, Bolognesi, Veneziani, Estenia, Tretianio e Montorani, In posto (2 folbras) 19240) l'assedio a Ferrara, ove signoreggiava il vecchio Salingaerra Dard quattro mesi l'assedio, nè pote Escalino colle devastazioni portate nel Trevisano, nè col togliere ad Alberico Bassano disturbare i collegati dall'impresa. Convien credere che sotto il peso dell'etino si rendessero tottati i cervelli di que ferocisimi signori d'altora, vedendo Salinguerra preso con frode eguale a quella nasta da lui tanti anni prima e ben de votte. Chiamato con un salvonodotto, per trattaro della pace, fa trattento prigione unitamente al figlio Torello, poi condotto in Venezia il padre vi termino la vita, e Torello laszicia libero, andò a di igrosare il numero dei cortigiani di Esclino suo zio. Così i marchesi d'Este ricuperarono la signoria di Ferrara.

All'incontro prevalse la fortuna di Ezelino nel combattimento dato pochi giorni dopo (19 Inglio) 3 al Tebaldo Franceschi pugliesa podesta di Padova, presso Monteresso ad Azzo, il quale si era spinto a devatare il Padovano; e novamento presso Trevenzolo ore i Veronesi sconfissero i Mantovani, co" quali erano in lotta per cagion di contini, restandovi necisio il podesta di Mantova Gerardo Rangone, e prigione il condottiere dell'esercito Boccadanino, condotto con molti altri incatenato a Verona. Poco appresso venno in mano di Ezelino ancho il castello di Lonigo, difeso dal conte Ritzardo de al Ugaccio Pisco a nome dei Guelfi.

L'animo irrequieto d'Ezelino lo spinse poscia a devastaro le terre del Trevisani, in odio al fratello Alherico. I Trevisani, con generoso decreto statuirono compensare ognano che per tal modo di guerra svesse ricerato nocamento. Stava pure a cuore al tramono di rendicarsi del marchese, e perciò si diede a maneggiare con alcuni apparentemente amicistani di Azzo, del come svere a tradimento la terra. Sventò la trama una donniciuola, la quale avendo veluto certo Olderico leggera, alcune lettere in lunos apparator, corre a renderne avertici il poste, il quale potè punire i colpevoli e prevenir un copo di mano. Ben riesci ad Ezelino d'aver Montagnana. Da alcuni appostati fece appicar fuoco nottempo a varj punti nei il marchese accorso dalla vicina Este, vide altro rimedio che allimentare le fiamme onde non restasse ai nemici chen un mucchio di ceneri, e tara resco in inseri citatini senza tetto cana avere. Ezelino, rimasto padrone di quelle rovine, ordinò si rialzassero le mara, e vi si lasciassero militica sufficienti a difinedire.

Mentre era occupato da imprese Ezelino, respiravano alquanto i cittadini, ma ventno egli novamente in Padora, poi che il podesti Tebaldo dall'imperatore era stato richiamato in Puglia, furono accusati Rainerio Bonelli giudice da Mherico da Tadi mobilissimo cavaliere, qii cospirare per dar la città in mano al marchese, e quindi, malgrado le loro proteste, dannati all'estremo supplizio. Porse allettarono il tiranno le grandi richezze de'que accusati, devolunte al fisco.

Furono nel 1332 da Zilio milanese, in fondo alla grande torre del cascello di San Tommas normanente ampliato a magiore difesa contro oggi moto popolare, marste quelle orrende prigioni, dal nome del loro invatore chiamate la Zilia. E degono premio di sua fatica che lo sciagarato architetto, il quale chiaso ne'tenebrosi recessi da lni immaginati, v'ebbe a terminare la vita.

Nel carico di podestà a Tebaldo Franceschi era succeduto Galvano Luncia pur egli puglicae, di cui Ezelico avea spossta la figlia. Poli presto ventagli a noja la ripudio, ed a liberarei del padre, venne a Padova, ed accusato il Lancia di non so quali ribalderio, impostagli prima grossa multa, lo balzo dal seggio ritenendo prigioni i gindici che seco avea condotti. Fu atto di ginutizia o di vendetta T Ci mancano le prove a decidere la questione, però con bunon pace di chi vorrebbe scusare Ezelino, credismo potersi dinbitare della di hi ginutizia. Il nuoro podesta Rizzaro di Rasaldesco hercichon, giuro la sua carica il a marzo 1234.

Fra ciò Ezelino combattea continuo contro i Trevisani, gli Estensi ed i Mantovani, con varia fortuna, ma alla fine indeboliva con guerre perpetue l'avvrso partito, ad uno ad uno s' impadroniva dei castelli del contado, asilo a chi finggiva alla sua crudeltà.

Il pontefice frattanto in Lione convocava un generale concilio, istando Federico a scolparsi dei delititi appostigli. L'Imperatore si fece rappresentare da soni ambascitori Taddeo da Suessa e Pire delle Vigne, ilqual telimo colla fiacchezza mostrata in tale occasione preparò forse la sua rovina. Si recò pre altro Federico fino a Verona per essere più vieino al luogo co si teneva il concilio; e il buon Rolandino ci narra esser corsa in quei

giorni voce fra il populo, che Federico volesse torre ad Ezelino la signoria di Verona, voce forsa avalorata dall' esserai le vorri e parte della città in gnei giorni guardate dai soddati imperiali. E quando nacque rissa tra quei d'Ezelino al Tedeshi terminata colla pegio di questi, Rolandio la credette mossa dallo stesso imperatore ad esperimentare le forze del fedele ma troppo pericoloso vasatolio. Liberato dalla presenza imperiale, ando Ezelino, come al solito, a' danni dei Trevisani, poi richiamato sal Veronese dalla mosse di Sambonidazio, lo attorace o lo vince sulla sponda del Mincio. Nel frattempo Guglicimo Camposampiero improvidamente si ere messo in sea mani, cedendogli anche Castelfranco e Trevilla.

Trasvoliamo all' assedio di Parma, ove malgrado gli ajuti di Ezelino, Federico senz'armata e senza denari dovette abbandonare l'impresa. Ezelino più fortunato, colla forza e con l'arte ebbe Feltre e Bellinio; poi veduta vacillante la potenza di Federico, per la prigionia di Enzo re di Sardegna, deliberò torgli il castello di Monselice, e trovò un traditore, il quale persuaso il capitano del presidio ad nacire verso Solesino contro alcuni i quali devastavano quella villa, gliene aperse le porte, Improvvisamente assalite le terre del marchese, in poco tempo si rese padrone di tutti i luoghi forti, salvo Cerro e Calaone che lasciò bloccati d'ogni parte: indi sciolto l'esercito, in Verona giurò fede di sposo a Beatrice de'conti di Castelnuovo, e nelle solennità per tal festa celebrate dai miseri Veronesi, i quali confidavano l'amore alla giovane sposa avrebbe mitigata la innata di lui ferocia, în acclamato signore. Ben s'ingannavano: chè, morto Federico (1250) la cradeltà del tiranno non ebbe più freno, ne più incrudell contro qualche individuo, ma d'ogni condannato volle spenta l'intera famiglia e gli amici e fin, dice Rolandino, gli amici degli amici, ai quali lasciasse la vita, acciecava, o evirava. Unito a Buoso da Dovara, ajutò in Lodi la fazione degli Averganghi, ma non ottenne lo scopo, chè i Vistarini, assistiti dai Milanesi, soverchiarono gli avversarj e li cacciarono di città, Indi per opera del vescovo Egnone gli si ribello Trento, ma la primavera seguente ne ricuperò il dominio (1256) e tornato in Verona, vedendo d'ogni parte nemici, senza riguardo ai preghi della moglie fece torre la vita al conte Bnontraverso sno snocero, come l'anno innanzi per simili sospetti avea carcerati e spenti Ziramonte sno fratello natnrale, ed il nipote Ezelino da Egna.

Abbiamo veduto Guglielmo Camposampiero rifuggirsi in Treville. Conoscendosi debole, avec ecreato metteras i soto la protezione di Alborico e de Trevisani, e s'era perció recato parecchie volto in Treviso, ma da Alberico non aven mai avato udienza. Sdegmato volle vendicarsene, e resois col tradimento padrone di Castelfranco, ne fece pripioni il podestà e la guarnigione (28 dicembre 1215). Poi non sentendosi forte a resistere contro lo sforzo di Alberico, maneggiò di ceder que' castelli Ezelino, il quale accolse graziosamente il nipote, e diede ordine si fabbricassero tosto a Castelfranco nnovo fortificazioni, lasciandovi scelto presidio.

Si tratta di necider Ezelino in na coavio, ma scoperti i colperoli, furno contannati a perder la testa dicinata nel Bonici, Patarino Marrario, Alberiro e Niccollo signori di Lendinara. A Pietro de Bonici sabe la vita Gisla sua madre, ricordando ad Ezelino l'antico affetto ch'egil le avea porkato e protestando che Pietro era frotto del loro illectio amore. E qui raccontano gli storici che, ammalatoni in Padora Ezelino il Monaco nel 2910, fio ospitato nelle casa de Bonici, el ni talo coccaione Gisla cedetto alla seduzione del giovane Ezelino venuto ad assistere il padre. È questa la sala memoria d'amori di Ecelino; il fatto di Bianca de Rossi non essendo ricordato da storici comtemporanei. Notarono i Padovani che, pochi giorni avanti che si scopries la congiura, una ciongna la qua vaca nido sulle case de Bonici, lo distrassa e volo a fabbiricarsene una attro sal vicino palgio del Cuttediti, amicissimi ad Ezelino. L'abate Arnaldo di Santa Ginstina accusato egil pare di aver partecipato alla congiura del Bonici, in mandato nelle carceri d'Acolo eve mori, cin mandato nelle carceri d'Acolo eve mori, cin mandato nelle carceri d'Acolo eve mori,

Motto timore e poco danno cagiono ai finelfi la renuta in Italia di Corrado imperatore, il quale non foce che breve soggiorno fra noi, o presto a Porto None si imbarcó sulle galere veneziane per la Paglia, liberando di sua presenza amici e nemici. Però fic occasione que viocacione che in Brescia vi rimorosse la lega Lombarda a danno specialmente di Ezelino e del marcheso Oberto Polvicino, ed ai difessa di Alberico, ed ci Caminesi, dell'Estense e del Sambonifazio, il qual ultimo morì poco tempo dopo quel trattoto.

Le discordie civili no Brescia richiamarono l'attenzione del tiranno, il quale, unito al Pelavicino, coi rinforzi loro spediti diede agio si Gbibellini di cacciare da quello città il contrario paritto. Gla s',era egli avanzato fino a Montechiaro colla speranza di essere accolto in Brescia, ma sembra che i prudenti Ghiebellini abbiano rifiutato riceverlo.

Antica era l'accusa di eresia data dai pontefici a quei da Romano, e anche a questo Ezelino; contro cui fu slanciata terribile scomunica il giovedi santo del 1248 \*.

I Parklo prima della paziona avuta per sel anni, sempre prorognato il termine como no Estatio per comparrie in percona, e che gli anhasciani sono farono ammenis dal ponticles, così afformopedano le atroccità del tirapno. La Iraccitenta rabbit di une solo uneno insumano, e in credia harbitre di Estation di Romano cui fece indissigna la escrimiti di sua matiria e la motilitodise del falli streci non ignota al mondo, la socia di ammande di possoti vilimente fores osteriore del consistenti di sua matiria e la motilitodise del falli streci non ignota al mondo, la social sumano italizia a faccera la tiramande del possoti vilimente fores osteriore se cetta una situativa a faccera la tiramande del possoti vilimente fores osteriore del motione del producti del consistenti del producti del consistenti del producti del consistenti del productiva del consistenti del productiva del productiv

Innocenzo ricorse a mezzi estremi, e da Anagni il 20 Inglio 1254, commise agli inquisitori di Lombardia, predicar contro gli eretici la crociata, con tutti i privilegi accordati a chi passava in Terrasanta, « non interessando meno, anzi più essendo necessario, difendere la réde nei tuophi vicini che nei fontani ». E a desi inquisiori accordò piena autorità di assolvere chi prendesse la croce dalle incorse consure, eccettuati però Exelino, il marcheso Oberto Pelavicino, e chi altri avesso violato le ecclesiastiche libertà.

Alessandro IV, continnando l'opera del predecessoro ai 20 dicembre del 4285 deputò legato in Lombardia e nella Marca Filippo Fontana eletto arcivescoro di Ravena, comandando ai vescovi lo favorissero nella santa guerra da intraprendersi contro Ezelino.

Il legato pensò prima dirigersi ai Veneziani nemici ad Ezelino che alla

· muove guerra implacabile contro i diritti comuni dell'umanità. Nè soto con ferale · eccidio infellonisce contro i corpi degli uomini, ma ottrepossando ogni timite, non « contento di un profiuvio di sangue, a mezzo dei corruttori della fede, tenta danneggiar · la vita suirituale ad esizio delle animo. Che se nelle sue atrocità seguitasse i rancori · suoi propri od i palerni contro i pemlei. L'ardente ferocia sarebbe oggimal shollila in · lui pel refrigerio della vendella compiula contro coloro che esecrava. Ma la offerata · crudeltà di lui contra ognuno infuria talmente che nè a fortuna nè a vita d' amiel perdonò non ebbe compassione a sesso od età, non venerazione a religione od a grado. · accecò i fanciulii innocenti, uccise gli adulti eo più raffinati e diversi martiri. E (ver-· gornoso a pensare non che a dire) con orride incisioni, come si parra mutilò si nomini · ebe donne, spegnendo la speruoza di prole futura no superstiti degli uccisi, per l'in-· tenzione facendosi omleida di coloro che natura ancor non porto nei fombi. Chi dubi-· terà perseguitar egli negli uomini non le persone solo ma la natura? Chi esiterà a · dichiararlo pubblico nemico, quasi non fosse nomo dell'uman genere? Costui figlio di · nadre nalesemente eretico, e parente di eretici, di costumi e d'opere contrarie alla · Religione di Cristo, noi concorrendo l'assenso della pubblica opinione, giudicammo una delle maligna volni che non desistono di guastar la vigna del Signore Sabaoth, corron-· pendo il lestamento dell'eterno Evangelio. Anzi sulla via del delitto a tale effetto nervenue di scelleralissima intenzione che col terrore della morte ridusse il sopravissuti · uomini in fanciulti, affinche tolta la confidenza degli animi, il privilegio della libertà, · l'oracolo della verità, per mezzo dei maestri dell'errore, che all'ombra sua pubblica-· mente si innalzano nella Marca Trevisana, a sovvertir le menti dei fedeli, potessero · plù facilmente insinuarsi i dogmi dell'eretica infezione. Esecrando poi il sacramento · del matrimonio, comune a tutte le genti, e grande nella chiesa di Cristo, non stabilito · da volontà umana, ma corroborato dall'autorità di divina istituzione, cui onorò tempo-· ralmente la natività del Salvatore figlio dell'uomo, egli con dannabilo audacia proce- dente da abominevole presuggione erelicale, contro le leggi evangeliche, separa i legit-« timamente sposati, ordendo fra i complici suoi scellerati connubi, ed adulterine convi-· venze, da eui esce uno spurio vitellame, che non metterà profonde radici di prospe-· rità. ·

Preglisimo il teltore ad osservar di passaggio la definizione dell'umana società data dat tetante pontefire: - humana societas ad etidendum imprebas male potentum tyrannides instituta: - da aggiungersi alle funte altre date dagli scrittori di pubblico diritto. Se non ha merito di storica rentità, è perà abbastanza originale per non laseiaria passare semza rimarco. chiamata del legato risposero promettendo navi, armi e vettovaglie: d'ogni parte della Lombardia si vide accorrer armati alla distrazione di Eseino. Darze dell'armi o maresciallo In messo il nobil uomo Marco Badoero; e podesta dei furosciti pedovani, naturalmente più numerosi che da ogni altra citta, Marco Querini. Gnidava Tommasino Gisstiniani mille balestrieri veneziani, e frate Carello padovano portava il vessilo della Croce.

Al conte di Rouldesco era saccesso podostà Guecello di Prato, ed a Guecello il troppo celobre Ansettio de Giodicii (1242) ajporto di Ezcino, il quale lascio ben addietro nelle vio della crudettà lo stesso zio. Il malcontento del popolo non potendo far altro, ai sfogra i pergrammi, e contro tali delitti obbe ad inferire Ansedisio. Girò per Padova una lettera, supposta scritta da Ezcinioa ill'imperatore sabito dopo la presa di Padova, nelta quale eggii chiedeva scana a Federico di non potere, conforme all'invito, recarsi a lui, per un easo gratissimo accadutoji. E segulata la lettera: e E morta in questi giorni una matria, e per la qual cosa io non posso venire alla maestà rostra, se prima ad essa non ho data nonervole sepolutra. » E per matrigna intendevasi Padova, e la lettera circolando dara origine a discorsi contro Ezelino, i quali dallo sojo erapo risvessita il tirano.

Pochi giorni dopo, mentre stavano alcuni Padovani aspettando udienza dal podestà, un letterato che era fra loro, veduto nno sparviere appollaiato sulle gruccie, quali usavano tenerne allora i grandi per servirsene nelle caccie, si sovvenne della favola ove Esono racconta che le colombe. in gnerra col nibbio, elessero lo sparviero per loro re, ma non n'ebbero alcun vantaggio, chè lo sparvicro più crudelmente che il nibbio le veniva uccidendo. Perlocche diceano gnerelandosi, che era meglio patir la gnerra del nibbio, che la tirannide dello sparviero. Piacque la favola o divulgatasi ne parlarono e la ridissero tutti i cittadini. Ma Ansedisio fatti arrestare dodici de'più maligni commentatori, fra' quali lo stesso sno gindice Bonaventura de Caranzoni da Bergamo, ne informo Ezelino, il quale vennto a Padova, ai parenti ed amici dei carcerati che gli chiedevano grazia, tanta collera mostró che tutti fuggirono, e dne soli più coraggiosi rimasti andarono ad anmentare il numero delle vittime. Poi circondatosi di soldati, fe radunare il popolo, ed alla presenza di lni, in un vecmentissimo d'scorso, disse non esser egli nno sparviere che volesse divorare le colombe, ma benevolo padre di famiglia che desidera cacciar di casa gli scorpioni, e schiacciare il capo a' serpenti. Agginnse, conoscer egli benissimo i traditori, nominando primi fra tntti i Dalesmanini. Cercò insomma mostrarsi amico all'infima plebe, quasi erigendosi in di lei difensore contro le oppressioni dei signori. I Dalesmanini crano stati arrestati pochi giorni prima, ed il loro segretario messo a' tormenti, poi in piazza decapituto. Si accasavano di essere antori della favola, si accusavano di trattare a danni di Eceline ol Sambolitialo. E trattavano davvereo con ini, ma non d'altro che di matrimonio, giacchè rimasta vedova in quel tempo Pelmeria Dalemannoi, satta già da Ecelino mariata ad no Cavalcabò di Cremona, o parlando altora il conte Rizzardo di daria adu usa o famigliare, averano spedito il loro segretario ad informarsi del come procedevano que o legogi.

I Bergamschi aveano spedito ambacciatori a sollectare la liberazione del loro conditatione, i quali s'arona recati al campo di Ezoine de allora assediava Este (1249). Finse il tiranno di accordare la grazia, ma Ansediaio con celeri messi avveritto, avea fatto decapitare il giudico prima che i legusi apportatori della grazia fossero giunti in città. Al Caranconi tennero dietro molti altri infelici, accusati dello stesso delitto, i cui nomi resistra Rolandino.

Tra gli arrestati erano i Caponegro parenti ad Ansedisio; eppnre spediti incatenati a Verona Tommaso e Zambonetto figlio di Ini, fu il padre fatto morire fra' tormenti, poi non perdonandosi neppure agli estinti, il di lni cadavere în portato a Padova per esservi în piazza decapitato. E Zambonetto, a deludere i gindici i quali colle torture speravano costringerio a scoprire i snoi complici, co' denti si recise la lingua, terminando poi in prigione la vita. Cancellerio fratello di lui ebbe in Padova reciso il capo. Restavano i Dalesmanini, chiusi allora nelle carceri di Angarano. Convien credere avessero molti partigiani, vedendo quali precanzioni prese a farli morire lo spietato Ansedisio, Fattili venire in Padova, e messe sotto le armi tutte le genti del Pedemonte che formavano il presidio, prima mando a morte Ubertello, il più giovane fra loro, poi vednto che niuno si moveva a soccorrer le vittime, dono otto giorni si decapitarono gli altri dne fratelli Gumberto ed Artasino, Guglielmo Camposampiero era marito ad Amabilia de' Dalesmanini, onde fn consigliato da Ansedisio rompesse ogni vincolo con quella razza di traditori, con solenne divorzio. Volle Guglielmo recarsi in Verona a ricevere la conferma di quest' ordine dallo stesso Ezelino , ma questo già avvertito dal nipote, lo fece arrestare al spo arrivo, e tosto condurre nelle torri di Angarano. Dopo nn anno fu tratto di là ed in Padova decapitato, con simulata forma di giudizio. Egual sorte tocco ai parenti e amici delle due odiate famiglie; cacciati in orrende prigioni, più felici se immediatamente fatti morire.

In Padova tanto erano stivate le prigioni, che si dovette fabbricarne di nuove nella famosa torre di Cittadella, chiamata Malla.

Non registreremo i nomi delle vittime più segnalate. Tavella da Conselve balzò dalla finestra del palazzo pretorio e così si sotrasse alle torture, i dae fratelli Monte ed Araldo di Monselice, tratti in ceppi al Ezelino, o non cessando dal protestare della loro innocenza, e da lai villanamento derisi, Monte gli si getta addosso a corpo perduto, e nou trovando alcuna arma a ferirlo, coi denti e colle anglisi gli lacera il ne provincio alla strozza lo arrebbe soffocta, ove Giacobino degli Schinelli vadorano. Iratto la sonala, non avesse trafitto quel disperato.

Una congiura scopertasi nel giugno 1252 diede occasione a nuove stragi. Erra il Verci riferendo a quest'epoca dietro gli antichi cronisti introdotta da Ansedisio nuova pena, quella cioè di castrare ed accecare i figli degli estinti, chè fino dal 1248 vedemmo il pontefice rimproverare ad Ezelino questo delitto. Raddoppiate le guardie ed i delatori, cadde nelle lor mani un giovane, Michele, cremonese, che nella Università nostra attendeva agli studj. Accusato di portare ai congiurati la formola del giuramento, fu posto alla tortura, poi a palesare veri o supposti rei mantenuto lautamente in carcere per più anni. Il Verci dice che fu posto ai tormenti, ma che cosa fosse da lui manifestato, Rolandino o non volle tramandario alla posterità, o non potè penetrario. È verissimo che Rolandino non dice espressamente quali cose abbia rivelato, ma racconta ben chiaramente che quello sciagurato, sperando colle più false accuse date agli altri salvar la propria vita; fu cagione della morte di moltissimi innocenti cittadini, del che noi si confessò quando nel 1255 fu condotto al patibolo.

Ne Monario medico, il quale avea già ad Ecolino prestato il soccora dell'arte sua, chène salva la vita. A Ottome Volpe padovano, il quale dimorava in Verona alla corte di Ezelino, fa un giorno restata una lettera, el escendo egli assente fa consegnata nelle mani di Ziramonte fratello di Ezelino. Costui osservando quel foglio s'avvide che era di un fratello d'Ottono detto Albertino il quale fattosi frate era al-lero alla Corte di Roma. Quindi totto porter la lettera ad Ezelino, il quale apertala trovò che frate Albertino confortava il fratello a star di puona voglia, giacché entro tre anni sarebbe finità quella genera della Marca. Tanto basto per giudicare Ottone e tatti i parenti di lui rei di ribellione, e da rama o a npore strazi.

Ansedisio non avez maneato ai necessari provvedimenti: quindi divertitie le acque del Brenta e del Bacchiglioae onde i Veneti non s'avrantage giassero risalendo que'fiumi co'loro navigi, munite le fortezze di Borolenta e Concadalbero, e di fosse profondistimi ericonduto Conselve. Mai Croatii, fatta alla torre delle Bebbe generale rassegna, raggitato a Carezzolo il fiume, vanamente difeso da Ansedisio, rinforzati da' Padorani, condotti da Tisone, unico rampolio dei Camposampiero, il quale fu tosto acclumable gontioniere, fogtato col solo montrari l'esercito di Ansedisio che avea

tentato resistere di piè fermo a Pontelongo, preso Concadalbero, Bovolenta e Conselve, mossero contra Piove di Sacco. Dapprima avea divisato Ausedisio difendere quella terra, poi veduto l'avvilimento de'anoi, temendo si suscitassero turbolenze in Padova, vi lasció con alguanti soldati uno de' più fidati capitani chiamato Gorzia, quasi a trattener i Crociati. Pochi giorni dopo richiamò in Padova lui pure, ma ad ingannar il nemico, fe spargere esser giunto il aignore Ezelino, e dalla parte che gnardava gli assedianti fare la spianata, colmando le fosse e tagliando gli alberi, quasi ad iuvitar il nemico a battaglia. L'esercito del legato, ingannato da quei preparativi, in bnon ordine aspettava un assalto, meutre Gorzia già a' affrettava verso Padeva. Scoperto l' inganno, e preso il castello di Piove, rimasto indifeso, poterono i Crociati, assicurati di compnicazioni col mare, avviarsi alla conquista di Padova. Non avea mancato Ansedisio di prendere que' provedimenti, che richiedeva la scienza militare dei tempi; collocati balestrieri a difesa delle porte. alcuni de' più prodi cavalieri mandati fuori alla campagna a molestare al loro arrivo i Crociati; dai procuratori del Compne estorta somma considerevole. Ne dimentico la usata ferocia, che ad un pover nomo, il quale ferito in rissa dalla parte di Pontecorvo, era venuto verso la piazza gridando, e fu creduto aver dato il segno dell'arrivar de'nemici, ordinò si cavassero gli occhi, e lingua e piedi si recidessero.

Il 19 giugno 1256 mosse da Piove l'esercito de' Crociati, rinforzato dagli ausiliari Estensi, cantando Vexilla regis prodeunt, e dispersi i cavalieri di Ansedisio, guadati seuza pericolo il fiume a San Nicolò e le fosse dell'esterna cinta, rimasti in secco per le operazioni fatte da Ansedisio ad impedir la navigazione ai Veneziani, entrarono fin da quella sera nel borgo, accolti con giubilo dai miseri abitanti. Vegliò tutta la notte Ansedisio, osservando ogni cosa, assicnrandosi de' serramenti delle porte, alcune facendone murare, rinforzando con travi i luoghi più deboli, animando i soldati coll'annuncio dell'arrivo di Ezelino. All'alba seguente, con grida l'esercito crociato diede l'assalto in più luogbi, dal ponte de' Contarini fino alla chiesa di San Michele, Facevano quei di dentro, specialmente i Pedemontani, validissima resistenza, gnando per strano accidente fu aperta una porta della città. I numerosi frati che erano nell'esercito crociato, non contenti di pregare Iddio ad incoraggire i combattenti, si erano messi all'opera essi pure e costrutto un ingraticolato di legname, detto vigna o gatto, protetti da esso avean potuto gli assalitori avvicinarsi alla porta di ponte Altiuate. I difensori con pece ed olio bollenti riuscirono ad appiccar il fuoco alla macchina, ma le fiamme s'appigliarono alla porta, onde resto ai Crociati aperto l'ingresso. Ansedisio si vide perduto, però

Illustraz del L. V. Vol. tV.

non dimentico della nativa ferocia, ad un Padovano che lo consigliava a render la città a buoni patti d'una stoccata trapasso il petto. Pure accortosi dell'instilità d'ogni resistenza, monisto a cavallo sud per porta san Giovano, rituradosi a Vicenza, inseguito dal Cumposampiero, il quale, se non potè regginagere il capitano, menò buona strage tra i soldati faggiaschi (20) signo). Il giorno appreseo s'arrenderaso il castello di Tomanso e la porta Torricello, fortissima per lo torri della vicina casa del Piccappra.

Padova frattanto era preda dell'esercito liberatore, e rapine, morti, stupri, violenze d'ogni genere per otto giorni afflissero i cittadini, scampati alla barbarie ezeliniana; sicchè Rolandino dice esser allora stata ridotta più povera che quando la sperperò Attila flagello di Dio. Ma intanto si aprivano le prigioni, e quella moltitudine rifinita dagli stenti, dal lezzo, dalla fame, dall'incessante terrore della morte, benediceva ai liberatori, E le chiese da tanti anni chiuse al culte divino si riaprivano alla celebrazione dei santi misteri, e giungevano continue le nuove di altre terre tolte al tiranno, e da Cittadella tornavano i miseri nella torre Malta seppelliti. Poi si arrendeva Monselice, eccetto la rocca, poi Mestre restituito al vescovo di Treviso, ed Azzo marchese ricuperava i spoi stati fuorchè Cerro e Calaone. Insomma si consolavano i Padovani delle sciagnre patite nel sacco, perchè vedeano riacquistato il sommo dei beni a' loro occhi, la libertà del loro Comnne. Il carroccio da tanti anni spoglio de'suoi ornamenti ed abbandonato, ora novamente addohbato, colla bandiera della croce pendente dall'antenna, in mezzo al giubilo della popolazione, indicava altri oppressi da liberare, altre battaglie da combattere in nome della libertà contro la tirannide.

Di fatti Erelino, alla nouva de progressi del Legato toltosi dell'assedio di Mantora, pur confidando nel nipote e nella gararigiono di Padova a leata marcia veniva verso Verona. Al passar del Mincio gli venne inanzi un messo che avendegi delten esser Padova perdua, fa dal tiranno fatto immediatamente impiccare. Il secondo nuanio piti pradente volle segretamente commicirgi la cosa, e schiiv Pagual sorte. Ginniero a confirmar l'ammanio altri molti, e auche capitani della guarnigione, onde dissimulando il mal soccesso, a marcia forata si ridinste in Verona. Coli dissimulando il mal soccesso, a marcia forata si ridinste in Verona. Coli dependente del pradovani i quali militavano nel suo esercito, e fa risiolto dovesser richitaderia nelle accreri di San Giorgio. E vollo primi avre quel di Sacco, poi quelli di Bovolenta, indi gli abitanti del contado, e questi chiusi in carcera dai cittadini di Padova, se arrestare da' cavalieri anche coloro che lo avenno ajutato ad imprigionar gli altri, poi dai Tedeschi incientera am che i cavalieri. Riolandio il somma a undicimili; ali monoco padovano e

Lorenzo de'Monaci a dodicimila, le cronache aggiunte a Rolandino a diecimila: ammessa anche esagerazione nel computo, il numero dei Padovani fatti allora prigionieri resterà aempre grandissimo.

Frattanto il·legato, dato il comando dell'esercito al marchese d'Este. ed accolti unovi rinforzi, delibero torre ad Ezelino Vicenza, allora custodita da Ansedisio, incerto se più avesse a temere degli interni o degli esterni uemici. E prima mosse l'oste a disfar le dighe fatte a Longare, per le quali sviata l'acqua del Bacchiglione non correva verso Padova. ed ivi venne a zussa coi Vicentini, costretti da Ansedisio a combattere. restando ai Crociati la vittoria. Stette colà vari giorni accampato l'esercito, con grande abbondanza d'ogni vettovaglia e di vino rinvennto nelle vicine grotte o covoli di Custozza. Non senza diffidenza de' più ivi raggiunse i Crociati anche Alberico da Romano, con salvocondotto del legato. Ma fu turbata la tranquillità dalla nuova che con rabbia a'avvicinava Ezelino; onde invasi da forseunato terrore, primi gli ausiliari Bolognesi, aenza combattere tutti si diedero a fuga precipitosa, alla volta di Padova. Seguitò anche Alberico, ma gli fu uegato l'ingresso, chè il podestà temeudo un tradimento, avea mandato ordine non ai lasciasse entrare alcuno, ond'egli fremente ricoverossi in Treviso.

Abbiam veduto Alberico ribellarsi all'Impero, ed alzar la bandiera della Chiesa, ed Ezelino a vendicarsene devastare a più ripresse il Trevisano. Poi lo troviamo occupato a farsi confermar da Guglielmo re dei Romani, nel dominio de'suoi Stati non solo, ma di quelli eziandio dello scomunicato fratello, e dal pontefice più volte farsi rinnovare tal donazione, forse per tema che, alla morte di Ezelino, i beni di lui, dichiarato eretico, non fossero confiscati e tolti così alla famiglia. Vediamo a di lui protezione ordinarsi la lega delle città Lombarde : e lui timoroso che il pontefice, venendo Ezelino a penitenza, non lo rimetta nel legittimo possesso de' suoi beni, avere (13 agosto 1254) formale asaicurazione del contrario. Fn dunque sola avarizia che lo tenne inimico al fratello? E non era emulo a lui nella feroce natura? Non lo crede il Verci, auzi ci parla della pacifica sua natura, lo mostra tutto applicato alla felicità de' suoi popoli, procacciarsi la stima, l'amore, il rispetto. Ma sappiamo qual conto possiamo fare delle opinioni di quello scrittore, intento retoricamente a magnificar gli eroi del suo racconto. Ma il Monaco padovano lo descrive « disonesto senza vergogna, inumano senza misericordia, « superava in ferocia ed in vendetta tigri e leoni, non pianti o gemiti

- « di donne e fanciulli lo toccavano. E basti per saggio che, avendo or-
- · dinato a'appiccassero per la gola certi cavalieri, prima che il carne-
- · fice stringesse il laccio, fece condurre le mogli di essi, affinche assi-
- stessero all'orribile spettacolo, indi alle misere fe mozzare i capelli,

· recidere le vesti dal seno in giù, e poi ch' ebbero vednto impesi i ma-

· riti, le cacció in tal arnese dalla città. »

E il Da Canal, citato da Cantin nel suo Estimo, nel rozzo francese di allora la occaso di aver fatta lagiare agli unomia capo, piedi e mazi, ed alle donne le mammelle ed il naso, a danno dei nemici della Chiesa, in quel modo che Estimo facera oggi instadità in nome dell'Impero. Ne senza gravi modri i Trevisani si sarebbero riotti a quella tremenda esecazione dopo la press di castello di San Zenone, dalla quale vadremo in parte confermati i deviti del Moneco padovano.

Il legato, non perdinosi d'anime per la viità de'snoi, aveva inteso a munir validamente la città, e fatto percio scavar una gran fossa fuori, con stoccati e terri di legno, dietro di essa avez raccollo l'esercito, vicatoda ed ognano nucir dalle trince sotto gravisano pene. E nuovi rinforzi erano pervenuti si Crociati dal Frinli, da Ferrara, da Venezia, da Mantova, talchè, se non poteva tener la campgane controppe numerose ed agguerrie come quelle del liranno, poteva ben resistere distro i ripari a qualunque assalto. Eselino, radunati Veronesi, Vicentini, Fellenesi, Bellenesi, Besanesi, Cremonesi e d'altre città emolti Tedeschi, confermata Vicenza nell'obbedienza, presi i castelli di Montegalda e Mortagialella, an momento perdula, visato novamente il Bacchiglione gionesi il 27 agosto a Villa Vieta, detta ora Chiesamova, appena un miglio di statete da Padova, devastando i villaggi ed ardendo le messi per via.

Al furore del nemico seppero i capitani dell'esercito crociato opporre aggiardar essistana, ne risuciono a trarif dalle trinece i due sastif dati nei due uttimi giorni di agosto, ne na terzo improvviso verso porta Stata Croco; londo inferectio; dopo sere dato funco a suci alloggiamenti de alle ville di Brusegana o Carturo, si ridusse novamente in Vicenza. Colà, dopo sere i un discorno dileggiato la pusilianistità del legato che non avea ostato mostrarsi e venir seco a battaglia, agginuse: - lo dico questo atta di miscorno dileggiore ho no vaglio che alcuno possa rimpro-

- verarli, che per timore stiano rinchiusi entro le mura, come han fatto
- ora que' Padovani o piuttosto Padovane. Io voglio che tutti andiate nei
   borghi fuori della città, e quivi opponendovi valorosamente a' nemici,
- · li chiariate quanto sia grande il valor vostro ».

Con ció fatti destramente uscire dalla città i Vicentini della cui fede dubitava, misovi guarnigione dei snoi fedeli Pedemontesi e Tedeschi; lo perchè melli, esacerhati dallo scherno agginnto al danno, corsero a Padova ad ingrossar le file de' Crociati.

Struggessi Ezelino di vendicarsi de'Padovani, onde corse a Verona ove tanti di que' miseri eran enstoditi prigioni, e quivi licenziati con grandi ringraziamenti i soldati delle città ghibelline, chiese a' carcerieri conto de'meschini che averano in castodia: e coloro, vili quanto crudelli, lo assicurarono aver l' Padvani continoamente impresco alla na impresa, e con arte diabolica averne predetta la sorte. Fin deciso sterminarii col ferro e col fucco: di tanta moltitudine, serisse Rolandino solo dacecano are evistata la monte, ed il Monzo padvano narra che a chi tento figgire furon troncate mani e piedi, onde poi si videro tanti miseri storpatti implorare la pubblica beneficenza.

Compita sna vendetta, corse Ezelino a punire la terra di Cologna, che s'era a lni ribellata, ma Legnago, datosi al marchese, neppure tentò, richiamato a più importanti imprese.

Stabilite le cose di Padova, eletto podestà Marco Querini. decretata la celebrazione di pubblica festa nei giorni 19 e 20 gingno a memoria del fausto evento, fatti dichiarare al Comnne i possessi già di Ezelino, e coi beni confiscati a' principali partigiani, ri compensato chi s'era distinto nella impresa, parti il legato per Mantova. Di colà, col mezzo di frà Everardo de' Predicatori, seppe così bene trattare le cose di Brescia, che, liberati i Gnelfi prigioni e rimessi ne'loro beni, richiamati gli esuli, potè lo stesso legato farvi ingresso ricevendone promessa di adesione alla Chiesa. Lo stesso in Piacenza, donde i Gnelfi cacciarono i fautori del Pelavicino e di Ezelino, eleggendo in podestà Alberto da Fontana. Nelle nostre parti Ezelino, pel tradimento dei due snoi capitani Gerardo e Profeta, perdeva la rocca di Monselice, vedeva le fortezze di Cerro e Calaone in poter del marchese; e presso Villanova toccava quasi una disfatta per opera dei fnorusciti Vicentini e di que' di Montagnana. Ezelino aveva accettate le proferte fattegli da Gerardo e Profeta, di dar morte al marchese, senonchè scoperta la trama, a Gerardo furono cavati gli ecchi e tagliato il naso, e così malconcio mandato a Ezelino in Vicenza: a Profeta e ad un sno complice tagliata la testa a Monselice.

Fratianto pei maneggi di amici comuni, rinnovo col fratello la pace ntica (8 maggio 1257) in Castelfranco; i due fratelli si baciarono, e si promisero amore ed assistenza; ma Esolino volle da Alberico i tre figlinoli in ostaggio, mandandoli sotto bnona custodia nel castello di San Zenone.

Mal poteano tollerare tal cambiamento i Trevisani; quindi makontenti e aspiti colla forza; molte le vittime, più i faggiaschi; e tentativi falliti contro Alberico e contro Etelino, occasione di eccidi. Emblando la ferocia di Exelino, i Padovani a 34 soddati di lai fatti prigioni cavarono gli occhi. Tanto può il desiderio lungamente represso di vendetta. I prigioniri bassanesi forono dati in cambio di altettanti padovani.

Della lega tra Ezelino, Bnoso da Dovara ed il Pelavicino, della presa di Brescia in nome dei tre collegati che se la divisero, non parleremo come di cose che da vicino non spettano alla nostra atoria. Intanto i Padovani (aprile 1259) uniti ai fuoruaciti Vicentini, misero a sacco il ter-



ritorio di Lonigo e Custozza, poi preso il castello di Tiene, ne riportarono grossissima preda, e nel mese seguente impadronitisi della Friola nel tenere di Bassano, vi eressero un forte a contenere la guarnigione ezeliniana. Ezelino, da Brescia accorse ad assaltar quel nuovo castello, e presolo, sul presidio e sulla infelice popolazione fece l'ultimo atto di crudeltà, ma non il minore. E volle che, a chi fu lasciata la vita, si troncassero o le mani o i piedi, onde molti poi si videro storpiati, privi del naso, o degli occhi, miserande vittime. Già a lui, venuto in odio a tutti, si opponevano in formidabile alleanza tutti i popoli dell'ata lattia, ma quell'amina indomita, accesta dall'ambizione meditava anora la conquista di Milano, stimolato dalla fazione de' nobili (V. roz. 1, roz. 4, 60), roz. (1), roz. 4, roz. 40), roz. (1), roz. 40, roz. (2), roz. 40), roz. (3), roz. (4), roz

I duci dell'esercito vincitore tradottolo in Soncino, gli narono ogni cortesia, fosse senimento di cavalleressa generosità, fosse concienza di non esser molto migliori al loro prigioniero, fosse memoria di antica amiciaia. Ma aggravandosi ogni giorno te ferite, disperando di perdono, come egli non avea mai perdonato, mort pochi giorni dopo (28 astembre 1230) onorato di eseguio reali di vincitori (7. ros. III, p.ec. 592).

Alla norva della morte di Ezelino le città a lui soggetto prontamente ripigiaziono la loro libertà. Il Bassansei si posero sotto la protezione del Comme di Padova. Alberico andò a rinchiudersi nel fortissimo castello di San Zenono, ma gli fia aldosso una lega formidabile di Trevissim, Padovai, Veneziani, Vicentini, Bassaneis, col marchese d'Este de i signori da Camino, i quali strettolo d'assedio, guadagnarono Mesa da Porcilia, Fiquale apri loro l'ingresso alla ciania inferiore de castello. Alberico dovate arrendersi in compagnia della moglio Margherita, di sei figliuoli de designe ancon nubili; ed il popolo per tanti anni oppresso, fercoe vendetta compi (26 agosto 1260). Sugli occhi del padre furono decapitati i figlinoli, del quali una norora in fasco, e statutue sul viso di Alberico la carri ancor papitanti; le figlie o la moglio area vive, mozzo lor prima il naso di il seno, e condotte seminude attorno pel campo. Poi Alberico a coda di carallo, tracciniza per divuju, jastoli a vivuju, jastoli a vito, Itancino del di contro, in carino decondi del carallo.

### · VII.

## Aneddoti, Civiltà padovana,

D'aomo al straordinario come fa Ezelino, molto si occuparono le menti, he quindi è meraviglia, se tanti, veri o favolosi, corsero aneddoti. Albertino Mussaco, nato gli tilidina inoi della tiranzido ezeliniana, scrisse una singolare tragedis in cinque atti di una o due sole scene; pochissimi i personaggi, non animato il dialogo, suppitio dal racconto che degli avrementi viene a fere un nuncio: ulta fine di ciascenu atto un coro abba-

stanza poetico. Nel principio fa che Adelaide, moglie di Ezelino il Monaco, racconti ai figlinoli Ezelino di Alberico, che moa sono figi di uomo, ma nati da mostrasos accoppiamento di lei col figlio delle tenebre, ai quale li raccomanda. Leggendo le esclamazioni che il poeta mette in bocca si figliuoli per tal rivelazione, mi parre intravvedere un terrore in Alberico indizio di più mite natura, mentre Ezelino-fleramente risponde esser ben contento di tal genitore, e confidere nell'ajuto di lui a sottomettre molte nazioni.

Una volte Ezelino band che a quanti porrei si presentassero a lui un ta igiorro, darebbe nuori bati e molto da mangiare. Moltissimi ne vennero in Verona, e qui variano i racconti, dicendo altri che, radunatili entro una casa, ed erano tremita, ve li fece abbreciare; altri che apogliatili delore enci, farono vestiti di autoro, pascutia, pio congestia. Nelle vesti invano da loro ridomandate, raccolsero gl'incaricati di Ezelino, tanto denaro, da ricompensario a josa della strana beneficenza.

Un giorno l'imperatore mostrandogli la sua apada adorsa di finisimi lavori, ebbe a dichiarare non potersi trovare l'eguale. La lodó Ezelino, ma disse che la propria senza tanti ornamenti era ben migliore; e nell'atto che la sguaino, seicento cavalieri che lo seguiano fecero altrettanto, onde l'imperatore ebbe a dichiararsi vinto.

Al barbiere che lo radeva sentendo tremare la mano, poich'ebbe finito gliela fe recidere; secondo una versione meno probabile, postolo prima alla tortura, continuó poi a lasciarsi radere da esso.

Incontrato un giorno alcuni de' suoi sgherri i quali conducerano pri gione uno per debiti, chisee di fosse, e poiché intese che era un ollaro, come nel disletto si chiama il pentolajo, egli intendendo un fadro ordinò è impicasse il II, nè sgannato rolle ritirar quella parola. Quando decise far in Verona quell' orrendo macello de' Padovani, chiamo il sovrastante alle carecti, e chiesto se a avva i l'ergitor de' prigionieri or cevuta risposta affermativa, ordinò si uccidesse lui pure, onde al diavolo potesse portare la lista dei mori carrivanti all'infensi.

Di libidini non fu accusato, e solo più tardi si parlo del caso di Bianca de' Rossi. Costei, moglie a Giambattista dalla Porta governatore di Basano, dopo che questo fu uccio, continuò a difendersi contro l'assediante Ezelino bratalmente la desidero, ma la interpola si getto du una mano, Ezelino bratalmente la desidero, ma la interpola si getto du una suno stra e fiaccossi una spalla. Medicata e guarrita, fu per forza contaminata; ma la misera corse alla chiesa ore stava sepolto il marito, e sollevatono il coperchio so lo lasció cader sul capo, restandovi schiacciata.

Come tutti i grandi di quel tempo tenne Ezelino alla corte giocolieri, buffoni, giullari e trovatori; e la tradizione ci narra che Sordello da Manjova fosse bene accetto a lui e molto tempo ospitato, e che amoreggiasso-Conizza sorella ad Ecelino, e che, dovendo Sordello traversrae nuitolo immondo per recarsi si notturni convegni, si facera portare salesspalle du na servo; quando una sera, gli presti quell' ufficio lo seles-Spalle du na servo; quando una sera, gli presti quell' ufficio lo seles-Ezelino, il quale poi postolo a terra e scoperiosi, lo scortó a non roler piú andare per quel sozzo cammino a do ora anoro nió sozzo.

Predilesse gli astrologhi, e molti ne teneva al suo seguito; e secondo il Monaco padovano, quando ando all' impresa di Brescia, aveva seco il celebre Gnido Bonatti, Riprandino Veronese, un canonico padovano detto Salione, ed un Saracino venute dal Baldach nell'estremo Oriente, il quale colla lunga barba ed il fiero aspetto rendeva vera immagine di Balaamo. E consultava per lettere, alcone delle quali si conservavano in un Codico MS. della Vaticana, il principe degli astrologhi Gerardo da Sabbioneta cremonese. Eppure convict dire volessero ingannario, o non la sapessero così lunga come spacciavano, chè il bnon Rolandino, per quel secolo tanto clegante scrittore, il quale conosceva la cagione delle eclissi, e la tendenza dei gravi al centro della terra, versato ne'misteri dell'astrologia, dimostra ad evidenza come si ingannarono quando predissero a Federico felice successo nella spedizione contro Alberico e i Trevisani, o non si accorsero, mi sembra a cagion della nebbia, che lo scorpione nella terza casa indicava che l'esercito dell'imperatore dovea essere offoso alla fine dell'impresa, come è manifesto ad ognuno il quale pensi alla velenosa coda d'esso animale. Mostra poi con validi argomenti l'erroneità delle predizioni che fecero in Brescia ad Ezelino, palesandosi oltremodo periti in quella scienza. Chi sa come sarchbero andate le cose, se Ezelino in luogo di quegli impostori avesse consultato il nostro cronista?

Excision fu di mediocre statura, nero di pelo, o secondo Benvento da Innola rues sal naso un lungo polo il quale rizavasi quando montava in collera. Mend quatro mogli: prima nel 1921 Zilia sorella del conte Rizardo Sambonifatto; ripudiatala sposo nel 19236 Stratgais, figlia naturale dell'imperator Federico; la terza volta si marità nel 1921 con Isotta figliato di Galvano Lancia, parento per la tom saterno alla casa Svera; e ripudiato Botta tolse nel 19240 Bestrice di Castelnuvov, quelle che doves mitigare la ferocia di quell' animo, el debe invece il dopte non poter sottrarre alla morte il misero padre. Da tanto nozze non cebe prole, so pur non fu di Gisla del Bonici quel Pietro che dicemmeb.

Conchiuderemo col Denina che, senza supporre in Ezelino virtù insigni e singolari, non è credibile clue ei si fosse per tanti anni mantenuto, e quasi sempre cresciuto in stato e potenza? No certamente. E al Denina, al Verci, agli altri, di qualunque epoca e di qualunque na-

Illustraz. del L. V. Vol. IV.

zione sieno stati, panegiristi di Ezelino, noi risponderemo non aver trovato in lui altre qualità che quelle di valente generale.

Noi nol troviamo superiore se non di potenza a que' famosi capi di banditi, de'quali ne informa la storia come essi valente nelle armi, intrepido ne' pericoli, vendicativo e crudele nella vittoria. Ma e le crudeltà che di lui si narrano, dirà qui alenno, si dovranno poi creder tutte? Noi ammettiamo che lo spirito de' Guelfi, che l'odio degli ecclesiastici contro l'eretico e scomunicato e rapitore de loro beni, abbiano spinto in esagerazione; ammettiamo in parte quell'altra supposizione formulata dal Verci, che cioè tutti i vagabondi, gli accattoni, i ladri da lui puniti con quell' orrendo castigo dell'aver tagliato i piedi o le mani od il naso, quando cadde si siano sparsi per Italia, gridandosi vittime della tirannide, ad eccitare la compassione, e l'ira. Non deve però sotto il dubbio di parzialità rigettarsi la testimonianza degli storici, e del più importante di tutti, il nostro Rolandino, che delle vittime di Ezelino porta i nomi, e non son pochi, nè escuri. Ed il suo libro, terminato nel 1262, fece approvare solennemente da un congresso dei professori, baccellieri e scolari dell'Uni versità.

O finalmente penseremo noi col Leo (autore meno di ogni altro imparziale e troppo lodato dagli Italiani) che quella ferocin non fu se non conseguenza della barbarie del tempi, e che Ezelino in altra epoca potrebhe essere stato, colle insigni sne qualità, osgetto di ammirazione ? Non ci acostismo a coloro, che, sall'esempio di Orazio Waplope, il quale tento giustificare i delitti di Riccardo III, vogliono risbilitare i grandi scellerati. In Ezelino vediamo un grande guerriero come ne farono molti a, suoi tempi, ma altrest uno de più mostraosi tiransi.

Del resto per quanto diligentemente seguissimo il corso delle size conquiste, non abbiamo potuto mai rinvenire quell' unità di divisamento che farchbe supporre il genio. Niuna istituzione atta a perpetuare il potere nella sua famiglia; ma appoggiarsi uniciamente sulla spada del suoi mercenarji pedemoniani e teleschi, senza saper crearci e manteneri dievoto un partito nella popolazione. Parve alcune volte amico all' infima plebei ma poi ad un lieve sospetto, dimenticava la predilezione e da ogui classe toglieva le vitiluta.

In Padova i polestă, toltono solo Antelisio, furono nominati crichiamati dall' imperatore, o portavano il titolo di vicarj imperiali. In Verona Ezelino modificò il governo a suo modo, rendendolo più popolare. Era insomma la Marca retta in fatto da una sola volontà, mettre in apparenza sopravivezano le istituzioni municipali, e per dirla colle perole dei cronisti, le città si reggerano per partem, non per conmuner. L'opera di tanti anni si scolse colla morte di lui, e le redenta città non ebbero a fare se non piccoli interni cangiamenti per tornare alle antiche forme repubblicane.

In mezzo allo strepito delle armi, chi crederebbe avessero fiorito in Padova le arti della pace, e tanta fosse l'attività di questo primo periodo dell'età repubblicana, che mai non potè es-ere eguagliata in appresso? Del governo civile non parleremo per ora, chè l'esame del nostro antico statuto potrà offrircene speciale trattazione alla tine della scconda epoca repubblicana. Solo accenneremo a quelle leggi, colle quali la prevalente borgliesia miró a porre freno alla prepotenza dei grandi; pallida imitazione della famosa Ordinanza di giustizia della fiorentina repubblica, Narra alcun cronista esser stati mossi i nostri padri a tale statuto da sdegno alla vista di una povera donna, alla quale, per un furto commesso, d'ordine del signor di Salvazzano erano stati cavati gli occhi. Le giovani repubbliche aveano bastante gelosia della nobiltà rurale per non abbisognare di stimolo ad abbassarpe il potere, approfittando a tal fine del più lieve pretesto. Si statuì doversi senz'altro credere al giuramento di chi asseriva essere stato danneggiato da un grande, e magistrati appositi furono incaricati di ricevere tal genere di querele. A chi giurava non poter vivere tranquillamente sulle sue terre per le molestie portategli da un magnate, possidente in quella villa, si prestava fede, malgrado le prove o testimonianze del signore, obbligato questo a comperare entro due mesi i fondi del querelante, a doppio prezzo. I dipendenti o servi dei signori si esclusero da ogni pubblico ufficio nelle ville, pena una multa che aumentava a proporzione del grado del trasgressore. Limitate le esazioni a carico de'vassalli, proibito l'esercitare giurisdizione a titolo di comitato , tolto il diritto di sangue, provednto con forti multe che non s' impedissero i villici dal recarsi a Padova a chieder giustizia. Nominatamente furono nel codice statutario indicati i signori, contro i quali doveano valer queste leggi, ed erano i da Carrara, i Papafava, i Forzatè i Dalesmanini, i Leoni, i Camposampiero, i Carturo, i da Peraga, i da Mentemerlo, i Castelnuovo, i Conti di Lozzo, gli Schinelli, i Conti, gli Avvocati. Se la storia che abbiamo sopra raccontata fosse vera, saria strano il non trovarvi compresi i signori di Selvazzano. Forse a queste leggi dovettero i padri nostri la tranquillità interna, della quale godettero, salvo qualche breve interruzione, mentre vediamo turbar Treviso continuamente i Caminesi, in Vicenza accapigliarsi i Conti coi Vivaresi, in Verona i Sambonifazio con alterna vicenda cacciare i Montecchi, ed essere da gnesti costretti ad abbandonar la città. Nè lo stesso marchese d'Este, quantunque capo della parte guelfa, în sempre rispettato da' Padovani, e

li vedemmo collegati col loro eterno nemico Ezelino il Monaco, per aumentare la propria sfera di giurisdizione.

Alla suprema autorità della repubblica era necessario si apprestasse magnifica residenza, e Padova al suopodestà edificò tal palazzo, che per vastità e singolarità di costruzione, a ben pochi è secondo. Della sala della Ragione o salone si è detto e ridetto esser la più vasta sala pensile ch



Salone della Ragion .

esista in Europa. Si cominció fino dal 1172, su disegno di Pietro Coxo di Limena i, il quale diede alla gran mole forna ombolidate, come più atta a resistere all'urto del secoli: a torto poi od a ragione non giova qui investigane. Convenne però interrare un rivo che attraversava la piazza, e forse per dar tempo alle fondamenta di assodarsi, si sospese la costruzione fino all'anno 1200, indi ripigitata, venne dieci anni dopo condotta a termine, essendo podesta Giovanni Rusconi da Como. Non si creda fosse quel primitivo disegno quale ora l'ammiriamo, che a'[varie mutazioni ando sogetto.] Il copretto, prima a foggia chiens, fun el 1306 fatto col volto e coperto di lastre di piombo sul progetto di fira Giovangia.

quella circostanza che fra Giovanni aggiunse ai lati della fabbrica le logge che ora vediamo. L'interno della sala era diviso in tre parti; a Levante stava la chiesetta di San Prosdocimo, ove si celebrava la messa per il podestà e la sua corte; nel mezzo stavano i tribunali; a ponente le carceri, cioè la dimora del enstode, una stanza per le donne, ed nna prigione chiamata la Fasana, fatta a modo di gabbia, per gli uomini. Che vi dipingesse Giotto è confermato da tutti gli scrittori; che i soggetti da lui trattati fossero ispirati ai deliri della astrologia giudiziaria, e vi avessero parte i consigli di Pietro d'Abano, come narrano alcuni, è credibile, ma non così che sian di Giotto le pitture che ora si vedono. Senza badare che questi, evidentemente ispirati da una sola idea, coprono tutte le pareti del salone, nè si può credere che le divisioni sieno state fatte dopo le pitture. Sappiamo, nel 1420 per un violentissimo incendio essere stata distrntta la volta, riedificata sullo stesso modello a cura della veneta repubblica da Bartolomeo Rizzo e Maestro Pierino architetti. Se non interamente distrutte, furono certo enormemente guaste le pitture di Giotto in tale occasione, e forse degli avanzi di esse si giovarono Zuan Miretto padovano e quell'anonimo ferarrese che il Campagnola afferma autori degli affreschi odierni, ne'quali il Selvatico, malgrado i tre restauri a cui soggiacquero, rayvisa disegno e colorito affatto giotteschi. Dopo l'incendio del 1420, tolte le interoe divisioni ed aggiunte le botteglie a piè della fabbrica, era il salone quasi come oggigiorno, toltone il tetto che, schiantato da furiosissimo turbine nel 1756, fu ricostrutto dal meccanico Bartolomeo Ferracina, (Vedi uni dietro) con robustezza e leggerezza insieme meravigliose.

Il fiorente commercio di quei tempi male poteva accontentarsi delle cattive strade le quali intersecavano il nostro territorio, e le minacciose acque dei fiumi si fecero servire alla pubblica ntilità. Già fino dal 1189 si cominciò a scavare il canale, che dal Bassancllo va verso la Battaglia, e fu aperto alla navigaziono nel 1201 (Anno 1119 dominus Guglielmus de Osa de Mediolano potestas Padue .... eo tempore factum fuit navigium per quod itur ad Montem Silicem, e 1201 Posita fuit aqua hoc anno in navigio Montissilicis, et captum est navigari in illo). Secondo l'eruditissimo Gennari, alla Battaglia le acque del nuovo canale si incontravano con quelle del Vigenzone, fiume così nominato da Plinio negli antichi manoscritti, finchè Ermolao Barbaro (credendo correggere il testo, lo mutò in Togisono, con grande confusione degli eruditi. Poco appresso (1209), ad agevolare il commercio con Venezia, da Padova a Strà venne scavato quel canale di cinque miglia) che si chiamò poi Piovego, il quale mette in comunicazione il Bacchiglione col Brenta, in tal modo risparmiando il lungo cirenito che prima conveniva fare segnendo il corso del Bacchiglione dal



Burtolomeo Ferracina.

porto di Fistomba, dove ora sta la chiesa di Ognisanti, tino a Chioggia, per poi di là risalire a Venezia pei canali interni delle lagune.

Ne solo a servirsi delle acque balarono i nostri maggiori, ma eziandio a schrunirisi da gravi dami che sesa arrecano coll'impontulare; onde fino da quei tempi troviamo alcun indizio di quelle associazioni che ora chiamiamo Consorzi, e precisamente per quei terreni che formano ora il Consorzio Quoville. Vella città, a comodo degli abitanti, veliamo erigersi i molini di Torricelle e d'Ognisanti, e farsi ponti sopra i molti canabi che in tanta direzioni la attraversano. Non si trazcurò neppure di metter in comunicazione con Padora quelle parti del territorio, per le quali non poteva usarsi la navigazione flaviatile, onde vediamo in questa età fatte le strade per Piore e per Borolenta.

In tempi di guerre continue dovava altamente currari l'arte militare. Il estello di Cittadella è splendido monumento del quauto fosse avanzata l'arte delle fortificazioni. Delle vecchie mura di Padova, in parte costrutte in questa età, di cui rimangnon grandi avanzi, non occorre partec, che la difesa consistera particolarmente nel fiume che la circonda,

COSTUMt 91

e non occorrevano quindi quelle frequenti torri, le quali in altri tuoghi, col lora spoprere rendevano difficile l'apprecie. Carno ocronate da tungir, gran parte dei quali farono distratti per adoperane i materiali a livel altre il Prato della Valle, altorelò lo sorno secolo, uscente, per gio citamenti del proveditore Andrea Memmo fa ridutto alla forma d'ogsi. Ne minor cura avevasi di quanto apportenera all'assalire le piazze, e

Rolandino ci racconta che, nel 1249, all'assedio di Este, adoperò Ezelino trabocchi, che, lanciavano pietre di milleducento libbre. Da una miuiatura del 1170 presso il nostro capitolo si potrebbe argomentare che alla armatura di sola maglia avessero i nostri fin d'allora sostituito tonache a squamme, primo passo alle pesanti armadure di piastra. Dei brevi intervalli di pace approfittavano i padri nostri a celebrar feste, le quali quanto fossero splendide si può racorre dalla descrizione che abbiamo dato del Castello d'amore in Treviso. Oui in Padova, se crediamo ai cronisti, celebravasi il giorno della liberazione di Speronella con canti e musica, spargendo fiori lungo le rive del fiume. Il vestito ed alcuni costumi dei Padovani in que'tempi così stanno descritti nella crouaca comunemente attribuita a Giovanni da Naone, scrittore del secolo decimoquarto. - Prima del dominio di Ezelino ed alcun tempo dopo, andavano i Padovani a capo scoperto fino a vent'anni, e toccata quella età, portavano berrette a foggia di mitre, e cappelli alla friulana, o cappucci con becchi dinanzi la fronte, tendeuti più all'insu che all'ingiù. Portavano camicie aperte ai fianchi, e sopravesti sparate sul petto, le tonache aperte ai latí e davanti, e una zimarra sopra. Il panno costava al più venti soldi al braccio. Le grandi famiglie avean armi e generosi cavalli, I giovani nobili padovani ne'giorni festivi facevano delle compagnie, e colla permissione dei loro maggiori, che non si negava, imbandivan conviti alle loro dame. E quando si tenevano tali conviti que' nobili giovani tenevansi appresso alle loro signore per servirle, e si facean in casa di qualcuno di loro, o per pranzare o per cenare conforme s'era stabilito. E dopo il pranzo o la cena ballavano con le dame, o facevauo giostre. I uobili padovani nelle ville ove avevano ginrisdizione tenevano ai giorni festivi corte bandita splendidissima (curias pulcherrimas). E sui campi padovani avresti allora trovato ducento o trecento dei primari giovaui della città far cavalcate, nelle quali molte volte cadevano da cavallo, restando privi di sensi. E perchè quei nobili vi possedevano e possedono molti amenissimi luoghi, fu il paese chiamato Marca Amorosa. In Padova, tino a che stette sotto il dominio di Ezelino e per quindici anni dopo, le donne portavano le camicio coi falbalà; le loro vesti come pure quelle degli uomini erano increspate alle spalle ed ornate dinanzi e di dietro pure con falbalà, coi quali anche ornavano le zimarre alla cintura e di dietro. Le marliste come le velore portavano mani dicidietro le spalle, con crespe larghe più di mezzo piete. Tali mani diciransi grosse, e li portavano auche gli uomini di età matura. Le dame, in longo di vesti di pignolto (sodie fatte di filo e lana) portavano cotte di finissima tela di fino lutte increspate, della quado eccorrevano da cinquanta a sessanta braccia, secondo il comportava la ricchezza e condizione non. Prima del dominio di Ecelino se le signore faceano aleun contro non avrebbe aleun popolano osato mettervi piede, perché i giovani noblin e li avrebbero cacciati a schisfin, esa aleun nobile avesse avunta ganza una popolana, non l'avrebbe condotta ai conviti delle dame senza averne ottenuto crima la permissione !

E che fosse ornato di pelli prezione il vestito dei nostri magnati nelle occasioni solomia i più argomentare da quanto si racconta, benchh con alcana variazione, dal Manrisio e da Rolandino, seguito dal Monacota padorano, a 'quali forse l'amor di parte fece alterare la verità. Raccota il primo che, tenendosi in Venezia corte bandita, vi intervenne Ezelino il Monaco con molto seguito, tra cui undici cavalieri vestiti alla melesiana foggia del loro signore, asivo che, mentre il suo mantello era foderato d'ermellino, i loro erano di preziosi rai di Schiavonia. Passeggiando un di in piazza in compagnia del marchese d'Eke, fa proditoriamente assalito da sicari del detto marchese e dei Campossupiero, e corse grave pericolo della vita essendo stato dall' Estanes tratunto per un braccio; vi perirono però dae de'suoi seguaci. Il Robandino poi cel il Monaco padovano raccontano che il cavalier Bonoscensio da Teresio fu da prezzo-lati sicari ucciso in piazza a Venezia, tolto in cambio d'Ezelino del quale avves indossisto il mantello.

Viveva in Padova di que'giorni certo Montanaro, il quale compose un poema latino sui chierici che cantano in coro disposti a mezzaluna, e lo intitolò *De luna cleri*,

La pittura altresì vi era coltivata, e a giorni di Rolandino, alla catedrale erano con molto artifizio ritratti il re Corrado, la regina Berta ed il vescovo Milone, e nel 1271 fu dato il bianco a pitture che esistevano nella sala della Ragione, per dipingervene di morre, cosicchè su quelle parteli Giotto non lavorò che dono altri due messeri.

d. Tale descritione ai two; solo in Meune copie cide più antiche di quelle context. Pipesa di Irro di rivote nelle parte dei repuira la fondazione della Città e la sus storia nolica; dalla quale travere materiali multi altri, aggrangembe nover favole, specialmente a gratificare la suntidio della majire, inchi disconetre degli eric capapsi di Ashenere. Il unanoceritto dal quale ha copista e traduta il Verci quente descritione portava il tildica: Po generatione attilunyama neisiama utiler Benlur Isma nolitimi quama ipolitami quale che chò il o eccasione di esammare si lalitola sempioeneste Cronaca Pudanna. Per anoche traduta in il tilliane, ma con malle lesura.

I moltopici matrimonj di Speronella, il fatto della Ceolila da Baone, e della Maria da Camposampiero, che acconsenti di rimanere presso Exelino in qualità di concubina, non sono certo argomenti di puri costumi nelle classi superiori. Troviamo frequenti i divorzi, non rarri casi di ecclesiastici ammogliati, frequente ricordo di adulteri nelle nostre principali famiglia, e ho letto di nobile donzale la quale, dopo essersi ne' poartiboli prodigata, trovà illustra parentela, perche ricchisviano.

La religione, rozza quale comportavano i tempi, era vilipesa sacriisegamenta nelle burieche cerimonie, nelle quali daremo ora succitat descrizione, tratta da quella, che il vescoro Scipione Dondi dall'Orologio,
nel 1816 dedusso da un codice dell'archivio capitolare del XIII aecolo. Il giorno degli Innocenti si rappresentava in chiesa la faga in Egitto
del Bamlino, perseguitato da uno dei sicarj di Erode, il quale con un'asta
che teneva in mano afogara sui ederoti a sua colorta. All'Epiniani, Erode,
avvolto in vesti vilissime, tutto furore ascendeva il polipito, e quanto più
potera gridando cantava la lexinone, Tum adimpletum et. Postico e'auoi
seguaci, rotando gonfie vesciche, nel coro percoteva all'impazzata vescovo
e clero; all'apparire della stella dei Magi, davasi alla fuga. Meno indeconti, ma altertanto materiali erano le cerimoni ded giorno della Purificazione, dell'Annunizazione, di Pasqua e della domenica in Albis, che
durarono fin oltre il XV secolo.

La cerimonia del piccolo vescovo, ad imitazione del re de' pazzi in altre città, non cadde in disuso ae non nel secolo XIV. Si eleggeva questo vescovo dagli accoliti della cattedrale la notte di san Nicolò: e nel giorno degl'Innocenti, in abito pontificale con mitra e bastone pastorale, segulto dal suo clero, ai recava dal vero vescovo. Dato prima l'incenso al vescovo da burla, poi al vero, si ponevano a sedere, ed il vescovoccio, con impertinenti domande, chiedeva conto al vescovo della sua amminiatrazione; poi benedicendo gli astanti, si partiva per assistere alla messa nella cattedrale, dove riceveva le oblazioni del popolo. Finita la messa, invitava a pranzo i canonici e il clero, indi con solenne corteggio, in tutta la pompa dei paramenti episcopali, salito a cavallo andava alla viaita dei monasteri, ricevuto dagli abati e dalle badesse con incenso ed acquasanta; da ogni convento ricevendo tributo d'una spalla porcina e d'una focaccia, ed a quello che avesse negata la contribuzione fulminava l'interdetto, in forza del quale il vero vescovo dovea considerarlo come aospeso, e non andarvi nei giorni delle Rogazioni, nè si levava l'interdettoae non col soddisfare al vescovaccio il debito tributo.

Altre feste e più convenienti ai nsavano in Padova. Nel 1208 troviamo essersi dato apettacolo in Prato della Valle con un uomo selvaggio (fa-

ctus magnus ludus de quodam homine silvatico in prato Vallis), al quale intervennero quasi tutti i cittadini, vestiti di nuovi abiti. Anche nel 1224 si diede al popolo ludus cum gigantibus.

Spetacodi, non sempre senza sangne, erano i daelli giudiziarj, i quali presso di noi soleano essere di due sorta. Combatterano i campioni vesti di cuojo con mazza e rotella di legno; i bravi senza alcana difesa percotevansi con sacchetti pieni di arena. Lo steccato stava finori della citata, presso al Bassanello, nel longo che da ciò ebbe nome di Stanta. Appositi statuti fissavano la mercede di questi dnellanti, da' quali discesero due nobili famiglie di Padova, i Cavacci edi Bravi, e prese nome di Pozzo del campione, quello intorno al quale soleano rathonari.

Nà a proposito di duelli è da ommettersi la storia raccontatati da alcano di Aldobrandino da Conselve, il quale, alla presenza di Federico Barbarossa, sidiò a singolare tenzone un barone alemanoe, che vilipendeva il valore italiano, e vennti al cimento, lo vinse, onde a'ebbe dall'imperatore grado ed inseeme di cavaliere.

### VIII.

### Dalla cacciata di Ezelino alla signoria de' Carraresi 1.

Allorquando la Irga de Gnelfi ebbe abbattata o sciolta in Lombardia e nelle Marche la tirnanica nuisone de signori gibiellini (1230), senza alcun eccitamento delle autorità ecclesiastiche (coñ il Monaco Padovano), senza prediche di veccori nel di frati, ma a persansione di alcuni uomini semplici el ignoranti, comincirono a Perruja, poi a Roma e di là per tutte le città e campagno d'Italia a radunarsi nomini d'ogni conditione, e nutili fino alla cintola, percondució con funicielle a nodi, recitando orazioni, andar visitando le chiese, preceduti da sacerloti colle croci e gibendardi, mentre le donne nell'interno delle loro case cum omni donastage fingellinadosi, invocavano la divina miseriorotia. E si videro positicarsi antichi nemici, restituirai i beni violentemente occupati, rendersi dagli sauraji il mal tollo. Ostarono i principi gibilelli al tali manifestazioni, e

<sup>4</sup> L'autore essendosi allontanalo dalla sua palria non potemmo che valerol di maleriali da lui apprestati pei due capitoli che seguono. Egli dunque non n' ha veruna responsalità.

lo svero Manfredi ed Uberto Pallavicino minaceiarono perfino di morte i sospettati penitenti, giacobè, come dice il Monaco, siccome il paece si trova contento ne' gorghi profondi, coal i tranni godono delle dissensioni cittadine. E par troppo i tiranni ebbero a rallegrarsi e far lor prò delle nostre discordi.

I magistrati della padovana repubblica non ne vollero perè affidata la saivezza alle solo pregibiere da ella flagellazioni, anzi con ogni sollecitadine si diedero a rimpiazzare con salda maregira quello pablo di terra foror porta San Giovanni, il quele avea a hea nerrito a rintuzzare le forze di Ezelino. Poi richiamarono in città gli abanditi, e favorirono l'ameritità degli tatti di decaduta.

Si è gi detto che i Basanesi, liberatisi dalla servità, s'eran messi sotto la protezione della repubblica padorana, conservando però i heni, le consustatudini, i privilegi. Se ne dolero i Vicentari come di un'usarpazione, e atavano per ricorrere alla armi, quando il loro vescoro Bartolomeo da Breganze il premanes a rimetteria il giudizio di Marco Querini, podesti di Padora, il quale sentenzio (9 settembre 1260) che Bassano dovesse eserre sozretta a Vicenza, conservando i privilegi antuchi.

Di tal signoria perduta compenso la nostra repubblica la cittadianaza in quest'anno richiesta da Aldigieri vescovo di Feltre o Bellano, coll'obbligo di ricevere da Padova i podesta; esentando i Padovani commercianti in quel territorio da qualunque imposta, obbligandosi a non far trattati di pace o d'allenaza senza il consenso del consiglio di Padova.

Anche il marchese Atro dovute impegnaria ascocorrer co'anoi soldati i Padorani nelle guerre, dicibiararli immuni da qualunque angheria obalzello passando per le terre estensi con merci od altro; essi in ricambio riconoscevano i suoi domini coll'autorità d'imporre gravezz, ma senòbigo di contribuire alle spese del Comune di Padora. Meno rispettosa coi minori signori, Padora con Vicenza, Verons e Treviso si collegava per conservare la pubblica tranquillità e la sicurezza delle strade (23 aprile 1498).

Il partito guello allora dominante in Vicenza si pose sotto la protecione del Comme di Padors (gennis) 1256). Alleramento di potenza che fu poi cagione di mali infiniti alla nostra repubblica, e per l'odio sanciato ne Vicentini, e per la lungbissima guerra co Veronesi pel domino di quella città. Egano conte di Arziganno, dopo innitii rimostranze al consiglio di Padora, si chiuse con molti ghibellini nel suo catello di Arziganno, soccorso da Mastino della Scala; a poteromo dario le trappe da Vicenza e da Padora mandate, so non quando i nostri, ottennta da' Vicentini piena balia in quella città (20 settembre 1360), uncirono col carroccio e dopo ostinato combattimento presero Lonige. Malgrado le querele de Vicentini, non solamente lo ritennero per sé; ma in Vicena seressero duc catelli con grande miscontento di que itadini. Il Bassansii lagnandosi delle oppressioni de Vicentini, esposete lo roq carecte al consajtio di Podova, il quade decise (14 giugno 1937) che Bassano si togliesse alla signoria del Commo di Vicenza, e si aggregazsea a quello di Padova.

La r-pubblica padovana non temb di suscitare la gelosia della potente Perona, accitatando la dedizione che Borito vecesore di Trento feca di aè e del suo popolo al Comune di Padova (1878). Reggera allora Verona, col ttolo di capitano del popolo, Alberto dalla Scaia, ghibellino ambiazione, che eccitato da fuoranciti di Vicenza, dichiaro guerra a Padovani; i quali uniti a' Vicentini, Bassanesi, 'revissoni, ai marchese d'Este, ni Bellanesi o Feltrini guidati da Gerardo da Camino, mossero all'assedio di Cologna, e dopo quaranta giorni avtatia a patti, la laccirono al marchese d'Este, to Scaiigre, no bastundogli l'arani, maneggio segretamente perchè Trento si togliesse a' Padovani; tentò far altrettanto a Vicenza, ma nivano.

Quinci goerra, e i nostri mosser a veniciarsi della perditi della roca di Trento e della scondita attati da Veronesi in un'imbocata presso Cologna; ma dopo i soliti guasti si conchiuse la pace (2 settembre 1280); atipulando che doresse esser raso fino da fondamenti il casiclio di Co-logna, ptito che i nostri non mantennero. Ma quando da prezzolati sicari Alberto fece uccidere alceni degli assassini del fratello Massino, virvati in Padova, il podestà a nantenero civiolata la propira giurificatione fe prendere gli nacisori e con cradeli tormenti tor di vita. Quinci naove guerre o tentativi di sommosse: e per assicarare i conditi verso i Vernossi, i nostri eressero sallo rivo dell'Adige la fortezza di Castelbaldo.

Pure Alberto Scaligero si uni ai nostri quando, nel 1203, ai v noe a guerra col marchese, nella quale distrutte le rocche d'Este, Cerro e Calaoce, altre terre prese; era imminente sanguinosa battaglia, quando inviati del patriarca d'Aquileja combinarono an tratato, promettendo il marchese non ridilicare le distrutte fortezza, cadendo a' Padorani ia Badia, la terza parte di Lendunera (essi già possedevano il resto), Lania, Venezze, Barbugio; allo Scaligero si restital la dote portata da Costanza della Scala matrigna.

Altre gnerriccinole taciamo, ma nel 1300 troviamo essersi celebrate grandi feste in città propter Padue maximam libertalem, alle quali da palchi e poggioli assistevano dame in ricchi abbigliamenti.

Altri narrerà come la casa d'Este perdette Ferrara, data dal legato pontifizio a Roberto re di Napoli; e allora i nostri comprarono la città di Rovigo dal marchese Francesco per 10,000 lire. Ormai la repubblica padovana, unica ancor si conservava affatto libera in tutta. la Marca; i suoi cittadini erano chiamati d'ogni parte a cariche insigni; Viceuza, Rovigo, Lendinara, la Badia e altri laughi di minor costo dipendevano da podesti padovani: dell'imperatore appena parlavasi.

L'autorità imporiale quasi dimenticata in Italia volle ripristinare Quasi crico di Loccamineg, di quale, signore di piccolo Stuo, senz'arrai quasi o senza denaro, confidando nell'ambizione de grandi, in poco tempo ebbe in mano quasi tatte le città di Lombardia, ove mise vicari jimperiali, inacipação il vaode cerario colle multe indite a ribelli, o coi donativi estorit. Anche i Padovani mandarougii ambascistori, due frati, poi le storico Albertino Massasso de Antonio de Vigodazzere, che convennero fossero confernate ai Padovani le loro franchigio; a podesta si proponessero quatro persone, tra le quali egi, o il sao viccirio, seguirisse mo e lo insignisse del titolo di vicario imperiale; in ricognizione di vassallaggio pagassero alla regia Camera 16,000 florini d'oro ogni anno, e 5000 al preside di Lombardia per stiprindio delle troppe; al a venuta del re gli dessero 60,000 florini; con formale investitara godessero a titolo di fendo la giriraldizione di Vicenza.

Umiliati i Ghibellini e i signori, era rimasta la città in mano de' Gnelfi i quali si divisero in due parti; degli ottimati cioè o de' cittadini facoltosi, amanti della libertà, ma più della gniete, e sopra ogni cosa gelosi dei pobili, e dei minori cittadini ascritti alle arti, i quali, seguendo i loro gastaldi o tribuni, tendevano più al fatto della liber à che al nome. combattevano la tirannia, venisse d'oltremonti o da Roma, e tenaci delle franchigie della città, ebbero col clero quella lotta singolarissima di cni tratteremo più avanti. Meno pratici degli affari che non gli ottimati, de' quali era quasi capo Albertino Mussato, non seppero i popolani schermirsi dallo carezze de' nobili, apesso accusati di parteggiare pe' Ghibellini, Come ai popolani riescisser ingrate le condizioni ottenute dal Massato e dal Vigodarzere è facile immaginarlo. Appena valse l'eloquenza del primo e la riverenza al lnogo del consiglio a salvarlo da nno sfogo di popolare indignazione; sclamavasi esser meglio impiegare la somma richiesta dall'imperatore in armi e fortificazioni; e quando Cane Della Scala ajutó i fuorusciti Vicentini a sottrar la patria da' Padovani, i quali accorrendo in folla a ricuperare la perdnta città, forono malamente rotti dal feroce Scaligero, (14 aprile 1311), il popolo negò ratificare il trattato, e deliberò affidare alle armi la cansa della libertà.

Non ristettero gli ottimati dal predicare la pace e i danni che derivavano alla città in cansa della ribellione, ed ottennero dal popolo versatile che nuovi ambasciatori si mandassero al campo imperiale aotto le mura di Bressia. Fra gli eletti furono ancora il Massato ed il Vigodarzere, i quali, ottennero patti più duri; restasse fermo il mododi delicano dei Videntino di proti di proti di modobardia, si portasse a 20,000 forcini l'anna contribuzione alla regia camera e al 20,000 forcini l'anna contribuzione alla regia cadel dominio su Viccaza, ma si ordiné fossero restituite si Padovani le del dominio su Viccaza, ma si ordiné fossero restituite si Padovani le do possessioni in quel distretto, in quel distretto, al contribuzione di citadimi di esso il diritto di estopiatara a ginato preszo, i crediti ed i beni mobili si rendezero si i estitimi con

Ai citadini riusci grave quel nuovo titolo di vicario imperiale e quel giuramento: ed eccitati segretamente da' Guelfi di Toscana e da Rolando da Piazzola, distrasser le insegne imperiali e si apparecchiaron a sostenersi colle armi (15 febbrajo 1312). Cangrande accorso, ebbe facilmente Montegalda, ma da Camisson fo ributatos, mentro i nostri, conducia da Vinciguerra Sambonifazio, a Quartesolo sconfiggerano le milizie vicentine e se non era l'estremo rigore di Cano verno i sospetti, coll'ajuto de' loro pertigiani stavano già per entrara in Vecenza.

Ma non era ancora da tanto lo Scaligero che resistere potesse ai Padovani, ai quali dovette ben tosto abbandonar Montegalda, prontamente riedilicata dai nostri. E poco dopo toccò nuova sconfitta a Quartesolo. Mentre altrova accampasa l'especiale, credette Cane poter socroendere

activate described a Vicenza, sera avanezato fine a Centrerolo, me il vescovo Pagano della Torre e Gualbenino abate di Santa Ginalias, fratello allo sonoro e guerriero Mussalo, predati più apseso coperti di fero code ascri oroamenti, andati incontro al nemico, gl'impedirono di prender Padova. Onde Cane ai ridusso in Vicenza, senza che ingiuri o danno lo potesse indurre ad uscir a batuglia, dubiando della fele dei Vicentini, i quali lardi immentarono il men duro piogo de Padovani.

Era in Padova potente per ricchezza e per grado Nicolò da Lozza, umon torbido e fisicios, usato a sonetene ne Cossigii il peggiore partito con insigne eloquenza, abilissimo a precurazis adervati coll'oro. Scopeta più notte agli ottimati governatori della città, espese bernierit dalla escase, ed a meglio inganare i concittadini, simulando contro Cane odio accerino, gianse fino a proper 10,000 forini d'oro a chi l'uccidesse. Stretto con nefando samore ad Antono da Cortarolo, o dopperara ne Sectoti maneggi contro la patria, mediante i quali, consegnò il estallo di Lozza 2 Cane · I. nostri accorrero, basidii Nicolò o il Curtarolo, e sterratine

2 Delle Imprese degli Scaligeri ragionasi nell'Illustrazione di Verona. Per chiarimento delle vicende di Padova basterà qui Inserire la serie di que' principi.

#### Principi della Scala.

| Mastino I, signore di | Ven | ona |  |  |  | 1259 - | 127  |
|-----------------------|-----|-----|--|--|--|--------|------|
| Alberto suo fratello  |     |     |  |  |  | 1277 - | 4501 |

i palagi e conficati i beni, sconfissere le bando condotte dal Cortarolo a devatatar il Pederendo, na Lozos non poterono aver per sorpres; intanto Cana, nació di Viceaza col conte Gaurenio capitano di rentara, preso Camisso, tentato invano Montegalda, per la via dei colli, ardendo e devastando, ridottosi a Lezo, manda lettere al nostre Commo, propocedo decisiva bataglia il giorno segnente presso Montepolia. Accettano i Padri ad nan voce la sidia, na schiegono tre giornia ardiar nel longo stabilito le truppe. E Cane, pestio fores di sua andecia, ritiraria, senza rispondere, in Viceaza, mettre i Padovani, abbadonata la malagevole impresa di Lozzo, passavano l'Adige a Logange, e si spingevano sul territorio veronese, tornandono carichi di bottino.

Poco dopo Cane abbandonava Lozzo, ove Nicolò ebbe il rammarico di vedere in frutto del tradimento, diroccate le sne case, e da alcuni Veronesi, che il ritenevano complice dell'inccisione di Mastino, disperso le ceneri degli avi.

Enrico VII iotacto da Pisa metteva al bando la città di Padova, e s'noiva allo Scaligero, al re di Boemia, al conte di Gorizia, al vescovo di Trento ed ai signori di Castelbarco.

I nostr, a sperimentare le forze di ma città sola ma libera contro le molte soggette a Cane (sono parole del Mussalo per Montagana entrarano nel territorio reronese, prendevano Arcole, spingevanni fin sotto Verona (signago 1813); ma essendo privi delle macchine militari necessario di l'impera rituraronsi ; nella qual ritirata molte terre nadarono a sacco di i loophi di delizia degli Scaligeri furono rabbiosamento distrutti. Qui avricendaroni estilità a all'azzae, massime coi Trevinani; ma l'imperatore moriva a Bonoconvento (24 agosto 1313), e se il Mussato non esagera retoricamente, con gioja smodata si festeggiò quella morte; so-chani processioni guidate dai vecorio, granda l'unamarie per lo città, fette funta processioni guidate dai vecorio, granda l'unamarie per lo città, fette

| Hill orbanne 3 | 150             | 0.1         | Bell In Land | 5 54       |             |     |
|----------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----|
| Bartolomea)    |                 |             |              |            | 1201 1204   |     |
| Alboine 1      | igli di Alberia |             |              |            | 4304 4344   |     |
| Cangrande J    | 1               | 1675        | Att. sp. 6.5 | ET 2.71 ET | 1312 - 1329 |     |
| Aiberto II 1   | 100             | - 0         | (b. 14 (f)   | 100        | 1223        |     |
| } 1            | igli di Alboin  |             | -2 .4"       | Sec. 14.   | 1539        |     |
| Mastino II     |                 |             |              |            | 1221        |     |
| Cane II        | 1 .             |             | 2            | 4          | 1228        |     |
| Cane III Sign  | prio figli d    | i Mastino   | Hy .         |            | 1351 - 1375 |     |
| Paolo Alboino  | 1 .             |             |              |            | 1374        |     |
| Bartolomeo II  |                 |             |              |            | 1381        |     |
|                | figli paturai   | i di Cansic | norio .      | 1 1        | 1273        |     |
| Antonio        |                 |             |              | 2.1        | 1387 m. 17  | 181 |
| Guglielmo      |                 |             |              |            | 1404        |     |
| Antonio e Bru  | noro suoi figli | proscritti. |              |            |             |     |

e giuochi abbelliti dallo sfarzo di nuove e spleudide vesti, liberazione di prigionieri, sospensioni degli affari, grazie solonni rese all'apostolo San Bartolomeo, quasi avesse egli avuto parte alla morte di Enrico, avveuuta il giorno della san festa, che si decretò celebrarsi con annuo spettacolo.

La guerra collo Scaligero non fu interrotta perció; bensi complicata per le interne disconsión i Peicha, per la lunga assenza depri imperatori tedeschi poterono svolgersi liberamente gli ordini man cipali, l'instabilità delle popolazioni lasciando in cima al governo il podestà forestiera, potere esccutto, si traisa a seconda del prevaler deli partiti il potere legislativo. Elementi principali ne erano sempre i consigli: il maggiore cios, quello del constante, quello dei sessanta, ed il generalo detto della Comunanza.

Iu Padova il consiglio maggiore si componeva allora di 600 cittadini, e quello di credenza, o degli anziani, era composto dei tribuni o gastaldi

delle arti. Ma avuto il sopravento gli ottimati, cioè le persono ricche ed istruite, si decise allargare il consiglio fino a mille persone a bilanciare l'influenza della plebe, e soppressa la podestà tribunizia, si misero quattro anziani conservatori di libertà e stato, e otto saggi di credenza, con facoltà di rescindere le leggi fatte dal senato (novembre 1313). Si decretò anche che parte guelfa e Comune di Padova fossero una cosa sola. Ma il governo, ridotto in tal maniera in mano degli anziani e conservatori, si vide degenerare in oligarchia pessima, ed intollerabile sonra tutto alla plebe per la inflnenza che v'acquistarono due famiglie arricchite con enormi usure, e famose per ogni genere di scelleratezza. Dell'una era capo Pietro degli Alticlini, abile ginreconsulto, imparentato co' primari cittadini, padre di tre figliuoli, de'cui delitti il buon costame vieta parlare, Capo dell'altra Ronco degli Agolanti di vilissima origine, cou figli non meno da abborrirsi che quelli di Pietro. Invidiosi costoro della potenza de' signori di Carrara, ma temendo offenderli direttamente, convocato il consiglio de' sapienti proposero di mandare a coufine come ghibellini e turbatori della pace dodici principali amici o dipendenti de' Carraresi. Primeggiavano in questa famiglia Giacomo, che fu poi detto il grande, ed Ubertino, i quali a stento moderavano l'ardore di Obizzo e Nicolò figli ad Ubertino, giovani prodi e di feroce animo. Congiunti al Mussato, tentarono Giacomo ed Ubertino un ultimo sforzo per la conservazione della pace, chiedendo al podestà Dino de' Rossi si sospendesse l'esecuzione del decreto; ma invano. Chiamati allora dalle ville loro soggette molti cittadini armati, la mattina seguente i due giovani Carraresi avviansi alla piazza, e trovato per via Pietro coi figli, lo feriscono nel capo, ma fu salvato dalla velocità del cavallo. Al tumulto accorsero il podestà colla famiglia, e le milizie de' quartieri, ma la plebe corsa furiosamente alle case degli Alticlini, le spoglia de' preziosi arredi, e più inforia quando



trova in atanze sotterranee nomini e donne, alcuni uccisi, altri lasciati perir di fame.

All'alba i Carraresi farono in traccia di Ronco, o lo uccisero. Ne andò a ruba la casa, con quella di altri snoi partigiani, poi il furor popolare si volse contro Alberiao Mussato. Aveva egii, per sovvenire à Pressanti biogni della repubblica, proposta nana tassa sui contratti, chimata carpella (un quatramua maeme en labra carpedam datora eccorpova ex quibacuemque commercia Comuni persolecerd). Si trovava allora in casa di Alberto Dente, e non credendosi aicuro, montato a cavallo si ricorrò a Vigodarzero. A difesa della soa casa l'era mossa la milizia del quartiero di Pontemolino col podosti, ma erano inutili sforzi alla difesa, se i Carraresi arrivati con preci e minaccie non avessero calamo il popolo sfrenato.

Erano aucora in vita gli odiati Alticlini, riparati nel palazzo vescovile. Trasse colà il popolo chiedendoli ad alte grida, ed è singolare che quella atessa plebe, la quale non aveva esitato a saccheggiare il venerato monastero di Santa Giustina, abbia poi esitato a rapir colla violenza i scellerali che il vescovo rifiutava consegnare. La notte, Pagano, avuta prima solenne promessa di salvarli, li consegnò ad Obizzo da Carrara, il quale travestiti li conduceva fuori di città, quando incontrato per via dal fratello Nicolò, gli furono levati di mano. Pietro e i figliuoli esposti tutta la nette alle ingiurie della plebe, il giorno furono vitaperosamente messi a morte. Sfogata l'ira della plebe, radunato il consiglio, si delibero rimettere in grado i diciotto tribuni delle arti, richiamare con onorifico decreto, proposto da Giacomo da Carrara, Abertino Mussato, congedare il podestà Dino de' Rossi, e chiamsre in suo luogo Ponzino de' Ponzoni cremonese 3. Ponzino, periti i peggiori, tente sorprender Vicenza, ma fallitogli l'intento, corse il Pedemonie predando. Cane intanto moveva verso Padova sprovista d'armati, ma trovava ancora pronti alla difesa il vescovo Pagano e l'abate Gnalpertino.

Per la lunga guerra restando sempre chiuso il Bacchiglione a Longare, pensarono i Padovani rimediarri conducendo in città l'acqua del Brenta. Perció nel Inglio di quest'anno (4314) Ponsino foce escavare da Limena fino a Brusegana un canale che congiungesso il Brenta al-Bacchigione ',

<sup>3</sup> Leggasi l'inveitiva del Mussalo contro fa plebe alla rubrica II, lib. vv, De gestis Halicorum post Henricum VII Cazarrem. È ampellous, ma difficilmente si potrà irovar simile brano d'eloqueeza seritto in quei tempi. Forse è it più bel passo delle opere iu pross del Mussalo.

<sup>4</sup> Crede il Gennari che lo scavo di questo canale, che fu poi detto Brentella debba inlendersi con qualche restrizione, trovandosi in documenti anteriori fatta menzione del

e sollecita a dar briga a Cane per distorio dall'ajutare Mattoo Visconti; raccolti t800 carri a trasporta i baggii el i vivró, senta strepito di trombe, uset con truppe mercenarie, il 16 settembre, alla volta di Vicenza. Anionio da Nogarolo che comandava in Vicenza solo ebbe contezza del pericolo quando già era in poter de Padorani il sobborgo di San Pietro; tosto mandava messaggieri a Verona, chindeva le porte della città, ordinava si incendiasseno le case del sobborgo più vicine alle mura onde non se ne facessero scala gli assalitori. Dandone l'esempio i mercenari, furon rotti gli ordini per correr a saccinegiare il sobborgo, nonostante i capitani, i quali pure avenno ordinato si rispettassero i Vicentini, e dopo il saccheggio abandarsi i soldati avviazzati, e gettar le armi, e le monizioni portate soi carri facrifero, e mitteri intere il fatto bottion.

Cane accorse con circa 100 cavalori, e sconfisse i nostri, prendendo il Mussato ed altri prodi. Sommo lo sgomento: Padova stesse minacciata, se non che i principali padovani prigionieri in Vicecza, introdusser parole di pace, e vinta l'ostinazione di Cane, clie voleva rimessi i banditi, fiti-nessero ambe le parti i losquiti che allor possedevano, riavessero i Vicentini nel territorio padovano ed i Padovani sul vicentino le lor possessioni, senza indennizzo del gansti fatti al castelli di privata proprietà; liberati i prigioni, rimesse le ingirarie, delle possibili controversia arbitri i Veneziani, pena 20,000 marche d'argento a chi violasse l'accordi.

Poco darò la tranquillità. Si lamentava Cane perchè si vendevano i beni decitatida ribelli es i persegnitavano i sopotti di amicità per lui. Tenevano i Padovani la di ini ambicione, e collegaransi più strettamente coi Trevisani, poi ajutarono Vinciguerra Sambonifazio a riconquistar Vicceaza (1317). Cane li repinso, poi per tradimento ebbe Monselice e la sua rocea. Tal fu in Padova il Irrrore, che si spedirono a Venezia le odone e i fanciulii, gli oggetti prenosi, e si feer monizioni; ma Cane prendera anche Este; Anlonio Filarolo cedera Montaganas senza colpo ferrie; il podesta Gusherto Capodivacca, suprafatto dal terrore, abbandonava Rovigo, di cui prendevano possesso i marchesi d'Este, da poco ritoratai al dominio di Ferrara.

Di conquista in conquista Cane era ginnto fino a Terradura, cinque miglia da Padova. Per le difese fatte da'nostri ed il rigore della stagione

Breila nel tearre appunto di Bruwgana, e suppone che i Pedorani abbiana n rettificato ed ampliato l'antice alvro, il quale forse non cra che un fosso, n che abbiano totto da Limena, l'acqua, che inonazi da un aitro punto ere totta. Però i moltri che egii addece a sostigno di questa opinime ann sona farie lati che possano distruggere le prove tolte da totte le antiche cronache, le quali pariam della Brentalia come di succe affato assorp.

non potendo tener Padova stretta d'assedio, ritirosi in Monselico, donde con perpetua scorrerie danneggiava il territorio. Poi afidando i rigori del verno, prima che giunges-vro ai nemici gli aspettati rinforzi, mosse da Monselice (23 gennajo 1318), iovase il Pievato, piantò il campo a Punte San Nicolò, di la spingendo le sue truppe flon ne'soblorghi di Padova.

Fin necessario pen:rer alla pace: per la quale restò a Cane, sua vita durante, la cutottia di Monelice, della torre presso Este, di Montsganaa, e di Castelbaldo, salva al nostro Comune la giarisdizione su quelle terre e loro distretto; Bassano rimase ai Padovani, ma esti dorettero accordare il ritorio de banditi, e non da ritovero si il gorosatti v-ronea

Ilientrati in Padova i fuorusciti, tra quali primeggiva Nicolo da Lozzo, del quale abbitumo già narrato il tradimento, cominciarono le vendo tte, sicchè i principali cittalini guelli, tra cui i Macaratti, i Mussato, i Polafriana abbandoarono la citti ; e a tanto giumere i guai che altripano proposero si nominasse Giecono da Carrara capitato generale di Padova e del distretto, mostrando da listo, anneca i Gestlie non odistido. Gibilellini, potersi sperare la salute della patria. Portata la cosa in solenne consiglio (24 laggio 1318) Rolando da Pizzolo, si fice promote del deretto, che togliendo all'universale, conferiva a Giacomo suprema antorità salla, cittici dicidadola all'universale, conferiva a Giacomo suprema antorità salla.

Fu danque stabilito che il nobile signor Giscomo da Carrar fosse di sonscre, prolittore governatore del popolo galoxon, della cità e del distretto, e capitano generale degli abitanti ; rresse mero e misto imperio, e ginrisdizione in afari criminali e civili, quale s'apparteneva a tunto il popolo e Comune di Padors; doressero obbedirgit e giurargili dedità tutti cittadini e magistrati; a lui solo competense il fare e disirer attituti e rictadini e magistrati; a lui solo competense il fare e disirer attituti e rotocobilmente; si elegesero 8 uomini sapienti, i quali avesero a determinare l'autorità del Signore, stabilire il salario, aumentando sempre le facoltà a lui concesse; e mai restringendole, restasse con ciò derogato a qualanque attituto in contrario.

E gli oite aspienti, acelti fra i più dotti nelle leggi stabilirono : esser dovere nel nurovi aginore conservare la puec tra'cittadini, punire i maisgi, procurar l'abbondanas delle vettoraglie, favorire l'università, aumentandone i privilegi, è chiamarvi in numero sempre crescente gli scolari; spettare a lui il a nomina dei podestà, i quali rendessero giustinia a ciascano accundam bereplacium dicit Dui Jacobi; poter egli licenziarii ancela repubblica; a lui solo appartenesse stabilire l'imposte pe' bisogni dell'erarici, a lui solo appartenesse stabilire l'imposte pe' bisogni dell'erarici, a lui solo appartenesse stabilire l'imposte pe' bisogni dell'erarici, a lui solottà di nominare i tribani delle arti, i podesti del terrici, ed ogni genere di migattati; solo dettre son ordine ai potesse

radunare il Consiglio. Si provedesse di magnifica abitazione a spese del Comuna e per uso salario ricevesse 19,000 lire l'Anno, oltre quanto credesse necessario per la sua famiglia, pel giudici, cios, danigelli, berrovieri el altri eccorrenti alla castolia delle sua persona e al disimpogno dell'affizio suo. A lui solo spettassero la direzione delle armi e la difesa del popolo padovano, posto così stotto la sua protezione. Finalmente (e questo non d'articolo meno singolare di questa assoluta rinunara de'diritti della repubblica i mano di un solo), foste primo a prezipuasu militio di lui panire gli sprezzatori di questo docreto e i trasgressora di esso e dello statto, fatto rigardo dal balis e potesti conocessagli dal Commo e dal popolo padovano, come pure qualunque transase o tentasse alcuna cosa contro lo statio o l'omore del nuovo signore.

Così, nitima tra le città dell'Italia settentrionale tranne Venezia, cadeva anche Padova sotto il dominio di un solo, chiamandosi fortunata di ottenere col sacrifizio della libertà, protezione contro gli interni ed esterni nemici. Triste speranze quelle che fondansi sulla ringuizi della libertà

IX,

# Padovani illustri — Belle Arti — Sconcordie col clero — Statuti.

Pochi nel medio evo acquistarono tanta popolare celebrità quanto Piece d'Abano. Non el 4250 attines i radiamenti delle scienza alè as eccule padovane, a Costantinopoli crudivasi nella lingua greca e latina pel consorzio d' nomini sapienti, poi, a Parigi studio medicina, ottenendovi la lureza. Coli gli fo da alcuni invidiosi data tuccia di maga, e prima di venire in Padova ove la repubblica lo chiamava ad insegnare in mediche science collo stravordianto sispendio di Goodo lire, fu in Roma da papa Onorio IV a scolparsi delle fattegli accuse, nella quale occasione prettà ol pondetice i lumi dill'arte sua. In Padova gianno (1306) pubblico il Conciliatore già cominciato a Parigi, varie altre opere, per le quali destatali la gelosia di Pietro da Reggio, si rinouvrono le accuse di magia; a che a difiedere l'illatter etitation ono ni volle meno della decisiva protezione della repubblica, la quale a patroni di lui nomino l'illustre cutto del propeta Lopato, Jacopo Alvarotte e Pietro Alcicinio, per gii sforzi del quali

fu dichiarato innocente. Ma alla taccia di magia aggiuntasi quella di erenia, venira incamminato al tribunale della inquisizione nuovo processo, dal quale difficilmente sarebbesi Pietro potuto alvare, ovo la morte non lo avesse tollo a' suoi persecutori (1316), i quali violarono il suo aepolere, e ne abbraciarono gli avanzi.

Non ci occuperemo ad esaminare se realmente Pietro meritasse nome di eretico; certo egli, come tutti al suo tempo, pose gran fede nell'aatrologia; narrano anzi alcuni che a' suoi concittadini proponesse di diatrugger Padova e fondarce una nuova sotto una congunzione di stelle da lui scoperta, come diceva, felicissima. Ebbesi abbastanza senno da trascurare il folle consiglio. In Padova si mostra un pozzo che egli con arte magica trasportò dall'interno di una casa snlla pubblica via, e molte atrade del Padovano si dicono fatte da legioni di demonj in una sola uotte sotto la direzione di Pietro. Del quale l'ignorante e superstizioso villano ancora a di nostri s'augura alle volte il libro, atto a soddiafare qualunque desiderio del possessore. Opera primaria di Pietro è il Conciliotore, nel quale cerca, esaminando le opinioni degli antichi sopra varì punti dello scibile, porle a confronto con quelle de' suoi tempi. Alcune cose dimostra egli con esperienze molte volte ingegnosissime. Pensò secoli prima del Torrivelli, che l'aria si spingesse con violenza ad occupare lo spazio della materia che si toglie, non per l'orrore della natura al vuoto ut fortassis aliquis dicet, ma per tendenza di gravità. Disse l'iride prodursi da'raggi solari rifratti nella unbe piovosa (Solaris radii causantes iridem a nube refranquatur regulari aquosa). Degna ancor da studiarsi dopo tanti progressi è l'opera sua sui veleni. Tradusse dal greco vari scritti importanti; detto molti altri trattati di medicina; diresse le pitture di Giotto nella sala della Ragione.

Il nome di Albertino Mussato già ripetemmo. Nato da poreri parenti, fu costretto ancor giovine procurar a sè ed ai minori fratelli la sussisteura copiandi libri per gli scolari dell'Università. Protetto poi da Giovanni Cavalerio, potò darsi alla giurispredenza per sollestrari alle prime
cricho della repubblica. Abile negositate, fu invisto a Bonifazio VIII per
reclamare contro i frati Minori, i quali troppo aspramento perseguitava
gli cretici. Quando, dopo la occisione degli dilicini, fu richimanto in
Padova, ricevette onori grandissimi, fregato della poetica laurea, fatto
decreto del senato che ogni anno nel di Natale ii corpo dell'Università si recasso in processione alla sua casa portandogli alcusì presenti,

<sup>1</sup> Ne fa testimonianza frà Tommaso d'Argentina che vi fu presente. Lo Séardeone che narra la cosa alquanto diversamente, è di molto posteriore e merita minor fede. Vedasi una dotto memerta del signor Giacobbe Trieste.

e che lo opere di lui si leggessero pubblicamente ogni anno, onore in dec' tempi singolarissimo. Alla storia delle gesta di Enrico VII, aggiunus dodice libri, de' quali tre in versi, arrivando fino alla s gnoria di Cangrande sui Padovani; e la vita di Lodovico il Bavaro, non terminata per morte. In versi compose de treggelio l'Ezalmo e l'Achibit, e minori possir, e tre libri dell'assedio di Padova. Niuna altra opera arcritta dalla decadenza delle lettere potessu paragonare agli sertiti del Mussato. La persecuzione che ebbe a soffire per parte de'Carraresi, nocque alla imparzialisti dello susto.

Del Lovato ebbe a dire il Petrarca, che, ove non avesse abbandonato lo studio della poesia per quello delle leggi, sarebbe riuscito il primo fra' poeti di quel secolo. A noi non è noto ae non per la pretesa scoperta del corpo di Antenore \*, e per alcune cattive epi-

2 Nel 1274 fabbricandosi nella via di San Biagio il ricovero della casa di Dio, fa riaveoulo un cadavere racchiuso in un'arca di piombo, cooleouta in altra di cipresso, e



Tomba di Antenore,

grafi <sup>5</sup>. Si narra avesse composti alcuni trattati di poesia e volte in versi leonini le leggi delle dodici tavole. Morì nel 1309.

Architetto ed idranico insigne, fo Giovanni degli Eremitani, Viaggio nelle Indie e ne riportò il modello del coperto per la sala della Ragione, alla quale agginnes anche le logge esteriori. Diresso i Isvori per render atto ai pubblici spettacoli il Prato della Valle, molte strade del Padorano, gli argini ed il ponte della Piare sul Trevisano e probabilmente lo scavo della Brentella.

Frà Alberto eremitano, discepolo di Egidio Romano, molti anni insegnò teologia nell'Università di Parigi e vi mort nel 1328 ancor giovane d'anni, dopo operosissima vita.

Marsiglio de Raimondini, detto Marsiglio da Palota, dotto nella giupirpredeza, a fila medicina, nella armi, rettore di Ul'airerati di Piarigi, nel 1312 s'applicò poi alla teologia; e cavato denari da credoli amici, recossi in Germania alla corte di Lodovico il Bavaro; e nniesi a Giovanni di Cand, con violentissimi scritti, far cui è non ci Il Defenera più più volle ristampato da' Protestani, trasse l'imperatore fino allo scienza E forse lo scrittore che con magior diligenza ed colopenza abbis combattuta l'autorità del pontefice. Viveva ancora nel 4336 e s'ignora se sissi ravaydulo del anni ergori.

a fasco del cadavere una panda sulla quale alvance incist seral di hariare islateo. Il curvato credette informe che quel correo (probablismente di un soldica naphero del nono secolo) Sons quello di Antenner, e git anziani el il consiglio della dilla ordinarona secolo Sons quello di Antenner, e git anziani el il consiglio della dilla ordinarona secolo Insecolo di canno della censo di prino siame, noste con finence della conse del Luratio. Della propriata di diu vasi conficenzi more del forma poli valuente di 17,400 trice di plectifi, adoprare poi in o destre l'opistico.

3 Sulta tomba di Antenore:

Incipius Antenor patriam vox nisa quietem Transtulli huc Henelum Dordanidumque fugas Expuili Euganeos, Patavinam condidii urbem Quem tenet hic humiti marmore cœsa domus.

Sal proprio sepoiero:

Id quod es ante fut. Quid sim post funera queria?

Quod sum quicquidi id est, lu quoque incitor erisignea para cœio, cesa para ossea rupi

Leciori cessi nomen inome into D. M.

E più sollo:

More marile marti mariem el marte dedissel
His foret in terris aut integer astra pelissel
sed quia dissolvi fuerat, sic juncta necesse
Ossa tenet saxum, proprio mens gaudet in esse.

Marchetto da Padova scrisse di musica, il Lucidarium in arte musica plana ed il Pomerium in arte musica mensurata.

Esimj giureconsulti furono Antonio Lio o Leoni, Corrado, Paganino e Benedetto della nobile famigia da Sala, Simone Engelfredo, Bonicordo Valdizoco, Geremia da Montagnone, o più di tutti Rolando da Piazzola, autore di un libro de' Fendi e di un trattato de Recibus.

aguore di un intro de redui e di un tratado de regional.

Scrisse versi italiani Bandino, nominato da Dante. Il qual Dante nel 1306
si trovava in Padova, come risulta da no documento ov'egli si firma qual
testimonio, dicendosi abitatore della contrada di San Lorenzo; nella casa
sià dei Carraessi, ora azbinetto di lettura.

Nicolò da Santa Sofia in stipite di illustre famiglia di medici. Delle opere di lui non resta che l'elenco.

Gaibone canonico del Duomo ammassava molto denaro miniando, es ne conserva nella segresti della cattedrale na Pigiolario miniato nel 1239. Le figure ritraggono lo stilo de' greci mestri, meso rozze che nell'E-vangeliario miniato da Isidore 80 anni prima. E l'arto in Padore magnificamente illustrata da Giotto, il quale, oltre lo pitture della sale della Razione, contra di freschi is campellim dell'Arena.



Sepoicro di Scrovegno.

fatta mnrare nel 1303 da Enrico degli Screvegui figlio di Reginaldo, ch'è collocato da Dante nell'inferno tra gli nararij; e nella cappella del capitolo del monastero di Sant' Antonio faceva altre pittore, barbaramente imbiancate ne'secoli successivi e poc'anzi ridonate in parte alla Ince.

Dell'architettars glorisso monamento è in hasilica del Santo, terminata nel 4407; la capola centrale fu agginata nel 1424, alla spesa contribuendo molti cittadini; e la padorana repubblica, devotissima s que protettore della citta, visuegarava 1000 lire di piccoli anni, fino al compimento. Il tempio insigne di Sant'Agostino fa nel principio del presento secolo vandiciamente atterato, dispertendo le sous dei principio del presento arcai, ris sepolte in magnifici massolei, ed adoperandone le colonne at ormar la facciata del pubblico menello. Della seconda metà del secolo SIII è pare il battisterio della cattedrale, abbellito poi nel secolo sancessivo di grandicio il ffreschi a cera di Fina Bauzacrias.

Un rarissimo esempio di poesia in dialetto scopri il Branacci a tergo di un atto notarile del 4277. È nan donna che lumenta la lostananza del marito, passato in Terrasanta colla crocista bandita da Urbano IV. Asseriscono che i caratteri lo mostrin contemporaneo al rogito; e dei 108 versi ecco alcani:

> Responder voi a dona Frixa Ke me conseia en la soa guisa E dis keo lasse ogni grameza Vezando me senza alegreza Ke me mario se ne andao Kel me cor com lui a portao... Co guardo en za de verso el mare Si prego Deo che guarda aia Del me segnor en pagania E faza si kel mario meo . Alegro e san sen torne andereo: E done vencea ai Cristiani Ke tutti vegna legri e sani Ke quando ai fatto questo prego Tato el me cor roman entrego (rimane intero) Si kel me viso, ke sia degna Kel me segnor tosto sen vegna. Eo no crearave altro consejo. El vostro è bon, ma questo è mejo, E questo mo par de tegnire Nexna men porave de partire....

> > 15

La pretesa de'cherici d'andar esenti dalle comnni imposizioni e dal Foro ordinario civile, trovò aspra opposizione ne' nostri maggiori. Fin dal 1221 avendo il podestà Bonifazio Guidone da Gnizzardo a sostener la guerra co' Trevisani, ed a provedere alla fabbrica di Cittadella, gettava nna dadia sn tntti i beni, compresi anelli degli ecclesiastici. Ugolino, legato apostolico residente in Venezia, proclamò inginsta quella contribuzione, minacciando pena di 1000 marche d'argento al podestà ove persistesse. Ne prima del dominio di Exelino la repubblica ottenne. se non che ogni cherico dehitore ad no laico avesse a sottostare al foro civile. Crescinta in potenza, cominció dal torre ai vescovi ed abati ogni giurisdizione sni loro vassalli, proibì a chi si faceva monaco di ritenere più che 200 lire de' propri beni, e tasso il clero in 300 lire annue per la manutenzione delle strade e dei ponti. Rifintarono il pagamento gli ecclesiastici, si diedero anzi a moltiplicar le insolenze de quibus, dice la Mantissa, nulla fiebat justitia, ed il Compne decretò snile prime che, ove il podestà avesse inntilmente avvertito il vescovo delle offese fatte da un cherico ad nn laico, si negasse ai cherici l'ainto della ginstizia. Non giovando questo, nel 1274 si sottomisero alla giurisdizione del podestà i cherici rei di crimine verso nn laico, e fino a che non fosse dal clero pagata la contribuzione delle 300 lire, fu vietato ai coloni e lavoratori di terre delle chiese o de' preti transitare salle vie e ponti della città e del territorio. Poi si dichiarò assolto da ogni molestia il debitore di un cherico quando avesse ginrato non aver di che pagarlo (1276); si proibì ai laici farsi conduttori od esattori di decime ne' termini di Padova (1278); finalmente all'omicida d'un cherico si diè sola pena un grosso veneto (32 denari piccoli). Tali statnti vennero raccolti in un volume, ora perduto, che si chiamò Donatello, perchè eguale in mole ad nn Donato.

È credibile che sotto l'impero di tale statuto molti ecclesistici siano stati uccisi da privati nemici: i magistrati stessi della repubblica ebbero dubbio sulla convenienza di siffatta legge, ene il 287 ricorsero a due sommi giureconsulti Gnido da Suzara e Jacopo dell'Arena, i quali però ripetutamente scrissero a faro di essa legge (Saxul).

Non giovarono le pontifiale scommiche; nel 1288 Nicolo IV direttamente citò podestà e Comme di Padora dinanzi a Bonzentina atcirescoro di Ragusa, a ginarare che entro quindici giorni avrebbero cancellato quegli statuti. Ma i cittadini non si piegarono, e l'arcivescoro da Monselice dichiaro scommicati i Padorani, privando la città de suoi privilegi, togliendone lo stadio. I nostri invocarono allora l'ajuto del cardinale Pietro Colonna: la cni sentenza fia approvata dal pondefec con bolla data in Orvitot il 2 agosto 1290. Condizioni principali dell'accordo furono: non potesse il vescoto od altro prelato investire alcuno di nan decima o d'un feedo da venti anni goduto da un altro (con troppa facilità i vescori toglievano i beni a' privati accasati di erosio, concedendoli a propri partoglian); potessero i laici far testimonianza dinanzi al giudizio ecclesiastico; le liti di cherici con laici si trattassero avanti il podesta; concorressoro anche gii escelesiastici alle spese per le strade e posti; doressero pagare i debiti incontrati prima della loro ordinazione verso il Comune di Padora o le ville del territorio; non fossero esenti dallo comuni gravezze i frati e confratelli della penitenza, della erozzada, del T, della croce ed altri simili, i quali assumevano l'abito clericale solo per sottrarsi alle imposta.

Da queste ed altre disposizioni è chiaro quanto fossero corrotti i costumi del clero, parziale la ginstizia de' tribunali ecclesiastici, e violenta quella de' secolari.

Gelioti delle franchigie conquistate col sangua, i nostri maggiori voltori circondato da caustlee il grande potera accordato al podestà, quindi non concesso a lni condur uomini dello stesso suo paese per gindici; vietato l'accentar possessioni nel territorio soggetto; vietato l'accentar invitti dai cittadini; limitato il numero degli scuedire il regimento. Ne potera il podesta senza il concorro del minero consiglio aprir le lettere a lni diene, nè da sè condannare alcan cittadino. Numerose formalità rendevangli difficile l'essere dispensato dall'osservanza degli statuti, e la dispensa non potera chiedersi che per un solo statuto nel medesimo consiglio.

Namerosi erano i magistrati del Comune, citre il podesti dei inoi giudici. I procuratori rigiliazona ila conservazione del beni del Comune; gli estimatori provedevano alla vendita di beni dei pubblici debitori; i giuniziari poprintendevano ai pesi dal lamisario; i catecer riscotaro lo condanne pecuniarie; i canevari o tesorieri avena cura del denaro del Comune e custodivan i pengi ; gli improusatori conservazano le stade, i finnia, gli acoli, gli argini, e definivano le controversie derivanti da' confini.

A cisson magistrato era addetto un notio, incaricato di registrariae gli atti. Nelle terre soggetto si mandavano podesti con limitats ginrisdizione, e vicari nelle ville aperte. Del privilegi concessi si cittadini godevano solamente coloro i quali sottostavano alle gravezzo del Conunce di Padova. Tutti i cittadini dai 18 i 70 anni eran obbligati si accorrare sotto il gonfolone del proprio quartiere ad ogni chiamata. Brere il tempo assegnato a terminar le liti, quaranta giorni per quelle in materia civile, sessanta in affari criminali. Ammessa la prescrizione di trant'anni a favore del roc, contro i privati però solamente, non contro il Comune. Severe e ferco il e pose, tortura: astici della mana, arder-

vivi i colperoli, chiaderli in gabbia di ferro esposta a ciclo sereco. Per consiglio e repetiber di suri/Antonio, infamante, non orrudele la peas, ai debitori insolvibili, chi eran condotti in camicia nella sala della gione, a fatto loro tra volto battere coi deresano la pietare del vitapero, dicendo ogni volta cedo i mieti beni, poi vietato loro portare restimenta, cho per ogni pezzo eccedeserro il valored i atesta sobili, e contravvenendo era concesso a qualunque de' creditori levarle iloro di dasso e pigliarselo segna ricorrere al magiatro. A chi, in frode de' reditori, a sesso con i snoi beni, oltre la pietar del vitapero, veravanasi tre secoli d'acqua sal cano e o si si rimandava in camicia, restando le vesti ii creditori.

Legalmente riconoscinta ancora la schiavità; permesso si padroni percutere, battere e punirei servi e la ancelle che fossere con foro ad suo rino e ad uno pane; permesso a'genitori hattere i figlicoli; a' maestri gli scolari, purchè non ne restassere uccisi, feriti od ammaccati. Attira ila inquistione contro le eressie, ed ancor praticoli il deello gindiziario; concesse le rappressiglio, per le quali, ove alcano vantasse un diritto revo nu soggetto di vicina città e non potessa verone ginstizia, ottoneva di farsi da sè ginstizia fino all'ammontare della sua pretessa sulle persone e le cose de Coccitationi del debitore.

Molteplici erano le imposte. La dadia si vuole corrispondesse alla decima, fondata snll'estimo, il quale si desumeva non dalle notifiche dei beni fatte da proprietari, ms da catasti compilati da pubblici uffiziali. Mancano i dati a conoscer le basi aulle quali era fatto il cataato, nè la proporzione tra l'estimo e la dadia, la quale aumentava coi bisogni della repubblica. A spese straordinarie si suppliva col vendere i beni del Comune e con prestiti dai privati. Altre fonti di rendita erano i telonei o dazi, d'ordinario appaltati, dai quali numerose però erano le esenzioni ; il boccatico, la imposta sui carri, sulla macina, le multe pecuniarie. Alle ville era lasciato libero tassarsi, sempre però col consenso di dne terzi de'consorti, e complicate norme regolavano gli obblighi di chi, ritenendo in villa professione di coltivatore, recavasi ad abitare in città. Gli artieri stavano divisi in fraglie o congregazioni, fra le quali principalissima quella della lana. L'agricoltura favorivasi con leggi che non tutte alla moderna scienza economica parranno opportune; quindi dichiarato per 5 anni immune chi venisse nel tenere di Padova s coltivar terreno; sccordato sollecito processo sui danni portati alle campagne; ingiunta la piantagione di dieci olivi per ogni campo coltivato a vigne ani colli, e di un campo a viti ogni venti campi coltivati nella pianura; puniti i furti campestri e regolate da apposite leggi le vendemmie; proveduto che le capre ed i porci non avessero a recar guasti al seminato; ordinata la conservazione de' boschi di roveri; protetta la piantagione degli alberi. fratifici, sole che piantar si potensero a distanza minore di venti piedi dalla casa, dall'orta, dall'aja del vicino; finsati i diritti e gli obblighi del padroni e di ciolivatori; regolate tutte le controversie che potenon segree tra condattori e locatori d'opera; sittinti i Saltarj a scoprirei dan neggiatori di campi e notificari i ai magistrati. Che molte delle ville del Padovano sorgessero, ove prima impaindavan le acque o sorgeran bae-bii, co la addiano i nomi, molti diervitti dalla parabi roncera, che equivale a dibocare; glitri, come Albarella, Bosco di Rabano, Carpenedo, Conselve, Frassenedo, Gazzo, Gnizza, Legnaro, Olmo, Onara, Sultoro, Selvazzano e aimii, derivati pare dalle foreste o boccaglie che coprivano il terrogaliri, come Prà, Prà/di Botto, Praglia, dai prati; altri, come Vegra', Vegrolongo, dai inophi/imcolti; altri finsamente, come Anquilire, Lago morto, Palo, Pescara; Val Nogaredo, Vô, dalle paludi che occupavano prima que' fertili terroni 3.

Il commercio era protetto da leggi speciali, favorito da fere, agrosluo da vie di carro e canali, ma lo incepparano la tessen normo onde vo-leasi protetto, vietando l'asportar frumento ove il prezno ne fosse gianto ad 8 soldi lo sujo, e il acene di lino e il bestiame; e dazi escribianti. Le unare, coja antica del Padovani, del quali Danto vollo alcuni eteramente infamati nelli Divina Commedia, eran punite dalle leggi canoniche e dalle civili, ma sempre di biloggo di denaro. Moneta principalmente in corso cra la lira veneta; disnusta ormai la lira veronese, comanissima nel socolo XII. Abolito nel 1274 tutte le monete che uno fossero denari grossi veneti, veronesi, padovanii, treatifi e denari piccoli veneti, veronesi e padovani. In Padova mancano documenti a dimonter l'esistema della zocca principa del 1271.

Leggi sipirate alla rozcezza de' tempi escludevan le donne dal succedere co'fratelli al retaggi paterni e materni; tasavano il prezzo delle vettoragile non solo, ma di molte altre mercanzie; punivano g'incettatori di grani, ed ordinavano ai ricercassero e costringessero a portarli valla pizzaz; mantenevano e favorivano le decime e i quartesi; impedium facile divisione de'fondi di suo comune; protegevano la caccli a comodo

<sup>3</sup> Vedi l'opera di Andres Gioris pubblicata a cura della Società d'incoraggiamento: Leggi e cenni fariori sull'apprication ne l'Andresa. Dallo sistate da l'Andresa della negaziari, e fin deferminato il tempo, inci al der licenza a costolica. La rabelra XXII profest: « se il pretrosa della possessione vorrà dar congolo e licenzare il rillino lavrariore dalla sua possessione deri del della similario della consistenza della suppossione possibilità della consistenza della significazione della consistenza della cons

de' soli cittadini, finalmente con barbara disposizione ordinavano si struggessero le case, e si schiantassero gli alberi dei condannati per omicidio, salvi però i diritti de' terzi.

Soccorreva agl'infermi l'aspedale di San Mastino con un medico salariota di Comune, e ia Casa di Dio novamente edificata. Matteneran l'abbondanza un fondaco delle biade, e pubblici forni. In solenni occasioni, con atto pietoso ma improvido, si liberravano i prigionieri, e qui giova avvertire, che solo i rei di delitto di sangne, di frenç di falso de di rapina tenevansi prigioni, restando gli altri in liberti, purchè fornissero sicartà di comparire.

Alle leggi però obbedivano i deboli, non chi poteva resistere colla forza. Abbiamo veduto di quali delitti si fossero macchiati i figliuoli di Pietro degli Alticlini, Nel 1313, essendo podestà Bornio de' Samaritani di Bologna, si pensò a castigar la baldanza di Solimano de' Rossi, il quale, chiuso nella sna torre di Brazzolo, impaziente del viver cittadino, sordo ai comandi del podestà, fino a lasciar atterrare il palazzo che egli aveva in Padova, rifiutava partecipare alle gravezze, nè militare nelle schiere de'concittadini, Chiamato innanzi agli Otto della guerra, venne egli a presentarsi all'abate Gualpertino, gli consegnò in ostaggio di sno obbedienza il figliuolo, solo pregando non si demolisse la sua fortezza di Brazzolo, ove corse tosto a rinchindersi. Chiamato novamente non comparve. Allora il podestà mando truppa ad assalir Brazzolo, con minaccia di esporre ai colpi de' difensori il figlinolo e due tenere fanciulle. Ma Solimano, finto trattar della resa, chiamò a' piedi delle mura l'abate Gualpertino e Zambonetto Capodivacca, e condottili ragionando fino alla porta, fatto improvisamente alzar il ponte, li tenne ostaggi per la vita de' figliuoli. Malgrado l'opposizione di alcani più inferociti, fu deliberato salvar due distinti cittadini col perdonare a Solimano, patto che egli cedesse il castello. Ma quando egli, assicurato della vita, ebbe liberati i prigionieri, fn dagli amici del Zambonetto ucciso e gittato nel fosso della fortezza, nè potè il podestà punire gli uccisori, proclamati innocenti dal popolo, che volle immediatamente spianato il castello e colmate le fosse, ed i figli di Solimano spogli d'ogni avere, banditi in perpetno.

## I Carraresi !.

Lo stesso Pietro Paolo Vergerio segretario degli ultimi principi che ne scrisse la storia, disponendo di numerosi materiali, non potè scoprire donde venisse ne' nostri paesi la famiglia da Carrara. Li credevano i più venuti da Germania, altri dal Rossiglione fin da' tempi di Carlomagno, altri da Milone necisor di Clodio. Vogliono avessero prima dominio nel Vicentino, solamente più tardi in Carrara, e ne traessero il nome e l'arme gentilizia, che era un carro rosso in campo bianco. In un documento del 970, compare qual testimonio Gumperto, che professava la legge longobarda, e che presumono de' Carraresi per tale professione e per essere stato l'atto rogato nel Castello di Agna, ove quella famiglia aveva grandi tenimenti. Figlio suo si vnole Litolfo, il quale nel Inglio 1027 fondava l'abazia di Santo Stefano di Carrara, dotandola di 15 possessioni. Enrico figlio di Litolfo sedeva tra' messi regi iu Verona nel 1077. Nel 1114, l'imperatore Enrico IV con privilegio dato da Vormazia, concedeva ad Enrico ed Adelasia di lui moglie, a Marsiglio, Umberto e Ugone fratelli, e ad Enrico, Litolfo e Gumberto pure fratelli, piena ginrisdizione su tutti i loro beni e sull'abazia di Carrara, dichiarandoli esenti da qualunque magistrato, salvo che dalla Curia imperiale. Il privilegio fn ripnovato e confermato dagli imperatori successivi, ma non valse in confronto della forza preponderante della repubblica padovana, la quale comprese i Carraresi fra' magnati spogliati de' loro diritti. Seguaci una volta del partito imperiale,

i Non poteodo noi far la storia della famiglia di Carrara, rimandiamo chi ne volesse di più all'opera di Giovacoi Cittadella, e qui offriamo la oronologia di essi.

| Giacomo I, priocipe del   | popolo |     |        |     |       |       | 1318 - 1324        |      |
|---------------------------|--------|-----|--------|-----|-------|-------|--------------------|------|
| Nicolò suo fratello .     |        |     | ٠.     |     |       |       | 1324 1326          |      |
| Marsiglio loro nipote .   |        |     |        |     |       |       | 1324 1338          |      |
| Ubertino nipote di queste |        |     |        |     |       |       | 4338 4345          |      |
| Marsiglielto Pappafava    |        |     |        |     |       |       | 1345               |      |
| Gincomo Il figlio di Nico | δò     |     |        |     |       |       | 1345 1350          |      |
| Giacomino suo fratello    |        |     |        |     |       |       | 4350 - 4373        |      |
| Francesco I loro oipote   |        |     |        |     |       |       | <br>1350 - 1388 m. | 1393 |
| Francesco II Novello, str | ozzato | a V | enezia | coi | figli | Fran- |                    |      |
| 04                        |        |     |        |     |       |       | ****               |      |

diedero in Giacomo, tanto odiato da Ezelino, e ne' figli di lui, prodi ed illustri difensori delle cittadine franchigie.







MACS. PAPAFAN

Giacomo il grande soppe ottenere il favor popolare e con questo il dominio della patria. Saggio el consiglio, valoros nell'arnai, fosto di aderenti e di numerosa faniglia, non era egli odisto dallo Scaligero, col quale è probabile tenesse segretta corrispondenza. Narrasi che, ammassate, dimorando in villa, grandi ricchezze, parie ne impiegò a pagrer i debitir, e parte ne diede a muton zgli amici, de'quali egli era prima debitore. E che, patreoinando un giorno una canas, il patrono dell'avversario, plebeo nemicissimo ai nobili, vonnido na torrente diegiarie contro il Carrarese, il quale avvicinatosi gli disse all'orecchio gli taglierebeb la lingaza poi all'impaurito mandò a casa na carro di framento el no maisle.

Salito al supremo dominio, per assicurare la tranquillità dello Stato si amicò i Veneziani, bhandi Can della Scala, il quale insece cercò torgiì Treviso e anche Padova; poi tratta la maschera, vennto a campo a Monsielie, indisse ganera; prese na forte torre che stava a difesa del Bassanello, aviò l'acqua della Brentella, la conquistata torre allargò con nouvo opere e vi pose il governo per il territorio di Padova. Poi mandò ad assediar Cittadella, mente gi Estensi toglievano a' Padovani Revigo e il Polesine, ed i banditi riconquistavano le lore castella e quelle degli assediati occapavano. Longa e varia duro la guerra, ove, a dir del Vergerio, non tra Guelli e Ghibellini, net tra mobili e plebei si combatteva, ma sotto allo tessos stendardo vedevansi uomini di tutti i paritit, e della stessa famiglia, alcani sotto le insegen della Scala, altri alla difesa della patria sotto oruglia del Carro. Gelosia,

spirito di parte, ambizione e desiderio di vendetta animavano i faorasciti; amor di municipale liberta, più che devozione ai Carraresi, sollecitava i cittadini. Liberata alfine Padova dall'assedio, convunno riconquistar il territorio, coll'ajato anche del conte di Gorzia. che aspirava ad acquistar Padova, del duca di Carinita e di altri Tedeschi, funenti si nottri campi.

Giacomo da Carrara, oppresso dall'eta, spoglio di potere, ma padrose nacora dell'amino del popolo, sentendosi presso a morria, niviava ogunno che avesse di lui a querelarsi a far valer le sue ragioni. Raccontano i cronisti solo esser rennto un tule, che a forza di denari era stato assollo da capitale condana, richiedendo l'oro con che avera compra la vita, e Giacomo aver detto esser egli in vero colpevole, ma solo per non aver spento nomo al viti. Mori a il 22 novembre 1234. Nel breve e tarbato sao dominio si edificarono le mara dalla chiesa di Sant'Antonio alla porta del Prato della Valle, e restanaraosi in più luopii quelle del beggli. Fa di medicre estatara, di aspetto benigno, di modi principeschi anche in condizione privata. Istitaiva erode il nipote Marsiglio raccomadandogli i molti figli natartu.

Per rotti costumi e ferocia distinguesus itra i Carraresi Ubertino, al quale cinnira nol visio e nella visiona Tartare da Lendinara. Avato briga a cagiune di donna con Gnglielmo de' Lemizoni, lo uccisero: banditi perco dal podesta Pollione de' Beccadeli di Bobogas. Gli altri Carraresi averano mostato approvare quell' atto di giustizia; ma Paolo Dente, finello dell'uccios, si presento con molti armati, assañ i Carraresi, i quali ripotrareso nella pogas molte ferite. Pare, majerado l'ajalos prestavangli il podestà ed i cavalieri tedeschi, Paolo doveste con pochi ricoverarsi in Treville, ed i vinciori band'enole co'anol.

Ritornato Ubertino in città, primo pensiero sa di uccidere il podestà. E la turba segnace arse i documenti che si enstodivano nell'archivio, quasi a distruggere la memoria dei delitti che in quelli erano registrati.

Continava initato la guerra cogli Scaligari e l'occapazione de Tedechi, dispitantiali fra Lodorico il Bararo e Rederico d' Anstria. Padera era in preda dell'anarchia; solo quasi de Carraresi lottava Marsilio contro le escribitana de Parenti, e le esigenzo del tedesco Ovenstien, rotatava arbitro de' destini della patria; sempre occapato a consigliar moderazione allo sfrenato Ubertino, al fazioso Nicoló, a Tartaro da Lendinara, che sempre era pronto a rolgersi ore avvisiava favorevole la fortuna; costretto ad appoggiare contro i asoi l'antorità del podestà, che in faccia a tanto discordine pariava di abbandonare la carica per non alienari gli amici, comunque malragi, dovena accontentari di una vana sembianza di ginstizia, e sollecitar il favore dell'imperatore contro i continui ribelli e contro l'ostinazione dello Scaligero. Ma desolato il paese, ridotte le cose all'estremità, non vide Marsilio altro scampo che cedere alla fortana di Cane, col quale convenne di farsi conferire il titolo di signore della città, poi cederlo a Cane, serbando titolo di vicario in Padova ed i confiscati beni de'ribelli: a Mastin della Scala dare in sposa Taddea figlia di Giacomo il Grande, Rinscita la trama, Cane entrò in città il 40 novembre 1328 con immensa solennità: egli padrone di tre grandi città, favorito dall'imperatore, abile a gnadagnarsi partigiani ed amici, forte per numeroso esercito. Marsilio fn lasciato giudice de' fnornsciti; e i beni de' condannati donogli Cane, sicchè egli restò più ricco di tntti nniti i cittadini di Padova. En anche adoprato in difficili missioni, comando le trappe dello Scaligero nel conquistare Treviso. Ma tre giorni dopo tal conquista, il 22 luglio 1329, Cane moriva giovane ancora, dopo operosissima vita, istituiti successori i nipoti Mastino e Alberto, affidandoli ai consigli di Marsilio. Men confidenti di Cane, essi non credettero prudente lasciar Marsilio in patria, e destinaronlo a missioni lontane nello guerre che allora prornppero tra Veronesi, Veneziani e Fiorentini.

Il dominio degli Scaligeri in Padova restò minacciato non solo dai nemici esterni, na dall' odio eccitato dalle gravi imposte e dalla Senatezaza de mercenari tedeschi. Difficilmente potette Alberto rinviarne una parte a Este; gli altri, in borgo Santa Croce, azsuffaronsi cogli artieri, e ce ne volle a questrii. Intanto gli amici dello Scaligero se gli avversava, e a capo delle loro forze Pietro de Rossi spingevasi fin ne borghi di Padova, la cui difesa era nifilata a d'Alberto, o pitutosto a Nartilio Carrarese. I nemici avena promesso a questo il dominio di Padova, de nifatto per opera san i nemici "estraronoo. Alberto fatto prigione e condotto a Venezia, e Marsilio acclamato signore (agosto 1337), tra le festo consuste ad oggi cambira di padroni.

Vero è che erasi recuperta la comnanie indipendenza, e Marsilio, assidionale, sepanta inesponabhie; ma la morto del prode Rossi e l'infedeltà de' Tedeschi, condetti all'assedio, obbligarono i Padorani a tentar quella presa per via di fame. Intanto Marsilio provedera agli ordinamenti civili, otteneva che Alberto della Scali fosse tenato prigione in Venezia, poi sentendosi morire, propose a successore Detriton, en in Conosganato il vessillo del popolo (10 maggio 1338).

Ubertino, dissolato in gioventà, avva poi recaperato il favor de Padovani per l'amiciai con Marsitio e pel valore mostrato all'associo di Monselice. Questo continnava con reciproca ferocia e avvicendati successi, finche l'eiro dal Verme, che governava la terra, consegnolla apatti a Ubertino (19 agosto 4338). Ma Fiorino da Lucca si rinchiase nella rocca, persuaso che per forza non poteva esser presa: se non che Ubertino l'obbe a tradimento. Anche gli Scaligeri alfine dovettero segnare la gravosissima pace (il 23 gennajo 1339, per cui Ubertino si trovó padrone di tutto l'antico territorio padovano.

Cessata la gnerra, volse Ubertino l'attenzione agli ordinamenti civili. Protesse efficacemente l'arte della lana; eresse fabbriche di carta di lino, industria qui portata da Pace di Fabriano; cercò con provide leggi impedire l'eccesso della ricchezza fondiaria del clero: in grave carestia, fece dalla Svevia venire frumento; rivendicò, quale erede di Tiso Novello, il castello di Camposampiero; cinse di nnove mnra quello d'Este; le mnra di Padova restanro e compì, fe lastricare le fangose vie; condusse la strada da Padova a Camposampiero; conginuse con nuovo canale Este a Montagnana, la quale opera poi, per incuria degli nomini, o per difetto del piano o dell'esecuzione fn abbandonata; chiamò con 600 fiorini Rainero Arsendi da Forli ad interpretare le leggi della nostra Università; inviò dodici giovani ad imparare nelle scnole di Parigi la medicina; ampliò e abbellì il palazzo ove già abitarono gli Scaligeri; nella torre del palazzo pose un orologio, da non confondersi con quello che si vede sulla torre di piazza de' Signori, collocatovi circa un secolo done.

Inflessibile e cradele nell'esercizio della giustitia, condannò a morte una sua sorolla monaca per avera peccato con un religioso. La meglio Giacobum de Correggio avera tella non per amore, ma per i consigli di Marsilio. L'insegna che egil portava delle corna dorace sal cimiero tenergii desta la memoria dell'oltraggio che ella gli avera fatto, corrispondende ad Alberto Scaligero. Salito in potere, trorò facilmente giudici che promunziarono il divorzio, ed egil violo a nuove neuze con Anna Malatesta, chiara per aspienza; e poco dopo corse in Romagna a rimettere in possesso i parenti di Anna.

Accorava il soperbo Ubertino il non possedore Vicenza, sortunata ma perpetua aspirazione del Padevani. Da un suno s'era fatta la pace, quando, uniti a segreto colioquio in Lendinara Obizzo d'Este, Taddoe Pepoli e gli ambasciadori di Firenze, conchinse lega a danno di Mastino, il quale reuntone a connecenza, conginino a Lendino Visconti e Lodovico Gozaga prevenno i nomici, assalendo il Bolognese; ma prima di venire alle mani interpostosi Lachobo Visconti, i conchinse la pace, ed Ubertino dovetto licenziare i soldati instilmente condotti.

Ne rinscì egli maggiormente quando contrasse nnova lega col Visconti ed il Gonzaga, i quali divisarono tor Parma allo Scaligero per darla ad Azao da Correggio. Si devastò il Veronese fino alle porte della città, ma quando Ubertino già si dispopera ad attaccar Vicenza, e all'unopo aveva già raccolte in Montagnana macchine e munizioni, la defezione del Gonzaga lo obbligó a pace.

Raccontano che, essendogli venuto a notitia che nel senato di Venezia na patrizio terese continamente discorsi ingipricoi contro di lai, gli fece somministrare nas pozione sonnifera, e conì addormentato lo fe condur a Padora e collocare nel proprio letto. Desto colui, e trovatosi in una stanza ornata dalle insegne del carro, tentara uscirne, quando gli comparre Ubertino, il quale, finto prima di crederlo portato coli ad maltaggi intenzioni, e messogli grara imiancie, disse poi non avera di rovoluto se non mostrargii quanto egli potesse contro un nemico; ora concentrato i del presente terrore di liai, colla speraza di avero più favorevole in avvenire. Soggiangono non aver quel patrizio mai più cessato dal sostonere Ubertino.

Ubertino attese a mantenersi in pace co'ricini fino a dar soccorso di troppe a Veneziani per sedare la ribelitione nell' libro di Candia. Alcani tratti generoni fanne contrasto coll'ordinario di lui rigore. A Giovannia da Vigenza, chiaro per magistrature a ambascerie, cadato in recorso in poverta sommini-itrò decente mantenimento. Falsi accusatori, i quali crederano fargi cosa prata accusando un onesto cittadino di aver temto discorsi inquiroria a lari, il fece condurre per la città a suon di tromba con in capo la mitra di falsar je socia troncer loro la lingua. Accoise de ospito magificamente i principi che pasavano pel territorio colmandoli di doni, de'quati poi si dissa aversi voluto compensare esi-gendo forti somme da alcuni injustamente accusa.

Crudelissimo punitor degli adulteri, si diede però egi stesso ad ogni litidine, da 'quali eccessi fu tratto a morte imantare (20 marco 1345). Nomino erede delle private sostanze e della Signoria, Marsilietto Papafara da Carrara, facendole confermare dal popolo, esciedendo così Jacopo a Jacopino figliuoli di Nicolo, quello che fa desto principo del territorio, che egli avea liberati dalle carceri ore atrano custoditi in Alemagna; e per grado di parcetta più gli erano conginoli.

Richiesto dal sacerdota, che stava per amministrargii i soccorsi della religione so rerumente fosse pentito delle colpe commese, rispose sesserlo; ma aggiunse esser pronto a far novamente quanto avera operato per ammotari la grandezsa della sua casa, ed esser ceret che libo gileva perdonato. Niuno de'principi Carraressi fin di lai più fortunato, niuno mantenne tanto inviolata la propria autorità. Compli opere grandes essenza aggravare di soverchio i sadditi, favori il commercio e l'industria; ritabili la puce, solo in ciò etrando, che preferi il timore all'amosti oppopolo. Il corpo di lui fu deposto nella chiesa di Sant'Agostion, e demonstità questa harbaramente al principio di questo soccole, il sustatose noman-

leo venne trasportato, unitamente a quello di Jacopo V signore di Padova, nella chiesa degli Eremitani.



Monumento di Ubertino da Carrara.

L'elevazione di Marzilietto si dorette alle arti di Pietro da Campagonè vicario di Ubereino, il quale troppo accrismento avendo offeno Nicolò, temera triati conseguenzo dall'innaizamento de figlicoli di Ini. Nel
bretre suo dominio non feco so non confirmare l'assica ambicità de Carraza coi Venetiani, aggiustando anche alemno differenzo per i confini tra
Bassano e Traviso. Mal sopportando Jacopo e Jacopino la superiorità di
Marsilietto, no deliberarmoni in morte; e 30 giorni dopo che avera
sunto il principato, lo trucidarono. Chimanii la notte attessa i magittati
di principati tittadini, sonocettati alla vista del trucidato signore, Jacopo edi il fratello ricevettero il giuramento di obbedienza. Ussando poi
di giglilo di Marsilietto, Jacopo chiamo a corte i più stretti prarento

lui, che mandò prigionieri nel castello di Pendice, e s'impadroni delle castella del territorio.

A rassodare la propria autorità, Jacopo ottenne promessa di servirlo dei soldati già al soldo di Marsilietto, e forte del loro appoggio e de' partigiani, imprigionò gli avversi, ne confiscò i beni, e doni e cariche distribuì agli amici. A tal brutto principio segul regno glorioso; richiamò alcuni dall'esilio, mise in libertà 200 carcerati, liberò i debitori del pubblico, congiunse in matrimonio il figlio Francesco con Fina nata da Pataro Buzzacarino ricco e nobile cittadino di Padova. Della veneta repubblica ebbe a nemici propri i nemici, ed il senato, grato a' benefizi, gli fece grandi onoranze, e lo volle ascritto co'suoi nel novero de' veneti patrizi, onore non mai profuso. Ansioso di conservare ai sudditi i vantaggi della pace. andò egli stesso in persona a Ferrara a conciliarsi il marchese d'Este : e nel ritorno visitò in Verona Mastino.



ARREST MAS

Per conservarsi amici i Veneziani. rifiutò cedere alla lega del Visconti, dello Scaligero e dell'Estense contro i Gonzaga: valente nelle armi, tenne lontana la guerra; mediocremente versato nelle lettere, protesse i sapienti, tra quali Francesco Petrarca; favori l'Università, e il com- MANSELUSS. MALCE mercio, dié splendido saggio di divozione nella traslazione del corpo di sant'Antonio.





FRAME. STRIBE

FRANC, JAMES

Fu assassinato da Gugliemo da Carrara, hastardo di Giacomo Grande, che fu immediatamente fatto in pezzi dagli astanti (21 dicembre 1350). Il Petrarca ritornava allora da Roma dopo il giubileo, e tanto dolore ne provo, da riuscirgli insopportabile il soggiorno di Padova. Volle però adempiere alla promessa di scrivere l'elogio del morto signore, e cercata ispirazione presso la tomba di lui, detto varie composizioni delle quali lasciò la scelta

agli amici. Jacobino fratello e Francesco figliuolo di Jacopo giungevano la notte



TISTE TIMES



ACCOUNT NOMED IN



seguente in Padova, e furono in comune investiti della suprema autorità, in tal modo che a Jacopino rimanesse la cura delle cose civili, a Francesco, come più animoso, le armi.

Costacii sempre nell'amiciai co Veneziani, mandarono truppe in loro ajato contro Lodovico re d'Ungheria e i Visconti Margherita Gonzaga figliutola di principe, superba d'aver patrotto a Jacopino un figliutolo da Margherita, decise Jacopino rendersi unico signore colla morte del ni pote Francesco, seggliendo a ministro di al orrendo delitto uno de più intrinacci famigliari di lai, Zambono Dotto. Ma Francesco fece arcetare Zambono, e reculesi con armati al palazor, foce prender Jacopino e condurre nel castello di Trambacche. Zambono fu dannoto a carcere perpetuo. Peco vi atetto però, che i parenti in carcere lo fecero morire di veleno. Jacopino nella rocca di Monselico mort l'anno 1372, dopo 17 anni di carcere.

Assodato nel dominio, chho Francesco incarico dal patriarea del Friuli di proteggerdo contro il conte di Gorizia, Ma sovrastando al Padovano il ro d'Ungheria Lodovico, avverso ai Veneziani, Francesco peranaso i suoi a tenersi neutrali, al qual uopo codetto al marchese di Brandeburgo quando esti possedera nel Trention, mediatore dell'accordo il re d'Ungheria. Perciò la repubblica prese odio contro Francesco, chiuse al commercio le
vio, negò la consusta provista di sale, pretesse immunità per le possesioni dei cilitadini sul Padovano, sollecitò lo Scaligero ai danni di Francesco. Ma stretto dal re d'Ungheria, dove, alla pace, rinnaziaro alla
Dalmazia e Crossia, lasciando al re il titolo di signore di questi possessi.

Francesco recossi a Venezia a complimentar la Signoria, e riebbo enoranza; ma ada saicurarii da futuro stateco fece edificar da ofretzeze; Castelcarro sul fumo che mena a Chioggia, Portonuoro sul casale condoca v Nenezia allettando com molte franchiging il sibilatori, intitonedori mercato settimanale, esente da tassa a vantaggio anche de' Veneziani.

Ad intigazione del pontefico s'era intanto collegato Francesco coll'Essesse e lo Sciigero, a' dapini di Barnabò Visconti; e di re d'Ungheria ricevera la cessione di Feltre e Cividal di Frinti. Unito al patriare d'Aquileja che guerra (1381-655) con Rodolfo d'Austria ed i signori di Spilimbergo. Senza ridir le gaerre a cui prese parte, accenceremo come, a francare il territorio dalle piene del torrente Musone, con un canale seavato tra Camposampiero e Noale egli ne facesse correre parte el flumicello Vandura; come edificasse sila bocca del canale Brentella a Limena i così detti colmelloni, a regolare la quantità d'acque che potca correre a Padova, celebri nella storia dell'architettra; idranicis; come

traesse dal Brenta verso Bassano un canale irrigatorio, benefizio singolare in un paese ove le acque trabocchevoli non servono se non in piecolissima parte all'adacquamento de'campi.

Portavao i Veneziani rancore a Francesco per l'amicizia che lo legava al re d'Ungheria, per le violenti trasposizioni de' termini del Trerisano, per nauve opere da lui fatte sui confini del Bellunese, a froateggiare il territorio di Treviso, poi per una villa eretta nelle psiludi di Orisgo, che chima Villanora. Dopo trattative, indugi, tradimenti comiaciò la guerra con vantaggio de' Veneziani, distentte le ville sul margine delle lagune, devastato il Pedemonto, meatre i Padovani spingevansi fan sotto Treviso ricondacendone prigioni in gran namero e molto bestiame.

Il territorio padovano è interecesto da numerosi canali, i quali, come con tante linee concestriche, accidindono la città. Si chiamavano serragli, e difesa da basitte di legname o di terra, rendevano necessirio ad ogni passo un combattimento. Le torri del Caran, di Lova e Lugo erano poste sulla primi linea al margine della Lagona; sforzata quella, era aperto il passo al Piovato. Avvicendaronsi i successi: prendevani e conquistransi atmic atsettli, con danno maggiore del Padovani meno proveduti di denarco, nerbo della guerra: i tentativi di pues fallivano: Ungheri e Antarici mescolvansi; i Veneziani chiesero al soldo 5000 turchi; e dendi d'arani d'ogni parte; tagliste gli argini dell'Adige inondarono buon tratto del Padovano.

Oppresso il popolo dalle grandi spese della gnerra, devastate le campagne del Padovano, malcontenti gli Ungheresi per la prigionia del Voivoda, esausto l'erario, indebolito l'esercito dalla diserzione del fratello Marsilio, volse Francesco l'animo a pensieri di pace. Mediatore il patriarca di Grado; i patti, da Francesco sottomessi all'approvazione del consiglio, furono i seguenti: Francesco od il figlinolo ai piedi del doge ginri aver fatto guerra inginsta e ne chiegga perdono; le genti al soldo del Signore di Padova licenziate; le bastite erette in difesa del Padovano contro i Veneziani gettate a terra: Francesco determini il re d'Ungheria alla pace; paghi alla Signoria ducati 250,000 in 10 anni, e 60,000 subito, oltre 300 per ciascuno de' 10 anni il giorno dell'Ascensione; la torre di Curan con un giro di 7 miglia appartenga alla Signoria; si demoliscano i castelli di Oriago e Castelcarro; non possa Francesco edificar fortezza a 7 miglia di distanza dalle palafitte verso Venezia e Chioggia; quattro gentilnomini veneziani definiscano le questioni pe'confini; i prigioni delle due parti liberati; possa Francesco far vendere a qualquone prezzo il sale nel Padovano, comperandolo in Chiorgia, Rienperando Feltre e Belluno ceda Francesco alla Signoria la Chinsa di Quero, la Camatta e San Boldo; i Veneziani commercianti nel Padovano restino esenti da balzelli.

Marsilio ricnperi i beni, esenti da gravezze, e ue goda in Venezia od altrove il frutto; fino all'adempimento di tutte le condizioni ed al ritorno del Giustiniani dall'Ungheria restino quattro ragguardevoli Padovani ostaggi in Venezia (21 settembre 1373).

Pace estorta dalta necessità, poco sincera d'ambe le porti, dannosissima s' Padovani, convertut i appare incomportabili imposte per supplire alla mancanta di rendite che ne derivava al signore. Francesco Novello, liglio di Francesco dutto il vecchio, ando 3 venezio cio l'estrares cole tota vera recitarri un orazione, una fia sì compreso dalla maestà di Senato, te non vi risus. Soi oli giorno dopo trovo parote deguate, degnante appa adulte da que padri. Francesco Novello, a tener viva la memoria della paita umiliziano, levi la divisa del buo con in borca un breve che dicera Jemor, e troppo a danno del Veneziani giustificò quella divisa, talche lali fine cheb miercamenta a perire.

Della pace approfitto Francesco a munirsi contro gli esterni el interia isemici. Cantro i primi chibrici a porsa del Portello, sulla via che mena a Venzia; comincio le mura dal Ponte Pidocchioso al Portello; rialzio quelle da Porciglia a Codalunga; rinforzo la torre del Bassanello. Contro i secondo, soto la direzione di maestre Nicolo dalla Bilanda, edificò presso San Tommaso un castello, chindendovi le torri già infami per le prigico i di Eseino.

Nè si mostrò Francesco meno zelante della fana avvenire che della siara ziscrezza presente. Amicisimo al Petrarca, col quale tenera continua corrispondenza di lettere anche per le più intime cose, o visitava frequestemente nella sua dimora d'Arqua, ammiratore della potenza che lo stadio delle lettere area procurato a quell'anono insigne, eccitava il poèta a voler à lui dedicare qualche opera sua. Ed il Petrarca, dopo molto standio compose un trattato sul governo degli Stati e sulle doti dell' principe, prendendo occasione dall'argomento a lodar le virtà dell'amito, hadando à non incorrere nella taccia di adaltore. Compita que «Topera, tatra lavorando l'illa-tre poeta forse al poema latino dell' Arfeto o forse al soc compensio degli somini illustri, quando motti provisa tronco il lido à suo compensio degli somini illustri, quando motti di responsa la trata della trata seligara fornoo chiasue le scolo, il principa Padova la notizia di tatta seligara fornoo chiasue le scolo, il principa Padova la notizia di tatta seligara fornoo chiasue le scolo, il principa Padova la notizia di tatta seligara fornoo chiasue les cuolo, il principa Padova la notizia di tatta seligara prosono chiasue les cuolo, il principa Padova la notizia di tatta seligara principica la fuebre pompa.

Il corpo del porta venne portato alla chiesa da sediri dottori sopra una bara coperta di panno d'oro con un baldacchino eguale, foderato d'ermellini, e collocato in una cappella eretta dallo stesso Petrarca. Frà Bonaventura da Peraza, il quale poi fu cardinale, lesso l'elozio del poeta, tenendo parola delle opere tutte di quel sommo. La tomba ove ora ne stanno le ossa al difuori della chiesa, fu fatta più tardi a cura di Francesco da Brossano marito alla figlia del Petrarca ed erede di lui.



Sepolero del Petrarca.

Ad assicurare la domestica successione il Carrara chiese ed ottenne pel figito Francesco Novello tamo di Faldes figlia di Nicolò signo di Ferrara. Stretto dalla lega de' Veneziani coll'Estense, dovetto Francesco soccorrer la Signoria colle proprie milizie nella guerra contro i duchi d'Austria per le razioni pretese sul Bellunese e Feltrino. Ma troppo gli era gravosa menoria 'umilizzione soletra poc'anti, troppo gli rincresseva combattere senza speranza di vantaggio, onde combattutosi con alterna vicenda alcun tempo, unl le suo istance a quelle dei red'Ungleria, desideroso di por fine nel guerra, e riusch a combinare una tregua di due anni, prolungata poi per lo insorta cuerra di Chicceisi (1376).

Le pretese vantate da Bernaho Visconti al dominio di Verona, quade martio a Regina della Scala, unica superstite legittima degli Scaligeri in confronto dei dua fratelli spurj Bartolomeo ed Antonio, le rivalieri i Veneziani ed i Genovesi per il possesso di alcune inole dell'Arcipelaço, le sollecitazioni di Pietro Lusignano impaziente della perdita di Famagosta, furono le prossime cagioni di tale funestissima guerra, il Visconti ed i Veneziani da una parte, i Genovesi, gli Scaligeri, Francesco da Carrara, il re d'Ungheria ed il Patriarca d'Aquileia dall'altra, si unirono in comune difesa. Sleale forse Francesco nel rompere il trattato che lo legava a Venezia, non improvido certo se cercava schermirsi contro i due potenti rivali che gli si striugevano attorno, ognuno s'apparecchiava alla difesa; ma ben presto, e non sempre per sna colpa, Francesco fu travolto in guerra contro Venezia, dove chiamò a soccorso il re d'Ungheria con 50,000 soldati, e assediò Mestre. Vi si affaticò numerosissima armata, ogni rinforzo che potesse somministrar l'arte militare del tempo fu messo in opera. Il borgo di San Lorenzo preso dai Padovani, parve acconcio il momento a movere all'assalto. Guidato dall'Obizzi, da Francesco Novello, dal Vaivoda, più di 30,000 tra cavalieri e fauti stavano sotto le insegne del carro. Impetuoso l'assalto, disperata la difesa ove adopraronsi strani ausiliari, aruie di api lanciate contro i nemici, le quali entrando per le aperture dell'elmo, diedero noja grande agli assalitori : ma i Veneziani, liberato Mestre, lo circondarono di nuove fortissime difese. La guerra prolungossi nel Trevisano, sostenuta sempre dal re d'Ungheria con nomini ed oro; e dal giovane Francesco da Carrara col valore

E fuor del nostro quadro il descriver la guerra di Chioggia, tanto pericolosa a Venezia, e dore il Carrarese giovò tanto ai Genovesi, che furono sul punto di prender la gran nemica (4379). Il Carrarese suggeriva di nou volerla troppo umiliata: in fatto, spiuta alla disperazione, essa trionfo.

Alla pace di Torino (8 agosto 1382), il signore di Padova cesse a' Veneziani Cavarzere, la bastita del Moranzano ed Oriago, riebbe la torre del Curan; Venezia rinunziò ad ogni pretesa per le rendite di cittadini e di chiese riscosse dal Carrarese e pei crediti de'Veneziani verso i Padovani, da lui esatto durante la guerra; cassate le umilianti obbligazioni assunte alla pace del 1370 da Francesco. Il bellicoso siguore continuò guerra, poi trattato col duca d'Austria per aver Treviso, dove entrava il primo febbrajo 1384, benevolo mostrandosi ai cittadini, ai quali dava a piccola usnra 30,000 ducati d'oro, e faceva altri benefizi. Ma col prender parte alle cose del Frinli insospettiva i Veneziani non volesse per di là serrare loro i passi al commercio coll'Alemagna. Francesco stretta alleanza col signor di Milano, coll' Estense e col Gonzaga, venne all'armi co' Veneziani e gli Scaligeri. Cortesia da Serego, capitano delle genti scaligere (4386), mise il campo alle porte di Padova, ma dalle truppe ordinate fu vinto e fatto prigione: poi i Padovani ebber insigne vittoria presso Castagnaro (4387). Lo Scaligero, umiliato e ridotto agli estremi, si pie: gava agli accordi, offerti dal Carrarese; ma rincorato da nnove alleanze, ripigliava l'armi, sostenuto da Giangaleazzo Visconti, che col Senato veneto stipulava per sè l'acquisto di Padova.

All'anomazio, grande la lo abigottimento nella reggia dei Carrareai. Il popole, stanco delle continue guerre e delle enormi unpossicion, mormora i consiglieri on-leggiavano tra diversi partuti; il vecchio Francesco inclinara a tutto cedere; solo Francesco Nevello rincorava gli scorati, i fidenti animara, al popolo mostrava i dolori della servità, dipingera pia tittis del goreno di sua casa quello dei Visconi, mostrava la poca siabilità della lega nemica, e ottonne che Francesco il vecchio gli codesse il dominio di Padrov (20 prignea 1888).

Valoroso quant'altri mai, assistito da Conte e Jacopo fratelli, gnerrieri prodi essi pure, resistè il Novello ai Visconti e ai Veneziani, ma quando il Dal Verme, duce de' Viscontei, venne a campo presso alle mura di Padova, il popolo si levava a tumulio; il Novello vendeva le proprie sostanze ed il prezzo ne ripartiva tra i creditori del padre: ma alfine dovette convenire di cedere, per quanto da lui dipendeva, lo Stato con le appesse giprisdizioni ai Viscontei, che occuperebbero tosto il castello di Padova, non la città ne il territorio : niun paese pertinente al Comune di Padova si potesse ataccare dalla giurisdizione padovana, tranne la torre del Curan e Sant'llario; altri patti si farebbero quando il Novello co'snoi si foase presentato al Visconti, libero poi di recarsi ove gli piacesse. Raccolte le preziosità, gli ori e le gioje, non aenza tristi presentimenti, accompagnato dai fratelij si pose in viaggio per recarsi alla corte del vincitore (1388). Amareggiato per via dello spettacolo, che spesso danno i popoli ai vinti padroni, lasciata la moglie a Verona, giunzeva a Milano, grandemente accarezzato da quei gentilpomini. Ma intanto gli si negava il promesso abboccamento col Visconti; si vietava alla moglie di partir da Verona, con anbdole arti si induceva il vecchio Francesco a cedere il castello di Treviso che avea serbato fin allora, promettendogli larghissimi patti: solo dopo langhi ritardi, tatta la famiglia carrarese ebbe licenza di riunirsi in Milano.

A Palova intanto si deliberara rimettere il dominio della città al Visconti, che n'avez giù il dominio per la forza dell'arm. L'astato Giangalezzo accolte benignamente gli ambaccitori, condizioni non accettà, disse fidassero nella sua benevolenza, solo promise mantenere l'integrità del territorio: ma diede s' soci creati l'autorità, i balzeili accrebbe, fa sordo alle querele dei cittadini.

L'altero Francesco Novello mal si piegava alla dorata prigionia in cui tenevalo il Visconti; il padre incoravalo a fuggire per poi vendicarai; i fratelli, valorosissimi, si offerivano pronti a qualunque cimento. E si presentò occasione propizia: Giangaleazzo fe dono a Francesco del ca-

stello di Cortanne sull'Astigino, e poichè quel castelle era in revina, Francesco fissò na dimore i a fait, cutti data in dote a Lodovico di Valois, posso a Valentina Visconti. Son uno degli epinodi pè hizari di Malois, posso a Valentina Visconti. Son uno degli epinodi pè hizari a difficoltà e perivoli, si recò prima a Sant'Antonio di Vienna nel Delfinate, di là ad Avi. none, a Marsiglia, e per la costa ligure, spesso dall'imperesarse della bultar-costretto a senodere a riva, si riduse a Pita e Pirezzo. La moglie Taddea d'Este, tuttoché incinta, volte d'undere i disagsi didati fac va dire al figliusolo, non si carazze di lui già vecchio ed inferio, mo, pensasse ricuperare il duonio, e vendicarai degli olitzagi sofferti, sebbene Giangaleszo lo spogliasse d'octi suo avere, e con scarso assegno lo tresse cu cutolti e i solto ni castello di Monto.

Francesco Novello eccido i Forentina a noove guerre, per impedire che il Viscontia i vangabrianse di tatta Italia; promettera socioni di malcioni eti reconeri da i malcioni eti reconeri di malcioni eti reconeri di partico della properta di contra di contra

Intanto la vicinanza del potente Visconti era vennta noja si Venezini. Il Nordio, avuto pertici con alcuni de jui influenti podovani, senza aspettare i soccorsi di Baviera, calara in Fruli, si raccogliera 300 lancio e pochi fanti, traversava il Trevisano, nel Padovano gli amici gli correvano mecontro colle genti delle loro ville; con notturno asalto entrato in città, in due giorni di combattimento se ne rendera sidore (1390), il castello atesso aveva in mano, e §8 settembre l'agnore (1390), il castello atesso aveva in mano, e §8 settembre l'agnore (1390), il espende di domicio. Bioperita tento il serviciro; trans Bazano, badava Francesco ad altempire agli obblighi co Fiorensini e Bologoni, collegati a danno del Visconti e con essi esteggiava in Lombrula, finche, mediatori i Genoresi, si fernava la poce (gennajo 1302) colla quale il Novello otteneva dal Visconti e cossione di quanto avez gia conquistato, ed altri patti di minor conto.

Amicarsi i Veneziani con aegni di riverenza, punire i pochi avversi,

istituire nuova forma di consiglio a trattare degli affari del governo, favorire il commercio, chiedere replicatamente al Visconti la liberazione del padre senza poterla conseguire, e morto il vecchio Francesco nelle carceri di Monza, ottenerne il cadavere e ordinargli suntuosi finnerali, proteggere il lanificio, favorire gli studi, deatreggiare tra i potenti vicini, a totte le trattative aver parte, ecce in qual mode approfitté il Novello dei pochi anni di pace incerta, succeduti alla lunghissima guerra. Era anima di totte le leghe contro il signor di Milano e guida degli eserciti: pè aciagure domestiche, nè tradimento de' collegati poterono vincere quell'animo, non mai sazio di nnove imprese, pronto ad ogni pericolo, solo studioso di conservarsi amica la veneta repubblica. Nè era questa facile impresa; chè il aenato, intento solo a tener lontano il pericolo del margine delle lagune, e far che i signori di terraferma ai struggessero vicendevolmente, ora prestava, ora negava i soccorsi, ora coprivali, e quest'alleanza proibiva, quella consigliava, ed il consiglio era comando, come accade de' potenti alleati.

La stella dei Carraresi dovera rifolgere più splendida prima di spegeneri. Gelazzo Viscotti morire (1402), lusciando la tatela dei prima Giovanni Maria e Pilippo alla duchesas Caterina, che mostravasi propensa alla pace, e le gravose conditioni domandate dal Novello accettava (7 dicembre 1402), promettendo cedere Feltre, Cividale di Bellano e Bassano. Ma poi maneando ai patti giurati, le terre non rendeva, i lavori incominciati da Ginagleizzo per isviar l'acque del Brenta continuava. Forte del ano boso diritto, senza dar retta a Veneziani oho dalla guerra lo dissadevano, il Novello, collegatosi ai Fiorentini, all'Estence, ai Malatesta, a molti antichi capitani di Ginagleizzo, vogliosi di dividersene il retaggio, indimara la goerra, passara "Adige a Castelholio, tentava Verona, avera Brescia col favore della parte guelfa, e ne era accianato signore (21 agosto 1403), sebbene per poca della parte guelfa, e ne era accianato signore (21 agosto 1403),

- z. Colla forza e colle arti allontanti dal Padovano i nemici, stringeva allenza con Goglielmo Della Scala, promettendogli il riscquinto di Veran, patto che l'ajutasse ad insignorirsi di Vicenza. E moso da Padova, aeguito dagli avsiliari datigiti dall'Estense, metteva campo auto Verona, teneva pratica con quei della terra che gli segociamono l'entare ni ciuto ore faceva riconoscere signore Goglielmo, poi morto questo, Branoro ed Antonio di lai figliano.
- Altre volte ai Padovani e ai Carraresi la non mai spenta ambisione di insignorirsi di Vicenza era stata funesta: adesso dovera portare ai Carraresi la rovina, ai Padovani la perdita della municipale indipendenza. Francesco III, figlinolo al Novello, stringera d'assedio quella città, ca' difensori vonivano meno le forze, quando na giorno, alla basdiera

del biscione videsi dal campo sostituita sulla torre della città la bandiera di san Marco, poichè Vicenza dalla duchessa era atata ceduta alla repubbica. Un trombetta intimava a Francesco III di astenersi da ogni offesa: ma, fosse ordine del Carrarese o contro sua voglia, il trombetta fu uccioc, così inimicata la potente repubblica.

Della cessione era stato consigliere il Dal Verme, odiatore accerrimo dei Carraresi, e ci volle tutta l'arte di lui, tutta l'astuzia del doge Michele Steno, il quale i senatori farorevoli al signore di Padova feco allontanar dal consiglio sotto vani pretesti; ed ancora il partito, per il quale Venezia dovvea tanto ingraduiris in terraferma, per un voto solo fi vinto.

Allora vana ogni speranza di conservare la pace; grandi le esigenze de' Veneziani, le arti del Novello ormai insufficenti a formare una lega con altri stati italiani. Come in caso disperato, si richiesero di consiglio i cittadini. E nel consiglio per impeto popolare fu deliberato doversi accettare la guerra. Un araldo portava in forma solenne al senato il cartello di sfida (23 giugno 1404). Primi i Veneziani, corrotto il capitano posto a guardia della bastita delle Gambarare, rompevano una di quelle linee di difesa chiamate serragli. Pronto al riparo, sorretto dall'entusiasmo de'cittadini accorsi volonterosamente in arme, il Novello per due miglia conduceva un nuovo canale, munito delle necessarie opere militari, e costringeva i Veneziani ad accettare battaglia, ove furono vinti. Non sovvenuto dagli alleati, tranne l'Estense, dalla morte della consorte addolorato, non mancava il Novello a'suoi doveri di principe e di capitano d'esercito, accorreva ovunque fosse maggiore il pericolo; ma troppo erano disuguali le forze. Uno dopo l'altro cadevano i castelli del Veronese; il Pievato invaso e devastato dall'esercito della repubblica, il nemico si spingeva fin quasi alle mura di Padova. Coll' oro non men che coll'armi vinceano i Veneziani, coll'oro e col terrore delle armi persuadevano' l'Estense a pace separata, e riuscivano a trovare un traditore nella famiglia stessa del Novello . Jacopo fratello bastardo di lui , che scoperto e posto in prigione, vi fu la mattina appresso trovato morto, si disse per essersi soffocato con fumo di paglia.

Stringendosi sempre più intorno a Padova i nemici, cominciando il popolo per la mancana del viveri a mormarare, il Novello madava i minori figliuoli cal altri della famiglia a Firenze, e con loro gli ori, le piole ed 80,000 dinesti d'oro. Già la bastita di Gastelcarro, gegliardamente difesa, dopo più giorni cadeva; Bovolenta per tradimento apriva le porte, così il castello di Pendice; nel Veronese ogoi giorno era seganto dalla perdita di un qualche stestello, poi di Verona, invano custodito da Jacopo da Garrara, che not-tetempo fuggli dal castello, e riconosciuto per via, fu preso e tratto primone a Venezia. Così il Novello pordeva a du nempo la signoria di

Verona, e l'ajuto del figlio, il quale, come tntti i Carraresi, era nell'armi valentissimo.

Alle altre aclagure di Padova renne ad aggiangerai terribile postienza. Stretta d'associo la città, devastate le circostanti campagne, moltissimi colle robe ed i bestismi s'erano posti in salvo entro alle marz, e quelle quantità di gente, misramente gettat sa putrida paglia e affanuta, ne fin prima vittima. Andres Gattari, testimonio di veduta, narra che, dal primo laglio fino a mezzo agosto, ne moriva ogni giorno 300, 400, perinon o quella oczasione più di 40,000 persone. citè d'ordine del principe si tenne registro de' morti; tra questi Galeazzo Gattari padre di Andres, actituro esso pure di storie.

Di tutto il territorio quasi so'a ancor resistea la rocca di Monselice, per forza d'armi inespugnahile. Vi comandava Luca da Lione, il quale, vedute le atrettezze del suo aignore, volle tentare di ottenergli patti onorevoli. Perciò chiesto agli assedianti salvocondotto, si recava al Novello, il disperato suo atato gli esponeva; le condizioni dal signore accettate riportava allo Zeno, che assumeva l'incarico di informarne il senato, poi ritornava al sno posto in Monselice. Pochi giorni dopo, mentre ancora durava una tregna chiesta dagli assedianti a seppellire i morti in una gagliarda sortita fatta dal Carrarese, ritornava lo Zeno colla rispusta del senato: accordata la liberazione di Jacopo da Carrara, al Novello cinquantamila ducati d'oro e trenta carri per condur via le suppellettili, riconosciute le vendite e le donazioni fatte dal Novello dal principio della guerra fino a quel giorno, dovessero i Carraresi porre stanza cento miglia discosto da Padova; ove il Novello entro 24 ore non cedesse la città, lasciasse ogni speranza di fntnro accordo colla Repubblica. Ma il Novello, lusingato di aussidi da Firenze, respinse i patti offerti. Mal per lni; chè malgrado il sno valore, currotte le guardie, per porta Santa Croce entravano in città gli assedianti, mentre i faziosi gridavano morte ai Carrara; il Nevello si rinchindeva dentro alla cinta interna e voleva ancora difendersi, ma i soldati gli negarono il braccio. Fu forza recarsi al campo veneziano, offerire di cedere la città, purchè fosse salvato l'onore. I procuratori veneziani risposero non aver dal senato le necessarie facoltà; cedesse intanto, poi fidasse nel senato.

Intanto il Comnne di Padova, separate le sue aorti da quelle dei Carraresi, mandava legati a Venezia, i quali a oneste condizioni facevano dedizione sulenne della città e del territorio.

Il Novello col figliuolo, non affidati da salvocendotto giungevano (23 novembre 1405) in Venezia, ove con ragioni puo oneste si trattenevano prigiuni, chiedendo entro no mese consegnassero i denari e i giojelli, persuadessero Ubertino e Marsilio da Carrara a cositiurisi prigionieri, il senato allora avrebbe considerato se meritassero grazia. Eppure già s'erano nominati commissari per fare il processo ai prigionieri, che condotti al doge, si umiliavano, chiedevano misericordia, le loro colpe verso la Repubblica confessavano piangendo.

De commissarj chi voleva esiliarti in Candia o in Cipro, chi tenerli in carcere, chi serrarii in una gabbia sul tetto del palazzo ducale; ma Jacopo dal Verme, acerimo a Carraresi, diceva, non solo essere il rimedio, somo morto non fa guerra, e il consiglio de Dicci decretava la morte degli indicii. Il donani entrava nella carcere un condessore, dopo di in lidu capi de' Dicci, due dei Quaranta e Bernardo Priuli, seguito da 20 armati. Il Norello col predellino di legno fece disperata resistenza, fincho gli spheri lo trassero in terra, ed il Priuli colla corda di una balestra lo strozzò. Francesco III e Jacopo perivano strangolati nello stesso giorno 19 gennol 1400.

La Republica bandiva 4000 ducati d'oro a chi spegnesse Ubertino e Marsilio, altri figliaudi del Novello, ordinava si rovinassero i sepoleri dei Carraresi, salvi solo quelli che stavano in Sant'Agostino, ne cancellava gli stemmi, i documenti raccolti nell'archivio faceva trasportare a Venezia, la memoria ne infamava.

Pochi mesi dono Ubertino, moriva in Firenze: Conte da Carrara fratelle al Novello, vennto in grazia a Ladislao re di Napoli, era fatto principe d'Ascoli, e contento del nuovo stato non si curava di vendicare il suo sangue. Ma Marsilio, strettosi con Branoro della Scala, prima col Boucicault governatore di Genova pel re di Francia, poscia con Sigismondo imperatore, osteggiava la Repubblica. Fallitogli tutte due le volte l'intento, da Milano con poco seguito partiva alla volta di Padova, ove i partigiani promettevano levarsi a rumore, e dargli una porta, Scoperta la trama, inseguito per via, venne preso sal territorio di Vicenza, e condotto a Venezia, tra le due colonne ebbe tronca la testa (24 marzo 1435). Gli altri Carraresi o in prigione, o in esilio, non forti per aderenze, non temibili per valor personale, gli amici loro perseguitati, il dominio della repubblica sul territorio di Padova fn reso sicuro, Resterà grave macchia all'onore di quella Repubblica l'assassinio de' Carraresi, de' quali son memorevoli le vicende, se non lodabili le azioni. Jacopo il Grande, non chiaro per valore, scaltro ad avvantaggiarsi nelle rivoluzioni perpetue della Marca, era stato principe onesto, la salvezza dello Stato prepose all'utile proprio, al dominio rinnnciò, ma sempre mantenne l'influenza dovnta alla saggezza nel consigliare. Marsilio contaminò sua fama col consegnar la città allo Scaligero, più tardi col tradire Alberto della Scala, che in

Ini avea riposta amiciais; seppe moderare la turpe condotta de' congiunti, del hene della città fi sollectio, ma teopo largo proteggiore de mili. Ubertino, in giorentà dissolnto, violento, nelle armi valorosissimo, aruto il dominio seppe conservare la pace, protesse le arti, abbelli la ditta, generoso col popolo, inestrobile cio ciopevoti, della patria henemico. Marsilietto Papalvar regno soli 40 giorni, sassasinato da Jacopo e Jacopino. Jacopo in magnifico, generoso, opitale, ne' 5 ami di regno stidio conservare la pace, chimmò a Padova il Petrares; mori per mano di Gigilento, hastardo Jacopino, chiamò a parte del signoria il Giginolo del morto Jacopo, che fu poi detto Francesco il vecchio. Questo, dapprima alleato a Veneziani, si fece poi loro nemico; nella guerra di Chioggia unita si Genorele; trasse la Repubblica all'orio della rovina; poi fe lega col Visconti, raggirato dal quale perde col dominio la libertà, e mort in carrer, ove in tetra rima non villennete cantava i casi della sua stirpe.

Francesco Norello, verso i conginni affettnoso, nella politica de tempi versato s'altri mai, pio, clemente, nelle armi spertissimo, di coraggio in comparabile, dalle avversida non affranto, ricupero il perdato dominio, lo allargò, sostenne con invitta costanza la lotta disugnale contro la republica di Venezia, da tutti abbandonato regeva fino all'estro.

Fra gli altri principi italiani di quel tempo, i Carraresi si distinsero per la nessuna crudeltà, l'amore del popolo, la stima che colle qualiti personali ottenere da sovrani anche loatani. Poche famiglie possono vantare chi ai dne ultimi principi si assonigli. Andrea Gattrit, che fua i Novello consigliere e segretarie, ne descrive a lungo e piacevolmente la vita, spoglio di già in gran parte delle aridità delle antiche cronache; e la vertità ed il candore della esposizione, il coraggio di scrivere le eroiche geste degli antichi padroni sotto la Repubblica che gli aveva atrozzati, la fede di testimonio oculare e talvolta attore, rendono quell'opera interesante oltremodo: ne le passionate calunnie de l'arid storici veneziani basano a distruggere la favorevole impressione che dei Carraresi lassio tale lettura.

## Civiltà, scienze, leggi. contumi, arti.

Sotto principi guerrieri mal potevano prosperare le arti della pace, quindi, dominanti i Carrasei, vidiano sorgere fortezze, compiersi le mura della città, con incredibili sforzi intersecarsi in pochi giorni da mille cantil le paludi prossime alle lagane, edificarsi bastite a difesa dei erra-git, e con intendiamnti guerreschi sorgere sul margine delle lagune nuovi villaggi, con esenzioni e favori a chi vi avesse posto sua atanza. Ma le lettere non erano più pro'essate come prima da bella schiera di illustri padovani; d'altre città italiane venivano quasi tutti i professori, con lauto stipendio condotti a leggere nell' Università.

Î principi tratasano continaamente le armi; quindi i nobili, ridirenati potenti, anche per naturale inclinazione seguitavano le armi, e gli studj trascuravano. Du- padovani soli noteremo preminenti; Giovanni Dondi, detto poi Dall'Orologio pel celebre planetario da esso costrutto, nel quale ivalgo si ostino a voler vedere un orologio; e Francesco Zabarella, lodatore o pauegirista dei Carraresi, poi della veneta repubblica, morto cardinale della chiesa romana, dopo aver avuta parte precipua uel concilio di Costano.

Maggior numero di cultori ebbero le arti; e in Padova dipinsero Giuso, detto Padovano per privilegio accordatogli da Francesco da Carrara nel uominarlo cittadino, benché nato in Firenze; Jacopo d'Avanzo, l'Altichiero, Giovanni ed Antonio Padovani, Jacopo da Verona, tutti giotactischi, fenimente lo Squarcione, meastro al Mantegna e capo di scuola nuova che si accustava più d'ogni altra alla tedesca. Il Guarienti dipinse in Padova la cappella del prefetto urbano e la chiesa di Sant'Agostino. 9 demoltie e la scuola dei Colombini, ove le suo pitturo perirono: come quelle in Venezio, nella sala del maggior consiglio, vennero distrutte dal 'incendio del 1377. Si attribuiscono al Guarienti, senza molto fondamento, le pitture nel coro della chiesa degli Eremitani in Padova, parte malconicò da ignoranti restauri.

Di Giusto Padovano erano i freschi nelle pareti esterne del battisterio del Duomo, ora distrutti, e quelli iu una cappella degli Eremitani, periti nel 1610; le geste di san Luigi re di Francia in una cappella di San Benedetto, per ignoranza imbiancate; finalmente una Madonna nel Dnomo.

Jacopo d'Avanzo e l'Altichieri dipinsero nel Santo la cappella di san Felice, e quella di san Giorgio, fatta edificare da Raimondo de'Lupi marchese di Soragna: illustrata dal Förster e dal Selvatico.

Giovanni e Antonio Padovani frescarono nel battistero del Duomo per ordine di Fina Buzzacarina, e nella cappella dei santi Filippo e Giacomo nel Santo.

Jacopo da Verona coperse di freschi le pareti della chiesa di San Michele, di cui oggi non sassiste che l'atrio, convertito in oratorio, dove una adorazione de' Magi, interessante per le immagini di alcuni de' principi carraresi '.

Anche dello Squarcione i maggiori lavori nel chiostro di Santa Ginstina e nel portico di San Francesco andarono perduti; ma titolo alla gloria di lui, più che le opere, è Paver insegnato l'arte al Mantegna.

Della scultura pochi avanzi. Insigne dovera essere il monamento dei marchesi di Soragna nella cappella di San Giorgio, distrutto sul finire dello scorso secolo da' demagoghi. Il monamento di Rolando da Piazza che sta in fianco alla basilica del Santo, è opera imiata dalle romane. I due monamenti di Ubertino e di Jacopo da Carrara (ved pag. 121), trasportati da Sant Agostino negli Eremitani, attri nei chiostri della chiesa del Santo, un modaglione in pietra col ritratto di Stefano da Carrara, figlio naturale di Francesco Novello, vescoro di Padova, un monumento di Marsilio Carrarare nell'abazia di Santo Stefano di Carrara non si sostano per stile dallo opere di quella esta.

Furono allora murate, la chiesa di San Francesco, della quale non resta che il portico; la Madonna de' Servi, nella quale la sola porta laterale ricorda la primitiva costruzione; la cappella di san Felice nel Santo, la cappella di san Giorgio. Magnifico lavoro esser dovera il palazzo dei Carraresi, in gran parte distrutto dai Veneziani, e di cai non s'ha initare de una loggia coperta, con lunghe e sottili colonne di broccatello, portanti un architerare di legno. La grando salo, detta più tardi dei giganti, serve presentemente la libilitoteca della Università.

Andrea Găttaro narra come Francesco il vecchio da Carrara, recatosi a Roma nell'anno 1368, e presa stanza nell'albergo della Luna, non abbia potuto accendervi fuoco nell'inverno • perchè nella città di Roma

<sup>1</sup> Cennino Cennini abitava nel 1398 in Padora, nella contrada di San Pietro, ed era famigliare di Francesco da Carrara: avea sposato donna Ricea della Ricca di Giltadella: stava pore a Padora Nattro suo fratello, frombetta del doca. Alcuno pensa siano da attribuire al Cennino i freschi della cappellina dell'Arena.

allors non si usavano camini, anzi tutti facevano fuoco in mezzo della cumera in terra, e tali facevano in cassoni pieni di terra il por lucola. E non parendo al signor messer Francesco di stare con suo comodo in quel modo, aveva menato con lui muratori e marangoni e ogni altra sotti di artefici, e subtio fece fare due cappe di camino e le arcuole in volto al costume di Padova. E dopo quelle, da altri ai tempi indietro ne furono fatte assai. El lastici questa memoria di sè a Roma.

Delle feste magnifiche per nozze di principi o funerali, per venuta di sovrani forastieri, e del soleune mortorio fatto al Petrarca col concorse di tatte le cariche della città e del professori dello studio, lasceremo che pari chi ha campo a difondersi in particolarità, come della magnifica ambasceria specifia a Giagaleazzo Visconti dopo presa la città.

Non ancora le compagnie di soldati mercenari avevano occupato interamente il posto delle milizie cittadine; e se i Carraresi ebbero di frequente ricorso ai famosi condottieri, le milizie di quartieri, sia fanti, sia cavalieri, formavano sempre parte importante del loro esercito. Leggiamo nel Gattari che il 1386, quando Cortesia da Serego scorrazzava fino alle porte della città. 17,000 Padovani si presentarono in piazza armati, pronti a seguire il signore. La cavalleria, arma della pobiltà, non era più sola in pregio, e Cermisone da Parma, celebre condottiero di bedoni, rese segnalati servigi specialmente alla battaglia di Castagnaro. Grande rivoluzione nell'arte della guerra avea portata la scoperta delle artiglierie. Antonio Della Scala in guerra coi Padovani - ordinò tre carrette armate a tre solari, e per cadaun quadro (lato) di solaro pose dodici bombardelle, che portavano palle della grossezza d'nn ovo, che erano in numero 144 per cadauna carretta con tre persone ancora per cadauna, che avessero da tirare le dette bombardelle, che erano ordinate in modo che di 12 in 12 si dava loro fnoco, e dovevano trarre tre fiate alla volta, una per cadauna carretta che erano 36 al tratto; e ciò doveva essere allora che si toglieva la battaglia contro le schiere carraresi per rompere loro l'ordine. Erano le carrette menate da 4 cavalli grossi, con nn nomo armato con un'azza in mano per cadauno cavallo. Dappoi ordinò 12 cavalli grossi, tutti coperti d'arme, con un valentnomo per cadauno armato con lancia in mano e ferri composti e pieni di fuoco inestinguibile; come quei ferri pungevano l'inimico, nsciva il fuoco ed attaccava per tutto; e questo ancora per metter la gente in disordine e romper le schiere Carraresi. . Apparecchi che caddero alla prima battaglia in mano dei Padovani, i quali non leggiamo che poi gli abbiano rivolti contro il nemico.

Nello stesso anno 1386, vinti gli Scaligeri alle porte di Padova, si trovarono in potere de Padovani, oltre a numero grandissimo di prigionieri. 211 meretrici, trovate nel campo nemico, le quali si condussero in città a triondo, con una corona în capo ed un mazzolino di fiorit in mano, da accide nelle stanze del principe, dopo non refezione furosonirilasciate. E rilasciati sera altre erano sempre i prigioniere comuni, fasti nelle battaglie; capitani e i genilinomini, doverano papar grossa tagita, ta misara della quale ando sempre aumentando. Il resutto di 40 caralieri padovani caduti prigionieri sotto le mura di Bologna, costó più di 100,000 ducati d'oro.

De' costumi fa testimonianza il fatto di quell'abitante di Montecchio, il quale, per aver agerolato ai Padovani l'acquisto del castello ivi eretto dallo Scaligero, venne infilizzto s'nno spiedo ed arrostito vivo in mezzo al Campumarzio di Vicenza.

Altro caso miserando fa quello di Paganino Sala e Bonacoro Nasslo al, qual, al ricono del Carraera in Padora nel 1300, fatti berazalea la readeste del signore, ebber sentenza che l'uno senza processo fosse morto, l'altro ai mantenesse in vita anocra per aloni giorni, che il principe role ac estorcegli i relazioni. Laccitat la scelta a lore di chi dovese prima morire, Bonaccurso impiccò colle propre mui Paganino al cospetto del popolo, e con tale vitta prolingo di altroni giorni la vita.

Le legil, poco diverso da quello della repubblica. Il podestà capo a nora dello citalnia magnistratore, ma non giù eletto dal popolo ed a tempo determinato, benol dal pracipa, o durando finche al principa piacesse. Gil altri ordin municipali variavano di poco. Quindi ostacoli al partirsi del citalini da Padova, sorreglianza molestissima sui forsatieri, minarciata la morta a chi corrispondesse coi nemici del principe o coi refielli, al forsatieri viesto il rinniera i tropogo gran namero, viesto il radonarsi con armi nella città o nel territorio in più di dicci, varsi a punicione per quento delitto, accondo i casi; in morte o per decapitazione o più gravemente, ad arbitrio del signore, la conficca di beni, l'attermento della case, il bando fino alla quarta generazione, ecco le pene adoperate contro i rei di maestà, o minacciato di morte il magistrato cha avesa proposto militar questa legra.

Rilotto a cento il maggior consigio, conservati i 18 anziani o gastaldi dello arti. Nel territorio no sidotto o un gabilitica per oggi Conservati per e territorio nel sidotto o un gabilitica per oggi Conservato le leggi della repubblica rispetto alla giuridazione del ciero, e necesa rio il consenso del principa illa nomina che il pepa facera del vescoro. Esclusi dal bandizi ecclesiastici gli estranci al territorio; concresso passaggio al pubblico e facoltà di tecre mercato nelle chiese, tranno la cattedrafe; servamente poniti i bestempistori, persegnisti gli eretici, protetti i monasteri, principalmente dallo violenza dei nobili.

Le imposte aumentate, e fu pp tempo in cui Francesco il Vecchie.

139

per pagar a Federico d'Austria 100,000 ducati d'oro promessi per la cessione di Treviso, pose sulle eredità una tassa del decimo, senza distinzione di gradi. Il catasto non fatto dietro le denunzie dei possessori, ma da officiali del principe.

Rispetto alle arti, conservati le antiche norme; quella della lana onorata sopra intte e circondata di protezioni, permessa la importazione dei panni e del zendadi, tutti gli altri commerci inceppati da pedaggi e barriere, sì che è merariglia se in mezzo a tanti vincoli potesse ancora prosperare il commercio.

Della popolazione tennto gran conto, come lo richiedeva il continno guerreggiare; privilegi a chi veniva ad abtare in città, ma a conditione che su terreno incolto fabbricasse nna casa, e confisca a vantaggio del Comme contro il possessore che, padrone di un terno incolto in città, o non voleva o non sapera trovare chi sa quello edificasse.

Delitti più frequenti, quelli prodotti da ferocia e da libidine. Le pene stranamente severe. Norme speciali per le meretrici e lor mezzani, distinti per abito e per restrizione di abitato.

XII.

## Dominazione veneta - Il quattro e cinquecento.

Veneta erasi proposta di divenir uno Stato forte; ne cogliera i soliti retta; la glosia de vicini e la rezione de loggiogasi. La storia moderna comincia con uno del più tarpi accordi che si rammentino. Il tratto di Cambria, pel gabel le potenze enropea accorderonsi ad abbativre Venezis. Al solito, gli atranieri furono invocati ad agginstar le cose italiche, e Massimiliano imperatore pretene che, como Vicenza o Verona, cond Paro a sparanesses all'impero germanico. Trecento frati tedeschi, guidati da Leonardo Trisino, assaliron Padora (1800, 4 giogno) che per arte della nobilità pesenana, dispiettosi di vederia poposita alla veneta, apri ie porte, a danno di questa guasto le ville o i palazzi, e se ne divise le desca. Ma Venezia rificessi dalla prima rotta, al tempo stesso che nei soddati rinacesta l'amorci di essa, come avviene spesso della signoria che più non si luz e s'acciogava ad asvalir Padora, vo pensavai più a menar trionfo che a preparra diffese. Intensis con Francesco Calsone di

Salò, che menava una banda raccolta attorno al lago di Garda, Andrea Gritti presentossi alla porta Codalunga (17 luglio), e ben presto riebbe



la città e il castello, mentre Massimiliano indugiava i soccorsi: subito si pensò a dilatar le fosse, riparare gli spalti, munirli d'artiglieria; il conte di Pitigliano generale de' Veneziani spiego fanti e cavalli, e moltissimi Veneziani vennero quivi a far provo di valore, suil'esempio de' figli del doge Loredano.

Massimiliano, lento sempre e mal provisto a denari, intanto espugnava i castelli d'Este e Monselice, dove furono bruciati vivi gli Stradioti di presidio, e riceveansi sulla punta delle lancie quei che precipitavausi dalle mura incendiate, accordava patti a Montagnana, e devastato il territorio, pose il campo a Ponte di Brenta, indi attaccò porta Santa Croce, infine piantò il suo quartiere nel convento della beata Elena. In Padova erasi accolta dalla desolata campagna quattro volte più gente dell'ordinario, e Massimiliano la cinse con 100 mila soldati fra tedeschi, francesi e spagnnoli, mirabili per valore, orribili per sierezza, e ben 200 cannoni così grossi, che alcuni non si potevano mettere sui carretti; egli medesimo, prode e accorto, vigilava e sollecitava i lavori, sotto il tiro delle batterie nostre trovava spedienti ad ogni bisogno; e accelerati i preparativi, scopriva la formidabile artiglieria, per quattro giorni fulminando le mpra. Aperta la breccia presso Codalunga, si cominciò l'assalto, ma la prima volta invano. Sfolgorati dalle artiglierie francesi di nuovo i bastioni. Tedeschi e Spagnuoli a gara vi salirono, e vi si piantarono, ma i Veneziani ritirandosi brillarono una mina, che mandò in aria assalitori e difensori. Questi ne pigliarono coraggio; quelli il perdettero; fra i collegati cominciarono i dissensi, e si dovette levar il campo, e ricondursi scompigliati a Vicenza (3 ottobre).

Venezia, zalvata dal pericolo, noo seppe esser georcosa nel perdono: e i nobili padorani panti d'esiglio, di carcero, la noi inorte, molti gli sbanditi, molti i fuggiaschi di cui si vendettero i beni; severa la vigilazza per reprimere le ardite aperane, sicche periva il flore delle lamiglie padovane. Poi il tempo camiò i dispetti e le vendette; Venezia mani la città con valde mara e 20 baluardi, disegno del Sammicheli, e si cattivo gli animi col placido governo e colle larghe concessioni.

Ecceto questo breve e funesto episodio, Padora e il sao territorio atchero quasi quattro secoli (410-5-1797) sotto la dominazione del lene veneto, non migliore, non peggiore delle altre di quel tempo, e che, como totto le dominazioni, pod lodarqi o vitteparani accondo il punto di prospetto, o accondo i fatti che il prescelgano da riferire o da Lacere. In Padova daravano, come avazti la conquista, il consigiio maggiore e il monore, che col depatati, tutti mobili padovani, coi collegi dei giudici e notaj, e cogli altri ufficiali subalterui, sceli tra'cittadini, governavano la mazio nobile, che stabilimente a Venezia rappresentasse e tutelasso la citti. Da Venezia vi ai modavano no podreti e ma oprivano, patrizi, che duravano 16 mesi, e spesso erano prorogai. Al primo spettiva l'amministrazione forense, all'altro la militare; supplendosi a vicenda quando impediti e a atenevansi ili intrazioni che, nell'investiri, dava loro il dogo per iscritto. Il polesta

menava seco un cancelliere e quattro assessori, di cui uno fosse dottor in legge e facesse da vicario, gli altri giurisperiti. Il capitano conduceva un cavaliere ed altri per sopraveder alla quiete. Il fisco era ministrato da due camerlenghi.

La Serenissima deputava altri patrii; come podestà a Monselice, Este, Montagana, Piave, Camposampiero, Cittadella, Castelbaldo, detti distretti maggiori. Ne'distretti minori di Anguillara, Arquà, Conselve, Mirano, Oriago, Teolo, dal consiglio maggiore inviavansi dei nobili padovani col titolo di vicarj; e tutti dipendevano dal podesta è dal capitano.

Vigerno ancora le antiche lengi, raccolte nello statuto del 1976 e in quello del 1937, infrantano el 1940, e che averano i pregi el dificti degi statuti. A seniriti, nessuma lite avrebbe potato durare più di 2 mesi, e gravissime multe ai podestà che le protreassere: espure i soprati de' gindici e notsi, che a vvicendandosi gli uffizi ogni quadrimestre, voleano prolungarsi i lacri, speseno farte durare anni ed anni. Fercol io pene, e mostruosa i procedura criminale, non solo uccidendosi un strazianiolo ii npubblico i ribelli, gli assassini, i hadri sacrileghi 'l, infanticide, delle quali taivolta i cadavere era squartato, e i brani appesa ila forche fuor delle porte. Facilmento invece condonaransi gli omicidi per risse o vandette; oltrechi protectione del nobili produceros spesso l'imponità o la remissione della pena. Altre pene erano i bandi, la relegazione ne'forti di Palmanova e di Legazgo, le galere.

Moits gente e moits vita attirava a Padova l'Università; Venezia, abolico I studio di l'Tervino, avra decretato che in simal ritar città fosse permesso l'insegnamento scientifico: ma l'aver viotato che i Veneti andasser a straniere l'aiversità, indussea altri paesi a vietar che i loro venissero a questa. Nel 1993, dognado il Loredano, er astata colloctat in più degno losgo, nel palazzo su cni spiendera ili bne dorato (il ho): e che el 1519 che la decorazione architettonica, qual oggi ancora i vede:

f. Nol 1635 Giulio da Nisola, giovane respectate, fuggi dalta patrie dalta fundiça, commons per vis molli ministiti, giunes ed Aquellium, e quivi dalta chiene rubb la picisire, mangiandone le culic conservate. Arrestala, contendo senza testram. Mentale s'un curro dal patrizza della Bogione sia posta Sunda Cores, per si la leazagliato le nuce di cultura sulle il lingà eli lugido la masso derita e gileriappore al realia. Par recondalta alta mazza, vi fi mujecca, la altra suggio le forma posteriari al Artisti Pristiti, dati es victore l'ESA dell'i mazzo, ti con posteriari al Artisti Pristiti, dati est cultura l'associatori della pristita della considerazione più di 100 neticate criminali, di cult Dipe enticibità di Storia del Considera di Considera



tre patrizi la sorvegliavano; vi si invitavano professori illustri, fra cui ricorderemo Pietro Bembo, molti delle patrizie famiglie Cortusi, Dotto, Speroni, Mussato, Oddo, Zabarella, Capodilista, Polcastro, Campolungo, Camposampiero, Orsato, Selvatico ed altri, e gli stranieri Pellegrini, Aquapendente, Weslingio, Argolo, Liceto, Patino, Galileo; come qui ebber educazione Torquato Tasso, lo svedese Gustavo Banner, Job Ludolfo d'Erfurt, Augusto duca di Brunswich, Alessandro VIII papa, Gustavo re di Svezia, Giovanni Sobieski re di Polonia: Aonio Paleario diceva che la sapienza era raccolta a Padova come in unica sua casa: Stanislao Orichovio la congratulava che fin nella Russia bianca propagasse la civiltà per mezzo degli allievi nordici: Stefano Batori proponeva premj e atipendi a'professori di qui che volessero recarsi a Cracovia. Ne restavano allettati molti ad aprir collegi con posti gratuiti, com'erano il Pratense, il Da Rio, il Tornacense, il Campione, il D'Arquà, il Cottunio, il Feltrense, l'Euglesco, il Soperchio, l'Amuleo, il Greco, quel di Ravenna, de' Bresciani, di Santa Caterina ed altri, or quasi tutti estinti.

Non tacercmo come in quell'Università, principalmente per opera del Domponazio, erasi introdotto quel pensar libero, che si velava col nome di aristotelismo, e che non negava le verità rivelate, ma le mettea da banda, discentando filosoficamente anche delle credenze fondamentali, e fin negandote, riservandosi a dire che, per esempio, l'immortatità o l'indivadatità dell'annia, l'esistenza degli spiriti, la providenza, la vita postura, crano assurdità secondo la ragione, ma divenivano indubitabili secondo la teologia.

Ne primi tempi del dominio veneto Padova ebbe personaggi di molto grido. Tale Lodovico Scarampi cardinale (1401-65), che dedicossi alla medicina, poi comando le truppe pontificie, sconfiggendo il Piccinino, onde fu fatto arcivescovo di Firenze, vescovo di Bologna, patriare di Aquileja, cardinale, abaraglio i Turchi presso Belgrado e la lor flotta presso Rodi; tenea cani, cavalli, gran corte, gran tavela, gran giucco, al quale dicono che con re Aifonso di Napoli perdesse 8000 ducati in una notte; ed era il din ricco privato d'Italia.

Francesco Zabarella (1339-1417) si illustrò in prelature e scuole a Firenze, a Roma, in patria; fu cardinale operosissimo pel concilio di Costanza, vantato come degno della tiara, o lasció molte opere, massime sopra le Clementine e lo seisma del suo tempo.

Michele Savonarola, archiatro dei duchi di Ferrara (— 4400), sete le Lodi di Pudenca, e De agritultibusa capite supue ad pedee, e il sibretto di tutte le cose che si mangiano comunemente, quali sono contrarie e quali al proposito, e come si apparecchiano, e di quelle cisbevono per Italia, e di sci cose non naturali » e le regole per conservare la saniti.

Seguiarono altri, noti anche fuor di patria, Giulio Gesere Scaligero, (1484-1558), prese questo cognome per vanità di farsi credere discondente dai signori di Verona, ma era figlio di Bordone medico padovano, e divenne uno de' dotti più vantati, sicchè Giusto Lipsio lo ponea quarto con Omero, [pocrate, Aristotele: condiscendenza essgerata, se non era parar. Perocchè lo Scaligero litigò con Erasmo, col Gardano, con chiunqui incontro; parara d'impresso sue guerresche, fin a persuadersi di averle compite, e nella Portica, dotta assai, pel primo pensò ridur a sistema s'arte de'versi, con conoissimi esempi e con giudici non vulgari.

Marco Mantora Benavides (1489-1382) sta professor di leggi dal 1517 al 74, e pubblica molte opere di ginrisprudenza, consultato da principi e cercato a gara per insegnare; raccoglie monmenti, incoraggia artisti, e si fa fare un palazzo, con magnifica porta dell'Amananto nella contrada di Porciglia, con museo lodato e con parco; e scrive l'Epitome degli momini illustri.

Valenissimo medico, Albertino Bottoni, fu dei primi a varse il mercurio nella sinidi, e diligente restauratore della cilinica in questa Università (— 1506), e lascio varj trattati. Emilio Campolongo (1850-1603) series dell'artiride, dei vigioto, de vermi e d'altri oggostti, con motta lode. Girolamo Capodivaces, molto adoprato nel contagio del 1576, lasciò un metodo e molti trattati. Aggingiamo Lodovico Caronii, detto il Toesto (1453-1539), serieso della luo venerea e d'altro, impressi a Francoforte en 1606. Giunto Paolo del Crassi, Francesco Frigimelica medico poppa en 1606. Giunto Paolo del Crassi, Francesco Frigimelica medico poppa (— 1558), Oddo degli Oddi (1478-1558), gran segace di Galeno, e Marco se figlio (— 1591), Gimpaolo Peramina, Antonio Gazio (1461-1528) baon astrologo. Bartolomoo Selvatico Estenso (1533-1603) valte per gia-rippradenza, come sitri di sua famiglio. Giafrancesco Copolitista, professore all'Università, ando ambasciadore del Senato al concilio di Basilea, poi al re di Francia.

Sicco Polentone fu il primo moderno che scrivesse una commedia regolare in latino, Cainin, tradotta in dialetto e stampata il 1482 a Trento. Angelo Beolco, noto col nome di Ruzzante, fu salutato pel Roscio della sua età (1502-42), e applicatosi al dialetto contadinesco, massime a Codevico, dettò in quello commedie applanditissime, molte delle quali furono stampate e ristampate, ma nol salvarono dalla povertà.

Anche Antonio Buzzacarini (1578-1632) autore di tragedie, rimò in lingua rustica, el Rolando Forsubió, Soradamante Scorezzo, poesie in lingua rustica padovana di Bertevello dalle Brentelle. Marco Guazzo (— 4556) fu autore di drammi, tragedie e storie ampollose.

Antonio Ongaro compose l'Afero (1688), di cui si disse non esser altro che l'Aminto Japano. Bernardo l'ominiano (1517-76) serisse di fiolsofia e grammatica, e dei chiari oratori italiani. Africo de Clementi diè un tratatato d'agricoltura (1572), più volte riprodotto e tradotto, insistendo principalmente sul proportionare i lavori alla diversa natura de terrani. Bernardino Sardeene (1478-1573) illustro le antichità italiane e gli commi celbri di Padoto. Gaspara Slampa, non rismata samante del conte Collate di Treviso, fu assomigiata a Saffo, anche per la dolcezza delle sue poesie.

#### XIII.

### Dominazione veneta, Il Seicento,

É noto che i rettori, spediti dalla Repubblica, tornando doveano leggere al cospetto del principe una relazione del passe che aveano gevernato. Dei podestà e capitani di Padova ne stan circa 70 negli rachivi, fin a quella che, il 19 marzo 1793, presentava G. B. da Riva; e il municipio di Padova ha decretato se ne stampi l'intera raccolta. Del 40 settembre 1533 è una relazione della terraferma di Agostiono Da Mula, con un preciso dettaglio delle entrate e spese della camera fiscale di Padova. Una dell'14 giugno 1547 del capitatoo Matto Dandolo, orat distese del vimulti deel i stondeni per del capitatoo Matto Dandolo, orat distese del vimulti deel i stondeni per

l'elezione dei rettori, de' professori ecc., e quanto nocessero alla quiete cittadina e al progresso degli alunni, che invece di studiare, univansi fin 3 o 4 cento con archibugi: e come la briga potesse tutto nelle elezioni, dove l'eletto, contentandosi dell'onore, cedeva lo stipendio a chi l'avea fatto nominare, Ricchissima di particolarità è la relazione del 1554 di Marcantonio Grimani podestà. Ivi computa gli studenti a mille fra legisti e artisti, e che spendano cento ducati per uno 1: 25 erano i professori di legge, col salario di 3641 fiorini: 31 quelli di medicina, filosofia, arti, con fiorini 5572, e pagavansi col dazio de' carri e col bocatico. che rendeva 50 mila lire l'anno, onde ne avanzava per fabbricar scuole e porre l'orto hotanico 2. I mercanti di lana spendeano ogni anno presso a ducati 50 mila in lane da tessere, quasi tutte del territorio; e altrettanto in mano d'opera. Della seta cresceva la produzione. Il vescovo avea di affitto moggia 4500 di frumento, più di cento carra di vino, più di 3500 ducati, oltre i mercati delle biade e altre oporanze; in totto circa 8000 ducati; altrettanto i canonici e mansionari del Duomo.

I citadini erano henestanti; e da 100 stavano sullo studio. L'ontadini universalmente poreri e andavano di mal in peggio. L'entrata totale era di docati 120 mila, computati il dazio del sale e gli altri: di cui 100 mila mandavansi a Venezia, il resto rimaneva a Padova per pagare gli stippoditati e i reggimenti.

Della relazione di Angelo Marcello, nel 1658 capitano di Padova, caviamo qualche parte che riveli la condizione dell'età più tarda e infelice.

 Screnissimo Prencipe. Sogiace quella sua devoissima Città alla pertrabatione de' sissidi fra Cittadini delle famiglie rignarderolia, el Tuso delli sequestri, già introdotto per divertimento dei mali, è divenuto strumento per perpetuare l'inimicitie, per convertire in asili de sicarij le case dei sequestrati 2. Oda principio con tutto lo spirito applicationi all'aggiutat-

<sup>1</sup> Il ducato veneto corrisponde a lire 3.76 austriacia, sicchè il giro anouo dei dentro altora sarcibie stato di lire austriacia 250,000. Ora, prima degli odierai dissatri, Padova contava sin 2000 studenti; ridottosi po: a 1300. Valutando la media spesa di questi a lire 4, e a 10 mesi la lor dimora in cuttà, se n'avrebbe un'annua di un milinne e mezzo di lire.

<sup>2</sup> E il primo orio botanico destinoto agli studenti di medicina. Lo fondava la Republica con deretto 38 inglio 1535 ad islama di Francesco Buoonide padovano, e sopra dissegno di Andrea Moroni da Bergamo. N'ebbe la direzione Liujai Anguillara; cui succeedate Melchior Guillandino di Königaberg, pel quale nel 4564 s'istitul la cattedra di botanica.

<sup>3</sup> Di questa sciagunala frequenta di delitti fa testimonio noche una ducule del doge Domenico Contarini, che il 13 logio 1660, scrivera al Rettori di terraferna: - Sovrabbondano in tal modo i delitti in agni parte dello stata nostro, e sono cosi frequenti ci in numero gli omicicij, le stragi e le dissoluzioni delle finniglie intere, che i sodditi buoni, non sicuri nello proprie abilitarion, chiamano provisione ci assistanze dalla patera, ca-

mento delle discordie, consequii il contento delle paci fra il marchese Obici, et Lodovico Dottori, et fra le Case Frazimelega, Dotta et Zabarella: ma altri rimasero inflessibili alla bramata compositione, et però ad espurgare le Città Sudite, tall'bora il compesso di qualche lontana relegatione degli ostinati sarebbe molto fruttoso.

- A Padova le fationi dei prepotenti distribuiscono come più loro compeli i vantaggi del Consiglio il quella Commanità, et du una serceta radonanza di sedeci instituitata senza beneptacito della Serenità Vostra, et alassitata praticare contro le regolo di honoa politica et l'uso della Città sudite, senza la participatione et intervento dei pubblici Rupresstanti, il delibera de gli intervessi universali, con usurpatione della facoltà propria di quel Consiglio. La corruttella è stimabile et da non seste tolerata.
- Di grand'allittione s' quei suddité è il disordine che tatti non socomiton con ginsto equilibrio a portura il peso delle gravezze, et che molti sottrahendosi dal pagamento dovato, a gl'altri sia addossata la portione del loro obligo, di che chiara si ricava la prova da quello, che la Città la quale, non havendo entrata, riparte tutte le pobliche impositioni sopra l'estimo de particolari, non resti debitrice al pubblico, et delle colte \* imposte habbia da risenotere lire G75298.
- Gravi pur sono li disordini in quei Monti di Piett, intacati de Lire dasento mila in circa, et in quelli Haspitali et scole, perchè non sono essequire le regole à loro buona direttione instituite, et però, mentre non siano con estreordinaria pesante maniera corrette le trasgressioni, si rissentirano sempre maggiori il pregiuditij.
- « A quells giá famosa Cavalarizza <sup>2</sup> magac la diretione in guasa, che il frutto di essa nè per l'amaestramento de Cavalieri, nè per la scola de Cavalli più non corisponde all'antico suo decoro, et al dispendio de lire quattro mille novecento sessanta annue, che Vostra Serenità le contribuisce.

rità del Principe per necessire suffagio di quide e illertà. Derivano principalmente liste mini dilla condidera, che hanso i delimpeuti son neue no cammetteli, che a solici-varia facilitarato e in herre tenpo d'ogni lando ancerché grave Peco o sulla ler levez de, commesso pi michita, se ne form solicità i preserve che dal cosseglio i michita, se ne form solicità i preserve che dal cosseglio e vegani inpartiti la proviria autorità; che le sestenze negation piene e vigorore, se, con e in un delle vote e notto più on quello deri e damando con la resulta della commenza della commenza a mentione preserva presenza, che misule stringe e tullo fomenta a more o più Strane dellimpurcane cer.

<sup>4</sup> Tasse sui beni stabili

<sup>5</sup> S'intende la celebre accidentia Delia, suffingata dall'erario venelo Vi s'insegnavano gli eserciaj cavallereschi alla gioventi nobile padovana, non per solo lusso o spasso, ma per trame abili uffiziali delle milizie terrestri, nelle quali era victato il servire al patrizio dominante.

Il celebre studio di questa città con le forme della primiera sua institutione negli andati secoli produsse huomini in tutte le scienze così eminenti, che meritamente le guadagnarono l'antianità della gloria sopra ogn'altro, Sono di presente forse più numerosi li Dottorati, ma nou si gode florida, come per l'addietro, la produtione de soggetti così insigni, che universalmente col grado di maggioranza fra dotti facciano rissuonare al mondo il nome d'esso studio. Non so se ciò permetta il Signor Iddio, perchè si sia in alcuno tolerata troppa libertà nella professione di massime miscredeuti, ovvero che ciò segua perchè vi sia stata mutata la maniera del leggere, con la perdita a'stndenti del benefitio delle Lettioni metodiche, che scritte da essi gl'istrnivano perfettamente delle materie, il che già qualche tempo non segnendo e, con spiacere in particolare delle Nationi Estere, portano elle fuori voci disavantagiose all'antica fama dello studio, che è causa vi vada mancando il concorso. Questo poi resta certamente molto pregiudicato dalla soverchia libertà a'Scolari permessa, perchè è accresciuta à segno la prosontione Scolastica, che ogni suo capricio vuolo sodisfare. So che nella gioventù è compatibile il corso naturale di qualche vivezza; ma gl'estremi sono vitiosi, et la publica prudenza deve considerare esser pernitie troppo danosa a tutto lo Stato della Serenità Vostra il lasciare che li figliuoli vengano a Padova ad habituarsi a non riconoscere nè Principe, nè Legge, come ordinariamente succede nell'insolente impedimento delle Lettioni, nell'uso delle sonpille, nell'abuso delle matricole, uella dilattione dell'armi longhe et curte da fuoco, et nella diabolica pratica dei Chi và lì 7; eccessi tutti proibiti dalla

<sup>6</sup> II governo vecelo poesva Importana acii obbigare i pocissori dell' Università a pariza della cinterfio, maichi leggere; emo ancoro detter. Taie unaversa stata introduta dai Gesulti, quando nel 1501, crisdiere poter insegnare odle cosopile pubbliche che everso acidi caso priesta di Polorio in emircire che sinsegnatuma nella-timeratika. Professori insegnare odle cosopile interpreta della professori accidente della comparization dell'accidente della comparization della comparizat

T Le spopille era un regio che gli studenti cipreano dalle fancibile che undavano a martio. Dello matrico el bunava pie rindorder mera i sema paper gabello, e, portar orano. Gli studenti volocitemente fermavan i viandanti colla industriore: Oli et al., Lo serinsissian avec oncerazio gli situlori privilegi all'Custrestito, e datoce di noso, non sesspere opportual. Tal era il pranesso che gli studenti portusere l'archibugo di giorori se finelinente l'estedorano suche allo noto, e non escendri i iliminazione, mobiplicaria di della collegia della considerazio di considerazio di contra contra di successioni, sua ci che sun irrepuntissami i insenti, i rivialmi, i decretti del della contra contra di successioni, sua ci che sun irrepuntissami i insenti, i rivialmi, i decretti del della contra cont

Sereniti Vostra, et nondimeno scandalosamente praticati, con preginditio non meno del publico decoro, che della quiete della Città, et ben spesso con ecidio dei medesini Scolari, nelle contrade de quali è sostenato che non capitino offittai della Giastitia, et però sono fatte seceno ricetto di malvirenti, che all'incutua giorenti suggeriscono pessimi costunio, et con distarbo et mortificatione de bnoni, sempre più cresce la dissolutezza, cui però sarà propria nna buona parga et riforma, che riguardi all'ilmoner del Signore Iddio, che riordini le sperimentate forme à studenti più fruttanese, et che con l'osserranza delle leggi ravivi l'obedienza, et mantenga la modestia.

- « Ornamenti riguardevoli dello studio sadetto sono l'horto dei semplici, et la publici illuvaria; quello dia me rittervato incolto con la casa del Lettore cadente, hò fatto rinsarcire con l'agginnta al esso di molte pinnte, et anco d'un gardino. La libraria da nolto tempo in qui alto è avanata, henchè con l'assegnamento fattogli nella sua instituzione l'anno 1631, diuda scuali per oggi Diottoro, et per l'impresso dio Diottoro, et per l'impresso dio Diottoro et ni qualtanque Collegio, davesse essere sino a questo tempo molto accrescinta.
- « L'annua entrata della Camera fiscale sarà do Ducati cento e cinquanta mille in circa, che si cavano dalla rendita dei Datij più et meno secondo che si assiste à divertire il preginditio delle fraudi de contrabandi. Io ho havatto fortuna di accrescergil lire nonanta mille a benefitio di Vostra Serenità et crescieranno di vantaggio, mentre vi sia continovata l'assistenza d'accurata protetione.
- « Nel Dacio del Bocadego "il publico è stato di molto prigiudicato, cost col lasciarne l'amministratione al Territorio, come col dario all'attuale Condutore, et li poveri ne rissentano intelerabile aggravio, essendo in più laughi obbligati à pagare più del doppio del ragionevole; onde, per le ragioni già considerate in mie lettere, sarebbe di molto soliero a' poveri medesimi, et di gran vantaggio alla Serenità Vostra, che detto Dacio fosse riscosso per conto della Serenissima Signoria, et nella forma in esse lettere raccordata sarebbe sicurissima l'essitione, et il publico ne ricaverebbe rendita sopr'abbondante all'occorrenza della Cassa dello studio, cui resta destinato, più fil Lettori harvebbero a provar difficoltà nella con-

Illustraz. del L. V. Vol. IV.

torato - É curioso a vederri Orravisco Bian, Li scolari : salira, in cui discorrado inforno i busoi e cutivi costumi degli scouri, dimostra qual esser debba la vera vita co. Padova, Pasquali 1538. Pob raffrontarsi colle satire vivorosime del Fusinato, che seppe punger gli scolari sonza almicarseli.

<sup>8</sup> Dazio consumo di oggigiorno.

secutione dei loro stipeudij, per conto de quali restauo creditori di tante migliara de Lire.

- Per rodimere dalli correnti rilevanti preginditij il Datio della Soda, e per ricavare il raggionevole da quello delle cordelle ", il negotio delle quali in Padova è fatto molto grando, saranno frattoneo le riflessioni del l'Eccellena Vostra a levare questi maneggi dalle mani delli medesimi negotianti di Soda et di cordelle, che nascondendono la vera quantità, dell'raudano gran parte del suo dovere al publico. Dalle informationi portate in tal proposito possono ricavare lumi sufficienti per migliorare il ritratto di queste renditi dei più annui migliara de docati.
- La spesa ordinaria della sudetta Camera è di Lire dusento ottanta cinque mille quattrocento e dicci all'anno; ma frequenti uei correnti bisogni sono gl'obblighi estraordinarij, che vi si impongono.....
- « Il territorio Padovano è già noto all'Eccellenze Vostre, esser un gior di cento cinquanta miglia di fertile paese, con stetto. Castelli et sei Vicarie, che sotto di loro comprendono cinquecento ventinnore ville, ne quali gribabianti per l'ultima descriticino escendevano al numero d'anime cento sessanta setto millo cinquecento cinquanta cinque, che sarà anno accrescinto (\*).
- Non posso Lacere l'estrema lacrimabile povertà, in che sono ridotti quei distrettuali. Deriva la loro miseria da più canse, alle quali stà in mano della Sereniti Vostra il rimediare, et a scarico della mia anima, io devo dire che l'interesse publico et la carità dovuta verso sudditi devoti et ubidienti obliga a provederri.
- Quello che più gravemente afflige li medesimi sudditi è la mottiplicatione delle gravezze, che le sono accressite ottatta per cento topra l'importare della pobliche ordinarie et estraordinarie impositioni, tanto che dalle revisioni ricavandosi, che solo venti per cento in circa di quello viene cavato da suoi sudditi, provenga a beseficio della Serenità Vostra, resta evidente la necessità del divertimento de gl'eccessivi aggravij che

9 Nastri. Qui si intende dei nastri di seta.

49 É aolo como fra qué moill Gestill des, espoit di Sappas, vennero in Italia, entretivinco in notori Internitra, nal dine dei secolo passalo, fapro d'ictione Tonto, il quale in doiri violani directo su Sappio sulta storia cristie, positica, scelessatica, a salia corsporta è appoprata degli Sandi dari repubblosi di Perzata. Descrivendo il talta cercito di Carta di Perzata della contra d

le sono adossati con impositioni particolari dal Territorio, delle Communità et delli Comuni, il danaro delle quali viene poi per la maggior parte consumato in male spese.

- Motiplicano sempre più li pretendenti che li loro Coloni passino immuni dalle gravezze, et che vietano a gl'Offitiali il capitare nei loro cortivi per l'esecutione: questa violenza oltre l'ingiusto aggravio à buoni, che sono poi astretti a suplire al debito de gl'altri, apporta altro persiciosissimo effetto, che gl'homonii da bene anici della ginstita et della quiete, vedendo di non poter sosienere con retitudine le cariche dei Communi, per fuggir le brighe vi si ritirano et con la successione d'altri non carnati che delli proprij provecchi diviene sempre peggiore la diretione degl'interessi de poveri, et a loro danno crescono sempre maggiori l'estosioni.
- Non migliorano il loro stato quelli, che si ricoverano per non pagare le gravezze sotto li coperti di tali pretendenti, perchè questi perciò, accrescendogli l'obligo de gl'affitti oltre la toleranza dei lnochi, non possono pagarli, et così restano poi anche essi spogli et miserabili.
- Nol far la tanas 1 di guel Territorio commessimi dall'Eccellenzo Virt, ho havito occasione di penetrare più nell'imino et di vedere con sentimenti di dolorosa compassione consumata, et disfatta ogni sostanza di quella povera gente, et Vottre Eccellenzo na considerino il riscontro da questo che, dal tempo della tensa precedenti in quà, siano mancati il dae terzi delle massarie 1º che vi erano a quel tempo ridotte, hora in Arsenti 3º, et quello che vi rimangono, per il più essendo senza ambipropri per il lavoro de Terreni, il prendono a zovadego dalli loro Patroni o da altri, et in ciò è nota l'Introdutione d'altra esorbitantissima intolerabile indecenza, che finisce di dare l'altimo orollo alla rovina della stessa povera Contadinanza, perchè si è posto in uso di darle g'l'anniali a stima con l'accrescimento del terzo di più del loro valore, et obligo di corisponderne na mozo di formento per paro di suturatico o incresse, et doverò nifino pagare, i dietti ainiali; restano il povernomini

<sup>14</sup> Distribuire il peso delle graverze pubbliche.

<sup>12</sup> Case coloniche grandi, poste sopra poderi vasti; nell'uso presente, massaria vale podere vasto.

<sup>15</sup> Voce perduits, la qualche parte della Vesetia vive l'equivalente primenti. Sono ippionati di cumpagna, che usciti dalle masserie, funne casa da loro, non di rado i proprietari locauti per un lucro temporaneo, affiliando i poderetti a perzai fortisatino, lasmo diviso i poderi vasti, e quasil pigionali, costretti a fare i braccianti per maniscerzi, sono l'elemento del proteinisto apricolo sessimo e persono.

Il zoradego (jugalicum) è un contratto di comodato o prestito a uso di animali bovini. Chi il riceve deve pagare o frumesto, o denaro, o mantenere almeno per due anni no vilettio da latte, il utile del quale è tutto del prestatore. Le leggi veneto probivano tale contratto come feneralizio-

disfatti d'ogni havere, sicchè Dio tenga lontana una strettezza de viveri: non havendo più li Contadini sopra che assicurare il sovegno che le sia necessario, crescerà loro la difficoltà di ritrovarne a segno che gran parte di essi o periranno dalla fame, o saranno costretti abbandonar il pases.

- « lu tanto altri, che mirano scansar a loro coloni il pagamento delle pueblicho gravezae, per dedudere l'esecutioni, che pue i medecine siano mandate hanno inventato due scampi, l'uno di far fare l'assicuratione di obte alle loro mogli, l'altro di fargli per debito al Patrone riporre opici cosa loro sotto bollo; coa queste forme ho veduto rendersi instili l'esecutioni amadate infori in particolare per il debito delle tante de gi'anni passati, per le quali resta alla Camera da riscostere molte migliara de ducati. at nos si travate che laverae a debitori.
- Io, per divertire il danno permitiosissimo della perpetuità dei Ministra nei maneggi del Territorio, ho fatto conoscere al Consiglio di eso Manessatti d'interompere quella continovatione, che diviene patronia ti penessità d'interompere quella continovatione, che diviene patronia ti perigditiale a soni interessi, et vi ho proveduto col preservirere alle carriche importanti il dovuta contunacia 1º; sarta sintufero a sudditi che Vostra Serenità la faccio nonualmente o osserare.
- Fu da me espurgata la Communità di Cittadella dalle ladrarie che la tenivano oppressa, ot solevatala da debiti: fattigli restituire li beni suoi patrimoniali, di che era stata spogliata, l'ho restituita in ordinato buon ordine di governo.
- Lo stasso dovero fare a quella espitata Podestaria, et ad altre ancora in essecutione di commissioni di Vostra Serentii; san l'occupatione di tanti altri affari della Carica, li cavillosi subterfuggi con quali li tri-sti, ingananado li Magistrati di qui, si profittano del braccio della lero autorità di alternompere, rilardare et impedire le sodifiattioni della giustita, il solievo de gl'oppressi et l'alcempimento delle paterne deliberationi dell'eccelestissimo Senato, non l'hanno impedito.
- Però non sperino l'Eccelenze Vostre che il Capitazio di Padòsis con tanc'altre inconheza, cel contarrio di haver continoramente a disperare con li magistrati di qui, assai facili a sostenere la protettione de rei, possa giovare a rimettere pel desiderabile buso ordine il governo delle cose publiche et de poveri sadditi, coso bisognoso di un buson radrizzo che niente più, et cadauna dell'Eccellenze Vostre, ch'habbi sostenuto reggimenti, deve hen conoscere questa verità.
- A purgare l'infettione de gl'abusi, a consolare li sudditi, a rimovere le violenze che divengono tiranniche, et a rimmettere nel dovuto rispetto

<sup>14</sup> Padronanza,

<sup>15</sup> Intervallo, in cui, dopo esercitata una magistratura, non si può riassumeria.

le pubbliche prescrittioni, è necessaria un'antorità libera et superiore a gl'intoppi de cavillosi subterfuggi; et però sarebbe stato desiderabile, che l'Eccellentissimo luquisitore 1º avesse potuto fermarsi in quella parte a provvedere a tanti bisogni, che devono essere a cuore della pubblica carità!

Pure si sarà detto che il tempo correa feiico perchè pochissimo si pagava. Il censo era divisio inte corpi, ciulà, dera, territorio, che sono crano in lite fra loro: e non esigevasi che un soldo ogni centinajo di rendita: aggiungeta le imposte, dette alloggi, lanse, dodi, sussidi, ecc. Opest'ultimi variavano secondo i bioggi, or censo, or ducento, e sino Omila ducati, ripartiti fra totta la terraferma. In casi di guerra, lo provincie facevano ol'erta spontanee.

Dalic imposte de mendato dominii, che oggi diremmo erariali, non davasi esenziono veruna, neppure pei possessori de brati carraesi, non registrati nel censo; scarsi i dazi; molti i debitori, che di rado erano colpiti di confisca. Nel 1759, con decreto 30 aprile, si abolirono le varie imposte, riducendo e a paraveza ordinaria, gravezza temporanea, campatici dulgo o Brenta; o importavano la prima dneuli 57,247; la seconda ducati 4969, c amapatici ducati 34,768. Val danque a dire che totta le imposte erariali salla città e provincia sommavano in un anno a poco più di dacati 1900 mila, non contando i dato.

Uomini levavansi solo in caso di gnerra, e per lo più era lecito redimere a denaro; al 16 ottobre 1649 per tutta la città e provincia si domandarono 1600 uomini, e poteano riscattarsi con 130 ducati per testa.

Ma se poco si pagava, ancor poco ritraravai dal primo fonte della ricchezza la terra. I coloni, abbattuti dalla miseria, non incoraggiati dalla presenza del padrone, cercavano appena trar quanto bastasse al sostențamento. Il libero pascolo delle pecore dei Sette Comuni devastava lopiamente. Finni ricrenati, vi negletite, decime, torme di banditi ed izingari.... portavano il guasto nelle campagne e l'avvilimento ne' cuori. Ne seguivane malattie e morbi, agevolati dal puzzo degli stagni, dal

<sup>16</sup> L'inquisitore nei possessi del Dominio veneto era straordinario officio o temporaneo, si recava sui luoghi, aveva autorità di togliere i disordini, praticare raforane, riscontrare l'operare dei rettori, la condizione dei sudditi.

<sup>17</sup> Milizie cittadine, d'artigiani; le ordinanze son milizie campestri, di contadini,

lezzo delle vie, dai cadaveri sepolti in chiesa, dalle alte mura attorno alla città e alle borgate, dal fradiciume delle strade, dalla rilassatezza del costume. Pertanto era stabile il lazzaretto, che qui stava fuor porta Portello, poi, dopo la guerra del 4509, fuor porta S. Giovanni, con chiesa e cimitero. Così ricorreano frequenti le pesti; e desolatrici quelle del 1576 e del 1630. Al 1603 la popolazione della città sommava a 35,463 persone: nel 25 a 31.988. Era dunque già in calo allorchè scoppió la peste nel 1629 : nel qual anno v'ebbe 2996 morti (mentre l'ordinario batteva sui 1100): l'anno seguente 2516; nel 1631 ben 7878, senza contar quelli che moriron nell'agosto del 1631, quando il male più infierì, e gli ufficiali erano mancati, La città spese 375,000 lire; e fin 44 carri al giorno si richiedeano per trasportar i cadaveri, spesso dai becchini (chiamavanli Nettesini, come a Milano Monatti) strascinati con uncini, scaraventati dalle finestre ancor semivivi \*8 Diconsi 24 mila i morti, forse si esagera come ne'disastri, ma certo nel ruolo del 34 dicembre 4634 la popolazione trovavasi ridotta a 15,613 anime. Nel 1635 era ancora crescinta a 23,374, ma quel disastro influi fatalmente snila condizione italiana, come ognun sa,

Ed è notevole come, al tempo che la miseria crescera, crescesse anche il lusso. Gli eccessi di questo erano stati ripressi con frequenti leggi suntuarie, ma non toglievano che le gentildonne s'loggiassero abiti e gemme e lascive mudità, e i nobili rialtzassero colle parrucche, colle trine, cogli abiti impettiti la multità della persona. Le Padovane ebber

its Nurre particularità salla peste di Pubaru ha revolta sell'archivio corstane di Presser da carreggio del houdemonti, revisiotatorea a Minas. Fra silici, il 27 liggio 6429 prima che sicusi frazcesi, servisori del donc di Rossa, inscritarezo del raparta finanche ancero a picilar per gii orie i spi dissi quanti progi travato, Bashi perché fossero soprelatti esteri, e trensi dicestità. Un di loro fermosti divarsi sila porti del Dusso, estito cannicionità a gridare che supervi, code si le popole, e furiosamente pistole in chiesa, chiare i spirita e stelleres in sucardia. Venere gii soliri, ma per encer di gratti-continuo di chesa di Rossa cossi i colo soliregii in suari dollosa, soli fenendagii prossi-continuo di chesa di Rossa cossi i colo soliregii in suari dollosa, soli fenendagii prossi-continuo di continuo d

Su quella peste son a vedere:

Su quella peste son a vedere

Bantotoseo Banaro, Il contagio di Padora dell'anno MDCXXX. Roviga 1649 con intagli. Nel catalogo della libreria Volpi è detto «Libro raro e stimabile per le notizie, ma infelicemente scritta ».

Gio, Donesico Sala, Preservazione dalla peste, 1630.

 Cura della paste, scritta con lingua e rimedi volgari, acciò possa esser intesa ed eseguita da agnuno. 1651.

- Medicamento sicuro per guarire il presente mal contagioso. s. d.

Sebastiano Scarabiccio. Vera e natural descrizione della peste, e modo di preservarsi 1650.

sempre vanto di beltà, e provocanti vezzi osteutano ue pittori dell'epoca 19. I proveditori alle pompe dovoano badare che non si soverchiasse e agli 11 maggio 1619 il consiglio padovano decretava che' « essendo ne' tempi nostri ridotto el vestir delle donne a termine tale, che, se quanto prima con rimedi estraordinari non gli vien messo compenso, al sicuro sarà la totale desolazione et esterminio della maggior parte delle famiglie di questa povera città », fosser vietati i drappi d'oro e d'argento, i ricami in oro, argento, seta, le pelli di lupi cervieri, gibellini, martori, volpi uere; il condurre per via più d'un servo, uè mai con livree di seta: nou avesser più d'un filare di perle al collo e la collana d'oro; non più di 40 bottoni in tutta la persona, e la cintura d'oro, ma non gioiellati; gemme soltanto agli anelli e agli orecchini; agli uomini permetteasi la spada dorata, d'oro i bottoni e la medaglia al cappello, nessuua gemma; proibiti i cocchi dorati, forniti di velluto o di drappi di seta, di ricami o disegui sopra seta e sopra cuoi; ne tirati da prù di due cavalli in città e quattro in villa. Alle mogli d'artieri vietavansi le pelli fine, i velluti, le felpe, i rasi, sol permetteudo damaschi, tab), terzanelle, ormesiui,

Frequeuti ripeteansi gli spettacoli e pomposi; corse e palli, massime alla veutta dei podestà e capitani; affoliatissimi i teatri le poche volte che si recitava; iu luughe processioni, le uumerose confraternite e le fraglie di arti faceano gara di ceri <sup>10</sup>.

19 Un francese nostra nulles, resendo ed Vendo, crealelar intevar tutte is donas bloods, sicome appulso en qu'endi ed quelle success. Il contrave qu'i si affacció dapperatuto. De vela ecorgenti che il bloodo ere color di mode, a proceccivarsi ad arte. Il libre cortes instante of Coarte vecella Repút Abril antiché i sendorria di derivera partir del mondo sul internazi, especie al sel coccest, con un gran capsoli del pagit in tenis serza coppe, sul internazi, especie al sel coccest, con un gran capsoli del pagit in tenis serza coppe. dello solzeno, del quelle lasciavos o ciercio la capilatura e con al tratta la bagavarso con una spura di certa acqua, lasciando poi secura a losic. Che esqua fones de l'évolución dello solzeno, del quelle lasciavos ciercio el capilatura e con i tretta per imbolicar indica, sello nervo core i, sustante di sectio e granzo labor 3; miel basso core 4; tutto dello servo core 2; miento di sectio e granzo labor 3; miel basso core 4; tutto tectori repora no per da minus di sectio e granzo labor 3; miel basso core 4; tutto destro core 1; miel basso core 5; tutto destro core 1; miento de core

Le Forciana: questiones auciore Philalethe Polylopiensi cite, che credesi Ortenilo Lando, stampate a Rapoli II 1838 e più altra velle, furzos tradello cro su fullationo dal librioje Posibili il Venezia in 196 esemplari, VI si descrivono i gusti, le qualità, il dietti delle donce delle varie città ililiane, fra cui alle veneziane s'attripuisce ia smania d'aver i appilli blondi e la piele blanchistonia, at che adoprano arte infinita.

30 Pio degli Okazi (soko selle consoler paint per la negli Lacreni Doudi Orolegia. Il quala Isakosi un'accidere pinituto de constinuirare, del ban monumento nel processo civico) deleci in Belogna una finto battaglia in conce del cardinale Sechetto; attre un Medica agli arcidori d'Austra; in Padrova un derese in nelle 15 giugno 4143 nello stallane del Proto della Valle, no altre ai uso bellatione catello del Calvin, per gli etativi.

Il 20 ottobre t6t9 sulla piazza de' Signori, Massimiano Valier cedeva il capitanalo

Ambivansi i tioli. La nobilità non era imparità al merio, ma ottenessi coll'eutrar pd consiglio maggiore, al che giungessi con denarie biendoni per decione. La decelle 29 luglio 6926 ingiungeva non si facese nobile se non chi accessi colla mi province de considerate della collectiona di legitimamente, cittadini, non artieri, non indimati per delitti, e che di 60 anni avessero censo. Il l'anifizio, non che impedire, agenolara il varco dila nobilità. Nebi biogni pio della patria concedari questa a chi offrisso 5 mila dacati; si sa che 400 mila se ne voleano per ottenere la nobilità veneti. Il tiolo di illustrissimo era profuso, onde si cercava il più raro di conse o marchese, e quel d'eccellentissimo, serbo ai patrizi veneti. I piche di decreanis predibiti, convada, i dottori magnifici, eccellenti, molto dilustri. Ne conseguivao i puntigli d'onore e i deelli; trattati come affare di gran serieta.

Dall'Università, che nel 1603 contava 1400 studenti, era agevolato ai Padovani l'attender agli studj: e molti coltivarono le scienze, fra cui il botanico Antonio Cortusi:

il giureconsulto Ottonello Discalzo ( - 4607), Alberti, Aldrighetti, Sassonia, Barisoni. Campolongo, Lonigo pubblici professori: il filosofo Jacobo Zabarella, Jacobo Filippo Tomasini. Giandomenico Sala, Marcantonio Cappello, Carlo Dottori medico amico del Redi: il famoso retore Sperone Speroni 21; Giacomo Cavaccio, Enrico Caterino Davila storico delle guerre civili di Francia (4576-4631) nato in Pieve di Sacco, protetto in Francia dalla regina di eni portava il nome, militò nelle guerre contro gli Ugonotti, che poi narro con sincerità



Enrico Caterino Davila.

nato al fratello Silvestro; e la solennità vedesi dipinta da Pietro Damiani in un quadro al municipio. Si hanno illustrate a stampa le giostre del 1600, 1611, 1670, 1623, 1629, 1633; e più splendido il torneo dato nel 1645 da Pio Enca decil Obizzi,

21 Il monumento di Sperone Speroni è in Duomo con quello di Giulia de'Conti sua figlia, disegnati da Girolamo Campogna e finiti dal Paljari.

e cognizione; discreta arte d'interessare, e molta di dipingere fortezze e battaglie, sebbene scarso di politica: è favorevole alla Corte e ai Cattolici. Ebbe liti collo Stigliani, e in duello lo ferì; governo varie città, e mentre andava a governar Crema, ebbe rissa con un fattore che l'uccise.

Abbiam pure Francesco e Girolamo Frigimelica medici, gli illustri antiquari Oddo degli Oddi, Giovanni Poleni, Sertorio Orsato e Lorenzo Pignoria (-- 1631) che studio la tavola Isiaca, se note storiche al Tasso,



Scardeoni

Pignoria

esamio le origini di Palova, scartando il favolno Antenore; facendo giunto elle Immegni despi Idre di Unessoco Cartari di Reggio (Padova 1908), vi inseri di belle cose relative alle divinità del Messico, dessante da relationi allora recenti; e che in parte ora ignoriamo. Isabella Andreia (1952-1904) fa appliadita sui testri d'Italia e di Francia, bellissima di Ilbata; portosta i ciele la sua fanola pastorale Murilla, e quando mori a Lione, fia pinata da tutti i poeti, ed ebbe una medaglia colla leggenda. Berma fama "Il

Padova può anche lodarsi dell'insigne teologo Giovanni Chericato autore delle Età del mondo, delle Discordie forensi e d'altro (1633); di

22 ll suo epitato dice: Isaietta Andreina palavina, muler me gna virtute pravitu, honestalis ornamentum, martialisque pudicilie decus, ore focusia, pia, musti amira, et artis scenicae caput, hie resurrectionem expectat Ob abortum obtitum di 164 junii 1844. annum agens 41. Franciscus Andreinus mastissimus postut.

Giacomo Tommanini (1595-1655) vescoro di Civitanova che fece il Petrarca Redeirua, il Parnaus Eugeneue, il Gymaniam Patarinum, Athene Pratrine urbia et agri patavini inscriptiones; elogi d'unomini illustri: dell'ebreo medico Rafele Rationi (— 1717) e del suo religionario Mename Ravia scrittore moralista: di Vittorio Zonca, che a Venesia nel 1627 sitmpara il Nioro testro di mucchine ed edifici) per varie e sicure operazioni; di Ottaviano Cantò, che fece varie quistioni sul morbo gallico (1698), e promettera un corrisosi discorso, initiolato Soppo filosofeo-chimico e.

Marcantonio Cappelli sostenne la Repubblica contro l'interdetto di Paolo V, poi ritrattossi, e scrisse De obsoluta rerum acaromun immuniata a potestate principium (accorum (— 1025). Il padre Achille Gagliardi gesuita fece il catechismo, a sollecitaziono di san Cario che molto l'onorava (1533-1697). Gianantonio Maggini satrologo, o ottico (1556-1617) die la descrizione d'Italia. Sectorio Orsato, oltre poesie geniali e orazioni. Isacio ma sotria della patria e i Mormi erudifi.

Monsignor Antonio Querengo

.... era in varie lingne uom principale, Poeta singolar tosco e latino, Grande orator, filosofo morale

E tutto a mente avea sant'Agostino (Tassoni).

Carlo Dottori (1618-86), subl bizzarre vicendo e molto careggiato alla corte di Vienna, scrisse l'Asino in 12 canti, sopra un fatto tra Pa-

dovani e Vicentini, pieno d'allusioni ad avvenimenti moderni, ma fn dimenticato come il sno Aristodemo e altre poesie.

Girolamo Roberti Frigimelica scrisse nel ribaldo gusto della sua età (1605-1732), per esempio: La monarchia della libertà, mirabliment ergorientata dei regimento dell'ultriarino signor Angelo Dudo; L'oro divenuto più glorioso del merito, nel farsi procuratore l'illustre signor Sebastiano Sorango; Il triregno del merito, compusto di croce, porpora e mirro, concertalizzione onaccirica ecc. e vari drammia perrei cavallereschi.

Pretendessi sjutare gli studj colle accademie letterarie, e aveami gli Andeani, gli Affetuori, gli Arbiti, i Conjuni, i Dimmiti, gli Immeturi, gli Applicati, gli Asoli, gli Sopranti, I Ziaode e che altri so io; società che si radunavano per leggere scritture fatte solo per esser lette a radunati; e beato chi facesse ridere, o facesse stupire col paradosso e coll'epigramma. Durarono poco, eccetto quella de' Ricorenti, che continuo dal 1509 fino al 1779, quando si fase coll'Agraria, nala poco prima.

D'altro genere era l'accademia dei Delj, già nominata, istituita nel 1608 dal capitano Pietro Duodo. I soci contribnivan uno scudo ciascuno, col che, e con sovvenzione della Repubblica, pagavansi tre maestri di matematica, equitaARTISTI (69

zione, manoggio d'armi, e soateneansi altre spese. Nel luogo dell'antica cittadella, che o reare alla scuola d'equitazione, tenean el nor riusioni, arendovi spaziosa rotonda per cavalcare, e stanze per gli stud'i o per la scherma; e frequenti giostre d'arano per electricio proprio e per spettacolo del pubblico. Erano tutti nobili, e preseduti de un Principe, cocorrevano alle fanzioni e alle comparse solenni: dappoi elber abito uniforme, ciol giubba riolecae, corpetto e catsoni color solfo, spallini e bottoni d'argento e spada. La Repubblica ne trasse di buoni capitani d'arme, e perció favoriva quest'academia, che duro fin al 30 lugio 1801.

Di tal gonfiezza risentivano anche le arti, volte al barocco e al secentismo; e poichè molto in quel secolo si fabbricò, non solo venner infette le opere nuove, ma gnaste le vecchie, o distruggendole o alte-, randole.

Di Pietro Liberi diamo il ritratto, ch'egli stesso dipinse per la colle-



sione medices. Lo Zannetti dice ch'egi tenno tre maniere diverse, La prima nobile e grandios; ci di quella porte o pere si conoscono, quali il Cristo in San Giovanni e Paolo di Venezia: l'altra franca e disimulta, pei dotti; la terza lecetata, per gl'igiovanti. Lodano il son Neè a Bergamo: e nella Satta, le figure di Vicenza e Veneza sapplicanti sant'Antonio. Lo Zannetti vorrebbe difenderlo dill'accusa di mala vita; certo abusto nella oscenità delle Veneri e di donne igunde, motto guadagno in Germania, donde tornato con ricchezzo e titoli di cavaliere e conte visse fina 38 anni.

Di Tiziano Minio discepolo del Sansovino, conservansi belle opere in bronzo; Giambattista Maganza pittore, scolaro del Tiziano, poetò anche in lingna rustica (— 1589); Jacopo Montagnana in elegante disegnatore: più tardi fiori Domenica Scanferla (— 1763).

Prosperavao iavece le arti meccasiche, men gravato di balelli ed i repesaneali, Gli artici nuivasia in fragie che, alforquado vennes osposea al principio del nostro secolo, erano 32: cioè 17 d'artieri, 15 di venditori. Nelle prime erano il lanifico, i stetico, i pittori, i tagliapiera, di confini, i dalegnami, i muratori, i sarti, i calsobaj, i clabatina, i fabberi, i bottaj, i mastelluj, i passamantieri, i tintori, gli ordonai, i harbieri; nella seconda beccaj, osti, portatori di vino, ptzziaranoli, fornasi, farimi, mugaal, fruttiendoli, offellini, speziali, merciaj, stracciajuoli, bovaj, barcavoli. Seglievan da sè i propri gastaldi, o massari, o siandari, o bancali; sarca statuti che contribuivano assari alla costamatezza degli aggregati, escludedo a mivistati, probiendo le bestemme e il lavore alla festa, obbligando a rispettar i capi, intervenire alla messa, alle processioni, alle funzioni stabilite e alle esequi ci confrantilli; tutte leargivano limosine, dobligando atielle, davano somme al Monte di Pieta, soccorreano gl'infermi e vecchi discoccupati.

D'altra parte vietavano l'esercizio dell'arte a chi non fosce della fraglia; prescriveno il garconalo di 5 o 'anni; rigorono esame per passare maestri; vigilavano che le opere dell'arte fosser fatte bene, per non iscreditarla, e che non se n'esigesse il prezzo prima di compirite. Così mantenensi la lealtà e il credito; eccitavasi l'emulazione, impedivansi le frodi, sebben sia vero che impacciavasi l'attività. Quanto si venditori, agevolava di accordi per la monocolio e rincarie i prezzi.

Fnori non si mandavano che panni, ancora ben accreditati, e cerchi da' forestieri e massime dai Turchi. Il resto del vestire lavoravasi qui, eccettnato gli abiti di maggior gala.

Dicemmo come le fraglie facesser ogni anno offerte al Monte di Pietà, che pertanto era in fiore, mentre gli altri istituti di beneficenza eran numerosi ma male amministrati e scarsi di rendite.

#### XIV.

### Dominazione veneta - Il settecento - I progressi,

Arvicinandosi all'età moderna, sentivasi l'alito del rinnovamento, et è ribalderia o brutalità il dire che Venezia vi repugnasse. Nessum governo è tristo a bella posta; se alcuni respingono i miglioramenti gli è che non li credono tali, o che vogliono prima vederne l'esperienza altrove. Non è ascor dimostrato che costoro ragionino il peggio.

Sul fine del secolo precedente al nostro, lavoravano in Padova 1800 operaj dietro alla lana con 667 telaj, facendo panni per 800,000 ducati l'anno; 13,000 telaj tesevano cordelle e stoffe, consumando 80,000 libbre di seta e 20,000 di filaticcio all'anno.

Sempre amavansi i divertimenti, e già indicammo quelli che si davano nel medioevo. Il primo teatro vi fu eretto dai marchesi Obizzo verso la metà del secolo XVII, e più volte restanzato. Nel 1738 Maria Adelaide. figlia di Angusto re di Polonia, andando sposa a Carlo III di Napoli, viaggiò incognita finchè a Padova spiegò la sna qualità di regina. Per tal occasione si fe gran festa, e straordinario concorso a quel teatro. Il quale poi nel 1825, dal duca di Modena, erede della casa Obizzo, fu interamente riedificato col titolo di Novissimo. La famiglia Tavola nel 1710 n'aveva eretto pn altro in via Santa Caterina, che poco fu adoprato. Uno, detto di Stra maggiore dal luogo, o dello Stillone dalla vicina fabbrica del nitro. esisteva nel 1691, quando vi si rappresentò il Maurizio, passando Anna di Toscana per andar sposa all'elettor palatino. Alcuni soci nel 1748 edificerono il teatro Nuovo presso piazza Forzaté. Altre rappresentazioni faceansi verso il 1760 al Prato della Valle, e nel teatro, detto Vacca pel deposito di bovini che vi si teneva in occasione di fiera. Troviamo pare mentovato un teatro Santonini a Pontecorbo, un Pepoli a Cod lunga, nn Poli in borgo de'Cappelli; come quel di Santa Lucia, il qual sussiste ancora. Nel 1770 si pose un teatro nel Seminario acciocchè gli alunni di questo vi declamassero in carnevale qualche azione, e nel resto dell'anno servisse alle prove letterarie e alle scientifiche discussioni, secondo l'epigrafe sovraposta al palco scenico. Imitationi et doctrinæ; ed è molto ben dipinto dall'Urbani. Gli odierni son sotto-gli occhi di tutti; e noi vogliamo soltanto ricordare come la prima opera di Meyerbeer che piacesse fu Romida e Castonza, data a Padova il 1818 colla Pisaroni. I Padovani festeggiarono viepiù il nuovo compositore perchè scolaro di Vogler, che aveva imparato da Vialetti, maestro alla cappella del Santo, la quale fa sempre riuomata per eccellenti compositori ed esceutori, quali il Calegra, 11 Sabbadini, il padre Amone di Assisi, il padre Mattei di Bologna, Antonio Calegari (1757-1828) scolaro del Valotti e inarrivabile istitutore, il cui Sistema ermonico fa dimostrato da la suo scolaro Melchior Balto.

L'Università era decaduta dal fore d'altri tempi, pure la Serenissima cercava giorari, nel 4739 il introdusse una cuttedra speciale di fisica sperimentale, coperta dal Poleni: nel 44 chiamava Gianrinaldo Carli, pol Simone Stratico a insegnar nautica e astronomia: nel 65 vi ergura la cattedra d'architettura civile, difitata all'abato Domenico Cerato: nel 69 quella di costetricia, e quella di geografia e meteorologia, data a Giane por Toaldo, che innaita i Osservariorio, e di anora considerato crea-



Osservatorio.

tore di quella scienza. Nel 71 aprivasi un corso di disegno per gli operaj.

Benchè nato a Cefalonia il 1731, Marco Carburi ebbe Padova per seconda patria, dove fn chiamato dal senato veneto alla cattedra di chimica nel 1759. Per ben insegnarla fn mandato a pubbliche spese in Germania, in Ungheria, in Svezia a vedere i lavori metallurgici, de' quali spediva relazioni al senatore Jacopo Nani. Là conobbe i principali naturalisti, e massime Linneo, di cui lodò il sistema, riprovando però l'idea che le sostanze saline fossero la cansa efficiente della forma cristallina de'minerali terrosi e metallici. Tornato nel 1768, trovava nell'Università ignoti i nomi di Stahl, Henkel, Nenmann, Margraff ecc. e la chimica ridotta a qualche operazione di farmacia: presso nessuno speziale rinveune neppur un'oucia di alcali puro o di acido concentrato; sicchè dovette crearsi tutto il auo corredo. E presto trovò modo di agevolar la fissione del ferro, del che fece applicazione ai cannoni che servirono per bombardar Tunisi; invento una carta incombustibile per l'artiglieria; conobbe il pregio d'nna arena nera, che abbonda al piede degli Enganei e spetta al ferro ossidulato titanato; preziosità fin ora negletta; trovò il metodo d'ottener l'acido vitriolico glaciale, che prima, per mero caso avean incontrato Lemery e Hellot, e i saggi del 1768 si conservano tattora nel gabinetto chimico dell'Università. Ostinato alla dottrina del flogisto, osteggiò l'innovazione della chimica portata da Lavoisier. Morì a Padova il 5 ottobre 1808.

Di gran giovamento torno pure l'aver invitato alla navora cattedra d'appronomia (1765) l'Ardinio, che interdonse moltisisme piante nuore de paesi forsatieri, -tra cni il cartamo per tinger in incaranto; l'apocino, dalla cni corteccio filata fece 48 braccia di panno, una aspecio di canapa cinesea, il guado ed altre erbe tintorie; falbricava aceto e rino, pari si famosi; incalava? l'ano delle marne; pirovara l'erba ventolana el diferenggi. Inventò un seminatore, che con molti altri fu sperimentato pubblicamente nell'erbo botanico di Padora.

Si promosse anche la coltivazione del solano africano. Grande cura si adopto alla coltivazione della casapa, ricchezza dei territori di Este, Montaganaa, Cologna <sup>1</sup>; a ifaso il modo di maceraria, si proibi l'osportaria, si crearono magistrati a sopravegliarri; e tatti (eccetto i più pover) doveano venderia all'arsenale, cho nel 1789 ne comprò 4,072,359 libbro per 87,5835 ducati; e nel 1793 libbre 2,626,990 per 104,908

t La canapa è il prodotto che più sovrabbonda bisogni della provincia. A confronto del consumo si calcola in un anno mediocre il superfluo di 1/4 del framento 1/12 del granodurco, 1/19 del vino, 4/5 della canapa.

ducati. In consegnenza accuravansi i concimi, e ai proibiva di vender ad altri che a certi appaltatori lo sterco di colombi e la raschiatura. delle pelli e delle corna.

Fo pare isituits una cattedra di veterinaria (1773) sul modello di pari, nel 1788 una cattedra di veterinaria (1774) sul modello di pari, nel 1788 una cacadenia Agraria, dore Giovanni Scorio presidente dimostrava l'utilità del mescolar terre di varia qualità, proponenani problemi, faceania sperienza, suggerinzami metodi e procedimenti sui botchi, sol possionatico, sui dissodamenti. L'Accadenia dei Ricoversti cissitera sin dal 1990, l'avorti dalla Repubblica che le concedette nan sala nel palazzo Prefettizio, ma languiva senz'opere o in opero-friole. Nel 1770 fa sicolta, sarroquandori la pubblica Accadenia di ciseano lettere ed arti, chiamandola figlinola del principato, e incarizandola di condivarse los cionosis, fi sandovi decrosa stanza, 2000 ducati effettiri d'un-na dote, da erogarsi in pensione si membri o in premi a chi risolvessa maggio le propose pensioni. A quella Atrise Zanobi offerse (100 zecchini: per premiare chi indicasse i mezzi più efficaci per ravvivar il veneto-commercio 2.

Dogando il Loredano nel 1757 si fece la nuova facciata all'Università ?, e Gasparo Gozzi fu incaricato di riordinar quello studio, assegnandogli. 600 ducati l'anno: e quivi moriva nel 1786. La scuola anatomica di Padova era stata un pezzo la principale del mondo; qui Harvey udiva dall' Acquapendente la teorica vera della circolazione del sangue; qui formavansi, per poi segnalarsi nelle loro patrie, Vesalio, Gabriel Cones e Realde Colombo suoi scolari, Volcher Coiter di Groningo, Leon Battista Carcano di Milano, Teodoro, Jacobo, Bonifazio Zwingar di Basileas. Gaspare Bauhin pure di Basilea, Melchiorre Gnalandino prossiano, Giovanni Schenk d'Angusta, Ramberto Dodoneo mechleniese, Adriano Spigel di Braxelles, Gaspare Hoffmann di Thuringia, e Manrizio Hoffmann. di Altorf, Giovanni Posthio di Germerseim, Gaspare, Tommaso e un altro Gaspare Bartholini, insigni anatomici danesi, Giovanni Enrico Meibomio di Helmstadt, Werner Rolfing di Ambargo, Giacomo Weslingio di Minden, Giovanni Giorgio Virsung di Monaco, Daniele Sennert di Wittemberga, Gianiacopo Wepfer di Sciaffosa, Anche in questa età, accanto a Vallisnieri e Malacarne, il gran Morgagni vi dettò per 56 anni 4.

<sup>2</sup> Ni rincresce dover soggiungere che la Serenissima non tollerò questo programma, dicendo che non toccava ai privali il mescolarsi del maneggi di governo. È danque anteriore ai governi dell'età nostra la smania di voler tutto fare essi soli.

<sup>3</sup> Vedi la medaglia commemorativa, che ponemmo a pag. 113, dove per isbaglio è messo, il dogato del Loredano al 1195.

<sup>4</sup> Pierno Towes, Dell'Anatomia degli;antichi, e della scuola anatomica padovana, 1845;

# DOMINIO VENETO

65

Governando il senatore Andrea Memmo, mecenate del Lodili, fu fatto il Prato della Valle, ornandolo colle statue d'uomini celebri o benemeriti s.



Prato della Valle

Sull'influenza della scuola anatomica padovana ne' progressi dell'anatomia in Europa; orazione inaugurate del 1814, di Fn. Convese.

A proposito d'anatomia, Muoni (Cottez, d'autografi) pubblica questa tettera, riferibile att'Università di Pavia;

\*Bilartenine el Excellentinime Princeps, Percis no la universitale votte del tritia el medie del studio de Paria e estatuto, il quale dispone den ogra anos se habie uno taubecto per anotiomizare, el giá sono sey anni passari che nos habieno bassio desco, di presente en rivora ne le mane de Benedicio da Presa, loctorente del signor descon, di presente en rivora nel mane de Benedicio da Presa, loctorente del signor espitata se le mane de A se Paria di Priper insuriatore de la strice, quale l'an sevenitata per essera l'estata del Service even. Per Lano della Universitada supplier in periala Vastra Excellentia se dique permutango in morte e esseciere una tellera directiva della betta della d

Rector et Const!iarij Artistarum et medicorum universitatis studit vestri Papiensts •

Non ha data ne verun altro indizio, e c'è troppo a dubitare della sua autenticità, il Muoni la mette al tempo degli Sforza.

\$ È uno spazzo di 25 campi, cioè melri quadrati 89,000, sul luogo dove ai tempi romani esisteva il teatro dello Zairo. È disegno di Domenico Cerato. L'isoletta è circondata da un

22

Qui fioriva principalmente la latinità, massime in grazia del Seminario ben istituito da Gregorio Barbarigo, e a cui il vescovo Corner aggregava l'antico collegio dei nobili, fin allora posto a Tresto vicino di Este. Il Vocabolario delle sette lingue, vi su risuso dal Forcellini, che segnitando il Facciolati, e compito a' di nostri dal Furlanetto ed ora dai Corradini, riesci il miglior dizionario della lingua latina. Esso Facciolati Jacobo (1682-1769) illustro classici, tradusse, e se con poca diligenza i Fasti gymnasii patavini. L'abate Giuseppe Pasini (1687-1770), professore all' Università di Torino e pre etto di quella biblioteca, de' cui manoscritti fe.e I catalogo, compilò il vocabolario tanto divulgato quanto fu divulgata la grammatica latina e la prosodia di Ferdinando Porretti, anch'esso padovano (- 1741).



Si diede al valente latinista Nicola delle Laste incarico di scriver le storio dell'Università, e poichè nulla traeva a riva, venne affidata a Francesco Colle.



G USEPPE PASIN



RARICCI ZANNON



TRENTO



ANTONIO- ZANGLINI

causit, I cal margini portano status, in verilà tuti 'altro che belle, ma bioterolissime patpensiore. È suos, mercodo dai ponde verso le piazze, et richino aterno sensione patpensiore. È suos, mercodo dai ponde verso le piazze, et richino aterno sensione patnio Decido, Antenore, Anose di Pennavichi, Trasse Peto, Torqualo Tasso, Petro d'Alesso, Paparo Turrisso, Arransio Stello, Opicio (Il Tejaso, Bernardo Nasi), Vedelo Ta-Lodorico Santomitzio, Antonio Bucheli, Antonio Bartarrigo, Demenico Luzzaria, Tadlore Pepoli, Xirvo Natione, il Massigne, Pobol I papa, Permando Trevissa, Antonio Mercuini, Caraptili, Peterros, Galile, Alessoulro travis, Alteniero degli Attoni, Secotivo della Petroso, Antonio Zosco, Carer Piazzaria, Micho Mommo, Andre Navagore, Andre Memo, Nat ricinto interno Zambon Dolto, Sprens Spreno, I Tio Livis, Girolamo Strugzas, Frantonio Licota, Lodorio Baragaria, Giromani Polici, Giglidon Massignia, Giromano BossiFrancesco Boaretti (1748-99) abhorracció molti lavori di diverse dottrine, e tradusse l'*lliade* in ottave, e altre composizioni dal greco e dall'ebraico.

Gaglielmo Camposampiero, bibliotecario dell'Università e socio di moltissime academie, 6 ma preziosa raccolta del classici italiani, alaini e greci, che poi passò i monti, corresse la Treside del Boccaccio (— 1763). Una raccolta de novellieri di obruta ad Antonio Maria Borromeo (1724-1813) passatsa anch'essa oltr'Alpi; egli ne avea fatto il ciatologo, e qualche imitazione, oltre una cantata in dialetto, Il giucco delle ombre.

Giovanni della Bella genita, professore a Lisbona e a Coimbra di finica, varic one seriuse in periophene della scienza nan e della coltivazione dell'ultivo (1730-1893). Antoni Rizzi Zanon geografo (1730-1814) vide molti paesi, fa mandato a fissar i confini fra Inghilterra e Francia al Canadà, poi diresse il gabinetto topografico a Napoli, producendo ec-

cellenti mappe.

Giovanni Branacci (1711-72) va tra migliori antiquari di quel tempo e lasciò manoscritta una storia ecclesiastica padovana.

Ginseppe Gennari (1721-1800) poeta e diplomatico, fece gli Annali di Padova, e molte memorie sul paese.

L'abate Gaspare Patriarchi (— 1780), amato dall' Algarotti, eseguì un Vocabolario veneziano padovano. Giandomenico Polcastro fin hono fisiologo, e più Girolamo sao nipote, di cni nel 1832 si stamparono in 4 volumi le opere, fra le quali e Dell'antico stato e condiziono di Padova . L'abate Cimento Sibiliato (1719-95) vales essai nello stile berraeso e nel latorio, fur professore all'Università, ma non prodosse che coserelle d'occasione. L'abate Vincenzo Rota (1703-85) abilistimo al violino, un'a alla musica e alla pittara lo stadio delle lettere, dove l'arguto sentire il pose in frequenti litigi co' criticati; amava l'ingennità all'antica, e voleva imitare i comiet toscani.

Noi, difficili landatori delle buffonerie, non ci sappiam spiegare gli encomi dati a Bernardo Bozza (1735-1817) pel noto Pancoirico del Bacucco.

Miglior nome assignossi il padre Angelo Calogera (1699 1766) antore delle Novelle della republica delle teltere, e della Raccolla d'opuzcoli scientifici e filologici che comprendono 15 volumi, in gran parte interessanti, oltre molti libri snoi propri e traduzioni e opere pie.

dall'Orciogio, Antonio Centi, Jacobo del Reusi, Gustave Bamer, Gustave Adolfo et, Mattee de Ragnian, Gilob Lodof di Efurzi, Steine Guillia, Filippo Sativali, Uberto Pallavicioa, Alessandro VIII. Clementa XIII. Canova, Francesco Fanneyo, Francesco Pianal, Gilillo Pacaledera, Necolò Teros, Francesco Guiciarid, Jacobo Manocchia, Giuvana Slovisty, Stemon Batovi, Pietro Dusidetti, Reclero Gusseo, Francesco Morosini, Girobimo Liurii, Marcio Cavallia, Andonio Swoozorio, Astanio Crispo, Albertito Papafara, Richel Sevenarula.



Antoni Conti (1677-1749) fu valente filosofo e matematico, careggiato in Inghilterra dai dotti e dai principi, tanto che Leibniz e Newton compromisero in lui la loro gran litte; scrisse anche bonon tragedie, tradusse da diverse lingue e principalmente dall'inglese.

Pasquale Coppin scrisse d'agricoltura e d'economia; Francesco Fanzago sulla gellagra del Padovano (1759). Giovanni de Lazzara, cavaliere dottissimo, nulla scrisse nell'ottagenaria vita (— 1820) ma soccorreva di notizie patrie chiunque n'avesse bisogno. Di Knips Macoppe (1662-1744) valente medico, son principalmente divulgati i Cento oforiumi medico-pellici. Jacopo Penada (1748-1828) autore di lodate memorie patologico-anatomiche, volle sostenere che l'Italia è il paese più piovoso di tutta Europa.

L'abate Luigi Guerra (4712-95) molto scrisse di teologia, e ristampo la Bibbia del Malermi.

Fra i pochi buoni predicatori italiani contati il genuita Girolano Trento (173.834) molto popolare, ce he foca sipiotitre colle verità eterne Tenno teologo fin pure Bonaventara Sherti (— 1810) che descrisse e Gli spettacoli e feste che si feceno in Pedova v. De'magiori orientalisti fin l'abate Antonio Zanolini (1033-1762). Giacomo Zigno, guerriero, tradanse la Messiade di Riousscoche il 1790.

Fra i restauratori della baona commedia compare Antonio Sografi (1750-1818), del quale vincon ancora nel repetrori i l'Oiro e Pasquele, l'Amor Pattonico, le Contenienze testrati, il Districto, Molto si professora obbligato all'attirire Pellandi, e lascici i soni libri il Bonfio, attore di Pressio, ci d'Adrià Arnaldo Speroni.

L'abate Alberto Fortis (1741-1803) în poeta, antiquario, fisico, e sommo natralista. Entrato uegli Eremitani di Sant'Agostino, a Roma si educe, poi uscio di convento, pose l'ingegno a lutro, compilhado a Vicenza un giornale con Elisabetta Caminer Turra: visitando la Dimazia (1771-73) acquato celebrita colla descrizione naturale che ne dired. Studio in appresso varj luoghi del Vicentino e de colli Euganei 4, poi de'monti ber-amaschi, della Tocana, de contorri di Roma, delle Calabrie, delle isole; molte memorie lesse nell'Accademia delle scienze, lettere da riti di Padora, e amico della solitudine la cercava o a Galzignano ne' colli Euganei o ad'Azzignano ne' Berici. Trabalzatone da vicende private e dalle pubbliche, si le conoscer in Francia, e Buonaparte lo pose castode della Dibliotece dell'istituto a Biologna, dove mori il 21 ettobre: 1903. Ebbe vita molestata da invidice calannie, consolata da qualcuno di que' pochi che osano mostraria imi del perseguiati.

Vitaliano Donati (1717-02) adoprò la brere vita nello studio della bonicia, essaniano de l'Atria, i Mortechia, la Bonania, la Dalmasai, l'Etzagorina, l'Albania, e pubblicò un saggio della Storia naturale dell'Adriatico, ove notava anche i costumi, le tradizioni le malattie, le antichità. Carlo Emanuele III, lo chiamò professore a Torino, e l'incarrico di indegni nelle

<sup>6</sup> Fra tanti delir] sovra le produzioni fossili euganee, il padre Terzi assert pel primo un fatto, or riconoscuto dalla scienza, val a dire che sedimenti marial giaciono sotto alla trachite. Vedi Opuzcoli scetti, Miano 1796, tomo xviu, pag. 4.

valli della Savoja e d'Aosta, poi dell'Egitto e delle Indie orientali, ma in viaggio morì, con gravissimo danno della scienza. Buon naturalista fa pure Antonio Carlo Dondi (— 1801).

Esteso nome ottenne Melchior Cesarotti, nato il 45 maggio 1730 da nobile e povera famiglia, educatosi in molteplici studi e diverse favelle e divenuto professore di greco e d'ebraico in questa città, idolo della società, dittatore del buongusto coll'arcadico nome di Meronte. I progressisti asserivano ch'era tempo di fiuirla d'imitar sempre i classici, ma invece di tornar alle fonti del bello nuovo, il sentimento e la verità, imitavano i Francesi, e in ciò ebbe sciagurata efficacia il Cesarotti. Per ringiovanir la favella e renderla popolare dicea doversi scrivere come si parla; e dicea vero, ma il parlar suo non era quel del popolo che meglio lo fa, bensì quel bastardnme di idee e frasi francesi con terminazione italiana, che s'adonra nel bel mondo. Questa infelice pratica volle ridurre a teoria nel Saggio sulla filosofia delle lingue, all'italiano applicando le dottrine di De Brosses e Du Marsais, e così dalla cinrma grammaticale elevandosi per considerar la favella in relazione con tutto il sapere: ma suggerendo di ravvivare la nostra con vocaboli e forme straniere, regolate però da un consesso di dotti !

Certamente le sue relazioni come segretario dell'Accademia di Padova, di cui fu fatto segretario perpetno nel 1779, non erano nojose 7, e de' contemporanei giudico con gusto: ma convinto della propria sapienza. osò lottare coi sommi. Tradusse Euripide poi Demostene e alcuni retori greci , raffazzonandoli alla moderna , e mescolandovi rancide frasi. Peggiore scandalo eccitò la sua versione di Omero, dove, insensibile alle bellezze ingenue e virili di una letteratura primitiva, rimpolpò quella che pareagli magrezza del poeta meonio, tolse quanto urtava ai costumi nostri, alla moralità d'oggi, ai giudizi sociali, ammorzò le vivezze, depresse le sublimi audacie, surrogò la pulitezza alla vigoria, il cerimoniale all'immaginazione: alfine rifece del tutto questa Iliade italiana, formandone una Morte d'Ettore. Lo esaltarono i soliti ciarlieri, distributori della gloria: ma qua se ne indispettiva Paolo Brazzolo padovano, adorator di Omero a segno che undici volte rifece una traduzione, non trovando mai che l'armonia de' suoi versi, pareggiasse quella del cantor d'Achille; avea dapprima consigliato il Cesarotti, poi se gl'inimicò come a sacrilego profanatore delle

<sup>7</sup> L'abate Denina all'Accademia di Berlino nel 1755 avea letto un dissorzo, ove asseriva che Padova, henché fornitta d'una delle più celebri Università, non aveva dato ne un grand'artista nè un gran generiero; e neppur un grande seritore, da Livio in fuori.
Il Cesarolli vi rispose colla Lettera d'un Padoromo 176; e l'abate Bonaventura Sberti con due calaloghi di Attir padoroma tetterin el fron secoli.

bellezze greche; infine ai uccise con un Omero a lato. A Roma si espose una caricatura di Omero, restito alla fraucese, con gran parrucca, gran giubba, gran panciotto, da cui pendeano due lunghi ciondoli d'oriuolo, e in mano l'Illiade italiana.

Meglio avvenne al Cesarotti coll'Ossian, poeta caledonio supposto con-



temparaneo dell'imperator Caractalla, di cui l'inglese Mapherson pretesea aver dai montanari raccolte le poesie, conservate a memoria. Era affatto impostura? era un raffazzonamento? non è ancor proferito il definitivo giudizio. Ma il Cesarotti se ne impadroni, e colla massima ilbertà lo tradusse, ornando a suo modo quelle medicorità. E come avviene, so n'appassionó a segno che ne d'iscorsi preliminari l'anteponeva o morre e al daisa. El l'italia r'ando pazza'di quelle novità, che, se non

altro, cambiavano le altre bellezze convenzionali dell'Arcadia: invece di cetre e Imene e Olimpo ed Ettore e Giasone, ci s'inondo di arpe e nebbie e Fingallo e Cuculino. E queste nuove imitazioni diceausi origiualità.

Il Cesarotti campò abbastauza per veder i tempi nuovi (- 1808), e contaminarsi correndo dove correa la folla e iuneggiaudo i moderni Bruti dapprima, poi l'Augusto moderno.

XV.

## Gli ultimi tempi.

Perocchè venne un momento che gl'Italiani parvero pigliar vergogna del nore non filice, na pur gorioro passato: lasciarona dire dagli stranieri e dai ustri che finora erano stati ignorauti, schiavi, imbelli, che bisognava rifuoderci, e far l'Italia. Cide distrugger i passato. Raccontammo altrove la caduta di Venezia (no. Il 1 pag. 221) certo nou generosa, ma men turpe a lei che al vincitore. Padora sentì che diventara repubblica, mentre avea reduto esser sempre sata repubblica: ma la vintidia contro Venezia faceano esultare dei danni di questa, e ad impulso del generale Lalue v. sia gridd la repubblica domorariatic (28 aprilet 1879), is festeggio per uno, dopo il quale, nell'ignominioso mercato di Campoformio, il liberator francese la vendette all'Austria, Padora li occupata dal conte Walia (20 gena) (1788) a copo degli Austriaci, e sottopesta a un capitano circolare, dipendente dal governo di Venezia. Ma nel 1801, dopo la battaglia al Minicol fra Bellegarde e Brune, Padova si dei de contata Vali Francesi (16 genusjo)

f. Il cottal proclama, dell' 8 forile amo V, dierra: Anticl, voi foste Inganasil residentine. Il procrao vento el perificio us agenti i vinna falto praede l'armi. Esti vi has levelo si votri lavori della campaga, per assoldarvi costro la repubblica fances, minci de popoli, che la guarva per ia sola libertà. Voi nos dovete più obbedire sotto qualitiveglia perieto parili o cennuesi della repubblica venta, che i additiva discontine montanti deputtati il qualitari praente, e depositare in contente manuta deputtati il qualitari praente, e depositare in votre armi artia fortezza di Verona, e decountra colventa elevativa della contenta della conte

che ancon a'uscirano il 4 aprile, dopo averla derubata e concussa come fina tutti gli esercili. La pace di Laneville la sascuro agli Austriaci, a cui la ritoles poi la pace di Fresburgo, per la quale i Francesi occapareno Padora nel novembre 1805. Questo territorio forma bilora i dipartico del Brenta, e Napoleone, restaurando vecchie istituzioni, lo dichiaro fendo, c Passemo di agerenta Arripito col titolo di intea di Padora.

Or che un'adniazione, squaiata più che non siasi vednta mai, detta scritture che faranno arrossire i figli, e razzola nel passato finzioni d'obbrobrio come di apoteosi, tornò la moda di lodar senza distinzione quanto appartenne al regno d'Italia, cioè alla dominazione francese. Documenti altrettanto opportuni quanto bugiardi sono i rendiconti del ministro delle finanze, dove faceasi così splendido quadro della ricchezza d'nn regno, quanto desolante doveasi poi esagerarlo pochi anni dopo. In quello del 1805 e 1806 il ministero diceva, parlando degli Stati veneti: « Le monete che vi circolavano con un aumento che confondeva tutti i rapporti, furono ridotte al loro giusto valore: fnrono aboliti i molteplici dazi che inceppavano le comunicazioni, e sottoponeano lo stesso articolo a ripetute ricerche e pagamenti: diminuiti i diritti eccessivi di consumazione, per cui il povero pagava il debito del ricco verso lo Stato: soppressi i privilegi, le esenzioni, i vincoli di privativa, utili a pochi, pregiudizievoli all'indnstria ed al benessere generalo. L'Università di Padova risorge; due case di lavoro si fondano: locali e rendite amplissime sono accordate per gli stabilimenti di beneficenza pubblica e di culto: ottocentomila lire per i pensionati; una somma pressochè eguale per i militari in riforma e per gl'invalidi di marina: 25 milioni in beni, ed una rendita di un milione e mezzo per gli antichi creditori della zecca e del banco giro. L'agricoltura e il commercio veneto ringraziano V. M. de'lavori ordinati per le strade ed acque, dei provedimenti per regolare con basi egne la quota e il riparto della contribuzione fondiaria del porto franco stabilito in Venezis, del movimento impresso alla marina e all'arsenale. Non di ciò paga, V. M. volle che nel 1866 i puovi spoi sudditi partecipassero alla legislazione, alle cariche, alle distinzioni degli antichi, senza dividerne in egual grado i pesi. L'imposta prediale degli Stati veneti non fu che di lire 12,250,000: i sali si vendettero a prezzo minore; rimasero esenti dalla tassa personale e dal contributo delle professioni, arti e commercio. V. M. ebbe pietà dei mali che afflissero nel 1805 gli Stati veneti, e da cui furono libere le altre provincie del regno ..

I contemporanei non erano tanto persuasi di queste felicità, e sopratutto s'accorgeano d'essere all'arbitrio di militari, che commetteano ogni prepotenza e rubavano a man salva. In fatto non appena nel 1809 gli Austriaci si accostarono, ed occuparonla dal 25 aprile al 3 maggio, Padova si chiari per essi come per liberatori; lo che valse che i Fran-

2 Quando la pace di Presburgo pose in arbitrio di Napoleone anche le provinciavota la la di Austria, Massena, che conandava in capo l'esercito di lattin, vi commisdi quelle esglitzioni a cui era troppo inclinato, e le lettere di Napoleone e dei vierre Eugenio son piene di lamenti su ciò. Il generale Vandoncourt, avverso di Eugenio, così riferiore.

· Outre le pillage d'une grande partie des magasins suisis sur l'ennemi, les exactions s'élendirent jusque sur les particuliers. Des contributions énormes furent frappées sur les villes et les provinces, au profit de quelques genéraux. L'auteur, se trouvant à Trieste, vit la délibération et la pétition des principanx negociants, qui fut présentée à Napoléon, à Vienne, par une deputation envoyce à est effet. Il y vit tous les gricfs articules et les noma des accusés; il vit également les réclamations du Frioul, présentées au prince Eugène par le comte Valvasone, marcichal de la noblesse et ancien ami de l'auteur. Il n'est personne qui alt pa se défendre du sentiment d'indignation et de douleur, qu'épronva l'auteur à la vne des exactions de ses concitoyens. Le prince Engène, gouverneur genéral des provinces destinées à être réunies an royanme d'Italie, ne pouvait se dispenser de faire parvenir ces réclamations à son souverain, et il le fit sans observations : ellen'en exigenient pas. Ce fut sur cette réunion de plaintes et de faits prouvés que Napoléon condamna le maréchal Massèna à nne restitution de deux millions et demi; le genéral Solignac et le paveur général Meny à d'autres restitutions, et destitua ces deux derniers. Les fonds du maréchal Masséna étaient ébez les banquiers Bignami et Vassalli, e Napoléon en ordonna la saisie. Le prince Eugène représenta que la maison Bignami ayant remis des lettres de change pour cette valeur an profit du dépositaire, cet enlévement ne ponvait se faire sans exposer et compromettre le crédit commercial. Il anrait fallu mettre le marechal Massina en ingement; Napoléon préféra employer la force, et ordonna au prince Eugène de faire faire chez MM. Bignami el Vassalli une descente à main armee. La famille de Massèna, et surfout le maréchal, vonèrent une baine acharnée au prince Engène, qu'ils accasèrent d'avoir enlevé leur patrimoine. Il est possible que Napoléon, pour se debarasser des trecasseries, ait tout rejeté sur Eugène absent; mais il était facile de s'assurer du contraire. M. P... , lieutenent-ingéaleur-géographe en Italie, passa vers cette époque à l'état-major de Massena, et embrassa, comme de raison, les affections et les intérets de son général; c'est à ce motif qu'on attribne la haine qu'il laisse percer parlout contre le prince Engène. Il est a désirer qu'on se trompe, et que cette desaffection, qu'on ne pent meconmitre, ait un motif plus juste et plus honorable. Quant à M. Meny, quel qu'en dise l'écrivain des emoires sur la cour du prince Eugène, il ne fat pas destitué comme dépositaire des fonds de Massena. L'accusation contre lui parlait de payements faits anx troupes en monnaie autrichienne de billon, lorsque les contributions des provinces se payaient en ar et en argent. Le billon donné au pair ne pouvait s'echanger qu'avec une perte de 7 pour 100, que supportaient les officiers et les soldats. L'auteur, directeur général du parc, a vn payer les troupes d'artillerie qu'il commandait de cette manière, et l'a constaté par procés-verbal ».

Anche Eugenio scrivea n'Aspoleone: · L'armée du maréchal Masséna a tout pris ; il est air du moins qu'elle n'a pas laissé une pièce d'or; pas un sequin dans le pays. Un ne trouve plas dans les coisses publiques ni dans les bourses particulières que les diverses monaises de billon... Ce pays a été pressuré: il est de fait qu'on n'y a pas laissé un pièce d'or ».

Consta che Napoleone obbligò il generale Solignac a restituire 540 mila lire, 340 mila il pagatore Meny, e Massena 3,700,600, come estorti a paesi italiani; ma non il restituiva a questi, bensi il versava nel tesoro.

cesi, ripristinati, togliessero alla città quasi tatto il territorio, aggreganollo al dipartimento dell'Adriatico, e imprigionando molti cittadini. In conseguenza, allorche Napoleone vi passo, fu accolto freddamente: del che indispettito egli minacciava gnai, se non che lasciossi piegar dal Cesarotti, che lo adulo servilmento nella Prossez.

La forza, arbitra degli eventi, mutó di nuovo padrone a Padova nel 1813, quando cascó in dominio dell'Austria, che la tenne fino al 1848. Allora erano imbaldanzite le speranze al nome di Pio IX, Insingandosi i bnoni



d'associar la fede col progresso, la tradizione coll'innovamento, la rejuine colla libertà, opera alla quine estimente liveravano i buoni da venti anni. Altrimenti andò; la rivoluzione di Vienna e di Milano portò anche quella di Padora: il 26 marzo Sinsedivara il governo privisorio coll'inmargli: il popolo che eggidi vi ha costituito, la un naico voto, l'unione italiana. Bando ai manicipalismi. La repubblica delle citti italiane, raplandique sia per esser la sua estensione, deve inicilorari italiana; stringe-tevi con Venezia, e colle altre città italiane che si son dichirarte il pere, onde operar con quelle di firetarno consenso. Viva la repubblica iria-

liana ». E in conseguenza i giovani corser in folla ad armarsi fra quei che chiamavansi Crociati: ma ben presto le brighe e le gelosie ripullula-



Grociato veneto

rono: si temeste che Venezia pretendesse un dominio sopra le sarelle; proruppero le stomachevoli prepotenze dei deboli; si accelerò la fusione col Piemonte, quando gii Austriaci rioccepavano tutta la terraferma e Padova (13 giugno). Quel che ebbe a sofficre, a sperare, a temere, a beecuire, a cooperare il sano troppo i vivi, e l'udranno i postari quando sieno cessate l'adulazione e la denigrazione, ispiratrici de' racconti e quasi de' sentimenti odierni, tutti misurati sull'esagerazione.

Fermandoci al 58, la provincia, posta fra il 29° 7' e 29° 54 di longitudine, e il 45° 3' e 45° 47' di latitudine, coll'estensione di metri quadrati geogr. 625, era formata dei distretti di:

|               | anime   | estimo di lire | Comuni | parrocchie |
|---------------|---------|----------------|--------|------------|
| Padova        | 106,362 | 3,041,382.30   | 26     | 102        |
| Camposampiero | 32,745  | 778,675.69     | 14     | 32         |
| Cittadella    | 27,195  | 796,016.99     | 10     | 17         |
| Montagnana    | 29,390  | 735,374.98     | 10     | 13         |
| Este          | 43,647  | 1,158,454.52   | 45     | 35         |
| Monselice     | 27,620  | 683.480.79     | 10     | 22         |
| Conseive      | 23,951  | 790,940.39     | 9      | 16         |
| Prove         | 26,972  | 800,387.12     | 10     | 30         |
| _             | 317,882 | 8,884,692.78   | 104    | 267        |

Si componea dunque dell'antico territorio di Padova a occidento, della pieve di Sacco, contado già spettante ai vescovi<sup>3</sup>, e del castel di Noale, già spettante al Trevisano<sup>4</sup>.

3 Gia si ecennò alla potenza temporale dei veccovi padornal, a conse vi neccesirari li Ganusa, si quale si giurarona i prinargi signori della capagna. Anzi, sa sella bi-bioteca monicipale di Udino il documento dell'i stettembre 1911, fatta a Padorn, ne cui i intri erigere doddie piatza; che costino sianono mille lire ciascuno; citò quatto cadi esta capatra quatto calle trans a cui intri erigere doddie piatza; che costino sianono mille lire ciascuno; citò quatto cadi esta podeniari presenti, quatto cadi itari, quatto cadi terra, ne quatto cadi del rappetar cavileri del Priviti dimonno i si giorni in Padorna, regerendam in tergi come giari expitari del Priviti dimonno i si giorni in Padorna, regerendam in tergi come giari cavileri del Priviti dimonno i si citati in chiade che per Padorna in criccima per sunice ci distinica, chiade che Padorna in criccima per sunice e distinica, chiade che Padorna in criccima per sunice e distinica, sipistino lut e in Chiesa aquilejese a recuperare e mantenere le terre quirentinosi.

Piere di Seco, principale dominio dei vescori, à degna di ricordo perrèà vi al fece la più attori sampo in chrisco, che à cel 1475, in ardiare. Beschallare concentration Korl, grosso volume di cui à no esemplare nella bibliotice di Torico; ce che precede di qualitare nati il Prestateuro di Bologra, ce di alpanolo le cilibratio di Sociolos. Solico chiani chrische formos pai fatta a Veceria atta samperia del Bomberg per cura il Noterio della di consideratione della considerazione di considerazione grossi Zenti tescho, del 1811 a Falso, o cerrese stamperia a perce di Gillo II.

# A Pesi e misure padovane ragguegliale al metrico in misura del paese

| Braccio da pannu è                 | metri     | O.  | 680984 : | il metro   | è braccia   | 4. | 468470  |
|------------------------------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|----|---------|
| <ul> <li>da sete</li> </ul>        |           | 0.  | 637514   |            |             | 4. | 568593  |
| Piede                              |           | 0.  | 357394   |            |             | 1  | 798031  |
| Campo                              | are       | 38. | 625726:  | l'are è    | campi       |    |         |
| Moggio (dl 12 staja e 48 quartaja) | ettolitri | 8.  | 478016:  | l'ettolitr | nè moggie   | 0. | 287522  |
| Mastelio, di 72 bozze              |           |     | 712755   |            | mastelli    |    |         |
| Libbra piccola di once 12          | ebilogr.  | 0.  | 338883:  | II chil. è | libb, piec. | 2. | 950868  |
| Libbra grossa                      |           | 0.  | 484539   |            | · grosse    | 2. | 05\$335 |

Della diocesi, già esponemmo l'antica condizione, I vescovi, durante la dominazione veneta (1405-1797) forono tutti veneti, eccetto Sisto della Rovere cardinale di Savona (1509-17), e il veronese Nicolò Ormanetto (1570-77). Nel 1428 sedette il dottissimo ginrista Pietro Donato veneto, decoro del concilio di Basilea: poi Fantino Dandolo (4448), anch'egli nobile veneto e dotto: poi per breve tempo Gregorio Corrado e il cardinale Pietro Barbo, che fu papa Paolo II; indi Giacomo Zeno, autore delle Vite dei papi, e il cardinale Pietro Foscari (1481), Pietro Barozzi, nel 1488, fe dipinger la serie de' suoi predecessori nell'episcopio, Dopo il cardinale Sisto della Rovere, e il cardinale Marco Corner, sedette Francesco Pisani (1524), che abbelli suntnosamente la cattedrale, come il sno nipote e successore Luigi Pisani edificò il monastero di San Marco. Trasvoliamo agli altri per venire a Gregorio Barbarigo (1664-95), che cogli esempi e collo zelo cercó instaurare la disciplina ecclesiastica, al che ripsci dopo vivissimi contrasti; riformô le costituzioni delle monache; regolò e dotò il seminario, che, secondo la mente del concilio tridentino, era stato istitnito dall' Ormanetto, e obbligò i parroci a farvi ogni anno esercizi spiritnali: Clemente XIII lo decorava del titolo di beato. Il sno snocessore cardinale Giorgio Corner ampliò le pie istituzioni, protesse gli studi. Molta lode meritaron pure il cardinale Giovanni Francesco Barbarigo (1723), Giovanni Ottoboni, a cui nel 1743 successe Carlo Rezzonico, divenuto poi papa Clemente XIII. Succedono Sante Veronese (1758), Antonio Marino Prinli (1767) che pubblicò la seconda serie dei rescori di Padova, e Nicolò Antonio Ginstiniani, che fece fabbricare il nuovo ospedale a disegno di Domenico Cerrato, solennemente aperto il 29 marzo 1798.

Nel 1807 dopo linga vacanza era stato fatto vescovo Francesco Scipiono Inonia dell'Orologio, primo padovano che qui sedesse dopo la dominione veneta. Seppe piacere a Napolecane e al papa; ebbe a dare prote spiende di cartià nolle sciagre di que tempi e nella carestia del 1817, lasciò varie opere sulla storia del paece, musima l'ecclesiastica, e repub al seminario multi libri, e la raccotta delle medaglie napoleoniche, e una tettera autografa del Petrarca a Giovanni Dondii. Gli sottento Nodesto Farina, nato a Lugano il 1771, che nel seminario generale di Pavia aves bevuto le idee giannesiniche, nel 1800 col Filosopio Cristiano combatte gli enciclopedisti; fu capo divisione al ministero del calto nel regna pel calto, nel 1820, vescoro di Padova, ove visse sino al 16 mergio 1836; amorevole, diginistos, pela partatore, lasciò e erde la casa del poveri, e 4800 filoria il seminario. Nell'agosto 1857 gli succedette il marchese Federico Manfredini.

La diocesi non corrisponde al territorio civile; comprende 321 parrocchie, di cui il far le mura di Padova, 207 nella provincia, 58 io quella di Vicenza, 12 in quella di Treviso, altrettaote in quella di Belinno e 23 in quella di Venezia. La mensa è tassata 2008 forinia, e la rendite sen evalutano sendi 6840. La cattedrale ha un capitolo di 291 casonicia, protonotari spostolicia. Il seminario al Torresino basta a 2501 cherici.

Un tempo a Padova erazo numerosissimo le scoole spirituali, o confraterniet, slaich pote divrisi aggregato l'intero popolo, Alcone erano cappate,
altre non cappate. Le prime aveano oratorio e rendite stabiti ", e principale tra esse quella di San Giovanni della morte, o dei Battnii, destinata
a confortare il condomanti al supplizio. Proferita la seotenza capitale, essi
accoglivano l'inititice e gii porgeno le conselazioni di quel gran momento; poi lo condocenno al pabblo, e davano al l'ine al carnedice perche
lo seppellinse, indi suffragavanlo di messe e preginere. Vestivan di nero,
nelle processioni aveano preminenza an tatta le altre confrateriate; e
il vescoro e i più cospicni ecclesissici e magistrati v'erano socrititi. Il
secol nostro isportivo a proclamando l'abdizione della pena di morte, e
intanto sottree si condannati le consolazioni che un tempo la rendesco
meno feroce.

Le 38 non capate erano affisse a chiese non propris. A 500 sommaroo le confesterate di tatta la città e la provincia, repubblichette amministrantisi con satatai propri e propri magistrati, aper un fine non orgositico, abolite dal secolo nottro in nome d'un progresso, ch'à servità sezza decoro e secza rassegnatione. I bancelà, cioà i capi di esse contraternite, e deggeranni ogni anno come nelle fraglie: alle loro admanace assistera un deputato cirico o un assessore del podesti, nello deliberazioni non avesaco bolto i 25 anoi, o non fossero aggregati di dae nani, nè i servi, nè i notati d'infami. Pegavasi una tassa di bono ingresso, ed nan careste obiotri al confirmativa, che care i nontale fuminaria, nel pagar la quale si riceveru un pane benedetto. Se dopo le spese ci fosse avanzo, deponessi nel Santo Monte per donarro spese, i noti i il tempo e la dote non rompeser la misra, cicè non avesser meno di 14 anni, nè più di 100 ducati di dote. Imborate traversai a sorte colle pale d'oro.

Cinquanta monasteri fra tutto il Padovano: 23 di frati in città " "

<sup>\$</sup> Saot' Aolonio, Colombini, Crocifisso, B. V. della Cintura, B. V. del Carmine, B. V. del Parlo, Annunziata, Spirito Santo, Torrestino, San Nicola, San Giuseppe, San Rocos, Sun Giobbe, Santo Nome di Gesti, San Daniele.

<sup>6</sup> Benedettini a Santa Giustina; Minori Cooventuali a Sant'Antonio; Mioimi u San Francesco di Paola: Canonici lateranensi a San Gioranni di Verdara; Cappuccini alta

28 di monache 7. Il più ricco convento era quello di Santa Giustina 4, uni nel 1804 fu calcolata la rendita annua di lire 400,000; di 67,000 al monastero di Santo Stefano. Nel 1863 il clero secolare e regolare possedeva quasi un quarto dei beni fondi della provincia, atteso che l'estimo era distinto così:

> città . . 10762 territorio 3010 clero . . . 4310

Nemico delle trivialià, lascie che declami chi n'ha voglia contro l'oicosagine di questi frati, e ne faccia vanto all'edi nostra che vi sostituì i
soldati: e ricorderò come molto attendessero all'edicazione; tutti protondessero in carità quel che dalla carità riceveano, astolinado i poreri, campandoli dalla bettola, dal lupunare, dalla prigione; e fasessero prosperare l'agricoltara più che allora non solessero i laici. Il Saut'Uffinio vi
fu sempre moderato, come in tutto lo Stato veneto. In città n'avea 18
parrecchie.

Tradiguratione persos Statis Croce; Sonasceli a Statis Croce; Filippial, compregatione scoterine, San Tomness; Oriental as Statis Receptive, Technical and Commiss; Oriental as Statis Receptive, Technical and Agentine a Stati Filippe e Giacone; Scatti in foods alls via dell'Arcer; Cromitani di stati Agentine a Stati Filippe e Giacone; Scatti in foods alls via dell'Arcer; Cornected Statis Statis Receptive, Commissi del Statis Receptive and Statis Receptive and Commissione and

I Uno di Terroisse nelle via delle Terres; des d'Hamistate a Santa Caterine a Santa haria Matro Demini; mo di Terraire donzelence s'asta Brau; mo di Cappociare alla Presentation del borgo Santa Croco; mo di Minori Coserettuali a Santa Calera; dei Clarisse a San Bernardino e Santa Eleza; mo di Ermaine à San Bouverviolum; uno di Pianochere la via San Francesco Grande; mo di Agentinine all'ospini di Beletama; 15 di Especticiare di Missimorenti, a Sant'Ambaira, a Santa Boda, San Provoletion, a Marca, a San Giorgio, a Santa Matilia, a San Benedrido Novello, al Brato Poliprino, a San Natto.

No no di qual monastero fasse quel vecchio Domentono, che all'ingiceo posto Bogrer mostranolo il Gazaccio dipicio nel refutiero, dicore: - Son 47 anni che io mangio qual giono rimpetto a queste figure; e la questo tempo tatti dei misi fratelli aco strivata e partili, che, quando goli uno occhio i conevitta tectula questa torole e un altre si quadro, mi senio inclinato a credere che le immagini dipini e passaggere siam noi, no esse - (Idiato, note).

8 Noi 1832 papa Loose IX, andando mediatore di pace fra II re di Germania e quello d'Uogleria, si hadò due giorni in Padora, e in Saota Giustina concionò e benedisse. Ricchissima biblioteca avea quel coarento, e il solo catalogo estendevasi in 27 volumi grossi in folio, e si trova ora nella biblioteca. civice. De manoscritti, una parte fa trasportata nella biblioteca di Bersa a Milano, una parte nella imperibale di Parigi.



Praglio.

Minori Conventuali al Santo, ripristinati il 1826; i Cappuccini alla Trasfigurazione, ripristinati il 1833; i Riformati a San Giacomo di Monselice, posti il 1837. Nel 1823 si ripristinarono le Eremite francescane a San Bonaventura, e nel 1823 si rinnirono le Terziario di San Domenico

Wastraz. del L. V. Vel. IV.

a Codalanga. Aggiungansi le congregazioni de l'ilippini a San Tommaso, rimessi nel 1821, e de l'Fatchemertatelli, stabiliti nel 1821; e i ritri delle Dimesse alla Beata Vergine, delle Vergini di Santa Croce, di quelle di Sant'Antonio di Vanzo, e delle Zitelle Gasparine alla Trinità, fondate nel 1581. Nel 1858 s'introdusse la societtà di San Vincenzo di Paolo, formato, come è noto, per la mutua edificazione della carrit, e accusata di voler intrigarsi negli affari di chi benefica, e di mestare nella politica. La beneficenza vi è abbastanza proveduta;

9 Gli istituti di pubblica beneticenza in Padova sono:

Ospedule cicite, fondato nel 1426 da Baldo Bonafario da Piombino e Sibilla sua moglie; nel 1778 rifabbricato in altro luogo dal vescovo Giustiniano; rendita di circa 41,600 inc: malati circa 300.

Fatebenefratctii. Nel 4824 gli spedalieri di San Giovanni si collocarono nel convento dello le Maddalene; e attendono con propri fundi alla cura de' malati.

Espasti. Risale al 1097, e acceglie anche i gettalelli della provincia di Rovigo. Son cirrea 360 i sorcorsi; ba lire 50,000 di rendita; mentre ne spende 155,000; al resto supplendo il fondo del Dominio.

Casa di Ricovero e d'Industria. Fondata il settembre 1821 nel monastero di Sant'Anna, poi per le donne nel rouvento del beuto Pellegrino. Ils la rendita presumbibla di lire 43,900, sovviene 140 poveri per l'industria, 500 pel ricovero; inoltre soccorre a poveri verrognosi con circa lire 8000. È amministrata dalla commissione di pubblica benedenna.

Ospizio Lando-Correr. Istituito da Marco Lando patrizio veneto nel 1813: e mantenuto dagli eredi coll'assegnata possessione. Provede a dodici patri di famiglia carichi di prole; e oltre il chirurgo e il medico, ogni benellacio ha l'elemonsta di lire 2814. Orfanotrofio. A Santa Maria delle Grazie, foodato nel 1880 da Sebastiano Giarn, au-

Orjanotrofio. A Santa maria delle Uniter, fotoato in Francia de Sensitiano diata, aumentato nel 1599 dal padre Lodovico Gagliardi: necoglio 80 povere fanciullo, colla spesa di lire 20,000. L maschi si anniceltiano nella casa di ricovero.

Conservatorio del Soccorso, Per 18 fanciulle pericolanti o pentite, fondato nel 1813 dal padre Giovan Baltista di Chiarano minor osservante, o da monsignor canonico Foretti; si alimentano colla carità e col ricavo del lavori.

Conservatorio di Santa Caterina. Fondato dal sullodate monsignor Foretti, dap-

poi vescova di Chioggia, nel 1877, per clucar 52 fanciulle abbandonate, coll'elemesina e col lavoro. Conzervatorio di Santa Rosa. Posto nel settembre 1815 dal padre Antonio Malucello

per allevar 100 giovinette nella religione e ne lavori feniminili, con elemosine.

Conservatorio di Sant' Antonio in Vanzo. Eretto nel 1822 dallo stesso e cogli atessi

nezzi, educa da 35 ragazze civili in ritiro spirituale senza voli:

Monte di Pietà. Sovviene sopra pegao; fa eretto dai consiglio civila nel 1369, e favorito dal B. Bernardino da Felire e dal vescovo Pietro Barozzi. La media d'un triennio

dà pegai 128,000 per lire 1,628,000.
Cassa ili Risparmio. Istituita nel 1822; ha investito circa un mezzo milione.

L'ospedals del Santo Spirito era stato eretto in una casa, che nel 1828, Allifora Montana di Trevito, perizarios di Sas Franceco, lacitava per albierti 41 portre vedore, al cui manlenimento provedevo. Col tempo decedde, nè più basti che a tre vedove il ritratta nanuo di liter 441 vente; poli fu conecariza nell'ospedali grande. La casa (via del Santo N. 3123-3841) fu comprata dal proprietario dell'attigna locando dell'Aquila d'oronel 4582 e nel ricottrigni si conservaziono le laudidi comannentilius.

cattedre, ampliato il teatro anatomico e ridotto alla luce diurna, messa nna cattedra di palcografia (1856) destinandola al Gloria, direttore dell'archivio municipale. La magna aula, disabbellita dall'antichità, fu risperta il 20 novembre 56, con ornamenti inventati dal Zanotti ed esegniti dal Tomaselli, e nna medaglia centrale allegorica, inventata dal Menin, dove la Sapienza raccoglie in nno specchio il raggio emanato dalla Verità, e lo riflette snlle diverse scienze; eseguita dal Carlini, con molti fregi e medaglie, e un giro di stemmi antichi: e si volle conservar anche la rozza cattedra, dalla quale un'incerta tradizione vuol che dettasse Galileo, Il museo di storia natnrale ebbe a fondamento quelli del



vallinieri o del farmacista Zinnichelli, nel 1733, cioè 42 anni prima di quel di Pavia e presto crebbe con nuovi aquisti, c viepiù dopo il 1806, quando fin nominoto professore di questa scienza il dottor Andrea Renier, a cui succedite il valente Antonio Catullo (1830). Allora ne venner separate le carionistà aniquario e etnografiche, che dieder origine ad altri musei; si completarono con luon sistema le raccolte, che più fattulo dorido e classificò, vagiguine la collectore peoprestica, e la raccolta di titioliti e fillti del Bolca del Castellini (1881), non inferiore a quella del Cazala, a capitatta da Napoleone pel museo di Parigi, e la cologia fossile che gli stesso il Catullo avea raccolta sui monti veneti, e i cambi e i doni che da's snoi scolari otteneva, e l'intera collezione degli uccelli del Veneto.

Qui, dove il teatro anatomico è il più antico d'Europa, fondato da Alessandro Benedetti fin prima del Vesalio, non s'ebbe gabinetto anato-

mico fin quando Floriano Caldani vi pose 250 preparazioni, che Francesco Cortese, dopo il 1839, crebbe di tanto. Fu pur cresciuto l'orto botanico per cura del Visiani, che delle piante introdottevi diè contezza in memorie lette all'I. R. Istituto. Fra esse lodo specialmente il Pinus Parolini, recato dal Libano dal Parolini bassanese; l'inniperus thurifera, · l'inniperns phœnicea, e la Daphne elisæ, dovnte al poeta Jacobo Cabianca; l'eupatorium morisii, la ruellia deccanensis, vennta da Bombay, il Clerodendron Manetti, il Tencrium densiflorum, l'Eremostachys iberica, e la laciniata, la calamintha Flenzlii, il Ligustom Kellerianom e il Massalongiannm. Fu tenuta in onore la specola dal Santini, come la scuola medica da Comparetti, Brera, Giacomini, Cortese, Benvenisti.... la fisicomatematica da Minich, Bellavitis, Turazza, Zantedeschi, Corte ..... Ed è desiderabile che la gioventù vi disimpari i mobili slanci, gli entasiasmi inerti, le indecise innovazioni d'un mondo che sa tutto, ba letto tutto, tutto compreso, totto giudicato; e che alla senola della sventora s'invigorisca per conoscer poco ma bene, e voler giustamente e risolntamente.

Il sapere ebbe tra Padovani felici rappresentanti, tra cui, attenendoci ai morti, ricorderemo Francesco Fauzago (1719-1823), autore di scritarelli gracili e d'ana Citida di Padova: un'altra ne fece Alessaudro De Marchi (— 1838) come varie menografie di famiglis: nel quai campo della storia patria sotto i differenti sanoi aspetti è noto come si segnalassero i due Citadella, il Pasqualigo, il Vedova, lo Stefani, il Gloria, il Menno, il Leoni 1º.

§3 Otre la guida e i libri qua c là citati, e le monografie possono veders!: Descririone grografica, storica c lisica della città di Padova e sua provincia. Padova, §790. GENAMI. Annali della città di Padova, Bassono 480.

Sentonio Onsato. Cronologia de'reggenti di Padova, 4666. Sentonio Onsato Monumenti di Padova.

Saggio degli spettacoli e delle feste else si facean a Padova, \$768.

BRUMOCI GIOVANII, Prodromo della atoria ecclesiastica padovana.
DONDI DELL'ORDOCIO. Dissertazioni sopra la storia ecclesiastica di Padova, 4812 e 13.
COLLE FINANCISCO MARIA. Storia scientifico letteraria dello studio di Padova, 1824 (valendosi

del Biccoboni, dei Papadopoli, del Facciolati, ecc.).

— Saggi scientifici e letterari dell'Accademia di Padova.

Moschini, Origine e vicende della pittura in Padova, 1826.

JOSEAN OF STREET CONTROL OF THE PROPERTY OF

Venova. Biografia degli scrittori padovaci. Annea Col. Catalogus mes. bibliotecæ Seminari Patavini.

Resserti. Descrizione delle pitture, sculture ed architetture di Padova, 4780.

Branderse. Pitture, scutture, architetture, ed oltre cose notabili di Padova. 1795. Il Raccogittore, pubblicazione annuale della Società d'incoraggiamento.

Topografia di l'adora, almanacco annuale Importante, pubblicato del doltor Filippo Fanzago.

Di sommo ajulo è la biblioleca municipale, massime dopo che su sistemata da Andrea Gloria. Vi si concentrarono i libri e i manoscritti raccolti dal Poleastro e dal Piazza, che Autonio Pimbialo fisico e poeta (— 1824) scrisse, fra il resto, sopra gli effluyi del baco da seta, la qualità del vitto do'contadini padovani, le acque di Abano. Giammaria Zecchinetti fu lodato per gli scritti sulla febbre gialla, sull'angina del petto, sull'uso della mano destra a preferenza della sinistra.

Domenico Martinati (1774-1855) applicò alla storia naturale, e illustrò il marasso, l'occhio delle farfalle, la pavonia major, i costumi degli uccelli, i funghi, fe ricchissime raccolte, massime di nidi d'uccelli.

Antonio Pochini (1786-1829) illustro i Monumenti delle belle arti in Parigi, soggetto tristissimo per un italiano; poi cantò i gigli torusti, e sconteutò l'Austria colle sue allusioni.

Il padre Gonzati, interrotto da morte, illustró la basilica del Santo, come Pietro Selvatico fece della cappellina degli Scrovegni.

Pietro Loopoldo Ferri compl nna Biblioteza femminile italiana. Il dottere Nicoló da Rico of fratello Girolano diresso per 24 anui, e in gran parte scrisse il Giornale della tietramara italiana, che si può dire rappresentasso il lavoro intelletuale del primo quarto del secolo nostro. Applicationale stalij naturali e primoipalmente alla mineralogia, radunò na gabinato e fe molti scritti, tra cai per la loro materia accenteremo l'Ortilologio er-ganca, le Noticia oritografiche sopra la Valdagno, il Cenni copra la geologio, idrografia, agricolura, commercio, industria di Puboto.

in pochi anni avea potuto raecogliere mollissime eose natrie e che venne al municipio. Il Gloria, formandone il catalogo, lo divise in \$4 sezioni; Agrico'tura; Antichità e Numismatica: Belle arti: Biografia: Commercio: Idrautica: Pubblica Beneficenza: Pubblica Istruzione; Meteorologia e spetiacoli pubblici; Topografia e atalistica; Storia civile, divisa per epoche; Storia politica; Storia ecclesiastica; Storia naturale; Miscellanee, I manoscritti del Piazza son quasi 800, fra cut le Iscrizioni della città e campagna non pubblicate dal Salomoni, e raccolte da Giacomo Ferretto nel 1810; le hiografie degli acrittori podovani del Gennari ben più esatte che quelle del Padova: la storia della casa da Carrara di Giovanni Roberto Papafava con einque volumi di documenti; trentano atatuti delle fraglie o di varie amministrazioni; le istruzioni e commissioni ai podestà e capitani; ottocento manoscritti storici, fra cul la bella autentica della canonizzazione di Sant'Antonio del \$252; il manoscritto della storia ecclestastica di Padova del Brunacci in latino e italiano. Vi son le ducali dirette dalla Repubblica a'suoi rettori di Padova dal \$108. al 1797, in 39 volumi. Le geneatogie del Papafava Roberto concernono parecchie famiglie Illustri d'Italia e son bizzarre le profession) di monache, le quali le faceano trascrivere da valenti calligrafi e miniatori, e le tenesa appese nelle loro celle-

Fra le stampe ha lo statulo di Padova, impresso a Vicenza il 1482 per maistro Lonordo de Bratilea; una storia dell'istituto di Monte Corona, stampata il 1577 sulle cime del Monte Roza, la Cronaca detl'antica ciliade d'Aleste, del qualtroccollo.

Della Fiammetta del Boccaccio, edita a Padova il 1475, fu comprato un esemplare di Piazza per franchi 800; il quale posselette pure il Petrarca dell'anno atesso, la vita di sant'Antonio del 1476, la grammatica del Leoniceno, tulle stampate in Padova; anzi son 85 i libri ch'egil posseciette, qui impressi avanti il 11800.

Poeta e stampatore su Jacopo Cressiui, e di poeti si sa che non v'è parsimonia, com'è certo che a Padova si stamparono de giornali più cari per spirito, l'Eugoneo, il Cosse Pedrocchi, la Rivista Eugonea, ecc.

L'Accademia continua le sue elucubrazioni, e non infruttifere riescono al pubblico. La Società d'incoraggiamento rinacque nel 1854.

Spetta alla storia letteraria contemporanea e specialmente a Padova, Pier Luigi Mahil. Nato a Parigi il 4752, da parenti ch'erano in istretta relazione coll'ambasciator veueto Luigi Mocenigo, su portato a Cologna di 5 anui in casa dell'abate Piovini, studió a Padova poi a Venezia, e arricchito collo sposar una Zignoli di Cologna, si applicò all'agricoltura, e stampò sulla conava (1785), sui mezzi per diffondere tra i villici le migliori istruzioni agrarie, sui giardini. Trasferitosi poi a Padova per educar i suoi figliuoli, prese parte alla rivoluzione, e venuto nella Cisalpina, ebbe impieghi a Verona, fn ai comizi di Lione, poi professore di letteratura all'Università, dalla quale deputato alla coronazione di Napoleone a Parigi; iusegnò eloquenza, poi diritto pubblico interno, infine fu segretario archivista del seuato di Milano. Continuava a occuparsi di letteratura, lavorava ne' giornali con Monti, Giordani, Lamberti, ecc. traduceva Ciceroue e Livio, popolarizzava lo Stellini uelle Lettere Stellinique: poi caduto il regno, fu professore di eloquenza a Padova e lodo i nuovi dominatori come avea fatto i precedenti. Giubilato nel 1825, ritirossi a Noventa, e vi campo sino al 1836. Avea pensato tradurre la Storia della Natura di Plinio, ma si fermo ad un primo sperimento: beusì volgarizzo Fedro, Orazio, Sallustio, Giovenale, la Callipedia di Quillet, oltre un'infinità di poesie ed orazioni d'occasione, con accuratezza e proprietà. Seppe farsi ben volere auche fra tante ire di partiti: servizievole, arguto, amante della conversazione. In un banchetto improvisó questi versi:

> Cari amici, il di che uacqui Al buon Giove nou dispiacqui.

Ebbi magro corpicello,
Ma robuto, sano e snello.
Il cerrel, tra matto e saggio,
Non fe male il suo viaggio.
Della fortuna nello vario tempre
Ebbi Tisma equala sempre.
Colle donne, amato amai;
Dismatto me "a'nadi.
Iu cor 'pentile, in generoso petto
Ognor trovai ricetto:
A' piccoli ed a' grandi uou discare
A' piccoli ed a' grandi uou discare
Custai il me della vita, o non C'marco.

#### ULTIMI TEMPI

L'onda di Lete non pavento. Or via Beviam, giocondi amici, Alla salute vostra ed alla mia.

Un degli astanti gli replico:

Pronto ad immaginar, a scriver colto, Sempre eguale a te stesso, Hai sul labbro il consiglio, il cor sul volto. Ecco in tre versi fatto, Mabil, il tuo ritratto.

Giambattista Belzoni nato nel 1778 da povero barbiere, s'appassionò a racconti di viaggi, e fuggito ignudo di casa, giunse a Roma, or vivendo da



Giambattista Belzoni.

giocoliero, or facendosi frate. Ma unando v'entrarono i Francesi repubblicani fuggi in Olanda (1800), poi in Ingbilterra e in Portogallo e in Spagna senz'altro corredo che le speranze, e talora non avendo modo a vivere che col farsi vedere ne' casotti, e ne' teatri per le atletiche sne forme o con ginochi idranlici e di forza. Fatto qualche risparmio, invogliossi di visitar l'Egitto, ove offerse al vicerè di costruir macchine idranliche. Dopo le solite mortificazioni, fn adoprato da Mebemed infelicemente: poi felicemente da Salt console di Francia, che allora scavava antichità in gara col Drovetti. Di qui cominció la fortuna del Belzoni, che lo portò fino alla gloria. Robusto come nn Ercole, sagace, tollerante penetro, nella valle del Nilo, esploró le ruine di Tebe, apprese l'arabo e il copto, e fatto potente sopra quelle popolazioni imbratite. le ridasse a secondarlo in imprese, di cui furono frutto tante scoperte, e singolarmente quella del piccol tempio di Ellora e del grande d'Isambul ove, oltre i colossi trovò il gran sarcofago d'alabastro, ch'è un de' più belli ornamenti dei Museo Brittanico; e percorsa la regione de Trogloditi, penetro nella gran piramide di Cefren.

Disgustato dalle opposizioni che attraversano ogni bella impresa, torno in Italia e a Padoro nel 1881; cui offit due statate di grantio, che venner collocate nel salone della Ragione, lui compensando con una medaglia. In Inghittera ricevette prove di situa, e stampo la narrazione delle
sne scoperte (1821) con 44 tavole. Forse non scrisse egli quell'opera che,
se mostra manezna di cognizioni e vedute sciendifiche, alletta per la verità e l'innobezza. Incaricato d'un viaggio nel centro dell'Africa verso Tunbentti, pinquera nel Benin, ma il clima micidiale tervato la morte il
3 ottobre 1823. La patria, al 5 leglio 1827, insugurava a lai un medacilione di marmo mella sala del municioi.

Ginseppe Jappelli, benché nato a Venezis il 1783, a Padova dimordo quasi tempre, adoprado il sao genio architettonico, massime in giardini, in apparati di feste, tra cui memorabilissimo quello per la venuta di Francesco I nell'ottobre 1815; ore trasmuni in giardino Iajanda della Nagione. Padova gli deve, oltre il giardino di Saonara (\*I.o. fig. qui'comiro) e il Treves e il Polesatro a Loreggia e il Gregoretti a Rosà, il caffe Parocchi, dore al bene i mezzi sono adoprati al fino di simili delligi, inoltro il macello, il teatro nonco, e molti palazzi e case e ville, e avea preparato un grandioso disegno dell'Università, rimasto ineseguito per lo solito guerre dell'implacabile mediocrità; come non farono eseguiti il progetto pel cimitero, e la Loggia municipale nel Prato, da eriger sul-prese della bractia Ga-Mala. Mori nel 1852. Cell'elegante palazzino, chegli aveva costratio pel celebre medioo Giacomini, farono ora posti mell'attro i ritrati di ongesto e dell'archietto; costoliti un no da Frac-

#### ULTIMI TEMPI



Giardino di Satonara.

caroli, l'altro da Spazzi veronesi. Buone fabbriche eresse pure il Danieletto (1756-1822) tra cui la casa di correzione e l'albergo della Croce d'oro.

Antonio Pedrocchi, bizarro somo, si pose in mente di eriger un caffe, come non se ne vedesse altrore. Scavando per far le cantine e ghiac-ciaje, scopi marmi, e il popolo disse anche denari, coi quali ajuatao, chiese al Jappelli il più bel caffe del modo. E il caffe fu descritto e delineato molte rolte, fa cantato in versi, diò nome a un gioranle: tutti voginono averdo veduto: e l'aomo che con piccoli mezzi cresse questa monumento cittadino, meritò una biografia da Andrea Cittadella, come l'Jappelli.

Certamente Padova (chi non la gnardi in tempo di vacanza) non potrà dirsi decaduta in questo secolo 11; e bellissima apparve allorche nel

41 Son noti i g udizi che sopra Padova recarona i diversi viaggiatori. In altra parte di quest'i pera noi avenuma a citare il viaggio a Gerusalemme di Pietro Cassola, gli ultumi anni del 420. Or egli dice: « Tandem giussi a Padou, citade antiquissima; et come

Itustraz, del L. V. vol. IV.

1642 ni i raduno il congresso degli scienziati; e festosi concorsi e liete gare vi redommo, sia al carnerale, sia alla fiera del Santo, sia alle corse delle padovanelle. Non volle restar addiero delle altre città in comodi di acqua, di luce, di vie, di ritrovi, di teatri, anche dopo che l'esser suo fia, i pod dire, trasforanto mediante la strada ferrata, che la ridatsse quasi un sobborgo di Venezia. Ed è segno di non ordinario vigore il reggerio hene fra le inenarrabili sventure celesti e terrapi di pentituiti anni, e saper ancora pensare all'utile e all'abbellimento. Anche ora vediamo eseguiti o sonitamo proporre nigliorementi alla città; una barriera, dove l'angunta porta che mette alla ferrata più non basta al tanto crescinto passaggie; un giardino pubblico, un passeggio fuor di porta o sui bationi verso occidente. Carlo Loconi fece che incrizioni concettose riordassero i lnoghi consacrati da avvenimenti o da ummin celebri.

Nel 1887 si provido Padora d'una pinacoteca, vicina alla sala della regione, per cura del municipio. Ne farono fondo alcuni quadri che già il municipio possedeva, altri tolti dal palazo Minasta, o quelli della rectatri ra nuovo edificio, con solo 10 mila lire s'adatto il palco su-periore dell'ila del palazzo verso mezcodi e tramonto, dinni tenebrosa soffitta. Circa 200 tele provenienti da monasteri soppressi furono ottenute dal goreno, altre donate.

Contemporanemento si pensó raccogliere un museo e una biblioteca. Il conte Polestro avea lasciato alla città una collezione di libri di sivere, aggiongendori le rarità del Piazza, si disposero in una statuza stitigna sila pinacoteca. Gli sono 78 i medagliconi, la più parte accipiti da Giovanni Bonazza, figuranti eroi: varie statuo, il basta del Parbieri, regalato da lui stesso del opera del Marchesi; un'urnetta in cui si pretende fosse d'eposto il

vulgarmente se bene, fo edificiant de aniessom rejoum de poi la destructione de Troja. É citidem onc de prameie ou grandistima. Nos nos des dos procelesses, la verdera los pigilistas sinici pincere, come avera hito delle altre. Andendo di què e di la per vodire anche de la come della come de la c

cuore di Francesco Novello Carrarese: di questo è un basto in ferro, della fanderia Benck Rocchetti; varie ristuelte, calmazi del celebracavino i ritratti in medaglioni di Fracastore e Navagero; tredici bassorilievi del Casova in gasso, diversi intagli in avono; 40 Djatti di majolica delle fabbriche di Vichina, di Passo, di Facenz; canche di Padova, com'è il pezzo dipinto da Nicolo Pizzolo padovano, scolaro dello Squarcioni. Vi sone le monete e le medaglie della repubblica padovana, de Carrario (fra cui il ranissimo zecchino di Francesco, del 1378), della repubblica reconta e de'governi succeduti; sigili di principi, magistrature, istituti, fra cui il grande sigilio di Francesco il vecchio; pio sectiro dei podesti e quello dei rettori del lanificio, carse topografiche, disegni, ritratti, inderioni, autografi, stampe in rame d'orgini scoola. Asgignagani le lapido romane ed etrusche, illustrate dal Furianetto, e che disposte nelle loggie dei stone, attendono miglior collocamento.

Segue la biblioteca di circa 9000 volumi delle raccolte Polcastro e Piazza. Quest'ultima ba bea 2000 volumi di opere patrie, e ne foce il catalogo il Gioria, diviso in 18 azzioni, come dicemmo. Quest'eccellente pessiero sarà per certo proseguito e fecondato dai Padovani, coll'offire doni e aumentar ricchezzo il dove si bene son collocate e apprezata.

Oltre lo opere storiche, che già dicemno vi accumulate, ad attendere din e cavi un'opera degna dei tempi, notevolissimi sono gli statuti del Comune; quello del 1876, esempiare unico, che meriterebbe essere atampato al più presto; quello del 1802 e quello del 1820, prò volte editio mo incompletamente. A suo losgo ne demmo an cenno (pag 182), e non crediumo mai abbastanza studiati que' documenti della vita italiazione che arivettichi. Da Padovani, come dagli altri traspare quell'attenione che i vecchi italiazi non allentarono per l'industria, le per mantener la proporzione fra lo braccia impiegate e la produzione e la consumazione. In nonlidero che quel provvedimenti fonsercatatti, avi, dico che la nostra adaptiti primia di deriderdi petulontemente, dovrebbe valutarne l'opportunità y prima di distruggerit dorera onsernar Enbisco che spianava del proletarato e deli patiperimo, e-come sull'ordo di, quello arrebbe poi ad arrestarsi siboptitati ed l'amiliata. La Ca vag quall'accidenti con la come sull'ordo di, quello arrebbe poi ad arrestarsi siboptitati ed l'amiliata.





XV.

## La provincia in generale e la diocesi i.

a provincia di Padora comprende 2,053,960.02 pertiche censaarie, estimato della rendita di 14,814,710.72 lire austriache. Fronteggià i territori di Venezia, Travinca, Nicuena, Venoza, Roviga. Da esta do vest si prainaga per 38 miglia, da nord-est a sud-ovet per 30. A 'tempi romani tocara a sadi l'Estenea, a osci-setti Vicentico, a est l'Altinate, o a nord l'Asolano. Il Brenta e l'estremiti dei colli Berici disginagevano i Patrairi dai Vicentici (p.g. 13). A est i Patrairi di Altinate, per dell' Bistario.

f Da qui innanzi è lavoro del signor Andrea Gioria, al quale già dicemm pag. 143 quanto andiam debitori anche per la parte precedente, dopo che ci maocò ii Nell'att di mezzo, per le stragi e devatazioni dei Barbari, per la rotta di dell'Adigi del 889, che molti anni diserto gran parte di questo territorio sommerso nelle acque, e per l'incendio della città operato da re Agilulfo, i Platrini ricovarzone alle lagnac. A poco a 1 paro cel sualo per popolato dilatarcasi i Vicentini fino a Limena, ch' è lung di Padora 5 miglia e i Trevinani fino a Vigodarzere che ne dista due miglia soltanto. Territorio al stretto daro secoli, che à riavere il periutio i Padora fi devettero sostenere lotte e guerre nei accoli XII e XIII. Il sigillo del Commune (posto a pag. 9) della seconda mett di questo secolo precisa la estensione della provincia d'allora coll'esametro: Muson, Mons, Athes mare certos dant mish fines.

Durante la signoria di Venezia, il Padovano era spartito in quattordici distretti, Montagnana, Este, Monselice, Castelbaldo, Cittadella, Piove, Camposampiero, Conselve, Teolo, Arqua, Mirano, Oriago, Anguillara e Padova coi Termini. Correva in lunghezza miglia 45, in larghezza 40, in circuito 450, onde era più vasto che oggidì. La sua popolazione nel 1790 sommava a 320,000, di cui 31,000 nella città, 10,000 nei Termini. A' nostri giorni è più namerosa, avato riguardo alla minore vastità del territorio (p.a.g. 177). Dai documenti e dagli storici la troviamo decrescente quanto più indietreggiamo fino ai tempi barbarici; numerosa assai più che adesso ai tempi romani. Dalla numerazione officiale. atampata il 31 ottobre 4857, risultarono 308.329 abitanti, di cui 3582 forestiers; 56,703 case, 4245 sacerdoti, 2214 impiegati, 43,068 posseasori di terre, 19x7 possessori di case e di rendite, 5444 fabbricatori esercenti industria, 2951 commercianti, 41,216 agricoli, 41,405 messieranti, 30,928 giornalieri; maschi presenti 152,031, assenti 1253; femmine presenti 452,716, assenti 542 2: uomini celibi 87,287, conjugati 57,869, vedevi 8128, donne nubili 78,385, conjugate 57,789, vedove 17,074; maschi dai 14 ai 60 anni 95,553.

Alquand diferince il prospetto, edito nel tom. IX degli Aui dell'isitito Veneto, compilato dal presidente di esso Fertinando Cavalli i da cui risulta: o) che Padora è la piò, e Beliano la meno popolita delle provincie reneto, avendosi in quella un abitante per 6:59 pertiche cesuarie, in questa uno per 19.07; i) che Padora offer la cifra consuaria maggiore per ogni abitante, e Belluno la minore, attribuendosi per media ad ogni abitante del Padorano la rendita di lira 3.707, e del Bellunoss lire 9.05; c) che

primo compilatore. Costretto a tenersi ne'limiti angustissimi e prefissi d'una stampa già avviata, il Gloria prometta in altro suo lavoro sviluppar più compitamente ciò che qui ha toccato di volo. C. C.

<sup>2</sup> L'emigrazione è resa ogni di più numerosa dalle potitiche virende presenti.

nel dominio veneto di ogni 1000 abitanti 179 saperano il cinquantesimo anno, 32 il settantesimo: e il Padovano e l'Udinese esibiacono il numero maggiore di vecchi.

Il suolo inclina da ovest ad est e da pord a sud; è vallivo ad est e snd, piano da per tntto, eccetto i colli. La trachite (vulg. masegna) forma l'ossatura e la cima di questi, che sono investiti di strati calcarei spezzati e franti per la emersione di quella. Sinchè vi sovrastettero le acque, non isprigionarono i principi volatili; ma ritirandosi quelle e non cessando d'agire la forza vulcanica, questi prevalsero, e ne fanno prova i basalti a Catajo, le lave porose al Monte del Donati, i trappi a Teolo ed Anciesa e le vere correnti a Sieva, Ridotte le acque al mare, sgorgarono i finmi, e vagando senza alvei, depositarono le torbide costituendo la crosta presente d'origine lacustre. Che il territorio nostro fosse ingombro anticamente di vastissimi laghi e padnli lo dimostrano attrezzi da nave e barche che trovaronsi molto sotterra, massime nel bacino di Padova: anzi vogliono alcuni che tanto siensi alzate le deposizioni alluviali, da doversi cercare 21 metri sotterra lo strato primitivo nelle pianore più alte, e 4 in 5 nelle più basse. Per questi depositi il nostro suolo risulto nella più parte calcareo siliceo ed argilloso, ed ove i vegetali crebbero e caddero all'aria libera formarono il terriccio (humus); e dove crebbero e caddero sotto le acque formarono la torba che più abbonda nel bacino tra le radici orientali dei colli e il canale della Battaglia e di Monselice. Ma in parecchi looghi dai 20 ai 50 centimetri sotterra trovasi anche uno strato duro (caranto), impermeabile alle radici delle piante e alla pioggia, composto di grani di sabbia uniti da on cemento calcare-argilloso. In generale è una marna che si squaglia coi ghiacci e serve d'ingrasso. Però i postri villici, che attesa la fecondità delle terre, non usano profondare le arature, schifano i siti carantosi e li spregiano,

Scimno da Chio disse che la Venezia era di placido clima, ma sogetta la stata e frepenti tempete con folgori citioni. Ciò avriene anche ai costri giorni. La temperatura media annua è di gradi + 10 3/10: la più calla in luglio a gonto di 21, raro di 27; la più feredda in documbra e gennajo di 3, raramente di 10. Da calcolo medio risolta all'anno uno strato di pioggia di polici di Parigi 31.9.3, e risoltano 101 giorni di pioggia, 133 serenoi.

Dei venti, Borea predomina, e apporta maggiori ploggie d'ogni altro, compreso l'Ostro. È più forioso quello di nord-est; apportatore di gragunola il nord-ovest.

Dne finmi, il Brenta (Medoacus major) e il Bacchiglione (Medoacus minor) bagnano la provincia. Del nome Brenta, Brinia si hanno indizi fino dal secolo VII; il Bacchiglione nei tempi di mezzo dicevasi Retrone,

Rodone, Rodrone, Rodolone. Nascono amendne nelle Alpi del Tirolo. Il Brenta, sorto da Caldonazzo e Levico, riceve a Primolano molti ruscelli, attraversa Bassano, dopo questo per quattordici bocche perde metà delle sne acque; col resto si volge vicino a Cittadella; fino a Campo San Martino resta torrente; indi navigabile arriva a Limena, dove scarica altra parte delle sne acque nella Brentella; progredisce a Vigodarzere e qui riceve il Muson dei Sassi, poi presso Strà accoglie il Piovego; e per Dolo va a finire al mare presso Chioggia. Il Bacchiglione deriva dalle Cime presso Vivano e Caldogno; riceve prima di giugnere a Vicenza alcuni torrentelli: a Longare versa parte delle sne acque nel Bisatto, che i Vicentini scavarono l'anno 1143 per immettervi tutto il finme onde toglierlo alla nemica Padova, indi passa per Cervarese e Trambacche, a Brorsegana riceve la Brentella accennata, che i Padovani cavarono nel 1314 per avere in città le acque del Brenta qualora fosse deviato il Bacchiglione; ginnto a Bassanello si divide, e nn ramo volge a Battaglia, l'altro entra in città, spartendosi all'osservatorio astronomico in dne braccia per cingerne le vecchie mura e rinnirsi fuori delle mnra nuove oltre ai Carmini, formando il Piovego anzidetto che si scarica nel Brenta.

Anche l'Adiga lambine la provincia da Castelbaldo a Borgeforta, Ricordo soltanto gli altri fiami e canali minori della provincia; il Gorzane, il Frassine, il Canale di Santa Caterina, il Mason vecchio, il Cereson naovo e vecchio, il Musson del Sassi, la Yundura, la Terpol, il canale della Batteglia, quello di Bovolenta ecc., e i canaletti della città, derivanti dal ramo indicato del Bacchigiione e chiamati dell'Alicorno, del-Polmo, della Albere o di Santa Chira, di Santa Sofia e della Boretta,

A readere proficae tante acque e a dissectare le paludi visituiriono i Consorzi fino dal secolo XVI. A ciò il decreto della repubblica reneta 5 dicembre 1550 concesse - che ciascuno particolare, consorti, orver comanaeze, che sono sotto le giurisdition nostre, possan far scoldori te ponti canali per ridur le sone valla a coltara . Si vantaggiona sistiazione, che in molti loughi fa volontaria e in altri comandata da quella repubblica, ebbe migliore repolamento dal governo Italico. Da essa ripetiamo 145 canali, che girano an milione di metri; l'alzamento di dicet grandi argini per la langhezza di 0,000 metri; 12 sostegai, 70 cateratte, 35 botti sotterrance e 30 pracije; in ana parola il rivorgimento della provincia, che ora si va compiendo cogli ascingamenti mediane macchine a vapore. Resta a desiderer una amplizione maggiore delle irrigazioni, ristretto a solo pertiche cennarie 15,000 circa, almeno là dore non osta il troppo alto letto dei fumi <sup>2</sup>.

3 Sugli ascingamenti tentati vedusi vol. II. pag. 292. Sui consorzi d'acque fech un bel lavoro Casimiro De Bosio; Verona 1855. Li distingue in consorzi di difesa, di Come di seque, così abbiamo nella provincia una fitta rete di strate, per maggior parte bonisime a energejare. Se il sostro secolo ha il merito dell'averle perfecionate, i due secoli della repubblica padorana e della signoria dei Carraresi hanno la gloria d'averne costraite molte. Rammento solo quella da Padora a Piove nel 1210 e quella da Padora a Bovolenta nel 1210. Invece la repubblica veneta poco la curò onde forno a 'anoti tempi quasi impetticabili. Oggi si mantenegnon dallo Stato nove strade per la lunghezza di metri 122,000 circa, moltissime dai Comuni per la lunghezza di metri 122,000 circa, moltissime dai Comuni per la lunghezza di montino di morti, e sei da consorzi, lunghe metri 100,000. Vi si va dilatando il sistema di mantenimano nato già nel dispratimento della Sarta in Francia e poscia nel Piemonte.

Per la secondità del spolo e pel vantaggio di tante strade, siumi e canali, prospera l'agricoltura, quantunque non ancora avanzata quanto in altre provincie. In fiore doveva essere ai tempi romani, se Eliano dice che i Veneti mettevano grande amore nell'arare e seminare le terre; se i nostri colli pareano dipinti per la simmetria aggraziata delle viti, e se i banchetti dei Veneti riboccavano di sonisite vivande e di eccellente vino, come asseverano Marziale e Floro. Pei tempi di mezzo e per quelli della dominazione veneta fu detto abbastanza a pag. 112, 153, Ai postri giorni, ripetiamo, l'arte di Cerere va migliorando mercè le cure dei governi, lo aviluppo delle scienze economiche, le seuole d'agraria, gli sforzi della benemerente Società d'incoraggiamento per l'agricoltura e per l'industria e sovra tutto mercè l'abolizione d'alenni ceppi. I latifondi di monasteri e corpi morali or suddivisi, passano da una mano all'altra e ricevono miglior coltura, poichè i nuovi proprietari v'impiegano cure maggiori. Il decreto vicereale del 15 aprile 1806, che abolì i fedecommessi, sciolse altre terre moltissimo. I codici civili ammettendo le femmine all'eredità dei padri, ripartirono in più mani le terre. L'abolizione già decretata del Pensionatico libererà le campagne dal flagello del pascolo delle pecore altrni. Il sistema ipotecario garantisce dalle evizioni. Onesti provvedimenti abricciolarono le proprietà, fecero più amanti delle terre i padroni e ne crebbero assai la coltura e il valore, poichè nel loro acquisto vi ha sicurezza del denaro che s'impiega. I nostri documenti ci danno il valore medio di lire 20 per un campo nel secolo XIII, di 30 nel XIV, di 50 nel XV e di 100 nel XVI. Oggi il prezzo medio d'un campo si può tenere di lire venete 1000, pari a franchi 500. Nondimeno, oltre ai benefizi ecclesiastici e ai fen li, che sono inalienabili, alle decime e ai quartesi, dura ancor tra noi, principalmente nei distretti di Monselice, Este e Montagnana, la proprietà meno

bonificazione, di scolo, d'irrigazione, misti di scolo e difesa, di scolo e irrigazione, d'irrigazione, opifizi e usi domestici. Le provincia di Padova ne ha 13 di scolo, 14 misti di scolo e difesa.

piena, ossia l'enfiteusi. Generalmente non si carano le terre dai pardoni, ma si afittano a vilifici per lo più poverismii. Air contratto di merzadria si preferisce quallo di fitto a denari e a derrate, e il breve-tampo di S. oppure 9 anni, rarmente di più. Ancara non si tervano esti protre date alla bonan educazione dei coloni e ad una condizione migliore. Per le ville non si troune accole rurali, asili per l'infantia, ricoveri pei vecchi o impotenti, ne monti framentari che anticipio le semundi a mito interesse. I nostri poveri villici, vivono di polenta fatta col granottore, raramente mangiano careno fresca; bevono acequa impore e misana, attinta di fosse non da pozzi, e albergano in meschinissimi tagori di canna e di paglia dove i figli dormono coi gelottici, e questi e quelli cogli simila pianpiede respirando un aria umida e mefitica. E poi gridate perchè non amono i loro podroni!

In ogni parte della provincia, senza rignardo alla qualità delle terre e al ricavo, si coltivano il frumento, la segala, l'orzo, l'avena, il panico, il granoturco, il miglio, il grano saraceno, i faginoli. La guida stampata nel 1842 dava il prodotto annuo medio del frumento in some 640,000 ovvero moggia padovane 185,011, e del granoturco in moggia 287,521. Questi cereali si coltivano assai più estesamente che gli altri. Non basta il riso ai bisogni, onde s'importa, massime dal Veronese. Anche del lino si ottiene quantità minore del bisogno. La canapa invece sovrabbonda, come il vino, di cni, prima della fatale crittogama, si calcolava il prodotto medio di some metriche 747,000, o mastelli padovani 1,048,000, Scarsissimo, ma abbastanza bnon olio si ba dalle colline. Va crescendo l'educazione dei bacbi da seta; scarsa quella delle api: diminnisce la legna combustibile: e non si trae profitto dalle vastissime torbiere esistenti. Mancano tra noi i minerali, I colli non ci offrono che la masegna per fare selciati e altri pochi lavori edilizi. I cavalli sono d'infima qualità, di varie e bnone razze i bnoi, ma scarsi ai bisogni.

Da un diligentissimo prospetto lavorato dal bravo ragioniero provincialo Cherardo Vecelli risultano pert. cens. 14,257 artorie; 1302, artorie arborate e vitate: 9209 artorie arborate, vitate e con fratti: 10,338 di: vitat, 103 di prati posta industi e vitati, 1193 di prati vitati: 780 di prati con fratti; 30,40 di prati boccati, 8180 di prati centro fenori degli argini: 33,400 di prati prati arborato, 20,082-0 rivispi atabili e matis, 3023 di olivetti e casiagneti, 10,324 di sprati prati vitati e prati prati vitati e vitati : 34 di argini infrattifici, 5319 di incenti di allo finato forte e dolce, \$102 di boschi cedui oloci, \$1,914 di boschi codo i forti, \$855 di boschi dolci: 14 di rippo boscate mine, 4,906 di prati da strame, 7-21 i paladi da strame, 7-21 i

boscate dolci, 10,194 di paludi da canna, 34,833 di valli salse da pesce, 51 di frutteti, 5793 di ronchi, 412 di terreni scavati, 2244 di zerbi, 1967 di sodi, 1694 di ghipia nuda, 36 di ceppo nudo, 4155 di stagni, 65 di brophiera, e 13 di sorgenti d'acqua termale.

L'estimo durante la repubblica veneta, era diviso in tre corpi, città, clero e territorio, Si alibravano all'estimo della città piassessori abitanti nella medesima. Sull'estimo coachimo nel 1627 foreno sempre distribuite le imposte fino alla caduta della serenissima. Questo estimo sommava per la città a lire 11,221.13, pel clero 6.110.13.3, e pril territorio a 3191.14.11: cioò in tutto a lire 18,726.1.17. Un litigio fra i tre corpi menzionati produsse l'accordo 20 aprile 1789, per cui silla città fia stributio l'estimo di lire 11,218, al clero di 314.1.1.4 e al territorio di 3552.12.4. Onde l'estimo di tutta la provincia si tenne altra di lire 18,211 soldi 13 e piccoli 8. Oggi l'estimo della provincia monta as 888.602.7.

Le imposizioni durante la repubblica veneta erano varie anche di nome. (pag. 153), la Dadia o Colta Ducale; gli Alloggi, Ordine di banca o Carato per provvedere i foraggi, la legna, i pagliericci, le panche, le coperte, i carri ecc. della soldatesca : Fabbriche con cui mantenevansi le fortezze di Montagnana, Este, Arlesega e Legnago; spese dell'Adige, per ristorarne gli argini; sussidio imposto per la prima volta nel 1529 a prestito, indi continuato ogni anno e sommante a 100 mila ducati per tutto lo Stato. Queste le imposte ordinarie; al bisogno si mettea mano alle straordinarie dette Taglioni, e ne ricordo due ciascuno di 400 mila ducati per tutto lo Stato, raccolti negli anni 1639 e 1656. Queste differenti gravezze recavano confusione, e pessima n'era la distribuzione sui contribuenti, che faceasi da cittadini nobili. Ai molti reclami Venezia diede ascolto nel 1789, onde aboli i tre corpi città, clero e territorio, divise l'estimo in Padovano di lire 9235, e in Veneto compreso il clero, di lire 8871; tolse le precedenti denominazioni delle imposte e le ridusse a Gravezza ordinaria, che rendeva all'anno ducati 56 829.3: Gravezza temporanea, duratura dieci anni, che dava ducati 4556.18, e quella del Camparico di ducati 36.969. Di modo che le imposizioni dirette gravavano ogni anno la provincia di ducati 98,354. Aggiungi la mitezza dei dazj. Per la tariffa 21 Inglio 1753, ad esempio, pagavansi 20 soldi per 10 mastelli di vino che importavasi in città, 3 per un porco, per un bue o vitello. 2 per un castrone o pecora, 11 per un moggio di grano o di farina, 6 1/2 per una forma di formaggio piacentino o lodigiano, 16 1/2 per un carro di fieno, e via discorrendo; onde capiral che le imposte e i dazj erano allora troppo tenui, e perció negletta l'agricoltura. Or la cosa e mutata e il seguente prospetto offre la somma delle imposte erariali pagate dalla provincia e quelle comunali pagate al Comune di Padova per ogni lira censuaria nell'ultimo decennio,

|   | Anno. | Impos | la erariale. |      | Impos | in comunale.    |
|---|-------|-------|--------------|------|-------|-----------------|
|   | 1850  | cent. | 46,986       |      | cent. | 31,974          |
|   | 1851  |       | 42,933       |      |       | 25,016          |
|   | 1852  | •     | 40,677       |      |       | 21,215          |
|   | 1853  |       | 40,673       |      | •     | 34,569          |
|   | 1854  |       | 40,645       |      |       | 30,388          |
|   | 1855  | ,     | 44,524       |      |       | 39,8            |
|   | 1856  |       | 41,57612     |      | ,     | 43,80           |
|   | 1857  |       | 39,659       |      | ٠,    | 45,8            |
|   | 1858  |       | 39,32        |      |       | 37,7            |
| • | 1859  | soldi | 15,7086 per  | lira | soldi | 10,80 per lira. |

Il commercio, sciolto dai ceppi dei secoli sconi, prosperò. Venezia, ligia sgii antichi sistemi, e tarla o schira dall'accettare le utili innovationi d'altri puesi, vietò sempre l'incetta delle biade, fissò il prezzo di queste e del riso, e ne proibli l'apportazione comandandone l'importazione in Padova e in Venezia. Di rimpatto decediero presso noi le industrie. Una sola fabbrica di panni grossolani esiste in Padova delle tante di panni cocilenti che da remoita secoli l'arricchivano (nga, 164). La loro bonti, ond'e proverbiale il motto panno padocano, non permise di sastenere la lotta coi panni della Germania, men buosi, ma più appariscenti e di minor prezzo. Qualche nonno serba sacora il gabbano, vecchio di oltre ciquana anni, di panno nostrano.

Alla libertà del commercio infinì la soppressione delle Fraglie, o Collegi delle arti, massime di quelle dei mercanti e dei venditori di vivande, perchà le loro unioni più facilmente infinivano al monopolio, onde bisognavano incessanti leggi repressive. Nel 1277 sommavano già a 30, per cui si proibi d'sittuirne di move.

Quando furono sopprase, nel 1806, ammontavano a 35, quant'erano nel socolo XVII. Nima città forte serba sucora anti codici degli stità delle Fraglie quanti la nostra. Sono 29 quelli a penna e originali membrasacci o cartacci che potei raccorre e depositare nella civica bibliotesa. Ci mancona noncra gii attatti dei fontisco e biadiposisi, dei ciabitini, dei bottoj e tornidori, dei passamanioj, dei sorificto e dei bossi; fra tutti è presiosissimo qualio dei pittori, membranaco del secolo XVI che offre i nomi dei discepoli dello Squarcione e degli astritti in quel secolo. Prezioso è anche lo statto membranacco del secolo XVII del lanificio il quale avera tunti privilegi, che la famiglia più cospituca si teneno in onore e vantagio l'apparteneri; e un mercante di lanificio

avea diritto a chiedere e conseguire la nobilità. In tutti trovi discipline per la cottantatezza degli ascritti, minaccie e pene contro riunivienti, proibite le bestemmie, vietato il larorar le feste, obbligato il
rispetto ai capi, l'intervenire alle messe, alle processioni, alle sacre funzioni
stabilite a si funerni diei confratteli (redi pag. 460). Ogni fregli interelemonina a poveri, dotava porere maritande, soccorreva il Monte di Piette
el confratelli vecchi o infermi inetti al lavoro. In quelle degli intertrovi proibito l'esercizio dell'arte a chi non era di famiglia, ingiunto il
garronato di cinque o sette anni, soggetto a rigorosi esmo ichi aspirava
ad esserem mentro, vietto ai mestri di esigere il prezzo del lavori, se
non gli avenno compiati, losomma chi volesse illustrare questi codici, farebbe un lavore storico de deconomico, intervasante e carisios.

È qualche indizio della maggiore o minore attività del commercio il numero delle fiere e dei mercati. Senza dilangarmi in quelle dei secoli secorsi, offiriò il prospetto generale degli odierni soltanto, per non discorrerne ne luoghi a cui appartengono.

#### Fiere.

| Distretto.    | Luogo della fiera. | Giornt della fiera.                                                |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Padova.       | Padova città       | Dal 12 giugno per 15 giorni.                                       |
| ,             |                    | Dal 7 ottobre per 15 giorni.                                       |
| ,             | Ponte di Brenta    | 26, 27 e 28 aprile.                                                |
| ,             | Carrara            | 26 Inglio.                                                         |
| ,             | Piazzola           | 24 settembre, e 11 novembre.                                       |
|               | Bresseo            | Il lunedì dopo la seconda dome-<br>nica di ottobre per due giorni. |
|               | Codalunga          | La quarta domenica di ottobre,                                     |
| ,             | Noventa            | 11 novembre.                                                       |
| Camposampiero | Camposampiero      | Dal 24 novembre per tre giorni.                                    |
|               | Arsego             | 19 ottobre.                                                        |
| ,             | Loreggia           | Dal 16 agosto per tre giorni.                                      |
| ,             | Trebaseleghe       | 8 settembre.                                                       |
| Cittadella    | CittadeHa          | Dal lanedì dopo la quarta dome-<br>nica di ottobre per tre giorni. |
| •             | Gazzo              | 10 agosto e il mercoledi dopo<br>la terza domenica di ottobre.     |
|               | Sant'Anna Morosina | 9 ottobre.                                                         |
| Montagnana    | Montagnana         | 30 nevembre.                                                       |
|               | Castelbaldo        | 24 agosto.                                                         |
|               |                    |                                                                    |

Este Este Dal 24 settembre per 15 giorni V٨ 10 agosto. Monselice. Monselice Dal 4 novembre per 8 giorni. Dal 24 agosto per tre giorni. Battaglia Conselve Conselve Dal 28 agosto per 3 giorni. Piove Piove Dall'11 novembre per 5 giorni.

Bovolenta 7 ottobre.
Pontelungo 30 novembre

#### Mercali.

Distretto. Luogo del mercato Giorni del mercato Padova Padova Tutti i di feriali. Il primo sabato e il 15 d'ogni mese mercato franco nel Prato della valle e fuori delle porte di Santa Croce e Savonarola Abano Mercoledi. Arlesega Marted). Bresseo Marted). Carrara San Giorgio Marted Creola Venerdi. Piazzola Sabato. Pontemanco. Marted). Venerd) Ponte San Nicolò Saccolongo Venerd). Mercoledì o nel giovedì Camposampiero Camposampiero mercoledì è festivo Piombino. Sabato. Villa del Conte Sabato. Cittadella Cittadella Luned). Gazzo Mercoled). Sant'Anna Morosina Venerd). Montagnana Montagnana Lunedi, giovedi e venerdi. Saletto Luned), giovedì e venerdì. Castelbaldo Luned), giovedì e venerdì, Este Esta Sabato. Piacenza Luned). Sant'Tehano Marted).

Pontelongo

Abbiamo dato qualche ragguaglio dei pesi e delle misure alla p.ag. 177. Vi aggiungiamo queste notizie che importano negli nsi comuni. Le misure superficiali dividonsi in campi, quartieri di campi, tavole e piedi. Il campo è di tavole quadrate 840, e di piedi quadrati 30,240, la tavola di piedi quadrati 36, e per conseguenza il quartiere di campo è tavole 210. Il passo per misurare le legna, i pavimenti ecc. è di piedi 25 quadrati, ossia lungo e largo 5 piedi. Delle piccole misure lineari una à la pertica che anco nel secolo XIII era di sei piedi. l'altra è il braccio. anticamente detto passo, da misurare il pacno, che sta al braccio da seta come 100 a 94. Le biade misuravansi sempre collo stajo, la cui grandezza, e quella delle tegole e dei mattoni veggonsi scolpite fino dal secolo XIII nell'angolo nord-est del salone, Quattro staja formarono sempre un sacco, e dodici staja, o tre sacchi un moggio. Si divide lo stajo in mezzi staj, in quartieri, in coppi ed in iscodelle. Da tempi antichissimi si misura il dodicesimo stajo del moggio a colmo, che in passato chiamayasi capo di moggio e dicevasi dario pro benedictione. Prima del 1335 si costumava di battere lo stajo contro terra innanzi di ruderne la biada. Per torne i conseguenti litigi si ordinò quell'anno che lo stajo fosse cresciuto in grandezza quanto importava la quantità di biada che si esigeva di più per lo sbattimento; avesse il nuovo stajo il diametro eguale nella bocca e nel fondo; si radessero i grani con cilindro di frassino o di quercia attaccato allo stajo; si ponesse lo stajo in postura perfettamente orizzontale e non si battesse più al suolo. La

Luned) 4.

<sup>4</sup> Sone mercati franchi ogni mese a Este, nel secondo ed ultimo sabato, a Vò net primo giovedi, a Conselve nel primo mercoledi e a Piove nel primo mercoledi dopo la metà del mese.

stessa legge fu estesa al mezzo atajo, al quartiero ecc. e si osserva anche oggidì, meno pel cilindro indicato 5. Lo stajo padovano è la terza parte del veneziano. Il vino e le altre bevande si misnrarono a carri, mastelli, secchi, boccie, gotti. Il carro era 10 mastelli, il mastello è secchi 9 o boccie 72, e la boccia è gotti quattro. Dei pesi si mantenne la libbra grossa e la sottile. Ma essendosi alterata col tempo, il senato veneto nel 1737 ne spedi a Padova pnovi campioni uno della libbra grossa di 12 oncie, e uno della aottile di oncie 8 poco più. Si usano l'nna o l'altra secondo le merci che si pesano. Le coloniali vanno colla libbra sottile. Dal ragguaglio fatto allora si apprende che la libbra grossa padovana dovrebbe superare la veneziana del 2 per 100, la sottile del 12 1/2, che l'oncia grossa padovana dovrebbe pesare carati 195 e grani 3 36/100, e la sottile carati 136 e grani 1 5/8. Oggi come sempre, oltre al peso della libbra al adoperano quelli della mezza libbra, del quarto di libbra, dell'oncia, della mezza oncia, del quarto di oncia, del carato e del grano.

Al governo della provincia era preposto il podestà, carica esecntiva e anprema durante la repubblica padovana, dipendente quando vi signoreggiarono i principi da Carrara e i Veneziani. Sotto questi ultimi le attribuzioni dei podestà vennero spartite col capitano. (vedi pag. 141) Sarebbe cosa utilissima che tutti i municipi componessero la esatta serie dei loro podestà e capitani, poichè riesce comodissima a verificare le date dei documenti municipali, e alla storia delle famiglie anche delle altre città cui appartengono. Io compilai e stampai sinora in grap parte quella dei podestà e capitani di Padova, provando con documenti non solo il giorno o la settimana, o il mesé in cni assunsero il governo, ma anche i nomi de' famosi ginreconsulti che seco conducevano, oblisti sinora, Oggi i podestà non hanno che il nome di quegli antichi, poichè, se raffrontiamo i secoli della veneta dominazione col postro, troviamo che le funzioni dei nostri presidi del tribunale erano sostennte allora dai podestà, quelle dei delegati e comandanti militari di piazza dai capitani, dagl'intendenti di finanza, dai camerlenghi, altri dne patrizj veneti, e una parte soltanto di quella dei deputati civici dai podestà odierni,

Erano soggetti ai podestà e capitani reneti di Padova quelli di Moneclice, Este, Montaganas, Piove, Camposanpiero, Cittadella e Castelbaldo, anch'essi patrizi veneti, e i vicari di Anguillara, Arquà. Conselve, Mirano, Oriago e Tenlo, nobili padovani. Ad ognano di essi spettavano nisiemo le incumbenze degli odierni commissari distretuali e pretori. Scarsissimi gli ufficiali dipendenti dai magistrati snesposti, ove si guardi ai nostri giorni, e riducevasi a qualche decina di militi la guarnigione della città.

La diocesi fu anche nei secoli valicati più vasta assai che la provincia. Comprende molte parrocchie della provincia vicentina ", della bellunese ", della leveneziana " e della tervisana ". Di rimpatto, ma in namero assai minore alcane parrocchie padovane dipendono dall'ordinario di Treviso 10 e altre da quel di Vicenza "!

In tutto la diocesi conta sacerdoti secolari 918, regolari 101, parrechie 316, curzație e chises sansidiarie 37, saine 129,445. Alla cittă appartengace 198 sacerdoti secolari, 71 regolari, 13 parrocchie, 12 curatiol e chises sussidiarie, a anime 10,900. Un initutio in Padova col tioli di San Carlo Borromeo sorviene ai sacerdoti divenuti inetti al ministere poversi.

La catefrale di Padora è ufficiate dal vescoro, da 20 canonici, cono sono prolonostri apostolici ciò privilegi dei preteripanti: ne è canocico onorario anche il superiore del clero militare residente in Grata. Son dignitari l'arcipireta, l'arcidiacono, il tesoriere teologo, il princiorio positetuzione ci il decano; posernasi inoltre 2 mestri di coro, 2 delle cerimonio, fi omasionari carati, 6 castodi e 22 cappellani, di cui uno è mestro della cappella di musica, uno organisti si prerecchi sono catori.

Alla curia vescavile apettano il tribunale ecclesiatico matrimoniale, gli esaminatori prosinodali, la presidenta generale della congregazione dei casì di coscienza, quella della dottrina cristinaa, e la deputazione sopra le pie cause che sono: a) opera della Santa Infanzia; b) opera a solliero dei cattolici dimoratia nell'impere turco; c) conferenze di San Vincenzo

<sup>6</sup> Atsigo, Traschie Conca, Fotz, Camporterer, Gellio, Canova, Rossan, Cassoli, Cl., some, Esepe, Primosha, Corsio, Covenst, Satil Girosani el Luca, Crossar, San Battolomo, Lusiana, Yai San Foriano, Footsaelle, Lurenla, Cosco, Monlegaldo, Grisiguan, Cestrale, Cogglio, Pierces, Callera, Chilega, Zand. Carl, Gramolo, Rosco, Pedercali, Politi, Vall-staledos, Establisher, Salardo, Fava, Murz, Zejan, Lutugo, Perican Cuene, Pove, Sunazzaro, Campoling O'Gillera, Campose, Olivera, Valsigan, Salarya, Rossan, Yanea.

<sup>7</sup> Fastro, San Vilo e Roveri, Fonzaso, Rocca, Arsiè, Rivar, Melame, Fener, Gampo Sant' Ulderico, Quero, Vas, Alan.

<sup>8</sup> Meiarda, Flesso, Dolo, Phniga, Arin, Carzapo, Fossolovara, Callans, Gantarano, Sant'Angelo di Sila, Castelle del Ruffi, Liefoli, Campolongo Moggiore, Fossò Camponogara, Idioto, Sandom, Camporterrato, Premace, Sambreson, Paluello, Lughello, Campagos, Vigaonovo, Sirà, Prezolo.
9 Segusia, Santiaria. Liefola, Simonzo, Crespan, Borso, San Vilo, Valdobbindene, San

Pietro di Barbozza, Bigolin, Guiz San Stefano, Guià San Giacomo. 10 Galliera, Tombolo, Trebaseleghe, Pioniblno, Levada, Torreselle, Silvelle. Sant'Am-

brogio, Camposampiero, Loreagia, Sandoni, Zeminiana, Massanzago. Fossalta, Ruslega. 13 Santa Croco Bigofina, Fontanira, Carmignano, Grantorto, Lobis di Persegara, San Giorgio In Bosco, San Giorgio in Brenta, Prazzola, Berador, Carturo, Presina, Tremignon, Vaccarino, Gazzo, San Pietro Engò.

de' Paoli, d) ripristino delle fraglie, a scopo di pietà e carità e di mutuo soccorso.

Dei monasteri, delle confraternite e degli statuti di pubblica beneficenza presenti fa detto a pag. 479-182; a conoscere il passato valgano i seguenti prospetti, desunti da atti ufficiali del 1804.

## Monaci.

|                 |            | onaci.          |    |          |           |    |
|-----------------|------------|-----------------|----|----------|-----------|----|
| S. Giustina     | Padova     | Benedettini     | 50 | lire ven | .390,133. | 1  |
| S. Benedetto 1  | ovello .   | Olivetani       | 13 |          | 46.877.   | 7  |
| S. Antonio      |            | Conventuali     | 40 |          | 48,586.   | ŧ  |
| S. Agostino     |            | Domenicani      | 17 |          | 32,151.   | 16 |
| S. Maria        | ,          | Serviti         | 9  |          | 15,054.   | _  |
| S. Maria        | ,          | Carmelitani     | 17 |          | 21,218.   | 2  |
| S. Filippe e G  | iacomo .   | Agostiniani     | 19 |          | 22,863.   | 18 |
| S. Francesco    |            | Min. Osservanti | 41 |          | 1,764.    | _  |
| S. Francesco    | li Paola • | Paolotti        | 4  |          | 1,998.    | 14 |
| S. Girolamo     |            | Scalzi          | 21 |          | 347.      | 4  |
| La Trasfigurazi | ione .     | Cappuccini      | 40 |          |           |    |
| S. Carlo        | ,          | Riformati-      | 26 |          |           |    |
| S. Simone e C   | Ginda >    | Teatini         | 8  |          | 3,450.    | _  |
| S. Cruce        |            | Somaschi        | 10 |          | 2,206.    | _  |
| 8. Tommaso      |            | Filippini       | 9  |          |           |    |
| S. Maria        | Praglia    | Benedettini     | 24 |          | 111,022.  | _  |
| S. Francesco    | Este       | Conventuali     | 8  | ,        | 7,631.    | 15 |
| S. Maria        | Montortone | Agostiniani     | 13 |          | 27,796.   | 10 |
| S. Giovanni     | Este       | Cappuccini      | 10 |          |           |    |
| S. Sebastiano   | Montagnana | Cappaccini      | 9  |          |           |    |
| S. Francesco    | Piore      | Riformati       | 8  |          |           |    |
| S. Giacomo      | Monselice  | Riformati       | 12 |          |           |    |
| S. Maria        | Rua        | Eremiti         | 14 |          | 24,680.   |    |
|                 |            |                 |    |          |           |    |

Totale 422 . lire 757,780.14

## Monache

|                 |        | and on the same |    |      |           |
|-----------------|--------|-----------------|----|------|-----------|
| S. Stefano      | Padova | Benedettine     | 39 | lire | 66,164. 9 |
| S. Benedetto    | ,      |                 | 30 |      | 39,269.10 |
| S. Agata        |        |                 | 43 |      | 40,168.14 |
| La Misericordia | ,      |                 | 28 |      | 30,987.18 |
| S. Prosdocimo   |        |                 | 28 | ,    | 18,959. 8 |
| S. Anna         | ,      |                 | 28 |      | 18,943, 8 |

Illustraz, del L. Y. Vol. IV.

| 206             | DD OVING   | IA DI PADOVA    |     |        |            |
|-----------------|------------|-----------------|-----|--------|------------|
| S. Sofia        | Padova     | Benedettine     | 26  | lire   | 21,983 15  |
| B. Pellegrino   | 1 20011    | Donoucomino     | 23  |        | 21,207. 3  |
| Ogni Santi      |            |                 | 27  |        | 25,794. 3  |
| S. Giorgio      |            | ,               | 26  |        | 24,066,17  |
| S. Matteo       |            |                 | 25  | į,     | 18,962.12  |
| S. Marco        |            |                 | 15  | Ţ,     | 14.771. 5  |
| S. Pietro       |            | · ·             | 38  | · ·    | 27.080.14  |
| S. Mattia       | •          |                 | 28  |        | 20,364. 3  |
| S. Maria Mater  | Daniel .   | Agostiniane     | 29  | :      | 12,904.—   |
|                 |            | Canonich. Agost |     |        | 23.780.16  |
| Betlemme        | •          | Francescape     | 26  |        | 24,158.19  |
| B. Elena        | •          | Francescane     | 20  | ,      |            |
| S. Chiara       | •          |                 |     | •      | 27,343.17  |
| S. Bernardino   | ,          |                 | 22  | •      | 21,314. 4  |
| S. Catterina    | •          | Agostiniane     | 23  | •      | 6,106. 3   |
| S. Paolo        |            | Teresiane       | 27  | •      | 17,005     |
| S. Bonaventura  |            | Bremite Franc.  |     | ,      | 4,135.18   |
| La Presentazion | e >        | Cappaccine.     | 26  | •      |            |
| S. Rosa         |            | Terz. Domenic.  | 10  | ,      | 4,675. 5   |
| S. Elisabetta   | ,          | Terz. Convent.  | 10  |        | 2.617. 6   |
| S. Maria        | •          | Dimesse         | 16  | ,      | 17,829,12  |
| S. Anna         | Monselice  | Francescane     | 9   | ,      |            |
| S. Rosario      |            | Domenicane      | 20  | ,      | 2.859      |
| S. Benedetto    | Montagnana | Benedettine     | 28  | ,      | 25.371.15  |
| S. Michele      | Este       | ,               | 20  | ,      | 10.250, 6  |
| S. Vito         | Piove      | ,               | 23  |        | 13,651.13  |
| S. Concezione   | •          | Agostiniane     | 23  |        | 12,341.14  |
|                 |            | Totale          | 793 | ² lire | 615,069. 7 |

Compirò questa parte ecclesiastica col novero dei vescori (pag. 178) tolto dalle opere del Gennari, dell'Orelogio, del Giustiniani, del Monterosso. Ommettendo gli anni dove sono incerti, e non garantendo dei nomi dove gli anni mancano.

Prosdocimo. San Massimo.

Calporniano.

San Procolo.

Teodoro.

Avisiano.

.....

42 Le monache in città ora sommano a 300 circa, e i monaci a 126

Ambrogio.

San Siro. Snadero o Snacro.

San Leolino o Leonino.

San Mariano.

San maria

Eupavio. Felice.

Paolo.

Vero.

Sant' Ilario.

Crispino, v'era 347-356.

Limpidio.

Vitellio.

Provinio. Beato Severiano.

Beranio.

Beato Giovanni.

Cipriano. Virgilio, Virgolo o Bergolo, verso il 579

Nicolò.

Olimpio.

Felice.

Adeodato.

Beato Pietro di Limena.

Felice.

Tricinio, padovano, verso il 640.

Bergualdo.

Vitale.

Assalone.

Consaldo.

Diverto.

Rodingo.

Bodo o Redo.

Giuseppe. Bodone.

Luitaldo.

Domenico, verso l' 827.

203

PROVINCIA DI PADOVA

Aldegasio. Nitiago.

Encorado.

Rorio o Rorigo, francese, v'era 855-874.

Turingario, v'era 866.

Bilonge. Liotaldo.

Osbaldo.

Pietro II. v'era 897-899.

Pietro III, nipote di Pietro II.

Sibicone, v'era 912-924. Zenone.

Ardemanno

Ildeverto, v'era 942-964.

Gnaslino, v'era 964-978. Orso, v'era 992-1027.

Aistolfo, v'era 1031.

Burcardo, v'era 4033, morì 4045,

Arnaldo, v'era 1056, duro fino al principio del 1058.

Beato Bernardo, v'era il 40 novembre 1048, morì 1059.

Waltoiff oltramontano, v'era 1060, morì in gennajo o febbrajo 1064.

Olderice oltramontano, v'era 2 giugno 1064 e marzo 1080. Milone padovano, v'era 1084, mort prima del gingno 1095.

Pietro padovano: v'era il 23 settembre 1096 e il 1106.

Sinibaldo, v'era 1106, mori 17 ottobre 1125.

San Bellino, v'era 6 dicembre 1128, mori ucciso 26 povembre 1147. Giovanni Cacio, v'era 24 Inglio 1148, mort verso il principio del 1165.

Gerardo, consacrato in aprile 1165, rinnneiò in novembre 1213.

Giordano, consacrato in maggio 1214, morì il 5 novembre 1228. Giacomo Corrado padovano, eletto 18 luglio 1229, mort 5 aprile 1239.

Giovanni di Forzatè padovano, eletto nel 1251, assunse il pontificato dopo la espulsione di Ezelino 3 agosto 1256, morì 24 giugno 1283.

Bernardo Platon, canonico agatense, eletto il 10 febbrajo 1287, morì 21 maggio 1295. Giovanni Sabelli romano, eletto novembre 1295, v'era il 2 novem-

bre 1299.

Ottobono di Razzi piacentino, eletto l'11 febbrajo 1299, entrato dope il 2 novembre 1299, darò fino al 31 marzo 1302. Pagano della Torre milanese, eletto 34 marzo 1302, duro fino al lu-

glio 1319, mori 2 novembre 1352,

Ildebrandino de' Conti, eletto 29 giugno 4319, mort 2 novembre 1352,

Giovanni Orsini romano, eletto 14 gennaĵo 1353, morì si primi di giugno 1359. Pileo Co. da Prata cardinale friulano, entrato nel luglio 1359 doro fino

Pileo Co. da Prata cardinale friulano, entrato nel luglio 1359 dnro fino ai primi mesi del 1370.

Elia, forse Beaufort, oltramontano, eletto prima del 23 gennajo 4374, entrato dopo il 16 gennajo 4372, durò fin oltre al 1º dicembre 1373. Raimondo abate di san Nicolò di Lido francese, consacrato nel febbrajo, entrato nel 25 marzo 1374, rinunció nello scorcio del 1386.

Giovanni Enselmini padovano, entrato negli ultimi mesi del 1388, durò fino al 20 marzo 1392.

Ugone de' Roberti da Tripoli, eletto 20 marzo 1392, riuunciò prima del 25 gingno 1396.

Stefano da Catrara padovano, amministratore del vescovato, poi vescovo prima del 25 giugno 1396, fuggi nell'aprile 1405.

Albanio Micheli 13. eletto nel 1405 dopo l'aprile, entrato prima del luglio 1406, morì nei primi mesi del 1409.

Pietro Marcello, entrato 28 luglio 1409, morì nel 1428.

Pietro Donato, eletto 16 giugno 1428, morì il 7 ottobre 1447.

Fantino Dandolo, eletto 8 gennajo, entrato in febbrajo 1448, morì 17 febbrajo 1459.

Pietro Barbo cardinale, eletto 1459, non prese il possesso e rinunciò. Fu poscia papa Paolo II.

Jacopo Zeno, era in aede nell'aprile 1460 e morì il 13 aprile 1481.
Pietro Foscari, eletto 15 aprile, entrato in maggio 1481, morì 22 agosto 1485.

Giovanni Micheli cardinale, eletto nel 1485, non assunse il vescovato. Pietro Barozzi, prese il possesso nell'aprile 1487, morto il 10 gennaio 1507.

Pietro Dandolo, eletto 20 ottobre, prese il possesso il 29 novembre 1507 e morì il 28 maggio 1509.

Sisto Gara dalla Rovere savonese, cardinale, nipote di Giulio II, prese il possesso 19 gingno 1509, e mort 8 marzo 1517.

Marco Cornaro, cardinale eletto 11 marco 1517, morì il 20 Inglio 1524. Francesco Pisani, cardinale, entrato 28 agosto 1524, durò fino al 1567. Alvise Pisani, cardinale, entrato nel 4567, morì il 31 maggio o 3 giugno 1570.

Nicoló Ormanetto veronese, eletto 4 luglio, prese il possesso 4 agosto 1570, morì 18 gennaio 1577.

Federico Cornaro, cardinale, eletto 19 luglio 1577, morì 5 ottobre 1590.

<sup>13</sup> Veneziano, come i successivi di cui non si indica la patria.

Alvise Corraro, entrato prima del 25 ottobre 1590, mort 29 ottobre 1594. Merco II Corraro, eletto 14 dicembre 1590, mort 14 giagno 1625. Pietro Valiere, cardinale, eletto 18 agosto 1625, mort 4 aprile 1629. Federico II Corraro, cardinale, entrato 1629, duro fino al settembre 1632. Marcatosico Corraro, eletto in estembre 1632, mort 127 aprila 1636. Luca Stella, eletto 14 lugio 1639, mort 21 dicembre 1631. Giorgio Corraro, entro 128 marca 1643, morto 15 novembre 1663. Gregorio Barbarigo, cardinale, entrato nell'aprile 1664, morto il 48 giu-

Giorgio II Cornaro, cardinale, entrato 1697, morì 10 agoato 1722.
Giovanni Francesco Barbarigo, cardinale, eletto prima del 26 giugno 1723,
morì 26 gennajo 1730.

Giovanni Minotto Ottoboni, arcivescovo di Nazianzo, congiunto di Alessandro VIII, entrato prima del 3 gennajo 1731, morì il 9 dicembre 1742.

Carlo Rezzonico, cardinale, eletto 11 marzo 1743, divenuto papa Clemente XIII il 6 luglio 1758.

Sante Veronese, cardinale, eletto nel settembre, entrato 19 novembre 1758, morì 1 febbrajo 1767.

Antonio Marino Priuli, cardinale, entrato 18 maggio 1767, mort il 26 ottobre 1771.

Nicoló Antonio Giustiniano, entrato 8 febbrajo 1773, mori 24 novembre 1796.

Francesco Scipione Dondi Orologio padovano, entrato 6 gennajo 1808.

mort il 6 ottobre 1819. Modesto Farina luganese, entrato 15 agosto 1821, mort 11 maggio 1856 Federico Manfredini rodigino, entrato 26 luglio 1857 e vivente.

XVI.

#### Distretto I di Padova, Città entro le mura vecchie.

Il Distretto primo si forma del vecchio di Padova e gran parte di quelli di Piazzola, Teolo e Batteglia, oltre la città e i suoi Termini, comprende i Comuni di Anno, Atsucanasco, Cadonascus, Cabal de Sen Uco, Lunkan, Masera, Mastrano, Noventa, Ponte San Nicolò, Rivano, San-Ana, Selvazzano, Vico d'Alexara, Vicotra, Cananas San Gionelo, Gananan

SAN STEFAMO, PINZZOLA, CAMPOLONGO, VILLAFRANCA, TEOLO, CERVARESE, ROVOLONE, SACCOLONGO, TORREGLIA E VEGGIANO.

Si estende per 535,004.69 pertiche censuarie; con 17.132 case e 105.214 abitanti, di cui 2657 forestieri. Appartengono alla città 5224 case e abitanti 37,054.

Il suo terreno intorno alla città è un mescaglio di basi svariate, tra cinjrenggiano la sabbia e l'argilla. Aloto copioso vi è di pur segetale, specialmente a Terranegra, Volta del Baroccio e Guasto Santa Croce. Cre-ce la sabbia a confronto dell'argilla a Camino, Granze di Camino, San Gregorio e Torre; il rirescio all'Arcella. Lu terreno argillos biancastre, e in parte carrantoso si ha a Piorego e Chiesanora, eccesso di sabbia a Suonare Villatorra, quantità parti di argilla e di sabbia a Vigoras, Albignassego e Vigodizarere, più sabbia a Lion, un fondo leggiero a Abano, creta e canno a Lineana e Cadoneghe, terreno in molta parte leggiero a Casal di Ser Ugo e Ponte San Nicolò, forte a Selvazzano e Maseri, minto ma più cretoso a Mestrino e Rabano, vario nel Distretto di Piazzola, abbondate di argilla in quello di Teolo, se eccettui le parti montone; e argilloso e forte nel distretto di Battaglia, meno nelle terre basse, in cni è torboso?

Delle industrie, in genere scarse nella provincia che si può dire onninamente agricola, dirò nella descrizione speciale dei luoghi.

La città è posta, rilovandola dall' Osservatorio in 45º 24' 2" di latitudine, 9º 31' 44" di longitudine. Distante 25 miglia da Veneza, 18 da Vicenza, 13 metri sal livello del mare, ha la forma di triangolo, come il fondo da cui ergossi i colli. Le mara nuove corrono sette miglia e vi si entra per setta porte; Santa Croce, Pontecorro, Portello, Cadalnoga, Savonarola, San Giovanni, Saracinesca.

Le mura vecchie, sono circaite dal Bacchiglione, che presso l'Osservatorio si apre in due rami: l'ano corre stotto i posti di Sant'Agostino, San Giovanni, dei Tadi di ferro, di San Leonardo, Molino, dei Carmini; l'altro sotto i ponti di Santa Maria di Vazzo, delle Torricelle, di San Lorenzo, delle Beccherie, del Portelletto, Alinata, della Statà, della Panta; e alle Porte Contarios sottopassa alle mura della città per uniri all'altro, Queste mura, del giro di tre miglia, sono molto alte e si grosse, che due cavalli a paro vi possono correre. Delle quattordici porto è avanzo importante quella di Pontemolino, col torrione che la sormonta. Furono cominciate nel 1195 dal ponte di San Leonardo a quello di San Giovanni e continuate in appresso. La via, che sopra massiccie aracte Ubertino de Carrara avera eretta dalla sua reggia a

1 Sette. Agricollura Veneta.

queste mura tra il ponte di ferro e quello dei Tadi per transitare nel castello che era contiguo al torrione, ora fatto Osservatorio, fu disfatta dal provveditore Andrea Memmo nel 1775 per impiegarne i materiali a ridur il Prato della Valle. Oltre a queste cerchie più antiche, altra si compi dai Carraresi, difesa all'intorpo da fosse, entro cni al bisogno immettevansi le acque del Bacchiglione, Partiva da Porta Saracinesca, la quale metteva nella cittadella, in cui oggidì l'Accademia di equitazione fa i suoi esercizi, e proseguiva quasi pelle linee stesse delle odierne mura nuove. Ma questi due gironi non bastando, i nostri maggiori condussero altra grossa muraglia da San Michele sino alla mura di Pontecorvo, formando le porte del Prato e del Businello, che passava dietro a Saut' Antonio, ed era difesa dal canaletto di Vanzo; e altra muraglia lungo la riviera di Santa Sofia fino alle mura oltre al ponte Pidocchioso, ch'era difesa dal canale di Santa Sofia. Sicchè per entrare nel cnore della città da mezzodi e levante bisognava scalare tre grossissime e alte mura.

Di queste resté la cinta interiore, che di giorno iu giorno si va disvuggando; delle muraglia mezane quasi non esistono traccie, le asterna in parte fu demolita e in parte compresa dai Veneziani nelle mura nuove, che dopo l'assedio di Massimilino del 1500 altarono con bastioni e terrapieni, impignadovi quasi mezo secolo. Sono rinomate opere del Sammicheli il bastione Corarso poco lontano da Porta Poutecorro e quello più conservato pereso Porta Santa Croce. In pari tempo spinaaronsi molti editaj e monasteri e tutti gli alberi, per un miglio intorno alla città.

Vediamo i longhi più notevoli entro le mura vecchie; descriverem poscia quei che ne son fnori, cominciando dal palazzo municipale, ch'è quasi nel centro della città.

Chi sando nella piazza dell'Erbe, gaurda l'engolo di questo palazzo cretto il 1544, vede lo stemma del podesta Marco Contarini, sostemuto da due statue di esperto scalpello; forse di Tiziano Minio, che scolpi unche la Giustizia sedata fra due leoni nella facciata a ponente. La facciata a mezzodi è in due ordini; l'inferiore reastico, a bugge litcie, con massicci piedritti che reggono le arcate, so cni s'alzano pilastri dorici <sup>3</sup>. Identico stile hai nel palazzo municipale di Montagnana, che li ai vuolo fattara del Sammicheli. Noo potrebbero essere l'ano o l'altro opere di ini <sup>7</sup>

Nel cortile d'ingresso si vede a levante na bel prospetto, costrutto l'anno 1600, come dinotano gli stemmi del doge Marino Grimani, del podestà Giambattista Bernardo e del capitano Leonardo Mocenigo. Al

<sup>2</sup> È disegnato a fianco del salone nella figura a pag. 88.

bel cortile pensile ascendi per due scalette laterali. Il piano inferiore è di arcate doriche. Gli stemmi dei quattro lati indicano eretto quello che guarda a est nel 1557 col disegno di Triano Minio, allora già morto; il lato a nord nel 1638, e i due a mezzodi e ponente nel 1600, come la facciata. Il Municipia uniri in brere sotto il portico quadrato le lapidi e le anticaglie etrusche e romane, gia disperse nelle loggie del salone. Una porta dorica mestrevolmente latorata introduce alla salone. Una porta dorica mestrevolmente latorata introduce alla salore. Una porta di Carzotto; la prefonazione del tempio di Gerusafemne, albozzo del Demin; la lega di Fio V ost e di Spagna e cel dope, colorita alla paodeca da Dario Varotari, ma guasta, e Marino Consolifi dei do S.n. Marco è pre-sentago al Sulcatore, opera di Domesico Campagnola autore della tela che sta sull'altra del contigno oratorio.

Usendo per la atesas porta trori a sinistra l'ingresso al saloue di rei detto a pag. 88, 92. Era sede delli uffici, e il potenta àbatica il paiazzo descritio e l'ala contigna, da anni demolita. Dopo l'increndio del salone, (4180) Venezia spedi l'ingegenere Bartolomo Ritzo e mesetro l'ricio, non Perino, a ristarna con la volta aolo, come fin detto a pag. 89, ma anche le muraglie. Stampai altra volta che la lettera del dego relativa reca va dalfentur menita podolit. Ne vinece che i tatto contrastati finato des sono forse una imitazione. Come persuasi il Municipio ad altestire la Pinacoteca e la Biblioteca, e a ricoparera i documenti antichi sparsi, col persuasi a porre nel salone le statne di illustri pa luvani che i cittadini volessero offire.

Nell'archivio vecchio oggi sono raccolio, oltre si documenti del Commen, quelli saichi degi uffeli gindulirgi degli estorio, e da poch'anni gli satichistimi dei monasteri soppressi, più che 20 mia pergamene originali del accolo X ai XV, tra cui molitatime bolle papsii, pramo diffundamentori- e principi e altre carte di remotassima data, che lango sarebbe il descrivere. Questos archivio in parta ha sede nella del palazzo municipale, che ora condene la Pinacotoca e la Biblioteca, e una volte era abitata di vicario del podenti.

La Pinacotaca e Biblioteca cirica, benchè aistintie di sosi tra anni, sono già orizione di oggetti simulbilimin. Della Biblioca si spario a pag. 185 e 191; ri agginagiamo i tre codici originali degli atsistati della Composità degli anni 1276, 1392, 14820, il codice Capodilita del secolo XV, con freache immagini miniata e biografie di quella famgilia, e il codice di Vergerio dello ocorcio del secolo XIV portatto i ritratti i e luito dei vita dei

Illustraz, det L. T. vol. IV.

principi da Carrara. Nella pinacoteca tu ammiri circa 300 dipinti, 150 rare incisioni in rame, 1030 pezzi archeologici e artistici in metallo, in legno, in marmo, in majolica, in porcellana e in altre materie.

Uscendo dal palazzo municipale, hai a ainistra l'Università, vasto edificio principiato nel 1493 e compiuto nel 1552. Il cortile di correttissima architettura, da taluni è attribuito al Palladio, da altri al Sansovino. Al piano terreno offre un comodo porticato e al auperiore nn'ampia loggia (figura a pag. 183). Le pareti e le vôlte sono fregiate di stemmi, busti, immagini di uomini, che qui ressero gli studi, insegnarono od appresero scienze. A tacere il gabinetto di antiquaria e numismatica, l'oatetrico ed il farmacologico; il gabinetto di fisica possiede più che 1000 macchine e la vertebra del Galileo donata nel 1843 dal dottore Tiene di Vicenza; il gabinetto d'anatomia novera presso che 1000 preparazioni: il museo di storia naturale ha dne mummie maschili, belle collezioni di mammiferi, di uccelli, di rettili, di pesci, d'invertebrati, di minerali, numerosissimi petrefatti, una raccolta orittognostica della provincia vicentina e altre collezioni parziali : l'archivio non va oltre alla seconda metà del secolo XIV e lamenta la dispersione di molte carte. Già assai parlammo di quest'insigne istituzione. Oni solo accenniamo al gabinetto chimico farmaceutico, che sta preparando nel contiguo nalazzo Zncchetta il professore Filippazzi, eletto di recente a quell'insegnamento.

Vicino è il caffè costrutto da Antonio Pedrocchi (pag. 189), grandioso edifizio, architettato dall'ingegnoso Jappelli, comodo ed elegante in ogni sna parte, che si presta al piano terreno al caffè e alla borsa, e nel superiore a un ridotto. Onesto si forma d'una sala riccamente addobbata e di parecchie stanze, che servono ai trattenimenti serali della Società detta del Casino, qui istituita da parecchi anni, e decorate siffattamente che ti presentano, ai può dire, la storia dell'ornato, poichè dal severo stile greco vi passi alla maniera araba meschita, allo stile antico egizio, all'etrusco, al romano, al quattrocento e al barocco. I marmi dei pavimenti, quelli delle pareti dell'emiciclo nel mezzo della sala del caffè e quelli dei tavolieri aparsi qua e la, furono tratti nel cavar l'ampia ghiacciaja (pag. 19). Di vantaggio il Pedrocchi nella fabbrica contigua apri un'offelleria, a cui Jappelli addattò maestrevolmente lo stile del medioevo; v'agginnse il Ristoratore che solo uno atretto vicolo separa dal casse. Come Padova vanta per grandezza e magnificenza un salone unico, così unico caffè.

Dalla piazza delle Biade passi a quella dei Noli, presso cni è il romano ponte Altinate (pag. 48). Presso San Matteo, in cui trovi dne tele del Padovanino, sono le Carceri pubbliche, una volta monastero di Benedettine, qui ricoverate; dopo che l'anno 1518 venne distrutto l'altro monastero di San Francesco piccolo, fnori di Porta Saracinesca.

La chiesa di Santa Lecia fia architettata con beno gusto dal padorano Santo Benato. A pian terreno dell'attigas Santa a San Rocco reggonai belissimi freschi, di cui si attribuiscono al Campagolo quelli si lati dell'altare, il fregio circaente a chiaro-searo e i santi Rocco e Locia fra gli archi della cappella, e al Gnattieri gli apartimenti tizianeschi della parete destra e quelli rovinati della sinistra.

Nella Piazza dei Signori, così detta perchè vi gnardava la reggia dei Carraresi, si presentano la Gran Guardia, bella e gentile fabbrica



Piazza del Signori.

di silie lombardecco, principiata nel 1493 col modello di Annibate Bassano e compiata nel 1896, e la facciata del Capitanto, giunita nel 1896, e la facciata del Capitanto, incendenta dei capitani veneti. Si erge su parte del vastissimo palazzo dei principi da Carrara, che comprendera l'intera isola, ora formata del Capitantos, dal Monte di Picti, dall'Arco Valuresso, dail'Accademia delle scienze e dai tre spaziosi cortili, che vi stanno a fianchi. Nell'altime che tocca l'Accademia rimangono pochi intercolungi di loggia dell'antica reggia, ornata principiamente da Ubertino da Carrara (pag 130). Nel primo detto certe de (capitanto, prospettano l'archivio totarise le l'ufficio

delle ipoteche, a cui ascendi per spaziosa ed elegante scala dorica, attribnita a Vincenzo Dotto. La biblioteca dell'Università è nel mezzo di questi cortili. Degli antichi freschi dell'ampia sala non resta che il ritratto del Petrarca, Furono eaeguite nel 1540 dal Campagnola, dal Gualtieri e dall'Arzere le colossali fignre d'imperatori e eroi, che ornano le pareti e le procacciarono il nome di sala dei giganti; il ritratto del cardinale Zabarella tra i finestroni a levante ai ritiene del Tiziano. Gli scaffali maestosi di quercia appartennero ai monaci di Santa Giustina e forono lavorati da Michele Bartens. La Biblioteca che prima stava presso il collegio dei Gesniti, vi fu trasferita nel 1730; novera più che 100 mila volumi e circa 1400 codici, di cui taluni dei aecoli XI e XII. Alla corte del Capitanato si entra per grandiosa e lodata porta del Falconetto eseguita nel 1532, sovra cui ata la torre accennata, e l'orologio, che addita le ore, i giorni del meso, il corso del sole per lo zodiaco o le fasi lunari, opera ammirata, principiata nel 1428 da maestro Novello, e compinta poco dopo da maestro Giovanni Calderario.

La chiesa di San Nicolò, che, meno in qualche parte, sembra di poco posteriore a quella costrutta nel 1090 dal vescovo Milone, ha tre tavole, attribuite al Cima da Conegliano.

Il teatro nnovo fa edificato nel 1742, aperto nel 1751, rifatto internamente nel 1820, ricostrutto dal Jappelli nel 1846. I più schifiltosi gridano contro la curva facciata che dà idea di un apside di chiesa anzichè di teatro e non perdonano all'architetto d'essersi emancipato dai precetti. Però non possono negare uno atnpendo effetto e i maggiori comodi pegli spettatori e gli attori a fronte dell'irregolarità dell'area. Se guardi agli accessori del palco scenico, non hai alcuna cosa a desiderare; se alla sala teatrale, la trovi di nna curva bellissima e di una nnova foggia pegli ornamenti dei palchetti e pel quinto solajo superiore, che simile a terrazza, spiega all'occhio le cime di graziose e infiorato boschetto sopra cni il soffitto si spande a gnisa di firmamento, che per l'elevate fiammelle del gas ti sembra illuminato dal primo aole. A pascere vieniù questo poetico spettacolo il Paoletti vi frescò Amore circondato da dodici leggiadre fancinlle (le ore). Il palco ai chiude da un padiglione a binata cortina, che aprendosi acopre la scena. Nel sipario Vincenzo Gazzetto colorì la festa dei fiori, con melta espressione e verità.

La chiesa di San Pietro possiede pitture di Palma il Giovane, del Varotari, del Guglielmi e del Roberti.

Scorsa la via Patriarcato, in cui si vuole abbia eretti dodici palazzi Bertoldo patriarca d'Aquileja quando nel 1220 fu creato cittadino di Padova, si perviene all'Accademia delle scienze, ancceduta all'altra dei Ricoverati nel 1779 (pag. 164, 186). Si raduna oriera la cappella della reggia carrarese, e serba alcuni dei freschi e delle pitture che vi condussero Guariento e Jacopo Avvanzi. Ha qualche lapide romana, un archivio di oltre 600 memorie ms. degli accademici e piccola biblioteca,

Più importante la capitolare, pochi passi lontana, è ricca di 10 misvolumi, presso dei 300 codici di cui uno del accolo IX, ano dell'IX, un terzo del XII e dioci con belle miniature dei secoli XIV e XV, oltre a 450 edizioni del quattrocesto, fra cui il Retionate deimorum officiorum simpato nel 1439 in Magazza dal Paxi. Ha tre lettere cipida di Torquato Tasso e nell'atrio sei tavole dipiate nel 1367 da Nicolo. Semiscolo.

L'Arco Valaresso nella piazza del Dnomo, su eretto dalla città nel 1632 al disegno di Giambattista dalla Scala per onorare Alvise Valaresso capitano, che spese tante cure e fatiche a sollevaria dalla peste (pag. 134).

Î freschi interni del batiistero del Duomo sono opere di Giovanni e di Antonio da Padova, più tardi in molte parti barbaramente ristorati. In uno sparimento veggonsi i ritratti di Fina Bazzacarina moglie di Francasco I da Carrara, di parecchi di questa famiglia e del Petrarca. Si loda la vetatsa ancoca sull'altare.

La Cattedrale, caduta nel tremeto del 1117 (pag. 25, 33) e rifatta dall'architetto Macilli, ebbe la presente forma nel 1552. Nel coro e nella sagrestia si rispettò il disegno di Michelangelo Buoparroti. Il resto è goffo e pesante massime nei profili. Ha bei monumenti sepolorali, buoni dipinti massime nella sagrestia dei canonici, un Evangeliario del 1170 con preziose miniature di certo Isidoro, un Epistolario miniato nel 1259 dal canonico di Conselve Giovanni Gaibana: un messale del 1491 stampato e miniato; bellissimi reliquiari dei secoli XIII XIV e XV, il corpo di san Daniele nella sottoconfessione con due bassorilievi in bronzo di Tiziano Aspetti incassati nell'arca; una croce cesellata da Francesco dalla Seta nel 1492; e la iscrizione sepolcrale del secolo VII di Tricidio vescovo. Più che tant'altri voluminosi archivi vale il capitolare, con antichissimi diplomi imperiali fra cui povero gli originali di Lodovico dell'855, di Berengario del 917, di Rodolfo del 924, di Ugo e Lotario del 942, di Ottone III del 998 e di Enrico IV degli anni 1040, 1047, 1049, 1058 e 1090,

A fianco della catadella sorga il palazzo vescovile, nella cui sala superiore tuti i, vescovi di Padova farono frescati sino al 4895 da Jacopo Montagnana che dipinne anco le pareti dell'attigua cappella e l'ancona dell'altare. Si vuole del Guariento il intratto del Petrarza che fici levato dalla suna casa e posto in questa sala e inciso dal Mana nella edizione magnifica delle opere vulgari del sommo poeta. Qui cucutadivansi quedto dei soppressi monastari, trasferiti ora alla Pincotece catidivansi quedto dei soppressi monastari, trasferiti ora alla Pincotece civica per concessione dell'imperatore Francesco Ginseppe I, chiesta dal podestà e da me, quand' egli visitò l'archivio antico civico nel 4 gennajo 4857.

Nella piazza del Donon guarda la casa ju cui si radamano le società degli artisti el d'incoraggiamento per l'agricoltura e l'industria, e il Moste di Piett fondato nel 1491 per le calde prediche del hesto Berardino da Feltre, e offerte apontaneo dei citationi è delle fraggie, le quali diedero per qualche tempo fino a ducati 1000 per anno. Vi è unita dal 1822 la Cassa di risparmia.

Il Teatro dei Concordi si apri da Roberto degli Obizzi poco dopo il 1663, e conservò il suo nome fino al 1823, in cui il duca di Modens, fatto erede di quella famiglia, rimodernandolo lo chiamo Novissimo. Dal duca l'acquistò nel 1842 la società proprietaria del Testro Novro, e lo disse dei Concordi.

Le Cosa di ricoserro e d'industria si aprirono il 1 estembre 1821 dor'era il monastero di Saut'Anna. Le donne fino dal 1838 hanno stanza nel monastero del Beato Pellegrino. D'ordinario sono 300 i ricoverati, 200 i poveri non ricoverati della Casa d'industria e 200 sovvenuti a domicilio.

Nella chiesa di Son Tommaro veggosi molte reliquie di santi e qualche bona tela. In questa e nell'ortorio attigo, in cui sta nas aqualta taroletta colorita nella prima metà del secolo XV, officiano i Filippio, ascerdoti secolori e ibberi, che vivono del proprio; congregazione nata in Padova nel 1624, ad esempio di quella istituita lo Roma da san Filippo Neri.

Il vicinissimo vecchio castello fu convertito nel 1807 a Gasa di forra capace di oltre 800 condannati. Di qua per la rivirea di San Michele, in cui trorasi la fonderia di ferro Benek-Rocchetti, che impiega da 120 persone al giorno e lavora 30, Onnoellasi circa di lerro all'lanno, ai perviene alla Specola. È quel torrione (pag. 162), postia rialzato, che
con l'appeliazione di Turtongo ai legge in un documento del 1002 forma l'angolo a oreste del vecchio castello. Il fonda capira le orrende carceri di Erelino, onde ai sommo della porta si scolpì questo distico,
dopo che nel 1707 fu destinato alle osservazioni astronomiche:

Que quondam insernas turris ducebat ad umbras

Nunc Venetum auspiciis pandit ad astra viam. .

Daccanto sorge l'abitazione dei professori, che furono, dal 1771 in poi, Co'ombo, Chiminello, Toaldo e Santini, nomi celebratissimi, cni successe poco fa il bravo dottore Trattenero.

<sup>3</sup> Sono erronee le date 4369, 4590 recate dalla guida stampata nel 4842.

Retrocchendo pel ponte di Santa Maria di Vanno giungi alla via di San Loca, ampliata da pochi anno i colla demolizione di un tratto di svecchia mura che fiancheggiava quel ponte. Finisce la via al ponte di Torriccelle, per cai si celarva a nell'antica porta di questo none, costrutta el 1910, e demolità non è gazir. Al di la stanno i molini, fondati dal Comune nel 1917 a fianco della via romana che infiliava il borgo e l'antica porta di Santa Croce e condocersa illa terra.

La chiesa di Sonta Maria, una volta appartenento i padri Serviti, for cretta l'anno 1372 da Fina Bnazzacrina anll'abitzzione di Nicolò da Carrara, apianata per la ribellione di Ini. I mari e la porta laterale sono quelli allora alzati; il portico è del 1510. Ha bonne pittare, un colosale e barocco altare di marmo e nn renerale crocifissa antico di legno.

La chiesa di San Canziono cretta nel 1617, e senza ragione attribuita dal Possati al Paldatio, ha non tela creduta del Padotanion, un'altra del Damini, in cni sono effigiati il pittore e il celebre medico Fabricio d'Aquapendente, o tre figure in terra cotta lavorate nel 1530 da Andrea Briosco detto Riccio o Crispo.

III.

### Distretto I di Padove. Città fuori delle mura vecchie.

Usciamo dalle mura vecchie pel ponte romano di San Lorenzo decia tre archi non si vede che nno laterale. Tanto scemò il fiume per le diversioni delle sue acque operate nei tempi di mezzo! Quello maggiore che sta sotto la via ai pnò scorgere, acendendo nella cantina del palzazo Zucchetta.

Lo finnchegia il palazzo Tucor del secolo XIV, ristorato da pochi anni, in cui vnolsi abitasse Daute nel 1306; ciò non è ancora provato, benche sia certo ch'abitò in questa via di San Lorenzo. In una parte del palazzino fia aperto nel 1830 un gabinetto di lettora, provvedato di melti giornali italiani e forestieri. A destra è il monumento sepoleralo di Antenore (vedilo a pag. 106), con portico laterale testà demolito.

La chiesa di Santo Stefano, prima delle monache Benedettine, poidel ginnasio liceale, fu l'anno scorso magazzino militare. Nel pian terreno del vicino monastero concorrono gli studenti del ginnasio, qui aperto nel 1818 dopo soppresso il collegio di Santa Ginstina. Nel auperiore hanno stanza gli ufăcj della Delegazione provinciale e delle pubbliche costruzioni.

Poco in la si radonasso la società Filodrammatica e la Filarmonica di Santa Cecilia, ora fine i unu La Filodrammatica successa nel 1815 a quell'accademia Poli, educa la giovento nella declamazione testrate; la Filarmonica, sonta nel 1837 a copo meramente di divozione, dal 1850 si estete a soccorrere i poveri illarmonici e istruire i giovani nel canto, nel sono o nella composizione.

Divergendo ti si offre maestesa la inaigne basilica, del Santo. Nel sagrato ergesi la statua equestre in bronzo del Gattamelata, generale de'



Il Santo.

Veneziani, di cni salvò l'esercito nel 1438 contro i Viscontei; opera di Donatello. Presso è la cappellina sepolorale dei Carraresi, poscia Papaíava, che mal risponde alla magnificenza del sito.

Il tempio ebbe principio nel 1939, un anno dopo la morte di sant'Antonio, e fin compinto nel secolo vegnente. È di stile gotico-biantino in alcane parti misto al romano, e vnolsi lo modellasso Nicola Pisano. Il padro Gonzati spese dne grossi volumi ad ilinstrarlo, e il padre Ismeughi suo compgono nel lavoro ne stampo una gnida saccosa.

È a croce latina, lungo metri 115, largo nella facciata metri 37, nella crociera 55, alto 38.50 nella parte più elevata, è 68 alla sommità dei campanili: con sette cupole, di cui la media a piramide, e l'ultima sopra la cappella delle reliquie eretta nel secolo XVIII. Sopra la porta maggiore il Mantegna colori sant'Antonio e san Bernardino che vene--rano il monogramma di Cristo, ridipinti più tardi, come il fresco dietro la statna, crednto di Giotto o dell'Avanzi. Entrando ti rapiscono la magnificenza dei monnmenti addossati ai pilastri, gli archi e le volte gigantesche, la maestà della tribuna foroita di quattro organi e il grandioso altare nel fondo del coro. Dei monumenti e sepolori noveriamo solo quelli per Erasmo da Narni Gattamelata, Giovanni Antonio sno figlio, Bonifacio de' Lupi, e quattro cavalieri della famiglia Rossi, tra cui è Pietro che riguadagoò Padova ai Carraresi nel 4337; quello sotterra per gli Obizzi, tra cni il maresciallo Ferdinando salvatore di Vienna contro i Turchi e la Lucrezia che su vittima della sede conjugale; il colossale e barocco per Catterina Corparo: l'elegante per Antonio Roselli attribuito al Bellano: quello di Andrea Briosco pel padro Antonio Trombetta; il bizzarro per Ensebio, Pompeo e Jacopo Caimi; il ricco del Parodio per Orazio Secco; l'inaigne del Sanmicheli per Pietro Bembo; l'altro grandioso dello stesso per Alessandro Contarini, e il maestoso per Giovanni Michieli.

Vi dipinsero Boselli, Zanoni, Pennano, Damini, Veronesi, Liberi, Pelepini, Tiepolo, Cernii, Rottari, Pittoni, Pizzetta, Baisetra, Calzetta, Pelizaari, Santa Croce, Luca da Reggio, Malombra, Stefano da Ferrara, Dall' Azzero, Montagnana. Sova tutto si arresti i calture delle helle arti inanazi alla cappella che serba le ossa di san Felice martire fressetta da Jacopo Avanzi e da Alichieri da Zoito; inanazi ai freschi di Gotto, della sana seatola sel capitolo contigona alsa grestia, che farcao imbiasesti nel secolo XVII, e ina parte scoperti dali fraselli Bernardo e Lodovico Gonzatt, inanazi alla tappella del B. Lonza Bellodi, compagno a anti Antonio, ornata di freschi attributti a Giusto Menabol, per incipara ridipini, i con ivedesi i città con torri e plagi del secolo XIV, e inanazi alla Vergine colorita a fresco sul dorso del pnípito alla giotesca nello socrotic del secolo XIV.

Se vuoi aculture, ne hai dei fratelli Aglio, del Bellano, di Parodio, di Giovanni Zorzi detto Pirgotele, di Lugli Ferrari, di Tziano Aspetti, di Danese Cattaneo, di Antonio Verona; se intaristance, gii armadi della sagressia, quattro acompartimenti nella stanza vicina e due confessionali astrati dall'incendio del 1749, opere di Lorenzo e Cristoforo Canozzi da Lendinarz; se belli stocchi, quolli nel soffitto della cappella di Sant'Andenionaria.

tonio eseguiti da Tiziano Minio, dal Falconetto e dai figli di questo, e gli altri nella cappella delle reliquie del Parodio e di Pietro Roncajolo; se terre cotte, la Deposizione dalla croce del Donatello sopra la porta di rimpetto alla cappella delle reliquie; se fini marmi, specialmente nell'altare della cappella di Sau Felice; e se fusioni in brouzo, vedi la cappella del Sacramento con portelle di Michelangelo Venier, con bassorilievo e quattro fancinlli del Donatello; il cenotafio del Trombetta, il cui bosto è opera del Briosco; e la cappella maggiore. Ma prima osserva la bella cantoria co'snoi quadri a differenti trafori, i quattro organi, a due faccie ciascuno e il baldacchino disegnati ed eseguiti da Giovanni Gloria. Chiudono l'ingresso massiccie imposte eseguite da Camillo Mazza della Balaustrata, su cui poggiano le statue della Fede, Carità, Temperanza e Speranza, fuse da Tiziano Aspetti, Nel dossale dell'altare sono incassati stapendi bronzi del Donatello e sopra l'altare poggiano due statue di san Lodovico e di San Prosdocimo con angioletti incastonati negli angoli e nei pilastrini, pur del Denatello, mentre di Andrea Olivi sono i fregi in bronzo del gradino. Insigne fusione del Briosco è poi il candelabro di bronzo, il più grande che si cenosca, a fianco dell'altare, alto metri 3.92, largo nella base 1.12, eseguito dal 1507 al 1515 per lire 3720, o franchi 1860 e rappresentante alcnne scienze, virtù e azioni del Redentore. Dei dodici bassorilievi nelle pareti della tribnna appartengono al Briosco i due rappresentanti Ginditta e Daniele innanzi all'arca, gli altri al Bellano; e al Donatello i quattro Evangelisti delle stesse pareti e le statue della Madonna e dei Santi Francesco, Antonio, Daniele, Giustina, tutte in bronzo,

Nolla cappella delle reliquie, o del tesoro sono ammirabili le portelle di rame dorato con riporti d'argunto, cessilati da Adolfo Gash di Angusta, da Andrea Barci vicentino, e da Angelo Scarabello; parecchie teche di sante reliquie i un'inbile eroci e calici di ogni sille, tra cui spicca principalmento il grande taberaccolo, or'è cansotista la lingua del Santo.

Sorva tante beliezze e ricchezze ti sorprende per eleganz di diseap no stoggio di marmi e di fregi la cappella del Sano architettata dia padorano Brizoco nel 1300, eseguia colla direzione di Giovanni Mnello del Bardi, poscia del Sansovino e nel 1532 fa coperta dal Falconetto. Le pareti sono coperte da mezzi rilició di marmo biancó, esprimenti azioni di sant'Antonio, opere del Lombardi, del Sansovino e di altri celebri. I solitito è oranto di bellismis tutochi di fresco dorati. L'altre, che non risponde in vero alla magnificenza della cappella, chinde nella mensa le ceneri del Tamantarço, entre casa d'arreno. Bat re status sopra la monsa, quattre aggeli che portano i ceri e le portelle ai piedi della gradianat, finsioni d'Tixina o Aspetti, autore dell'altre, A l'inachi si elevano due gran-

di candelabri d'argento sovra due gruppi di angeli in marmo, quello a sinistra del Parodi, l'altro di Orazio Marinali; dall'arco verso la Madonna Mora pende una palla di rame, scagliata nel 1717 dai Turchi con altre 2000 di pietra contro una nave veneziana senza guantaria.

Nell'andito del primo chiostro del Capitolo trovi i sepolcri del secolo XIV di Federico Lavellongo podestà, di qualcuno della famiglia Ongarelli, di Bonzanello e Nicolò da Vigonza e della famiglia Capodivacca, Nel chiostro ammiri il monumento del Sanmicheli per Luigi Visconti, e l'arca di stile bisantino del secolo XIV per Rainiero degli Arsendi di Forll. Nell'andito che unisce questo chiostro al secondo, l'urna di Manuo Donati prode fiorentino, un grandioso mausoleo del Sanmicheli non si sa per chi, l'avello di Cesare Riario patriarca d'Alessandria, e il monumonto dei Volparo tra il 1382 e il 1390. Nel secondo chiostro del Noviziato godi la più incantevole prespettiva del tempio. Nel primo al lato di mezzodi sta scolpita a terra l'immagine di Elisabetta Sangiorgio che detto gius canonico nella nostra Università tra il 1347 e il 1355 in luogo del marito, e poco appresso l'arca di Gnido da Lozzo morto nel 1295 e della sua moglie, e il deposito dei Bebi, scolpito nello scorcio del aecolo XIV. L'amministrazione dei beni della basilica, conserva la Santa Famiglia, uno dei più finiti dicinti di Garofolo. Il monastero, abitato in parte dai Padri Minori, ripristinati nel 1826, che ora sommano a 51, in parto è ridotto a Caserma. La biblioteca ha grandiosa sala, dipinta da Antonio l'ellegrini, eleganti scaffali con 12,000 volumi, tra cui 160 edizioni del secolo XV e 600 codici, alcuni dei aecoli IX e X.

Al fianco sinistro del iempio sta fi sarcofago, cretto verso il 1310 a l'Pizzoto con para l'Isorato ne in saste tempi romani. Attiguo è Prostorio di S. Giorgio, che fondo nel 1317 Raimoudino de Lupi da Parma, e colori a freceo Jacopo Atamai e nas accioi, salla cui parte de addossato il resto del più sfarsoso monumento gotico, contenente le ceneri del fondatore, che i più sfarsoso monumento gotico, contenente le ceneri del fondatore, che i costadati francesi manomisere. L'irostrorio della Confarterito di Stan Attantio, al pinno terreno ha un quadro malconcio del Padovanino, e nel superiore dell'estimati frecedi di Tiziano, di Domenico Campagnola suo esulto, di Benedetto e Bartolomeo Montagna. Dal verone Pio VI nel 1782 e Pio VII nel 1800 benedissero i Padovania.

Divergendo a sinistra si va nell'orto Botanico (p.a.g. 116 e 184), presso cni durò poco la Società del giardinaggio istituita nel 1845.

Il ponte Corro, apriva la via presso Adria. Ha tre archi, a destra è sostenuto da grossa sostruzione di mattoni, in cui vece forse esistevano dne altri archi.

Non lontano è il giardino Treves de Bonfilj, immaginato dallo Jappelli, che anche qui i movimenti dell'angusto terreno bellamente combino a cento varietà.

Nella prossima via di Santa Caterina ata il Conservatorio femminile' unito a quello del Soccorso, e uno dei tre asili infantili; ai educano i dalle Spore di San Franceaco nelle preci e nel catechismo.

Non è lontano lo Spedale Civice, ampio edifizio fondato nel 1778 sul terreno del Collegio che tenevano i Gesuiti, successo a quello fondato nel 1420 da Baldo de' Bonafarj e da sua moglie Sibilla presao il monastero di San Francesco, architettato dal professore Domenico Cerato e aperto nel 1798. È capace di 500 malati ; apende più che 100 mila lire per anno, di cui una parte in doti a donzelle e in curar 60 poveri ai bagni d'Abano; conce le 27 case gratuitamente a povere vedove vita durante; ha nella chiesetta nn monnmento del Canova ricordante il vescovo Giustiniani. Alcune sale sono destinate alle Cliniche dell' Università. Onella medica auperiore ebbe origine verso il 4543, ed ha museo patologico fondato dal Fanzago nel 1808; quella di chirurgia. la cui scuola rimenta fra noi al 1392, ha pure gabinetto chirurgico: la ostetrica ebbe origine nel 1819, ed è munita di scelta biblioteca ostetrica; e la ocniistica fondata nel 1817, e aperta nel 1821, ha proprio gabinetto. La clinica medica provincia'e dalte carceri di San Matteo fu qui portata nel 1818.

A pochi passi è l'ospizio, detto Ca Lando, istituito da Marco Lando con testamento del 1513. Alloggiano nelle sue dodici case altrettanti padri di famiglia poveri ed onesti e vi hanno gratuitamente medico, chirurgo, medicina e piccola pensione.

Nella via di San Massimo, l'Istituto aperto nel 1838 da a 20 giovani ciechi istruzione nel leggere e acrivere, nella musica e nelle arti.

La chiesa di San Massimo ha tre buone tele del Tiopolo, ed una buona statua di Ginseppe Pino, morto nel 1560. In quella d'Ognisanti una superba tavola è attribuita a Jacopo Daponte o al Bonifazio.

Nel ricino monastero di Benedettine, architettato dallo Scamozzi, fu trasferito da pochi anni l'istituto degli Esposti, la coi sede anteriore a Sun Giovanni di Verdara ebbe il Collegio Fagnani diretto dai padri Gesniti. Raccoglio trovatelli della città e della provincia, d'ordinario 2000; li mantinen con ballo interne o a doztan nelle campagne, e apendo più che annue lire 160,000 di cui l'erario sostiene oltre i duo terzi.

In capo del borgo è la Porta Portello costrutta nel 4548 con proapetto verso la campagna, a sembianza di arco trionfale, che il Temanza crede opera di Guglielmo Bergamasco.

Verso Santa Sofia, nos chiesa nuova era destinata per la parrocchia di Ognisanti, na prima che al culto serve a magazanio militare. Lungo il canale si ginngo al macello pubblico, altra opera del Jappelli, di cui si loda la parto interna e si censura la facciata, imitante lo attle del greci templi.

Oltre il ponte è la chiesa di Santa Sofia, il cui abside merita studio. Il Selvatico lo vuole dei tempi longobardi. l'Orologio e il Moschini del secolo XII.

Nella via di San Francesco ai trovano la chiesa di questo titolo e la Scuola della Carità, di antica istituzione che spendeva molto in doti a douzelle, e aussidj a poveri e carcerati, Nel suo Capitolo è la vita di Maria Vergine frescata da Dario Varotari con modi paoleschi.

Nella chiesa di Sau Fraucesco, murata come la scuola anzidetta, nel 1420, si lodano il monumeuto Cavalcanti, i freschi della aecouda cappella, attribuiti a Girolamo dal Santo, il monumento in bronzo del Vellano per Pietro Roccabonella, il busto del secolo XVI di Bartolomeo Urbino, l'altarino lombardesco contiguo al maggiore con bassi rilievi, una tavola in bronzo del Vellauo, compinta dal Briosco, rappresentante la Vergine e santi, e buone tele, fra cni l'Ascensione di Paolo Veronese, a' cui apostoli rubati ue sostitul altri il Damini.

Nella chiesa di San Gaetano, architettata uel 1586 dallo Scamozzi, esistono pitture di Palma il Giovane, del Damini, del Maganza, e una mezza figura dell'Addolorata, attribuita a Tiziano. Dove è il tribunale abitavano i Teatini.

Sulla piazza degli Eremitani fronteggia il palazzo Aremberg, già del prof. Marco Mantova Benavides (vedi pag. 144), che vi aveva unite anticaglie, pitture e aculture. Non ri-

mangono che i freschi del Gnaltieri nell'ingresso, la statua d'Ercole alta 25 piedi dell'Ammanato, con piedistallo, ove in otto spartimenti raffigaro lo geste di lai; e un portone parimente dell' Ammanato a foggia d'arco trionfale. Nel piano superiore furono aggiunti più tardi dipinti del Tiepolo e del Gnglielmi. La chiesa degli Ercmitani.

alzata uel secolo XIII, va superba dei monnmenti sepolcrali di Ubertino e Jacopo da Carrara (vedi p a g. 121) trasportati dalla chiesa demolita di Sant' Agostino : dei freschi di Mantegna e di altri



discepoli dello Squarcione, di Guariento e di Stofano dall'Arzere; di pittare del Finmicelli, e di altri eccellenti pennelli; d'un bassoriievo in terra cotta di Giovanni da Pisa; d'un bassoriilevo del Canova, e di altri monumenti sepolerali, fra cni il grazioso dell'Ammanato pel Benavides.

A fianco è l'Areno di metri 110.36, per 08.10. Delle vetante margia restano pochisimi avansi in pietra dara (vige, colombino). Il Fortanette vaole appartenessero al mezzano dei tre anoi ambulacri, onde aarobbe stato nuo dei più cospicai antiteatri d'Italia. Donato nel 1000 al vescoro Milione da Enciro Ili, passi al lossegnatio che oli canero della mare, che oggi vedirmo, poi agli Serovegni, che vi eressero la edicola, e da questi l'ebbero i Foscari, dai Foscari il Gradosigo.

L'edecols dell'Anannaista è non dei più preziosi monamosti dell'arte titaliana pei freschi più conservait del Giotro e de 'soni allieri. Rappresentano zizoni della Vergine e di Gesta, le virtà principali, i vizi oposti e il Giolizio finale. Il bellissimo sarcofago di Enrico Servorgano fondatore di questa chiesta, posto nella tribana (vedilo a pag. 108), si ritiene di Giovanna Pissano.

Volgensio sopra le mara nonva della città, si giange alle Porte Construe, bel sostego, per can jassano le barche dal avriglio interno all'esterno, e oltre il ponte dei Carmini alla Caserma, già monastero dei Carmelitario et alla Sondo dei Carmini, con freschi del Campagnosio a del Taziano, e con altri più actichi che recano le sigle O. I. P. interpretate per Opus Jerosymi Patassia e con una tavoletta sopra l'altere del Tuziano e di Palma Vecchio,

La chiesa contigna di Senta Maria del Carmine ha buone atatue nel quarto altar a destra, stimun per lo stile corretto, come l'altro della Croce nella parete opposta, una bella tavola del Padoranino, le portelle dell'organo dipitate da Dario Varotari, Maria sopra l'altare maggiore a fresso di Stefano dall'Arzere, e due angoli scopiti dal Rinaldi.

Sul vicine Ponte Molino a cinque archi, mos dei romani tra noi esistenti (pag. 48), passara la via Antelia, che per Vigodarere, Tao (Odsoum) e Non (Monum) conducera ad Anolo, Feltre e Belinao. Da pochi anni, conservandori l'osatura satica, sen e feco un difiguent ristantur. Anche la porta Codalunga fu ristorata di recente a disegno dell'ingegnere Cecchini e aperti i fancia, che els munirono di cancelli di ferro. Qui presso si va manzado un baggo pubblicò architettado di Trevisaa, che ottre alla vasca pel nociatori, arri celle con baggi, calfe, bigliardo ecc. In questa perte e in altifugibi la onatra città si va rabbellando, a menira specialmente dello zabante Municipio, e massimo dacchè la via ferrata, fece Padova, scala del commercio colla Romagna.

Il monastero dei Canonici Lateranensi di San Giovanni di Verdara,

soppresso II secolo socrao, a abitate da 22 padri e 9 laici gasuiti che vi dirignoni il Colligino Faganali di Inter 600 allivat. (Bidanoa nache la chiesa attigua, di forme leggiadre, costrutta circa il 1450, che possiede il monamento al Briocco, il bizarro il Californio di Astonio Minello, "lei gante a Lazzaro Bonamico, l'Addolorata di Autonio Bonazza, una delle migliori tavole del Tiepolo, due del Rottari, due dell'Arzere e due di Pietro da Bazzaro.

Rimpetto ata l'Istituto Controle delle Terziarie di san Francesco che sono 47, dal quale dipendono le altre distribuite nei luoghi pii di Padova e nella casa femminile di Ricovero in Venezia.

Nella via del beato Pellegriuo è la scuola di chimica con laboratorio e gabinetto pegii studienti di medicina, diretta dal professore Ragazzini che successe al Melandri e questo al Carburi, il quale la trasferì in questo luogo nel 1760 (Vedi pag. 163).

Scorsa la via ch'ebbe il nome dai Fatebenefratelli, che qui nel 1833 apersero uno spedale di otto letti, si giunge uella via di Savonarola, che finisce alla porta che eresse nel 4530 il Falconetto.

Lungo il sume è Paltra via di San Benedetto che trasse nome dal monastero delle Benedettine di San Francesco Vecchio, e da quello dogii Olivetani di San Benedetto Novello, ambodote soppressi in questo secolo. L'ultimo è ridotto abitazione, e la chiesa su demolita; il primo è fatto caserma di cavalleria e la chiesa, ora parrocchiale, ha due tele del Padovanino.

Il ponte a filo di ferro, esegnito nel 1829 da Antonio Claudio Galateo colonnello, è creduto il primo in Italia.

Più in là reggiamo i ponti dei Tadi e di San Giovanni. Il primo che ebbe il uome dalla famiglia omonima, che vi abitava vicino fa ricostratto el 1287; esisteva nel secolo XI e anche prima col nome di vicinimo el infilava la via Pelona, che in linea rettissima conduceva a Montegalda e a Viceuza. Il secondo è a capo del horgo che finisco alla Porta della città costrutta nel 1328 del Palconetto.

Il tempio di Sant'Agontino di bella architettura e ricco di monumenti d'arte, fin demolito une la 1819 con dolore dei cittadini. L'attiguo monastero di Domenicani è ridotto a apedale militare capace di 500 malati. Lo divide dalla grandiosa caserma di cavalleria un'ampia cavallerizza.

I cittudioi hanno la scoula di equitazione nell'antica Cittadella (pa.g. 51) presso l'Osservatorio dovo prima stanziava l'Accademia Delia (pag. 147). È probabile che il Gailleo, perché proposto e non accettato professore in questa Accademia, abbia lasciato per dispetto anche la cattodra della nostra Università.

Entrando per la vicina e vetusta Porta di San Michele, trovi a destra

nella piazzetta un oratorio, ch'era l'atrio della chiesa di San Michele (p.g., 136), nel resto demolita. Area freschi di Jacopo da Verona. In quelli che rimangono roglionsi effigiati alcuni Carraresi, ed anche Pietro d'Abano, Dante, Petrarca e Boccaccio.

Non è lontano il Seminario Vescovile, che oltre al Forcellini, al Facciolati, al Furlanetto, a' quali è dovuto il grande Lex con totius latinitaris, diede non pochi uomini segnalati nella letteratura latina. Lo fondò il beato Gregorio Barbarigo vescovo nel 1671, dov'era il monastero di Santa Maria di Vanzo. Ingrandito posteriormente, occupa oggidì la superficie di metri 13,500 quadrati. Ha stanze per 50 professori, ed oltre 300 allievi, alcuni graziati in parte o in tutto. Rinomata stamperia, gabinetti, ampio teatro per l'esercitazioni letterarie e drammatiche, scuole per gli atudi ginnasiali, filosofici e teologici, eccetto lo jus canonico che s'insegna nella Università; biblioteca di più che 40,000 volumi e 800 manoscritti circa, tra cui una lettera olografa del Petrarca e il dialogo del Galileo postillato di sua mano. Vanta 300 delle prime edizioni, bellissime stampe di classici greci e latini, rare incisioni in rame donate dal Manfredini tenente maresciallo, e 3600 medaglie romane regalate da Giambattista Sartori Canova vescovo di Mindo. La chiesa ha pitture di Lamberto Lombardo, di Francesco o Leandro Bassano, di Bartolomeo Montagna, di Jacopo Bassano e freschi dello stesso Montagna e del Campagnola.

Anche l'oratorio di San Bovo ha freschi di Sebastiano Florigerio al piano terreno e di Stefano dall'Arzere, del Campagnola, del Florigerio e del Tiziano, o di qualche suo emulo nel piano superiore.

Dalla viciniasima chiesa di Santa Maria del Torresino, alatta nel 1726 con disegno di Girolamo Frigimelica, percorri l'ameno passeggio di Vanto, tanto grafito al Navagero. Lungo questo trovi il collegio femninile delle Dimesso, a il giardino o villa urbana con ombrosi passeggi, laberinto, ridenti praterie ed oggetti istruttivi qua e la parsi, che il notajo Antonio Piazza quanto visse lasciò aperto si cittadini.

Per la via dell' Eremite, qui trasportate nel 1682, soppresse nel 1810 e ripristinate nel 1823, pervieni all'Orjanotrofio di Santa Maria delle Grazie, che mantiene 47 tra orfane e mendicanti e le soccorre quando escono da marito (vedi pag. 165).

Il vicino Prato della Valle servi sempre a spettacoli, alle adminapopolari, si meratti e elle fere. Del suo testro, poccia zerior, di detto a pag. 18. Questo romano edificio siava in linea opposta all'Arean, l'uno e l'altra fioni della città, che allora spaziava, como eggi, il tratto circulio dalle ve-chié mura. Nella media età fu detto del Mercato perchè altora pure va svena luggo i mercati, Prato Carresto di carrac erbaccia paltatre che vi crescova, o Compo Merzio dal mese di marze in cui vi si durava il popolo per assistera i si placiti che teseransio i principi, o i duraministri. Indi fin detto Prato della Vallo, siccome sito basso e ralitro, massime nol verno. Al accolo XIII vi si dieder rappresentazioni religiose o la prima vota; pulj, o corse di cavalii che deserono sinche questi ultimi anni venere sospeni per le vicende politiche. Fino al 1775 era sobo il felice pensiero di rialarri il terreno e di formarri la isolotta a clissa linga pindi 398, larga 293. Sorra i no pende farono salata più tardi le statue, di cni fia detto a pag. 165. Si va compiendo sopra il terreno del procisso collegio Amuleo una grandiosa loggia di sitte gotto-lombardo a disreno del bravo giovine Eugenio Masettri, che il manicipio preferi al modello del Lappelli (pag. 188), che arbaria in el Nusco critoca il modello cel Lappelli (pag. 188), che arbaria in el Nusco critoca.

Nell'angolo si erge maestoso e armonico il tempio di Santa Giustina, cominciato nel 4502 presso l'antica chiesa, di cui non resta che il core



Santa Giustina.

Huntraz, del L. V. Val. IV

e qualche muraglia. A. detta di Cavaccio, per motivo del terreno paludoso a'impiegarono nelle fondamenta tutti i materiali destinati per l'intera fabbrica. Ha tre apazione navi, un complesso magnifico e semplice, la forma di croce latina, la lunghezza di niedi geometrici 368, l'altezza di 82 nella nave principale, la larghezza di 98 nelle tre navi, di 252 nella crociera e otto cupole, di cui la media più elevata supera i 175 piedi, compresa la statua della santa sul cupolino. Una carta dell'archivio civico ne attribuisce il primo concetto a una congregazione di Benedettini, Ad incarnario s'incaricarono poscia parecchi artisti, fra cui Andrea Briosco, ma non è noto chi ne abbia avuto il merito precipuo. Solo è certo che Andrea Morone, nel 1532, sorvegliò al compimento della fabbrica. Ha una grandiosa Depisizione in marmo del Parodio, e dipinti di Paolo Veronese, de' snoi eredi, del Liberi, Loth, Luca Giordano, Palma il Giovine, Maganza, Ridolfi, Bissoni, Balestra, Ricci, Le Febre, Zanchi e Romanin. Dietro all'altare del braccio destro della crociera si vede un sepolero del secolo XV, in cni vnoisi chinsa parte del corpo di aan Mattia apostolo. L'atrio del contiguo oratorio ha nn pozzo detto dei Santi Innocenti con molte ossa di santi. L'altare dell' oratorio contiene il corpo di san Prosdocimo primo vescovo di Padova. Antica Madonna sopra l'altare ai vuole ascita illesa dal fuoco, in cui fu gettata per comando dell'iconoclasta Costantino nel 741, e recata da Costantinopoli da sant'Urio prete. I sotterranei son probabilmente avanzi di cripte dei primi aecoli. e forse contemporanei al sacello stesso, che gli storici dicono eretto da san Prosdocimo a Maria. Gli atalli del coro nuovo, figuranti a bassorilievo fatti del vecchio e nnovo Testamento, furono ideati da Andrea Campagnola e intagliati da Riccardo Taurino, quelli del coro vecchio forono intarsiati da Domenico piacentino e da Francesco parmigiano. Negli anditi della sacristia veggonsi dne bassorilievi, l'uno del secolo XIII, l'altro del XII; nella sacristia alcuni corali miniati; e nel braccio sinistro della crociera dietro l'altare un'arca eretta nel 4346, che dicesi contenere il corpo di san Luca evangelista.

Il contigno vasto edificio, ora Caterna desli Invalidi, capace di 1300 persone, cra l'impien monastero del Benedietti di Stata Giustina, di cui si hanno memorie fino dal accolo VII. I gostri succhi sterhano nocora vivo ricordo della ani molta riccheza è cartili II tenere di Correzzola di circa 13,000 campi, che Napuleone I titede in fendo al duce Meiai, formava parte delle sterminate sue pusessionii. De' celebratismii frechi del Parenimo, Camprenola e Girolamo Padovano, che ne decoravano i chiostri, e farono imbiancati, non restano che l'Orazione nell'orto del Campagono le la Deposizione di Girolamo.

Nel principio del borgo di Santa Croce ai trova l'ingresso dell'Orto

Agrario, la cui area di metri quadrati 49,082 (u da pochi anni improvvidamento ristretta. Ha l'abitazione del professore, scolai, stance, dove conservansi esampiari di cereali, frutta modoliato in cera, asmenti di titli piante, modelli di strumenti rurali, e fonile o aranciera. Il terreno s'impiega parta all'agricoltura, parte all'orticoltura e parta a saggi d'ecitivazioni speciali. La acuola agraria sorse nel 1763 col calebre Pietro Arduino (cedi pag. 163), ed oggi è tenuta dal bravo Keller professore suppleate.

#### XVIII.

# Distretto 1 di Padova - Villaggi fuori di Porta Santa Croce !.

Poco lungi dalle mura di Santa Croce ergevast lo spe-late di San Cristoforo A pochi passi è Bassan el Ilo, presso cui una volta sorgeva il monastero di Benedettine delle Maddalene, e dove oggi la strada si divide in tre rami; l'uno per Conselve, l'altro per Monselice, e il terzo romano oltre il ponte per Abano e San Piero Montagnone.

Percorrendo il prima oltre due miglia, trovismo A Ibiga asego, o Bigmasego (198). La parcocchiaio di San Tomanso e ricolata in documento dei 4077; ha inflesa nel muro esterno una lapide romana di eleganti caratieri; noren, come il suo campanile, parcechi secoli di esistenza, e nella cappelli maggiore possibel freschi attributti al Campagnola, o una vettasta anonas hene conservata a tre spartimenti, disuspepe filanchi, defunto a' nostri tempi e noto per la coltura e per alcuni scritti, la governò 44 ano. Il Masirti vi la villegizationi.

Di faccia è Roncon (1027) con parrocchiale di San Lorenzo, bella villeggiatura Sambonifacio lungo la postale di Monselice, altra Buonmartini

a Guizza e palazzo Ciera Lion, ora Treves.

A sud-ovest è Terrad'ura (12/34) con chiesa a Maria e vetusto campanile. Vi hanno villeggiatura il Trieste, l'Estense Selvatico, lo Zaborra.

Mezzavia è punto medio da Padova e Monselice, Di qui si può divergere a San Pietro Montagnone per la porta della vecchia casa, che fiancheggia il ponte sul canale della Battaglia In questa contrada di Carrara San Giorgio trovansi le belle case Bottin e Medoro.

Volgendo a sinistra si perviene a Corneliana (1034), che uno statuto

del 1234 appella Curnigliana, Della sua parrocchiale di S. Biagio è patrona la famiglia da Rio. La Via crucia fu scolpita in quadri di marmo bianco, e regalata dal Bonazza. In chiesa trovansi freschi di Stefano dall'Azzer, A due miglia è Carrara San Giorgio, e pochi passi oltre, Carrara

A due miglia è Carrara San Giorgio, e pochi passi oltre. Carrara Santo Stefano ai confini del distretto verso Battaglia. Carrara San Giorgio è un bel casale, che nel 1397 unito ad altre ville, formava una vica-

A Avero: a) che gii ediligi circostatil per un miglio lottuso sono posterirsi al 100, per percestatti esenso alteria per l'assessioni di Rassimiliano: 9) che netti descriziono mi sitorio alle parrecchie e al locali soggetti, assiche à i Gommi e lore Irenori, sustimenti mignatiti crimpatti cri collegia ci per la similia si dente il suscessioni triligio è quiri dei discripativi della private, al considerati della similia di si considerati si considerati si supple della private, il ma sei qualciana un foste stila porti linealizamente sin cili biolirizazio, il cari lattono solito a ciliangone me a fecchi accordo per summe in faviro la vivo.

ria, con 1500 nomini atti alle armi. La grandiosa parrocchiale di San Giorgio possiede buoni dipinti nel soffitto, quattro buono statuo alle pareti, i corno di san Clemente martire, una sedia di stile gotico lombardo, su cui portasi in processione la statua di san Giorgio, bell'opera in legno del vivente Francesco Luchetta vicentino, e un'altra sedia con la statua di santa Filomena del Binaldi. Le dipendono la Madonna al Pigozzo sulla postale, il tempietto unito al palazzo Grimani, la villeggiatura Riva, amendne a Pontemanco, il palazzo Ruzzini, oggi Orlandi, e Mezzavia anzidetta, Fa corona alla parrocchiale un bel gruppo di case civili, fra cui l'abitazione

Araldi e il palazzo Soranzo.

Vogliono i cronisti cho Gomberto longobardo abbia avuto Carrara in feudo da Berengario imperatore, e ch'egli sia stato l'autore di nobilissima stirpe. Certo nel 1027, Litoffo da Carrara dotò di molti beni il monastero di Santo Stefano da lui fondato, e nel 1114 Enrico imperatore confermo a quella famiglia la giurisdizione sull'abbazia stessa, e sul territorio e castello di Carrara Questo fu atterrato da Ezelino nel 1247, e l'abazia ricclissima passò in commenda nel secolo XV. I suoi abati, vacante la sede vescovile, avevano nel secolo XIV il privilegio d'essere i gran cancellieri della nostra Università, carica devoluta sempre ai vescovi. Una lapide romana serviva di coperchio all'urna sepolcrale di Galearca moglie a Marsilio da Carrara che vivea nel 1152; un'altra è a'piedi del campanile; e anticaglie e ruderl sono nel muro del cortile vicino; altro frammento di lapide nella facciata della chiesa; e altre lapidi furono trasferite al museo di Cattajo II campanile e la grandiosa chiesa contano oltre a quattro secoli. Una parte del pavimento a mosaico rammenta la primitiva sua crezione nel secolo XI. Possiede uno stupendo gruppo in terra cotta, il sigillo del principe Francesco I da Carrara, parecchi pregevoli dipinti, fra cui una Madonna in pietra del paragone e una in tavola e il mausolco a lodati rilievi in marmo di Marsilio da Carrara, Intorno a questa chiesa ed abbazia il Ceoldo scrisse un grosso volume.

Retrocedendo al Bassanello, oltre il ponte per la strada romana si perviene a Mandria (1047), così detta, scrive il buon Salomonio, perchè v'era il serraglio degli animali de principi! Un tempo avea spedale e monastero di Camaldolesi. Da una lapide qui sterrata si noma Claudia Torreuma giocoliera. Vicino alla parrocchiale sta il palazzino Allegri in figura di piccolo castello, e prospetta sul canale della Battaglia il palazzo

paladiano del Vanui, arredato di buone pitture e sculture

Da antico è celebre per le sue terme Abano; e la illustre famiglia omonima.or estinta, diede personaggi ragguardevoli, e probabilmente Pietro, medico, Illosofo ed astrologo notissimo; e Manfredo, vissuto prima del 1168 che teneva feudi dal vescovo di Padova in Abano, Mandria, Montagnone, Monte Ortone, Monteresso, Cenglare, Tramonte, Lova, Teolo, Torreggia,

Galzignano, Faedo, Montecchia, Veggiano, ecc.

Abano ebbe un monastero verso il 1000, un podestà che nel 1276 ricereva 30 tire per semestre, e un castello di cui non restano traccie. La chiesa arcipretale di San Lorenzo ricordata verso il 1000, ha forma grandiosa ad una nave male proporzionata al piccolo e antico campanile, bell'altare maggiore, e pregiata sedia portatile con la statua di Maria, opera del mentovato Lucchetta. Nei dintorni sono sparse le villeggiature Savioli, Dalla Vecchia, Nani Orologio, Cittadella Vigodarzere a Feriole, Bonomi sulla vetta di San Daniele e le helle caso del Sette premiato più volte dalla società d'incoraggiamento per miglioramenti agricoli, e del Rigon altro distinto agronomo. È tradizione che Tito Livio qui avesse la cuila, come Valerio Fiacco ed Arrunzio Stella.



Abano.

A pochi passi dall'arciprotale verso i colli sorgono gli stabilimenti balneari, dintorno alla fonte termale, che scatta dalla piccola altura Monte frone, Bello e grandioso è lo stabitimento Orologio, ora Trieste, che si presta a tutti i comodi dei forastieri ed è abbellito di grandiosa vasca con getto d'acqua bollente, di viale ombroso e di ameni passeggi. Presso è lo spedale dei poverl, che si mandano alla cura termale. Grande è pure lo stabilimento Todeschini e quelli Morosini, del Molino, delle due torri e del bagni vecchi, tutti del Trieste, il casino con bagni e lo stabilimento Cortesi del Meggiorato. Queste acque famose adoravansi ai tempi romani quali divinità, e presso loro era l'oracolo di Gerione, di cui parla Svetonio in Tiberio. In quel delubro Cornello Augure narro a circostanti la battaglia tra Cesare e Pompeo nell' istante che succedeva e gridò: « Cesare, tu vinci ». Fra le tante lapidi e anticaglie che vi si sterrarono, una porta che Ouinto Magurio, feroce padovano e giocoliere, col frutto degli spettacoli dati in Abano comperò e dedicò alle terme aponensi otto spranghe di ferro e 159 pertiche, ciascuna con dodici uncini, onde le brigate là accorrenti vi appendessero le vesti. Di queste terme celebratissime parlano anche Sidonio Apollinare, Lucano, Marziale, Silio Italico, Gellio, Plinio, Ginlio Obsequente, Tito Livio, Plutarco, Celio Aureliano, Messala Corvino, Cassiodore. Questi in lettera a nome di re Teodorico indirizzata a Luigi architetto, tocca della loro antichità, del palazzo, delle celle, dei lavatoj, delle fonti, dei condotti sotterranel; vuole ch'egli li ristori alla magnificenza di prima e aggiunge « se il deparo non basta scrivi che non gravano a noi le spese per mantenero questo villaggio, amenissimo ornamento del nostro regno rinomato per tutto il mondo ». Anche Ennodio vescovo ticinese l'encomia a cielo nella lettera 8 del libro V. Tanta celebrità sfumò nei tempi barbarici per le devastazioni e gl'incendi. Degli scrittori meno vetusti e de' più recenti sarebbe troppo lungo il catalogo.

La strada verso Montortone svolta in flanco dello stabilimento Orologio, Scorsi pochi passi, ti si offrono in graziosa veduta le colline di San Pietro Montagnon, Galzignan, San Daniele, Rua, Venda, Luvigliano, Tramonte, Montortone, Praglia e Monterosso. Lungo la stessa strada e lungo l'altra che volge a Montegrotto trovi quà e là allegri e fumanti ruscelletti.

Che le antiche terme aponensi si estendessero fino a Montortone provano le vasche marmoree qui rinvenute. Scadde nel medio evo anche questo luogo per risorgere in tempi a noi vicini. Narrasi che certo Pietro Falco malaticcie, dirigendosi nel 1428 ad Abano, entrasse in una grotticella a piedi del colle, donde sorgeva un'acqua cristallina di tepore latteo; che apparsa Maria, gli comandasse per riavere la salute di estrarre da questo fonte una tavoletta che portava la sua immagine, e di mostrarla a tutti, dicendo ch'ella impietosita farebbe cessare la pestilenza che allora costernava la città; in prova egli prendesse un ramoscello di olivo che diverrebbo secco ove se ne cingesse il ventre, e tornerebbo verde quando ne facesse cerchio alle tempia; viceversa avverrebbe se adoperasso un ramoscello di quercia. Divulgato il miracolo, divenne il lnogo venerando, e vi si costrussero il grandioso tempio che ora vediamo, e il monastero vicino, oggi convertito in stabilimento balneare militare. Quel racconto, ed altre azioni di Maria vi furono rappresentate a fresco nella cappella maggiore da Jacopo Montagnana, più tardi imbiancate e or in parte scoperte dal cu-rato Andrea Bazzaria. In un sacello dietro l'altare maggiore vedesi la mentovata tavoletta o net due stancini laterali i sassi sovia cui poggiava la immagine entro il fonte Il Santuario fu ripristinato al culto dopo soppresso il monastero a spendio del sacerdote Erle e contiene buoni dipinti del Bissoni, del Palma, del Vassilacchi detto l'Aliense, e bellissimi rilievi intorno all'altare maggiore Nella seconda festa di Pasqua vi concorreno a processione i parrocchiani di San Pietro Montagnone, Galzignano, Torreggia, Tramonte e Montemerlo ed anco gli Abanesi in questa o in altra festa seguente. Presso la chiesa, pochi gradini sotterra trovasi la grotticella anzidetta, da cui sgorgano due fonti, l'uno dell'acqua tepida medicinale mentovata, e l'altro di fresca, a cui i paesani attribuiscono la virtù di guarire le malattie degli occhi. Il Mandruzzato ritiene che questo colle sia uno de' più giovani Euganei, e tra quelli che non rimasero lungamente sommersi dall'acque marine.

Grazios por isolata postura è la collinetta di Sas Daniele, vicinissima a Monte Ortone e il hagni d'Abano. Sulla vatta la Mangila estinat da Montagone alzò, avanti il 1123, un monsiero pei Benedettini, che fu dale nel 1601 al canonici regolari di San Salvatore, o duro fino at secolo socrae. Il monte di solo di socrae di solo di socrae di solo di so

Öltre San Daniele a sud-ovest é Torreggia, con chiesa di San Sabino ricordata un documento sel 1077 o posta na silo del coide. Sombra abbin concidata un documento sel 1077 o posta na silo del coide. Sombra abbin servicio del composito del composito del composito del composito del Esclino, chi guanta Torreggia dalla strada gereso Pelacola, dore quello si hiparisco, goude la più mantonolo via sa. Volgento chio da smistra a dirittà vedo le colline la Mole e la Siesa di Galzignas, i peggio Cierco, ai cui piedi a lerga il gaziono pialactino Ferri, con a sembianza di castellucco, il monte Venda più loniano, e la Rina, a cui succediono il Ruttu o il Solone più vicino. Ava a Torreggia uno spedale di San Leonardo, commensiato nel secolo XVI e vido nascero nella casa e abitato molti lumi di Barberi ni sia su poderettu e casino, dovre e abitato molti unsi dell'amo il Barberi ni sia su poderettu e casino, dovre

scrisse buona parte de' suoi versi e prose, e dove introdusse buona coltivazione. Fu sepolto nel cimitero di questa sua villa,

Contento assai, che il suo sepolero onori

La pietà de' bifolchi e de' pastori.

Però egli non ebbe molto a lodare que' colligiani e i nostri villici in generale nella decima della Veglia Taurigiane, chi anzi ne fa hrutta pittura a cui giusto com'era, soggiunse: « lo reputo, che gran parte del male sia proceduta dall'ingrato abbandono degli abbondosi posseditori, che immersi nelle delizie cittadine, poca o niuna cura si pigliano de'coloni, e li lasciano taglieggiare ai loro agenti o fattori, che Dio vel dica ..

Ne dipende Castelletto, vaga collinetta sovra cui sorge una casa con piccolo tempio, probabilmente antico castello, una volta dei monaci di Santa Giustina. Vantaggia molto il villaggio, una grossa sorgente, che muove quattro molini e si progetta condurla fino ad Abano, mancante d'acqua potabile. Che vi giungesse anche ai tempi romani provano reliquie di sotterranei condotti.

La sua cima già sassosa e sterile di Rua appartenne ai Camaldolesi di Murano dopo che rovinarono l'eremo e la chiesa di Santa Maria, de' quali è memoria fino dal 1331. Girolamo Suessano, eremita di Monte Corona, nel 4637 la ottenne dai monaci proprietari, e co suffragi di Baldassare Moro, di Galeazzo Bigolino e di altri divoti vi costruì altra chiesa e piccolo romitorio, a cui più tardi si aggiunsero 22 separate celle per altrettanti romiti. A costoro merito cipressi, pini, ginepri, castagni, olivi e numerosi frutteti tramutarono la scabrosa sommità in terrestre paradiso. « Questo eremo, scrive il vescovo Orologio, che formava il decoro della mia diocesi, che ne era il sostegno con le orazioni e colla vita penitente di quei santi eremiti, ebbe fine nella fatale vandalica soppressione del 4810 . Abbiamo una stampa intitolata Historia Romualdina auctore Luca Eremita Hispano ed eseguita in eremo Ruhensi. In agro Patarino MDLXXXVII probabilmente da qualche girovago stampatore fedesco. Oggiè proprietario di quel sito il Faccanoni, e vi è quasi distrutto il magnifico bosco, che « riempie di meraviglia i nostri sguardi (diceva il Barbieri), e di sacro orrore comprende gli animi nostri ».

Anco la chiesa di San Martino di Luvigliano, antica matrice di parecchie altre ed ora di Torreggia e Valsanzibio, esisteva nel 1077, ed era costume al secolo XI di misurare in essa il frumento e il vino e di conteggiare il soldo del fitto, che i villici pagavano ai padroni. La magnifica villeggiatura dei nostri vescovi vi fu principiata da Carlo Zeno dove sorgeva l'arcipretale, che fu traslocata vicino. Questa possiede una tavola attribuita al Montagna, ed ha soggetto e vicino il delizioso Mirabello con rilleggiatura Gusella, ora Tolomei, e prima ospizio dei monaci di Montortone. Nei dintorni stanuo le comode abitazioni Maluta, Clementi e il casino Gritti, e una sorgente perenne vi movo due molini. Di fianco

sorge il monte Solone.

La parrocchiale di San Giorgio di Tramonte (inter montes) sul dosso della collina, fu comperata nel 1125 dai monaci di Praglia. Non saprei dire se la fabbrica presente e il campanile rimontino a quell'età. Certo è poverissima e in grande disordine, onde speriamo che l'erario patrono la ristori in breve. Più basso sorge la villeggiatura Brunelli Bonetti, e al piano l'antica casa del Turrazza, che si vuole una volta del cardinale Zabarella, il palazzino Rosa e la villeggiatura Piazza.

Monterosso (1115), su cui forse i da Montagnone edificarono un castello, è singolare pegli ammassi colonnari della sua trachite. Al piano sta la chiesetta parrocchiale con qualche discreta tela, e ai piedi del colle il casino

Gioppi, dove villeggiava il Bembo.

#### XIX.

#### Distretto I di Padova.

### Ville fuori di porta Saracinerca e porta San Giovanni,

Fuori porta Saracinesca ergevasi il monastero di Benedettine di San Francesco Piccolo, che nel 1518 passarono ad abitare in quello di San Matteo in Padova, e il monastero delle Grazie de Domenicani, che vennero pure a stanziare in città presso la chiesa delle Grazie, ch'essi murarono coll'annesso convento.

Lungo il Bacchiglione che presso questa porta entra in città a un milio circa si trova l'unico villaggio di Brusegna, che in documento del 1026 si appella villaggio nuoro, a proposito della ingegnosa tradizione, che ne deriva il nome da urbs euganea o burgus euganeus, come fosse il sito o un borgo di Padova antichissima. Vi hanno possedimenti i monaci di Praglia fin dal 1120 e bella villa il Bonelli: la parrocchiale già nel 1125 era titolata ai santi Fabiano e Sebastiano.

A pochi passi di là del flume è Volta Brusegna, la cui chiesa di

San Martino, pol di Santa Maria, fu donata con molte terre da Milone vescovo alle monache di San Pietro, ond'oggi è di juspatronato regio.

Uscendo di porta San Giovanni lungo la strada montanara a un miglio circa è Brentelle di sotto, con ponte e molini sulla Brentella, da cui con breve gita si perviene al villaggio di Tencarola (1055) in riva al Bacchiglione. Della parrocchiale di San Bartolomeo esistente nel 1123 furono natroni i monaci di Praglia sino dal 1153. Da un lato sorge il palazzo Folco, una volta Zambelli, dall'altro corre la strada, e di rimpetto il Baschiglione, che vi conduce molini. Al di là del fiume stanno la grandiosa casa Meneghini e il palazzino Pivetta. I Folco e i monaci di Praglia vi hanno i più ricchi possedimenti. Qui il 29 aprile 1323 fu conchiusa la pace dono tante sanguinose lotte tra i Padovani e i fuorusciti.

Montecchia (1115), graziosa ed isolata collinetta, dipende da Monterosso. Sulla cima si erge il palazzino Emo Capodilista, architettato da Dario Va-

rotari, che ne dipinse le pareti in compagnia dell'Aliense. Nel 1268 fit data in feudo dal vescovo di Padova a Rinaldo Scrovegno. Ancor prima avea un castello, che fu atterrato da Ezelino nel 1236. Il palazzino per la postura domina gran tratto del paese Il dosso della coltina è a prato, ma si presterebbe a frutteti e viti. Al piano viali boschivi ed ampie case

La chiesa di San Biagio a VIIIa del bosco fino dal 1172 dipendette dal vicino monastero di Praglia. Ora, come la parrocchiale di Tramonte,

a cui è soggetta, è di juspatronato regio.

Praglia, anticamente Pratalea, Prataria, dai prati, era giurisdizione dei conti da Montebello nel 1107. Verso questo tempo vi eressero un monastero, che divenne ricco e celebre per uomini illustri. Papa Calisto nel 1423 lo prese a proteggere per l'annuo censo di due monete d'oro. Era unito a San Benedetto di Polirone nel Mantovano, e dal 1448 in poi a Santa Ginstina di Padova. Soppresso nel 1810, fu ripristinato nel 1834, e ora si compone di 26 monaci. Il suo grandioso edificio sta a' piedi del colle detto le Are, coltivato con amore da que monaci. Fu compinto nel 1124 ed ampliato posteriormente. La sua chiesa venne alzata col modello di Tullio Lombardo nel 1590, a tre navi e a croce latina, non correttissima la facciata, molto armonico l'interno. Vi si ascende per



Miniastera di Praglia

jer un'ampia gradinata, sotto cui si ammirano spaziosi arcail e grandiose cantine. Possicio dipirial del Titoloretto, del Badie maestro a Paolo Caliari, dello stesso Paolo; di Luca de Longhi Rarennate o del Varotari. Il monasolo della composita della proposita della composita della considerazioni del

vecchio archivio di quel monastero, possede il Municipio. Sia che tu venga da Praglia o da Toolo, due dilla di superbe piante fiancheggiano la strada prima che tu giunga alla spaziona piazza di Bresseo, dive- gon'anno si tiene flera frequentatissima da villeggianti dei dintorni dal Padovani. Guarda su questa piazza il signorito piazzo Giustinian. Bresseo dipende da Villa, dore esistera un ospedale goerenza dai ril-

tici, narra Il Portenari; della parrocchiale di Santa Maria, si hanno memorie fino dal 983. Francesco Ronzani la governa da 52 anni. Nei dintorni

stanno le villeggiature Orologio, Zambelli e Sinigaglia.

Da Villa ascendi a Teolo per pittoresca e facile strada eseguità di recritte com notis spesa per comodo del Padovani che qui accorrono nella siate e nell'antunno, e per comodo del commissariato e della pretura, gil furno totti poco dopo colstrutta. Da questa strada ti si presenta da un lato Fennice nel suo orirdio spacato dalla parte dello soggio (refi pag. 36), cillal'atto Teolo con hel gruppo di case critti. Cap pur questo tuogo fiose cillal'atto Teolo con hel gruppo di case critti. Cap pur questo tuogo fiose cillal'atto Teolo con hel gruppo di case critti. Cap pur questo tuogo fiose vi si trovò una colonna tronca e rastremata colla stessa sterrimo del contin ra gli Estensi e i Padovani che abbiamo veduto a pag. 13. Dia documenti ida secolo X e XI è desto Titulum, rammente Tetholum, onde si voole ri cresses il nomo da Tito Livio, ancia che questi vi avesse i nasili, e precisa-

mente nella casa di proprietà Adami. Al secolo XIII vi sedeva un podestà e nel 4397 era vicaria che noverava 4400 uomini atti alle armi, fra cui 530 a cavallo. Ciò prova l'importanza di questo casale in ogni tempo. Narra lo Scardeone che in una piccola caverna presso la chiesa di S. Antonio abate al fianco del Monte della Madonna abbia condotto vita eremitica s. Felicita, il cui corpo riposa in Santa Giustina di Padova. L'arcipretale, titolata a santa Giustina, ha un grandioso altare maggiore con buona tela, e un vetusto campanile. Vi si festeggia il 21 novembre la salvezza di questo bel villaggio dal cholera del 1836, che fu incolume eziandio da quello del 1855, onde i parrocchiani nella prima domenica d'agosto concorrono in processione a ringraziare Maria nella sua edicola posta in vetta del monte, che della Madonna appunto si noma, invece il giovedì dopo la Pentecoste si raguna nella casa dell'arciprete la Congregazione dello Spirito Santo composta di 24 parrochi e istituita nel 1627 a scopi pii. Questa casa torreggia fra tutte più alta e appariscente, e da essa vedi in pittoresco prospetto il piccolo colle Olivetto, il Pirio, Pendice, dietro a questo il Venda, il Cioin più vicino, e a' piedi Teolo. In questi dintorni abbondano ciriegi, fichi, castagni e viti eccellenti. Dianin lascio franchi 150 per anno a' poveri e alcune doti a donzelle, oltre a franchi 120 ogni anno per un decennio in premio a tre colligiani, che più si distinguano nell'arte agricola, massime nel ridurre luoghi sterili a viti ed ulivi.

Chi da Teolo si dirige a Casislauovo giunge ai fianchi di Pendice, che sembra dall'arte reciso a meis, da questa parie colitato dall'altra nudo scoglio. Nel principio di questa amenissima gita si gode un'altra sub-scoglio. Nel principio di questa amenissima gita si gode un'altra studenda prospettiva; da un labo la pianura padovana: dall'altro avvenenti colline, che graziosamente si alternano colle loro gibbosili; rimpetto e tottano si affeccia il monte Vendevolo, più vieno quello di Laca, a cui e ai piedi Teolo. A giocondare il tragito, sporga più in su nella strada una fonte purissima d'acqua for resiste alle società e viene raccolta in una vasca. Qui presso sovra piccola altura sta la casa Capodilista, detta una suca. Qui presso sovra piccola altura sta la casa Capodilista, detta schiranoja, e di qui divergendo a sinistra puoi ascendore sovra Pendice.

Anche a Pendice furono dissepolte e lapidi e anticaglie. Nel medioevo divenne castello fortissimo, noto per le avventure della Speronella.

Progredendo l'interrotto viaggio, avenno altra bellissima reduta tra icoli e più in alto tuveremo a cavaliere della strata un herrigo scoglici, che sembra precipitare al basso; si appella il Sasso di San Biagio, perduavan nella sua vesta il casatello e a chiesa di Castelnovo tidiata i perdua santo, ora più in là costrutta. Un ricco velo a ricami d'ora copre la Madonna e una tela di Paolo Veronees figura il martrio del tilotare. Chi non avesse sazietà ancora di belle prospettive superi il cocuzzolo posto digiro la chiesa.

A Castelnovo, che pur ci diede qualche lapide romana, è soggetto Yexos dalla paric che vi ganzid, mentre dall'altra dipende da Boccon. Di tutto il motte, che dicemmo il più alto degli Euganei, è proprietario il Miniscalchi di Verona, viuolsi di Venere, o da Diana Bendia, trasse il nome. Pele scolo XIII esisteva nella sua citau un monastero e una chiesa di San Giovanni Battista, ore necorvà il sescoro Petro Marcollo nel da San Giovanni Battista, de necorva il una compositato del vieta del vieta del periodo della festa di quel santo van el 1672, accorrera ogni anno molto popolo nella festa di quel santo van a stento vi sacconde qualche curioso di redere la sue rovino e il bel panorama. Alla metà dell'a cria ergevasi una munitissima rocca, e oltre alla metà dell'aro medidonale, che gira ad est, era piantato il rozzo saso, che vedemmo a pag. 93. I villaggi che fanno corona a questo monte nelle carte del medio evo appellana l'Pederenda.

Dilettevole strada da Teolo sempre la mezzo ai colli conduce a Zovon ch'è al piano, e sa parte del V distretto di Este. Da qui per altra strada che costeggia i monti, alle cni coste tratto tratto appariscono ridenti case, ai perviene a Carbonara (977), che tocca i confini del Vicentino, dove aveano possessioni fino dal 1013 i monaci di San Felice di Vicenza. Il Salomonio ne deriva il nome dal carbone che vi si preparava, industria di cui restano ancora le traccië. La parrocchiale titolata a San Giambattista, nna volta del monaci di Praglia, ora di juspatronato regio, ha avanzi di antichi freschi. Le sovrasta il colle Mottolone, sulla cni vetta esisteva il castello. Il turbine 17 agosto 1756, che rovesciò sulla piazza il coperto del Salone di Padova, qui schiantò case, uccise persone, onde ogn'anno vi si fanno quel di sacre preghiere. È soggetta alla parrocchiale la parte del Monte della Madonna che vi prospetta. Il suo rettore Giuseppe Scapin possiede una piccola ma scelta hiblioteca, rara suppellettile dei sacerdoti di villa. I colligiani raccolgon quella sabbia ferruginosa cho si metto sullo scritto e ne fanno qualche smercio. Vicino alla chiesa scorre un fonte ferruginoso. Nella contrada di Lovolo sorge il palazzo Fugazzaro

Verso levante in altura è la chiesa di San Giorgio di Rovolone. donata con altri beni ai monaci di Santa Giustina da Guaslino vescovo nel 974. Questi monaci comperarono nel 4441 il colle verso occidente, lo coltivarono, vi costrussero un ospizio e un oratorio detto della Costa, e lo ridussero luogo di delizia. Rovolone fu prima contea dei conti di Padova, po cia detti Schinelli: diede origine alla antica famiglia omonima ed estinta: ebbe podestà nel secolo XIII, uno spedale nel 1192, due castelli di cui restano vestigia; subi devastazioni da Ezelino (1240), incendi da Cane Scaligero (1312) e molti danneggiamenti dai Veneziani (1372). Oltre l'arciprete, di cui si hanno memorie del 1077, officiarono tre canonici nella sua chiesa, ch'era matrice di parecchie altre. Soppresso il monastero suo patrono, divenne proprietà dello Stato, Vi si trova il palazzo Martinengo e a Frassinelle il Papafava.

A nord-ovest s'incontra Bastia, il cui castello alzato dalla Repubblica di Padova per impedire le scorrerie del Vicentini fin distruito dallo Scaligero (1312). La parrocchiale, titolata alla Madonna, ha buoni dipinti e buoni intagli di lermo nella cantoria. La schianto il turbine del 1756 e parecchie vittime seppelli tra le rovine. N'erano patroni i Monaci di Santa Giustina, ora l'erario. Nei dintorni hanno possedimenti Erminia Cassinari Aregensburg e il Gritti. Il vicino bosco d'alto fusto di Carpaneda appartenente allo Stato; si estende per 1400 pertiche censuarie e divide il Padovano dal Vicentino.

Sovra tutti Frassinelle è luogo amenissimo, signorile e romantico. Il magnifico palazzo Papafava torreggia in vetta al grazioso poggio con cucina e altre stanze del piano terreno scavate nel nudo sasso. Di questo luogo delizioso stampò un idillio Il Dal Pian quando esso conte Cittadella impalmò la nipote del conte Alessandro; un poemetto bernesco il Lazava

e altro il Polcastro.

Da Montemerlo (1406) derivò la famiglia omonima estinta. In vetta al colle era un castello dei Forzatè, in cui riparò beato Giordano (pag. 42). dono che Padova cesse nel 1237 al legato imperiale e ad Ezelino. La chiesa di San Michelo al piano ha qualche discreto dipinto e una statua di quell'arcangelo del secolo XIV. Abbellano questo villaggio la casa Cittadella Vigodarzere, ora Papafava, e il casino Cecchini Pacchierotti. Vi si trova eccellente macigno (trachite),

Fin qui le ville dei colli nel primo Distretto. Ora vediamo le altre di pianura volgendo a Cervarese ch'è a nord-ovest e a tre miglia distante. I documenti lo appellano Zilrarisium, Silrarisium, dall'antico suo stato selvoso. Tuttors vi si trova un bosco d'alto futto di 695 pertiche consuarie. Sia a confini del Padovano col Vicentino e dal Bacchigino, è divisio in dise parrocchie di S. Croce e di Maria di juspatronato regio. S. Croce a celestra fu dotanta nell'87 dal vescova si monaci di S. Giustina e dal un a buon fresco, ma
è omai indecente al cutto. Il vicino monistro passò in commenda nel jecito XVIII e la chiesa divenne juspatorato dei procuratori di San Marco
nid edito Saso che la ristorerà, speriano. Me suo dintorni hanno albirario di vento della si di si di

ribelle Nicolò da Carrara e vide rotti i Veneziani dai Carraresi nel 1372. Parimente in riva al Bacchiglione è il piccolo castello di San Martino,

quadrato, con mura rovinose e intatto torrione.

Nos trovai il nome di Creola prima del 1215, eppure visi rinvennor tegole e matoni di lunga età. Nella parrocchiale di San Pietro i commemora il 14 maggio una iempesta che desolò li villaggio nel 1856. Monsigno 
Foretti vescoro di Chioggia vi ha un palazzo du un tempietto: eller edicola il collegio Armeno Moorat nel cui interno riposa in arca di marma
bianco surretta di quattro coloninia Benedetto Cirella milanese, che nel 1512
chèse in dono questa vilna dalla repubblica e rentata e fu creato noble venedi Francia. aver coctulo la fortezza di Crean che teneva a nome del ro
di Francia.

Rimpetto e al di là del Bacchiglione sorge Trambacche (147), or Trambaque da inter ambaz aquas, poichè si trova tra questo flume e il Tesina. Reginaldo Scrovegno vi avea munitissima rócca, in cui Francesco da Carrara chiuse Jacopino suo zio e compagno nella signoria. La parrocchiale di San Lorenzo è di juspatronato Candi e Braga a vicenda. Il collegio Armeo in questa e nella villa di Croola ha estest possedimenti.

Sacco Jongo (1688), pure in riva del Bacchiglione, avea fino dal 1423 un monastro di Benedeltini, che passò in commenda nel secolo XVII, a diede nel 1315 un abate a Santa Diustina in Nicolò suo monaco. La parcochiale di Santa Maria, ampia, ad una suve, di moderna struttura, come conclinie di Santa Maria, ampia, ad una suve, di moderna struttura, come discreto dipinto, Qui pure sterraronsi lapidi romane. I Capodilista e il Zabora vi sono i più ricchi possibienti di terre.

Selvazzano, parimente in riva del Bacchiglione, poco tungi da Toncorola, avea un castello, che nel 1972 appartenno ai conti di Padova, e fu distrutto in questo secolo. La grandiosa arcipretale di San Michele ha buoni dipinit. Poi saccheggato e incenerito dai Vicentnin etl 1918, e vide nel 1241 rotto il marchese d'Este da Ezelino. Qui villeggiava il Cesarotti (pag. 173) nella cesa Leoni, ora Valvasori.

#### XX.

## Diatr, I di Padova. - Ville fuori di P. Savonarola e Codalunga.

Mezzo niglio fuori Porta Savonarola si stacca dalla strada di Vicenza un lungo viale a doppia fila d'ipocastani, che mena alla necropoli padovana ; sinora è nudo terreno: però l'ingegnere Maestri ebbe incarico dal Municipio di progettare altro cimitero architettonico.

Pochi passi avanti, lungo la strada è Chiesanova, una volta Villa vista, sovra cui estese la sua giurisdizione la parrocchiale di San Gia-

como della città fino al 1381, quando Simcone dagli Statutti vi eresse la chiese di Baria, che ha un bell'alaro maggiore in marmo eseguito dal Banieletti nei 1771, 'unito spedile saprro per la spinazia del 1620, ' zago, il piccolo borge di Bren et lelle di sopra, che finisce al ponte sulla Brentella, e al di là dipesta a destra il palazzino con boschetti dello Succhetta. A sinistra esisteva il Lazarento, hondas oppa terreni del Camche di considera di considera di considera di considera di contra di considera di considera di considera di contra di considera di considera di considera di contra di considera di considera di contra di considera di considera di contra di considera di contra di considera di contra di considera di contra di con-

A breve gitä lungo la stessa postale troviamo Sermeola e Rubano. Del primo villaggio Grov seccoro di Padova dono le decime nel 1056 alle monache di San Pietro. Anche la sua parrocchiale di San Pietro. Anche la sua parrocchiale di San Pietro. Bello di Bitch, al l'altri, la ville la Goldon de l'altri, de l'altri, l'altri, la ville la porte de l'altri, l'altri, la ville la goldon de l'altri, l'altri,

pra l'altare maggiore.

Mestrino (1101) è dei più allegri casali della nostra pianura, vi farono dissepolte una lapide comana e une viante, Presso la parrocchiale di S. Bartolomo esistera nel 1260 un monastero femminile, dipendente dalla bartolomo esistera nel 1260 un monastero femminile, dipendente dalla bardo di Monantolo, che i distratto vero il 1357. Vende chiesa una volta ampia. Ha nella sacrestia il ritratto di Giovanni Zara suo rettore (1717) memorato per heeneleenze. Vi conorre grande quantità di bovini per la bendizione nella festi di san Bovo. Nel cinatioro riposa Francesco Heggio che conolino con albergo e rapicioso stallaggio per quei che vinadavano fra Padova e Vicenza, numerosi innanzi che fosse condotta la via ferrata. Nel terreno della vedova Valinasoni siano le fondamenta in macino dei castello, che alto Schimelia de Coni e distrasse Ezelino (1286), il sacerdoto vinaconi siano me alcuni l'idensario di protecto di rotto.

Divergeado dalla posicle a sinistra trovismo V eggiano, la cul parrocchia di Saut' Andrea Tú donata nel 1488 dal vescoro Gherardo ai monaci di Gerrareo, ed ora spetta alle famistile Buzzacarini, Estense Selvatico e Gazza. Il marcheo Pietro Estense Selvatico e I ha un palazzino con ampie fabbriche ottoniche, il riccini un casino, l'uno e l'altro con estesi terrana di contra del contr

Tornando sulla postale si pervlene ad Arlesega (4033 arz latea) e che ba tuttora il castello. Un miglio più in là e Santa Maria del Zoco nel territorio vicentino dor era un ospizio dei monaci di Monto Ortone, dove ogni anno si facora una flera frequentatissima per lo smercio dei panni. A nord-ovest sta Lissava, la cui parrocchiale di S Giambattista esistente

nel 1077, oggi si rifà più ampia con disegno del Diedo.

È verisimile che Ronchi di Campanile (1276) ahbia avuto esistenza dalla famiglia estinta da Campanile. L'elegante parrocchiale delicata a San Giacomo, è di juspatronato dei Colletti e fu ristorata nel 1784 da un Floriano della stessa famiglia.

Nel Bosco di Rubano (1299) la parrocchiale dei Santi Maria e Teobaldo ha discreta tela nel primo altare a destra: e hanno casini i Nardi, Robustello, Ceroni, palazzo P'Orologio e il Correr con giardino.

Di un réttore nomato Pater noster della parrocchiale di San Prosdocimo in Villaguatera abbiamo un documento del 1191. Questo villaggio e quelli di Lissaro, Ruban, Bosco di Ruban e Sermeola furono incendiati

nel 1312 da Can della Scala.

Un'altra strada per Monti, Ponterotto, Tojà e Villafranca conduce a plazzola. A poca distanza da Monta sul ciglio della strada vedesi una lapide con la scritta: MDXIII Termene della Spianado. Baldasare Frison rettore della parrocchiale di San Barcolmon, in premiato dalla società di la vine ferrata e pochi passi in là a mano destra si vede l'argine della regina, che seguita a internali sino oltre Villafrancia.

Ponterotto ebbe nome da un ponte che vi esisteva nel 4383 e fn distrutto dalle inondazioni. Or serve un ponte volante; ma il Comune di Pa-

dova ha deliberato testè di ricostruirlo.

Tejé (secolo XII) già in uno statuto del 1276 si distingue in Falleform de sublus et de supera. La parrocciala di Tejé di sotto è dedicata a San Nicolò: dista un miglio quella di Tejé di sopra, dei Santi Cosmo e Damino. Da questa dipenda i villeggiatura Fin. Nei dintorni in sconitto Damino. Da questa dipenda i villeggiatura Fin. Nei dintorni in sconitto principale del Cortesia Serege capitano degli Scaligeri, che resto primo et con ditri capitani, dollo soddan, 6000 caralli e 230 metrici.

Sito ilierro è Villafranca, la cui parrocchiale di Santa Cecilia fu construta nel 190 da Leva Lovinion di Limena, e l'anno esguente dotate di esteso quartese (quarantesima parte dei prodotti del suolo) dal vescovo ficerardo. Vi a anche il antuntori di Santa Maria delle Grazic, una volta Gerardo. Vi a anche il antuntori di Santa Maria delle Grazic, una volta venta della construita del construita del suolo della construita del suolo della construita della constru

ha bella casa il Mcloni, e una filanda il Busetto.

A ovest neil'estremità del Padovano col Vicentino stanno Campolongo (1234) e Bevador (1231). La chiesa di S. Margherita del primo è soggetta alla parrocchiale del secondo, titolata a S. Leonardo, diocesi vicentina. Continuando la strada da Villafranca si giunge a Piazzola, che fu capo di distretto. Non trovai documenti che lo accennino prima del 1229, eppure nel 1743 vi si trovò una stela portata nel museo di Verona, che ricorda Publio Elio Aristide Teodoro, celebre sofista. Un castello dei Belludi, fu atterrato dai Padovani per punir la ribellione di Zambonetto Belludi. Quindi passò ai Denti, poscia ai Carraresi, e in fine ai Contarini, dote a Maria di Nicolo da Carrara sposa a Francesco Contarini. Vi fa maestosa comparsa il palazzo Contarini, poscia Correr ed oggi Camerini che prospetta la strada di Limena. La sua peschiera fu or diseccata, e il giardino innanzi la fac-ciata, chiuso da un rivo d'acqua vivissima, è ridotto a prato e cortile. La strada qui si apre in due braccia, che corrono parallele al palazzo l'una per Cittadella l'altra per Camisano e Vicenza. Al di quà della strada un altro rivo parallelo serve alle lavandaje e forma il diametro dell'ampia piazza semicircolare con portico non finito. Anche il palazzo non è finito; ba-rocca dimora edificata da Marco Contarini nel 1602. La grandiosa parrocchiale, titolata ai Santi Maria e Silvestro; di moderna costruzione e di juspatronato Camerini, possiede un buon Crocifisso con le Marie e altri Santi, parte a mezzo e parte a tutto rilievo in legno. Il paese appartiene in molta parte al Camerini, ha vaste risaje, ed è uno dei meno fertili della provincia, ma anche il più industrioso, mercè le molte acque. Vi trovi filanda di 92 fornelli, incannatojo che da lavoro a oltre 70 povere, quatro torcioli per la seta, sega, ferriera, gualchiera, pila e tinto-ria. Nel tempi lussureggianti i Contarini facevano qui sfarzosa vileg-giatura, e Marco Contarini vi dava perfino grandiose rappresentario nel teatro, che vi avea cestrutto. • Vi si videro (scrive il Tiraboschi) girare sulla scena tirate da superbi destrieri fino a cinque ricchissime carrozze e carri trionfali e cento amazzoni e cento mori e cinquanta altri a cavallo e cacce ed altri solenni spettacoli ». Sono descritti e stampati i Trattemimenti qui dati ai duca di Brunswich Ernesto Augusto rescovo di Osnabruk nel 1685 e a don Tomaso Henriquez de Cabrera l'anno seguente.

A nord è Presina, detta anche Carturetto o Carturo di sotto, la cui parrocchia di San Bartolomeo ha una buona tela sopra l'altare maggiore, e tiene soggetta l' Isola di Carturo con la chiesa di San Matteo e con

palazzo Cittadella.

A Carturo di sopra danno indizio d'antichità i ruderi di fabbrica romana sterrati da pochi anni vicino al cimitero. Nel medio evo ebbe un castello atterrato nel 1202 dai Veronesi e nel 1237 da Ezelino, e due volte ricostrutto da Guglielmo da Carturo, e nel 1276 ebbe un podestà collo stipendio di lire 40 per semestre. «Si veggono (scrive il Portenari) le rovine della torre del castello alquanto eminente sopra l'acqua del Brenta che con le spesse inondazioni cavando il terreno si è andata approssimando . Da queste inondazioni si deve ripetere lo scadimento del paese, Un documento del 1181 porta che il suo arciprete sostenne litigio con l'abate di Praglia per le chiese di San Nicolò e San Pietro, unite a monasteri esistenti in Carturo. Nella arcipretalo e matrice, dedicata a Maria, si festeggia nel 25 agosto la esenzione del villaggio dal cholera del 1836. Vi hanno antico sepolero i Malfatti che credonsi discendere dai Carturo, A pochi passi dalla chiesa si sprofonda nn bacino di campi 1200, coltivato a risaje e scavato dal Brenta 20 piedi al di sotto del circostante terreno, cui è attiguo un boscherto di campi 60.

Rifacendo la strada per Piazzela si trovano Tre mig non (1209) e Vaccarino (1137), quello con parrocchiale di San Giorgio, questo con parrocchiale di San Michele, una volta di juspaironato Micheli, ora Cittadella, da cui dipende la signorile villeggiatura Trieste, con bellissimo giardino ar-

chitettato dal Jappelli.

Limena (948), bagnato dal Brenta e dalla Brentella, non è dubbio che sia luogo antico, poiche vi furono dissepolte lapidi romane e la sua arcipretale titolata ai santi Felice e Fortunato, è composta di mattoni romani. così il campanile. Fu aggiunta in altezza forse quando vi furono ricostrutti l'abside e il portico aderente alla facciata. Ha tre navi e possiede in bel rilievo una matrona con capelli sciolti sulle spalle, e un tronco molto antico di colonna col capitello sopra cui poggia la pila dell'acqua santa. Nel 1478 fu data ai canonici Lateranensi di San Giovanni di Verdara, soppressi nel secolo scorso. Oggi n'è patrona la famiglia Dal Fabbro, o perchè minaccia rovina, si celebrano le sacre funzioni nell'elegante tempietto munito di bell'altare di marmo con buone statue e bel rilievo nel dossale, che la Casa di Ricovero in Padova eredò con 500 campi e coll'edilizio vicino dal Morsari, il quale ebbe la vaghezza di nnirvi i più grandi vasi vinarj che si conoscano nella provincia, tra cui otto capaci ciascuno di 370 mastelli. Questa cantina era l'ala destra del maestoso palazzo Fini, che incendiato più non risorse, mentre la sinistra fu ridotta a grazioso casino di villeggiatura, Altre abitazioni civili formano questo bel casale, in cui trovi il ponte e la rosta che partisce il Brenta, onde il suo ramo destro entri nella Brentella, opere amendue del principe Francesco da Carrara. Egli avea pure circuito il castello di mura di fosse e di argini, che i Veneziani distrussero. In tempi più antichi quel castello, che più non esiste, apparteneva all'estinta famiglia cognominata dal villaggio, la qual diede uomini ragguardevoli. Il Giustiniani vorrebbe trentunesimo vescovo di Padova il beato Pietro da Limena. Odorico da Limena fu eletto abate di S. Giustina nel 1269, e probabilmente Pietro Cozzo da Limena modellò il salone della Ragione.

Lungo la strala verto Padova, sta Allich iero (918 Villa Altickerio Vitua Altickerius, VI ha hella villegiatura lo Zamboni, che diede biel l'esempio di miglioramenti agricoli; casino con boschetto e ombrosi viali d'imegoto e altra casa il Manfiri, una volta spiendia villegiatura di Argolo Querini che vi avar arccolte molte lapidi romane e anticaglie ora disperse. Ne fu stampata la descrizolo ed di distilinata Winn Rosemberg, con annotazioni del Benincasa e ventinore incisioni. La parrocchiale poversisma è titolata a Sant'Eufenia.

Fuori di Porta Codalunga avanti il 1609 esistevano la magnifica villa dei Capolilista, la chiesa della Trinida, li monastero di Benedeltine di San Marco, Paltro del Camadolesi e quelli di San Bernardo dei Cartissini, in cui ripari Massimilianio montre sasoliara la città. Tra questa porta e quella del Portello, esisteva innanzi quel tempo una terra, che iniliava il more di Parcello, esisteva innanzi quel tempo una terra, che iniliava il more del Parcello, esisteva innanzi quel tempo una terra, che iniliava il more del Parcello, esisteva in manta quel tempo una terra, che iniliava il more del Parcello del Parcello, esisteva in manta quella parte en con lo salari parte della padrona D'eltro Bonizzi. Ora non lecorgi da quella parte se non lo salarilmento del gasometro e dall'altra la tricha stazione della via ferrata.

Da questa strada a un quarto di miglio si parte a destra un viale, che inisce al sattuato dell' Arcella, Qui san Francesco nel 1220 fondo un ritiro di monci, in cui visse il beato Luca Bellindi, e un altro di monache che accolte la beata Einza Enselinni, e vonoi il quarto di Clarisse mache che accolte la beata Einza Enselinni, e vonoi il quarto di Clarisse sampiero, onde tanta venezazione n'etibero il Padovani che nel 1976 il Comune decreto di compierne la riabbirica. Ma sunche questa soggio allo sterminio del 1509, meno una parte della cella, che vude spirare il tumaturgo, e che pochi anni appresso la pietà del Padovani comprese entro la chesucla, detta Sani' Antonino per la sua piccolezza. Nel 1673 questa si ampilio e nel 1803 si del mano a ricostrarità comò coggidi a divegno del Treviena, La statta di quel sunto motiente, especia dal ilinadi deligio. Di oresto sattuato di quel sunto motiente, especia dal ilinadi denigo. Di oresto sattuato di quel sunto motiente. Seguito dal ilinadi deligio.

Riprodendo la strada verso Vigodazene, troveremo il palazzo Magon. Con Meloni, il cusino Novara, il palazzo Mognoti con Parpagiolo, con Parpag

Con herve gita giungi alla Čer tosa in riva al Brenta, on villegglatura De Ziono. I Certosini, sittindi tra noi per codicillo del vescoro Pietro Donia, ebbero nel 1438 il monastero analdetto di San Bernardino, le cui monache per la vius escandoso introno sparse in altri monacter della città. Annichilito quel luogo colla spianzia del 1408, il monaci vi piantarono una colonna, e portaria del radio per considera del radio del radio della considera del radio della radio del

de piederitt, due altri lati di un peristiti minore i colonne utexane busse, un contiento di forme legigarde dianzia illa chiese, e alcune tomede celle. La quantità dei mattoni i il accastatti con rottami di corricti,
di statue, di busti, di testie di lavrature mostrano i a primitera vestità e
di statue, di busti, di testie di lavrature mostrano in primitera vestità e
Valie nel 1890. Qui ebbero dolcissimo riposo que' romiti fino al secolo
scores, in cui il a repubblica reache il disperse.

Sempre in riva al Brents pervient a Saletto e Tao. Alla parrocchiale del primo, titolata a san Silvestro ed esistente il 1127, soggiace Busuco (1080) che nel secolo XII era pieve, corte e feudo dei Cattanei da Ter-

gola con castello, gruppo di case, borghi e cinta di mura.

Tao, con parrocchiale di san Pictro apostolo, è parola evidentemente

scorciata di Truo, Ultaro; i decumenti delt mediaceto la ciorno sempre Octassum come appollano Nossumi i ticino viltaggio di Satta Maria di Non-Retrocedendo a sud-est incontreremo. Co di verno Santa Trinità (1093) com parcocchia di questo titolo, di cui hai platomato la faniglia al casabio o palazze labetamino, indi Friginetica. Quello Selvatico, che con vi esiste con pecchiere a belle praterie, ai attribuica el Sanoviro, che con vi esiste con pecchiere a belle praterie, ai tuttibuica el Sanoviro.

Ancora a sud-est a breve distanza è Pionca (1127) con parrocchiale di Sant'Ambrogio di juspatronato della famiglia Badoer.

Tornando a Vigodarzere e volgendo alla sinistra del Brenta troveremo Mejaniga e Cadoneghe, e all'opposta riva del fiume la villa di Torre.

ignoro come si voglia Mej anigza anticamente nomata Emilianica dalla geote Emilia. In una donazione del 1047 si chiama Milaniga e pare che el medicoro questo villaggio sia stato feudo della famiglia da Nono, ed avesse anche questo il suo castello. Ora non vedi che la parrocchiale di Sant'Antono con tre buori altari di marmo.

In uno statuto del 1234 si novera Cadoneghe e Ronchi di Cadoneghe onde lo ritengo luogo non antico. Vi trovi la villeggiatura Nani e la parrocchiale di Sant'Andrea apostolo con tre tavole di antico pennello rappresentanti il Crocifisso e due sante, e con rilievo nei dossale dell'altar

maggiore che figura il pellicano tra fiori e frutti.

Sembra che Torre (918) abbi preso il nome da un torrione, posto già ni difesa del Brenta. Nel scoto XII sorgeva ne suoi dintoria il Silva de Brenta. Dalla grandiosa arcipretale col titolo di San Michele dipendo 2000 anime, la villeggatura Gaudio, ia bella casa Widanan, il pelazzo Marcello, il sito una volta Fistomba, nome da pochi secoli dimenticato, el asu contrada detta anora Morise. Cianciano che qui avessero sepottura i Padovani lofedeli, e Fistombo (Pelicis tumba) fosse un tugo comperado da Pelica decinocarro vescovo, per sepopliciri i cristiani.

## XXI.

## Distretto I di Padova, Ville fuori di P. Portello e Pontecorvo.

Prendendo la postale di Venezia, arriviamo, dopo un miglio circa, alla chiesa di San Lazzaro che diede il nome alla villa. Qui un tempo stavano un monastero di Zoccolanti, initiolato a sant'Orsola, ed uno spedie pei leprosi. La parrocchiale possiede un quadro di marmo raffigurante santa Teresa.

Ponte di Brenta (1234), è luogo allegro e popolato, con civili abitazioni che finiscono al ponte, costrutto la prima volta nel 1121. Sorgeva vicinissima un'estesa seiva detta Porpora. Va crescendo ognora più per la

Wustraz. del L. V. Vel. IV.

sua felice postura. Nel secolo XVII avea uno spedale titolato a s. Baniele. Oggi novera tra le molte sue case il palazzo Giovanelli, e le belle abitazioni Breda, Bolani, Veronese, Scalfo, Fasolo ecc., e la parrocchiale di San Marco aggregata alla bavilica di Roma, che pessiede sette altari di marmo, buone scolture, belli intagli nella teca dell'organo, un elegante pulpito. Gli abitanti lavorano di sedie e segnatamente di stoviglie economiche cui il Da

Rio stampo una memoria. La fiera annuale è frequentata.

A pochi passi oltre il ponte sottopassi alla via ferrata, e più oltre rin-vieni Peraga. Nel 1027 Ingelperto conte ebbe questa corte e la cappella dal patriarca d'Aquileia, poi Arduik sua vedova le vendette con 44 massarizie (900 campi circa) al monastero di Sant' Illario per lure 1700. Da questo villaggio originò la famiglia omonima da cui sorti Filippo che ne lu signore, ed ebbe dai Padovani il castello di Mirano in compenso di Peraga e di Vigonza, incendiate nel 1319 per ordine di Jacopo da Carrara. Avea Peraga nel secolo XII uno spedale. Ampia n'è la chiesa, dedicata ai santi Vincenzo e Anastasio, ch' era parrocchiale anche prima del 1192, ora d'juspatronato della famiglia Comello. Il suo campanile, già torre vetusta e cadente, fu demolito per metà. Nei dintorni stanno le villeggiature Arrigoni e Trevisan.

Da Vigonza (1064) ebbe origine altra famiglia omonima estinta. Sino dal 1135 la sua parrocchiale di Santa Margherita era congiunta ad un monastero di canonici regolari di Sant'Agostino, l'uno e l'altra ceduti nel 1478 alle monache della Misericordia di Padova. Del monastero avanza un portichetto presso la chiesa. Questa una volta a tro navi cadde, e fu rico-strutta di forma rotonda col disegno del Jappelli. La fabbrica rovinò in brevi anni, e fu sostituita dalla odierna architettata dal Sacchetti, È d'iuspatronato regio, e una discreta tela sopra l'altare maggiore si vuole di Palma il giovane.

A Paravolo (1027), dové si trovò fra mattoni romani scritto Luc, la parrocchiale di Sant'Andrea è d'juspatronato regio, poichè apparteneva alle

monache della Misericordia,

Novenia (918) è bellissimo casale alla destra del Brenta e alla sinistra del Piovego. Un documento del 1054 fa cenno d'una sua chiesa di Santa Maria e della estensione del villaggio anche dove sorse più tardi Pontedibrenta. Un altro del 1093 parla del suo porto, a cui fermavansi le barche, che pagavano le gabelle ai canonici di Padova per le merci che scaricavansi e trasferivansi nella città, mercecche non era ancora scavato il Piovego, ciò che fu nel 1209. Avea questo luogo un castello appartenente ai Dalesmanini, che fu distrutto da Ezelino, e ne'suoi dintorni boscaglie. Nel 4508 Pietro Vitturi vi fondò anche un monastero del terzo ordine di San Francesco. Per l'amenità del sito l'imperatrice moglie di Federico II qui scelse di soggiornare durante i due mesi, in cui fermossi a l'adova il marito, che sovente in questi dintorni tornava alla caccia. La parrocchiele dei Santi Pietro e Paolo ha bella forma e grandiosa, bell'altare maggiore di marmo con le statue di que' santi è con rilievo nel dossale della mensa che figura Gesù in atto di fidare le chiavi a san Pietro. Oltre a questa chiesa, al suo elegantissimo campanile compiuto nel 1857 col disegno del professore Calcinardi, e a parecchie civili abitazioni, vi noveriamo i due palazzi Cappello, la villeggiatura Santini, una volta Gallino, il palazzo paladiano Marina in riva del Piovego e le villeggiature Giustiniani, ora Chantal, Manzoni, e Sacerdoti ora Tonzig. Qui nacque e fu sepolto Angelo Agnoletto professore del Seminario, autore di parecchi scritti. Qui i più ricchi pagano le medicine ai poveri malati e gli abitanti lavorano di sedie, d'armadi e di altri mobili in noce.

Valicando il ponte del Piovego, puoi volgerti a San Gregorio, da cui transitando il canale di Roncajette, portarti a Terranegra, per retrocedere a Cámino. A San Gregorio esisteva un monastero di Sand Orolo del Ciusteromi nella contrada II Vodicialera, fondato nel 4994 da Entro Serovegno cavaliere gaudente. Dopo atomi anni fin ceduto a Benedettino, sino a che si compil il monastero di Salmoro floro di Porta Porciglia pio Minori Osservanti lo tennero finello seppressi. Vi era anche speciale per alloggio di contra di

A Terranegra (1027) fu sterrata una lapide sepolerale di Q. M. Antonio Mercatore e C. M. Antonio Gemello probabilmente fratelli. Ha molini costrutti prima del 1256 e parrocchiale dedicata a san Gaetano.

Dal notro Camino (1008) forse provence la Illustre famigia omonina, ce i trastoca 7 trevis. In questa villa nel 1437 combatteron formanete i militi della famigila Ongarelli coi militi dei canonici di Padova per occupare certo bosco e certi tureria contesti ra loro, e fu sparso sangra. Bella sua parrocchiale coi titolo di Sia Salvatore, esistente prima del 1130, sono anora patroni que'annolei. Par ricostrutta a spendio dei canonico e nel codicillo al veccoro di Chioggia il suo palazzo qui posto, oltre all'unito tempetto, dovegia i seputo, e oltre allo campi, coll'obbligo di sipendarvi un mansionario. Ora l'arcidiacono e il vescoro se ne contrastano i posseso, ma con modi pacidi quali non usarono i loro precessora con modi pacidi quali non usarono i loro precessora di distoro il colitivano revaj di viti che si speccino di tontano; ma la ri-diaconi si colitivano revaj di viti che si speccino di tontano; ma la ri-diaconi si colitivano revaj di viti che si speccino di tontano; ma la ri-diaconi colitiva con con di patrici che si speccino di tontano; ma la ri-diaconi colitivano revaj di viti che si speccino di tontano; ma la ri-diaconi colitiva con con di colitiva di colitiva di colitiva di contra di colitiva di viti di consenso del del compana. Ne dipende la frazione di Lavazzio, ritordata in un documento del 964.

Un miglio a sud è Granze di Camino detta anche Frassenedo (1171) da frassini, con piccola parrocchiale titolata a san Clemente, d'juspatronato regio. Qui ha villeggiatura il Leali e anche qui si coltivano vivaj di viti corbinelle.

Un documento del 1171 noma Villatora, Villa taura, e la cenno della visa parrocchiale de Santi Simone e Giuda. Un altro del 1244 appella Villa jura la contrada Villafora che ne dipende. Gil etimologisti estierbe od icredere queste ville nan volta popolate da tori e da ladiri? A sud-ovest è Sa ona rol a (1080), della cui parrocchiale titolata a Martino parta un decumento del 1130, come un altre 1132 de, como d'una

A sud-ovest é Sa ou a rola (1080), della cui parrocchila (tiolata a sun Martino paria un decumento del 1130, come un altro 1132 a como d'un becco della Gistaldia di Sermanza vicino a Saonara sopra il Cornio respondente della compania della compan

vi sono accelle cortessemente. Fu principinta del caraliere Antonio Vigodarzen en 1813, proseguita com molta sua spesa e on disegno del-Jappelli nel 1817 per ristorare i villici del cara soffento l'anno innanzi, compiuta dal conte Andres suo nipote o figlio adottivo. In queste villaggio stanno anche le villeggiature Morosini, Pagan, e da altri si colturare i findi e rare piante spesitiamente dello Segarvata, che ne fa merito del conte Citadella, che pure in questa villa con la solita splendidezza è largamente benefico s' poveri.

Finori di Porta Poniecorro, poco lungi dalla mura ergevanal due monasteri, l'uno di San Gioranni Decollato, prima dri Benedettini, poscia dal 1400 dei cinonici di San Giorgio in Alga, e l'altro di San Gioromo di Benedettine. Presso questo fu vinto nel 1319 Simone Filipo capilano di Can della Scala dal podestà Altiniero degli Azzoni, uscito co Padovani

per liberaro d'assedio la città.

Lungo la strada oltre il ponte che accavalcia il unovo taglio da. Bassinello al canale di Roncipatto, à Vara ne B. Banzozo, oggi d'anime 2600, parrocchiale al canale di Roncipatto, è d'anime 2600, parrocchiale trona. Prima estendevasi ifin la la parrocchiale di San. Lorenzo di Paragua e una pratro dici elementa del Banzozo doverano a rettori di San Lorenzo oggi anno una libbra d'inoceno, il terzo delle offerte di Nasile e di Paqua e una prutro delle inoceno ci recurso de la Paqua e una prutro delle inoceno ci terzo delle offerte di Nasile e di na proprio della della della contra della de

Proseguendo vediamo sul lembo sinistro della strada uno di que termini della città, che la repubblica di Padova piantò sopra tutte le strade esterne l'anno 1287 per due miglia lontano dal Salone. Vi si legge il nome di Barone de Mangiatori da Samminiato podestà di quell'anno, e si fianchi

la croce, stemma di Padova,

Poco più in là parimente a sinistra è Ronarg I a (1927), presso cai na descolo XI eranti una selva dista Duido, Olnedo, Ilomedo da olno, nel XII due chiese di San Nicolo, e San Basilio, Oggi la parrocchiale porta il nome di quest'ultino. È picocla chiese con quache discreto dipinio. Vicinissima sia una casuccia, dore villeggiava il professore Dianin che venne sepolte impetto la chiesa, I terreni autorabani fertilizzati col concime, che da Padova facilmente vi si trasporta, prestansi ottimamente alla coltivazione degli ortago.

Oltre il bel ponte sul Roncajetto è Ponte San Nicolò. La parroc-

chiale dedicata a san Nicolò è d'juspatronato dei Collalto.

Rone sjette (948), nel 1962 i canonici possederano un castello, e imonaci di Santa Giustinta usati terreni, el oppisa fino al Santa Giustinta usati terreni, el opsisa fino al Santa Giustinta usati terreni, el possion incadigliori figuranti san Petro, proposion in propositi figuranti san Petro, propositi de la compania del propositi del

simo di Padova, e corre a Bovolenta, dove si unisce col canale di Pontelongo. Le tortuose sue volte e l'ampio son alveo lo palesano per l'antico letto del Bacchiglione, più grosso avanti le molte sue deviazioni operate nel tempi di mezzo. Nei dintorni stamo le villeggiature Da Rio e Sardagna. Qui il 29 luglio 1686 un turbine svelse alberi, atterrò case, portò vi a molni, sc-

cise uomini e animali e desolò il villaggio.

Casa le di Ser Ugo, ameno villaggio, in uno statuto del 1934 è noma Casale donia Hisporia. Col nome di Casale soluzia Hisporia. Col nome di Casale soluzia Hisporia. Col nome con consulto del secolo X, e dorea essere popolato anche prima, potichè vi sistema rarono lapidi antiche, una fin dei teste di epac romana sa incassata nel moro etterno del vecchio campanile e un'altra che la fisonomia del I o III secolo di Cristo, cole la murgia delle casa Gragoletto verso ia strata. Rimane avecto di corre unita casa Pere L. L'ampia parrocchiale contine un mando della contine di contine della creca il canonico Lodorico Crista vi lucciò, con testamento I della procesi in anche il contine di contin

del monaci di santa Giustina. Bortipaglia (1034) è detta sovente nei documenti Braida de palea. La parrocchiale col titolo di San Mariano ha il soffitto e le pareti della

La parrocchiale col lilolo di San Mariano ha il soffitto e le pareti della tribuna dipinti dal Demin. Vi è soggetta la chiesuola di Santo Stefano a Cà Murà che appartiene al Canonici Illirici di Roma, e una volta era unita a un monastero, in cui aveano ristoro i pellegrini diretti per Roma.

Del villaggio di Maserà e della sua chiesia parla la donazione dell'APSA, da Rorio vescoro al monastero di Santa Giustina, in questa carta la cince chi a carpetale e matrice di nore altre, l'abitola di San Martino, e in altra del 377 la schiama di Santa Marria, come oggio. Forse avea amendone i kidoli, a coi si dimentibo il primo. Olitre a questa chiesa antica il possesso in mocario di S. Giustina mo ongrizo e 1800 campi criez, compensi del demonito della contrada della contrada della contrada Boltani e quello unito alla casa Marchetti. Area una podesta il sua coverno.

Carpanedo (1034) avea nel muro esterno della parrocchiale di Santo-Stefano una lapide romana, che fu portata a Catajo.

Anche a Lion (1034) esisteva una lapide romana, riportats dal Salomoo. Alla parrocchiale di S. Andrea è soggetta la chiesa di S. Giacomo posseduta dalla famiglia da Lion e consecrata nel 1363 dal vescovo Pileo Prata.

Ē. controversa la origine del nome di Pozzo Veggiano. Nel diploma di Bercappiro del 985, inci un'irrama ai cannoli di Padova lo decime di parcelale ville, ai trova Publiciano, che l'Oriologio spica per Pozzo Vr. della di Padova lo della precibile ville di Padova lo della precibile ville di Padova le California di Padova della di Padova di

pre rimontare ai tempi di questa santa la siessa chiesa e il suo campanile. Al di là della strada di Bovolenta è Salboro (1045), con parrocchiale di Santa Maria, di cui si sta voltando la facciata verso la strada, mentre prima vi guardava l'abside. In ognuna di queste terre sono ville e pa-

lazzini, che saria lungo noverare.

#### XXII.

### Distretto II di Camposampiero.

Questo Distretto si compone dei Comuni di Camposampiero, Campo d'Ar-1 sego, Loreggia, Massanzago, S. Eufemia, S. Giorgio delle pertiche, S. Giuatina in colle, San Michele delle badesse, Villa del Conte, Villanuova, Campo S. Martino, Currarolo, Trebaseleghe, Piombino; 24 138 700 pertiche censuarie; con buone strade; 5372 case, 32157 abitanti, di cul 227 forestieri; terreni sabbiosi e sterili, eccettuati Marsango, Loreggia e Rustega; produce buon vino e geisi, e dianzi traeva gran profitto dalla filatura delle sete e dalla distillazione dell'acquavite; abbonda d'acque sorgenti e di rigagnoli, ma non ne cava tutto il frutto che potrebbe.

CAMPO D'ARSEGO (verso il 1137) è probabile abbia avuto nome dal rivo Arsego, e che prima fosse appellato Campo premarino. Della parrocchiale di S. Martino si veggono mattoni romani nelle muraglie; posteriormente fu

ampliata ed alzata sopra queste.

Di S. Maria Di Non (1130), villa romana, la parrocchiale, titolata alla Purificazione, appartenne alle monache di S. Croce della Giudecca. Della famiglia estinta da Nono vuolsi certo Bozza che diede il nome a Villa Bozza vicinissima, e che fondò un castello, le cui vestigia apparivano anche ai tempi di Portenari.

A nord-ovest a cavaliere dolla strada per Cittadella sta Curyanoto. Di parecchie lapidi scoperte ne'suoi dintorni, una riferisce il Furlanetto dedicata all'imperatore Caracalla od Elogabalo. Il monastero di S. Andrea, istituito da Tebaldo conte di Caldonazzo, nel 1146 da Bellino vescovo fu conferito al priore di S. Maria delle Carceri, coll'obbligo di mettervi de'monaci agostiniani. Nel 1494 il monastero delle Carceri in dato in commenda al card. Domenico Grimani, lasciando al suo abaie, finché visse, i priorati di S. Salvaro e di S. Andrea di Curtarolo, Morto lui, unironsi anche questi al commendario, che fu più tardi B. Gregorio Barbarigo: ma egli nel 1670 ottenne di unire al seminario di Padova e il priorato di Curtarolo, e quello del monte delle Croci. L'Orologio vi accenna anche un monastero di frati Minori nel 1220. Curtarolo, podesteria nel secolo XIII, ebbe castello e diede origine alla famiglia omonima estinta.

CAMPO S. MARTINO (1130) è in fianco della strada di Cittadella con parrocchiale e con ospizio di S. Lorenzo, in cui abitarono i Certosini dal 1809 al 1554 circa, per trasferirsi nel nuovo loro cenobio presso Vigodarzere.

MARSANGO con MARSANGELLO (1130) era parrocchiale col titolo di San Prosducimo. Narrasi che Jacopo da S. Andrea di Musone, uomo prodigo, giunto qui dalla caccia con altri compagni inzuppati di pioggia, abbia dato fuoco per ascingarsi ad un casolare di paglia, compensandone il proprietario col dono di 10 campi di terreno.

A nord è Bustago con parrocchiale di S. Bernardino, e ad est Arseso (1130) con parrocchiale de' Santi Martino e Lamberto.

Verso il 1137, fra San Giorgio delle pertiche e Sant' Andrea di CODIVERNO era Campopremarino, che fu probabilmente Campo d' Arsego. Di San Giorgio erano feudatari i da Marostica, e di Sant'An-drea, gli eredi di Giovanni Sicherio. Nacque contesa fra loro pel possesso di Campopremarino, e il vescovo di Padova, del quale erano vassalli, decise a favore dei Marostica. Nel 1195 esisteva a S. Giorgio un castello. lvi nel 1222 Ugolino legato dal papa a raccogliere sussidi per Terrasanta, fu accolto splendidamente da Giordano vescovo di Padova. I vescovi di Padova avenno la aignoria del villaggio. Buoni dipinti sia nella casa, sia nella chiesa arcipretale titolata a s. Giorgio; nel campanile un vecchio bello e robusto torrione, vicino al quale corre la Fergola.

Dove questa s'incrocia colla Vandura e col Muson del Sassi, a cavallere

della strada da Vigodarzere a Camposamplero, è Torre di Buri, già pro-

nugnacolo con solido torrione, atterrati nel 1557.

A nord-ovest è S. Giustina in colle (4137), la cui parrocchiale, mia volta matrice di più chiese, risulta dai documenti prima del 4180; ha fisonomia di grande vetustà. Il campanile, a questi di atterrato, dovea essere molto antico. Il sacerdote Carlo Ferrato lasciò dotl a povere donzelle di questa parrocchia. Dipendono da essa Tengola e Tengolana (1880), appellate così nai fiumicelli che le baguano. Un diploma del 1008 di Enrico I rafferma al monastero di S. llario la giurisdizione sopra le ville di Geresaria, Pla-

dano, Pisniga, Tercela, Stra, corte di Triteculo e corte di Aureliaco. Di qui ad un miglio siamo a Camposampieno, avvenente e popoloso casale, bagnato dal Tergolin e dalla Vandura, che corrono quasi inoperosi (v. la fig. a pag. 40). Deriva il nome da S. Pietro, a cui unitamente a S. Paolo e dedicato il tempio maggiore, e lo diede alla famiglia omonima, di cui vivono discendenti; primo le nostre carte nomano verso il 1127 Tiso, rassallo del patriarca di Aquileja. Uno statuto del 1265 lo nomina con le sue mariganzie, cioè ville soggette e governate da meright, ora deputati comunali. Avera un forte castello circuite da mura, ar-gini e fosse in potere di quella famiglia, padrona anche dei forti di Treville, Campretto e Castelfonte. Oggi non vi osservi che due alte torri. È diviso dalla Vandura tra la diocesi padovana e la trevisana, S. Marco di Campo Arcone spetta a quella, il tempio maggiore a questa. Nel tempio maggiore, grandioso ad una nave, trovi freschi e tele del Santi, e nella chiesa di S. Marco una bella Madonna sopra l'altare maggiore. L'ospedale, capace di 50 letti, assistito dalle suore di S. Dorotea, lo fondò il vivente Pietro Cosma nel 1855. Nella chiesa di S. Giambattista dei Minori Osservanti, serbansi antichi freschi, ma rovinati dai sistauri. Nel piano superiore dietro al coro sta una piccola cella, nella quale dicesi che infermasse S. Antonio, donde fu tradotto all'Arcella presso Padova, in cui morì; un vecchio ritratto vuolsi colorito da un suo compagno sopra le tavole che gli servirono di letto; ma si levarono per divozione molti pezzetti. Poco lungi avvi il santuario del Taumaturgo, con freschi antichi e stupenda tavola attribuita al Bonifacio, che rappresenta il vecchio castello e S. Antonio che da un noce predica: È tradizione che l'altare eretto nel 1432 da Gregorio Camposampiero, poggi dove sorgeva quel noce. Fu Camposampiero sede di un podestà nei secoli scorsi, ed ora di commissariato e pretura. In esso è un Monte di pletà; le suore di S. Dorotea dirigono le scuole elementari; l'archivio del Comune fu sperperato dai briganti nel 1811. Vi sono parecchie filande e nei dintorni prosperane i gelsi. Novera circa 3000 abitanti.

 Saccheggiato dallo Scaligero l'anno 1320, travagliato sette anni dopo dal ribelle Nicolò Carrarese, restituito l'anno 1328 da Cane a Tiso II, Camposampiero, ceduto l'anno 1337 da Tisolino ai Veneti collegati con Marsiglio da Carrara, obbedi sempre a questa famiglia, dopo alla repubblica veneziana, e l'anno 1512 pati grave nocumento dallo armi di Cesare. Nel marzo 1842 presso il castello si scoperse fondamenta di grosse muraglie con uno strato di cenere e di carboni disposti in modo che sembra un incendio aver distrutto quell'antico edificio, ed aversene cretto un altro a forme differenti. In un torrione del castello rinvennesi una medaglia romana in vaso di creta con epigrafe relativa all'imperatore Comodo, donde si può dedurre che quella vecchia fabbrica fosse di costruttura romana » (GIOVANNI CITTADELLA).

A nord-ovest trovasi FRATTE (4127) con parrocchiale di S. Jacopo.

Tre miglia distante è Villa del Conte, Villa Comitis. La chiesa de' Santi Giuseppe e Giuliana, ha bella forma moderna.

Loussonol à villa romita con povera chiesetta titolata a Maria e dipendente da quella di Loreggia. Il soffitto è dipinto a fresco con molta maestria, come la Fede sulla volta della cappella maggiore dal Santi, che omai

settantenne possede qui comoda abitazione.

Ottone I nel 1972 dono da Abramo vescoro di Frisinga la corte di Goosso, ora della provancia trovissana, e le terre seggette fine a localificatosso, real della provancia trovissa, e le terre seggette fine a localificada Loreggia che fia parte della nostra provincia. Ha bella chiesa dedicata tabara. Il Romano vi itene una progrediente fabbrica di ornamenti ediliti bana. Il Romano vi itene una progrediente fabbrica di ornamenti ediliti bana. Il Romano vi itene una progrediente fabbrica di consociali della consociali della

Nell'ultima sistemazione territoriale si compresero nella provincia padovana le parrocchie di Piosanno, con chiesa titolata a s. Biagio; di Tonraggelle ai santi Simone e Giuda; di Levana, ai santi Pietro e Paolo; di Silvelle a s. Martino; di Trepaserenne a s. Maria; e di Fossalty a s. Ja-

copo, le quali prima dipendevano da Treviso.

Róstra (127) fu das col suo eastello in feudo a Guercio da Vigodazen nel 1239 da Alberto vescovo di Trevisa, in guiderdone del suo valore per liberare quella citit da Alberico; onde un ramo della famiglia da Vigodarzere si cognominò di Rostega. La cibesa dell'Assunta ha un campanile di moderna eleganza. Giandomenico Cecconi parroco in questo secolo lasció dota, e Carlo Marinoni and secolo passigo soccopsi ai porcea.

S. Dono ha chiesa titolata ai santi Adon e Senen, una volta unita all'abazia di S. Benedetto di Polirone di Mantova. Fu predato e incendiato

dai Trevisani nel 1229, e dai Veneziani nel 1372.

MASSANZAGO (1276) con parrocchiale di S. Alessandro va lieto della vil-

leggiatura Baglioni, cui è annesso un tempietto a Maria, al quale nella festa della Maternità in ottobre concorrono moltissime brigate. Di autunno si trovano nelle chiese di questi dinorni cumuli di pannocchie di frumentono, che regalano i villici per ringraziare Iddio del fatto raccolto.

ZEMINIANA (1199), al confine del Distretto verso il Noalese, ha la chiesa

dell'Annunziata.

Bononocco è diviso nelle ville di S. Eufonia con chiesa accipretta, e di S. Leonardo chiesa parrocchiale, amendue ricordata prima del 1192. La nolissima Speronella, nel suo testamento del 1199, fra altri moltissimi legaria
lascio fire 100 perche si costriure e dotasse una chiesa di Santa in
questo villaggio. Scrivo il Salemonio: « Rizzardello Potte signore
nella villa di soprotocco bebe un patazzo munito di aggiatra difesa con
cali villa si soprotocco della manazzo munito di aggiatra difesa con
sto nella villa si sessa fece del suo castrati un fempio. Lego pure in 0sto cella villa visesa fece del suo castrati un fempio. Lego pure in 0voren 99 guerreggiando il Comun di Padova coi Vicentini, il castello di
Borgoricco fa preso dis Padovanio perchè contra essi ribellava ».

S. Micierze delle Baresse, giò privocchia nel 1192, con campanile, probabilmente vecchia torre, di recente ristaurato; possede nella cappella maggiore due pitture del Miller e sopra Paltare una discreta Madonna. Il sofitto è condotto a ornamenti e medaglioni di stucco. Eravi uno spedale con chiesetta di S. Giuliano, unito a S. Giorgio in Alga di Venezia.

La chiesa dei S. Pietro o Paolo di Bronzola anche nel 1192 era parrocchiale. Oggi dipende dalla chiesa di Fiumicello di cui è patrono il rettore. Parimenti la chiesa di Fiumicello, ora titolata a s. Nicolò, era parrocchiale l'anno 1192 S. Andrea di Codiverno (1137) aveva castello nel 1148 ed era parrocchia nel 1192.

DÍ VILLAGOVA (1276) P arcipretale dediciata a san Prosdoctino, a tra mari, era matrice di dodici chiese che venivano a battezara nell'a mipio suo fonte. Ha un colossale campanile, e nella cappella maggiore una buona Madona. Nel cimitero sorge una edicola, che Girobamo Buzzini, tornato ambasciatore dalla Porta Ottomana, murò alla foggia del S. Sepolero di Gerus-lemme; e sopra una pletrar che si vuole abba egli portato da Golgola, sta scritto — Pietra sopra la qual comparvero gli Angeli alle Marle.

Anco la chiesa dell'Assunta di Murelle era parrocchiale nel 1192, e fu

governata per qualche tempo dallo Scardeone storiografo.

RESCHIELLING (1110) ha parrocchiale di S. Daniele, ricordata in uno statuto anteriore al 1236. Si sia ricostriendo il campanile a disegno del Per 72220lo. Dello spedale si vuole un avanzo la casa posta non lungi dalla chiesa.

## XXIII. Distretto III |di Cittadella.

Vi appartengono I Comuni di Carmignano, Cittadella, Pontanira, Galliero, Cazzo, Grantoro, S. Giorgio in Bosco, S. Martino di Japari, S. Poste Engle Common, S. Giorgio in Bosco, S. Martino di Japari, S. Poste Engle Common, Piano da per tos, manta 27,901 abianti, di cui 327 forsalieri, in case 1919 appara por la susperficio di 180,018,30 genti de consustrio. Ila terre irrizale e abbondose di grani e di gebii per solerza prit che per fecondità naturale. Faglica delle stato dei Bissano, Vicenza, Padova e Treviso, mantiene prospersos commercio amssime di buol da macello. Il Brenata lo bagna da nord a sud ver ponente. E il più silegro distretto in pianura della provincia, e lo intersecan strade o molteplici rigagnoli.

Lungo la via che da Padova per Limena conduce a Cittadella s'incontra per prima Paviota, frazione di S. Giorgio in bosco, con chiesa di S. Jacopo, dipendente dalla parrocchiale di questo, che col nome di Pataviola tro

PERSEGAIA, con chiesa di S. Margherita oggi dipendente dalla parroccilità di Llohia, è probabblissimo abbia nome di persici, come Perazole e Brombeo dalle pere e dalle brembe o prugne. Il primo decumento da meriore uno che menzioni Persegara è una sentenza del 19 dicumbre 1918, promunetta dal podesta di Padora Giovanni llunca comasco e da Sual giuni della considera del considera del podesta di Padora Giovanni llunca comasco e da Sual giuni che della considera della consider

Lobia (1265), a sinistra della strada di Limena, lia parrocchiale titolata a S. Bartolomeo, ricostrutta nel 1664 dal Comune e dai divoti.

E vicine S. Giorgio in Bosco, In uno statuto del 1265 si nominano

Ambe Decanie Sancti Georgii in busco, ch'io ritengo l'una di questo villaggio e l'altra di Paviola che gli è soggetta.

BOLZONELLA ebbe una volta torre famósa, a detta del Salomonio, dov'ora sorge altra villeggiatura con ampi possessi del conte Andrea Citadella Vigodarzere. L'unito tempietto della Santissima Trinità serba lo ossa della faniglia di lui, e dipende dalla parrocchiale di S Giorgio in Brenta. Fra S. Giorgio in Stenta. (1233) e Fontainta, Ponzino de Pouzoni cre-

Fra S. Giorgio IN Brenta (1234) e Fontaniva, Ponzino de Pouzoni cremonese, podestà di Padova nel 4316, scontrò Beltrame condottiere scaligero Mustroz, det L. V. Vol. IV. mentre valicava la Brenta e lo sconfisse, e ferito il menò prigioniero in

Padova, dove mori.

Due villaggi ad ovest oltre il Brents portano il aome di Gastroatro; l'enino, Grantoro vicentino, Grantoro del S. Lorenzo, da cuti dipiende in Gapinipa, S. Pettro Enqui con parrocchiale di S. Lorenzo, da cuti dipiende in Gapinipa, S. Pettro Enqui con parrocchiale di S. Lorenzo, da cuti dipiende in fast a cuti di susidiaria l'attra chiesa alla Gianzacion, nell'ultima sistemazione forono della vicentina trasportati alla provincia padovaza. In un sustanto del 1376 Grantoro padovano si appella Gropsisorium. Il soffito della chiesa si dipiato si frecco dal Santi, fin devastato nell'accessione del superiori della chiesa di dipiato si frecco dal Santi, fin devastato nell'accessione della considerazione il liberare i pri-gionieri che averano preso nel castello di Carringona il liberare i pri-gionieri che averano preso nel castello di Carringona il liberare i pri-

CANFRIOLO (Canifredulum 1276) dipende da Grantorto padovano. Avea castello eretto dai Padovani nel 1191 e rovinato nel 1202 dai Vicentini. Ripreso dai Veronesi, fu ricuperato con astuzia dal suo signore Pietro conte di Carturo, soprannomato Folge pe' suoi stratagemmi militari, on-

d'egli aggiunse una volpe alla sua arma gentilizia,

Di Canfriolo si perviene presto sulla strada di Vicenza, e volgendo elestra si tvora il magnifico pone di legno sul Brenta presso l'amenissimo villaggio di FONTANVA. La hangida omonima, ora estinta, tu potente a segno, che nu Uberto di Amprondo fo teletto nel 1608 à difensore ed avagno, che nu Uberto di Amprondo fo teletto nel 1608 à difensore ed avagno, che nu l'uberto di Amprondo fo teletto nel 1608 à difensore ed avagno, che un le prime vassile dei nosti Vescovi, col Translagrafi, Steni, da Montagenoe, Maltraversi, da Banoe, da Carrara, da Este ecc.; e di casa abbiano vistoso donazioni di terreia a monasteri e luoghi pii. Sa badamo ai cronisti questo castello era in origine possedito da certo Grandollo Romando Longolardo, da cui provene il fantiglia da Fortanavra, e de guesti de la collega de la coll

Fons et origo Patrum, regali semine fulgeas Fontaniva fuit. Mater generosa Protorum Fontanivenses genuit, magnosque Milones, Atque Vocatorum series, procerumque Peraga, Gandulphos, Alatos, Baphos, lectosque Sicheros, Cum Canibus Zuccos, Vitelos de semine Rulli.

Oggi nella grandious parrocchiale, titolata al B. Bertrando e ricostruita nel 1943, una bella Malonnia in trola credesi el Sasoferrao. Si admit 1943, una bella Malonnia in trola credesi el Sasoferrao. Si admit 1943, una consulta de la compania de Roduli, e dirigendosi verso Roma justo per questo villaggio allora sisoreggiano da Bado dei Canloi, al laggio mello assi di lui e i vii termino su grandia de Roduli, e dirigendosi verso Roma justo per questo villaggio allora sisoreggiano da Bado dei Canloi, al laggio allora sisoreggiano dei passi vivia per al la laggio allora sisoreggiano del passi vivia per al laggio al laggio allora del laggio allora sisoreggia coi paesi viviali per ingrassare i buol da macello; la critiena del Citadella Vigodarere, risalta graziosamente ira ombrosso piante sopra rampo rereleggiante prato che gli da sipanato inanad. Vi appertene una per la citado del controlo del Brona.

CITYADELLA sorge dove s'incrociano le strade da Padova a Bassano e da Vicenza a Treviso. Fu eretta nel 1220-21 (v. fig. pag. 51), e ne diresse il lavoro Benvenuto da Carturo che alzò a foggia di poligono ad angoli molto ottusi un girone di mura, grosse oltre un metro e mezzo ed alte dodici, non compresi i merli; le rafforzò di trentadue torri poste ad eguali distanze: vi apri quattro porte munite di saracinesche; le difese da attrettanti torrioni solidissimi: vi scavò una larga fossa all'intorno; e vi getto quattro ponti levatoj che accennavano alle porte. Ora questi sono di pietra, e da questi partono quattro ampie strade che si uniscono nel centro del castello, ossia nella piazza, e lo dividono in quattro parti, le cui abitazioni per altre strade minori che finiscono nella mura vengono distinte in parecchi spartimenti quadrati. Restano tuttora le mura, le torri, la fossa in cui si diede talvolta lo spettacolo della regata, le porte con triplice ordine di archi, eccetto quella di Bassano che ne novera sinque e formava il castello propriamente detto, da cui si passava a girare le mura.

Luogo si forte e in così felice postura, privilegiato avanti il 1236 della fiera annua che prima tenessi a Gnara, e di un mercato ogni domenica, invitò presto numerosi abitanti dai luoghi vicini, onde scaddero i castelli di Onara, di Carturo e altri. Ausedisio de' Guidotti podestà in Padova per Ecellno vi rinchluse nella torre di porta Padova molti cittadini, di cui oltre a 300 uscirono dopo che Cittadella fu tolta dalle ugne del tiranno.

Riavuta dai Padovani la lihertà, emanarono alcune leggi tendenti al buon governo e alla golosa custodia di questo castello. Una del 1275 vi prepose due podestà e un capitano. Dei podestà, amendue stipendiati con ilre 68 e soldi 13 per quadrimestre, e tenuti a mantenere del proprio due cavalli e due servi armati. l'uno avea ad abitare continuamente sopra il girone con 15 guardie, maggiori d'anni 25, l'altro poteva soggiornare nel paese con altre cinque. Il capitano con sei guardie avea a stare semnel piete con ante cinque, il capitato con la serva i se per un servo i 2 lire pre nel castello di porta Bissano, ricerendo per se e per un servo i 2 lire al meso e obbedendo agli ordini del polestà. In questo tempo di cittadini libertà prosperò Cittadella. Passò quindi al meso con la companio del capita del 1347 Lodovico re d'Ungheria de l'Ematosco I i al cociose regalimente nel 1354 Carlo imperatore e poscia

due volte gli oratori del potentati, helligeranti nella guerra di Chioggia. Cittadella sunì le stesse vicende di Padova senza perdere dell'acquistata prosperils, e nel 1397 con le terre soggette potea mettere in armi 5150 nomini, di cui 600 a cavallo; nel 1405 prima che Padova si diede al Venezin ler maneggi del son arciprete Agostino e di altro sacerdotte, onde il doge Mithele Steno, con lettera del 26 marzo 1406 assegnò all'arciprete, finchè visse, i redditi dell'abazia di Carrara, decretò di ri-spettare gli statuti di Cittadella, e cesse agli abitanti le terre di Mira Spi-

nosa, già appartenente al principe da Carrara, o la Gera Brentella, che bagna il paese, con facoltà di edificarvi un molino. Nel 1484 la repubblica di Venezia dono questo paese, che fruttava 10,000 ducati l'anno, a Roberto da Sanseverino suo generale, e morto lui a Pandolfo Malatesta, per riprenderglielo quand'egli si accostò alla lega di Cambrai. Occupato per breve tempo dalle armi, cesaree, soffri gravissime jatture e lo sperpero del sno archivio. Ehbe al governo, oltre i podestà, un sindaco ohe curava le rendite del Comune, un console ch'esigeva i dazi o le gravezze, sei stimatori che le spartivano, quattro regolari con 40 guardle dette saltari, che proteggevano le campagne, il consiglio dei 40 ch' eleggeva gli ufficiali, a cui in seguito si aggiunsero altri due, l'uno di 66 ch'eleggeva quello, e l'altro generale che nominava questo, na collegio di 12 notaj, i deputati prima 12 e poscia 4, che presiedevano col podestà

ai consigli, e i quattro proveditori di sanità istituiti nel secolo XVII. Oggi è sede di un commissariato, d' una pretura, di un consiglio e delle cariche comunali. Ha verso i 7000 abltanti, mantiene prosperoso il commercio col Tirolo e con le altre vicine provincie; e frequentatissimi ne sono i mercati al lunedì e la fiera annua in ottobre. Molte civili abitazioni vi trovi, mnnite, come a Padova, di portici lungo le strade principali, popolati borghi, buoni alberghi, un teatro colorito dal Bagnara, uno spedale, un monte di pietà, un collegio femminile, la grandiosa arcipretale di S. Prosdocimo ad arditissima nave, disegno del Bertoldi di Cittadella, con facciala incompiuta e piccolo campanile, e buoni dipinti del Demin, del Santi, del Querena e una Cena in Emaus bellissima del Bassano. A questa arcipretale, una volta ufficiata da un arciprete, aei canonici e parecchi chierici, aggiungi con altre chiese di minore importanza quella di S. Maria del Torresino che ha una tavola molto lodata, scuola di Squarcione, rappresentante Gesù morto e tre tele di Cito de'Rossi da Cittadella. Un tempo nel borgo fuori di porta Bassano era il monastero degli Agostiniani ora convertito in osteria, e fuori di porta Treviso il monastero dei Riformati, ora caserma. Il Portenari ne ricorda pure di Carmelitani, Zoccolanti e Certosini. Oggi si trovano fuori porta Bassano due macine e nel paese parecchi torchi d'olio.

In questo paese di cui stampò cenni storici Giovanni Cittadella, ebbero i natali Giuseppe e Antonio Comino rinomati tipografi, Gaspare dagli Uccelli incisoro in ramo, Michele Fanoli e Francesco Zanoni pittori e Michelangelo Carmeli professore di lingue orientali e autore di varie opere.

A nond-ovest è SANTA. CADOR BISCURN, o a nord est GALLIAIN la cui parrocchiale titoliai a S. Maria Maddiena, ha buono statue di marmon. I place Doice, acquistato dalla imperatrice Maria Anna moglie di Ferdinando I, si condiata del maria del maria del maria del maria del maria del parco di 190 campit. E tudizione che nel 1907 siasi trovata vicina ad Asolo una tavola di bronzo portante il decreto del senato romano che stabiliva in questi dintorni il confine tra i Pedenonalni e i Padovani.

S. Martero de Lorana, grossa villa, detta Luparium in uno statuto del 1231.

B. Martino per patrono della eleganta entrepetal, cor matrice di Galliera e di Tombolo. La fronte è ornata di bassorillevi e statue; e internamente buoni freschi nei soffitto, una statua della Madona del Bianchi di Folitza, e buoni dipinit del Vicari di Venezia. Vi trovi sanche il corpo di S. Delendente, la sercetta serba i ritratti a dioi di utti gli arrigetti del rittigggio dal gli altari della chiesa. Nei dintorui havvi una forriera e nella contradi dell' Abbasia una rotola per piare il riso e una a tritare il linseme: e Pierina Bulian moglie a Luigi Silvello si distingue nella tessistura di toraglie.

A CAMPRETO (1437) la famiglia da Camposampiero tenera un castello ce fu cretto nel 1204, distrutto da Ezelino nel 1246 e riedificato per ordine della repubblica di Padora insieme con quello di Mirano nel 1272.

Vi esisteva nel 1221 un monastero,

A TOMOGO (1235) il Preti di Castelfranco fu incaricato di erigere una nuova chiesa a tre navi. Ma costrutta la grandiosa facciata, si volle per economia ridurre ad una sola nave il tempio, onde i fianchi della facciata sporgono dai muri laterali. È titolata a S. Andrea. Vi è aoggetta la curazia di Santa Eufemia, vulgarmento detta Abbazia Pisani.

Da ONARA (972) ebbe nomo la famiglia, che si cognominò poscia da Romano. Avea curia, flera annua che si trasferi a Cittadella prima del 1236: il castello, atterrato nel 1228, sorgeva pochi passi lontano dal cimitero presente, la cui edicola si tiene dei tempi di Ezelino. L'arcipretat, titolia as. Biligio in Marmo. e campanile, glà vecchia torre, sel cui mare sta intisso un autico iddelto campanile, glà vecchia torre, sel cui mare sta intisso un autico iddelto tarterni e risipi e una elegante e comoda rillegaliari da la irachitettata, con tempietto, che ha una bel dipinto del Simonetti figorante S. Caterina, e ereba le cosa della finnigita Cittadella. Dall'i alti del palazzino verso nord si domina una bella e vasta pianora fino si colli Avolani, e in esso el Bimbo e Santa Maddena, e in irratto della concessa Beatrice Papafara Cittadella pole si irratto della concessa Beatrice Papafara Cittadella perpoblica veneta, e fasta prigionero dai Turchi nella difesa della Morea e moro a Coisantinopoli. Andrea Cittadella nel 1616 diesa della Morea e moro a Coisantinopoli. Andrea Cittadella nel 1616 colar dalla recupibilica.

Appartengono a questo Distretto S. Nicolò, frazione di San Giorgio in bosco, e S. Anna Monosina o Villa Ramusa, che ha vecchio palazzo di buona architettura, ma assai guasto, una volta dei Morosini, ora del conte Cittadella che vi tiene filanda, sega e pila pel riso.

# XXIV. Distretto IV di Montagnana.

Finno parte di quanto Distertto i Comuni di Casale, Castaltudos, S. Margherta, Masi, Mediadino, S. Fiderai, Megidanio, S. Viderai, Medianio, Artico, Medianio, Medianio, Medianio, Medianio, Medianio, Medianio, Medianio, Medianio, Saleito, Urbana, E. piano ed esteso 178/022-94 pertiche censuarie, con 8807 case e 27/8/00 abituali, di cui 73 soli forsatieri. Ha terreno che inclina al leggiero in Urbana, Castelhaldo e Casale, molto sabbisos a Masi, tenzo e in Megidanion S. Vitale e in parechi dinormi di Montanana, legiero e sciolto negli altri dinorni di questa, assai frabile a Megidanio per seletto della di periodi di Medianio di Mediania di Mediania

ventesation della consistentia di consistenti di consistenti di consistenti di consistentia di consistenti di consistenti di consistenti di consistenti di consistenti di consistenti di consiste

Progredendo lungo la postale, si giunge alla città di Montagnana (Ponz Eniani?). Ai tempi romani fu compresa nella colonia atestina, e

4 Le Lupte, che ditungansi per Saletto ad Este 5 miglia, formano una zona di sabbia simile a quella dell'Adige. Restorono incolle fino al secolo scorso, in cut i Veneziani le "Sucessera a privati per metterie a cottura. nel medioevo la signoreggiarono i marchesi d'Este, poi la repubblica di Padova, Parecchie iscrizioni scoperte ne' suoi dintorni provano ch' esisteva ai tempi di Roma, nei quali aveva anche un Foro, perchè Tacito scrive che i Vespasiani, partiti da Este e valicato l'Adige al Foro Allieno (Aniano), sconfissero i Vitelliani, che fuggirono struggendo il ponte. Soggiogata dai Longobardi divenne Sculdascia, o Scodusia, e comprendeva Gazzo, Vighizzolo, Ponso, Megliadino, Saletto, Montagnana, Trecontadi, San Salvaro, Urbana, Merlara, Casale e Altaura, cioè tutto il distretto di Montagnana e parte di quello estense. Indi la possedette Ugo marchese di Toscana, da cui provennero i marchesi d'Este. Di questi Azzo II, l'anno 1077, ne ottenne la conferma da Enrico IV per sè e pei snoi figli Ugo e Folco. Intendo dire della giurisdizione e di gran parte dei terreni, non di tutti, poiche abblamo una donazione delle decime di Montagnana fatta nel 1026 da Orso vescovo al monastero di S. Pietro in Padova. Nel 1100 vi esisteva un castello, dove soggiornava il marchese Folco che nel 1115 donò al monastero della Santissima Trinità di Verona, la chiesa di S. Martino con lo spedale, terreni a Trecontadi e il diritto di trar legna dai boschi presso Montagnana e Urbana. Occupata Padova da Ezelino (1237), divenno il castello di Montagnana il rifngio del Padovani. Assalita da lui 1238, oppose eroica resistenza. La ebbe nel marzo 1242, ma ridotta in un cumulo di rovine dai cittadini che ricovrarono in Este. Egli innanzi di partire ordinò che altro castello vi fosse costrutto, forte come il primo. Spento Ezelino, i Montagnanesi, come 1 Padovani istituirono un annua corsa di cavalli sulla via che conduce al Vampadore, decretando al primo giunto alla meta il premio di un palio scarlatto, al secondo un gallo e al terzo un mellone. Ceduta Montagnana dal marchese Azzo alla repubblica di Padova, questa vi mandò un podestà e un capitano; il podestà riceveva lire 70 per semestre, ma dovea offrire un pegno di mille marche d'argento, il capitano con otto guardie aveva a stare continuamente sopra la torre del castello. Inoltre i Padovani nel 1277 vi arginarono il fiume nuovo, e vi scavarono un alveo largo 40 piedi che finiva nel Frassine, facendo una rosta di muro coperta di lastre di piombo, onde l'acqua non potesse scorrere nel flume se non ad alto livello. Montagnana assalita ancora da Cane Scaligero, resistette, ma vide incendinti i suoi borgbi. Cadde nelle mani di lui cinque anni dopo per vile terrore del suo podestà An-tonio Filarolo che fuggì a Badia. Nel 1337 si diede spontanea a Marsilio da Carrara. Accolee il 1339 Mastino della Scala ospile del principe Ubertino da Carrara. Dovette a questo il canale da Montagnana ad Este (1343), più tardi abbandonato perchè incomodo alla navigazione. Ebbe per ordine di Francesco I da Carrara nuove fortificazioni, e in due anni le compieva Franceschino dei Schiti. Insultò nel 1388 all'infelice Francesco II da Carrara, uccidendo il suo capitano Bartolomeo da Montecuccolo, e si diede a Giangaleazzo Visconti. Tornò a quel principe per abbandonarlo ancora, cacciandone il presidio e otfrendosi nell'agosto 1405 ai Veneziani. A ciò spedi Antonio Abriano, Giacomo e Francesco Mini e Bartolomeo Guidotti al doge che li accoglieva benignamente, e accordava ai Montagnanesi di mantenere i loro statuti e di mutare la loro insegna munita del carro nell'odierna fregiata di una stella, a cui sormonta il leone alato. Nel 1397 col suo distretto contava 4350 nomini atti alle armi, di cui 2300 a cavallo.

Le mura quissi initatie girano i W00 metri, in pentagono i regolare con fosso e torri ottangolari di diviêra seçoca. Una volta erano due le porte, Legango e S. Zeno; poi vi si apri la Nuova che conduce a Vicenza. A porta La-guago si erge il cassilla, principale non el 500, e circunto altare antro e faori angua si erge il cassilla, principale non el 500, e circunto altare antro e faori grossissume porte chiudenti le arcate tuttora esestenti. Sovrastano due consessili torrioni quadrati; e tre altri, posibe la quarto fu demolito a Porta

S. Zeno, anche questa bene fortificats con due ponti levatoj e sai porte. Entro le muri fir molec civil shizaioni, musile què è ld iportici, fanno balla comparsa il Monte di Pieti è i palazzi Valeri, Bragadini, Santini che propettuno coi Duvino sull'ampia puzza potta nel centro; e così i palazzi Fortiti, Richetzzi, Facchini, Piesni, Trotta, Lion Balbi, il testro, il pubblico mancio in propera della prima mediatata un tempietto che va eranto di una tarola del Gian Bellinie dove una stampa appicciata li erro cornice reca: e Cenerl di Vittor Pisani, Generalissimo della Ven. Repub. L'anno MCCCLXXIX sairò la patria nella guerra di Chioggia. Mort in Manfendonia nell'anno MCCCLXXIX il giroro XXIV. Agonto nell'eta d'anni L'III. Il issuo corpo per ordini dell'eccellentissimo senato venne deposio a pubblica di propietti dell'eccellentissimo senato venne deposio a pubblica di propiettis dell'anno MCCXIV.

Il suo propipote Pietro Veiter Pisani ottenne dal governo di poterio trasportare in questo suo criatorio di Montaganna Pisano MCCXIV.

Inclitus hic Victor Pisana stirpis alumnus Armorum ostilem cenetum caput aquore classem Tirreno strasi hunc patria claudist ai ille Egreditur clausam reserans ubi Brundulus altis Stragibus insignis deducit in aquora Brentam Mors heut mana vetat tunc cum mare classibus implet.

Il palazzo manicipale in fianco della plazza è attribulto al Sammicholi Lasala dove si radua i i consigli or sornata d'un magnitico soffitto a bomobili intagli in legno, di una hunetta celerita dallo Zanchi e sovra tutto di una graptica stratis di Giovanni Banoconsegli comunque gusata, cele fu qui portata dalla chiesa del Nome di Gesti civera unita allo spedale vecchio, ci oggi convertiu a stalla. Exrebivo del Counters non ha documento il pia antichi del convertiu a stalla. Exrebivo del Counters non ha documento il pia antichi del deliberazioni del Collegio dei Noti jal 1893 al 1898, e parecchi volumi della deliberazioni nel Consigli del secoli XVII XVIII.

Quando ai tempi di Ezelino lu distrutto il Duomo, l'arciprete e i suoi canonici passarono a Vighizzolo, e solamente nel secolo XV si potè costruir il grandioso odierno di Maria e d'juspatronato regio. La facciata non compiuta ha una porta ad arco trionfale, eseguita posteriormente dal Sansovino, ma poco dicevole allo stile della fabbrica. Sopra questa faccista di straordinaria altezza nn orologio costrutto dal Ferracina batte l'istante in cui nasce e tramonta il sole. Internamente la chlesa è una gran croce, le cui braccia furono agginnte più tardi, siccome il core eseguito a disegno del Palladio. Le pareti già dipinte a fresco furono poscia imbiancate. Contiene buone sculture e pitture, fra cui del Buonconsigli, e bellissimi altari di marmo. Meritano osservazione nella cappella maggiore i grandiosi ornamenti e le colonne di terra cotta, nna volta dorati ed ora tinti di bianco e giallo. Di campanile serve una torre delle antiche fortificazioni. S' ha inoltre la chiesa di S. Giovanni apostolo, di S. Francesco, nel secolo XIII appartenente ai Minori Conventuali soppressi nel 1769, con buoni dipinti; la chiesa e il convento di S. Benedetto, è oggi abitato dalle figlie del Sacro Cuore che vi dirigono un collegio femminile, la chiesa de' Santi Rocco e Sebastiano, già unita al monastero di Cappuccini e ora allo Spedale Civico e alla Casa di Ricovero; quello fornito di una biblioteca medica donata dal Penolazzi e capace di 40 letti, questa promossa dal direttore Zannini, e aperta il 21 dicembre 1859, l'uno e l'altra assistiti dalle Suore della misericordia e tenuti con somma pulitezza e direi quasi con lusso; la chiesa di S. Antonio abate di vetusta fabbrica, a cui era annesso un ospizio di Canonici Regolari di S. Salvatore di Venezia; parrocchiale di S. Zeno, rimodernata con vecchio campanile; una cappella, unica vanzo della chiesa di S. Maria delle Grazie e del monastero di Minori Osserranti; la chiesa di S. Giambattila la, già appartenente alle Terziarie di San Francesco che presto sarà demotita co monastero e la Madonna di fuori, frequentatissima nella condita coloria di controlo di control

Il cimitero con portici d'ordine tosano non è ancora complute; il Monte di Pietà presta a 5 per 400 e possicie una tavoletta del Bunconsigit. In fianco delle spazioso stradone dove si fa il mercato pel buoi è un pubblico passeggio foggiato in minori riproportani cue del Prato della Valle di Padova, nel cui centro per abbassare un'altura si trovvano tegole e monete romane, frammenti d'armi e monete del mane del certa del di Babrica, onde si argomenta che qui fosse il castello anteriore ad Ezelino, nanto più che il sito nomasti Gampièren. La collectione d'inore ad Ezelino, nanto più che il sito nomasti Gampièren. La collectione

quadri del Baricolo ne vanta del Caracci e del Luini.

Mouaganan ha 8000 ahianti dediti all'agricoltura ed al commercio, specialmente della canapa, tra cui prineggiano i Forsti, Barcelo, Zeni, Greionest, Vialeri, Garthin, Placco, Presidocimi, Chinagitia, Eberte, Pertile ecc., ampie e biones strade, in ginansio pirtuto, un commissariaso, una pretura, una congregazione municipale. Le terre produceso molta canapa e biono liperio in transione de Montaganan, ricorderò qui nalla Pietre Filencio Ginteo dotto grammatico, Carlo Guarnazza professore di jeggi nella Università di Padora, Gaspare Marzolo professore di medicina, Ginabattista Marzolo arciprete, giurisperito e poeta, Marc'Antonio Nili autore di paracchi scritti, pittori Josoph da Montaganan nal secolo XV, Pietro nel XIV, Antonio Professore di medicina del secolo della dell

Bonoo S Manco, un miglio da Montagnana, ha belta e grandiosa chiesa ovale, architettata dal Vantini di Brescia, accetto la maggior cappella, ch'è anteriore. A memoria della pestilenza del 4834 vi si fanno quattro procession i nelle foste di S. Schastiano, S. Mocoo S. Agostino, A Monastiero è il palazzo con oratorio di S. Giuseppe degli eredi Genari. Pi questa villa devastata de Ecellino nel 1238 e dallo Scaligero nel 1318.

S. Salvano (Salvatore) prese il nome dal titolo della sua parrocchiale, a cui Folco marcheso d'Este donò altuni possedimenti nel 1000. Vi era unito un monastero di Pottuensi, che nel 1891 da Gerardo vescoro di Pabazio delle Garceri, e più nel 16707 fu unito al seminario vescorile di Padova. Li nel Garceri, e più nel 16707 fu unito al seminario vescorile di Padova. Li nel giarnato il Redemo del transcelte e nella viola dell'oro un antico fresco fingura soffitto iavole tizanneche e nella viola dell'oro un antico fresco fingura soffitto iavone di forma colessifi. 1631 e dal colera; pe' dintorni le strado sono sabbiose e riescono in-comodo assia al viaggiatore.

Nell'antico e grosso villaggio di Urbana (953) I marchesi d'Este

aveano giurisdizione e possedimenti. Azzo nel son testamento 15 lugio 1112, lacció a sua moglie Alchiva con attri, possedimenti la corte di Urbana e i suoi beni di S. Salvaro; e all'ospitale di Gerusalemmo molti poderi nel Padovaro, nel Polesine e attroce. Urbana nel secolo XIII avea polestà con los tiprendio di lire 30 per semestre, ed un monastero di Benedettini di S. Giullana. La grandiosa arcipretale, una volta collegiata con quattro canonici, reca il titolo di S. Gallo, e come il suo campanile ha ilsonomia di veturba attesta dalle due sicrizioni del 1154 a

piedi del campanie e del H37 nella facciata dalla chiess. Una lapide nomana qui scoprar sta presso l'ufficio del Commen. Ne 1686 in nórtissimouragano vi portò molti guasti e uccise 22 persone, onde a ricordario s'istituli una processione anna al 22 tuglio, Oul hamoo villeggistare Miari e Zaborra, ed estesi terreni i Carminati e da Zara; un istituio pio soccorre ai poveri e alle maritatore.

Vicino è Casale di Sconogai (983), con chiesa di S. Maria, una volta: collegitat di quattro camonici e matrice dei distorni, il reschio empanile è inclinato per un fulmine che lo colpi presso terra nel secolo socreso, di vibelia moderna virtuttura i chiesa è un navi con molto reliquie el ele-belia moderna virtuttura i chiesa è un navi con molto reliquie el ele-distinato del casale di casale di

nel 1075 chiamata Lago Frondato,

Con documento del maggio 983, datato nell'altro grosso villaggio di MRALANA, Minergio marchese e su moglie France che viveano secondo la legre saitea, donavano alla chiesa di S. Maria dell' Adige, pocia Badia e della Vangalizza, da lora fondiat, un terremo detto Cavezano. In altro del diccubre 983, Franca velova d'Almerigo, viventa a lerge longoborda. Secondo della vangalizza contra contra contra contra contra contra contra contra contra corte, castello e chiesa, e un quardo del 1975 una palude presso Merbra, detta Maianteda, Qualche incrisioner romana vi fu tro-vata. L'Arcipietale di S. Maria a ten avie en collegata con quattro annoici, ed essa e il suo campanile contano oltre ses secoti, ma la mare di mezzo fu lazza da pochi sonil. Ilu sittuto edemoniere, devidve lo resulte di S. Maria a lil. Ilu sittuto edemoniere, devidve lo resulte di S. Maria a lil. Ilu sittuto edemoniere, devidve lo resulte di S. Maria a lil. Ilu sittuto demoniere, devidve lo resulte di S. Maria a lil. Ilu sittuto della di S. Maria a lili sitta di R. Maria d

pii. Vi si trovano 300 e più campi a risaja, e ne è rinomato il frumento. Castelbaldo fu costrutto e fortificato nel 1292 dai Padovani contro a Veronesi. Vi eressero anche un tempio, e si riservarono la nomina dell'arciprete. Al 23 gennaĵo 1339, fatta la pace tra Ubertino da Carrara e Mastino della Scala, si pattui che Ubertino struggerebbe le fortificazioni di Castelbaldo, fatte sul tenere veronese oltre l'Adige, e non esigerebbe gabella di sorta sulle merci che vi transitassero. In esso fu chiuso a vita l'abate di Praglia Bonifacio da Carrara, perchè avea tramato con altri la morte dol principe Francesco I. Questo propugnacolo fu smantellato dai Veneziani, che ne impiegarono i materiali a fortificare Lognago. Nel 1397 contava 400 nomini atti alle armi, di cui 80 a cavallo, e fu sede di un podestà sino alla caduta della repubblica veneta. Oggi il solo Comune di Castelbaldo novera oltre 2500 abitanti. L'arcipretale col titolo di S. Prosdocimo, juspadronato del Comune, è molto alta, vasta e di moderna e bella architettura; non compiuta la facciata e prin-cipiato appena il suo campanile che risulterà dei più belli e colossali dei dintorni Altra chiesetta dell'Assunta è unita al palazzo Ruzzini, ora collegio Armeno Moorat. La casa della la Torre, ha una stanza a vôlta alquanto sotto al circostante terreno con muri grossissimi. È probabile fosse la prigiono dell'abate di Praglia e qui sorgesse la torre del castello. Dolla chiesa e del monastero dei Predicatori non restano avanzi. Vi furono demolite aucho parecchie villeggiature per raddrizzare l'Adige. Un pio istituto dispensa ogni anno liro 600 in doti a donzelle provenienti dalla famiglia Bertoldi. Eccellenti praterie, ma poco avanzata vi è l'agricoltura.

In riva all'Adigo e di fronte a Badia è il grosso villaggio di Mast con paracchiale di S. Bartolomeo, ovo diciannove tavolette di buon pennello, formano comice al primo altare a destra. Qui ebbe in natali Francesco Boaretti nel 1748, letterato, filosofo e matematico di qualche grido, che

tradusse l'Iliade in ottava rima e la dialetto.

Da Masi camminando sopra l'argine destro dell' Adige si perviene a Placenza del V Distretto d' Este, e di qui dopo cinque miglia a nord-ovest si trova Megliadino S. Vitale, con chiesa di questo santo, una volta unita ad un monastero, ora juspatronato del Seminario vescovile di Padova, fatta parrocchiale da ducento anni circa, e prima dipendente da quella di Megliadino S. Fidenzio. La canapa riesce qui della miglior qualità, e i paesani fanno grande lavorio e amercio dei cannicci pei bachi da seta. Il Comune possede verso i 600 campl, le cui rendite devolve in pagamento delle imposte erarlali. Che Megliadino, poscia diviso nelle parrocchie e nei Comuni di S. Vitale e di S. Fidenzio, sia luogo antichissimo, è grande indizio l'ampia strada, ritenuta la Emilia Altinate, che scorre per queste contrade. Inoltre nel 1853 vi ai sterrarono dodici scheletri umani, di cui uno portava un braccialetto, altro una laminetta che a varie ritorte capiva la parte superiore del braccio, altro nn anello d'argento al dito, e un quarto, più grande di tutti che stava entro una tomba formata di mattoni romani, aveva al dito un anello d'oro e un altro d'argento e d'appresso una moneta d'argento dell'imperatore Antonino, un'urna cineraria, un lumicino ed alcune monete di rame. Un altro scheletro, una spada ed altre anticaglie scavaronsi parecchi anni avanti. Probabilmente furono vittime dell'avvisaglia che indicammo tra i Vespasiani e i Vitelliani.

A due miglia circa è MEGLIADINO S. FIDENZIO (1030) con chiesa una volta arcipretale (1171), alla quale erano uniti fino a sel canonici. Vi si scopersero iscrizioni romane, e nel 1860, presso la casa dell'ingegnere Cotti, due cadaveri con anelli e apada, e nella contrada Catena spade guaste, anelli, monete romane e urne cinerarie. Al medioevo vi ebbero giurisdizione i marchesi d'Este. Una palude detta Caradicia (1075) stava nelle sue vicinanze, che secondo uno statuto del 1234 erane Capo di Vico, Caroese e S. Vitale. Vuolsi che dalla chiesa matrice di questo villaggio dipendesse un tempo anche Montagnana. Anticamente era dedicata a S. Tommaso. Aggiunse il nuovo titolo dacchè vi fu trasportato il corpo di S. Fidenzio, che dicesi rinvenuto a Polverara, e che alcuni opinano aia stato martire e terzo vescovo di Padova, altri vescovo di Armenia o di altro paese d'Oriente. Dopo diligenti studi io debbo escludere aia stato nostro vescovo, accordarmi con la tradizione che il suo corpo siasi gul trasferito ai tempi di Guaslino vescovo di Padova, e ritenere probabile il suo martirlo, e certo il suo vescovado Novense nella chiesa orientale. Ciò deduco, in mancanza di più antichl documenti, dalla lamina di piombo del suo sepolero, la quale mostrasi del secolo X, o del principio dell' XI e reca precisamente: + Hic Requiesc. Scs (sanctus) Fidentius Epa (Episcopus) Novensis, a cui seguono altre sei o sette lettere illeggiolli. Il corpo riposa in arca marmorea sostenuta da due colonnine e appoggiata dietro all'altare di una cappella sottoposta al coro della chiesa, che vuolsi fatta a spese d'una regina d'Ungheria, Sarebbe forse Beatrice d'Este vedova di Andrea 11 ? E questa chiesa a tre navi, e si ascende al coro per due gradinate laterali alla scala per cui si discende nella cappella di S. Fidenzio, Dietro alla stessa sorge una colonna che rammenta, come nel secolo X quando vi fu portato il corpo di S. Fidenzio, l'angelo che lo scortava in figura di bifolco piantasse un ramo secco di quercia, cho germogliò e crebbe cogli anni a straordinaria grandezza. Dicesi che questa quercia cadde dalla vecchiaja, e che dalla sua radice spuntò quella di secolare grossezza, che oggi si vede presso la colonna, e che ogni anno il giorno di Pasqua, sia alta o hassa, ha foglie e fronde. Sparvero le belle villeggiature Dotto, Papafava, Orologie e Pisani, decorate di sontuosi palazzi. Il Comuno possiede 600 campi, i cui redditi eroga nelle imposte erariali.

Un miglio ad ovest è Santa Mangientra, con parrocchiale recente, di forma grandicas ed elegante, e campanile non ancora finite, cantoria disegnata dallo Zabeo, e qualche discreto dipinto. Anche qui si scoperare urne cinerarie, e Fidenzio Manno, morto nel 1840, lasciò lire 200 annue ai malati poveri.

#### XXV. Distretto V di Este.

I Comuni di questo Distretto sono Banon, Barbona, Carteri, Ginto, San-(Elena, Este, Lozzo, Gupedielte), Piacena, Ponos, S. Urbano, Vescorana, Vightzolo, Villa di Villa, Vo. È in parte montuose; nella pianur montra schiede di propositione del propositione del propositione del propositione del schiede del propositione del propos

eccellenti, massime nei monti, hiade, riso, canapa e gelsi.

Prendendo le mosse da Padova, come abbiamo fatto sinora, attraversato

il Distretto di Monselice, giungiamo alla cuttà di Este (Ateste), cui fondatore vorrebbesi Ateste compagno di Antenore, nato da Licaone figlio di Priamo re di Troja e da Laotoe figlia di Attaco re de' Lelegi; onde Licaonio a memoria del padre il vicino monte (Calsone), ed Enezia (Venezia) la provincia occupata co'suoi compagni Eneti. Ma se gli Euganei ahitarono il delta veneto, cioè il paese contiguo all'Adriatico, bagnato dal Brenta, dal Bacchiglione, dall'Adige e dal Po, come asseverano gli scrittori greci e romani, e come provano i monumenti scoperti, e se l Veneti cacciarono gli Euganei, che si raccolsero ne'nostri colli, a cui lasciarono il nome, è più probabile che questi abbiano edificato Ateste e l'abbiano appellata così dal fiume Adige (Attes) che le scorreva vicino. La congettura che Ateste sia stata abitata da Euganei prima che da Veneti è fortemente appoggiata alle iscrizioni. euganee sterrate ne'suoi dinlorni, nelle quali il Lanzi trovò molte orme di alfaheto e di linguaggio greco, come si vogliono d'origine greca i nomi dei colli vicini Cero, Calaone, Cinto ecc. '. Quella opinione del Lanzi e i non pochi monumenti con iscrizioni affatto greche, taluni anche con figure vestite alla greca fanno ritenere di origine greca anche gli Enganei antichi ahitatori di queste contrade. Come suole tra popoli deholi e forti, gli Euganei soverchiati dai Veneti si fusero con questi per forza o spon-tanel e sparendo il loro nome, restò quello dei vincitori. Più tardi e gli uni e gli altri piegarnon alla potenza di Roma, mantenendo le venete città le proprie leggi e magistrature, e formando parte della Gallia Cisalpina. Sogtetta a Roma era certo nel 184 avanti Cristo, incerto il come, poichè la Venezia fu sempre amica e alleata dei Romani. Forse le discordie intestine

1 De root monumenti parte furnos exquistiti dal Silvestri, rodigingo, che poi emeroo il museo di Verenza sitti e Termanso degli Obbi pel museo dei Clatte; attri portati a Ferrera da Paregrizo Princissa, che alterno ai 1480 di spodenti da consenti silvere. Nelle producioni dal Silvestri dei Carte dei Silvestri da consenti silvere. Nelle producioni dai Sortiva di Silvest di Carte di Nordo di Silvestri di Carte dei Nordo di Silvestri di Carte di Nordo di Silvestri di Carte dei Nordo di Silvestri di Carte di Car

l'avranno resa necessaria quella dipendenza, poichè abbiamo monumenti anche di una contesa pei confini tra gli Estensi e i Padovani, soplta dal proconsole Lucio Cecilio Calvo verso l'anno 141 avanti Cristo, o di un'altra tra gli Estensi e i Vicentini, a sedare la quale il senato di Roma delegò sei anni dopo il proconsole Sesto Attilio Sarano. Concessa ai Veneti la cittadinanza lanina (89 av. C), senza condurre tra essi nuova gente divenne colonia. l'oi avuta dai Veneti la cittadinanza romana (45 a. C.), e fatte le loro città liberi municipi, gli Atestini furono ammessi a dare suffragio nei comizi romani colla tribù Romulia. Oltre a 50 lapidi portano il nome di questa tribù, aggiunta ai nomi di cittadini estensi. Spento Cesare, da cui i Veneti ripetevano quel privilegio, essi durarono amici della repubblica ed espulsero i legati di Antonio. Ma rimasto solo padrone Ottaviano Augusto, come Roma piegarongli il collo le provincie, ed egli, a saziare l'avidità de' suoi veterani li sparti in 28 città e terre formandone altrettante colonie militari. Questa sorte toccò ad Este, ove pose aoldati distinti nella battaglia di Azzio, onde le lapidi atestine li chiamano Azziaci, accennando specialmente a quelli della legione XI, composta di cittadini romani. Di questi è stato Marco Billieno, eletto poscia decurione dagli Atestini, Quinto Celio alflere (signifer), Aufustio, Salvio Sempronio e Quinto Atilio. Lapidi ricordano anche soldati di altre legioni.

Gli scari dimostrano che Ateste era di forma oblunga, colla circonferenza di circa dou miglia ter I Atige a sud el i colle a nord, dalla piazza presenta per le contrade del Duomo, S. Francesco, S. Marsa delle Consolia-cioni, Settable e S. Formo, nide per l'aperta cauppana e la tutto quel tratto che dicesi Casale, e di qui fino al ponte di S. Pietro, chiudendo la circonferenza la contrada di S. Setsino e il colle. Il territorio settatio, autraversato dalla via Emilia Altinate che raidera la città, comprendera dalla prira montouse Yenda e i colli minori Zorona, Boccone, Correlazzo, Casale-pris montouse yenda e i colli minori Zorona, Boccone, Correlazzo, Casale-lice, e dalla parte piaza si estendera fino a Lobia e a Pojaza, al canere di Legagaga, al settentioni del Rorigo tra l'Adige e l'Adigetto, a Persunnia e a Conselve, Sicchè era più vasto che i tre pressoni Distretti di Este, Montagnana e Monselica.

Le tapidi ci fecero palese la esistenza di un templo greco a Castore e Polluce in riva dell'Adige, e di un altro forse di Augusto presso la presente chiesa di S. Tecla; il culto di Giove Ottimo Massimo, d'Iside, della Fortuna, di Sileno e di Silvano, la esistenza del sacerdoti Augustali, dei Seviri che presedevano col Flamine al loro collegio, dei pontefici, dei magistrati Decurioni Duumviri, Prefetti giusdicenti (furidicundo), edili, questori e prefetti all'erario, curatori delle opere pubbliche; dei collegi delle arti, dei loro prefetti e patroni, dei loro questori o cassieri e dei loro decurioni o membri ascritti; di oltre 150 famiglie di nomi diversi; di parecchi Estensi che furono militi di coorti pretoriane, di altri veterani congedati, di qualcuno appartenente alla legiona dei Veliti, di tal altro che fu medico o cuoco o lavoratore di pettini da scardassare la lana, la canapa, il bombace, o lavandajo, o misuratore; di qualche cameriera e di una famiglia cacciatrice. Più un monumento atestino prova l'uso pur in que' tempi dei coltelli, forchette e cucchiaj nelle mense, e mentre qualche monnmento patavino prova tra i Padovani l'uso delle vesti trojane, qualche atestino dimostra l'uso del veatir greco Più tardi gli uni e gli altri adottarono la foggia dei Galli, e indi la romana. I monumenti estensi accennano qui i gladiatori e ginnastici, apecialmente della palla, e mostrano l'uso, che par singolare al Furlanetto. di coni tronchi per le iscrizioni lapidarie, che tengono ai lati due leonie nel mezzo una testa di capro, sovrapposta ad un corpo cilindrico rastremato, con un encarpo tra la seconda e la terza linea. Non ci mancano me"mòrie d'illustri Ateslini, come di Sabina poetessa nello scorcio del secolo primo di Cristo, lodata da Marziale, d'un oralere parimente del primo secolo che si vuole Tito Annio, e Corello cavaliere mentavato da Plinio. "Usciron da Este i Vespasiani, quando capitanati de Pedio Aquila, battevano presso Montaganana i Viettilini, alla cui testa era Cecina (69 di Cristo).

Dopo ciò nulla sappiamo di Bate, nè a quale dei poqui harbrici abito dovuto il suo estermioio. Cettamenio degli scari apparere inccie di ui generale incendio. Non à simpobable che abbia avuto il suo rescoro, prime cie gil Attesiin, obbligatà a loggiera ta patria, ricorossero nelle lagone. Questa foga è certa; tuttà più si può tenere che alcuni Atestini el ance Patarni abbiano cercato satezza all'inespagnabile Monselice. Compil Peccidio di queste contrade l'Adige nel 589, altagandole per alcuni anni, non restituto il suo vecchio alvese probabilmente per volere degli efessi. Longobardi onde recare maggior danno ai menici, che tenevanai anore stidi. Pañoso a a Nonescie, che poi ordeden nelle mani di Agitiuli (000 602).

Gli esposti fatti ci autorzano a creder. Este in questi tempi una semplico villa, soggetta a Monestiec, che probabilmente sara stata retta da un gazanto longobardo. Tale daro si tempi carolinei, in cui Moneslica divenno contes; poscia dipendette ora de Padoro, ora di Manellos escondoche quello citato de contesta de la contesta del contesta del

Il Muratori (Antichild Estensi) narrò le geste di questa llinstre schiatta e le guerro de' suoi discendenti nel Distretto di Este per questioni dei foro sterminati domini. Io mi ristringerò a'pochi fatti, che più davvicino

interessano la storia della città.

Mentre vi dominava Polco, ricovrò presso lui Sinibaldo vescovo di Padova, espulso dall'altro vescovo scismatico Pietro. Francate le città Italiane dalla soggezione imperiale, il marchese Obizzo, figlio di Folco, fu tre volte podestà in Padova (1177-1189) vicario imperiale per tutta la Marca Trevisana. Anche sno nipote Azzo VI ebbe il vicariato imperiale e la podesteria in Ferrara (1196-1206), in Padova (1199), in Verona (1207), dopo che ne debellò i Ghibellini. Antesignano del partito gnelfo, fu da Innocenzo III innalzalo a marchese d'Ancona, e dono che espuise il Salinguerra da Ferrara ne venne fatto perpetuo signore (1208). Nondimeno visse ancora in Este fin al 1212, lasciaudo due figli Aldovrandino e Azzo VII, e due figlie Beatrice, poscia beatificata, e Costanza, Aldovrandino non ebbe il genio e il valore dei padre, onde la repubblica padovana, già fatta potente e ardita dopo aver sottomessi i signorotti rurali, mirò ad estendere il ano potere anche aovra gli Estensi, e assediato Este, presa la rocca, costrinse Aldovrandino à farsi cittadino di Padova, giurare obbedienza al auo podestà e fissare qui un palazzo per sua dimora, pur ritenendo la giurisdizione nelle sue terre. Morto anch'egli nel 1215 ebbe a auccessore il fratello Azzo VII che Indarno tentò espellere da Padova il tiranno Ezelino (1238), onde queati prese Este, e lui costrinse a rifuggir in Rovigo, Sceso Federico II (1239), Azzo si chiuse nel castello del conte Sambonifacio suo amico, onde fu messo al bando, ed Este e il suo territorio passavano alla giurisdizione imperiale, per tornare in breve al loro antico signore e cadere di nuovo

selle mani di Etaliano (1240) per tradimento di Vitaliano d'Arolda. Se non che Azzo, potto de papa Alessandro II villa latest della sunta crocitas, espolal de Padoro gli Esoli Parto. Per la Persona della sunta crocitas, espolal de Padoro gli Esoli Parto. Per la Persona della Seguina della Seguin

Este segui le sorti di Padova. A fortificarla contro Can della Scala, si adoperarono molto I Padovani, e lo stesso loro podestà Bornio de' Samaritani bolognese vi lavorò colla zappa nel 1312. Cadde in mano dello Scaligero due anni dopo, indi fu data e ritolta ai Padovani per restare a Iui e a' suoi nipoti fino al 1337, in cui vide sventolare le insegne Carraresi e fu in questo tempo (1339) che Ubertino Carrarese ne ricostrusse il castello disfatto dalle guerre precedenti. Passò in mano del Conte di Virtù nel 1388, che l'anno seguente lo restituiva in feudo ad Alberto marchese d'Este suo alletto, accordandogliene il pieno dominio. Ma questo fu breve, poichè nel 1390, lo cedeva a Francesco Novello da Carrara, il quale ne rimase signore fino al settembre del 1405, in cui gli Estensi uccisero il suo podestà Ceco da Pisa, e spedirono a Venezia Giovanni da Cartura, Ottonello di Marco e Bartolomeo Rizzardi per darsi in mano a quella repubblica. Il doge con lettera del 16 settembre prometteva serbare gli statuti della comunità, diminniva le gabelle, approvava le vendite fatte da Francosco Novello agli Estensi, donava a questi i mulini presso il ponte della Torre, e altre grazie. Non per questo fu obliata del tutto dai marchesì d'Este l'avita terra e vi soggiornarono da semplici cittadini Taddeo morto nel 1448, e Bertoldo perito nella guerra contro Maometto II, ambedue sepolti nella sua chiesa di S. Francesco. Anzi fu ancora signoreggiata una volta da un principe estense, Alfonso duca di Ferrara (1509), quando la lega di Cambrai, a cul egli aderiva, si riversò contro Venezia. Ma dopo gravi sventure ed effimere signorie di quello, di questa, di Francesi, Spagnuoli e Tedeschi, tornò ai Veneziani per vivere in pace quasi tre secoli. Ai 14 maggio 1797 occupata dal Francesi, inaugurò come Padova, la Municipalità; nel 4 maggio dell'anno vegnente passò agli Austriaci, indi formò parte del governo italico, e poscia nuovamente dell'austriaco, soffrendo altamente dal brigantaggio nel 1809. Creata città con rescritto sovrano del 9 maggio 1829, oggi novera col suo circondario verso 11,000 abitanti. Nel 1397 la podesteria di Este contava 2300 nomini atti alle armi, di cui 450 a cavallo.

Al suo governo i marcheni d'Este preposero propf giudic, detti mesti, risconie poeste. Mitri podesti cittalmi di Fadora vi mandarono i Fadorani e i principi da Carrara, e altri patriaj veneti col titolo di podesti e capitani la repubblica di Venena è. O ne fanno le veci un commandare e capitani la repubblica di Venena è. O ne fanno ne veci un commandare proposero dell'imposta uniteriato e gli uffuj idraulico, di commisurazione e dell'imposta uniter radice. Persono magistratare civiche il Consiglio che leggera le cariche, compo-

<sup>2</sup> Nel 1382 fu stabilito che il podestà di Este durasse in carica sel mesi, avesse 400 il silpendio, ed estendesse il suo reggimendo sopra Este, suoi villaggi, Villa di Villa, Calacno, Calcatocica e Vighiznoo, il podestà venesiani duravano in carica ti menti

sto di 60 cittadini prima del 1318, e di 48 dopo, le cui delibera-zioni erano invalide se non erano presenti 32; i tre consoli, uno per terziere della città, che controllavano le spese e le riscossioni fatte dai massari, ed assistevano il podestà e il auo vicario; i venti massari amministratori delle rendite del Comune; il aindaco, economo o fattore dei beni comunali; i tre cattaveri, revisori delle aziende degli altri uffici, inquisitori è giudici della condotta degli ufficiali; i tre massari giurati che giudicavano dei danni recati ai possedimenti altrui e dei confini, e dirigevano i lavori pubblici; i 26 saltari che custodivano le campagne; i tre giusticieri sorveglianti dei pesi e delle misure, e della sanità delle bestie da macello; il collegio dei notaj, da cui traevansi quelli assistenti al podestà e alle magiatrature civiche; il collettore delle multe; i pubblici banditori; i pubblici stimatori; e i commissari alle chiese. Molte incumbenze di tali magistrature oggi spettano alla congregazione municipale.

Queste cariche appaiono dallo statuto atestino, compilato nel 1318, ch'ebbe vigore fin al nostro secolo, che dà anche provvide disposizioni intorno l'agricoltura, gl'incendi, la polizia nrbana ecc. Chi rubava frutta, se non pagava la multa stava legato ad una pietra nel mezzo della piazza per un giorno intero, con al collo il suo furto. Ninno da S. Pietro alla vendemmia poteva entrare nei campi coltivati sui colli, o andare alla caccia su queati dall'aprile all'autunno compiuto. Di grosse multe erano colpiti i ladri di piante, di pietre, di legna, e i danneggiatori delle terre. I portatori di vino erano tenuti ad accorrere agl' incendi coi loro mastelli pieni d'acqua. Col pagamento di multe si esimevano dalle pene corporali anche i bestemmiatori, gli sperginri, i rei di pubblica violenza, i falsificatori di pesi e misure. Era vietato l'erigere baracche nella piazza e nei luoghi pubblici il distendere in questi cuoi, il gettare spazzature dalle finestre sulle vie, nel flume, o entro i pubblici pozzi, il piantare alberi a minore distanza di tre piedi dalle strade e dal campo altrui e il filare ove si vendevano commestibili. Leggi sanitarie frenavano gli abusi dei beccaj, mugnaj e fornaj. Eran proibile le armi a chi non ne aveva la licenza, vietati i giuochi d'azzardo compreso quello della Maina 3, i rivenditori di vettovaglie, i postriboli entro le fosse di Este, le serenate sotto le finestre dei vedovi rimaritati, e il sedere sui carri ai bovaj per le contrade della città. Erano fissate le mercedi ai muratori secondo le stagioni, e doppie multe ai danneggiatori dei beni comunali. Non era ammessa la denuncia, se l'accusatore non ne giurava la verità e persone leali non avessero attestata la probità di lui, leggo sapientissima degna delle più civili nazioni.

Città si popolosa ebbe sempre parecchie chiese e una volta parecchi monasteri. La chiesa maggiore sembra eretta dove sorgeva, un tempio pagano, e scavando si sterrarono scapi di colonne, statue, pavimenti di musaico e altri ruderi. Sono indizi di sua grande antichità l'aver dessa a patrona S. Tecla, venerata in altri luoghi fino dai primi secoli del cristianesimo, l'essere accennata da un documento del 1091, e da altri documenti la sua collegiata nel secolo XII . Caduta l'antica chiesa per vecchiaja e tremuoti nel 1688, il cardinale Barbarigo gettò la prima pietra della nuova nel 14 maggio 1690, che fu compiuta ad una sola nave nel 1722 sopra l'area dell'antica con la spesa di un milione di lire venete, restando tutt'ora incompiuti la facciata e il campanile. Ha forma grandiosa semicirco-

<sup>3</sup> Qualunque giuoco coi dadi.

<sup>4</sup> Una boita di Lucio II del 1154 accoglie sotto la protezione della santa sede la collegiala di S. Tecla d'Este, e le conferma il possesso delle chiese di S. Maria di Castello, di S. Stefano d'Este, della Santissima Trinità, di S. Ginstina di Calaone e S. Maria di Ponso.

lare, nove altari, pitture dei Tiepolo, della scuola di Paolo, di Alberto Durer, di Carlin Dolce, freschi del Demin sulle pareti della tribuna, un tabernacolo, a cui sovrastano due angeli che sostentano il giobo con la Fede velata in piedi e due angell genuflessi in atto di adorare, scolpiti dal Corradini, un colossale crecifisso di legno con le tre Marie e un . ricco parapetto per l'altare maggiore di storie sacre colla scritta: Fadinelli dottor Domenico disegnò, Anna e Rosa ricamarono 1860. I canonici furono soppressi nel 1810, restando la chiesa arcipretale e matrice d'juspatronato regio.

Ha oltre sei secoli la chiesa di S. Stefano e il campanile. Apparteneva a monache Maddalene e poscia a Conventuali, soppressi nel 1657. Nell'antico suo pulpito dicesi che abbia predicato S. Bernardino da Siena. In grandiosa moderna tela il De Lorenzi dipinse il martirio di S. Stefano. Giannantonio Capovino nel 1637 eresse la chiesa della Salute per ri-

porvi l'immagine di Maria a fresco esistente sopra il portello del suo brolo nel borgo di San Pietro d' Este, alla quale si attribuiscono molti miracoli. Ha la forma ottagona come i due svelti campanili, e nell'interno lodate tele dell'estense Zauchi.

Dove ora San Francesco, ergevasi Santa Maria degli Angeli (1299) con monastero di Conventuali di cul son memorio fino dal 1285. Un insigne sepolero dei marchesi Taddeo e Bertoldo, fu distrutto dopo la soppressione dei monaci. Oggi chiesa e convento servono a caserma; resta il bel portico palladiano quadrato a sette arcate per lato. Nel 4506 Pietro Gazo estense e Giuliano Pavon padovano ricostrussero

in forme più ampie Santa Maria delle Consolazioni. Avea unito uno spedale che nel 4504 fu ceduto ai Minori Osservanti soppressi nel 4769 e ripristinati nel 4858. Ha due sole navi, la mezzana e la sinistra; possiede una tavoletta con la scritta: Joannes Baptista coneglanensis opus, e un bell'altare di marmo bianco. Vi è contiguo l'oratorio di San Carlo.

La Madonna del Carmine o della Restara, cominciata nel 1602, compinta nel 1613 e data ai Carmelitani soppressi nel 1651, ha bella facciata, svelto

campanile, e sta fra due canali.

Monumento della pietà dol marchese Taddeo è Santa Maria delle Grazie, eretta pel suo testamento del 1448, onde collocarvi una Madonna, tavola greca in forme colossati, regalatagli dal doge Moro, portata via da Corinto; e creduta opera di san Luca. Compiuta nel 1478, fu data ai Domenicani. che costruirono nel 1717 la presente, di belle proporzioni, più ampia, ad una nave e a croce latina. Soppressi questi padri nel 1770, fu resa l'anno dopo parrocchiale in luogo di San Martino. Ha nove grandi altari di marmo, sei statue dello Zandomeneghi, pitture del Calvetti e dello Zanchi, eltre alla Madonna anzidetta e un coro di 34 stalli con buoni intagti in legno,

La chiesa di San Martino, essendo estinto il monastero unito nel 1026, fu data alle monache di S. Stefano di Padova, che vi mantennero sempre un parroco, il quale passò nel 4774 in Santa Maria delle Grazie, Come la chiesa, risale al secolo XI il suo campanile, che da tempo im-

memorabile strapiomba di più d'un metro.

La chiesetta di San Girolamo, eretta nel 1642 dalla confraternita dello stesso santo, nossiede una gran croce maestrevolmente cesellata dall'estense Urbani; quella di S. Rocco, costrutta verso il 1524 per voto nel contagio, allungata nel 1767 e munita di elegante facciata, ha pur una Madonna col-Bambino di forme colossali : la Madonnetta fu murata dai Battuti nel 1585. Nell'unito ospizio riceveano soccorsi poveri fanciulli e malati e decrepiti, Ora vi è stabilita una congregazione di giovinetti sotto il patrocinio di Maria e di San Luigi.

Furono demolite la chiesa di San Pietro, spetiante a un monastero, secosi il ponte della Girometta, e qualta di San Pietro nella contrate di tabili, a mbedine accentate in un documento del 1130. L'altra di S. Maria San Michele, ricorda nel 1192, unità a monache benoielitte soppresso nel 1810, ricostrutta verso il 1500, albeila faccitat della Scanaczat e non sero più a ciulo. Farono atternit in questo secolo la chesa el il nonastero del Capquecini sut colleç; l'eurisori della tecnida dello Sennica Sieno di un contra della Capaccini sut colleç; l'eurisori della tecnida dello Sprino Santo unito al monastero del Territori della Sonica della Capaccini sut colleç; l'eurisori della tecnida della Capaccini sut colleç; l'eurisori della tecnida della Capaccini sut colleç; l'eurisori della tecnida della Capaccini sut collectione della coll



La rocca sussiste ai piedi del colle, quasi intera, colla cinta e le torri fabbricate da Ubertino da Carraria, la torre più bassa e rozza verso il borgo S. Girolamo accenna a età più retusta, Vicino ergerasi il palazzo del marchesi bene fortificato o difesò dal Sirono <sup>5</sup>, cho colle acquo diridera la rocca dalla città; e del castello e del palazzo sono proprietarj i Trieste di

Illustraz del L. V. Val. IV.

<sup>5</sup> Divenuta la repubblica di Padova signora d'Este, i marchesi passarono ad abitare in altro patazzo nella contrada delle Grazie, presso la chiesa, fatto poi monastero.

Padova, Anche la città aveva cinta di mura si fanchi della ricco, serrapieni nel resto della sua circinoferenza, interescati di corri, a bapanti a nord dal Sirona, ad est dal finimicello della Restara che usciva da quello e nogli arri lati du sua fossa. Le mura finono demolie, cecetto qualche ratto in presenta della seguita della respecta della ricca e al piazza dei marchesisi in capo di Borgonovo. Sorresso registi la torre del Comune, ricostrutta nel 1900, Quella di San Marino est a ressesi i ponte delle Grazie i; la terra di Santa Tecto stava al ponticollo, e Portasco: alla pinta del muro che principiara dinanzi is torre della ricca.

Il palazzo del Comune, che stava presso Santa Tecla, oggi adorna la piazza maggiore. Il teatro fu eretto nel 1724, rabbellito nel 1818, incendato nel 1824 mentre vi si rappresentava l'incendio d'Aquileja, o rideitacio più ampio e appariscente. Motte civili abizzioni ma poco eleganti envera Este, talune munite di portici; le strade interne si desiderano migliori. Per l'amenissima postura, in Este e nel dintorna 80 famiglie

di Venezia e di Padova venivano nel secolo scorso a villeggiare.

Il Museo, (v. pag. 263) istituito dal podesta Fracanzani, contiene oltre a 125 monumenti estensi euganei, greci e romani. Altri molti stanno nei muset del Catajo, di Padova, Vicenza, Modena, Ferrara e sino a Roma. Furono illustrati dal Furlanetto, ma taluni scoperti posteriormento sono ancora inediti. Il Ginnasio, istituito nel 1839 cessò col 1851. Vi perdurano le scuole elementari. Vissero in passato le Accademie degli Atestini e degli Eccitati. La stamperia e tipografia Longo, in ampio edificio con elegante facciata lombardesca, va prosperando. Il gabinetto di lettura, mantenuto da una società di cittadini, è provveduto di giornali e di circa 6000 volumi. Nell' archivio del Comune notai un codico degli Statuti Estensi del 1318 con aggiunte fino al 1392, volumi degli atti del Consiglio Civico dat 1482 al 1797, un volume titolato Estravagante del secolo XVI contenente documenti importanti per la storia di Este, un registro dei beni della Comunità del 1516, un epistolario di Francesco II da Carrara e dei Dogi veneti dal 1392 al 1540 circa, altri volumi di lettere ducali e degli estimi , e un diligentissimo indice per materie, iu sette colossali volumi compilato nel 1750. Aggiungasi la scelta collezione di quadri del Sartori, con pregevoli oggetti in avorio, in mermo, iu bronzo, e disegni, e scelti pezzi di belle arti, e la collezione parimente di pregevoli dipinti che il Franchini tiene nella sua antica fabbrica di terraglie, porcellane, maschere di cera ecc., dove trovi un bellissimo gruppo rappresentante il Moncenisio, qui lavorato in porcellana da un secolo circa. Alla fabbrica Franchini aggiungasi l'altra di terraglie del Contiero, la fabbrica di paste pugliesi, di cui si fa un esteso smercio, condotta dagli Orsi nel vecchio palazzo Roda, e il lavorlo di corde di canapa molto antico, che procura il pane a parecchie famiglie.

Il Mone di pietà, situito nel 15¼1, presta al 6 per 100 e prospetta mabedue le piazze, gajit anichi sapelali dei missain (1490), di S. Andrea e della Carilà successe nel 1770 le Spedale civico, fondato nel monastro di S. Maria dello Consolazioni, arricchio dai lascitti Scarbello, Pestin, della consolazioni, arricchio dai lascitti Scarbello, Pestin, Misericordia. L'espitzio dei power razcopiti funciali d'amboi issessi o vecchi mendici, assistiti dalle soure anaddete. Doli provegono le commissarie

Gazzo e dello Spirito Santo.

Da parecchi anni è sospesa la luminaria del Venerdi Santo, istituita

nel 1780, che conducevasi per le principali contrade estensi, e attraeva molti dalle vicine città.

Essendo Este scala per Padova, Montagnana e Legnago ha fiorente commercio e frequentatissimi mercati. Il frumento de suoi dintorni è molto

ricercato specialmente dalla Lombardia.

Issia de Este, canonico lateranense, commentò in vulgare la Saera Cancia. Lazarzo Baldo, fu giurcocastico perfossera ell'Università di Padora, ambedua del secolo XV; Geroaimo Atestino, scrittore di una cronaca scentene della nel 1880; tippolito Angelieri molico o sorbiegnio nato verso sectione della rel 1880; tippolito Angelieri molico o sorbiegnio nato verso pello, uno del constitiori della repubblica veneta con fril Pado Sarpi pello, uno del constitiori della repubblica veneta con fril Pado Sarpi vettura Lonico, professore di meterrobiga nella Università di Padora, consultore della reneta repubblica in materie fautali o autore di varjectiti, vettura Lonico, professore di meterrobiga nella Università di Padora, consultore della reneta repubblica in materie fautali o autore di varjectiti, dello della pette del 1831; Vincento Carraro che scrisse in posso sin verso e mori nei principio di questo secolo; Biagio Schiavo, reso famoso dalle internationale socio controli. Angele Sacrabello distinto orreftee en una la 1812, morto nel 1709; Antonio Corradini, buone scultore ano sullo scoro del secolo. NII - Angele Sacrabello distinto orreftee compositore di opere musicali nato nel 1779, morto a Trieste il 1836; (co. Maria Zacchnelli medico e suture di varj scritti; Nicolò Sacrabello professore di filosofia, prefetto degli studji nel Seminario di Padora e secro rostre di grico, Andrea Leganzo distinto l'attisti, p. più distinto Giovanni balto tattori compositore di opere musicali noto del Seminorio stesso. Il dettore Gettano Nurvatorio della sviso in sorio particolorizzate dei Distritti. Incolo, de deshira del per modello alle sorio particolorizzate dei Distritti.

Grosse muragine scoperte ai di ià del ponte di S. Pietro keero crecker, che ai tempi romani un ponte mettesse nel borgo Cadievico, e un altro accennaste a Mur-Longo, menedue strade suburbane, lango le quali si savarano lapidi e rufieri antichi. Parecheli iscrizioni sterraroni in Cxxx-vano (Camabeltum). A Fossinorra esisteta fino dal secolo XII la chiesa di S. Bartolacone che el 1186 fichi ala farito loppilistici onde assistessero allo specifica. Nel XIV secolo vi entrarono fino di superiole. Nel XIV secolo vi entrarono fino di considera del considera del superiori del considera del considera del considera del superiori del considera parimente al S. Bartolomo, Presso S. Andrea della Mota anticamenta un ospizio, che nel 1898 fin dato a moneta Cilvietnia, soppressi quali, la chiesa vanne fatta par-

6 Il Corradino disegnò nel 1727 Il bucintoro di Venezia, che fu ammirato dei nostri pado il atractile dal democratici. Il Corradino aven vanto nel firer state, che pareeno coperte d'un velo, comè la soccennata Fode nel donno d'Este, e quelle nelle cappella: Sangra a Napoli, dore si sunoi dire che poco podica è la Pudiciria, trasparate dal paneegiamento. Nori nel 1732.

T Convenedo nelle Iodi data dil'Illustralere di Ete, pupilla delle espane contrale «, nollano fergia, app. 29, 19 minos dei 1896, lociama «Epora Ibaita sile relativa di Constanti della di Constanti dei 1996, lociama «Epora Ibaita sile que insovimenti per durre situeno il rivoto dei un nole, formare uno situto ». Dissentiama rencisionamente di questio exencire, illusmosa bi laberia satistito, e non poteno di propriata di Constanti dei della dei della dei della dei della di Constanti della di la della di Constanti della di Constanti della di Constanti della di la dissenza per 20 della constanti di Constanti di Constanti di Constanti di la dissenza per 20 della constanti di rocchiale. A PLASTRO sorge la chiesetta tilolata a Maria, una volta spetta el Servii, soppessi nel 1633, che ha fisonomi ad circa se sectio, come il suo campanile. Ouella di Paa dedicata alla SS. Trinità, rimonta lore al 1648 rela telamento di Piancocco de Lismano la par-rocchiale di Schiavonia, dedictata alla Madonna. Il cui parrocc Pietro Benerontti e dei partico porte particolo del 1648 per la 1649 e mori teladado un lascito a favore del manhi porte di proporti porte del 1649 per la 1640 per la 1649 pe

Descritta la città, passiamo ai villaggi.

Volgendo a sud-est, si perviene a Sant' Elena (1193) che un tempo facea parte della Corte Elsina, ed avea un monastero unito alla chiesa, l'uno e l'altra congiunti da Sisto IV (1479) col priorato di Solesino al monastero di S. Benedetto di Padova. Ora la chiesa di Santa Elena è parrocchiale, d'juspatronato regio, grandiosa, ad una nave, con bella facciata e setto altari, di cui il maggiore sta sotto una volta sostenuta da dodici colonne e con dipinti del Gamba parroco d' Arzer, di Cavalli, e di Giovanni Carlo Bevilacqua. Delle cinque campane, una battezzata dal B. Gregorio Barbarigo si suona, comunque rotta, nei tempi minacciosi, e i paesani si gettano in ginocchio a pregare. In un'edicola è dipinta la Madonna del latte, e le donne che no difettano vengono anche da lontani paesi ad imploraria. Pietro Odorizzi parroco, morto nel 1838, procurò la ricostruzione della chiesa e lasciò di che pagar le medicine ai poveri; il presente parroco Giambattista Tovena anima i villici ad utili operazioni agricole. Questo villaggio ebbe molto a soffrire da Ezelino il monaco, dai Vigonza fuorusciti padovani (1312), dagli Scaligeri (1320) e dagli Spagnuoli (1513).

VILLA DI VILLA, grosso casale due miglia da Santa Elena, toccò al marchese Guelfo IV duca d'Altorf nel 1098 con Cancello, Ancarano, Calcatonica e Finale. Ivi nel 1130 era una canonica di Portuensi con chiesa di S. Maria, poscia monastero di Camaldolesi, rovinato dalle guerre e ricostrutto nel 1313 da Nascimbene Grompo. Anche i Carmelitani aveano qui monastero unito alla chiesetta dell'Assunta, poscia detta del Pilastrello. Soppressi nel 1650, restò la chiesetta, a cui si aggiungono l'oratorio di S. Rantua (S. Rotonda) colla casa Giovanelli nella contrada Grompa. eretto da Ubertino e Rolando Grompo, altro oratorio di S. Giuseppe nel centro del villaggio unito al palazzo Polcenigo, un terzo di Santa Giustina nella contrada delle Motterelle annesso al palazzo della Rovero vedova Trevisan, e la parrocchiale di S. Andrea, che estendea già la sua giurisdi-zione su Carmignano, Passiva, Coregia e Finale. Fu ristaurata nel 1612 e riedificata in questo secolo col disegno del De Marchi di Friuli. È ampia e bella ad una nave con elegante facciata, bellissimi rosoni a stucco nel soffitto, quattro altari di marmo grandiosi e semplici, una pittura di Luca da Reggio, altra bellissima con la scritta: MDXXIII. Die P. Auqueti Michael Veronensis Pinxit., una terza creduta di Carlin Dolci, e buoni intagli di legno negli stalli del coro. Apparteneva ad un monastero di Benedettini, che fu demolito, ed accolse per qualche tempo le monache di S. Francesco piccolo, dopo che fu atterrato nel 1509 il monastero del Bassanello. Il campanile, vecchia torre, che ricorda più secoli, porta infissa nel muro esterno una testa, che certo facea parte di monumento romano. Questa, l'ara di macigno con iscrizione a Giove Fulminare e qualche altra lapide qui scoperta, danno indizio dell'antichità del villaggio. Vi hanno estesi possedimenti Giovanelli e Papafava, Il presente parroco Isidoro Corsale possiede buoni dipinti ed una scelta libreria, e compilò un indice si diligente dei nati, morti e maritati nella sua parrocchia, che lo vorrei imitato per vantaggio pubblico anche dagli altri parrochi.

Francesco Sommariva, morto in questo secolo, lasció lire 400 annue per medicine a malati poveri.

Piegando ad ovest, si perviene a GRANZE di Vescovana, con parrocchiale di Santa Cristina, con bella casa Prosdocimi e grandiosa abitazione dedegli eredi di Cristoforo Camerini, in una cui stanza vuolsi abbia dormito il B. Gregorio Barbarigo. Anche questa villa appartenne alla corte Elsina e alla giurisdizione dei marchesi d'Este.

VESCOVANA grosso villaggio un miglio distante, probabilmente nel secolo XII comprendea Granze di Vescovana e Boara. Appartenne parimenti alla corte Elsina e dai marchesi d'Este passò ai Pisani di Venezia, che vi tennero giurisdizione sino alla caduta della repubblica veneta, ed oggi posseggono vaste campagne e grandiosa villeggiatura, tempietto gotico lombardesco architettato dal Selvatico ed eseguito dal Gradenigo, in cui è sepolto il padre del proprietario, che fu l'ultimo ambasciatoro in Ispagna per la repubblica. Avea una rôcca fortissima che fu distrutta nel 1248 da Ezelino. La parrocchiale titolata a San Giambattista juspatronato dei Pisani sta in fianco al loro palazzo, e l'uno e l'altra guardano sull'ampia piazza, nella quale ogni venerdi si fa un mercato, specialmente di polli, ch'è frequentatissimo. Questa chiesa di moderna struttura ha freschi a chiaroscuro attribuiti al Canaletto, ma guasti dai ristauratori, ed altri discreti dipinti. Nella contrada Straviezza lontano due miglia verso l'Adige si trova la grandiosa abitazione dei Manfredini. Questi oltre al Pisani, e al Giovanelli vi posseggono vaste campagne, che sono molto feconde di biade. Conca di rame e Barbona amendue in riva dell'Adige, faceano parte

eziandio della corte Elsina, e della diocesi di Adria, alla quale oggi an-cora appartiene la prima, non la seconda, dopo che fu fatta parrocchiale la sua chiesa di S. Michele che venne eretta dai Morosini nel 1614, di cui un Barbone nel 1696 è stato capitano di Padova. Possiede la mandibula inferiore di S. Pietro Orseolo e il corpo di S. Giustino martire. Vi è noco distante il nalazzo una volta Morosini, ora De Daverio. A Concadirame Naldo, capitano dei Veneziani, assall impetuosamente una banda di cavalieri spagnuoli nel 1513 facendone macello, e gli Spagnuoli per ven-

detta incendiarono la villa.

Neanco Lusia, parimente in riva dell'Adige, ha chiesa, siccome Concadirame, onde i suoi abitanti dipendono dalla parrocchiale di Lusia ch'è al di là del flume nella diocesi adriese. Abbiamo memorie che Cunegonda figlia d'Imiza e di Guelfo, figlio di Rodolfo principe, portò in dote verso il 1030 ad Azzo marchese d'Este la corte ch'è detta dallo storico di Weingart Elisina e da Corrado di Ursperg Elsina, e che secondo l'uno si estendeva per undici mila mansi (220,000 campi circa), secondo l'altro per 1100, da ambedue detta nobilissima. Il Brunacci, poiche altri no-stri documenti nominano la corte di Lusia appartenente ai marchesi d'Este, non esita a ritenerla la stessa corte Elsina o Elisina. In questo villaggio si trovo un'urna sepolcrale rotonda di macigno euganeo, portante la iscrizione: Q. Baebi. C. F. — Cardilliaci - Maria. C. F. — Tertia Uxor. Il conte Camillo Silvestri, presso cui stava questa lapide, cerca dimostrare, scrive il Furlanetto « che appartiene a quel Behio memorato da Floro e fatto uccidere da Silla, e crede ch'egli avesse sposata Maria Terza, figlia di Cajo Mario, e che questa infelice moglie, seco portando da Roma le ceneri del marito, le abbia deposte in quell'urna e collocate in quel luogo; cita pure un passo di Plutarco, dov'è nominato un Cajo Lusio nipote di Mario, e suppone che dai parenti di quel Lusio siasi chiamata Lusia quella villa, dov essi aveano i loro poderi. Checchè ne sia della conghiettura del Silvestri, sembra essere estenes que de la piera, de alla forma del so sepolero e dalla piera, di cua li formato, e cua li for

ROTTA SABRADINA è pure în rira di questo flume. Ha chiesetta de' santi Zeno e Bartolomeo, una volta dei Crociferi soppressi nel 1681, rifabbricata dai Marchiori, e oggi dipende dalla parrocchiale di Vall'Urbana. Qui gl'Imperiali, i Francesi e il duca di Ferrara tentarono nel 1813 di passare l'Adige, ma i Veneziani non solo vi ostarono, ma riuscirono anche di tagliare

gli argini contro i nemici.

Anche Vat. Tinaxxa. fece parte della giuriotizione dei marchesi d'Esta. Aven nel 1897 nun chiesa unita a monistero. Spariti col tumpo, todi Quirnia e il dope Agostino Barbarigo, per assistenza delle anime che vi-camo disperse in quelle valla del Gorzone, vi eressero e dostrono la presente proversissim chiesa di S. Urbano, che fu fatta parrocchiela nel 1897, propo prosperso y Tagricoltura.

Carmignano, forse detto dalla gente Carminia di Ateste, diede qualche iscrizione dei tempi romani. Quando nel 1077 fu compresa nei domini confernati dall'imperatore Enrico IV ai marchesi d'Este, dipendeva dalla chiesa di Villa di Villa. Ora la parrocchiale è dedicata a S. Giorgio. Nella

contrada Passiva esisteva un forte che fu distrutto da Ezelino.

Ancora în riva all'Adige abbiamo Balburva con parrocchiate di S. Glambuttista, d'ispatronato della famiglia Contarnia, Parcazaa (1225) grosso villaggio con parrocchiate di S. Autonio Abae, di antica struttura, a tre navi, poi rimodernata, de cui dispendono tre altri oratori, Questa villa fu distrutta nel 1323 dagli Escaligeri, e saccheggiata nel 1313 dagli Spagnuoli.

Malagerole è l'andri sopri l'argine dell'Adige e sopri molté strade commini di questi tillaggi; bonissian sirece la strada che da Piscenz conduce a Posso. Fra l'una e l'altim rinvengonis le Valli Moceniphe, porsettlet dal conte Alvies Franceson Mocenigo, che vi la grandiose aljacenza estette di conte della servizione della contenta del propositione del di 6000 sacchi circa per anno. La parrocchiale è piccola e povera. Al nord-est six Vicutzico (Frafuet) in riva del canale di Santa

A nord-est sta Vieutzzoto (Viculus) in riva del canise di Sonta Cetterna, in cui si sopere qualche lapida romana. Fece parte della Scodosia e indi dei douni jestensi. Nelle donazioni fatte negli nni 1072. Scodosia e indi dei douni jestensi. Nelle donazioni fatte negli nni 1072 meritati che il marchese Azzo verno il 1030 aves beni alfoliali in Vigitaziolo, presso cui era la palude detta Talle da Termina, in Polso (Ponso) con la pinida Arzere de José, in Megliadino con quella Cardotini, Malastedia, e in Arzere de Mais, Malasto, Queste Merira con quella Malastedia, e in Arzere de Mais, Malasto, Queste Merira con quella Malastedia, e in Arzere de Mais, (Mos), Queste memore che, nel 1844, gil abitanti di Gazzo e di Vighizzolo oltenere monora investitora del diritto di peses nelle stesse. La parrecchiale S. Giam-Dattitta si trova mentovata fino dal 1077, e fu concesso nel 1878 al monatero delle Gazere dal rescoro Gerrado. È Empine a lum sentenza di modera conventura con qualche dicrete di perine il Malastedia di Vighizzolo prepende i redditti la pagar lo imposte erariali, e meglio il farebbe in malernale in considera de la proposte perineli e fedelli la pagar lo imposte erariali, e meglio il farebbe in malernale in considera de la proposte perineli e redditti la pagar lo imposte erariali, e meglio il farebbe in malernale di considera del monatero delle Gazero della considera della di pesa lo imposte erariali, e meglio il farebbe in malernale di considera del considera del considera del considera della del

gliorar le sue strade. Oni Corrado da Vigonza fuoruscito padovano, unito allo Scaligero e ai marchesi d' Este, si fortificò nel 1322. L'anno ve-gnente restituito in patria, fu dichiarato perpetuo padrone di Vighizzolo e delle annesse ginrisdizioni. Questo forte venuto poi in mano di Aldovrandino III marchese d'Este, fu ceduto da lui a Jacopino e Francesco da

Carrara nel 1350: resta un avanzo di torre.

Ponso è detto nei documenti del mille Palso, Polso, Paulso e Pauso. Oui pure aveano giurisdizioni e beni i marchesi d'Este ed eravi una palude detta Arzere de Molo. La iscrizione Terentiai Chrysidi Otia. Graphe qui sterrata da molti anni, è altro indizio dell'antichità del villaggio. Consoli aveva al suo governo, com' emerge da documenti del 1195. La parrocchiale di S. Maria apparteneva al capitolo di Este nel 1144. Vi si trova una tela dell'Assunta che fu nel 1797 portata dai Francesi a Parigi e poi restituita. Del campanile venno rifatta l'anno 1821 la metà inferiore, essendosi sostenuta la superiore con meraviglloso meccanismo immaginato da Antonio Claudio Galateo. Dipendono da questa l'oratorio della Madonna della Salute unito al palazzo Fracanzani e la chiesetta molto antica della Madonna dei Prà verso le valli, detta Chiesazza. Ogni anno vi si solennizza la seconda domenica di ottobre, festa della Maternità, con processione. Presso si scavarono grandi macigni e cadaveri, vittime della battaglia tra i Vitelliani e i Vespasiani. Hanno vasti terreni Fracanzani, Trieste e Car-

minati, e vi è estesa la coltivazione del gelso.

Anche Canceni è villaggio antico. IvI circa il 1097 Azzo II costrusse una chiesa di S. Maria, che nel 1117 fu data a Portuensi, a'quali Bellino vescovo nel 1144 donò tre parti delle decime di tutta la Scodosia, e nel 1446 la chiesa di S. Andrea di Curtarolo co' suoi beni, onde mantenessero lo spedale contiguo alla chiesa. Queste donazioni, e altre specialmente dei marchesi d'Este, fecero ricchissimo quel monastero, ceduto nel 1400 a Camaldolesi, e passato in commenda nel 1494. Pistore che ne avea il priorato, successe nel 1184 al Beato Giovanni Cazzaconte nel vescovato di Vicenza. Quell'antico cenobio per metà demolito, fu acquistato con tutti I suoi beni dalla famiglia Carminati. La chiesa, oggi parrocchiale, è ampia, con grandioso coro di cinquantuno stalli e bellissima Annunziata. Nel convento rimane un avanzo di piccolo portico ad archi sostenuti da binate colonne che accenna al secolo XII, e un altro quadrato del secolo XVI con 9 arcate da due lati e 7 dagli altri. Questo villaggio vide nel 1312 la sconfitta data da Paolo Dente con 2000 cavalli e co' fuorusciti padovani a Corrado di Owenstein capitano di Padova pel duca di Carintia, e nel 1189 la solenne festa per la consacrazione della sua chiesa abaziale fatta da Gotifredo patriarca di Aquileja coi vescovi Gherardo di Padova, Pistore di Vicenza e Gherardo di Belluno, alla presenza dei marchesi d'Este e dei consoli atestini. Dipende dal villaggio Gazzo, parola che indica luogo coperto di boschi, il quale

ai tempi dei Longobardi facea parte della Scodosia.

A Palugana (paludo euganea ) nel 1767 si scoperse la iscrizione C. Ennio C. L. - Hilarioni - Murranus - Lib. Posit

- Oggi è contrada di Ospedaletto.

A Bresica si trovò altra iscrizione romana nel 1690. La chiesa titolata all'Assunta fu eretta e fatta parrocchiale nel 1695 a spendio di

Isidoro Alessi e di Bartolomeo Lonigo, estensi.

A TRESTO si narra che nel 1468, certo Giovanni di Ponso, barcajuolo, era giunto di sera con la sua barchetta presso il ponte della Torre, un miglio distante da Este, quando gli apparvero due donne maestosamente vestite, che vollero essere condotto nella campagna due miglia lontana, detta dei Tresti. Là una delle matrone disse a Giovanni che volea fondata

una chiesa a Maria, e fece da lui conficcare in terra un coltello, che tratto fuori lasciò il terreno intrisò di sangue. Dopo ciò sparvero, e Giovanni con altri operaj diede mano alla erezione della chiesa, persuadendo gl'increduli col far da essi conficcare il coltello nel suolo, nè poteva essere levato o smosso se non da coloro che gli prestavano fede. L'opera dovea interrompersi per siccità accaduta, allorchè si vide scaturire davvicino una fonte. Costrutta la chiesa, fu commesso ad un pittore di colorire l'immagine di Maria per porla nella chiesa stessa. Approntata la tavoletta stava egli meditando il lavoro, quando lo sorprese il sonno, da cui svegliato trovò l'immagine omai compluta. A prova del triplice miracolo si mostrano il coltello, la fonte e la tavola dipinta. Questa chiesa fu data dal vescovo Zeno ai padri Eremitani. Venduta per la guerra di Candia fu compra dal cardinale Barbarigo vescovo che ne erogò le rendite a mantener chierici poveri del seminario padovano. Ma in pari tempo istitui presso la chiesa di Tresto un collegio di scnole elementari, di umanità e di retorica, dal quale sortirono Marc'Antonio Ferrazzi, Francesco e Giambattista Canale e lacopo Facciolati, professori del seminarlo padovano. Questo collegio, chiuso nel 1715 dal vescovo Corner, fu riaperto nel 1816 e cessò nel 1831. Oggi non resta che parte del monastero. L'elegante santuario, che mostrasi col campanile costrutto nel secolo XV. Entro vi leggi questa iscrizione: Ioannes Costa - Sacerdos. Pientissimus - Poeta Eximius Axilia censi - Lingua Romanus -Seminarl Patavini Decus - Obli IV. Kal Ianuar. MDCCCXVII --Vix Ann. LXXIX. Mens. VII. Dies XXI. Oltre la succitata immagine di Maria di forme colossall squisitamente condotta, v'è una grandiosa tavola rappresentante la Madonna col Bambino, S. Girolamo da Fiesolo e S. Matteo, ai quali sormonta Gesti fra tre angioletti, bell'opera di antico pennello, forse del Buonconsigli; una armatura di ferro che Bonifacio de Rossi illustre cavaliere regalò per divozione con una dote al bell'altare maggiore da lui costruito. Ogni anno in settembre vi si solennizza la fondazione del santuario con numerosissimo concorso, musiche, giuochi e vivande. Il santuario, ufficiato da un confessore, dipende dalla parrocchia di Ospenaletto. In questo un certo litebaldo dono nel 1162 a Giovanni vescovo di Padova un terreno nella Rotta di Scandalo, perchè vi si murassero una chiesa ed uno spedale di S. Jacopo. La parrocchiale odierna, t:tolata a S. Giambattista fu eretta posteriormente lungo la strada. È grandiosa e bella con elegante facciota e bel campanile, ed ha pitture dello Zauchi e un organo di Calido, come tante altre della nostra provincia. La Confraternita dell'Agonia novera oltre a 5000 confratelli anche di Padova-I Widmann e Papafava ci hanno vaste possessioni,

SANTA CROCE DI CAMPOLONGO, tetro villaggio, ha parrocchiale dedicata alla Santa Croce, di juspatronato delle famiglie Manzoni e Meneghini.

In CALAGOS, vives la poetessa Sabina encomiata da Marziale, che di Calone cube a lodora i pumpinosi giochi, cichera nache per le suprore su castagna, di cui Corclio (Este cavalice romano, come narra Pinio, reco castagna, di cui Corclio (Este cavalice comano, come narra Pinio, reco vastagna del marcine del Corclio (Este cavalice comano, come narra Pinio, reco vastala del marcine del Corclio (Este cavalice del marcine), a la castello e la giuni castagna del Corclio (Este cavalice del Corclio (Este cavalice) del 1920, Distrutto da Padovani il 1920, non risorse più. La parrocchiale di S. Giustina, di cui è patrona la finagina del Corclio (Este cavalice), del contro (Este cavalice), del cavalice (Est

a biade, a vigneti di eccellentissime uve e a frutti di varie qualità. Dalla vetta di Calaone, ove scatta una fonte che resiste alle più grandi siccità . dove parecchie case con la chiesa formano il grosso del villaggio, si gode il panorama della città di Este e di una estesissima pianura, diamantata da frequenti chiese e campanili. A mezzodi sorgono i colli Ventolone e Baoner e dietro a questi gli altri di Monselice e Montericco, I colligiani, per voto della peste del 1631, la prima domenica di maggio scendono in processione alla chiesa della Salute in Este e le offrono due grosse candele di cera. Essi, come gli altri dei colli vicini, sono generalmente livellari dei terreni che coltivano ed amano assai. Nella valle Calaona sorgono acque termali, presso cui trovasi un umile stabilimento di bagni, che domanda ampliazione.

Dipende da Calaone il villaggetto di Rivadolmo posto al plano, che avea una chiesetta di San Fermo esistente nel 1411 e ora distrutta. Vicino è il colle Cero, il più alto del distretto estense, dominato da Cono da Calaone e poscia dai marchesi d'Este, il cui castello fortissimo sulla cima subi le sorti di Cataone. Nel 1190 vi esisteva un cenobio di monache. Sullo stesso colle nel 1626 si fabbricò una chiesetta a S. Filippo Neri, presso la quale abitavano in romitaggio uno o due sacerdoti e il prete Casetta, a cui ricorrevano i curiosi per aver vaticini. Ora non vi rimangono che nude muraglie e il rovinoso campanile, dove usan taluni nella calda stagione ascendere la notte, e attendervi il giorno per respirare l'aria fresca e godere l'ameno spettacolo dell'aurora.

Tra Calaone e Cero ergesi il poggio di Salarola, Nel 1179 i marchesi d'Este e il signore da Baone cessero quattro campi posti alla sua vetta, perchè vi si murassero una chiesa ed un monastero. Questa chiesa fu titolata a Santa Margherita e consecrata dal vescovo Gherardo. Dapprincipio ebbe unito un doppio monastero, presto ridotto a sole monache Benedettine, che nel 1199 troviamo beneficate dalla celebre Sporonella. Questo monastero di Salarola fu commendato ai Barbo (a cui successero i Pesaro. e poj gli Orologio) e le monache (1459) passarono presso S. Mattia in Pa-

dova. Oggi gli avanzi sono ridotti a coloniche abitazioni

BAONE sta a nord-est due miglia dalla città estense. Una deposizione di testimoni del 1192 ci fa sapere che il marchese Azzo d'Este ebbe Baone e la sua corte in feudo dal vescovo di Padova, e ch'egli lo sottinfeudò ad Ugo da Baone che viveva verso il 1077. Di questa famiglia, che vuolsi originata dai Maltraversi di Padova parlano molto i documenti e gli storici, dai quali è detta d'origine longobarda. Narrasi che il ricco Alberto nel 1192 abbia fatto sradicare i boschi di Baone e piantar viti che comperò nella Schiavonia, il cui esempio fu imitato da altri. Certo i documenti di questi tempi parlano spesso di viti schiare e garganeghe. Della stessa fa-miglia fu quella Cecilia, cagione di tanto odio tra Camposampiero e Ezelini e di accanita guerra per la Marca trevisana. Ella passò a quattro maritaggi eppure i paesani la chiamano ancora la Vergine di Buone. La famiglia si estinse nel secolo XIII. « Non è mai fine nelle carte che seguono al 1147 di raccontare de'suoi tanti beni, diritti, forze, vassalli, masnade, giuris-dizioni, dignità e glorie » (BRUNACCI). Il castello fu distrutto da Ezclino nel 1242. La parrocchiale di S. Lorenzo posta al piano, che con parecchie case forma il grosso del villaggio, apparteneva a' monaci di S. Girolamo, soppressi nel 1688 da Clemente IX per erogarne le rendite nella guerra contro i Turchi. Indi fu data ai monaci del Santuario di Tresto, o quando il Barbarigo comperò i beni di questi, sottomise l'uno e l'altro a! patronato del Seminario di Padova, che dura ancora. Ha fisonomia di antichità, quantunque sissi prolungata e rimoderanta posteriormente. Il campanile du domolito per vietuta; un buon dipinto ha 1 data del 1380. Ne dispende la chiesetta di S. Fidenzio, una volta parrocchiale, sulla vetta del colle, e l'aratorio dell'assunta sul colle estesso, eretto dagli Orologio, che vi aveano deltrious villeggiatura. Dalla sua cima si vode Arquà, e amenissima prospettira. Che Bonne eziandio debba ritenersi anticamente abitato, sonò indizi;

le lapidi scoperte, e le traccie di un tempio pagano.

Amena è la gita dei monti da Baone verso Monselice, Mezzo miglio circa distante si ginnge in cima della strada, da dove si scorge la bella pianura, sovra cui vicinissimo si ergo il grazioso poggio Montebuso; rimpetto sta Monselice e a sinistra Montericco, l'un e l'altro dietro ad umile collinetta detta le Casette, che gira a semicerchio sempre eguale in altezza e finisce a Montebuso. • Questa costa montana, che da Monselice protendesi ad Esto è di tutta la euganea catena la più ubertosa per propizia guardatura di sole e per industri cure degli abitanti. Essa fa mostra di noa vegetazione lussureggiante, pomposamente abbellita dai festoni delle viti gravi di uve squisite, vagamente dipinta dai colori di molte e diverse frutta saporitissime, e (prova della costante mitezza del clima) ospizia l'nlivo, traendone copia d'olio bastante all'uopo de colligiani e a qualche lucro di commercio colle vicine provincie » (A. CITTADELLA). Sopra Montebuso era un tempo la fortezza che fu distrutta dallo Scaligero, e vorrebbesi fabbricata da Macaruffo de Macaruffi, potente cittadino di Padova. Ora vi torreggia il maestoso palazzo Centanin, una volta Barbaro, e un tronco di torre servi a formare l'oratorio che dicesi la Madonnetta delle Ave.

Se una passeggiata per queste parti risece deliziosa sopra mode, un'alria da Bonea Y-LUE. S. Gionian non trora più incinterole paragone. Chiuso sempre tra colline, vai ascendendo sopra una strada scavata nel savoe giunto alla ciana tis a ispre du nattato e ti si rapisce quello Yalle, a cui la strada serpeggiando con rapida china si sprofonda e ti condunce alla chiesa e alla hella casa arcipretale. Da quell'altura vedi far massious corona a guissa di antitestro i colli Lozzo, Cinno, Gemmoda, Rusta, Venda più tontano, Fasolo, Galzigana, Valsanathio e i dua Arqui grando e piccolo,

Prende la valle il nome del santo patrono della sua chiesa e si distingue in Val di sopra o Val dell' Abate, e Val di sotto o Valle di Donna Daria. Questa matrona, figlia ad Alberto da Baone, sprezzando lo sdegno di Ezelino, raccolse e seppelli l'esanguo corpo di Guglielmo Camposampiero ch'egli avea fatto decapitare e lasciare insepolto (1242). Che Valle S. Giorgio sia stata abitata ai tempi romani ce lo fanno credere parecchie lapidi che vi furono sterrate. Il frammento di una è infisso tuttora nel vetustissimo campanile, e altra iscrizione del secolo VIII nella facciata della chiesa parla doi martiri Felice e Fortunato; un turbine incendiò il battisterio, svelse e sianciò 200 passi lontano metà del campanilo con le campane, distrusse case, uccise abitanti, onde ogni auno si rammemora il 29 luglio con processione. Dipende dall' arcipretale l'oratorio di S. Biagio in Valle di sopra, una volta unito a monastero, poi l'uno e l'altra dati all'abazia di Vangadizza; e GEMMOLA, detto Gemma dei colli Euganei dai nostri cronisti, sovra cui riparò la B. Beatrice d'Este, di cni abbiamo la vita scritta dal Brunacci, Prima vi esisteva un monastero fondato da certo Martino di Milano, con chiesa di S. Giambattista, di cui si hanno memorie del 1213. Ma essendo rovinoso, altro ne costrusse nel 1221 quella illustro monaca, figlia ad Azzo VI e a Sofia principessa di Savoja, e colà visse e morì il 10 maggio 1226, e vi fu sepolta in arca di marmo. Il 1578 con grande pompa venne trasterita nella chiesa di S. Sofia di Padova, quando a questa traslocò le monache di Gem-mola il vescoro Cornaro. Il monastero è ridotto a casa colonica. A TERRALBA esisteva un piccolo cenobio di Eremitani, il cui priore Ferrazzano di Napoli nel 1683 ristaurò la chiesa, che luttora sussiste, ma abbandonata. Le corro vicino l'Arzer del vescero, e una pia tradizione vorrebbe che S. Prosdocimo giunto da Padova al fonto della Rivella e impedito dai sodati d'avanzarsa, devisses dietro Monte Ricco e giungesse a Terralba,

A nord-est di Valle S. Giorgio sta Consociata (133) con parrecchiale dedictata si anni Nazario e Celso, e a nord-est sta. Cervo, cie a Cinita o Dinas vuolsi secrato. Uttone imperatore nel 1985 confermò si canonici di Verona la corte e la chiesa di Cinito. Come nel socio decino, co-ò oggi la sua arcipretale pora il titolo dell'Assanta. Essistera sa questo colto un estello che in distrutto degli Etaliana nel 1834 e rifatto vena custodito per estello che in distrutto degli Etaliana nel 1834 e rifatto vena custodito per dell'Abale, Russia e Cornoleda, che dovenno innervi un capitano e setto guardie, mutunoli di 151 in 15 festorii. Caddo nel 1313 per sempre.

La chiesetta titolata a S. Lucia di Rusta fu eretta nel 1483 da Enrico Falaguasta, e quella parrocchiale di Fago dedicata a S. Pietro è posta in altura. In questo villaggio avea feudo Manfredino d'Abano nel 1113, Ne dipende il colle Fasolo, su cui sta un tempietto di San Gaetano tra annosi cipressi; appartiene agli eredi Grimani. Dal bel colle di Lozzo provenne la famiglia omonima, ramo dei Maltraversi di Padova, L'antico castello fu distrutto nel 1239, e ricostrutto veniva custodito, per leggi del 1275 della repubblica padovana, dagli abitanti di Lozzo, Cortela, Val Nogaredo, Vimenelle, Faedo, Fontanafredda, tenendovi un capitano e nove guardie. In seguito lo riebbe Nicolò figlio di Guido da Lozzo, lodato dal Mussato per ingegno ed eloquenza, ma biasimato per ambizione, il quale defezionando dai padovani parteggio per Can della Scala, e venendo essi a combatterlo incendiò il castello e riparò a Vicenza. Poscia tramò contro Jacopo da Carrara (1345) insteme coi fratelli Enrico e Francesco: Scoperti egli fuggi, e s'ignora come finisse, e questi furono decapitati. Ora sopra le rovine del castello sorge la sfarzosa villeggiatura Correr. La chiesa arcipretale dei S. Leonzio e Carpoforo, d'juspatronato dei Correr, conteneva la sepoltura di Guido Lozzo, ma le sue ossa furono disperse dai Veronesi clie lo tennero colpevole dell'eccidio di Mastino della Scala. La chiesa cadente si va ricostruendo grandiosa con disegno del Riccoboni di Este. Hanno vaste campagne i Correr, il collegio Armeno, e i Maldura.

Costeggiando la deliziosa collina sui confini della provincia verso il Vicentino, troviamo Valboxa, con chiesetta di S. Rocco, dipendente da quella di Lozzo e con piccolo castello quasi Intero. Sulla cui grandiosa porta si vede lo stemma carrarese; ha grosso muro quadrangolaze, con ambula-

cri e torricciuole; e nel mezzo massiccio torrione.

FONTANIFERDA (1977), ed ilede qualche lapide romana. L'arciprente di S. Donato debe da Similaidio vectoro i decimo di Vimitelle e di Fontani-freada. Contiene il corpo di san Desiderio martire e ha tre silari, te cui cotone tono di bel marino cerengono scava di di controlo controlo controlo di controlo di

come in altri colli estensi; nè furono più rimessi. CONTELA' (1114) è parte sul colle e parte al piano con parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso in altura, Così Boccon (977) dove esisteva prima pompess ma comoda, che il figlio Pio Enea verso il 4872 ampilo con molto spendio, spianando la collina, tagliando la rupe, scavando nel sasso anditi e scale. Il marchese Tommaso, ultimo di questa famiglia vi aggiunen un musco e un'a remeria, e morendo nel 1880 istituiva erroce la dicele casa di Este, che rispondera allei intenzioni del testatore, conservando non solo, ma secrescendo di comodi e ampiriando quessa magnifica dimora.

and son, and accrecional or comous e amplitude questi mignitude unions. Nel giardino parallelo al palazzo isano grandeos serre, e di lanco una Nel giardino parallelo al palazzo isano grandeos serre, e di lanco una presso cui si stende la nesa del nuolo. Vi rori, fra altre crinssime piante, re colossali magnolle, Pina di 98 anni e la altre due di 47; grazione carpinate, e nel fondo uno stradone che in mezzo al boschetto finisce in una piazza rotonda, presso cui una graziosa collitati, puna el altra circon-

data di alberi.

In flanco della porta d'ingresso al palazzo, foggiata ad arco trionfale, sta la cappella archiacuta, con finestrelle, a colori e figure e pregevoli dipinti all'altare e alle pareti. Entrando ti si affaccia la Grotto dell'elefante, dove sono goffamente condotti, ma pure di bell'effetto un elefante, il dio Bacco, satiri e altre figure. Trovi nel primo piano, la cui scala è scavata nel sasso, la sala dipinta dal cavaliere Zelotti nel soffitto e negli spartimenti delle pareti che rappresentano fatti storici degli Obizzi e svariate allegorie: altri dipinti nella stanza che divide le due ampie terrazze, di cui taluno di Paolo Veronese, 1 e altri nello stanzino attiguo attribuiti al Tintoretto. Anche le pareti esterne, che murò Pio Enea, erano un tempo colorite a fresco. Al secondo piano ascendi per bella scala a chiocciola, nella cni sala e stanza vicina esistevano l rltratti di varj personaggi della famiglia Obizzi coloriti da esperti pennelli, di cui non restano che le cornici. Aggiungi nella stanza del bigliardo e nella contigua altre tele nel soffitto ritenute del Moretto, ed un'elegantissima porta di quattro colonne marmorce che sostentano una cornice scolpita in pietra dura ad alto e finitissimo rilievo.

La sala del Museo, lunga da cento metri, è gremita di preziosità. Qui il marchese Tommaso con instancabili cure e grandi spese raccolse molte anticaglie euganee, etrusche, greche e romane spettanti a Padova, a Este e ad altri luoghi d'Italia e fuori ; sino a venti urne cinerarie in alabastro o in tufo calcare, sterrate a Volterra; vasi cinerari euganei di vetro e di creta, dissepolti nel territorio estense, di colore or rossiccio, or castaneo, or nerastro che racchiudono reliquie di ossa bruciate, monete, corone, spille, armille, monili, ecc., iscrizioni e stele greche e romane con isvariati rilievi, e bronzi e deità greche ed egizie, e busti d'imperatori e statue, e frammenti di ammirabili antiche sculture. Ne lia stampato la illustrazione il Cavedoni. La mummia fu trasferita a Vienna nel 1838, e la collezione di 14.600 medaglie e monete, in parte a Vienna e in parte a Modena. L'armeria, in gran parte disfatta. Non era abbondosa d'armi offen-sive, ma noverava alcone belle e intere armature diligentemente lavo rate; conteneva anche armi da fuoco, tra cui due bellissime colubrine, qualche fucile di fino lavoro, cannoni di cuojo, moschetti a ruota, archibugi a forcella 2 ecc. Rimane la raccolta d'antichi strumenti musicali.

Lasciam ad opere speciali il descrivere degnamente e il parco e questo principesco soggiorno, di 350 stanze, oltre a parecchi cortili ed ampie stalle.

Una iscrizione esistente in Arquè, riportata dal Salomonio, dice espressamente
che Pio Enca · fece edificare il gran palazzo del Catajo con pillure celebri di Paolo
Veronese -.

Vero

<sup>2</sup> Si attribuisce a Pio Enea degli Obizzi, generale della republica veneta, l'invenzione e la denominazione dell'Obice.

Pochi passi da qui si entra in Battaglia, grossa borgata che conta co'suoi dintorni presso che 3000 abitanti, ed è divisa in due lunghe file di case



dalla strada che da Padova si dirige a Monselice, e dal canale della Battaglia, che corre parallelo alla strada, la quale ne forma il contrargine. Un ponte di pietra congiunge le due rive. Trovai nominato Battaglia e i

suoi molini e il suo ponte in uno statuto anteriore al 1236, e non è improbabile abbia preso il nome dalla famigilia Battaglia, e riterrei che sia sorta dopo il 4189, in cui si cavò il canale che parte da Padova, e si condusse la strada odierua, che la rese scalo da Padova per Monselic, Este, Montagnana da una parte, Rovigo, Ferrara e Romagna dall'altra.

La parrocchiale di S. Jacopo ha discreti dipinti e buona statua della Madonna. Sega, ferriera, grandiosa pila da riso, molini, sono girati dall'acqua che scende dai due canali superiori in quello di sotto mediante un sostegno appellato Arco della Battaglia, opera veramente romana in macigno. Questo edifizio si chiude il giovedl e la domenica per comodo della navigazione. Negli altri giorni si aprono soltanto le bocche per dar acqua alle ruote che dopo esce spumeggiante dalle sponde murate a macigno e precipita nel canale di sotto. Si apre il sostegno per intero quando la piena dei canali superiore minacciano inondazione, e allora tutto le acque si rivorsano in quello di sotto con grande cascata. I tetti dei canali superiori sono più alti delle sottoposte campagne e si elevano sempre più. Nel 1836 l'acqua si alzò qui 40 centimetri oltre le rive e fu miracolo il sostenerla con banchi di terra, finchè squarciò l'argine a Mezzavia. Nella contrada delle Chlodare nella casa Mincio esistettero fino a questo secolo cartiere qui stabilite nel 1340 da Ubertino da Carrara, o dirette da Pace da Fabriano, che furono le prime in Italia dopo quelle di Fabriano.

A destra del canale sorge il grandioso stabilimento dei bagni termali di Santa Elena della Wimpfen, con magnillo porticato, giardino, peschiera e boschetto, dal quale si passa nell'ampia e lunga strada, liancheggiata da doppia fila di alberi parallela all'altra carrozzabile che conduce ai piedi del colle, sulla cui retta si erge maestoso l'eleganto e splendido pa lazzo di essa Wimpfen, successa in questi possedimenti al Meneghini e questi al Selvatico. Vi ascendi per una scalea di 128 gradini di macigno. Al piano sorge l'acqua termale che serve ai bagni, molti grandiosi edifizi addetti al palazzo, altro bel glardino e grandiosa serra. Quel colle nogli antichi documenti si chiama della stufa. Lo stabilimento si dice di Santa Elena dalla chiesa di questo titolo che appartenne al colle stesso fino dal 1192. Nel secolo XII e nel 1220 il Comune di Padova ordinava questi bagni fossero decentemente tenuti. Nel secolo decimoquinto vi cercò salute Francesco Carmagnola. Ma solo nel secolo XVI incominciarono a rivaleg-giare cogli aponensi. L'illustre medico Benedetto Selvatico rifece nel 1648 la casa che sta a cavaliere del colle, e nel 1692 fu ristaurata quella che al piano accoglie i forestieri. Sul chiudersi del secolo decimottavo la famiglia Selvatico eresse nuove abitazioni sulla riva del flume nel luogo detto Battaglia; conducendovi l'onda salubre per sotterranei. Nel cimi-tero riposano D'Almeida portoghese generale di Grecia, morto da pochi anni, e il pittore Calisto Zanotti bolognese defunto nel 1857. Sovra il Monte delle Croci sorgeva l'antica parrocchiale di questi dintorni, poscia con-giunta a monastero che esisteva nel 1215, fu dato nel 1383 da Francesco I da Carrara ai Camaldolesi col monastero abbandonato di Santa Maria dall'Alto di Monselice, e nel 1670 fu ceduto al seminario di Padova per volontà del B. Gregorio Barbarigo. Ora appartiene al duca di Modena, conserva ancora la chiesetta ma abbandonata e gli avanzi del monastero.

Naquero qui Luigi Guerra, professore di gius ecclesiastico nella Uni-versità di Padova l'anno 1773; Carlo Leonati arciprete di Montagnana morto nel 1761, Giannantonio Leonati medico suo fratello e Angelo Schiavetti professore nel Seminario e nell'università di Padova, poi canonico di Monselice (1783). Dipende Battaglia dai Commissariato di Monselice.

Nel 1045 Burcardo vescovo di Padova dono a' suoi canonici la pieve di

Santa Giustina di Pexcusa, con la giurisdizione su questo grosso villaggio, col sno castello e con tre parti delle docime Perumia, Shiboro Dossova, Gazzo o Gorgo, Isaciandone la quarta parto alle chiese delle ville. Altri documenti dei secolo decimo nomina Perumia. Avea podetal nel secolo XIII, il quali dioverano osservare gli statuti della sun Comuntia, chie biblioteca capitole di Endora. La arcipretale tiolata a Giustina, avea una collegiata di cinque canonici. Possiede quinche dipinto del Gasparini da Schio. Ba forma grandiosa, è matrice di sette chiese dei dintorni e in un dossale d'altare il Bionazza scolpi un miracolo di. S. Vicacona. La piazza, su cui ergensa il castello, spianola de Eselinolo nel 123G, dicesi ancora Con-trade del Castello. Nei dintorni si coltivano mollo i periori. Giovanni Picto Maleiri, nultro e arciprede di qui, morto del 1800, scrisse due vo-c'Antonio Trivellato professore di filozofia e teologia nel semicario, morto nel 1773, autore di varj scritti.

San Pikrno Yunxano (1034) a sud-est di Perununi ha chiesa, fatta parrocchiare nel 1757, dopo soppressi i padri conventuli, è dedicata S. Pietro, ha fisonomia di oltre sel secoli; fud i recente dipinta la sua netro di particolo di particolo di particolo di consono di conducto di particolo di particolo di concorpo di S. Mauro e attre reliquie. Vi si solennizza la terza domenta di settembre in memoria del colora del 1835, da cui fu quasi indenne il

Di qui a due miglia si perviene a Mossetture, popolosa di circa 9000 abitanti, nel 1837 creata città. Si stende a Piedi del colle di quel 90000, ch'è stocato dalla schiera degli altri, ed è bagnato dal Frasine. Pado libacono narrando di discesa del Congobardi nomiam Monesilice del ha lapidi e anicaglie anche dei secoli della repubblica romana. Dipendera dalla con colla atestina, e fores anche alton non era si ditunente abitata al piano come oggidi, ma piuttosto alle coste del monte. La chiesa maggiore, oggi a breve altura del colle, era prima del secolo XIII nella sua vetta, e la



Monselice.

circuivano le abitazioni dell'arciprete e de' canonici formanti la sua collegiata. A Monselice in ogni tempo luogo fortissimo, rifuggirono parte degli Estensi e Patavini dalle incursioni dei barbari. Alboino nel 568 occupata tutta la Venezia, si arrestò dinanzi a Padova e a Monselice che per 32 anni fecero testa fino al 600-602 in cui re Agilulfo prese quella per fuoco e questa probabilmente per fame. Ne segui che sparvero le città di Ateste e di Padova, ma divenne e restò per alcuni secoli capoluogo dei territori Monselice; onde il trattatodi Lotario imperatore coi Veneziani (840) e altri documenti, tra i popoli di terraferma Friulani, Trevisani, Vicentini ecc., non nominano i Patavini ne gli Atestini, sibbene i Monselicesi 3. Preso Monselice dai Longobardi, sarà divenuto la sede di un qualche gastaldo, dipendente dal re, finchè Carlo Magno istituì i conti, che, come sembra, formò una contea di Monselice col tenere di Este e di Montagnana; e contea si appella in documenti del 906, 914, 926, 950, mentre in altri del 960, 1013, 1050 e del 1100 si dice giudicheria. Conchiudo che Monselice dall'epoca longobarda fino alla seconda metà del secolo X sia stata autonoma, e che soltanto dopo sia venuta soggetta a Padova indi ad Este. Difatti un documento del 1115 porta che Folco marchese d'Este presedeva in Monselice ad justitiam faciendam .... et tunc judices jussu Marchionis judicaverunt.

Federico Barbarosa, coll'animo di flaceare le assenzii repubblicie situen, pose a Monestici i nico conte Pegano: nu venne esponico e Monesticie i noto conte Pegano: nu venne esponico e Monesticie tomo ai marchesi d'Este Peccia (presco de Esculorio (1221) Faito minia che licenziatenco il presidio imperiale (1249), riavuto dai marchesi d'Este (1269) e passato un potere della repubblica di Padora, che per legge del 1275 vi stabili dine capitati con 69 guardie allo estodio del castello del 1276 vi stabili dine capitati con 69 guardie allo estodio del castello del 1276 vi stabili dine capitati con 69 guardie allo estodio del castello a castello del 1276 vi stabili dine capitati con 69 guardie allo estodio del castello estodio del 1276 vi stabili dine capitati con 69 guardie allo estodio del 1276 vi stabili dine capitati con 69 guardie allo estodio del 1276 vi stabili dine capitati con 69 guardie allo estodio del 1276 vi stabili dine capitati con 60 guardie esto della propositati del 1276 vi stabili di 1276 vi contrato della capitati del 1276 vi stabili di 1276 vi capitati di

Documenti del castello di Monselice abbiamo fin dal 914, e d'una porta della sun città del 1005. Federico il attero la pielana da S. Giustian, e vi sossitul la rocca di cui vediamo gli avanzi. Cinque gironi alzati principalmente da quell'imperatore, del quali restamo nolle parti, circuriumo questa rocca e il monte e la abitazioni del piano. Si erge ancon salla piazza munito di ordegione un terrimore che difendente il attica porti di S. Antioni, la quale disposizioni del piano. Si erge ancon salla piazza munito di ordegione con la considera della considera di sulla considera di sulla considera di sulla considera di sulla considera della considera di sulla prede di sulla considera di sulla

<sup>3</sup> Anche Anasiasio bibliolecario, vissulo nel secolo IX, tra le città di confine novera Mantova, Reggio e Monsellos. Solo il trattato di Ollone III del 983 coi Veneziani nomina i Vicentini, i Monselicensi, i Padovani, i Trevisani ecc.

Roma nel 1368, ed usandosi colà di accendere il fuoco entro casse empiute di terra, vi fece costruire per suo comodo due camini all'albergo della Luna dove alloggiava. Apparteneva questo antico edifizio ai Marcello, ed ora è del Girardi, possessore anche della vicina cava di trachite.

Proporzionate alla popolazione sono lo chiese. La maggiore a Santa Giustina, mentovata fino dal 938 col suo arciprete ebbo una collegiata di cinque canenici, soppressa in questo secolo, il cui archivio conservasi nel civico di Padova. Un documento del 1147 vi accenna l'arciprete e preti suoi colleghi, e diaconi o suddiaconi e chierici. Ora coll'arciprete ha quattro mansionari curati, un mansionario delle sette chiese, un cappellano, ed è d'juspatronato regio e vescovile a vicenda. Simone Paltanieri padovano, prima canonico di Padova, poi arciprete di Monselice Martino nuovo la collegiata, poscia che l'arcipretale in vetta del monte erasi distrutta da Federico II, e di permutare il nome di S. Martino in Santa Giustina. Questo tempio grandioso, una volta dipinto a fresco, conta almeno cinque secoli come il campanile. Possiede un reliquiario e una croce, finamente lavorati in argento nel secolo XV, un calice di moderna fattura, parimente d'argento, ricco di pietre proziose, un altro pregevole del secolo XIII o XIV, quattro reliquiari dei secoli XIV o XV, qualche buon dipinto e parecchi libri membranacei preziosi, come un registro dei beni della collegiata del secolo XIII importante pei luoghi che ricorda, un evangeliario e un epistolario miniati nel 1509 da Bartolomeo Sanvito canonico in Monselice, una Bibbia in foglio grande del secolo XI, mancante del principio e del fine, dodici grandiosi libri di coro, due messali e un salterio del secolo XV con miniature, e un martirologio del XII.

Quando la famiglia Duodo patrizia veneta nel secolo XVII venen in possesso di una essesa parte di questo colle, vi conduse un'amplia strada, spianò una piazza e vi costrusse sette chiese. Ascendendo pre quella chima godi la più bella prospettira, e scorgi Conseire, Este, Rovico, e i luoghi circonvicoi. Lungo la strada trovi i primesei chiese o megito dictore di grattasi forma discanozzi, non dipinti di Palma i giovrane sulla piazza, da cui si stacca altra scalea che conduce alla cima del monte. Prospettono sulla piazza il le platazza Duodo, ora Balbi Valler, e la chiesa di S. Giorgio piu grando delle altre, amendos a disegno dello Seanozzi. Per un arior rotondo, colla volta a frece passi alla chiesa parimente circolare la cui preti racchiudono entro armadi venticinque corpi e nonumerorio ricipiaci di santi. Vi si solomizza ogni anno la festa di a breva altura del colle si addita un recesso, in cui vuolsi che s. France-co abbia meditato quaranzi giora prima di ricevregi iordini socordostil.

soa abbia meditato quaranta siorati prima di risevere gli ordini saccrotosti. Antica chiesa è pure S. Tommos, che nel 914 lagelirodo conte di verona donava al monastero di S. Zaccaria di Veneza con la corte di conte di verona donava al monastero di S. Zaccaria di Veneza con la corte di muro del castello sulla costa di Monenieta. Quello monastice bebere più volte a lottare coi frati di S. Giustina pel possesso di questa chiesa che avera aggiunio anche il ticlo di S. Zeno. Nel 1115 i monacti proposero persino i duello a delini ri li lite che Folco marchese sentezzio la savere calle da delini pel della contenta della

Non meno antica è la pariocchiale di S. Martino che nel 271 fu donata con beni, case, servi o serve al monastero di S. Giustina di Padora da Guaslino vescovo: bella, a una nave con cinque altari marmorei e discreti dipinti. L'altra grandiosa di Santo Stefano, che novera 4 o 5 secoli è ridotta a stalla, e il monastero ad abitazione. La piccola di S. Luigi spettava alla soppressa Congregazione Mariana, ha qualche buon dipinto ed un calice d'argento dorato con pietre preziose e bellissimi smalti. Elegante chiesetta è S. Rocco che possiede molte reliquie. Più ampia e antica è la parrocchiale di S. Paolo, a due navi. Si trova nominata nell'anzidetto placito del 1115, e si crede piantata sulle rovine di un tempio pagano, anzi dicest che sotto il pavimento n'esista ancora un'edicola. Possiede il corpo di S. Giustino ed alcuni dipinti di qualche merito. L'antica chiesa di San Danielo col monastero fu da papa Innocenzo fotta dipendente all'abazia di Nonantola nel 1132 e verso il 1186 commendata. Venne in gran parte demolita nel 1834 ed ora appartiene al seminario di Padova. Sussiste ancora l'altra di S. Giacomo, che ha fisonomia col suo campanile del secolo XIII, possiede qualche buon dipinto, il corpo di s. Felice, altre reliquie di santi e nel 1257 aveva unito un monastero di 56 monache, a cui presedeva certa Reolda badessa. Non conducendovi vita morigerata furono soppresse nel 1420, e venne ceduto il monastero, ai canonici di S. Giorgio in Alga. Oggi posseggono e l'una e l'altro i Padri Riformati. Vi tengono una biblioteca di 3000 volumi circa, tra cui notal un bel codico di s. Agostino De ciritate Dei del secolo XV; una rarissima edizione dell'Uffizio della Madonna in pergamena del secolo XVI con belle vignette nei margini, e una lettera olografa del B. Gregorio Barbarigo. La chiesa di S. Pietro (1013) era possedura con quella di S. Andrea nel 1130 dall'abazia di Vangadizza. Molti monasteri qui esistenti sparvero.

VI addita il Portenari anche uno spedalo della Casa di Dio. Un altro di malsani ovi trovai fondato nel 1491. L'odierno fu ravvivatn specialmente a merito e spesa del sacerdote Stefano Piombino : è assistito dalle

suore della Misericordia e sarà presto ridotto a 24 letti.

Nel dominio seneto governariano Monelicei i podestà e i magistrati del Comune; oggi an commissrativo, una preture a la congrezzance municipate; l'archivio del Comune non rinnoto ottre il secdos XVI. ha le delimitario del Comune non rinnoto ottre il secdos XVI. ha le delimitario del Comune del restruccioni del sectori del restruccioni del restruccioni pidatre, quinche dipitito e alsquante medaglic. Nel piano superiore vi ha galinetto di lettura. Più doviziose è la collezione del secendore Plombin. In undici stamze trovi busti antichi, urne cinerario e vinarie, giuliae, qualche cippo sepolezzia, anticia libratzi, serie del restruccioni con successi del restruccioni del restruccio

Out à vivisime il commercio, massime di biade, grande il passaggio del forestieri, sicono estal delle Romagne con Padora. Nella villeggiatua Sagini ammirasi un colossale Esculapio, ch'è la seconda opera del Canova. Sonvi eccellenti fruttei di ogia piecie massime nel colle di Monselio e nel vicino di Monterico, che nelle antiche carte è detto Monte rignalezzo. Nella cinna sta i chiesa di S. Giovanni con l'opsicio una volta dei nonsello con le consenio della consenio d

nel 1231 un monastero, în una carta dol 1233 Vetta è appellata Vedella.

Sono di qui Bernardo Bozza (1817), autore del nolo panegrieo del Bacca, Glorian Brunacci celebro storico-diplominico visution nel secolo scorso, Pietro Carreri medico e professoro nelli Università di Ferrara morto scorso. Pietro Carreri medico e professoro nelli Università di Ferrara morto menti del professoro nelli Università di Perrara morto di Seminaro di Pedora visutiono nel 12010, Antere Muggia professoro nella Seminaro di Pedora visutiono nel 12010, Antere Muggia professoro nicrio del secolo XVII, Antonio Giudileri compositore di opere musicali nato nel 1350, a Lecopo di Monastico piutro del secolo XVII.

A sud-est di Monselice trovasi Vanzo con parrocchiale di S. Matteo, eretta e fatta prepositurale con cinque chierici dal cardinale Paltaniero:

onde anch' oggi il suo Rettore s'intitola preposito.

Pozzoxovo è presso le valli con ampia parrocchiale di Maria, dove il conte Polcastro villeggiava e avea molti terreni, ora posseduti dalla contessa, sna vedova, e dove le viti, come a Bagnoli e Tribano, furono quasi immuni sinora dalla fatale crittogama.

A diestra della magnilica postale da Moneslica a Boara e Roviga, troviamo Stavantizza grosso villaggio con civili abiationi. La parroccialo di S. Caterina, d'inpeparonato Pisani, è grandiosa, bella, non ancora compiniza, a croce greca, con cinque altari di marmo; magnifico abbernacio decorato di statuette di bronzo; copiese reliquie, due statue di San Pistro e San Paolo del Bonatza, discreti dipinti, e un crocilisso di cadro omericano del Brastolone o sua scuoja. Una lapide romana ricorda un milite della Legione XII.

La posiale, giunta a Boara all'estremità del Distretto, viene interescata dall'Adige sorsa cui in gettato da pochi anni un lungo ponte di legno. La parrocchiale titolata a Maria è d'juspatronato Pisani, ha bella facciata, corcilisso di legno durissimo e quattro statue in marmo di Carrara, Lo terre u', sono fertilismo, ma poco vananta l'agricoltura. Scareggiano estrepatro del miritane ni statio ed è razionata l'agricoltura. Scareggiano streggia.

"Reirocedendo per la postale verso Monsellice deviando, ad ovest, giunea o Stolissico, longo nitico. Nel 945 papa Martino conferimò al veccorato di Adria alcune terre di Lendinar col su poscolita di veccorato di Adria silvano terre di Lendinar col su poscolita di Partino. Marsimopo, Anguiliara e Viertino. Marsimopo, Anguiliara e Viertino. Per la possibilità della propertio del 1270 della repubblica di Padora, ricevera litro 30 al semente. La archipetalo delicata Maria, è posta in lievo altura dove ergensali desatello distritto da Ezelino nel 1230, una delle cui tata di Maria in marmo cel elegane pulpito con perspetto di metallo a rilievo. Appartenera s' Benedettini, fu commendata col loro monsatero, en il 1470 cedata dal suo commendatario Filippo Cirino si monardi di San Benedetto Novello di Padova, Vi si ricorda nella seconda festa di Pasqua la benedetto Novello di Padova, Vi si ricorda nella seconda festa di Pasqua la che va ad Anguillara, e si viole l'antico argine dell'Adige.

Torrando a Monsellee e volgendo reno Esta, a un miglio distante sorgo la collina di Massarouca al di ia del timuo, con parrocchia ettolata a s. Ni-colò, e una volta con rocca dei marchesi d'Este a difesa di quel tiume distrutta da Escilion nel 1937. Questa collina s'onabile per le ville che biancheggiano sorr'essa e quasi si specchiano nel flume sopposto; o per-che à differenza di guasi tutti imonti della catena cagnena, questo si compone tutto di calcaria bianca, le di cui stratificazioni si manifestano nelle cue, che in antico vi si praticarono. Invere in quasi tutti gli altri.

le stratificazioni della calcaria si addossano alla trachite, che poi nelle maggiori altezze sporge fuori disimpacciata dall'involucro, e rileva da sola » (Cuttapetta).

A nord-ovest di Monseice trovasi Anquir grosso esale in altura amenisma. Della sua antichia di sono garani le lapidi scoperei ne seo e i documenti. Uno del 1983 vi ricorda il castello e la residenza di un giudice; i marches il odicolore in feundo. Il traccio e la residenza di un giudice; i marches il odicolore in feundo. Il terzo del 1900 rammenta, come Rodolfo di Normanolia, abitante in quel castello, donasse un terreno al mozare di Vangadizza per mercede dell'anima suz, di quella della mogio e di Ugo marchese. Un quarto del 1896 di insegna che se le terre massase (20 cangli, circa) e parte del ell'anima suz, di quella della mogio e di Ugo marchese. Un quarto del 1896 di insegna che se le terre massase (20 cangli, circa) e parte del vino, e prestavano opere alla corte del padrone o signore quante fiate volesse. Avesno i padroni la giurisdizione aggi affittasia, onde il punivano se ri, pretenderano o l'abergheria, cioè tro fino, el esigevano ila colta, cioè tanto soldo quanto volenno in ragione ci campi. I coloni proprietari delle terre pagavano solo si pubbico l'ari-massia o il foraggio ogni s. Martino. Per questa arimassia davano in Arquis all'internativo.

Dalla repubblica padovana Arquá ebbe un podestà con lire 100 per semestre. Nel 1322 vide arso il suo castello da Corrado di Vigonza, padovano fuoruscito, fautore degli Scaligeri. Sotto Francesco II da Carrara era vicaria che noverava 1200 uomini atti alle armi, fra cui 600 a cavallo, e restò vicaria anche nei quattro secoli della dominazione veneta.

Arquà fu lieto e tranquillo soggiorno del Petrarca negli ultimi anni della sua vita (vedi pag. 426). Venuto a Padova nel 1348, ne parti a motivo della peste, ma vi tornò nel 1349, in cui Jacopo da Carrara suo amicissimo gli procurò un canonicato. Ripartito per Roma al giubileo e ritornato udi alla porta di Padova (1350) la morte d'Jacopo. Nel 1369 dimorando in una casa dei padri Carmelitani sopra questo colle e piacendogliene la postura, deliberò atabilirvisi, onde l'anno seguente vi comperò un poderetto e vi edificò una casa dove visitavalo spesso Francesco I da Carrara e il vescovo Prata, e dove finì nel 18 luglio 1374 tra le braccia di Francesco da Serico, o come altri scrissero, assalito dall'asma fu trovato morto nel suo stanzino col capo sovra un libro. Alle pompose esequie assistettero il principe da Carrara, il vescovo, gli abati del monasteri, i parrochi, il clero e l'Università di Padova. Sedici più cospicui cittadini ne portarono il feretro all'arcipretale, dove frà Bonaventura da Peraga poscia cardinale, ne recitò l'elogio e dove fu sepolto. Indi Francesco da Brossano milanese gli eresse quell'arca di marmo sostenuto da colonnine, che tuttora vediamo innanzi quella chiesa e dissepolto il cadavere ve lo ripose con altra pomposa solennità, incidendovi:

Frigida Francisci lapis hle tegit ossa Petrarchæ Suscipe virgo parens animam: sate virgine parce Fessaque jam terris cœll requiescat in arce M.CC.LXXIV. XVIII Julii.

Un monaco, avendo corrotto il decano del paese nel 1600, fece segare un aggio della tomba, e siacci dallo scheletro il acapola destr. Nel 1507 Pietro Paolo Valdezacco padovano infase sopra quell'arca la testa di bronzo her appresenta il sommo poeta, e da pochi anni Carlo Leoni si diede il merito di restaurare quel monumento, caro all'Italia, a Padova e sovra tutto agli abitanti di Arquit.

La casa del Petrarca, ora del cardinale Silvestri, esiste quasi nella primiera interezza; antichi reschi latti esgegiure dai successivi proprietari e maiamente ristaurati figurano alcune scene del poeta con Laura. Nella stanza da pranzo vedi entro niccibia una gata imbaismanta che vuolsi compagna alta mensa del cantor di Valchiusa. Nell'atigua, entro grata di ferro sono un armadio e una sodia che si pretendono ususti dia poeta, e appesi alle volunti che dal 1788 ai nostri giorni contengeno la lirme e le poesite canche le scempiagni di coloro che la visitano.

La arcipretale, di cni è patrona Maria, ha dipinti della scnola di Paolo, di Palma il giovane e del Damini, un altare di marmo che apparteneva ai monaci di Rua, e due di legno dorato del secolo XVI, Presso questa chiesa oggi governata dal colto e gentile arciprete Gaetano Cerchiari sta una casa antica del Naccari, dove si narra che il Petrarca combinasse il matrimonio di Maria figlia a Nicolò da Carrara con Francesco Contarini patrizio veneto. Altra antica casa vicina del Campolongo con sotterranei vuolsi già prigione, presso cui accennasi lo spedale dei pellegrini ora demolito. Della sala di residenza dei vicari restano sol le muraglio con parecchi loro stemmi, il rimanente serve ad abitazione, ed appartiene al Campolongo con la chiesetta della Santissima Trinità, dove trovansi antichi dipinti in tavola, una tela d'Jacopo Palma, e un grandioso quadro, importante per le foggie dei vestiti, eseguito da Giambattista Pelizzari nel 1628, e raffigurante Daniele degli Oddi che cede il vicariato ad Antonio della stessa famiglia. Ogni anno nella festa della Trinità vi si solennizza la benedizione dei fratti (principale prodotto del paese) accordata dal pontefice nel 1650. Dal cucuzzolo, vicino, dove sorgeva il castello, di cui porta il nome, si gode la più pittoresca prospettiva di Arquà, dei colli Eulo o Ventolone, o monte grande; del Monte piccolo, Carbarina o Carbareola, ai di cui piedi scatta la fonte raineriana che diremo della piannra di Battaglia, Pernumia, Carrara ecc., de colli Montericco, Merendole, della pianura di Solesino fino all'Adige e al Po, del poggio Biniago vicinissimo, l'altro Baone e quello Calaone innanzi a cui sta la collinetta Covalo e de'colli Cero, Gemola, Rusta ch'è preceduto dal noggio detto le Murlughe. Fermandosi da tanto incantevole scena alla valle, su cui prospetta il Covalo, vedesi quel sito detto ancora la Taglià perchè Galeazzo de' Pii colla sua compagnia e con cento fanti imperiali che depredavano il paese vi fu assalito nel 1513 dai colligiani di Arquà ed ucciso, restando molti de' suoi tagliati a pezzi, e sessanta prigionieri.

Vi si colivano gli ultir, o uve e frutti sanisiti. La cisterna costrutte de Ondu Pierrare in ristuarta da Comune ent 1886. Dus honosisme suste conductonora questa altura, di cal l'una volge ad Este e Monselice, l'altres seende a Batteglia Al piano si sprofonda un lagheto che allument per eccellenti e taluni grossismini e non lontano scaturisco l'acquu che odora di gas idro-solicorico e dha supera silgno. Negletta fino al 1837, l'Ardiduca Rameiri vicerè del Lombardo-Veneto ebbe ad apprezzaria, onde ne porta il nome e adoprasi con effetto in molti morbi.

Non e lontano il collo Lispida, delto anche Sefeatica. Ai tempi romani si faces grande uso del suo macipno, come mostrano i ruderi di que' tempi, la cara fu da molti secoli essurita. Avea un monsatero doppio nel 1227 con chiesa di S. Maria, na poco dopo ne restarono padorne le sole monache. « Essendo divenuto (acrive monsignor Orologio) una sentina d'iniquità, paga Regieni IV Commise nel 1336 3 Lodovico Barbo baste

di S. Giustina di cacclarle di là e consegnarne Il locale ai canonici di S. Giorgio in Alga ».

A un miglio e mezzo è VALKANZIMO (Fulle S. Eurobio 1187) dove molte le bella salgone viatian il giardio del conte Leopardo Marinose, singulare per isvariati giuochi d'acqua: che meriterebhe da solo una particolare illustrazione per iegora trabuta al suo proprietario che lo conserva con grande spendio per directimento, più the proprio, d'altri. La parcochial di S. Lorenzo è d'ipuspatorato dello tesso conte, successo ai Barbarigo, che possiede quasi intera la villa in cui ba estesa la coltura dei creste della di selezio dello tesso della della contenta della cresta della c

Costeggiando i colli dopo due miglia, si giunge a GALERINNO (952), dove avea feudi nel 1115 Manfredo conte d'Abano. Nel secolo XIII lo governava un podestà a nome della repubblica di Padora. Della parrocchiale abbiamo memorie fino dal 1977; è grandiosa ad usa nave con discretti dipiniti. Altra chiesa della Santissima Trinità fu qui fondata e dotata da Riccobona figlia a Pietro da Carrara e mostie ad Antonio conte di Lozzo, che

donolla ai Conventuali di S. Antonio di Padova.

Dopo un'erta malagovole che accavalca la Siesa di Galzignon, si discende con rapida china al piano, e s'entra da una parte nel primo distretto, e dall'altra s'esce da questo di Monselice toccando Montegrotto e S. Pietro Montagnon, con cui terminiamo le nostre escursioni pe' colli Euganet, dor'e soverchio ripetere che ad ogni passo variano i bellissimi prospetti.

Oggi impropriamente si appella Montegnotto quello a' cui piedi sorge lo stabilimento dei bagni, mentre appartenne quel nome alla prima collinetta che s'incontra venendo da Mezzavia, che noi documenti dei tempi di mezzo si chiama Monteguccio e Monteguturo; e forse deriva da Mons ægrotorum. Sulla vetta nel secolo scorso si scoprì un busto di Esculapio che fu portato alla Marciana in Venezia, e nei dintorni lapidi votive ad Iside, e vasche di marmo cho vennero portate allo stabilimento dei bagni Orologio in Abano. Certo nel secolo XIII erano que' bagni ancora frequentati, poichè uno statuto della repubblica di Padova anteriore al 1236, ordina di tenere scavato e navigabile il fiumicello, pel quale le barche erano solite an arvi, vieta agli ospitalieri in Montegrotto e della Stufa (S. Elena) di esigere più di quattro denari per l'alloggio di un giorno e una notte, ed impone di tener netta la fonte d'acqua potabile posta sopra il colle della Stufa. Presso l'arcipretale è l'altra collibetta appellata Montagnone; la seconda che s'incontra venendo da Mezzavia. Da questa e dal santo patrono ebbe nome il villaggio da cui sorti la illustre famiglia omonima della quale fu Rustico, che professava legge longobarda e nel 1077 donò ai canonici di Padova le decime di Lione, Albignasego e Noventa, Vogliono fosse di qui la Berta, del noto e ripetuto aneddoto e del proverbio del tempo che Berta filava.

Non è lungi il colle a cui il Castalo Isaciò il nome e vestigia. Uno situdo del 1276 della reguabica di Padova ne ingiungera la custodia alle Comunità di Moniagnone, Villeranas, Terradura con S. Peagio, a Abano no la one decime medizinate un orgitano è nove guardie, pre per distouna per la companio della considerazione con la considerazione della considerazione de

spianò.

Dovoggi si erge l'arcipretale di S. Pietro, vogitono che sorgesse il tempio di Gerione, che da altri più giustamente si pone sovra il poggio di San Daniele. Questa chiesa grandiosa ad una nave, possiede un dipinto di Luca da Reggio, un calice di stagno, e una pissiede di legno motto vetusta. Il campanile rimonta a sei secoti. Dipendono dalla stessa l'oratori di S. Bartolomeo, posto al di la dei colli verso Gatirgiano, dove scatta al-

tra fonte termale, che si adopera în altro povero stabilimento, l'oratorio della Madonas annesoa al paizzo Guerra Coacio Turri quello presso lo stabilimente di Montegrotto o Casa Nuovo Questo stabilimento contiene di etie vische quattro Pittro appartienenta alla chiesa di Montagnon. An oratori distanza è il paizzo Scapia che terreggia nella sommità del colle Donati di palazzio. Prisse abiatio di professore Configiencii. Nella contrada Zucca tra I colli de dieci care si estrae il madgno. Vi hanno estesì possedimenti il duga di Modena, Triesta, Maldura e Mario.

# XXVII.

#### Distretto VII dt Conselve.

Lo compongono i Comuni di Agna, Anquillara, Arc, Bagnoli, Cartura, Canselve, Pontessale, Terrassa, Tribano. E iutto piano per 475,584 M9 peritihe censuarie con 4790 case in cui wrono 22,164 abitanti. Abbonda Terrassa, hi terrosa cipiano i peritipo della contra dell

4 Ecco i nomi e le aliezze dei Colli Euganel sopra lo spiano dell'Adriatico:

| Della Madonua | 528   | Rôcca di Monselici                    | 171 |
|---------------|-------|---------------------------------------|-----|
| Rua           | 484   | Monte Ruella                          | 167 |
| Cero          | 387   | <ul> <li>Calvarina</li> </ul>         | 120 |
| Rovereila     | 373   | Merio                                 | 90  |
| Orhiezo       | 328   | <ul> <li>Catajo</li> </ul>            | 87  |
| Ricco         | 348 - | <ul> <li>dí Lispida</li> </ul>        | 75  |
| Ventolone     | 319   | • Buso                                | 53  |
| Cingolina     | 328   | <ul> <li>delle Frassinelle</li> </ul> | u   |
| Peodice       | 262   | Lago d'Arqui                          | - 8 |
| Sieva         | 227   | <ul> <li>di Venda</li> </ul>          | 233 |
| fter          |       |                                       |     |

L'Orittologia Euganea del cavaliere Nicolò da Rio è opera capitale par la classatiane delle roccie e de' minerall di questi colli. Son creduti d'origine piutonica, di che fun prova le tanle sorgenti minerali, calde fin a + 68° R; mentre vi sono scarsissime le sorgenil d'acqua dolce e diaccia. La Flora Eugonea del Trevisan porge 2100 piante; tra cui molte marine, dovute al cloruro di sodio che in vari luoghi vi si trova; e qualche specie o lutta particolare, come il leontodon lucidum, il tencrio euganeo, o rarissime altrove. V'abbondano ie algbe, massime leoscillarie, le anafaine, le lyngbye, i scilonemi. La Fauna vi novera non meso di 2736 forma specifiche, G. Romano diede la piante fanerogame euganee: Cavedoni Celestino 1' indicazione de' principali monumenti antichi del regio museo estense al Catajo (Modena 1842); e descrizioni più o meno poetiche (a parlar salo de'recenti); Ugo Foscolo, che vi collocò la avventure di Jacobo Ortis; Barbieri (i colli euganei, poemetio 1811: Veglie Tauriliane 1821); Polcastro (Frassinelle, poemetlo, 1832); Nicolò Tammasco a Pimbiolo degli Engelfreddi, versi ialini: Cilladella Andrea (I colli euganel, L'eremo di Rus): e quesi'essi ed altri i Ricordi sui colli Euganei, sirenna pel \$860. C. C.

Questo distretto, eccetto il Comune di Conselve e qualche altro, non fu funestato dalla crittogama delle viti. Il suo frumento, si paga più che quello degli altri distretti. Speriamo, che presto abbiano a sparire i ributtanti tuguri di canna e di paglia cilo servono di abitazione ai più beoemerenti

coloni, i più poveri.

Il canale di sotto, che abbiamo veduto a Battaglia, innanzi di giungere a Caccota, pronde il nome da questo villaggio dove lo caccatale la strada che da Bassanello presso Padova si stoca a sinistra e si dirige a Conselve. A Cagnola principale il distructo, Questo allegro villaggio nelle vecchie corte esistem fino dal 141. Ila due statue di marmo e un discreto dipinto all'altere maggiora.

Più in 'à un miglio e mezzo al fiance destro della strada sta Currura (1/13) che avec ofice castello e polectis hel 1277, con itre 23 per semestre. La parrocchiale à grandious con altari di marmo, In uno formano cornici misteri della Passione in medagli di marmo, Autre Perlin con testimento del 1831 vi lasciò lire 12/000 per quattro deti e per cinquie monggia di frumentone all'anno ai poveri della parrocchia, e altre lire 12/000 per un nuovo campanile. Questo non fu eseguito, erogandosi la rendat di quel assicio a bonefallo della chiesa chi "è povena. E soggetta Morra to l'Currena,

dov'esiste una bella casa Moschini.

Scorse tre miclio, simo a Consettre, grosso casale, anti cittalina, com notice civilli abitzacioni e sasta piazza, su cui properpia la chiesa mageore. Novera co' suoi dintorni presso che 5000 abitanti. Nelle antiche carte si si si consetta della consetta con

un isgo del Comime, che più tardi venne saciugato e coltivato.

Anorca fino i tempi di Eccino sva Conselve prorp giusdicenti, poichè
è noto ch'egit nel 1932 fece decapitaro Risneri di Bonello, che viera
bi nel 1932 fece decapitaro Risneri di Bonello, che viera
con conservato della conservato de

commissariato e pretura.

Di bella moderna struttura e una della più granilose della provincia de l'arcipretale di S. Lorenzo, ad una une, incompiuta nella facciata. La eresse nel 1994 altro Alberto da Bonne, e la consacrò ricostrutta nel 1748 il cardiante Rezzonico. Ave una confeignata desi conomicia. Vi trovi freschi nel softitu del Carroni di M. Bron, seno collegiata desi conomicia. Vi trovi freschi nel softitu del Carroni di M. Bron, seno collegiata desi conomicia. Vi trovi freschi nel softitudo del Carroni di M. Bron, seno collegiata del sucionale. Vi di presenta del conomicia del conomicia

stoli e altri santi. Un'epigrafe ricorda Girolamo Suman professore nel semfnario di Padova, arciprete d'Arino, poi di Conselve, morto nel 1830, lasciando alcuni scritti e di tinta fama di se; un'altra Francesco Piccinoli (m. 1856) che lasciò lire 120,000 a benefizio della chiesa e dei malati. In fianco al coro sta l' oratorio del Santissimo con Via Crucis in medaglioni di terra cotta. Nella festa della Madonna del Carmine o nella domenica successiva una solennità religiosa ricorda il colera del 1836, da cui Conselve fu molto flagellato, come nel 1849 e nel 1855. Dipendono dalla stessa l'oratorio del Brailoti titolato a S. Valentino dove si solennizza Il 14 febbrajo con grande concorso di popolo, l'oratorio del Fante titolato a S. Luigi, o quello di S. Bene-detto appartenente al piovano di S. Benedetto ora in S. Luca di Venezia. Nel 1214 fu eretta la chiesa di S. Antonio Abate nella contrada di Caltalada, data poscia a Benedettine che passarono più tardi a S Prosdocimo di Padova. Quella chiesa non esisteva più nel 1563. È soggetta parimente all'arcipretale la chiesa di S. Giambattista in Palu, di cui sono patroni gli eredi del Lazara. Giovanni di questa famiglia morto nel 1619 fu creato cavaliere da Enrico IV e da Luigi XIII di Francia, ed ebbo col figlio Nicolò pe'suoì merti dalla repubblica veneta il titolo di conte di Palo. Esisteva in Con-selve uno spedale dei pellegrini, poi detto di S. Maria, una volta d'inspa-tronato Conti, che ora serve ad abitazione e devolve le suo rendite a scopi pii. Altro istituto limosiniere fu aumentato del lascito Zoppellari. Alvise Malipiero (m. 1780) lasciò due terreni in Tribano per celebrazione di mosse e per quattro doti. Altro Malipiero ne istitui venti da lire 70 per povere maritande nate nelle terre possedute una volta dai Malipiero.

Gli eredi Lazara hanno villeggiatura con palazzo, giardino, boschetto e viali di carpani, ove ospitò nel 1574 Enrico III di Francia. Il palazzino Suman ora appartiene al Moschini. Il palazzo Santonini fu demolito, quello Conti, poscia Cadò, è circuito a nord ed ovest dal Campo Marzo che si estende per campi 40. Snll'altura chiamata Castellaro fu il castello. Nella piazzetta Navona si trova questa iscrizione: Il Som. Pont. Pio VI Ritornando da Vienna — Passó per questo Borgo
E prese volta mutando poste — Il 20 Maggio 1792
Qui nacquero Giuseppe Menegazzi poeta e medico, autore di vari scritti, Gregorio Trentin fabbricatore di organi premiato dagl' Istituti di Milano e di Venezia, e il Martinelli, morto il 1821, rettore del seminario di Padova.

Il castello di Conselve fortificato nel 1256 da Ansedisio de' Guidotti podestà di Padova e assalito dai Crocesegnati fu arso dal suo capitano che riparò a Peraumia. Ebbe Conselve a sofferire estorsioni dai fuorneciti padovani fautori dello Scaligero nel 1317, e incendio da questo, poi saccheggi dag) imperiali nel 1513.

TIBANO grosso villaggio, tre miglia a sud-ovest (944, 970, 1034), In documenti del 1040 è detto nella giudicheria di Monselice e nella contea padovana. Altro del 1077 lo pone sotto la giurisdizione de'marchesi d'Este e nomina la sua chiesa; altro infine del 1117 ricorda Pietro suo arciprete. Nel secolo XIII avea un podestà che percepiva 40 lire per semestre, L'arcipretale, una volta collegiata con sei canonici, ha patrono S. Martino, ed è grandiosa, ad una nave, con elegante facciata; con sette altari di marmo, un colossale marmoreo tabernacolo sovra l'altare maggiore cui duo angeli di legno ai flanchi fanno brutto contrasto; freschi, e stupenda tela di S. Martino attribuita a Iacopo da Ponte sopra il coro, e due lodate tele della Benato Beltrami. Al Castellano trovansi le fondamenta del castello che fu distrutto nel 1256 da Gerardo capitano d'Ezelino in Monselice. L'arciprete Paolo Gallerio, vissuto nel secolo decimosesto, lasciò lire 3500 annue per doti, sussidi e altri scopi pii. Il Ferri e gli Emo Capodilista

posseggono estese campagne. Il primo tiene chiuse molte lepri entro 200 campi, dove qualche anno se ne la la caccia coi levrieri condotti da molti invitati. Una volta questo spasso ripetevasi ogni anno all'Ognissanti e a S. Martino

Di Bagnott non rinvengonsi documenti avanti il 1234. Non ebbe neanco castello perchè uno statuto del 1275, nel quale si distingue, come oggidì. in Bagnoli di sopra e di sotto, obbligava i suoi abitanti con quelli dei dintorni a custodire il castello di Anguillara. Oggi è grosso villaggio. e prospera sempre più mercè la fecondità delle sue terre che danno eccelente framento, vino e massime il friulano. La parrocchiale titolata a San Michele, fondata nel 1425 col suo campanile, iugrandita e rimodernata nel 4662 da Martino Widman: ha discreti dipinti e l'altare maggiore di marmo delBonazza. Una volta era unita a monastero de' Benedettini e poscia fu data ai canonici regolari di S. Spirito di Venezia che vi possedevano molte terre. Soppressi nel 1656, successero i Widman, delle cui beneficenze serbano memoria gli abitanti e da pochi anni il principe d'Aremberg, che ora ne ha il juspatronato insieme agli Scapin, e possiede ne' intorni 4600 campi, di cui soli 1000 vallivi. Il suo palazzo, una volta ospizio di que monaci, ha spaziosa sala che servi a teatrali spettacoli, in cui recitò lo stesso Goldoni, e più spaziosa e bella una doppia cantina a volte. Allo stesso principe appartiene altro vecchio palazzo con scala a chiocciola che mette ad una elegante sala ornata di freschi e di fregi a stucco, e alla cucina fornita di uu colossale camino marmoreo. Qui su medico il noto poeta Pastò, zio materno del presente parroco Giambattista Salvagnini, e v'ebbe i natali Antonio Bonicelli vice bibliotecario della Marciana, autore di vari scritti.

S. Siro prende il nome dal santo patrono della parrocchiale, che vuolsi ottavo vescovo di Padova, sia morto qui, e un parroco lo abbia disepolto in tempi lontani e di nuovo ricoperto senza lasciarne indizio verunol La chiesa di struttura moderna e rotonda, d'juspatronato Zara e una volta Zaguri, ba nna bella tela della Benato Beltrami, reliquie di santi, statua di S. Antonio in marmo e un fresco di Giambattista Mingardi. Le campagne degli Scapin si distinguono per miglioramenti agricoli.

lu riva all'Adige e all'estremo del distretto sorge Anguillaria (944), il cui castello, per lo statuto del 1275 dovea essere custodito con nove gnardie a peso di Anguillara, Cesso con Borgoforte, Agna. S. Siro e Bagnoli. Della sua parrocchiale titolata a S. Andrea, abbiamo memorie anteriori al 1236. I principi da Carrara vi possedevano 3500 campi, che nel 1405 Francesco II cesse alla veneranda Arca di S. Antonio, in compenso delle argenterie ricevute da suo padre e consumate nella guerra. Un vicario nobile padovano governava questo casale e le sue vicinanze. Il Salomonio dice il castello di Anguillara fortissimo, munito di fosse, ripari e torri, e costrutto da Jacopo da Carrara, indi fatto contea di un ramo di questa famiglia, che per distinguersi dagli altri adottò nello stemma un carro rosso inquartato di due anguille.

Anche Borgoforte così detto perchè munito della villa Cesso distrutta è in riva all'Adige, con parrocchiale di S. Antonio Abate, d'juspatronato delle famiglie Fressati e Beretta. La sua rôcca fu spianata net 1374 per la pace seguita tra i Veneziani e Francesco I da Carrara, Ricostrutta, fu atterrata per sempre nel 1505 della repubblica veneta.

Ad Agna, scavaronsi figuline romane e altre anticaglie. Del 970 Ingelinda longobarda abitante nel castello di Agna donò ai canonici di Padova terreni in Tribano; L'arcipretale di S. Giambattista, una volta con collegiata, è grandiosa, ad una nave, con bell'altare maggiore decorato di buone statue marmoree. Qui ebbe i natali Andrea Brighenti, che essendo precettore del Borghesi in Roma, cantò la Villa Borghesiana (1750); l'arciprete Francesco Danieletti fu largo di beneficenze ai poveri mentre visse e morendo nel 1724 lasciò annue 2000 lire per soccorsi e doti. Questo castello apparteneva ai Carraresi. Nel 1239 Ezelino lo vinse e vi feco prigioniero Jacopo da Carrara che fece decapitare in Padova, Narrasi che durante l'assedio, le donne del Carrarese aieno fuggite sovra una barca, e naufragate

nel canale vicino dotto dei Cuori.

Ad est dopo un miglio è Cona, divisa tra la provincia nostra e quella di Venezia, ma dipendente dal diocesano di Padova. È detta corte, con chiesa di Santa Maria in un documento del 914, lo che smentisce la tradizione che abbia avuto il nome da Cone di Calaone, fondatore del monastero di Candiana, che viveva quasi, due secoli dopo. Diplomi imperiali del 963 e 1116 raffermano alle monache di S. Zaccaria di Venezia le terre qui poste, che ad esso donò Ingelfredo conte veronese; ed esisteva in Cona un castello, che i nostri cronisti dicono unlto a bellissimi palagi e cinto di fosse. Oggi l'arcipretale di S. Antonio martire è d'juspatronato della famiglia Albrizzi successa al monastero di Candiana. Antonio Zara, asciugando con macchine a vapore le sue possessioni, ben meritò del-

l'agricoltura.

In Candiana, quattro miglia a nord, Cono sunnomato fondò la chiesa e un monastero che diede a' monaci Cluniacensi con estesi terreni nel 1097; morto verso il 1104 volle in esso avere sepoltura insieme alla moglie Berta. Il suo testamento fu eseguito nel 1106, onde ventero a que'monaci i beni di lui in Pontelongo, Pontecasale, Terrassa, Are e Cona coi boschi adjacenti. Questo monastero dipendeva dall'abazia di S. Pietro di Modena, poi fu commendato dall'ultimo commendatario Tommaso Gradenigo nel 1462 e concesso a canonici di S. Salvatore della congregazione Renana, che lo tennero finchè soppressi nel secolo scorso. Anche questo fu uno dei più ricchi monasteri della provincia. Contigno il Portenari vi accenna a suoi tempi un prato chiuso di mura, largo un miglio e mezzo, dove si tenevano bellissime razze di cavalli. S. Michele oggi è parrocchiale, d'iuspatronato degli Albrizzi, la più ampia di questi dintorni ad una aola nave, con grandiosi altari, di cui uno in legno imponente per mole, ornamenti e intagli barocchi, che sono profusi anche nell'organo. Contiene atatue colossali d'apostoli e dei dottori della Chiesa. freschi nel soffitto e altre discrete pitture. Fu ricostrutta nel 1493 e meriterebbo qualche ristanro. Il colossale ed elegante campanile accenna alla stessa epoca. Il monastero serve di abitazione al proprietario Albrizzi. Pochi passi lontana ata un'edicola della Madonna detta della Rova, verso la quale i paesani hanno gran divozione, e vuolsi che la sopra un rovere sia apparsa Maria

Dopo un miglio ai giunge a Pontecasale, nominato nei nostri documenti al principio del aecolo decimosecondo, tra cui uno vi accenna verso il 1120 boschi e paludi e che le sue decime appartenevano al monastero di Candiana. La parrocchiale di S. Leonardo possiede una statua di S. Antonio tra le nubi sostenuto da due angeli in marmo sopra l'altare di proprietà del conte Ferdinando Cavalli. Abbellano il villaggio il palazzo Cavalli, e sovra tutto quello del conte Martinengo attribuito al Sansovino, che si vanta il più pregevole della provincia per castigate forme architettoniche. Lo fiancheggia un porticato di trentaquattro arcate condotto ad angolo, che per estensione forse non ha pari nelle ville padovane. Vi trovi due maestosi camini marmorei, pitture, medaglioni in marmo, antichi vaal e piatti di majolica figurati, incisioni in rame, antiche mobiglie finamente intarsiate, un letto a bellissimi intagli in legno, su cul dicesi abbia riposato il B. Gregorio Barbarigo, ritratti di nomini illustri della famiglia Barbarigo entro cornici di squisito lavoro e altri pregevoli oggetti. Il conte Cavalti diede il bell'esempio di sostituire nelle sue possessioni ampie case coloniche ai casolari di paglia, e d'avere riformate le sue campagne con lavori di terre e con più adatte e utili piantagioni.

Le decime di Are, che trovo nominate fino dal 971, appartenevano verso il 1120 al monastero di Candiana, e qui pure nel 1125 si accennano

seive e paiudi. La parrocchiale è titolata all'Assunta.

ARZER DI CAVALLI, non comparisce nei documenti prima del secolo XIII. Uno statuto del 1267 ordina cho lungo la sua strada si faccia un ponte di pietra, a spendio di esso e di Bovolenta, e che lo scolo vecchio, il quale corre tra Bovolenta e Arzer di cavalli dalla palude navigabile allo scolo di Fravaledo sia mantenuto da Arzer di cavalli, da Pontecasale ed Are. La parrocchiale di S. Jacopo apostolo, ha qualche dipinto del suo parroco Felice Gamba. Egli possiede un bando a stampa del 20 aprile 1668, ove la repubblica di Venezia promette ducati 4000 a chi prendesse o uccidesse entro lo Stato Antonio Buzzacarini quondam Brunoro, e ducati 2000 se fuori: minaccia contro lui, se preso, il taglio della testa fra lo due colonne della piazzetta, ordina la confisca de suoi beni e la demolizione del suo palazzo nella contrada Dossi d'Arzer di cavalli che appella « rifuggio et asilo de sicarii, banditi e malviventi et ove temerariamente sl fabbricavano monete false »; e vuole che sull'atterrato edifizio si ponga una colonna a memoria della sentenza. Del palazzo demolito si trovarono. nel 1846 le fondamenta e gli avanzi di sei pozzi, di cui uno avea una graticola di ferri taglienti alla profondità di dodici piedi. È viva nei padovani la tradizione dei nozzi con rasoi, dove alcuni signorotti trabalzavano le vittime della loro malvagità.

Anche le decime di Transassa appartenerano verso il 1823 il monastero di Cadiona, e a cui le dono Cono da Calono, e da nohe qui nel 1825 estevano selve e paludi. L'ampia parrocchiine titolata S. Tommaso, ha una Discesa dello Byririo Santo. Nel suntario d'ipsispriorato Monti Bragadin si solemizza la Natività di Maria con molto concorso. Apparteneva a moni Appartinati di Mantore, en el 1787 fu dato a Camaldolesi, Francesco Caschi, custode di quel santuario, lasciò austriache lire 2900 all'anno per cocorsi a maltal poveri, o Angel Derutle parroco veneto liro 1000 par doti.

Gorgo, in riva del canale di Bovolenta, è ricordato in carta del 1045, e un'altra vi fa giusdicenti verso il 1141 Liticarda e Maria contesse da Carrara e certo Travorsino probabilmente da Castelnuovo. La chiesa di San Liberale sembra fondata alla fino del secolo XII.

### XXVIII.

## Distretto VIII di Piove,

Si forma dei Comuni di Arzergrande, Bovolenta, Brusine, Coderigo, Correzzola, Legarar, Fiove, Poliverra, Pontelongo e Sant'Argelo, E poliverra, Ontelongo e Sant'Argelo, E poliverra, Pontelongo e Sant'Argelo, E poliverra, Poliverra, Pontelongo e Carlo, Lo baganno principalmente ad est il canale di Roncejetto, a sud di la canale di sotto che purte da Bitulgia, e cangal il mome in canalo di Cagnola, di Bovolenta e Pontsiongo prima di passira per questi lombi, a ad est il il suo confine correndo lungo le marcemme di Venevia e di Chioggia, Nella

Illustraz, del L. V. Vol. IV.

parte alta è ubertoso di grani e di foraggi, meno fecondo nella bassa quanto più si accosta alle lagune, dov'è pieno di valli a strame e a canna e sottoposto a frequenti inondazioni. Appartengono alla prima S. Angelo Legnaro, Polverara, Brugine, alla seconda Codevigo. Pontelongo e Correzzola. In passato si distingueva per tessuti in lino e cotone. Nei tempi di mezzo dicevasi Sacciaica, poichè apparteneva al regio fisco, appellato Saccus. Berengario imperatore nell' 897 ne conferi la signoria e i beni

del pubblico erario al vescovo Pietro di Padova suo arcicancelliere, Partendo dalla porta di Pontecorvo e valicando il ponte S. Nicolò si giunge a Leganto (4055). Nel 1076 Oldorico vescovo donò al monastero di S. Giustina di Padova metà di questa villa con la chiesa di S. Biagio, le sue decime, il quartese, la giurisdizione sopra le terre donate e la palude Memora o Nemora, la quale divideva questi beni dagli altri del ve-scovo, onde venne la distinzione di Lignarium a latere domini episcopi e Lignarium a latere domini abbatis che si leggo in uno statuto del 1234, e che dura ancora. Nel 1276 governava guesto ameno villaggio un podestà con liro 30 per semestre; il suo castello fu distrutto dai Veneziani nel 1373. La parrocchiale di S. Biagio è bella ed ampia ad una nave, con elegante campanlle e grandioso tabernacolo sopra l'altare maggiore di marmo. Hanno estesi possedimenti i Folco, Businello e Camerini successi al monastero anzidetto. Parecchie famiglie trafficano di polli che portansi specialmento a Padova. Presso la villeggiatura Businello trovasi una collezione di lapidi e statue, rillevi in marmo, colonnine e capitelli, nn'urna antica di ferro fuso, vasi etruschi, ecc. Formava parte del museo Nani, la cui illustrazione è a stampa.

Anche ad Isola DELL'ABBA', in riva al canalo di Roncajette, avevano molti beni i monaci di S. Giustina di Padova fino dal secolo XII. Un documento del 1160 dice che quest'Isola, prima del tremuoto del 1117, era tutta lago, e andò pol mano mano asclugandosi. La parrocchiale di S. Leonardo ha qualche discreto dipinto, e il defunto rettore Bartolomeo Dal Moro credette recarle ornamento co' poco pregevoli suoi stucchi. Tutta la villa è

posseduta dal Camerini successo a que' monaci.

Seguendo l'argine del canale di Roncajette troviamo a sud Polvenana, dove uno statuto anteriore al 1236 pone un lago che finiva a Bovolenta, e dovo un documento del 1152 accenna un bosco. Vi esisteva fino dal 1221 un monastero di frati bianchi, con chiesa di S. Margherita che nel 1438 fu unito al monastero di S. Giovanni Decollato fuori di Padova. Altro documento del 1239 nomina Alberto priore di quel monastero e Ugo di altro monastero di S. Maria del Tresone ambedue in Polverara. Vi cra pure un mopastero di donne col titolo di S. Agnese, che nel 1259 furono separate in altri monasteri. Il Portenari vi accenna anche uno spedale de' Santi Ermagora e Fortunato e un secondo a suoi tempi commendato, e contiguo alla presente parrocchiale di S. Fidenzio, di cni rinvenni memoria fin dal 1130. È di bella moderna struttura con discreti dipinti e cinquo altari, di cui il maggioro si dice posto dove fu dissepolto il corpo di san Fidenzio trasferito a Megliadino. Erano in molta fama i galli e le galline di forme gigantesche, e nerissimi, ma vanno imbastardendo, e non superano oggi i comuni cho d'un terzo in grandezza.

Due miglia ad est è Baugine con parrocchiale del Salvatore, moderna come il campanile, con pitture del Paganin e del Guglielmi. Il Breda vi possiedo vaste campagne con palazzo, în cui si ammirano freschi di Paolo Veronese e della sua scuola, con oratorio e giardino cho fu tra i primi nomati inglesi nella nostra provincia. Le donne lavorano a tesser

lino e bambage.

Tale industria è più estesa a Caveacoux, (1977). Della faniglio emois furmon Pietro viacrio di Ubertino da Carrara, Bellsverio suo frasilo abate di Santa Giustina, Girolamo, Giulio e Domenico distinti pittori. Nella parrocchialo di S. Fietra, ad on ano con eleganta facciata, rinvieni qual-che buno dipinto, bell'altar maggiore in marmo disegnato dal Danieletta, supendio baldecinio escopito del Rinsidi, ed elegante pulpito. Rel contiguo oratorio della Coniraternita trovasi ura tetà della scoola di Pariodo di Contratorio della Coniraternita trovasi ura tetà della scoola di Pariodo di Contratorio della Coniraternita trovasi ura tetà della scoola di Pariodo di Contratorio della Coniraternita trovasi ura tetà della scoola di Pariodo di Contratorio della Coniraternita trovasi ura tetà della scoola di Pariodo di Contratorio della contra

Bovolenta borgata, molte civili abitazioni o di circa 3200 abitanti, è mentovata nella donazione del 1027, che fece Litolfo Carrarese al monastero di S. Stefano di Carrara. La sua chiesa di S. Agostino consacrata dal vescovo Milone, oltre all'arciprete, verso il 1090, da molti sacordoti era offi-ciata di giorno e di notto, e galevano per concessiono di quel ve-scovo le decime di tutto il tenere bovolentano e da Ronco Fusarolo alla fossa di Pontelongo». Fu distrutta dalle flamme col suo archivio dopo il 1090, novamente consacrata dal vescovo Bellino nel 1141, in cul tenova soggetto le ville di Gorgo, Braida e Gazzo, che non avevano chicse, e anche Cagnola, I cui abitanti qui dovevano ricevere il battesimo in Bellino. In questo tempo le confermò le decime anzidette, che si estendevano perfino ai pesci, agli uccelli ed alle fiere. Ora la chiesa si erge a sinistra del canal di Roncajette, ma sembra che prima esistesse alla sua destra o a sinistra del canale di Battaglia jungo la strada di Padova, pochi passi prima di giungere alla piazza. È molto ampia, a tre navi, con otto altari o bel campanile; d'inspatronato dello spedale di Padova e d'istituzione del capitolo padovano. Ha un grandioso ribevo rappresentante il battesimo di Gesù, sovra cui è coricata la statua della Fede, e ai lati stanno la Speranza e la Carità, opera encomista in marmo di Carrara del Danieletti. Contiene statue dello stesso marmo del Bonazza, un Crocifisso attribuito a Cima da Conegliano, e discrete pitture; si domanderebbe un plù decente pavimento. Furono demoliti il monastero di Conventuali e la chiesa di S. Franceseo, che fondò nel 1264 Azzolino de' Vitadini. Lungo la strada in un angolo delle estese praterie dette l Patriarcati, sorge una croce a ricordo della peste del 1631, a cui i Bovolentani cantano l'esequie nella terza domenica d'agosto.

Gli anzidetti canali sono accavalciati da due ponti, ad una sola grandiosa arcata. D'uno fa cenno uno statuto anterfore al 1208. Un estello fortissimo esisteva dove si uniscono i mentovati canali che lo circuivano. Portificato da Ansensiois de Giudioti podestà resistete ai Croessegnati (1250). Distrutto dai Veneziani collegati col Visconti nel 5388 (o riedificato da Francesco II da Carrara due anni dopo. Cadde nel 1813 per opera degli

Imperiali e non risorse più.

In capo del piccolo birgo che finice alla piazza sia una casa con granda careta, nu tempo porta del castello sopra cui orgene un horinone. Volte accessiva con conserva del careta, por la piazzo bena, ora Zara, Erizzo, con Bartiza, Borin, Foscaria, i den Molin e Dolfin, nua volte lugerini. Ten niglia distante terro Ponteiongo sorgo il palazzo Alberti e sulla riviera di S. Lorenzo quello Diedo. Il Accessioni si electrone e lettere fia conoda faltizione, o he proporti sulla guerriero e un faccialo, infisso nel muro esterno della casa Diania, el Paltro incassiono nella parete esterna della casa Diofin posta un miglio Paltro incassiono nella parete esterna della casa Diofin posta un miglio

distante sull'argine del canale di Pontelongo. Marino da Pesaro nel secolo XV istitui cinque doti. Sei fornaci lavorano materiali da fabbrica che si consumano specialmente a Venezia. L'oppertunità dei canali fa mercanteggiare di biade gli abitanti molto compagnevoli; qui nacque Clemente Sibiliato poeta ed oratore di merito, morto il 1795 lasciando parecchi scritti a stampa.

Piegando ad est, troviamo Auzarezzo o Arzere di Donnana o Arzere de' Randelli (1221) sulla strada da Piove a Pontelongo. La parrocchiale dell'Addolorata fu ristorata nel 1855. Gli uomini lavorano stuoje e le donne tessono tele di lino e di bambagia, trascurando l'agricoltura. Sembra che la contrada Arzerini di Brugine, Arzarello e Arzergrande abbiano preso il nome da una strada (agger) romana, col tempo disfatta. Che cotesti villaggi in vicinanza alle lagune fossero popolati anticamente, ne sono prova le fondamenta di fabbriche romane scavate qui e altrove,

ARZERGRANDE è a un miglio verso le lagune. Nel 1120 Sinibaldo vescovo di Padova esentò dalla sua giurisdizione i possodimenti del monastero di S. Cipriano di Venezia posti in questo villaggio e in Campolongo maggiore. L'arcipretale titolata a Maria è grandiosa e bella ad una nave, di recente struttura con dipinti rovinati dai ristauri, come in altre chiese dei dintorni, due angeli di marmo sopra l'altar maggiore, e una buona statua di san Michele nella sacrestia. Qui è il centro dell'industria delle stuoje. Nel giardino della casa arcipretalo si trovano due frammenti di lapide romana. Nell' uno si fa menzione di un quatuorviro padovano, nell'altro si vede un'aquila che porta freccie tra gli artigli. Lungo la via presso la chiesa sono infissi nel terreno moltitronchi di colonne per lo più scanalate e taluni coi capitelli a fogliami e finitissimi intagli che sterraronsi da pochi anni a Vallonga, ove si scoperse anche una palafitta di pochi roveri. Di uno si formarono i leggii di questa chiesa. Le amplissime strade son indizio di antichità, ma anche qui a sabbia.

Pontelongo è un'amena borgata, divisa in due dal canale, e unita da bel ponte di pietra, oltre il quale trovasi la parrocchiale di S. Andrea apostolo, troppo povera in confronto della ricchezza del paese. Un dipinto con la scritta Ex voto 1676 e una processione la prima domenica di maggio rammentano un contagio. Il Peruzzi vescovo di Vicenza, morto nel principio di questo secolo, fu monaco di Candiana, indi parroco qui, come il Fontanini che fini vescovo di Concordia. Gli abitanti profittando del canale, scala tra Venezia e Padeva, mercanteggiano in grani. Vi esisteva una rocca costrutta dai Padovani per difesa di quel passo.

Tre miglia a sinistra è la piccola villa di Terranova con chiesa di San Geminiano fatta parrocchiale nel 1217. Rimpetto, a destra del fiume, è Correzzola, che ne' tempi di mezzo fu

luogo paludoso. Guido de' Crescenzj e sua moglie Giuditta, già vedova di Manfredo da Sambonifazio, vendettero al monastero di S. Giustina per sole lire 600 tutta la Curia di Concadalbero nel 12 giugno 1129, che a sud confinava coll'Adige, a est colla fossa Beba, a nord col Retrone (Bacchi-glione) e ad ovest col Vighenzone (Canale di Pontelongo) comprendendo Conçadalbero, Castello di Brenta, Desmano, Bovolenta, Correzzola, ecc. Otto giorni dopo si modificò il contratto e si pattuì la vendita della sola metà della Curia per lire 300, restando l'altra alla famiglia Sambonifacio, come da carta del 1135. Fatti padroni di questo vasto tenere i Benedettini si adoprarono ad asciugarlo e vi riuscirono. A Correzzola stabilirono il centro dell'azienda delle fecon lissime possessioni che ne risultarono, ed estendonsi oggi per oltre 13,000 campi nei villaggi di Cona, Concadalbero, Villa del Bosco, Brenta dell' Abbà e Civè. Le appellarono coi nomi dei

santi e le seminarono di casolari, ia più parte di muro, in cui vinore corra 4000 coloni. Come in Correzzola, così negli attivi tillaggi fondono chiese e siabilirono gastidile per raccoglierri i frutti. Costrussera o Corritori del controlo del controlo

La chiesa di Correzzola, fatta parrocchiale nel 4769, mostra col cam-panile circa sei secoli. Reca il titolo di S. Leonardo, e come ogni altra di questo tenere, è d'juspatronato regio. Vi era una rôcca, e ad un miglio in riva al fiume un'altra era stata eretta da Francesco I da Carrara verso il 4360, detta Castel Carro. VILLA DEL BOSCO (1234), ha parrocchiale dei Santi Nicolò e Rocco, con bella tela di Antonio Dugoni. Della parrocchiale di Conca D'Albero, una volta capo di esteso territorio, abbiamo memorie sino dal 1069; possiede una tela del Dugoni, reliquie di santi, ed estende la sua giurisdizione anche sulle vaste possessioni dei Metik, poste nella provincia di Venezia, in cul ha bella villeggiatura con oratorio, bosco, giardino, laghetto e altre delizie, dove cinque anni fa non vedevasi che valle di canna. Questa trasformazione è dovuta alle due macchine a vapore, ch'egli vi pose, seguendo l'esempio dei Benvenuti che primi le istituirono a Cantarana vicina, dove con esse fanno lavorare anche un trebblatojo e dove con pozzi trivellati ottennero buova acqua potabile. Anche la parrocchiale di S. Donato di Civè, posta appresso le lagune, è antica, poichè Gerardo vescovo di Padova diede nel 1180 all'abate di Santa Giustina la prima pietra per erigerla, nel qual tempo vi esisteva vicino un bosco, appellato Argine del Gastaldo. Retrocedendo al canale di Pontelongo troviamo BRENTA Dell' Abba' con arcipretale di S. Paterniano, dove pure era un castello e dove termina il fondo Melzi.

Rimpetto alla riva opposta è CALCENAN, in cui i Padovani fabbricarono salme è un forte castello, cagione di sangulnoso lotte co Veneziani. La parrocchiale, de' S. Felice e Fortunato, una volta verso le lagune, fu distrutta dal mare. Un documento del 1105 addita in Conselve un bosco chiamato Caza, Pagame e porta che Alberto da Baone cesse tutta la villa

al monastero di S. Cipriano di Venezia.

In riva del canale Brenta è Convruo. (1409 Coput Vici). Nominasi la su chiesa nel 1417, ora parcocini ed ciulcata S. Zoccaria, rimodernata, asu chiesa nel 1417, ora parcocini ed ciulcata S. Zoccaria, rimodernata, a la compania del conseguito del

Vallonga (1108) ha parrocchiale di S. Pietro, piccola ma con grandioso campanile. Un dipinto del Vecchia ha la data 1639. Gli abitanti lavorano di atuoje. Vuolsi vi passasse la via romana diretta ad Aquileja e correse molto grosso il flume Brenta. I frammenti d'Iscrizioni rinvenuti de'più bei tempi

romani, fanno ritenere che altre possano esistere sotterra.

A nord-ovest verso Piove è Toisana (Todegaman 1661) con parrocchiale di S. Paterniano, e a nord-est Camenos (1829) con parrocchiale di S. Benedetto, e Rosana (1680) con parrocchiale di S. Daniele. A Vallonga, Rosara e Codevigo aveano giuritridizione i Forzat boi detti Lopolilista. di questi luoghi, alferma il Salomonio, al di d'oggi si trovano sotterra urne antiche con ossa abbruogiate e medacalize de d'ieresi imperatori ».

Ancora a nord due miglia sta Corre, ch'è nominata con la sua contrada S. Nicolò, ora di Plove, nel 1064. L'arcipretale di S. Tommaso, nel 1574 aves arcidiacono e quattro canonici, soppressi prima del 1395. Il podestà, nel 1276, riceveva lire 30 per semestre; il castello fu fortificato da Fran-

cesco I. da Carrara nel 1372. Le sue terre sono feracissime.

Deviando a sud-ovest due miglia entriamo in Piove (Plebs Sacci). Dell'antichità di questa borgata, o cittadella, che co' dintorni ha oltre 6500 abitanti, fanno testimonianza le lapidi e anticaglie e i documenti. Accennal che nell'897 Berengario imperatore donò al nostro vescovo Pietro questo distretto. Altri documenti ci fanno sapere che i Saccensi trafficavano molto coi Veneziani, e aveano da essi il privilegio di transitare a Venezia colle barche immuni da gabelle, pagando solo 200 libbre di lino al doge per anno. Nel 1005 volevano i Veneziani torre ad essi tal privilegio, ma si opposero i Saccensi, ed ottennero giustizia dai dogi Pietro e Ottone, Nel 1055 Enrico II contro il vescovo, che gli avea angariati come servi, sentenziò ch'erano uomini liberi, il vescovo dovesse restituire ciò che avea loro carpito, si struggessero le carte di servitù a cui erano stati forzati. si considerassero in avvenire quali arimanni, si trattassero come gli arimanni del contado di Treviso, pagassero il consueto al vescovo per l'arimannia. non vendessero questa a signori o prelati, ma a persone solventi, o contribuissero a modo antico per queste loro franchigie lire 7 agl'im-peratori, quando calavano in Italia. Gli arimanni Saccensi erano dunque coloni liberi, proprietari di terre, i quali doveano soltanto certe ricognizioni al signore del luogo in servigi personali, in frutti o in denari. Più tardi Eurico IV, con diploma del 1079, dono al vescovo anche la gabella delle sette lire.

Come giusdiconti i vescovi di Padora tenerano in Piore i risclomin, ed areano palazza, di ciu para lun documento del 1080, dore spesso venivano a sentenziare. Vi mantenevano accora una specie di dominio me interimi tempi della repubblica padovana, potche el 1232 confermavano i consoli eletti dalla Camonnia di Piore. Ma non tardarono i Padovani a pari-risi di oggi autorizio come fecoro degli attri signori delle villa. Per uno di consoli estato della villa. Per uno di consoli estato della villa per una consoli estato della villa della villa della villa di senti di cui 2000 a cavallo. La repubblica vencta vi spediva a reggeria una sono patrizio. Oggi il pertura, il commissaria to, il depotazione e gli altri uffici regi e comanali risodono in uno stesso luogo, che presso i pazza archetto l'apperi in el 1621, dove cui anche le prigicoli.

Antica e grandiosa è la chiesa S. Martino Maggiore, Un documento del 1085 nomina certo Martino suo arciprete, ed uno del 1004 la sua pieve. Altri portano che il vescovo Milone l'ampliò nel 1090, che questa rifabbrica si compi nel 1110, e ch'egli vi istitui una collegiata, composta di arciprete,

arcidiacono e canonici, che fu soppressa in questo secolo. È a tre navl, fu ristaurata nel 1403, ha undici altari ricchi di marmi, del Sansovino quello del Sacramento, e possiede un'antica e pregevole Madonna e un San Martino, unico lavoro conosciuto di Giovanni Silvio. Furono distrutti il monastero di Conventuali fondato nel 1250, e la sua chiesa di San Francesco. La chiesa della Concezione è fatta stalla, ii monastero di Agostiniane in parte distrutto serve di abitazione, come la chiesa e il monastero dei Santi Vito e Modesto di Benedettine, un miglio lontano verso Padova. Vicino alla demolita chiesa di San Francesco si erge la chiesetta, nna volta della Confraternita del Crocifisso, ora di San Francesco, d'antica struttura con una buona Cena di Gesù, tavole dipinte nel soffitto, un Crocifisso con la Maddalena in marmo di Carrara, e nel contiguo sacello una Madonna di buon penneilo. Di antica struttura è pur Santa Giustina o San Rocco. Vi è unito il sacello di san Filippo Neri, con discreti dipinti. Un ampio viale alberato conduce al Santuario di Santa Maria delle Grazie, edificato nel 1484, formato a due navi mancante della destra. Possiede un' antica miracolosa Madonna. Un dipinto presso l'altare contiguo rappresenta due nomini, che voglionsi i fratelli Sanguinazzi, in atto di contendersi colla spada questa tavoletta dell' eredità paterna, e tra altre figure un bambino lattante in braccio alla madre, che dicesi abbia parlato, e suggerito ai contendenti di regalare la tavoletta a questa chiesa. Da tale imagine si ripete la liberazione di Piove dalla peste del 1631, di che ogni anno il 27 aprile la ringraziano in processione. L'annesso monastero di Minori Osservanti fu in parte atterrato. Possiede un'antica anconetta dei Vivarini la chiesa di San Nicolò. Memorie del castello abbiamo sino dal 1004. Distrutto, Francesco I da Carrara nel 1359 vi alzò alcune torri e circondò il luogo di profonde fosse e di terrapieni. Una torre serve ancora di campanile alla chiesa maggiore di San Martino, e un'altra sta nell'ingresso del paese sulla strada di Padova; si vede tuttora per lungo tratto verso la chiesa di Santa Giustina un avanzo della fossa e del terrapieno.

Presso S. Nicolò era l'analica porta; vicino della quale si sinacci il fiumicolò cei dirige alle iagune. Altra porte appellavani di S. Martino, e S. Giustina. In capo dello stradone, in cui si fanno i mercati con grande frequenza di buol, sta il pidostallo di marno, su cui ergeazis lo stendardo dei Comune. Tra le molte civili abitazion, non poche con portici, spicano i palazza Gradengio, il Printi con belle fabbriche adjacenti, giardine e vial boschivi, il Pasqualigo, ora Bertant, e il Gasparini. Ne furono demolti me a quattoricili, il più di veneni patrizi dopto i caduta della repubbles. Lo spedale di recome riprestianto con largizioni der Phoresain, e messo alla chiese di S. Rocco. Il Montel via Demoltore, e messo alla chiese di S. Rocco. Il Montel via Demoltore, e messo alla chiese di S. Rocco. Il distrato.

Quando Plove fu preso dal Crocesgoati nel 1236, Filippo legalo apostolio vi catò la messa nella chies di S. Martino, Saccheggato coi dintorni dallo Scaligero (1317), poi occupato dal fuoroscito Nicolò da Carrar (1377), indi datos al Rossi generale dei Veneti (1305) e passato at Carraresi, dopo ostinata resistenza cesse ai Veneziani nel 1405. Visse postia traspullo, ecceto nell'opco della lega di Cambrai. Ebbero in Pove i natali Bandarini Marco, poeta del secolo XVI; Bernardo Bocchino, provinatal Bandarini Marco, poeta del secolo XVI; Bernardo Bocchino, provinatal Bandarini Marco, poeta del secolo XVI; Bernardo Bocchino, provinatal resistante del consistenza del consistenza del processor del mesta, vescoro di Cante a Celsino fian. 1783; Anesto Boligonii profesore di melicina a Bologos, morto dopo il 1530; Banico Caterino Davila, peggi off Fario III, prode guerriero e scrittore delle guerre civilii di

Francia, ucciso nel 1631 (v. il ritratto a pag. 156) e Giambattista Svegliato professore del semioario di Padova e prefetto del seminario di Monreale in Sicilia (1791-1837), autore di orazioni e versi latini: Gaspare Cavalcabò Baroni pittore (1739). Visse in Piove il notissimo medico Gi-

rolamo Cardano milanese.

Ebbe questa cittadella tipografie nei secoli andati, e ricordo la preziosa citicane ebracia in pergamena fatta colà nel 1478 e titolata: lacobì ben Ascer Arba turim (Seu IV Ordiner). La biblioteca civica di Padova la possiede, come anche i due volumi delle memorie della città e diocesi di Padova del Masioro, di cui il primo porta la nota Piose di Secco, Conzatti 1709.

Di questo luogo abbiamo a stampa alcuni cenni storici statistici di Giuseppe Candeo, e le Memorie Storiche di Aurelio dall'Acqua, e non tarderà ad uscire la storia di Piove e de'suoi dintorni, per Domenico Legrenzi, e quella di tutto il distretto piovesano pel dottor Marcolini.

Retrocedendo verso Padova tre miglia da Piove si giungo a Vonosova. (1990). Nella parroccialei di S. Giocomo uno bella statuetta di Maria in terra cotta s'attributice al Briosco. Lungo la strada fi scoperta nel 1750 una lapide romana. Al di là della strada è Piovace. (Pablica 1110) con parrocchiale di S. Maria: e più verso Padova S. Axesto. (1890). che varea nel secolo decinosocondo bossichi delli Guadova (forso selva d'Onodo, o di olim) e Pata ne Mansona. la cui arcipretale è titolata a S. Michele, e gli abtiatuli latorano di sedie.

FINE.

Il marzo 4861.

# STABILIMENTI E CHIESE PRINCIPALI

| Accademis dietro al Duomo N. 25                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Archivio Notarile, contrada S. Gaetano 8                           |
| Bibliotera dell'Universita, corte del Capitaniato • 27             |
| Biblioteca Capitolare, contrada del Dnomo. • 26                    |
| Camera di Commercio, contrada S. Lorenzo + 44                      |
| Carceri criminali, piazza delle Erbe • 20                          |
| - politlehe, contrada S. Matteo • 15                               |
| Casa di Pena, piazza Castelio 10                                   |
| · di Ritiro di Vedove ed Orfanelle , con-                          |
| trada di S. Francesco 46                                           |
| <ul> <li>di Ricovero per famiglie civili, Ca Lando • 49</li> </ul> |
| <ul> <li>d'Industria, contrada S. Anna • 38</li> </ul>             |
| • di ricovero femmialle 3                                          |
| degli lavalidi a S. Glustina 55                                    |
| Collegio maschile Benetello, ponte S. Soña • 9                     |
| <ul> <li>Pratense, contr. del Santo • 47</li> </ul>                |
| <ul> <li>femminile dl S. Luigi, contrada Pao-</li> </ul>           |
| lotti tt                                                           |
| <ul> <li>delle dimesse, strada di</li> </ul>                       |
| Vanzo 55                                                           |
| • delle Zitelle di Vanzo. • 86                                     |
| <ul> <li>privato della Beata Elena</li> </ul>                      |
| contr. Santa Maria Iconia . 11                                     |
| · delle Vergini di S. Croce                                        |
| · contrada di Santa Croce • 6                                      |
| <ul> <li>delle MM. Erem., contrada</li> </ul>                      |
| Santa Maria delle Grasie - 5                                       |
| Comando di Piazza, Piazza de' Signori 20                           |
| Commissariato anperiore di Polizia, contrada                       |
| del Capitaniato                                                    |
| Congr egazione Municipale, contrada San Mar-                       |
| tino                                                               |
| Conservatorio di Donzelle, santa Rosa, con-                        |
| trada S. Rosa                                                      |
| Conservatorio di Donzelle, santa Caterina,                         |
| contrada santa Caterina                                            |
| Conservatorio di Zitelle Gasparine, contrada                       |

# PIANTA 1





# **VERONA**

# E SUA PROVINCIA

PER

CARLO BELVIGLIERI

.

# DAL NOME

DI

# ALEARDO ALEARDI

ABBIA FREGIO

QUESTA DESCRIZIONE DELLA SUA TERRA

CUI ACCRESCE GLORIA

PER CITTADINE VIRTÙ E PER ALTEZZA DI CANTO

CHE L'ITALIA RIPETE

AMMIRATRICE



Que sist verencesis tribis preregative, antiquitas umpe, et antiquitas illustria abbac vestigis, seris antheitas trisitos amenitas et adiem entres, et quan feichos ingesiis abundari sempur, et elim muca chuedet, quantaquosion olim ejus potentis fuerit; ermo ignarat mer qui anti o actique historicari piane est hospes, ant ilitus appenturrai namenam patisti.

MCRATORI.



mpresa non lieve sembrerà a ottenere in poche pagine quanto promette il titolo di questo lavoro, ed a ragione; perché Verona da' tempi dell' ingrandimento romano fino ai recentissimi fu spettatrice di fatti che si annodano ai precipii della sto-

ria italiana, cd ella stessa dal secolo VI al XV (in cui la vita di tante città nostre fu assorta da pochi Stati

preponderanti) ebbe una successione di proprie memorabili vicende, e senipre, in mezzo a moltissimi egregi, non pochi sommi produsse, quali colla virtò, colla dottrina, colle arti, a lei nobilità accrebbero e gloria, iniziando non di raro discipline ond'ebbe a gloriarsi la italica patria; e perchè, in fine clla ed il suolo che le appartiene porgono all'artista, all'erudito, al naturalista, argomenti speciali di studio, di ricerche, di meditazione.

Delle cose veronesi con estensione varia, partitamente trattarono parecciti, di tutte insieme, ciò che intendesi qui fare, che noi sappiamo, nesuno; per la qual cosa se da molti egregi scritti potemmo aver lume ed appoggio, rima-seci tuttavolta il difficile cómpito di seegliere, unire, ordinare tanti materiali a norma del pregio loro e dell'intendimento di questa opera, ciò che femmo colla possibile cura.

Delle cose generali quel tanto dicemmo che bastasse a legame delle particolari; in queste poi ci studiammo conciliare la voluta concisione coll'interezza de' fatti, col nesso che hanno fra loro e con certi principi onde scaturisce la parte ideale della storia.

Risparmiammo, possibilmente la noja del citare, funmo larghi invece di indicazioni bibliografiche; dove trattossi di giudicare uomini od appartenenze nostre lo femmo volontieri con parole di valorosi non nostri, acciocche più attendibile il giudizio fosse o men sospetta la lode.

Del resto lasciando all'immortale Maffei la gloria di avere — Illustrata Verona — ci parrà molto se avremo voce di non averla oscurata.





L.

Topografia. - Abitanti. - Prime vicende.

ai lembi più meridionali dell'Alpe Retica e dalla piannra che tra l'Alpone ed il Mincio stendesi di vanti a quelli sin verso P o è formato all'incirca il nostro territorio; i confini pioi ne subirono varie mutazioni che accenneremo con precisione quando l'argomento lo chieda.

Chiunque pertanto scorra la via che sino da tempo remoto congiunse le estremità dell'Alta Italia, può formarsi un'idea chiara bastevolmente, circa l'indole varia del detto suolo.

Vedesi da una parte tratto tratto sollevarsi il terreno in clivi ed in colli ondulati leggermente, coperti di viti e d'oliveti, coronati da gruppi di cipressi che danno alla gajazza del paesaggio una certa aria solenne, a tergos di quelli si alazzo monti dove cosoccia e bralli, dore rivestiti da riperosa vegetazione, risultandone così una serie di vallette aperte al mezzogiorno, chiase ai settentrioue dal Lessini, le somme vette dei quali di tutte le alpine, ilnea più meridioasle fra Italia e Lamagojo ora si celano fra gli addensati vapori, ora si disegnano crat e taglienti contro l'azzurro dei collo. Dalla parte opposta invece lo sguardo socrer sopra au vasto piano, che assomiglia in estate al un mar di verdura, il cui limite estr-mo confondesi collorizzone.

Il principale carattere topografico del paese vien potro dal fiume Aige. Sesso tra noi pre la valle formata dai Lessini a sinistra, dalle fidie di monte Baldo a destra, divide il Veronese nella saa muggiore langhezza; primo di tutti i fiumi alpini che neophi tributo al Po; del quale gianto alla dituanza di circa diciotto chilonetri, prende precisa direzione verso levante e si versa in mare. Riceve tutti i fiumicalli e torrenti che si formano tra i Lessini; ma l'acque de terreni opposti deflusicomo più basse, le riceve il Tartaro e per esso l'Atriatico. Quel monte Baldo, alla cui radioe orientale dicemun correre l'Adige, immerge l'altra uell'onde e del più vasto e sonante Italo lago i il Garda, del quale l'unico emissario segna per qualche tratto l'attuale nottro confine all'occidente.

Chi ponga mente alla direzione analoga di tutte queste acque s'avvede essere il terreno inclinato da nord-ovest a sud-est, fatto dipendente dalle condizioni in cui agirono le cause alle quali è dovata la formazione della pianura Cispadana.

L'abitato più antico ed illustre di questi luoghi fu Verona; edificata quasi nel mezzo, ne riunisce tutte le note ed i vantaggi, appoggiandosi a' monti, stendendosi sul piano, ricevendo maestosa grazia dal fiume che la divide. I quali pregi venivano così cantati dal Berni:

 Rapido fiume, che d'alpastro vena Impetussamente a noi discendi, E quella terra sorra ogn'altra amena Per mezzo a guisa di Meandro fendi; Quella che di valor, d'ingegno è piena, Per cui ta con più lame, Italia, splendi, Di coi la fama in to chiara risuona Eccelas, graziosa, alma Verona. Terra antica e gentii, madre e nutrice Di spirit, di Virtà, di discipline; Sito cui licto fanno anti felice Le amenissime valli e le colline; Onde bene a ragion giudica e dice, Per questo e per l'antiche tue rovine, Per la tana onda altèra che la parte, Quei che l'aggrassii alla città di Marte ».

Ne di avviso diverso fu Battian Serlio quando scrisse che: • bene a ragione, i Romani fecero tali cose a Verona (parla de'suoi monamenti) perchè egli è il più bel sito d'Italia, per mio parere, e di pianure e di colli e di monti o anco di acque ».

Nessuna certa memoria, uessun diretto monumento abbiamo, per poter asserire quali i primi abitanti del paese ed i fondatori della città.

Gli scrittori latini posteriori alla occupazione romana, fascinati dallo splendore od osseguenti alla politica della dominatrice, poco e leggermente s'occuparono intorno alle cose dei vinti, meno dei Greci, da' quali in cambio bevvero le più vanitose menzogne, che recarono nella storia delle origini confusione ed incertezza per poco insuperabili. Ciò nulla ostante, anziche respingere in fascio le asserzioni dei Latini su tale argomento, miglior partito è lo spogliarle giudiziosamente delle circostanze favolose, accordarle fra loro, massime quando concorrano a dimostrare quella, cni, non solo patriotico sentimento, ma ci persuadono ancora forti conclusioni etnografiche, unità primordiale e fondamentale della nazione Italiana. Il tema non esige, nè lo spazio permette di ani svolgere simile quistione, talchè prenderemo a moverci dal punto più basso, in cui i varj popoli frammentarj della grande immigrazione primitiva (celtica?) con civiltà e nomi ormai diversi si contendono ed occupano successivamente questo suolo, difendeudolo alle invasioni di altri cognati in origine, ma per lasso di tempo resi stranieri, fino a che, questi cadono sotto, e quelli cedon davanti alla irresistibile spada di Roma.

Euganei, Reti, Veneti, Etrnschi, Galli si fanno cou bastevole discordia comparire dagli autori sul nostro suolo. Che cosa possiamo ammettera di tutto questo? proviamoci ad indicarlo.

Plinio vissuto nel primo secolo dell'impero, avverso alle finzioni dei Greci, nativo di questi luoghi, descrivendo la X regione d'Italia, riferisce Mantova agli Etruschi, Trento ai Reti, Verona ai Reti ed agli Engauei. Il nome Eugeneo, anche per testimoniaux di altri antori t è il più auctor le Aloji ed il mare Adristios 9. Prima sole di questo popolo farono i monti bresciani, treutini, reroussi e vicentini. Disgnatto delle tristi solitudini alpine, è credibile scendense al occupare il piano situato tra i monti ed il mare. Questa basas regione, già tutino seno del Medilerraneo, è toltagli dalle immeuse deposizioni dei torrenti e dei fiunni dovera in alinera presentare l'aspetto d'una vasta palude. Tratu tratto che lo somparire dell'acque permettera discondere alle popolazioni sepratanti, heu el persemibile che lo facessero, e compiendo col lavor l'opera della natura, si apprestassoro su questi terreni una sede più fortusta, popolandioli, riducedoli e coltura, tenenoleva una signoria di fatto, se non politicamente cositituita, fiuo a tanto che il uome Eugeneo fin parte nosumbul dall'Heneto prevalente.

Sebbene la posizione confinale di questo popolo, unita ad latri iodizi, ci renderebbe men restii al anmesterne una provenienza esterna. 'Il linguaggio al contrario ue induce a sostenere gli Heneti null'altro in origine, se non una tribà di quelle genti prime, la quale, avatto pel coacerso di foreveruil circustanze, incermente sull'altre, giuogesse a osverchiarie e signoreggiarie. Questo sembreri più verisimile quando si pouga mente al rapido e compito fondersi degli Heneti cogli Euganei, il quale fu tanto, the ne' tempi successivi l'uno e l'altro nome adoperossi indifierenta Euganeo ed Heneto solo in relazione a' tempi addictro. Limiti sicuri di mone l'Ineudo o Venteci farono a settentrioue le Alpi; al mezzogioriono le paludi striane ed il Po sino al marca, a levante il Timavo; ad occidente il Classio, locchè però viene da taluni negato.

Noi vogliamo inferire da tutto ciò, gli Enganeo-Veneti primi abitanti dei luoghi, e forse fondatori della nostra città; che se Plinio loro as-

ł Tilo Livlo - Lucano - Silio Italico.

<sup>2</sup> Tito Livio partò anche di Lebut o Lébici. Git storici nostri, copiandosi fedelmente, attribuiscono ad essi il pramo incolato del nease; ma da ultimo l'abale Venturi sentendo quella asserzione senz' appoggio e feconda di gravi complicazioni, se ne stacca per bel modo insiguando i Lebut e gil Euganei esser tutt'uno.

<sup>3</sup> Broccii, Speculazioni geologiche intorno alla primitiva formazione della pianura tombarda — Browne, Ppys. attos.

<sup>4</sup> Nn nesuno, realismo, fin state le opinioni sulta origine dei Vendi, verà sodonera la Livinan di Alterore e degli Hendi di Parlagonia. Pilosi un riteririte sprinsesi in guis, da lasciar infravedere cone con gli arridens gran fatta. Pendota Trajona Silvingo Antrea auchre ar Calo. Siratone in la pirima o riterera i Vendi derivanti dal popolo di egual none at nord defin Calia Cellica, sposso neminato da Cavare, però soggiunta però però soggiunta però del proposi su proposi si gual none at nord defin Calia Cellica, sposso neminato da Cavare, però soggiunta però però soggiunta però del proposi si proposi si proposi si però soggiunta però soggiunta della popogia in fundare della proposi si finale della eripini pedificte. Altri pel ti sogliono Medi, Slavi, tilliri Medil critia il espo per tatti [India es et dem defi Reno.]

socia i Reti. (Reklorum et Eugemerrum Verona III. 19), non pentremo a concedere che una mano di quelli per la fatale val d'Adige calasse quaggiù, lasciandori sugue e nome; abbenche, riflettendo quale fosse la sode degli Euganei, sia più facile supporre eglino stessi commisti prima, o ner racconti successivi essersi confati col Reti.

Era TAta Italia occapata, da occidente al oriente, dai Líguri, dagli orbolj, dagli Enganeo-Veneti, quando gli Etraschi, sogiogata l'Umbria, si spinero al di qua del Po, fondando sal terreno conquiso una more Etraria, con riparticino e territoriale e cotitizano critire, eggali a quelle dell'Etraria prima. Notevole ristringimento dovette per ciò sabire la poenza veneta, come raccogliesi anche da Tito Livio, dore dice: gli la Etraschi avere occupato tutto il paese traspadano, toltone l'angolo dei veneti intorno al mare », ed in allora anche Verona ricevetta signoria el incremendo Etrarsco. A quelli glià sezua dubbio apparteneavano Adria, le foci del Po e Mantora. Catallo chiamando Lísine l'onde del lago, morat che n'era rimasta memoria sal lough; il Dempstero asserticos Sirmione una tra le dodici Lucumonie della seconda Etraria; Onofrio Pantio overebbe pur tale Verona; forse lo fie, ma non egli, non l'evoto dopo di lui giunsero a provario, sebbene siensi scoperte anche tra noi multiformi tracte monumentali della presenza etravas \*.

5 Non va posta in silenzio l'opinione che vaole i Reti provenienza di gente etrasco. Anche Maffei la sostenne, ed è tuti'altro che abbandonata. Ma i fatti sui quali si appoggia, sono suscettibili di spiegazione diversa, tanto che ci sembra più arrischiato l'acceltaria che non il respingeria.

6 Lasciando stare le olle, i vasi, qualche frammento d'iscrizione scavatisi in epoche varie nel nostro territorio, abbiamo nel museo due iscrizioni, i'una da Sant' Ambrogio i' altra venuta da quel di Fumane. ie quali ci mostrano un nome sconosciuto alla geografia antica, e ci Insegnano entre le popolazioni di quella che ora diciamo Val Pulicella, si chiamassero a tempi romani Arusuates, nella qual voce è impossibile non riconoscere vestigio etrusco.

Di più sembra esser stato costume di quel popoto abbastanza superstizioso, aver



Ara cog i Arusnati.

Non è cost agevole il dire sino a quando rimanesse Verona in 13 condizione; qui le versimile tuttivai che quella potenta venisse meno tra noi per la seconda delle invasioni galliche, guidata de Elitovic. Di questa invasione erano principal massa, i Caconoma, ia quali si attoribi la fondazione di Brescia, e da taluni con ragioni più scarse ed incerte nella nacor di Verona.

Noi ci gaarderemo dal dire, che i Cenomani non giangessero all'Adigune. Insi che non abbiano potuto aver stanza nella città alla destra del fiume. La cosa, dentro certi limiti di spazio e di tempo, non è inversimile. Quello che troviamo di negare a Strabone ed a'snoi segnaci si è, l'origine cenomana della città non solo, ma ben anche la dimora dinturna ed estesa di qual popolo in quosta regione. Qui, venuta meno la benefica e civilizzatiree potenza etcuesa, di fronta ella invasioni galliche riavigorissi il nome veneto, col quale noi giangemmo alla dominazione nomana, il quale sorbammo rato e rovinose mutazioni del tempi meno gia trin onei più o meno antichi Liguri, Orobi, Insabri, Cenomani non banno vita se non dal linguaggio degli eruditi, il nome Veneto la ripete dall'ano generale e costante della nazione.

Toccate le principali quistioni sull'origine della nostra città, non dispiaccia ascolare una vecchia cronaca, la quale farà, non intitaria per lo bello stile, sovvenire ai lettori quanto di Fiorenza e di Fiorino racconta il Villani: e llora è da sapere le cose maravigliose che sono state inanti che Christo vegniuse, econdo che estroi: Sicrardo vescovo de como che como che como che trova per cronache antiche, che quando fu destrutta Troja, e e che se parti molta zente, zioè botteni e donne, come ch' principatato mente Enoas... et Antenor e molti altri i quali foro in el trava

delle divinità locali, note soltanto là dove ricevevano culto; questa specialità ci viene presentata dalla seguente lapida, che reca una Den Udisna: c. Octavitis s. F. Captro

della destruttion de Troja, per patti fatti con Greci per aver la città, 
i fo d'accordo de esser salve le persone e le donne, e quelle robe 
che i podela portar con loro, onde i cargò quella nave che i possè et 
messe in mare per venire in Italia, et venne come piacette a Dio. 
Scrive questo Sicardo che fra le altre donne, venne una donna che 
mada Madonna Verona, ed ella vedendo il pesse esser bello ed acconzo 
per ells, si è dificato il laberinto che si chiama la rena. Si che per 
quello dificio andò poi crescendo la città d'iverona · 7.

Quanto al nome, la etimologia n'è incerta un po' più che bo' l'ai l'origino della citàl. I fautori dei vari sistemi sulle origini italiche e nostre in ispecialità hamo tutti quanto basta per torcerla in proprio favore. Il trovarsi una omonima nei Carni, Yrunum favorirebbe i Veneto-lilir; am poiche ven în un'altra nella Gallia celtaca, se ne fanno forti i gallizzanti, meglio che del Brennom. I teneri d'importazioni germaniche trovano la radice di Verona, Berra, in quella lingua, e la diconocomune a Bergamo, Berra; Bergen e di non so quali altre. Vollero alcui una famiglia Vene atrase, autice della cital è del nome. Per istare con gli Etruschi non potrebbesi avvicinare il nome di Verona a quello di Arasanter mentre ne l'unghi vicini, occupati da quel popolo, abbiamo un nome "simile che ci fornirebbe il teranio di trassitione? Del resto se il lettore troverà sdracciolevoli tutte queste etimologie, sappia che noi simmo precisamente d'accorde, na non ve n'ha di migliori.



<sup>(1)</sup> Cronaca di Verone, di Pier Zagata, in principio

### APPENDICE A

### Verona Cenomana

Parechi scrittori penarono alienamento da quanto sponemmo circa i rapporti del Commanti con Verona, sestenanero aver quelli invasso e signoreggiato il territorio e fondata la città. Or ecco i motivi ai quali si appoggia il nostro dissenso, ne si achi adombri a quanto siamo per dier, quasi per moi si riflutti comunanza di origine colla nobile e generosa Bressia. Ben altri sono i vincoli che collegano le italiche gente, e la loro fratellanza satorita in pagine dalle quali nosi ai cancella ne dalla penna ne dalla spada,

Primieramente i Cenomani erano poco numerosi ne potevano largamente conformento menerosi indicato di nor, dice e Comonanorum monus v; infatti è certo che occuparono nenumeno tutto l'attuale territorio bresciano. La parte montant ai esse, massime le celebri valli l'irimpiline o Ceinome, erano tenute da popolazioni Retiche ed Euganee, onde fu che il nome cromo tenute da popolazioni Retiche ed Euganee, onde fu che il nome cromono prima di ogni altro galito scomparve a tale, che da Tacito non si rammenta pure, nella guerra Vitelliana combattuta in gran parte ne' lnoghi già tenuti da queala gente.

Grave obietto non fa il numero di abitati e la forza attribuita "Cenomani adgli scrittori, dove si veglia ricordare come nei due primi secoti di Roppopoli di crittà numerosissime si mostrino sopra una estensione, che hormerobbe a lestono tred di dicinoro escomparti amministrativi dell'attribuita tato Romano; la forza poi ond'erano rispettati e temuti, meglio che dall'ampiezza dei terrenie a dal grande numero degli abitanti, dipendeval corganizzazione militare o politica della gente valorosa, in cui ogni nonone era guerriero, l'una tribi legata all'attra y uno per tutti, tutti per uno,

Di jui, se Verona fosse stata Cenomana, comparitebbe rogii altri popoli gilici, resistente all'occupazione Romana; ma invece, mentre si velono i Genomani, in gran parte agire ostilmente contro Roma, e la vincitrice contro di essi, di Verona e delli Venezia non un motto, segno evudente come nessun contrasto avesse qui avuto la prevalenza latina, e nessuna comunanza di politica esistesse tra Verona edi Galil. Persino il nome stesso di Verona e osservabile come non presenti ravicinamento di suono coi nomi gallici, mentre adi innumerevoli desinenze di quelli (anx) accordati quello di Brescia,

Lin' altra osservazione non è da lasciarsi perchè favorevole tronno al nostro assunto. Polibio c'insegna che quando i Galli vennero in Italia, di null'altro siconoscevano fuorche d'agricoltura e di guerra; che poco o nulla apprendessero per lungo tempo dai vicini o dai vinti possiamo asserirlo, dacchè sommessi due secoli avanti Cristo e rimasti sui luoghi, nessun fatto abbiamo d'onde argomentare, florisse tra loro qualche onesta arte di pace : tarda e lentamente allignò fra loro la coltura latina, talchè Brescia, per istare a noi, non presentò scrittore alcuno fino al II secolo di Cristo; mentre Mantova ebbe Virgilio, Padova Tito Livio, e Verona prima di questi Catullo, e poco oltre la metà del primo secolo, contava ben cinque scrittori, dei quali vivono ancora l'opere e la rinomanza. La quale superiorità, non puossi meglio attribuire se non all'essersi qui conservata quella coltura che v'aveano recata gli Etruschi, alla quale non fu estraneo il linguaggio, e dono tanti secoli possiamo ancora vederlo; ed in vero mentre il dialetto veronese per interezza di pronunzia, e proprietà di vocaboli, accostandosi non poco alla língua italiana, facilmente primeggia tra i dialetti veneti, il bresciano pella diversità de' suoni e degli accenti, pel troncar delle voci e per moltissine di esse, presenta affinità assoluta con quelli degli altri luoghi già soggetti alla invasione ed allo stabilimento dei Galli.

A tutte queste osservazioni, delle quali noi stessi non vogliamo esagerare il valore, aggiungesi una testimonianza indiretta, ma precisa di Polibio, addimostrante quale fosse il confine tra i Cenomani ed i Veronesi, Egli dice che nella guerra coi Galli, i consoli Furio e Flaminio, levato il campo dal Po presso lo sbocco dell'Adda, dopo aver girato più giorni, finalmente passato il flume Clusio tov Khosfotov ποταμον vennero nel paese dei Cenomani, d'onde si portarono di nuovo tra gl'Insubri. Questo fiume Clusio è patentemente il Chiese, che scendendo da Valsabbia scorre a dieci miglia da Brescia e si versa nell'Ollio; ora passando, giusta Polibio, il Clusio dalla sinistra alla destra, si entrava nei Cenomani. Che se per abbreviare la marcia di que' consoli, oziosa invero, volesse alcuno dal Po dirigerla sulla destra del Clusio e farli d'indi passare, esporrebbesi alla pena di cercare gl' Insubri alla sinistra del fiume stesso, sposterebbe il centro dell'agro cenomano, escludendone Brescia, novità bastevolmente audace e contraria ad ogni storica testimonianza. Conferma questo fatto il riscontro di un altro che abbiamo sott'occhi. Una delle scorte più sicure per rintracciare l'antica estensione dei territori, è l'osservare la estensione delle diocesi ecclesiastiche, le quali, determinate da prima, conforme alle partizioni politiche, si mantennero, generalmente, tra lo alterarsi di quelle; ebbene la diocesi nostra ancor oggi arriva al Chiese, comprendendo non solo Peschiera, tolta al civile di Verona da mezzo secolo in circa, ma le due nobilissime terre di Desenzano e Lonato, che lo furono in tempi ben più remoti.

Vogliasi ora attendere all'insussistenza delle autorità allegate in contrario. Tito Livio parlando delle invasioni galliche dice: Alia subinde manus Cenomanorum, Elitorio duce, vestigia priorum secula eodem saltu facente Belloveso, cum transcendisset alpes ubi nunc Brixia oc Verona sunt urbes... consident (Hist, V. 3%). L'autorità sarebbe forte, se il passo non fosse viziato, dovendosi leggere Brixia ac Gremona. È noto che Tito Livio da nessun altro autore tanto prese come da Polibio; ora questi ricordò come i Cenomani si ponessero lungo il Po; avendo presente questo, poteva lo storico padovano tacere Gremona ? Ma come Livio da Polibio così Plinio da Livio; e quegli descrivendo l'Italia traspadana dice: in mediterraneo regionis decime colonie: Cremona, Brixia cenomanorum ogro (III, 19), segno che così avea letto in Livio. Infine ritenendo la lezione Verona, metterebbesi Livio in contrasto con sè stesso, dichiarante altrove che i Cenomani avanti i Romani non avevano che rici, del quali Brescia era capo; ed essendo incontrastabile la preesistenza di Verona alla dominazione romana, Euganeorum Verona, sarebbe stato dallo storico dimenticata e gossamente confusa colle borgate cenomane. Favorevole alla contrastata lezione torna Tolomeo, se non chè egli è ben palese di quanti errori sia zeppa la geografia di quell'autore e qual caso possa farsi della sua autorità (Marret, Verona Illus, V. I).

Ma l'Achille dell'avvessta opinione è il famoso distico di Catullo Poel quale, senza però far motto di Galli, Brescia viene detta madre di Vena. Sa abbiamo arrecate bastevoli prore a far sospettare viniato il passo di Livio, a maggior diritto riteniamo tarda interpolazione il distico delle stampe catuliane. L'acciando le osservazioni tutte intorno al forte guasto che subirono già anticamente i carnai di questo poeta, e l'altro, non forse minore arrectato dai racconciatori, isaciando che eggi stesso fa trapelare mi opinione diversa, dove chiama Lidle l'onde del nostro lago; giudichi il lettore con quanto di senso si possano fintere giunniti i versi in quistitone.

Ella è la porta d'una mala femmina, che stuzzicata dal poeta, esce colla cronaca scandalosa della sua padrona, e dopo averne dette da chiodi, soggiunge:

Atqui non solum hoc se dicit cognitum habere Brizia Cynew suppositum specule, FLAY'S QNA MPLLIS PREVENTI FLYNICE MELLO, BBINIA YEROXE MATER AMTA MEE, Sed de Posthumii et Cornelii narrat amore Cum quibus illa malum fecit adulterium.

Prima di tutto ognuno vede come in un componimento rapido, mordace dun tantino occono, sia fonci di lango la scappata eradita nella quale parlasi di Brescia, della sua acqua e della fondazione di Verona; ma lasciando anche ciò, dal più degli interpreti la porta loquece vieno, di l'onciscio to ruole, ritenuto in Brescia, ora, come Catullo alla porta bresciana poteva far dire della mia Veronat' Altri però ad accomodarta con questa parola mette la porta in Verona, ma allora come potera sparene del fume bre-

sciano e delle sue acque? questa obbiezione è tanto più attendibile in quanto che al poeta stesso sembra già molto che ne sapesse così in là della sua nadrona:

Qui tu istæ janua nosti?

Sæpe illam audivi furtiva voce loquentem...

ora vorremo che quella squaldrina recitasse furtire roce anche un no' di storia e di geografia? e quali poi? Il torrente che scorre poco fuori da Brescia e viene chiamato Méla da Virgilio non attraversò mai la città; al contrario il fiumicello che veramente passa per Brescia (percurrit Gartia) venne chiamato anticamente non Mela ne Melto. Gli da quel nome lo Statuto Breseiano, così lo chiamaron porecchie carte prima e dopo il mille; più tardi, e forse in grazia del distico, alcuni lo chiamarono Mello; ma quel nome resto sulle carte, e il popolo lo chiama Garza anche a' nostri giorni. Tutto questo considerato, sarà non difficile supporre quel distico fattura di qualche nostro conterraneo, male informato delle cose di Brescia e poco bene delle Veronesi, apposto prima come chiosa marginale, inscrito poi nel testo e bonamente ritenuto da molti tra eli editori successivi. Dirà taluno; sia pure così; quel verso esprimerà sempre l'opinione che allora correva niù accetta. Non lo neghiamo; tale fu appunto; e non in base del distico ma ner altra causa : un nasso di Giustino. Questo scrittore compendiando Pompeo Trogo, affastellando i fatti accaduti in decent'anni, unisce in una sola le tre calate galliche di Breuno, di Belloveso e di Elittovio, attribuisce ai soti Sennoni recentissimi Adrenarum (Livio) quanto, e più, avessero fatto gli Insuhri ed i Cenomani; pojche narrata la legaz one a Dionigi, di quelli che avevano incendiata Roma, soggiunge essi stessi avere fondato Milano, Como, Brescia, Bergamo, Verona, Trento, Vicenza. Fatale alla verità storica fu questo passo, poichè essendo stato Giustino autore più degli attri in uso nei bassi tempi, ed anche al rinascere dei buoni studi, ed essendo entrato, chi sa perchè? in grazia il nome di Brenno, prosatori e poeti non ebbero altro a dirci per tanto tempo, arrivandosi perfin a cavar fuori da quel del duce il nome di Verona; e così riguardo a Brescia, che essa pure fu da taluno de' suoi storici, e voce popolare pur mo ne resta, fondata e nominata da Brenno.

Conchiudiamo: Yerona non fu fondazione gellica; non essa nè, il suo territorio poterono essere a lungo od estesamente soggetti al ,dominio de' Galli <sup>1</sup>.

I. Primo che parlasse con forte erudizione infarmo si principi di Versona (n Onofrie Parvinio (Ant. V-zi), Quando si rapporti cogli Euzzini, Haesti, Belt, Euzweli, non potrenumo citare se non opere prierrali, e ce ne astemanno Quando alle quistioni Communez vodasi il volume cello dal Rizzardi; Brestia nocc. « Memorie sterico-critiche interno al-Fattire stato del Comennale dal il non confini, raccita e pubblicate dall'abate Antoine.

п

### Verona sotto i Romani.

Come e quando precisamente entrasse Verona a formar parte nel corpo della Romana repubblica, nessuno lo disse fra gli storici antichi, e questo silenzio ne induce ad argomentario dalle generali vicende. Prima che le armi latine varcassero il Po, la regione al di quà del fiume comparisce divisa tra i due gran nomi, Veneti e Galli. Queste genti ci si presentano compiutamente ostili e in continue scorrerie l'una ai danni dell'altra. Egli è ben probabile tale antagonismo influisse ancora sulla politica esterna, ed i Veneti essere stati amici di Roma appunto perchèi Galli la combattevano. Reca meraviglia il vedere come questi nitimi ristassero dall'armi durante la prima gnerra Pnnica, e si movessero solo dopo la vittoria di Lutazio Catulo, e la pace partorita da essa. Allora Insubri e Gessati si collegarono, fecero armi, movendo verso Roma. Il console Emilio tenne lor testa in Etrnria non senza stento, mai il sopragginato Marcello gli respinge, gli vince a Clastidio (222 a. C.), Vidomaro ucciso, i Gessati in fuga, il Po varcato, Mediolano e gl'Insubri soggiogati, il paese raffermato nella dipendenza per via di colonie, furono il seguito di quella memoranda vittoria, I Cenomani, posti fra gl'Insubri guerreggianti e i Veueti tranquilli e favorenti Roma, non corsero miglior sorte; e ben presto vediamo il lor paese sottoposto e trattato da conquista. Ora , tra i pochi anni corsi da questi fatti alla calata d'Annibale (222-218 a. C.), deve collocarsi la sommessione dei Veneti e di Verona segnatamente. poichè ci è noto i Veronesi essere stati con Roma darante quella guerra 1, Con pari sicurezza possiamo asserire che l'nnione accadesse per atte volontario, sì attesi i precedenti, sì per non trovarsi nominati i Veronesi nei fasti Capitolini, sì ancora pel modo onde furono trattati questi luoghi,

Sambuca - Sono tredici scritture polemiche, tra le quali figuraco l'opuscolo del Mafici : Dell'antica condizione di Verona, ed il commento al carme axvi di Calullo del Volpi, Budici che in alcune di quegli scritti la quistione è spostata, volcodo che Muder valga Metropoli, il Mafici validamente risponde anche a questi (opuscolo sitato e Ver. Ill.).

<sup>1</sup> Silve Italice.

non constando esser qui, per hano tempo mandato da Roma, alcan gevernatore, no condotta alcana colonia, cosa che non annavarsai genetermatore, no condotta alcana colonia, cosa che non annavarsai genesuccessivi confermano tal supposto; poiche a' primi rovecci toccati dai Romani, i Galli si sollevarnon tutti e si unirono al Cartaginese, che il e una belle cose promise; i Veronesi invece serbarono fede, soccorsero Roma e morirono er lesi alla battatila di Canne.

Tumpito di guerra, seguito da novazioni civili, portarono sal nostre snolo, per la prima volta, i popoli del nord, circa un secolo dopo i toccati avvenimenti. I Cimbri, spunti da ignote canse fuori delle lor sedi, traendosi dietro i Teutoni, si rovesciarono sull'Italia dalla parte del Norico; ribnttati dal console Carbone, piegarono verso la Gallia, ove collegatisi cogli Ambroni e coi Tigurini, compajono vincitori sul Rodano, Roma non vide altra salvezza che la spada del plebeo Caio Mario, glorioso pel Giugurtino trionfo. A lui console fu data la Gallia e la guerra con essa, allora appunto quando in segnito ad altre mosse i Cimbri ed i Teutoni, divisi in dne gran corpi, movevan contro l' Italia, meta delle luro scorrerie. Accennavano i Tentoni al passaggio dell'Alpi Lignstiche, mentre i Cimbri avevano preso la via della Rezia e del Norico. L'armata romana fu conseguentemente divisa, diviso il comando. Mario sal Rodano vince i Teutoni ; ma, mentre sta per trionfare, giunge a Roma notizia: Cátulo battuto, i Cimbri in Italia. Erasi Cátulo appostato in quel punto della val d' Adige, ove il finme scorre fra dirapate strettezze, detto poi la Chiusa. Disposte genti sulle alture, avez unite le d'ue rive del finme con un ponte, cui signoreggiava forte castello. Ma nulla resistette all' impeto de' Cimbri, i quati presi i Romani alla sinistra del finme, colle prove d'andacia le più disperate, abbandonandosi giù ner ripide chine. precipitandosi cogli scudi nella corrente, li sgomentarono in modo che cominciarono a lasciare disordinatamente i posti, ed a Cátulo non rimase miglior partito che movere le insegne, e dare aspetto di ritirata, a quella ch' era per diventar fuga. Allora gl'invasori espugnato il castello 2, passato il fiume, sopra una diga formata d'alberi svelti ed accatastati nel letto, sboccarono e si diffusero sul piano.

Mario abbandona il trionfo; richiama le legioni; si rinnisce a Catolo ch'erasi trinccrato vicino a Brescia; frattanto i Cimbri avevano fatte devastatrici escarsioni sul Veronese, aspettando i Tentoni, coi quali marciare

<sup>3.</sup> Il questo castello parla il compendiatore di Livio: Ad flumen Athesias castellum cidium. Scipione Mafiri volie ravissarae le traccio in alcuni ruderi che si trovano sali monte Pastello. Il sito è opportunissame, lu monte pracche ivoli ne itempi aurore-ivi. Nel 1988 gii Austriaci sul Enco dello stesso monto piantarono una batteria molesta per il talianti de erano a l'iroli; a guerra idiati. vi costruirono il forto cho ora si vede.

sopra Roma. Ma poichè in seguito ad una legazione invista al campo Mariane, intesero la rotta dei compagni e videro i capi incatenati, il combattere divenne desiderio e necessità.

Nel mezzo di quella pianura ogsidi penosamente colivats, ma fin a un cesco a skidero, quasi ekerta, te de a doccidente della città stendesi fino ai colli di Somma-Campagna, in un sito chimato Campi Condió Colari, speciette la terribile puga, il giorno prima delle calendo esstili, Panno netta di Roma, Oltre a lo consolari legioni, il sole avverso e d'archente, e la potre infocta combatterono contro i Citomir ; la sonolità fu pierne terribile; e Beorice re, ed i capi restarono sul campo fra turba infinita. Spettacolo attroce presentaziono i trinceramenti, ore le donne, gan jabustri, dasinte e agitate come furie, necidevano i pochi fuggiaschi e gli irruenti nemici, traingendo infine se stesse, ed i propri figicialo:

Speciale interesse hanno questi fatti per noi; al perchà accaduti, possiam dire, in vista della città stessa, si perchè un avanzo di quelle genti, o i campati dall'ecoldio, o qualcine rimassiglio dell'orde immigranti, ricovratosi nei monti nostri e del Vicentino, si perpetuò la lingua e la discendenza dei Cimbri.

L'invasione Cimbrica, oltre alla rovina dei terreni, ebbe una trista conseguenza per noi anche sotto l'aspetto politico, essendosi in seguito ad essa fatto più gravoso il legame che avvinceva Verona alla Romana repubblica.

Ma passato quel nembo ristorossi per lunga pace. Fu estranea alle armi civii di Mario e Silla, di Cesare e Pompeo, e alle guerre tra gli uccisori e i vindici del dittatore, per le quali pianse Mantova troppo vicina a Cremona.

La langa quiete fortemente concorse allo sviluppo della coltura intrelettante ed alla materiale prosperti di Verona; allora appanto formitatti scrittori, da non sottostare, per questo riguardo, se tolgasi Roma, ea nessano città, colonia omnicipio tializno; e quanto alla sua grande a e magnificenza ne parlano gli autori, e più eloquestemente le ancorammirate rovine.

Alla metà del primo secolo imperiale, fin insanguinata dai pretendenti. Poichè essendo st.ta la Cispadana tearro della guerra fra Ottone e Vitellio, qui era rimasto il nerbo delle forze di quest'ultimo vinciore. Proclamatosi poi in Oriente Vespasiano 3, e duchiaratesi per lui le legioni dell'II-

<sup>5</sup> Panvinio colla scorta di una lapide, che parta d'una gente Fiavia, appartenente a Verona, vorrebbo oriundo di qua Vespasano. Ma Svetonio dice chiaro, che quegli era nato umilimente presso Rieti. Verona ebbe non poca parte al trionfo del partito Fiaviano, e ne fu lodata da Tactio (L. III).

lirio e della Panonaia, Verona, fu baso delle strategiche operazioni, poichè consultando in Padova Primo e Varo ed altri che teneano Vespasiano ovo fosse a far piazza d'armi, fu scelta Verona; si perchè avea campagne aperte opportune alla cavalleria; si perchè parea accrescere riputazione all'impresa se fosse tolia a Vittello una colonia ricca e munita.

Nel passaggio occuparono Vicenta patria di Occima generale Vitelliano en a rie Veronesci fa bene impiegata l'opera, pocitè colle ricchesco e coll'esempio giovarono al partito . La cinsero poi d'assencio i Vitelliani e beveve e senza fratto, chè condottosi da Autonio Primo l'eserce i odi Flavio vero Bedriaco, una battaggia vinta favori Vespasiano e diceli il crollo alla fortuna di Vitellio (70 dopo Cristo), il quale uccios, rimase il trono ad una successione, meno Domiciano, d'ottmi principi; fra quesit M. Aurelio e L. Vero, che sconièsero Quali, Marconomani (146 d. C.). Altre puerre di pretendenti s'ebbrro più tardi sul Veronese (ala 236 al 249 d. C.); la prima tra Giblio Massimio, Balbino e Puppieno; l'attori Decio o Filippo. L'ultima venne decisa nella nostra città, accidendovi a tradimento Filippo, doro la battagia.

Ma pur troppo s'accresce l'importanza di Verona col farsi più minacciosi i barbari presso l'Alpi, decantata barriera, che l'Italia solo protegge dal vento di settentrione.

I funcsi confini d'Augusto minacciati prima, difesi a stento più tatali, alla metà del secolo terzo non esistevan più. Il pericolo inceltava regnando Gallieno, al cui tempo i Germani, se crediano al Europio, erano giunti ano a Ravenna. Quell' imperatore persanto muni la nostra città dis nuove mura ', be i rivirigori con na colonia militare, che vi conditace, la celerità colla quale farono erette, mostra che se n'avea negente bisogno; l'iscrizione delicitoria '', reça che cominciata l'opera si tre d'apprile in nove mesi era bella e compitta.

4 Mura di Gallieno, (V. edifizi e pianta di Verona).

5 Ecco l'iscrizione, quale tuttera si legge sul fregio della gemina porta grà in quelle mura compresa. I caratteri attuali risultano dagli necastri delle lettere di metallo, delle quali nulla si è conservato.

COLONIA - AVGVSTA VERONA - NOVA - GALLIENIANA - VALEZIANO II

ET , LUCILLIO , COSS , NURI , VERON , FARRICATE , EX DIE III NON , APRILIUM DEDÍC PRI, NON, DICEMBRIS SUBENTE SANCTÉSSINO GALLIENO AV

G. N. INSISTENTE AVR. MARCELLING V. P. DVC. DVC. CVRANTE IVL. MARCELLING

L'iscrizione (Islianamente direbbe: « Verona colonia augusta (d'Augustof) (ora) nuo-« vamente colonia Gallieniana, essento consoli Valeriano per la seconda volta e Lucilio, Questa è l'ultima memoria che si abbia relativa alla deduzione di Romana colonia, talchè a Verona sarebbe toccata la finale partecipazione al gentil sangue latino.

Uccio (268) per conginra Gallieno, mentre combatteva contro Aureolo, fin acchamato dall'escretio Clandio, a grande ventura; poiche appena vinto Anneolo devette volgere le armi contro i Germani, i qual, chamati dall' unarpatore, eran giunti in Italia, minacciavano la nostra città. Vene re battui dall' imperatore presso il Bendoo nella Luccaa. Gran parte perì in battaylia, il restante cacciato fuori d'Italia; Claudio, per questa e le successive vittorie acciamato. Gotico o Germanico, ebne tregua dai barbari, non da vanoi figli che mattamente si laceravano.

Qui pertanto combatterono Carino e Ginifano, onde il panegirista di Costantino chiamò e Verona di civil saugue macchista + 3 il finire di queste contese cadde l'impero in Diocleziano (28k3, del quale e del socolega Massimono Erculeo, si han leggi segnate a Verona. In qua s'epora si manifesta, pel sangue dei martiri, introdotta grà fra noi la retigione di Cristo.

Non c'è che dire; i tratti della nostra storia portano tutti la misera impronta generale del tempo.

Nello saembramento dubbiamente bene ideato da Diodeziano e Idarmente mantenta dai succeduti, Massimiano e dopo lui Massenzio suo figio ebbe l'Italia, ma ben presto calo di Gillia a contendergicale Costantino. Impadronitosi di Susa, vincitore a Torino, accotto Milano, non tole lasciaria a bergo Verona, nella quale erasi fatto forte Buricio Pompejano, non dei più valorosi generali da Massenzio. Passato superiormente l'Adige, Costantino la cinse d'assedio, ma gli assediati vollero batteria fa sanguinosa per ambe le parti, e Buricio vi pendette la vita. Non per questo la città a 'arreso, e soldati e cittàlini ripulsarano vigorosamente Costantino; alla fine fu a viva forza espugnata, indi abbandonata al ascetheggio che, come rilevasi dal panegirista di Costantino, fu del più rovinosi. I soldati ebbero, salva le vite; quando rimostrossi al vincitore che non v'era sufficienta di cateno, ordinò che si mutassero in ceppi le spade; fa parolici è L'umon.

Costantino fortunato per questa e per la sommessione d'Aquileja, potè proseguire l'impresa contro Massenzio e compierla in mono di due mest

and Carry

i muri dei Veron-si furono fabbricati dal giorno 3 d'aprile; il giorno 4 di novembre e dedicati. Volendo così Gallieno inviolabile Aogosto nostro, ad istanza di Aurelio Marevilino condottero di diucento, assistente Guijio Marcellino.

dagli avvenimenti narrati. L'ossidione di Verona figurò più tardi fra le decorazioni dell'arco, eretto dal senato al maggior nemico di Roma.

I Goti, che sogli albori stessi della loro sistemaziona politica, spinit a tergo dagli Unni, eransi rovesciai sull'Orienta, alla morte di Teodosio, il quale averali infrenati, mossero contro l'Italia. Ricaviamo da Chaudiano che presso Verona fa l'altima battaglia tra Silicione di Italia, Visiguto Alarico, il quale dopo la-seonditta di Pollenza, mutato consiglio e rotta la fede, voleva ressatera ancora « L'Adige allora travolse al mare infotti rossi di gotico sangue » 5. Non coa lop, ignando sette anni dopo ripasso accompagnato da Ataulfo, socio nella spedizione. La calna succeduta a l'itariasone fa rotta dall'armi di Co-tantino, acclamator, con per inspolitire affatto, come dicevano i potenti alla corte, l'imbelle monto. Qualunque fosse la sua mente trovo metre proditoria per ordite di Onorio. Qualunque fosse la sua mente trovo metre proditoria per ordite di Onorio stesso vicino ad Arilica (Peschiera) sal Minecio, teatro destinato a secsa anche maggiore.

Impreciocchè quella strana congerie di popoli, che sotto il nome di Unni avera orinata l'impero golico di Eranarico, trovato in Attila duce condegno, passò sterminando dal Tanai al Reno, che non arrestola i; hattula e respinta soi campi Catalonici di Esio, ricaletate le proprie orme sino al basso Banobio, regnante Valentiniano, scese in Italia. È già noto quanto raccontino le legenode e quanto accetti ia storia intorno alle imprese del faspello di Dio. Verona non fa esente alle ra pine degli Unni. Di qui, dove, meno Aquileja, nessana resistenza notevole avea trovato, stava Attili per sendere nell'Italia centrale, quando fa rattenuto da nn avvenimento abbellito e svisato in gran parte nei racconti del cristiano Occidente. La corte di Valentiniano anteponendo una pace comperata ad non nuova vittoria d'Ezio, mando contro l'Unno legazione, presendota da Avieno, nomo consolare, e dal ponetice Leone I, il 'quale eniva alle cristiana virtà spiriti e coltura romana. (Vest qui difetto reference di Refedilo).

Attila canto più che non si creda, geloso di Ezio, saperstizioso, avaro, saperho, poteva meglio sperare dall'impresa rinescita? non avventuravasi oltre Po coll'esercito romano di fronte; frangera senza battaglia la spada di Ezio; ricevera tributo per la pace cni concedeva alla maestà dei Gesari e dei Pontelici supplicievoli d'avanti a las iya. Sa coccito, e l'Italia fu salva.

Al cadere dello Impero (476) Verona, come totte l'altre città italiane, passo sotto il dominio, qual ch'ei fosse di Odoacre, e quindi dei barbari

<sup>6</sup> Casestane De VI Cons. Hon.



venuti dopo; ma tanto profonda radice tra noi avea messo la coltura latina. ehe per quaato lossimo esposti ai primi impeti, alle ripetute rapine, alle prelungate stazioni dei settentrionali, ne serbammo sotto parecchi aspetti traccie Imminose.



### APPENDICE R

### I Cimbri

Ella è cosa singolare che nelle nostre montagne confinanti colle vicentine e colle trentine, in un tratto di ben dodici villaggi nel mezzo de' quali è Selva di Progno, parlisi una lingua diversa da quella parlata tutt'all'intorno. Non v'ha dubbio ch' essa non appartenga al ceppo germanico, e il più mirabile si è questa lingua meglio avvicinarsi al tedesco settentrionale che al meridionale, onde non poca meraviglia reca il veder gente attorniata da dialetti italiani, rozza e vissuta ab immemorabile t far carbone, conservare il tipo della vetusta lingua germanica; eccone un saggio nell'orazione dominicale, che ciascuno, volendo, può raffrontare con quella in pretto tedesco moderno. « Vater unser der du pist in Himmeln! · Gheheilig say dai Nam; und zua keme dain Rauch; dain Bis geschie-« ghe bie in Himmel, also auf Erden; unser taglich Proat ghib uns haut · un verghib uns unser schiulden, als auch bier vergheben unser schul-« dighern und fuere uns nicht in Versuchung sondern uns erlüse von « dubel » (Dulsen, dialetti romanici) Qualcuno però potrebbe appuntarci aver noi esposti, senz'ombra di dubbio, fatti che sono fortemente contradetti; dirsi da Plutarco la lotta dei Cimbri non sotto Verona ma presso Vercelli accaduta: non Cimbri dei tempi Mariani, ma Goti, ricoveratisi colà nel V e VI secolo, esser gli abitanti in Selva di Progno e negli attigui Comuni, Noi ci dichiariamo una volta per sempre sciolti da quella ridevole vanità, che tortura la storia per accrescere importanza al proprio paese, ed esponemmo i fatti nel modo che ci sembra più verisimile, në più në meno. Quanto al sito della battaglia, Piutarco è il prime ed il solo antico che accenni Vercelli. L'autorità di lui, massime ne' fatti Sillani e Mariani, varrebbe per mille, se egli medesimo non annientasse quell'asserzione, con quanto dice prima intorno alle posizioni dei belligeranti, seguendo le quali, posto ch'ei tacesse il luogo della pugna finale, chiunque lo collocherebbe, in forza del racconto, sul piano tra Verona ed il Mincio, per lo che non ardito è supporre che la parola Vercelli, in cambio di Verona, sia un errore penetrato ne' codici e perpetuato nelle stampe del biografo greco. Si aggiunge un argomento del quale ogni sensato deve fare altissimo conto, ed è la vulgare tradizione di que' fatti, che dura tra noi, e con la quale s'accordano parecchie appellazioni locali.

Tal quistione collegasi coll'altra del ceppo cui appartengono i montanari di Selva e de' circostanti comuni. Abbiamo ad osservare anzi tutto come parcechi, indotti forse dalla somiglianza dei suoni, abbiano confuso l Cimbri coi Kimri; razza germanica i primi, celtica i secondi. Ammesso questo, cade una quantità di osservazioni dedotte in contrario dalla etnografia e dalla geografia. Resterebbe a più forte ragione ad esaminarsi due passi. Puno di Ennodio. l'altro di Cassiodoro dai quali vorrebbesi inferire che quei Cimbri, sieno discendenti da qualche frotta di Tedeschi sbandati, ricevuti in Italia da Teodorico. Ma Ennodio parla con tanta vaghezza, che le sue parole si posson, non che ad altro riferire, all'intera migrazione ostrogota. Più preciso è Cassiodoro quando prega Clodoveo re dei Franchi a non voler perseguitare le reliquie d'alcune tribu germaniche, da lui debellate, oltre i confini del regno di Teodorico, il quale avevagli presi in tutela. Noi preghiamo il lettore a richiamarsi in mente i confini del regno di Clodoveo e di giudicare dopo, quanto fosse necessaria questa raccomandazione o favore di gente, già arrivata nella montagna veronese. Del resto l'opinione da noi tenuta fu propugnata da Panvinio, Sigonio, Maffei; Canth pure v'inclina nella Storia degli Italiani,

## APPENDICE C

## Incontro di Leone I con Attila.

Informo al preciso luogo di questo famoso incontre non parmi fuo di operatione qualche cosa, essendo asta osgotto di discussioni fuo il lustri enuditi. Sorgente prima del racconto è lo storico Giornandes, isterire et uno ire (Romann errans) fluctuarel, secumque deliberant stardarel, placitarel estato deliberant stardarel, placitarel deliberant stardarel, placitarel deliberante deliberante stardarel placitare deliberante de

parlarono tutti dello sbocco del Mincio. Nel 1606 Francesco Gonzaga vescovo di Mantova, seguendo quelle indicazioni, alla sinistra del Mincio sotto Governolo-fece edificare una cappella dedicata a san Leone, in cui votiva iscrizione diceva: Hic est locus celebris ille, ubi in Padum olim Mincii defluentibus undis, Leo I P. M. Anno D. 454 (cosi) Attitom flagellum Dei præsentia minitabunda Petri et Pauli apost, munitus admiranda eloquentia sua, a Romonæ urbis et totius Italiæ decastatione removit Cujus tantæ rei memoria ne deperiret, fr. Franciscus Gonzaga Ep. Montuanus, ædiculam posuit ac S. Leoni dicavit. A. C. MDCVI. In tal guisa alla vulgare opinione s'aggiunge il monumento. Ma la falsità della cosa è troppo evidente: perchè Giornandes, più vicino ai fatti e perciò più attendibile, parla del corso e non dello sbocco; perchè nen puossi nè provare ne argomentare che alla foce il Mincio avesse uno dei più frequentati passaggi; ubi Mincius... commeantium frequentatione transitur; perchè infine, e questo vale per tutti, il Mincio allora di la non passava. A tempi romani l'emissario del Benaco, dono essersi impaludato intorno a Mantova volgevasi sensibilmente all'est, dividendo le sue acque, parte ne dava all' Atriano, parte ne versava in Po sopra Ostilia. Il presente letto fra Mantova e lo sbocco è opera fatta intorno al mille, nell'intento di provedere alla salubrità della terra, trattenendo nel lazo una maggior massa di acque col sussidio di moderatore Gubernum, intorno al quale formossi e crebbe una hella e grossa borgata che ne trasse il nome e che Dante chiamò Governo, (Vedi Berrazzoto Sostegno del Mincio a Governol.).

Scipione Maffei fu primo a negare quello che ricantavano tutti. O Questo Atmoso abboccamento, coò esprusien inella Vizzana lituaritat, di san Leone con Attila segui nel Vizronese, nel Inago ove ora abbiamo Peschiera, il chesa i Mineto, e ove il passeggio di La finume è molto frequentato da quelli che viaggiano, con che viene ad indicarsi il suddetto sito pel quale coras sempre la imperata via da Minimo ad Aquileia poso discosto dalla mansione di Surmione - Ciò è giudizioso tanto e fluente dalle parole di Giornandes, da preferras i senzi altro, ante monacettano la violenta emendazione della parola Aerocento nell'altra Artilico, che indi appresso propone.

Filiasi (nui Veneti primi e zecondi) e dopo lui il nostro Angelini (Bio), ci Ilaliana) con buon corrola do asservazioni stano per Ponte Molino) ci che infine non fa che modificare el acconciare la prima opinione. Noi aderendo in sostanaz a quanto dice Maffei, siamo d'avviso che, il luogo del menoriali incontro sia un po al mezogiorno di Peschiera a sinistra del Mincio. Primieramente colà per evalenti indiazi riteniamo fosse la via Gallica; strada che da Somaneamagnas si inoltra al Mincio, e che vi è àncora, in parte ridotta alla moderna, in parte avvallata, malagevole come tutte quelle de' tempi adalti; questa menava cerò al passo del Mincio, Avanzo, a dir vero, d'opera antica nessuno, ma ce lo attesta il nome di Ponti, rimasto ad un passello un pi dentro dall'altra riva del liume. Se non ci facessero parra le altucinazioni di questo genere vorremam vedere l'Averovento di Giornandes in un'altura presso quella vua chiamata tuttora Monte-Vento. Meglio ci alforza, il nome d'una piccola terra sul margine del Mincio chiamata Salionze. Sarrebbe azzardoso l'asserire tal nome corruzione di sun Loene o san Leonoti, ma così appunto lo travuano indicato in carte antiche, segnatamente nella descrizione del nostro territorio, fatta da Bernando Brungolo cal secolo XVI, (torosai nel Tañertum Orbit di Abramo Ortellio Geografo di Filippo II.) In questa denominazione, bem neglio che nella lapide del vecevo Gonzaga, non è dificile ravisare una traccia della memoria devota perbassi colà verso il ponelloe, che avera associato il proprio nome alla cessazione del flagello.



## Condizione del Veronese sotto i Romani,

Quale fosse la estensione del nostro territorio, i luoghi notevoli di esso, lo stato della città durante il periodo rapidamente da noi trascorso, nessuna espressa e diretta memoria ci dice, ma solo possiamo dedurlo in parte, ed argumentario da parecchi tratti d'autori, dalle vestigia di monumenti e dalle conservatesi denominazioni.

Toccammo già, come una delle più valevoli guide a rintractiere i conini antichi, sia '7 osservara quelli delle giurisdizioni episcopali, che in principio si conformavano agli scomparii politici, ricerendo in seguito porhi e verificiali cambinemi. I ora i confini o esistiti, o presenti della Diocesi nostra si attagliano decisamente con quelli che, non senza altri appoggi, riteniano fossero dell' antico territorio 'Veronese.

Arexumo adunque a mezzogiorno il Po. Questo ricavasi da Tacito e da Plinici, cicio il primo che Ostiglia era vico dei Vernonesi; Faltro che era sul Po. E veramente per lunga età fin nostra quella nobile terra, e ci to tolta solo dopo caduta la signoria Della-Scala. Ad occidente era confine il Clasio (Chiese), come si ricava da Polibio; e forse lo era ingran parta enche nel corson superiore, pochè ci attesta Plinico che il Rento era e nell'agro Veronese e, ed in giurisdizione de Veronesi fin ritensta ettupi di mezzo e sotto la Repubblica Veneta l'acqua totta del lago, onde Riva stessa, da due insigni documenti capitolari, si fa appartenere al nostro contacto.

Per quanto ci venga contraddetto, ogni storica presunzione estende fino ad Ala il nostro confine settentrinoslo \(^1\). A mattina men grave alterazione subl, e no lo accerta l'antichissima denominazione della Torre di confine \(^3\), e ni li sapere che apparteneva al veronese Colonia, come rilevasi da un carmo Catulliano.

i Vedi Stoffblia della Crock. Confine ira il Veronese ed il Trentino a' tempi ici Romani.

<sup>2</sup> A sette chilometri da San Bonifacio verso Montebello. La torre venne innalizata a lutela del loro confine orientale dai Veronesi, essendo imperatore Berengario. I come rica-

In molta parte più ameno e pittoreco dovett'esser il territorio a quei tempi Una mal avvisata ed avara smana di coltura non aveva per anco abbatutate le selve d'aceri e di quercie che coprivano i fianchi dei monti, ne' dessoulato pascoli per cambiari in isqualitdi campi; non per questo era me n'ecco di prodotti, ome coperto di borgate nobile i popolose.

In luogo di delizia è il Bendro. Sulla riviera occidentale di esso era Texceltop, più sotto Sala (Salo), dal marçine d'un interno bacino redeva sorgere di fronte, sul cigilo d'erto promontorio, e specchiatrice della vicina valbe, a cui la mitezza dell'aria, ed il lussureggiare degli ulivi e legli allori, fece daro il nome della Dea (Ateniga-Val-denese). Seendendo per questa, presso la svolla della riviera scontravasi il podere della gente Decenzia "Conseguindo il lago, lasciano lo adestre una seva che dava il nome di Lucano al vasto tratto di passe, dove Claudio imperatore sconfissa i Germani, si precontava la stazione militare che trava il nome di Lucano al vasto tratto di passe, dove Claudio imperatore sconfissa i Germani, si precontava la stazione militare che trava il nome dalla vicina Strivnio (Sirmono).

Pecho vilo antiche in tutta Italia van cinte di tanta rinomanza e destano tuttora tunto interesse, quanta questa, già dimora di Valerio Catullo, All'estremità della penisola, sostenuta in gran parte da sostruzioni che sorg-vano dall'onde, biancheggiava tra il fitto degli ulivi la casa del molle ed elegante poeta. In quella del padre di lui era accotto Giulio Cesare; ivi Catullo fra gli studij e i facili amori passo parte della vita, così fuggerolo a chi la gode; e forse qualcio secolo dopo, sotto-quell'istesso tetto, ebbero silio i discendenti dell'imperatore Probo, esubanti da Roma \*.

Lasciata Sirmione, continuando a costeggiare il lago, giungevasi per breve tratto ad Arilica 5 borgata notevole, se non già sin d'allora castello.

vasi dalla seguente iscrizione, che ora esiste nel nostro museo fu demolita da Ezzalino nel 1239.

AN. X DOCCCXX
IMPERATE BERECA
RIO AVG. N VERDNEN
HANG TYRRE IN
AG... S CONST. R
(agro sancio constituere?)

- 3 Tale, e nos altra ritosamo l'origine di Deenzano, Delli parle Decezzia parfana kacina di-notri marzia. Decezzano si avvarono in traffe epoche lajuli, maneri, lucerare, frammenta di colonne milifare, un servolago coe bassorilistri el iscrizioni e qualche pezzo di mussico. Di tuto dei viba un estato disegan perso quel ginanuso curvilla I silvazio degli seritiori auticibi ed il none sfesso ei fa supporte Decezzano nilla non vico. 4 Voli Tappangire D.
- 4 Vedi l'appendice D.
  5 Dubilarvon alenni se Arllica, altrimenti Ariolica, nella tavala Pentigeriana Arde-lica, fosse nel luogo dell'attuale Peschiera. Lapidi scavate sul sito tolgono ogni dubbio,

Era in essa il collegio dei nocchieri del lago, abitnati certo al mare, poichè a que'tempi il Mincio era navigabile sino al mare. Per cui Catallo nel carme Phasellus, narrate agli ospiti le vicende di quel naviglio, ne' mari d'oriente, soggiunse che nessun voto a littorali Numi avea fatto per giungere « a mare... hunc ad usque limpidum lacum », e Virgilio cantando (En. I. X) i guerrieri, dalle sponde benacensi, partiti in soccorso di Troja, dice:

> Hinc quoque quingentos in se Mesentius armat Quos patre Benaco, relatus arundine glauca Mincius infesta ducebat in amuora pinu.

Non molto lunge verso oriente, Benevento (Castelnovo) a dieci lapidi da Verona; più in là que' Can pi cauri celebri per la disfatta dei Cimbri. Risalendo verso il nord si presentava la gola Clusa (Chiusa) per cui l'Adige scende. Cominció fin dall'invasione cimbrica ad aver celebrità infetice. Ai tempi della guerra Vitelliana le legioni tagliarono romanamente la rupe, agevolando al fiume la discesa ed il passaggio ai barbari. Dall'altra parte, alle falde dei monti Breuni stendevasi, aggregato di molti, la bellissima valle Breuniana 6: fiorentissima v'era la coltivazione delle viti, ed i suoi vini bramati alla mensa dei romani Luculli. Qui la popolazione degli Arusnati conservava i nomi e le memorie etrnsche. Salendo poi gli estremi lembi dell' Alpi, all'apertura di bella ed ombrosa valletta, quasi Tempe dedicata al Sole, potevasi scernere dall'una parte Verona circuita dall'Adige, dall' altra la valle di P. Azzio, In questa, non lontano dalla quinta lapide, (Quinto), un luco avvolgeva nelle sue ombre misteriose tempio fregiato di marmoree colonne?, e presso questo un antro artifiziale, destinato al culto arcano d'alcnna divinità.

Al di la di questa, tra colli vestiti d'ulivi (Olivé), sopra un snolo rigato da vivacissime acque, Nonte Aureo eranvi le splendide ville delle famiglie Cincia, Ottavia, Ferma, Valeria 8. Ma più rinomato era Caldario, come ci dice il nome, ricco d'acque calde. Petronio Probo. per voto vi avea fondate le terme sotto il consolato di L. Lentulo e di Lucio Pisone (1 di Cristo) dedicandole a Giuno, ond' ebbero

Ne'lavori fattisi nol corso decennio per ampliare ed affondare il porto qualche pezzo di muro che si dovette abbattere avea tutta l'impronta di manufatto romano.

<sup>6</sup> Pruiniana, Proviniana viene delta variamente nelle scritture antiche ; più tardi nome divulgato o celebre di vat Policella, il quale potrebbe tuttavia essere antico.

<sup>7</sup> Ad stillas, onde la posteriore denominazione di Stelle data a quella borgata.

<sup>8</sup> Nomi recati da iscrizioni scavale su' luoghi (Vedi Saraina e Panvinio) In varii lempi sterraronsi pure a Montorio frammenti d'urne, di musaici, monete, idoletti ed altri oggetti d'antichità che ne manifestano l'agialezza ed il Instro antico,

nome di terme Giunonie ». Procedendo al mezzogiorpo era Colonia, ricado data di sersi di catallo, Liminasco sull'Adige, et ra questo finme e l'Ariano (Tartaro) quelle patalo Giuno e quali appoatossi Cecina generale di vietellello; finalmente Odifia, centro della navigazione sal Po e di nai delle chiari pel transito alla bassa Italia; celebre per la industria della mellicatione, ma minima di la signi per serse estata patria di Cornello Necone.

Quasi al cestro de l'noghi rapidamente acconasti, più l'ilterte, più antica di tutti, Ferona. Su quale delle due sponde dell'A lige fosse dapprima fondata non è certo; noi però penderemmo pri colli, di che rimane anora na vaga traditionale memoris; ma da tempi storici in poi comparine sull' nan e sull' altra sponda, addivenendone però parte maggiore quella a dettra del lume, il quale in questo lango non cambio mai notamo comente di corso. Onde Silio Italico, non badando a cio che rimanera sa sinistra, disse Verona dall'Adiga circondata. E, hene invero, tale pura l'antica città consideraria, poiché il fiume circuivala da tre lati, mentre l'altro ne chindevan le mara "8".

Che prima del secolo III cristiano Verona fosse monita possiamo argomentarlo da Pinturo e meglio da Tacito; ma la prima cinta di mora che si possa indicare è quella eretta si tempi di Gallieno. Patte rapidamente con pronti e non scelti materiali rammentavano quelle di Atene costruite, volendo Temistocle, coi marmi dei sacelli e delle tombe. Erano tuttavia poderose, altissiane, sormontate da merit, afforzate con torri frequenti. Partiano dall'Adige (sopra Sant'Eulemia) si prolungamo fin dietro l'Anfiteatro, servendo di base al vallo che lo circuira; indi ad angolo quasi retto ripiegavano, raggiugaendo novamente il finme. Nel loro andamento comprendevano parecchie porte, ma due cospicar per isfoggio d'architettura. Non possiamo con franchezza asserirlo, tuttavia egli è probabile che la città, prima di quest'epoca, fosse munita anche alla insista del finme.

- 9 Solto la lutela di questa d-a son le terme; lo dicono le seguenti iscrizioni. Veda il lettore quanto poco nora fosse per i gaudenti d'allora l'idea della morte.
- Gadius Magulia Her. Secuni non habet Junonis bolora, sed habet omnia, Bainea,
   Vina, Venus corrumount corpora nesira sed vitam faciunt B. V. V.
- Que multum Syrenarum cantr dalcior, et que ad Bacchum in sodalitiis magis aures Venere, que eloqui voce charior irundine, et que ad Junosis fontes contesta solatia copiebat, hie Turpilia jacet, Bisio liquens lachrimas cui fuerat solatium a pueritia; illum autem fantan denum inopinate disjunzit amieltum.
- 10 Vedansi la tavola degli ingrandimenti di Verona e le relative indicazioni; e ciò egni vello accada parlare dell'andamento o della località delle nostre mura.

## SOTTO I ROMANI

Raccogliendo il detto intorno all'estensione di Verona, sembrerebbe poco convenevole l'agginnto di Magna che le danno gli scrittori, e Marziale, per oitarne uno, nel distico noto:

> Tantum magna suo debet Veroua Catullo, Quantum parva suo Mantua Virgilio.

Ma deresi por mente come quel titolo potesse competerle pel confronto coll'altre vicine città 11, e come, anche senza di ciò, grande fossa veramente, per essere, quantunque in poto spazio, gremita di abitazioni e di popolo; per monamenti o per comini illustri famosa. Badisi tooltre come alcuni ediligi i costraviano fiori delle mare ritualmente, altri per necessità come fu dell'Antiteatro, e che inine era popolata, cosa facile a provarsi, buona parte della regione suborbana.

Tortuose e strette le vie, non meno qui che a Roma; nè il loro andamento diverso dal presente. Principale fra totte la via Curriculare (il corso) attraversava la città dal circo (Sant'Anastasia) passando pel Foro (Piazza dell'Erbe) mettendo ad una delle porte (dei Bórsari), oltre la quale prolungavasi, fiancheggiata secondo il costume romano, da cenotafi e marmi funerari. Questa via puossi considerare come il nodo dell'altre, che prolungandosi fuori legavano la città ed il territorio colle rimanenti parti dell'impero. Queste vie poi erano: 1.ª La via Gallica 12, percorreva il paese cispadano da Aquileja sino ad Eporedia; fu condotta l'anno 673 di Roma. 2,ª La via Claudia Augusta, compiuta da Clandio I imperatore; cominciava ad Augusta (Vindelicorum) per Trento giungeva a Verona; di quà volgevasi ad Ostiglia; prosegniva di là del Po, congiungendosi colla via Emilia. 3.ª La Postumia, opera del console Sp. Postumio Albino nell'anno 606 di Roma, partendo dalla Lignria estrema, toccava Genova, Dertona, Piacenza, Cremona, Bedriaco; quivi giunta prolungavasi fino al . Foro Giulio. Fu una delle prime vie che avesse colonnette miliarie 13. ordinate dietro la legge proposta da Cajo Sempronio Gracco, Queste strade erano selciate da massi granitici, oscuri, di notevol grandezza e spessore, mediocremente uniformati, e tali da sfidare il passaggio delle ge-

32t

<sup>11</sup> Vedi Plinlo.

<sup>12</sup> Un errore degli antichi scriitori passato nel volgo chiamò Emilia questa via; abbastanza confutò quest'opinione il Mafiei (Fer. III. 1. 1). Che poi un tratto di via io Verona si chiamasse Emilia, ed Emilio un ponte sull'Adige chi neghiamo ne possiamo afformare. Ognuno sa da chi e quando condolla e per dove sia stata la vera via Emilia.

<sup>13</sup> Nel museo elvico, venutavi dal Moscardo è una colonna miliaria, che apparlenne a questa via; porta il nome di Spurto Postumio Albimo, soprascritto allo indicazione numerica VIIII, il nome di Genova ed una elfro ono intelligibile. È prova assoluta dell'esisteizz della della via, la quale non comparisce segnata nella lavol Pevitngerfaoa.

nerazioni; le esterne avevano nn argine in mezzo alquanto elevato, due sentieri laterali per i pedoni; dopo tanti sconvolgimenti, ne rimangono ancora traccie.

Or venendo açli edilizi, qual nobile aspetto non dovera presentar anzi tutto il colle che sorge alla sinistra del fumel Ne sormontava la cima il Campidoplio col tempio di Giove, al quale ascendevasi per amplissima scalea. Non molto discosto, sopra il pendio occidentale, erano le Terme; alla parte copposta soggrava il Teutro, magnifica mole, dedicato a Ottavia scella di Augusto 11.

Varcato il fiume sopra il ponte marmoreo accedevasi al circo. Di fronte a questo la ris curriculare guidava al Foro, decerato di archi agli sboechi delle quattro vie che vi mettevano capo, di grandiosa basilica, e più tardi della statua già appartenente al campidoglio, e qui trasportata imperando Teodosio, per cra di Palladio consolare della Venezia dell'Istria, Procedendo per la via nominata, scontravasi l'arco di Giove Ammône ed oltre la porta Gallieniana, la fiancheggiavano sepolerali monumenti tra i quali magnifico era quello della gente Gavia.



Cenalafio de' Gari.

43 Vedi l'appendice II.

Sorgers sopra un paralellogrammo, avera quattro aperture, due maggiori alle fronti, due minori ai fanchi. Corrinta leganistisma o'rea l'architettura, tutto in pietra di taglio perfettamente lavorata. Nelle nichbei tra gli intercolunni minori delle fronti erano statue di alcuni Gay; inchibel sopposto ne recavano i nomi; nell'interno avevi quello dell'architetto L. VITRAVIVAS L. L. CERNO ARGITIZETUS. Altro indizio della splendidezza dei cittalisi nomari era idel vicini budo cui stara inmanta portico suntuoso. Un'iscrizione diceva Lucio Giustino averlo fatto, col consenso del popolo, lastriaree de hipmere. Le quali dipinture eran fores quelle di Tarpilio cavaliero, che, secondo l'attestazione di Plinio (Nat. Hist. xxxv, 50) si ammiravano i Verono 15.

Da questa via rivolgendosi novamente alle mura, al di 14 del pomerio offiriasi il maggiore de veronesi ceidita, l'anditorto, opera del promo secolo dell'impero. Sebbene minore per mole di quello eretto da Vespasiano, sebbene meno ricercata e sfarzosa ne fosse l'esterna architettura, non dipartendosi dalle semplici forme tostane l'e, nulla certo maneava alla sua bellezza severa; costratto poi in marmo soprastava a quello che era di frazile travertino.



Anfitratro nello stato odierno.

45 Vedi l'appendice L

46 Da Leon Batiista Alberti, che primo parlonne, in poi, molte cose meno esatte si dissero intermo allo stile, e specialmente informo all'ordine toscano dell'antireatro, Rettamente ne disse il Mafiet, dandone i deltagii rilevati e delineati con somma esattezza nell'utilima parte della Verona ill'astrata. Sopra na' ampia elisso ripartita in settantadne spazi si cleravano in triplice ordine intettanti pilsatri, con piecole ma calcolate differenze e formavano la ciuta esterna, che collegavasi al corpo dell'antiestro per mezzo di due volte continue hanciantisi dall'alteza dei dua prini controlate accessibili e praticabili sui doosi, i quai compresa l'area terrena formavano di esterni ambalazri.

A questa cinta succedovano tre zone concentriche, decrescenti in profondità ed alteza; me le due prime formate da pilastri, murature, vote; quasi massiccia l'ultima imminente alla piazza centrale. Nella prima di queste zone si svolgevano le scale rispondenti alla parte più alta della gradinata interna; nella seconda quelle che metterna olala media, e le carceri per le fiere; nel massiccio dell'ultima erano praticate le scale in rispondenza diprietta aggi shocchi del podio.

Diero questo di giro in giro allargandosi si alzavano i gradi antitestrali, futti solo per sedersi; su tre di essa, più profondi degli altri, deltri per cinzioni mettevano a simmetrica distanza, le scale interne per semplici spacestare che chimarronsi comitori. Da una precinzione all'altra alternativamente, Paltezza dei gradi verinta tratto tratto dimezzato da un incinezzato da micro di estensione sufficiente a farro risultare una scala che agevolara il distensione sufficiente a farro risultare una scala che agevolara il distensione sufficiente a farro risultare una scala che agevolara il distensione sufficiente a farro risultare una scala che agevolara il distensione sufficiente a principato de propi che produce al propi de precinizationi, percialo della partici della precinizazioni, percialo della carunotti. Detro al sommo gradino ergensati una loggia il variamente decorata, accessibile al popolo, capacisima; profonda quanto gli almbularei esterni coi quali glià la novernamo.

Durante gli spettacoli, nn'immensa tenda o reforio svolgevasi sopra tatto il recinto; giocando su di nn sistema di funi, accomodato a travi fisse verticalmente in una specie d'attico sovrastante alla cinta esterna, forse sostenuto da nn'antenna oiantata nel mezzo dell'anfiteatro.

Serbato ai magistrati, ai senatori, alle vestali era il podio, niente di marni praciosi, munito e frogiato da nobile parapotto, e difeso per un graticolato posticcio di reti o pali dagli slanci delle fiere combattenti nell'arrana. Così chiamarasi lo spazzo di centro, che all'occasione di spericoli sparqerasi di sabbia, tuttolio preziosa. Due ingressi all'estremità del maggior asse davano sull'arena immediatamente, e servivano agli inservienti ed agli attori.

<sup>17</sup> Grandiosa, armonica ed in tutto degna dell'edificio è la deconzione marmorsa di questa loggia, jo te vedesi nel Caroto. Mafei vuole assolutamente che fosse tutta in leguo; cita passi d'autori che parlano d'incend; acenduti in altri antiteatri, ed argomeniando conchiado. La quistiono forse resterà II; però senza dubbio erano di l'egno la impaleatura di gradi.

Gli spettacoli più comuni erano combattimenti di bestie, gare navali, pugne di gladiatori, e più tardi, supplizj di cristiani 18.

Ora chi legge, dia vita, immaginando tutto questo, abbracci con un giro d'occhio in motitudine, e vegga sul podio lacente agitaris le vesti delle vergini, le toghe dei consolari, i munti imperatori e la maesta dei fasci; e si figuri l'ampio volteggiari del relario dei l'arghi spratiatori; e questi folissimi per i cunei e per l'immensa loggia, infinitamente varii di vestiti, d'atti, di volto, cora prorompere in appliana; or intenti ansiosamente al dibattersi delle fiere, alle truci inside dei giatotori, al ferio che ocera morendo un'artistica posa... Fonda, io dico, ed animi tutto questo, chi voglia farsi un'idea di que' virili spettacolir, chiesti come pane a quel tempo, escerati con ottentazione nel nonche che cera omestar la flacchezza col vanto, mediocremente vero, del mitistoto costume?



48 D'uno spettacolo in parle andato a vuoto, per non essere giunte a tempo le pantere dell'Africa si ha menzione in una lettera di Plinio.

Quanto alle naumachir, nulta di certo, anzi nessun vero indizio, ma gil è un chiodo fissato dai nostri archeologi, e sfumata quella tra i ponti della Pietra ed Emilio, la vollero nell'anfiteato. L'opinione ingalluzzi quando negli ultimi scavi si trovò un acquedotto solternanco che esce dal perimetro dell'arena, ma la cesa è lontana dall'esser provata.

È noto quanto svariati fossero I ludi dei giadiatori. Nel museo dell'antitestro conserviamo una lapide di tale « generoso reziario, vincitore in ventisette pugne»; rara, forse unica è questa in cui si abbiano scolpite l'armi usate in simile apecie di combattimenti. 19 Vedi l'appendice J.

10 real tappennice

### APPENDICE D

## Le Grotte di Catullo.

Di tatto il suntuoso edifizio che, secondo la voce popolare ed ogni probabilità, era la villa Catulliana, non rimangono che pochi avanzi, ma sufficenti a dedurne la passata magnificenza. Doveva avere in pianta ben 200 metri di lunghezza sopra 100 di larghezza. Dallo stile di qualche accessorio ornamento e da rottami di capitelli sembra che l'alzato avesse decorazione d'ordine corintio; ma scomparve da immemorabile tempo. Mutili avanzi delle sostruzioni verso il lago, chiamati vulgarmente le grotte di Catullo : più sopra bel tratto d'acquidotto coperto da mirabile ammattonato ed un piccolo ricinto di muro su pianta quadrilunga è quanto ci rimane con calce primitiva. Negli scavi fattisi in varie epoche si trovarono statuette, medaglie, cippi, frammenti di doccia, marmi lavorati variamente; alcuni pezzi di musaico si scopersero da poco e non possiamo dolerci che sieno stati riaffidati alla custodia di un qualche metro di terra, Ricco in simil genere di lavoro dovette essere stato l'edifizio, poichè, senza molte ricerche, dopo tanti secoli di rovina e di sperpero se ne trovano innumerevoli particelle (cubetti di tre a quattro millimetri) disseminate pel suolo, ora coltivo, dove innalzavasi.

Nel 1801 Il francese generale La Combe fece rilerare la pianta di quello rovine dall'ajutante di campo Milliny, lavoro pubblicato da F. Henin, capo dello stato maggiore del corpo d'armata che aveva assediato Peschiera (Vedi Journal historique des opérations militaires du siège de Peschiera: Torino 1804), unitamente ai piani d'assedio della piazza, ed a quelli di attacco delle trincee di Sirmino. Di là fu tratta quella che trovasi nella Descrizione del Com. Da Persico. Lavoro più completo, dietro dispendiose indagini, e con isfoggio di erudizione, compilò il conte dividamo Orti, La Penisola di Sirmione (Verona 1806), dove si ha la pianta del fabrorizza completa ai sud, essendori ingegnosamente intros far parte il petzo detto il bagno, più il disegno preciso ed elegante d'una quantità di frammenti.

Delle lapidi Sirmionesi, nessuna si riferisce a Catullo. Tre sono votive, con caratteri di egregia forma, che le mostrano più antiche; una sepolerale, due pubbliche, recanti i nomi imperiali di Costantino e di Giuliano.

## APPENDICE E

(V. jug. 319).

# Sotterraneo alle Stelle.

La parte superiore di questo tempio scomparve, dando luogo ad una chiesa, ma intatto vi è il sotterraneo. Monsignor Dionisi pensò fosse dedicato a Mercurio Trofonio, avendovi rimarcato alcune singolarità convenienti a quel culto, come l'esser sotterra, lo scaturirvi una fonte, l'avervi simulacri con



Sotterraneo alle Stelle.

serpeni. Il genere di l'avoro e più la forma perfetta delle lettere in qualche iscrizione darebbero a credere l'opera del secondo secolo almeno: il Venturi la reputa posteriore a Costantino volendo una sola persona il Pomponio Corneliano che la cresse ed il Pomponio, ricordato in altre lapidi, Correttore della Venezia, dignià introblota dall'Organizzazione costantiniana, ne inderisce quindi, quest'antro servisse di ricetto al culto idolatrico che in quell'epoca appunto perseguiation onlei città, diventara pagano. Noi acceltando e ravvicinando le riportate opinioni, siamo d'avviso che il tempio potesse essere dedicato a Mirra, divinità del Sole Oriente, il cui culto, specio di sincretismo religioso in oppositone al Cristo, obbe voga appunto al declinare di Roma. L'idolo di Mitra, fra i simboli ond'era carico, non mancava d'assere attorigitato da un espente.

Il sotterrance consta di una stanza principale, con sfondi e nicchie, corricio, acquidotti, il totto benishmo conservato. La maggiore edicola porta larghe traccie di buon pavimento in mussico. Po sacrata al culto cristation de Papa Urbano III (1918), mai il rito novollo rispettò sivaimenta le memorie del gadato e la mensa dell'altare è sostenuta dall'ara gentificesa la quale reca in hel carattere l'epagrafe:

#### POMPONIAE ARISTOCLIAE ALYMNAE

Sopra l'ingresso al fondo della scala, moderna costruzione, venne collocata la lapide che ne ricorda il fondatore:

> POMPONIVS CORNELIANVS P.F. ET IVLIA MAGIA CVM IVLIANO ET MAGIANO FILIES A SOLO FECERVNT.

# APPENDICE F

(V. pag. 320).

# Corso antico dell'Adige.

Opinione infondata si è che l'Adige anticamente non facesse a Verona i giro attuale, ma per via più breve prosegoisse dal punto ove ora è castel Vecchio nella direzione dell'Adigetto, passando così davanti alla città ed anco a buona distanza. Tanto il Saraina e, dopo lui, disse il Parvinio. Maffei tenne la stessa opinione nell'opuscolo Sulf'antica conditione di Verona, ma colla schiettezza propria del grandi uomini, si dislisse nella Varona illustrata, chimanadola « stravaganza senza fondamento, repugnate direttamente alle autorità degli scrittori antichi ed a ciò che tuttora apparisce ».

Gli scrittori poi a' quali accenna sono: Silio Italico, che indicò Verona Athesi circumflua; Servio (ad Æn. l. 8) che nominando l'Adige, lo dice fiume della Venezia, Veronam civilatem ambiens, espressioni l'una e l'altra di grandissima improprietà, se l'Adige non avesse allora fatto il giro come

oggidi. Ma testimonianza ancora più asseoluta resta nel ponte della Pietra, in gran parta svazzo insigne di opera antica; pretrià serabbei contratto i in pra parta svazzo insigne di opera antica; pretrià esrabbei contratto i della impugnata sopinione, non luonge dal detto ponte ne veginion una que testi due un bacino atto ad accogliere e sostenere l'acqua per la prata anamachie, innalazado, senza risparmio d'archiestro, magnifico chilinzio gli spettatori di maggior conto. Il disegno puossene vedere (intruso?) nelle Antichial Verennei di Obsofrio Parvinio.

## APPENDICE G

(V. pag. 320).

### Mura e Porte.

Intorno a queste mura ed alle porte compresevi nulla dicemmo di che si abbiano larghe vestigia. L'aspetto ce ne viene conservato da un bassorilievo dell'arco di Costantino dove si rappresenta la oppugnazione di Verona. Moltissimi avanzi ne abbiamo visibili ancora, con frammenti di cornici, di cippi funerari, con massi che hanno tutta la vista di avere appartenuto alla cinta esterna dell'anfiteatro. Quanto allo porte, erano più di tre. Assai verisimilmente una metteva dalla città al vallo che cingeva l'anfiteatro. Un'altra, ora spoglia d'ornati, soffolta da private abitazioni e di niù intonacata e tinta, è quella che dalla corte Farina mette sulla via dietro la Gran Czara. Ma veniamo a quelle che dicemmo, e veramente sono cosnicne. L'una di esse attraversa la via del corso, e tanto in atti vetusti come nell'uso comune chiamata porta dei Bórsari (de Bulsaris, v. de Bursaris) forse dal nome di famiglia che vi avesse case vicine. Dagli archeologi fu detta Porta Gallieniana per essere compresa nelle mura e per avere in fronte la dedicatoria iscrizione già da noi riferita. Ma che tal porta preosistesse a quelle ce ne sono argomenti, prima la ricercatezza architettonica e l'abbondanza di membrature intagliate, cosa che mal risponderebbe alla precipitazione con cui vennero fatte le mura; secondariamente la bontà dell'opera, che massime nella parte inferiore ci sembra indicar tempi meno decaduti dei Gallieniani; infine il vedersi, per dare luogo alla lunga dedicatoria, spianate le membraturo ed invaso lo spazio dell'architrave, il quale però rimase intatto nello interstizio fra le due trabeazioni sporgenti.

Perdutasi ogni traccia, ogni memoria della parte interna, rimane l'esterna, hastevolmente conservata. Elevasi a tutta larghezza della via, e presenta tre



Porta Gottieniana, o dei Borsari.

scomparti. La metà inferiore dell'alteza è tenuta dal primo. In esso le due aperture, secondo l'egregio uso edilizio dei Romani, hanno colonne, trabezzioni con timpani in bell'ordine corintio. Ne' due scomparti superiori, decrescenti, vedesi doppia fila di sei aperture, le quali sembreranno meschine a chi non supoia serrir esse di feriori resse di

Grande rassomiglianza riscontrasi fra questa porta e quella che vedesi a Treviri conservata in ogni sua parte. (V. Cantu' Monumenti d'archeologia e belle arti).

Non a tutti piacque ad un modo; Serlio l'aveva in dispetto, nè volle disegnarla coll'altre antichità di Verona; più spassionato, e forse più giusto illustrolla il Caròto (Ant. Ver.). Maffei ne va in gloria. Per giudicare

rettamente, bisogna riflettere quanto nuoccia all'aspetto busono di essa, o, to starre sottere una parte (ora sciu na parte (ora sciu nel cipita, ole doni, circe; ben più coli starre sottere una parte (ora sciu più nel cipita, con circe). Paragostia delle superiori aperture, ur voltud dalla destinazione dell'estinazione della continuazione della discontinuazione di qualche dispendio il buon senno civico non lascerà di provedere alla sua conservazione.

Per trovarsi nella contrada di egual nome (fra S. Sebastiano ed il ponte delle navi) vulgarmente de' Leoni si chiama l'avanzo d'altra porta che dicemmo in clusa nelle mura di Gallieno. ed Arro si disse da qualche scrittore: che tale



Porta Leona.

non debba ritenersi oggidi non fa duopo provare, essendo ben noto, per una quantità di confronti, che archi trionfali con una e con tre aperture si presentano, con due non mai; per questo carattere della gemina apertura, per una certa rassomiglianza colla sopra descritta, per la conosciuta esistenza di una porta in questo lato della città, per la conversione a questo lato delle mura di Gallieno, a noi pare fuor d'ogni ragionevol dubbio che a quelle appartenesse.

L'architrave sovrastante all'apertura, che rimane, essendo già da gran tempo ruinato quello verso la strada, porta la seguente iscrizione: T. I. FLAVIVS P. F. NORICVS IIII. VIB. I. D.

Dalle quali parole il Mafiei fu indotto a credere fosse questo l'ingresso al Poro giuliziales, eseza por mente a quanto polesse contenere il restante della iscrizione nell'architrave attigno (strano accozzamento di chi sa mai qual altra, e come accaduto, si e quello che soggiunge il Serlio. Li no cezatione di sterro, discoprissi anche qui, alla profondità di circa m. 1.30, dal piano attuale, l'antico lastrior, creante i profondi solchi delle mattri altro indizio non lieve, che questa fosse porta di città, e non di Foro cindiziale.

Ora parlando della struttura architettonica, osservisi quanta l'armonia e la grazia, quanta ne sa la perfezione. Serlio, Scanoya, Grettere, l'Addissora parlarono di questa reliquisi; Perault la diede coll'arco di Tito per modello dell'ordine composito. Ottre ai disegni recati dagli autori nominati e dal Museo Teronese, prezioso rilieva, fatto per mano di Andrea Palladio, ne possede la bibliotecta dalla città.

Al di dietro di questo circa 40 centimetri, esistono avanzi d'altro edifi-



Antica Porta ai Leoni, secondo Panvinio.

zio, simile per dimensione e struttura, destinato chiaramente all'uso medesimo, però vario nel materiale (essendo parte in cotto e parte in tufo, mentre la precedente, com' anche la Gallieniana sono in marmo) e vario nello stile. Nulla omai della parte bassa, ma della superiore accessibile per la casa cui si appoggia, rimane bel frammento d'ordine dorico, trabcazione completa, dentelli nella cornice, triglifi e metope decorate da teschi e natére nel fregio, architrave a due fasce ed un fusto di colonnetta canalata. Gran dire già si fece dai critici in fatto d'arte per non vedere a questa colonna sottoposta la base: ma più conosciute ed apprezzate in seguito le pure forme doriche della Grecia e della bassa Italia, scemò la meraviglia; tuttavolta questo rimase uno dei rarissimi esempi di colonna dorica senza base usata da buoni architetti romani. Quanto si disse per fissare l'enoca di questo lavoro è senza appoggio; ma sembrando di poter collecare l'altro descritto, attesa la squisitezza delle forme, al primo secolo dell'Impero, questo, certamente anteriore, potrebbe riferirsi all'epoca repubblicana, onde noi non esitiamo a considerarlo come il più antico frammento d'antichità veronese. Fra i due archi inferiori il Saraina lesse sopra tahella i nomi P. VALERIVS, Q. C.ECILIVS, Q. SERVILIVS, P. CORNELIVS, Ora non-ve-n' ha più traccia.

# APPENDICE H

## Campidoglio - Terme - Teatro.

Col nome di Campidoglio s'indicarono alcune volte le réche soprastanti alle città; dagli seritori cristalia dei primi secoli venno usato a siguiticare tempio idolatrico, ed a ciò è dovuto il molteplice ricorrere di questa parola nel Poro libri. Cia poi molte città avessero un uditizio, ròca e tempio insieme, chiamato Campidoglio, ad imitazione di Roma, non è a dubitare; tale fu quello di Verona; lo accerta una lapide che ne fa menzione, che rechiamo qui, e che ci sira d'unopo ricondra di nuoro.

HORTANTE REATITUDINE
TEMPORYM DDD NN
GRATIANI VALENTINIANI
ET THEODOSI AVGGG
STATVAN IN CAPITOLIO
DIV JACENTEN IN
CEREBERERIMO FORI (crebettimo?)
LOCO CONSTITY!
INSSIT VAL PALLADIVS
VC CONN VERE ET HIST

Un'altra poi se ne conserva votiva a Giove, Giunone e Minerva, che, secondo ogni verisimiglianza, appartenne a questo tempio, essendo quelli i nomi delle tre divinità capitoline, esposti secondo l'ordine nel quale s'invocavano a Roma.

Che qui fossero terme già sino dal primo secolo dell'era imperiate imperiate imperiate imperiate imperiate imperiate imperiate imperiate imperiate incontano i riatamenti che se ne fecero per cura dei decurioni; ed una, rinvenata nel 1810 presso Castel-Vecchie reca · Marco Nonio Muciano, della Poblicia, pretore ed uno dei XV sopra le cose sacre, curatore e patrono dei Veronesi, essere con clargizione concorso al compimento deile terme ». Questo Nonio in console nell'anno 1954 di Roma. Il luogo poi delle terme venne abbasinaza palesato da vari frammenti di tubi metallici e da altre caratteristiche royine, trovate in mella narte del colle; tutto il resos esomarre.

Meno disgraziati fummo riguardo al teatro. Pochi monumenti sono che portino memorie e prove di barbarica ignoranza e di amore illuminato e generoso all'antichità, come questo teatro, gli avanzi del quale videro la luce a nostri giorni.

Un frammento di iscrizione ora smaritia fece pensare al Parvinio fosse delicata o distata, e quindi cretto sui primordi dell'impero. Del resto nessun', altra memoria sino alla sua caluta. L'anno 80%, o per tremoto o per altra cagione crollò una parte della vetusta fabbrica con morti e lesioni parecchie. Berengario I, senza pensare ad altro ripare, istigato dal vecero Adelardo, con decreto fatle più che non otto secoli e tanto urto di Brabari, ordino bi demolizione del teatre d'Ogni altro diffizio che minacciasse rovina. Il documento è tanto interessante non solo per la toria civica, ma per la generale anczor, che lo rechiamo disteso.

In nomine Domini nostri Iesu Christi Dei Atterni. Berengarius Rex., Quia erani nuper in civitate Verone ut pars quedam medii circi, qua subjacet castro, pren nimia cetustate corruerti, colidaru cuncta sub se postia adificia, hominesque cunctos pene quadraginta attricerit subita morte condennans; dictiero presentis Abelardi. Episco Sanche Veronemis Ecclesia, notatrumque fidelium, presentium scilicet et futurorum industria, predecessorum quoque omnium amore, nec non pro anima nostere remedio, nos sancte Dei Ecclesia ormoremibus, per hoc nostre autoritatis populo et cunciti sub ipuo castro morantibus, per hoc nostre autoritatis populo et cunciti sub ipuo castro morantibus, per hoc nostre autoritatis preseptum commisses, qualensu ubi-cunque adificium alquoq publicum, posti perineur viniam minature, aut alicui cidente ui in ruinano giudem quomodocumque sil dannum futurum, ticcat eis annibus, tam prodicita Eclesia cum clero, quom cuncto ejudemi quad prima mente ulta pubblice partis (flusiosa, ipuum acificium publicum napue ad firmam evertere in nullo e isi trepititas damni, co idelicito ordine, quo cerus sac quilles publicus exactor quenqiam hoc aginema condennare, aut alicni

quicquam audeal hoc inferre molestire. Contra quod autoritatis mostre praceptum, si quis pugnare tentacerit, aut aliquem ex prodicto negotio molestare pramusperit, cel ultam inferre calumnium, uce quod caperat perficre possit aut contats ejus redogatur ad nihilum, seclat ec componiturum XX auri obrici libras, mediestatem cameren nostre e mediestatem cui es hoc aliqua fueri tilata molestia; ul autem hoc verius credatur, el diligentius ad ommibus observetur, manu propria reborantet, anuti mostr impressione dazimus insipinir. Signum Damis literaparii Secretissimi regie - Anomes cancellarius ad vicem Ardinghi Epi, el archiconcellarii recopnovi et subscripsi — Datum quarta Non. Moj ab Incarnatione Domiu. DCCCXCV. Anno vero Berengarii Sertnistimi Regis IX, Mediciane XIII Actum Verone in Dei nomine feliciter, —

Gli ordini malvagi hanno sempre miglior ventura dei buoni : che questo sia stato zelantemente eseguito ce ne fa testimonianza un altro decreto dello stesso Berengario, col quale dona a quel Giovanni cherico suo cancelliere, certo terreno con alcuni archivolti, arcos volutos et covalos, cum terrula ante ipsos... posita. Sopra i quali archivolti (dial. cóvoli) erano collocati i gradi del teatro. Passato poi questo Giovanni alla sede pavese, per testamento (v. Ughelli) ottenne da Notkerio nostro quelli in un colla casa addossatavi fossero mutati in oratorio, da dedicarsi a san Siro primo vescovo di Pavia. La sorte del teatro dopo quel crollo non fece che peggiorare; parte spianato diè luogo alla strada, parte ingombro da terra sopra cadutavi dal vicin colle e da macerie, parte scomparve fra misere abitazioni; smarrissi ogni traccia della sua forma non solo, ma quasi la memoria della sua esistenza tanto che da Panvinio al Da Persico non reputavasi vano il discutere se in questo luogo fosse stato il teatro, sebbene le case del vicinato nell'interno, ne' muri e per le annesse ortaglie mostrassero qui essere qualche insigne rovina.

Alcuni frammenti cicè pezzi di colonne, medaglie, marmi lavorati, un piede di bronzo apparicione a statu giannesca, diotterrati nel 1761 rimsero stimolo a future ricerche. A queste diede impulso il consiglier Pinali, ma la giori di ureve ternato alla luce quanto rimaneva del teatro è dovuta al cav. Andrea Monga, il quale, con animo regio e non commen inchiligienza, abbietundo e sterrando mise in gran para nuolo l'areo della scona, bet tratto dell'orchestra e della gradinata en undo l'areo della scona, bet tratto dell'orchestra e della gradinata en della famiglia cui apparteneva valenas, che ci ricorda un altro vanto della nostra città.

Nelle Antichità Veronesi di O. Panvinio trovasi un disegno del teatro, su indizi leggeri ideato dal Caroto; ma le scoperte recenti posero in grado di stender l'iconografia e la pianta in modo da appagare la critica più severa.



Aranzi dell'antico teatro.

# APPENDICE I

# Ponte, Circo, Foro - Cenotafio dei Gavj.

Di questo pon le una gran parte ancora sussiste. Le pile, gli archi del potte della Pietra, verso la riva sinistra, sono servo? letro lavor conora Di più antico di Verona; forse ne fu l'unico per molto tempo, poiché esso solitanto cell'indicazione posa marmoreus trovasi figurato nella Comografia di Verona, Fia soggetto a molti rovesci nel tempi di mezzo. Cansignorio fabbiricò ia torre a destra (1311) che ancor si vole. Per qualche tempo caluttare una parte, veniu a reconciato in leguo, cosò er a quando

sı batterono su esso lo Sforza e il Picininio. Prà Giocondo nel 1512 no nassicurio più entiche corrose, serrandole con palizzata, e la più dei sus col gittar un arco dall'una all'altra delle due laterali che soppartase la starda, liberò da ogni pressione ed utro superiore. Finalizzata per la più proportase la starda, liberò da ogni pressione ed utro superiore. Finalizzata per l'espergio podestà Da Perico fece togliere le immonde e pericolose casi-node che lo deturnazione da SES.

Dagli avanzi di muri scavati in epoche varie e dalla loro forma e da motti frammenti di antichiat trovati ne'dintorni, il Dionisi dedussa l'esistenza del circo sull'area ore oggidi è santa Anastasia; luogo destinato 
a tre diverse grandezze. Ben più certa è peno l'esistenza del fore antico. Coli appunto ore s'apre oggidi la piazza delle Erhe. La sua forma
quadrilunga attagliasi a quella coluta da Vitruvio; qui rimase la statua che il consolare Pallodio aversi fatto trasportare; degli archi, certa
pure contate sesere satti anche nel Forro di Roma, no viena occarla esistenza nel Ritmo Pipiniano; mentre il basamento di grandisone
difizio sotto al polazzo Mafele hen possono essere i resti dolla basilica;
per ultimo l'aggiunto in foro rimasto ad antica chiesetta qui presso, induce
una societi di certezza si quaeslo arcomento.

Ma con dolore ed onta ci volgiamo al monumento de' Gavi, le cui mutile e pur grandiose forme, sparvero al principiare del secolo.

Teodorico avealo rispettato, e compreso qual porta nella nuova cinta murale della città; era sfuggito alla demolizione permessa da Berengario; Can Grande Il lasciollo intatto costruendo il castello vicino, sebben vi dovesse dar impaccio. Andrea Palladio ne fu ammiratore e ne trasse diligenti disegni, che si conservano presso la civica biblioteca; Serlio ne riparlò ne' suoi libri; il severo Scamozzi l'attribui alla miglior età dell'arte antica. Tutto questo non gli valse a tutela. Sembrerà querula poesia ma invece è storia; i straniori, pare fatale, debbano tornar barbari ogni volta scendono in questa povera terra. Il cenotafio de' Gavj fu atterrato nell'agosto 1805. Era tempo di gloriose prepotenze, tuttavia il Pinali, erudito e buon cittadino, tratto così bene la causa del caduto, in una memoria allora stampata, che il vicerè Eugenio decretonne la riedificazione (20 gennajo 1806) assumendosi metà della spesa, l'altra lasciando a carico del dipartimento. Ma per la dissensione bravamente promossa sul dove si dovesse riedificare, non se ne fece nulla. I pezzi furono trasportati da una parte all'altra, abbandonati generosamente per tanto tempo alle pacifiche ladronaje dei dotti e degli ignoranti, e che ora potrebbero servire ben poco alla ricostruzione.

Le nobili forme di questo cenotale, sebbene con qualche alterazione, rimono riprodutone diue altari, Pindemonti in Sant' Ausatsias di Aliziin San Fermo. I disegni palladiani, per user degli altri, le membra che ancora serbano forma potrano porgrere sicuri dati a riedificardo non desiderabile precisione nel giorno in cui Dio placato conceda un nome da opter scolpiro in fronte a monumento tomano.

43

### APPENDICE A

## Sull'Anfiteatro.

Trattati, indagini, discussioni senza numoro e senza fine do nazionali e, a forestieri si fecero intorno agli antiteatri, ed al treonees specialmente, siccome quello che nel suo assieme si presenta di gran lunga più conservato d'ogni altro. Noi non voglismo già condurre il lettrore per similiampe; tuttava male erederemuno adempiere l'uffizio nostro non aggiungendo qualche notizio su questo monumento, pregio della città in fatto d'arte, e de' ini consienti d'Italia.

A cinque punti principali riducesi il detto e quanto è a dire intorno a ciò: fondazione; stato antico; vicende; stato attuale; scavi. Quale fosse in antico ci ingegnammo esporre di sopra, giusta le più critiche e fondate oninioni, benchè non l'abbiamo temnestato di note.

In qual tempo, per opera di chi fu edificato l'anfiteatro? Chi ne fu l'architetto? Non una lapide, non una medaglia, nè un passo autorevole, ne una tradizione attendibile ci ajutano a risposta. Noi lo femmo del primo secolo dell'impero, o veramente a questa si riducono le opinioni degli scrittori; non però tutte. Lasciando pure in pace madonna Verona scappata da Troja, si vuole da taluni nientemeno sia opera etrusca, opinione che non merita confutazione, purchè siasi iniziato agli studi dell'antichità. Altri tutt'all'opposto lo disser fondato ai tempi di Massimiano, recandone, prova infelice! il decadimento artistico che esso appalesa; mentre chi esamini le membrature, massime nella cinta esterna (superiori notevolmente tanto nell'assieme come nell'esecuzione a quella della porta Gallieniana), e la perfettissima forma delle cifre numeriche sui quattro archi, solo avanzo di essa, dee riconoscerla opera di buoni tempi. Obbliarono poi tali assertori, che lettere di Plinio Secondo, fan motto di spettacoli anfiteatrali in Verona, un secolo dopo Cristo; e l'aversi pietre nelle mura di Gallieno appartenute all'edifizio (a. 265), il che basterebbe senz'altro; e che infine i tempi di Massimiano, non solo di artistico decadimento, ma erano ancora di gravi scompigli onde l'attività edilizia di allora, massime in queste parti, dovette restringersi ad opere di pubblica difesa; e qualche cosa di simile dovette fare veramente in Verona, come si ha da medaglia colla leggenda: MAXIMIA-NVS CAESAR VERONA N (nuova) P (porta) RITE COND (ita).

Saraina, Panvinio ed altri eruditi del cinquecento opinarono pei tempi di Augusto; il Carli nostro per filo e per segno racconta come l'anfiteatro

edificassero i legionari della XIII durante la guerra Vitelliana; ma quanto preciso e prolisso n'è il racconto, altrettanto sono lievi gli argomenti, e forte contradittore ebbero Benedetto del Bene. Maffei e Gian-Rinaldo . Carli lo mettono poco prima di Trajano. Riassumendo tutte le osservazioni positive e negative ci sembra poter asserire con ogni verosimiglianza l'an. fiteatro essersi edificato tra il regno di Tito e quello di Traiano (79-117 dopo Cristo). E veramente noi conosciamo con certezza che nella stessa Roma gli spettacoli si davano dapprima nelle piazze, nei circhi, nei teatri (Circ. de Leg. 1) e cho solamente negli ultimi tempi della repubblica la forma geminata del teatro diede origine all'anfiteatro A'nsobiazzoy (circonvisorio). Ma que' primi anfiteatri furono di legno; e Vitruvio, vissuto a tempi di Augusto, ne' suoi libri non parla di costruzioni siffatte: segno bastevole che non erano ancora entrate nei domini della monumentale a rchitettura. Il primo anfiteatro che si costruisse in pietra fu quello di Vespasiano, compiuto da Tito; ora, se il silenzio di Vitruvio ci allontana dai tempi di Augusto, riflettendo, ben difficile aver le provincie preceduta la capitale in erigere moli tauto fastoso, ci sentiamo stretti a stabilire che non prima di Tito si cominciasse il veronese. Qualche conferma reca il silenzio di Tacito e di Plinio. Il primo descrive minutamante fazioni di guerra accadute in Verona, nomina le terme dell'anfiteatro, che pure per la sua posizione dovea servire all'offesa od alla difesa, non un motto. L'altro descrivo nella sua storia edifizi di minor conto: nativo, com' era, dei luoghi, avrebbe taciuto di questo, se fosse esistito? Abbiamo al contrario nell'epistole di Plinio Cecilio menzione d'un grande spettacolo di tiere, apparecchiato da certo Massimo; ora, sebbene direttamente non parli di ansiteatro, ci sembra non arrischiato il conchiudere che tali spettacoli quà si dessero appunto, perchè vi era anfiteatro, ed il collocare verso la fine di Trajano (Plinio morì qualche tempo prima, 114?) il più basso limite alla fondazione di esso; rimanendo così strette ad un mezzo secolo circa le indagini o le dubbiezze, tra le quali fin ora non si scorge un benchè tenuissimo raggio.

Più incerti sismo a dime l'architetto, e ad impulso e spese di chi Popera fosse fata. Alcuni misero avanti il nome di Vitruvie qualche maggior ptobabilità starebbe per Vitruvio Cerdone, l'autore del centado de Gavij. ma, nonostanti le cose dette, a lprimo nulla, al secondo pochisimo ci posiamo piegare. Forse umovendo gli avanzi del vallo-sepolti nell'attigua piazza, od abbattendo (se la fortuna della città lo permetta el il senno lo persuada) qualche vicina casa, comparria qualche iscrizione od oggetto de sparga su questo punto della nostra storia civil ed artistica quella luce, finora cercata vanamente sui libri e tra le rovine. A quosta s'appiglia un'altra questione: l'anfiteatre fu terminato o nota cinta esterna fin eresti compitamento o poco più della parte che vediamo tuttavia Fuvvi chi lo disse non perfetto; a noi sempa fanori di dubbio il contrario. E primamente in varie epoche praba fuori di dubbio il contrario. E primamente in varie epoche pra-

ticandosi scavi all'ingiro, si trovarono basamenti di pilastri della cinta esterna: anzi taluno d'essi è visibile precisamente dalla parte opposta di quanto rimane. In molti tratti invece di costruzioni antiche si trovano massi di materia, mole, squadrature, lavori colle modanature e perfino coi numeri uguali a quelli che tuttora formano quel grande avanzo detto l'ala. Alla sommità poi di questa osservossi qualche pietra, ed altre simili trovaronsi scavando, le quali portano i solchi prodotti coll'attrito dalle funi del velario; e tanto basterebbe per non mettere in dubbio la totale esistenza della cinta esterna, all'attico della quale (precisamente come sonra dicemmo) era affidato tutto all'ingiro il meccanismo di quello. Di più, osservò l'erudito conte Fregoso, che attigui ad un vomitorio in alto, opposto all ala, sono alcuni gradi, manifestamente dei primitivi, che si mostrano logori pel lungo passaggio, segno che anche da quel vomitorio il popolo entrava nei cunei vicini; ma l'accesso ai vomitori superiori effettuavasi per scale interne della prima zona, lo svolgersi delle quali era condizionato all'estradosso della volta che la congiungeva alla cinta esterna, onde par necessario inferirne l'esistenza completa. Finalmente, ci sembra che una simile cinta, attesa la serie delle spinte laterali e l'appoggiarsi al corpo centrale, d'ordine in ordine orizzontalmente non già per sezioni verticali ci si dovesse erigere, onde per noi la parte che ci rimane a testimonio senz'altro, l'esistenza del tutto. A queste osservazioni, basate su fatti che ciascuno può verificare, occorrono tradizionali memorio di varie rovine accadute nella cinta esterna i e la figura che se ne ha nell'Iconografia di Verona.

L'antiteatro nei secoli di mezzo mutò nome, o forse perdette il classico e ritenne il popolare, con quello d'una parte, Arena, ch'era il piazzale di mezzo. Dai cronisti nel Rimo Pipiniano, e nella Iconografia di Verona viene chiamato Labirinto. Ebbe vicende parecchie, il suo disfacimento, fosse volere o caso, era già cominciato dopo la metà del terzo secolo.

L'ultimo spettacolo sanguinoso datosi in esso, fu il martirio dei santi Fermo e Rustico. Non sarà siuggito alle conseguenze dei decreto di Berengario, pure di certo nol possiam dire. La barbara, ma preziosa poesia dell'VIII secolo poco sopra citata, l'annovera fra le rarità di Verona:

> Habet altum laberynthum magnum per circuitum In quo nescius egressus numquam valet egredi Nisi cum igne lucernæ vel cum fili glomere.

Nel secolo X ed XI servi di fortezza, vicenda loccata a molti tra i monumenti di Roma stessa, e tale era quando vi rifuggi il conte Buccone fautore del vescovo Raterio (905). Poi dopo si schinse a com-

<sup>4</sup> Millesimo supradicto (1183) mense fanuario maxima pars alæ arenæ Veronæ centili, terremolu magno per prius facto, videlicel ala exterior, (Cronnea di Parisio da Cerea Ap. Mur. R. J. 8).

combattimonti degli eroi romanzeschi, tra i quali ricordano le leggende il famoso Lancillotto del Lago. Servi quindi ai duelli giudiziari; sotto agli Scaligeri si eseguivano in esso i supplizi e le esecuzioni capitali. Nel principio del mille quattrocento reso in parte abitabile, per addossate fabbriche, come si ha da curloso diploma, vi si ricettarono le donne pubbliche. Spazzata quella bruttura, tornò, sotto al Serenissimo, campo alla nobile gioventù di giostre ed esercizj cavallereschi. Papa Pio VI nel suo Pellegrinaggio lo vide (1782) foltissimo di popolo che devotamente plaudiva, Nel 1809 Napoleone vi assisteva ad una caccia di tori. Sguinzagliavansi uno per volta i mastini contro tal cornuto che spaccionne parecchi; il sire, forse annojato del gioco un po lungo, ordinò si lasciassero tutti ed il toro fu domo; lezione bella da cui non trasse profitto, Nel 1822 vi fu dato trattenimento agli eroi pacifici del Congresso che ribadiva le catene d'Eurona; e Chateaubriand, perpetuo seminator di motti, al vederlo gremito di popolo esclamava: speciacle unique! Un soldato poeta visitavalo nell'autunno del 1848 ritornando da gloriosa cattività e vi improvisava questi versi, riflesso d'anima generosa e di cuore gentile.

> Qui co'ruggiti confondeau gli evviva Selvagge un tempo e cittadine fiere; Qui perdonando il martire saliva

Lieto alle sfere.

Tutto passó, sui ruderi la luna Piange romita, e la straniera scolta Di tempo in tempo replicar la bruna

Ora si ascolta.

Tutto passò, ma quell'antica altezza

Non chiedo al volo dell'orgoglio umano.

Non vorrei un con (ratricida ebbrezza

Tornar Romano.

Più che le pompe di grandezza impura Amo gramaglie di virtù infelice; Dai falli antichi germinò sventura

Espiatrice.

E non l'ancella che di pianto vile, Non la reina, che di sangue gronda, Ma un'altra Italia di forte e gentile

Prole feconda.

norta ricinto.

#### PROVINCIA DI VERONA

Quando seguaçe la vittoria, ai nati È nascituri giorni dell'affanno Qui a nembo i flor sui nostri incoronati

Eroi cadranno.

Ad una specie di orgogliosa affezione che ebbero sempre i Verouesi per il loro anfiteatro, è dovuta la sua salvezza nei secoli di mezzo e le riparazioni che, col migliorare de' tempi, vi si fecero per decreto e denaro unbblico.

Nel primo statuto veronese, scritto l'anno 1228, ma che può considerarsi come una raccolta d'usi e di ordini vigeuti da circa due secoli nella repubblica, si ha, che il podestà prometteva di spendere nei primi sei mesi del suo reggimento la somma allora ragguardevole di lire 500, dalla cassa civica, in ristaurare l'anfiteatro. Nel secondo statuto, scritto in più tempi, non però dopo l'anno 1376, ordinossi a conservazione la chiusura delle porte, si prescrisse una penalità a chi avesse operato guasti all'edifizio. Il terzo statuto riordinato e stampato l'anno 1475 rinnova ordini e pene persino contro chi movesse un grado. Con tutto ciò sembra che in mezzo a scompigli pubblici e a violenze private, questi ordini non fossero osservati a capello, poiché sappiamo da un poema di Pamfilo Sasso, che l'arena verso il 1480 mancava in gran parte dei gradi: Arena gradibus vacua; ma diessi mano a ristanrarla. Nel 1545 stabilissi la elezione di un cittadino che ne curasse la conservazione. Nel 1568 si fecero volontarie offerto in denaro principalmente per rimettervi i gradi. Nel 1579 il Veneto senato concorse colla città a convenevoli opere, autorizzando all' uopo una gravezza per quattro anni, e cedendo una porzione delle multe. Provedimento simile fu preso nel 1606; ed allora più accrescendosi lo zelo per la custodia, fu dessa affidata a due cittadini chiamati presidenti dell' Arena. A tempi del Maffei concorrendo coi beni e coll'ingegno quel preclaro si fecero parecchie riparazioni, si perfezionarono i gradi tutti da cima a fondo, si scoprì in parte il basamento intorno all'ala. Nel 1805 colla somma di 35 mila lire decretate dal governo Italico si restituirono alla primitiva forma ed uso i due ambulacri più interni colle loro scale minori. Il Comune, l'anno 1816, apri l'arcata dell'ingresso primario e qualche anno dopo le corrispondenti di fronte. Ultimamente riattandosi la piazza d'armi si scopri tutt' intorno il basamento, che rimaneva per più d'un metro sepolto. Ora attendiamo, e certo non invano, che il municipio lasciando il meschino utile che trae dagli sbocchi e dagli altri luoghi dati a pigione , tolga ogni estraneo manufatto, li munisca di convenevoli cancelli, e più di tutto levi per sempre quella turpe baracca cui si da nome di teatro, che con danno della prospettiva, dispetto dei forestieri e non piccola vergogna nostra è piantata nel mezzo,

Tra i guasti e i restauri, sebbene preseduti generalmente da persono erudite, vennero in più parti alterate le forme primitive dell'anfiteatro;

il podio spoglio d'ogni decorazione è senza parapetto. Sparvero le precimzioni e solo se ne trova a stento lievissimo indizio. Si volle persino contendere sull'altezza e sul numero dei gradini attuali se corrispondano agli antichi Della loggia resta più nulla, della cinta esterna rimangono solo quattro arcate. l'isolamento delle quali massime nell'ordine superiore e l'aggiunta di qualche scomettitura nei massi non è a dir vero grande garanzia di durata, il che tanto più duole in quanto che gli esperti non vi vedon facil riparo.

Soggiungiamo alcune tra le principali misure attenendoci ai più stimati rilievi.

| Perimetro     | della    | maggio    | re elis | se    | come   | se   | esister | ite   | tutta |         |
|---------------|----------|-----------|---------|-------|--------|------|---------|-------|-------|---------|
| la cinta este | erna     |           |         |       |        |      |         |       | metri | 455,627 |
| Asse mag      | giore d  | li questa | elisse  |       |        |      |         |       |       | 152,490 |
| Asse mine     | ore      |           |         |       |        |      |         |       | ,     | 123,237 |
| Perimetro     | della    | elisse    | interna | c     | he cin | cosc | ive il  |       |       |         |
| piazzale      |          |           |         |       |        |      |         |       | ,     | 118,545 |
| Asse mag      | giore d  | li questa | elisse  | ٠.    |        |      |         |       |       | 73,682  |
| Asse mine     | ore      |           |         |       |        |      |         |       |       | 44,429  |
| Altezza de    | ell' ala |           |         |       |        |      |         |       |       | 30,000  |
| Altezza d     | ella zo  | na che i  | orma    | l'att | nale p | rost | etto    |       | ,     | 22,950  |
| Differenza    | tra il   | piano e   | sterno  | e     | quello | de   | piazz   | ale   |       |         |
| interno, ris  | ultante  | dalla     | enden   | za    | intern | a de | l piar  | 10    |       |         |
| degli ambula  | cri      |           |         |       |        |      |         |       |       | 1,872   |
| Altezza de    | l podi   | ο.        |         |       |        |      |         |       |       | 1,800   |
| Altezza m     | edia d   | ei (42) i | zradi   |       |        |      |         |       |       | 0.510   |
| A             |          |           |         |       |        |      | 1       | - 17- |       | 1111    |

Quanto al numero degli spettatori che possa capire l'anfiteatro, i calcoli e le opinioni variano molto. Più di 23,000 Saraina; 22, 00 il Maffei e con lui l'ingegnere Cristofoli: assai di niù dice il grido vulgare, L'abate Venturi non sta pago di 50,000 Fra tanta varietà, facendo il confronto e le debite limitazioni, da quello che integro si disse aver contenuto il romano, giudichiamo che la presente capacità del nostro s'aggiri intorno ai 30,000 spettatori stanti comodamente; ognun vede che una volta accalcato di popolo il numero emerge indefinibilmente maggiore,

Ci rimane a toccare degli scavi. Alcuni vi eran già fatti a' tempi del Panvinio. Più ordinati e regolari furono i successivi in epoche varie; i risultati di questi furono principalmente; rettificare opinioni e togliere molte incertezze sullo stato primitivo dell'anfiteatro, nudandone tanto all'esterno come nell'interno ambulacri fino al piano primitivo : l'essersi scoperto l'acquidotto sotterraneo, che l'attraversa longitudinalmente e protendesi molto fuori dell'area occupata dall'edifizio, verso l'Adige, nel quale secondo ogni verosimiglianza sboccava. Questo serviva certamente a scolo e alla mondizia dell'anfiteatro, e, come vogliono alcuni all'introduzione dell'acqua pei certami navali; e l'essersi sterrato il forame che vaneggia nel mezzo dell'arena, nel quale forse, figgevasi un'antenna a

sostegno centrale del velario. Esternamente poi si scopiriono gli avanai di un muro militare, opera posteriore, ma romana, e prohabilmente contemporanea alle mura di Gallieno, le quali gli servivano di base; circuiva l'anfitestro, lo guarentiva da sorpresa di nemici, che poteano dalla munita altezza di quello recare ogni olfesa alla vicina città.

Infine questi scavi diedero una quantità di frammenti antichi, ispitii, medaglia, capitalli, fusti di colonne cogetti, i quali, senza essere sommamente preziosi nè interessanti non mancano di pregio artistico el archeologico. Si conservant la più parte nell'antifeato sesso, aspettando disposizione elecente ed accurate; si trovano poi in una ai piani dei vari scavi elecritti ed illustrati nelle opere de nostri crutilla.



IV.

### Agricoltura. Uomini illustri e governo ai tempi romani.

Scarse notizie possiamo ricavare dagli scrittori intorno ai prodotti territoriali e alle civiche industrie di que' tempi, ne' quali non conoscevasi quali or le intendiamo, la statistica e la pubblica economia.

Lodatissime da Catone e da Virgilio furono l'uve retiche, ed il vino di esse fatto, inferiore soltanto al falerno. Augusto se ne compiaccya non poco al dire di Svetonio; e Strabone assicura che il vino retico non cedeva la palma ai vini più celebrati d'Italia. Ma che tal vino, sebbene così appellato, si facesse sul nostro, impariamo da Plinio, il quale nell'annoverare i vini più perfetti ricorda « i retici nel Veronese da Virgilio » posposti solamente ai falerni - (Pl. XIV. 6), e da Marziale, dove accenna, come i vini retici venissero dalla terra del dotto Catallo (l. 14). Nè vuolsi tralasciare la memoria che dei vini veronesi ci ha conservata Cassiodoro, scrivendo al prefetto delle contribuzioni fiscali da queste parti, al tempo di Atalarico. Altro frutto celebre il pomo lanato; era forse la pesca di cui la coltura è anche oggidi commendata e proficua massime in qualche parte del territorio. Che fino da questo tempo fosse largamente esercitata tra noi la pastorizia e l'arte della lana, s'argomenta non solo dall'estensione dei pascoli, ma ancora dal vedersi in Marziale come si aveano in pregio fra tutte le coperte nostre: Lodices mittit docti tibi terra Catulli.

Nulla poi di speciale intorno ai metodi agricoli, nulla intorno al commercio, che pure dovette essere notevola. Molto si può presumere pei nobili avanzi, ma poco possiam asserire intorno allo stato dell'arti e de' mestieri. L'architettura favoreggiata dall'abbondanza di materiale eggrejo, pote giungere a commendevole perfezione per magnificenza di concetto, per buone pratiche edilizie. Con essa prosperarono la scultura el'arte de' muzaici, ambito ornamento dei tuoghi pubblici e delle ricche abitazioni private, come ne fan fede i frammenti infiniti : ma tanto nella prima, come in queste, quanto ci resta, rivela l'identità più assoluta col gusto e coi tipi della dominatrice. Ed antiqui secondo l'ano di essa, le arti s'univano in collegi, i quali sceglievano a protettore e patrono un romano, talvolta anche un concittation illistre e potente. Gran vincolo era questo, in un tempo, nel quale tanti erano gli obblighi del patronato e della clientela. Alcune lapidi recate dal Straina, ora perdute, ircordano i collegio dei extenoraje di platri; e dne che si conservano scoperte in Arilica, quello dei nocchieri benacensì le ci tramandano inoltre la pia costumanza di quelli antichi, guista la quale dei negli glasciavano a collegio un capitale in deano, perchè ogni anno si facesse memoria dei loro genitori ponendone sulla tomba rosse e vivande.

Del resto null'altro. Era in allora condizione alla nostra come a tutte el plebi viere sotto una tirannio sistemazione sociale, senaz che ul lavoro assidno ottenesse guarentigia nè schiudesse per il popolo la via ai miglioramenti; chi si occupava del popolo? se una quache forte od eccezionale individualità sorge tratto tratto dagli immensi vulghi senta nome, questa non giunge che a lasciare o gioriosa od imprecata qualche m-moria.

Quanto allo famiglio primarie, il Panvinio da lapidi nostre cavò cenciquanta spelgalizioni gentilistic; altre nei dicele fono i nel tempi socceduti. Illustri nomi ronani di potenti famiglio, e che tali alemo veramente fassero, n'abbiano vestigia ne' monumenti. Ma prima di acceltare alla buona tanto splendore di nobilità, dobbiamo ricordarci per quanto vei si propagavano i nomi delle schiatte patrite, secondo i civili ordinamenti d'allora. Non mancarono fra noi personaggi che salissero alle alle digitàti della repubblica.

Ma il vanto maggiore della patria nostra non venne dalla copia del nomi cihiari o dal moltiplicato onore delle magistrature, sì dalla gloria delle nobili discipline e delle lettere, nelle quali, felice presagio di quanto fu anche in secoli posteriori, Verona, in quest'epoca remota, fu seconda a ben poche città.

Qualnoque fosse la lingua popolarmente pardata prima che si difendesse il latino, siamo nell'impossibilità di recarne qualche documento, so pure, come tale ton si vogliano accettare l'iscrizioni enganee ed etrusche dissotterrate in questi luoghi. Ma poichè stabilissi la signoria della repubblica, anche la lingua latino romana, chi era quella del governo, dei coloni, della civiltà nnova, non rimase del certo estranca alla massa del popolo, il quale anzi tanto la lingua propria (concorrendo motivi eccezionalmente efficaci, sui quali non torsa fare parola), del pari

<sup>1</sup> Simile collegio esisteva a Como, Vedi Cavrà Storia delle diocesi di Como,

che i costumi e la religione con quella dei domnatora, venne fortemente modificando e che questo accadeses senza pressione, ma pintosto con spontaneo e pronto movimento, è provato dai nostri scrittori, dall'età stessa in cui cominciarono a fiorire, poichè ben pochi, anche in Roma fiorirono avanti. C. Valerio Catullo, primo tra noi.

Nacque in Verona <sup>3</sup>, quando, non si sa con precisione, mort durante la dittatrar di Cesare. Ando nella Bitinia con nifizio nella comitiva di Memio pretore; il più della vita passò tra gli stadii ed i placeri; combinazione nella quale i Romani riusciron più felici di noi. Fece all'amore con Ortensia; la cando e strapazzo a sagne, sotto i lomerimanto immortale di Lesbia <sup>5</sup>. Ricco, non sfondolato, pare che fosse; Sirmione era sna, almeno in gran parte; ma le brighe, il scialare, i piaceri lo posero talvolta alle strette, talchi deplorava la sna villa non al soffio di Borea o d'Anstro, ma esposta al vento orribite e pestilenziale, di quindicimila docento sesterzi.

È nota la flessuosa nitidezza, la festività del suo sitie e la potenza del esso sia. Incincatasilabo i è il metro fasorio; tra' soni componimenti son in pregio maggiore le Nozze di Peleo, e La Chioma di Berranco, minizzione di Calimano. Elegunitissimus posteramo la biambi A. Gellio, e trovasi I dotato da Ovidio, Tubblo, Marziale, Macrobio. Amicisimo fin, e dedico il volume de' soni carmi al concitadino Correlio Nepote s, encomiandolo, perchè solo fra gli Italiani si fossa cimentato a seriore una Storia Universale e di sommo lavoro e dottrina. È opera che trovasi citata anche da A. Gellio e da Ausonio "a Ma è toblamente perdusa.

2 Il C. Giovio dice che con mancherebbero argomenti per erederio di Como; Tiraboschi riticos che questo dicesse per celia. (St. della lett. v. 1)

2 Lacri e guazil pervenere i versi calcilitati. La prina cidiriane fa faita net il xi censa langola, hadino Pietroio, Lacridi, foliogo costro, curi à Vereda net il 4817. Metita-tinimi farroto i lavori critici e filologici intorno ad esso d'albra in pot; celebre fi utili quello del Vogi (Comiso, 1734). La ibil l'attoli quaritidine pererro l'Veroceri heccologii reolutra mendeglia d'ero che reca nel diritti l'effigit del commentatere, en del contrologii del commentatere, en contrologii del commentate del commen

4 Ostiglia fu Verocese sito atla caduta della signoria Della Scala. Passò quindi ai Manlovaci per vendità fattane da G. Galeazzo Viscouti. Qualche mandovaco pose Cornelio tra' suoi; coo logica simile potrebbesi mettere Virgilio tra i poeti tedeschi.

5 Le vile degli eccellenti condottieri, lavoro mutilo e guasto, è veramente di Cornelio Nipote o gli veone, foss'arte o caso, attribuito? è una quistione cha pende a risolveril pel secondo supposto, faccodo eccezione alla vita di Pomponio Attico; ma qualebe argomento non maoca tuttavia pel primo. Maffel lo dice di Cornelio sent'attro; nol non Simile sorte ebbero le opere di Emilio Macro naturalista. Visse al principiar dell'impero. Virgilio raffigaravalo in Mopso (Ecloga V. Servius) ed Oridio (Trist. IV. 40) rammenta come a lui già recchio leggesse l'opere proprie:

> Sape suas volucres legit mihi grandior avo, Queque nocet serpens, qua juvet erba Macer.

Plinio lo cita più volte senza recarne le parole. I pochi versi accennati da Isidoro non lasciano dubbio ch'egli non scrivesse poeticamente.

Una tradizione vaga fa veronese Marco Vitruvio, autore dei libri sull'architettura, ed a ragione maggiore, il suo liberto, pur esso architetto di felice ingegno, lasciò a bella prova l'arco de' Gavii e.

Lodato da Quintiliano (I. 40. 4.) come preclaro tragico del suo tempo, fa Pomponio Secondo, nè per tragedie solamente illustre, siccome colui, che sostenne la dignità del consolato (783. di R.), onde Plinio, che ne serisse la vita lo dice poeta consolare.

Gajo Plinio Secondo nacque l'anno vigesimoterzo, morì nel settantestimono dell'era cristiana. Servi a lango nell'armati in Germania; orirativa o ll'impero Vespasiano, del quale era amico, obbe il comando della Spagna; Tito gli affidò il comando della Botta che attaniava al Miseno; dove fa vittina della propria passione per la scienza non solo, ma ancora, ciò che più torna in sua lode, dei nobili sentimenti d'amanità e dal correr, nella famaso erazione del Vesavio che distruses Ercolano, Pompei, e Stabia. Fortissima tempra d'ingegno, attività prodigiosa fecero chi eggi cagitatsase erdelizione insigne, elettasse opere voltaminose nelle quali minima è la parte dovuta sila fantassia; si occapasse nel foro, vivesse tra l'armi e nei comandi; per morendo non vecchio. Le epistole di Plinio Cecilio son nipote abbondano di preziosi ragguagli intorno alla vita di questo personaggio.

La Soria Naturale non solamente è la più noterole opera di Plinio ma è ancora senza dubbio il più vasto lavoro, che fosse ideato ed eseguito nella romana letteratura. È in trentaesette libri; e il titolo non indica se non imperfettamente la mirabile diversità dei soggetti abbractuit a volti d'all'autore. È una vera enciclopedis di arti e di scienza.

vogliamo ne ricisamente dire Il nostro avvico, ne qui dar luogo ad una quistione di pura critica letteraria, estranca alta storia. Veggaosi Tiaadoscu, Pierrox *Ilist. de la littera*lure romaine.

<sup>6</sup> Maffel (V. III. 74. Scriltori) passa lo rassegna con molta finezza i moltvi che iodorebhero a ritenere nostro M. Vitruvio; ma essi compreso quello del noo conoscerne is palris, "non valgono se noo a stabilire uso probabilità. Sabellico e Merata lo chiamano Vervoese.

aciente. Plinie avea fatto apoglio di ben due mila opere sort' ogni argomento. Non fa la sola che Plinio componense. La ana Storia dalle guerre di Germania, in venti libri, secondo Tacilo, contoneva il racconto compiuto delle operazioni militari dei Romani contro i popoli del Roso e del Datublo. Strisse inoltre ibri di rattorica e di gramanistica, hat Pemponio Secondo, sao concittatino, ed una continuazione ellele storia di Antificio Basso. Lascio censessanta libri di acritti, che fore non enone se non memorie, spogli di letture, materiale per opere ideate; tutto perl e al abbiamo solo memoria per le moltissime citassimi dell'atti inagni dell'evo romano, non è meravigiia, se con hono volere, meglio che con buone ragioni, ci venga conteno i venga conteno.

Tra gli uomini chiari di questo tempo non vuol essere dimenticato Sensio Augurino poeta, che fiori sotto Trajano, e fu amicissimo di Plinio il giovine.

I nostri non forono estranci al maggior vanto di Roma, la scienza dello leggi, meltendo inanzui i nomi di Gajo e di un altro Emilio Macro giureconsulto. Visse il primo sotto gli Antonini, ebbe nome nelle scaude di diritto per l'opera delle Isibuzioni ', che rivide la luce ai nostri giorni. I libri di Macro sono perduti,

Giunta l'epoca della decadenza nella quale i continuatori dell'antica letteratura non risecono che gelide e misere copie dei primi grandi, o l'òriginalità de il genio erano passati dalla parte della Chiesa, doro fremera in tutta la sua potenza la vita della società novella, nome non oscuro ebbe il settimo nostro vescovo Gricino ° ed illustro il suo successore sua Canone 10 (IV secol'9). Di quest'ultimo rimangono parecchi sermoni e non

<sup>7</sup> intorno a Pilnio si è discorso distesamente in questa lilustrazione parlando di Como<sup>o</sup> Val. III, pag. 1955. C. C.

<sup>8</sup> Tutte le notizie informo alla persona ed all'opera di Gajus, ed al varj eruditi lavori informo al patimisseto della Capitolare si trovano nat I vol. della Biblioteca Giuridica, pubblicata in Verona (Minerva 1858) dal chiarissimo signor avvocato Tedeschi.

<sup>9 -</sup> Gricino antecessore di San Zeno nell'episcopato di Verona fu autore di opuscoli atimatissimi, i quali si sono perdoli, o passarono solto il nome di altri antori... Ce ne da nositisi Andrea Dandolo nella sua cronaca presso Muratori (Rer. I, XII, 29). nella quale viene contradistiato col titolo di dottore egregio « (Vextrust, Comp. v. I).

<sup>49</sup> Dell'opoca precia e dell'attre quisitoni toccuiti S. Zimono pertinomo più solto; ora ilimitatro ai sersono, é cronco di sono pir a prima vota tela tital tata les cen el 1848 del Gartino, che preciò a indro la corduio l'autore; accua che al vodri abionitati deva apprendi dell'attre dell'attr

pochi frammenti. Il sno dire è rimarchevole per la vivezza dell'immagini, per l'energia dell'argomentare, per la nobile e franca schiettezza dell'espressione, dalle quali note alcani lo vollere africano; il Casabanon qualificolio: Patrum Latinorum elepantissimus; lodolo il Salmasio, e Barzio chiamolo Apulio critatino. Sobbeno eltrepassi i limiti deperiodo storico saperiormente trascorso, collochiam qui la memoria della giovinetta Placidia serbatati dalla sna funeraria iscrizione V. Anche antil'altro potendo sogginagere ci pare non ommettere questa donzella che comincia nell'ero remoto il norero di quelle donne illastri che di tempo in tempo crebbero colori alla postro patria.

Fra le cose che risguardano Verons durante l'epoca romana, d'importanza no litere sarchbe il governo; ma considerando tanto i rapporti collo stato come gli ordinamenti interni, nulla abbiamo che non appartenga ancora ad altre parti di questa regione. L'initati Verona, dopo la conquisi dell'Insubria, alla repubblica col rimanente della Venezia, consta che avesse trattamento di allesta piuttosto che di vinta; poichò nè coloni ci fic totto condotta, nè venno sistentata in provincia "I, Più stretto divenno il vincolo dopo la guerra cimbrica; sia perchò i Romani considerassero come nonva conquisi ni letreno tolto ai nemici, o perchò in

Vaneta tre se ne fecero in Verona; quella del \$386 eui pramiso alcuni versi Adamo Fumano; un'altra nel 4710; e quella corredata dalle uote e dissertazioni dei fratelli Ballerioi 4739, riprodolta in Angusta 4735.

MIC REQUIESCIT
IN PACE PLACIDIA
INLYSTRIS PVELLA
INSTRUCTA LITE
RIS QUI VIXIT ANNIX
VETO ET MENS XI
ET SEPVLIA EST
SVB D V 10 OCTV
BR HER P C LAMPA
OI ET OR . . . . . . .

Sub die VI D Octobrium, iterum post consulatum Lampadit et Orestis. Recammo questa Iscritione anche per la specialità dell'esser una dell'ultime tra la cooosciute colla doppia indicazione dei consoli, il secondo anno dopo il consolato di Lampadio e d'Oreste cerrisponde all'acco 552 dopo Cristo.

C. C.

18 Bod in querie longo il lettice alla trina accuttadose della profes Provincia Gorgofico, terrore testico dalla frazione dei na popoli divisino di came e alavituda di disierto proprio. Protenica: seriono Gorennativa ordinaria, che Impliava il l'attentione più o meso inga dei diritti di conquista, ed ma vera diprodomo politico. Provincia: tratto qualunque oudiere divenerità in gieritalizione temporatano di no cossolo, d'un person, col quali que oudiere di consolo, d'un person, col quali controli di consolo, della consolo dell

alcnne popolazioni si fossero manifestati sentimenti ostili durante la guerra, o perché si reputasse necessario alla futura difesa, egli è certo che nel tempo accennato troviamo il paese retto da proconsoli.

Dopo il grande commovimento italico della guerra sociale, en il Cispadani non prescro parte, ci vene conferito il a Jun Intili. Pompeo
Strahone assendo nella Cisalpina con autorità proconsolare, dichiarò colonie molle di gueste città, non però condacendovi in tutte colonie
molle di gueste città, non però condacendovi in tutte colonie
passo alla cittadinanza romana. Quali precisamente fossero queste cononie, nessun documento lo attesta; doversi poi ira esse numerare
Verona l'abbiamo con certezza dall' anonimo autore del panegirito di
Costantino. O guena Coloniamo G. Pompojesi adipunado dedurento
(C. S.) (88 A. c.). Né molto stette a conseguire la cittadinanza roman
on voto; dono che fa anche impressioni dalla gran mano che colo pores, quella di Cesare (52. av. Cristo), essendo stata questa una delle
su perime disposizioni giunto a Roma, nel prendere le redini dello stato.
Che poi la cittadinanza di Verona o dell'altre fosse con voto, è certo
pell'assenzazione lor fatta delle tribb come da lapidi satiche.

La trihù colla quale votava Verona era la Poblilia 15. Il diritto di votazione, reso in parte illusorio dalla scaltrita distribuzione, che si fece a Roma nell'aggiungere nuovi ricevuti ai vecchi cittadini, esercitavasi, per mezzo di eletti popolari che venivano mandati ai romani comizj. Assassinato il dittatore, la Cisalpina restò contesa tra Decimo Bruto e Marco Antonio; e la Venezia, essendo ancora incerta la somma delle cose, venne serbata ad Antonio da Asinio Pollione, che la teneva colle legioni; quando il convegno nell'isola del Reno, tradi il senato, mutò i nemici iu amici, e partorì il secondo fatale trinmvirato, restò assegnata ad Antonio, e dopo la battaglia di Filippi, ad istanza di lui medesimo, tutta la Cisalpina, per legge fatta a Roma, în trasferita alla condizione Italica, come era stato pensiero di Cesare, onde nessuno col pretesto di esservi preside potesse tenere esercito al di qua delle Alpi » (Dione lib. 18). Così Verona torno Italica per benefizio d'Augusto. Che poi questi, o triumviro ancora, o principe inviasse qui nna colonia è cosa bene probabile, sì per gli usi allora invalsi nello stato, si per essere Verona chiamata Colonia Augusta nella iscrizione delle mnra Gallieniane.

A. Gellio (16. 13) ci sa conoscere come studiasser le colonie rendersi piccole immagini di Roma, cercando uniformarsi ad essa, quant'era possibile, nel civile sistema, negli uffizi e nelle denominazioni di essi. Ad

<sup>13</sup> Quindi la indicazzone post, in moltissime delle nostre lapidi.

enta di tutta la confermezza studiata, molte coso nello singole città crazadirerse, diverso il numero, il nome e lo attribuzioni de' varj magistrati. Ciò valga per chi non trovasco pienamente consono a coso d'altronde nede quanto siamo per dire, e sarà poco toccando solamente que'magistrati della nostra citta, de' quali ci sia rimanso sicuro monumento.

Come ogni altra comunità, Verona chiamavasi con nome generico Repubblica (Mus. 15, c. X.) parola cui corrisponde la moderna Stato, In Roma principal partizione era in senato e popolo; qui decurioni e plebe; avevan i decurioni la somma del governo e la principal cura delle cese pubbliche; avean insegne ed ornamenti particolari. Eran scelti tra persone cospicne, e proferiti nelle cariche più elevate, non però esclusivamente. Con ciò il governo sarebbesi risolto in oligarchia, invece consta che il popolo veniva secondo i casi interpellato; il campo cui rimase il nome di Marzio era (?) il sito delle popolari adunanze, corrispondenti ai romani comizi, alle quali intervenivano totti i liberi cittadini. Le decisioni emesse d'accordo in queste intestavano col motto ordo et populus. Medio tra questi due, per censo e per influenza, era l'ordine equestre; gli appartenenti ad esso avevano cavallo dal pubblico, ed accesso alle dignità dopo i decoriogi. Di queste prima era la Dunmvirale che godeva l'onore dei fasci. Ai donmviri, che rappresentavano il potere s'aggiungevano due altri sopra i giudizi (Duumviri Iuri dicundo). Panvinio porto opinione che nelle maggiori città questo magistrato giudiziario fosse composto di gnattro e non di dne; qualche lapida nostra coll'espressione IIII, vin. I. D. (a tacere delle aquileiensi e patavine) lo conferma, pure noi abbiamo forti motivi per ammetter ció, solo con qualche riserva. Le città possedevano fondi e capitali, riscuotevano imposte; aveano cassa pubblica (erarium), onde pure la carica di tesoriere o gnestoro dell'erario, e marmi scolpiti con fasci consolari attestano essere stata tra noi la dignità edilizia la gnale avea ottenuto quell'insegna di alto potere. Finalmente oltre i patroni che si eleggevano le corporazioni o collegi delle arti le città solevano eleggersi a protettori personaggi di conto e d'autorità in Roma; tale fu Delfio Peregrino tribano e prepretore nell'Asia per la nostra città, di cui memoria ebbe Saraina da lapide ora perduta.

Totta la sistemazione territoriale delle gran parti dell'impero, come pure gli ordinamenti politici, amministrativi e giudiniari delle città, colonie o municipi perduro, salve piccole e temporranee modificazioni, essenzisimente lo stesso fino a Costantino. Questi fui il primo ad operare il cambiamento nella costituzione romana, rendendola compituamente monarchica e sto per dire dispolica; per questo abbandono Roma dore tutti gli arbitri pi e la ferentazza dei Cestari non avenos potto cancellare l'orme probande della liberta; per questo egli adottò conoscendola poco, e professandola mon, la religione cristiana prevalente, nella speranza di dominaria e di dominare per ossa. Per questo novità l'Italia venno ridotta novamente a conditione di presenta nell'antico significato civile della parole; fu divisa in diciassette parti, ciascana delle quali ebbe alla testa un governatore col nome di consolare, correttore o preside. Dieci di queste provincie meridionali for mazano la diocesi detta Roma; le restanti settentrionali, l'altra diocesi che fu detta Italia, e con questa la Venezia e Verona. Ambode queste diocesi, naitamente all'Africa dipenderano da uno dei quattro prefetti del pretorio, ai quali era affidata la soprema cara dell'impera.

Abbiamo ricordanza di alcnne iscrizioni, segnatamente di quelle poste sonto la statua eretta nel foro, a tempi di Teodosio. Senza niteriori speciali cambiamenti governativi dopo il Costantino, Verona vedeva la fine dell'impero.

Ma uno gravissimo operavasi in questi tempi nelle masse della popolazione, latente dapprima, palese ben presto e solenne, prima toccante gli individuò siolanto, ma poi, modificando credence e costumi, passò a signoreggiar la societte minaccismo el sistinazioni, mutarne gli ordini, e in qualche parte rovesciarne le basi; tale cambiamento fu operato dalla religion cristina; onde sotto an certo punto di vista, nulla di più vero esere stata la propagazione di essa una delle canse efficaci della caduta di Roma.

Ma quali religiose credenze profesaron i padri nostri prima della diffusione del Vangelo? Per quello che risguarda? Pepche anteriori alla dominazione romana è insulle farne parola; non potrebbero essere che supessizioni più o meno verosimiti, destinite però d'ogni appoggio di tradicioni e di monamenti locali. Ma nisseme coll'amministrazione, distincti civili e colla lingua ci venne anche la religione romana e le sacre dignità, che per lo più venne anche la religione romana e le sacre dignità, che per lo più venivano conferite si decarioni, od a chi avesse sostenato civili onori: pontelle, sacerdoti, flamini, appari, sodali. Fra le noatre lapidi parecchie ricordano flamini, e talune flaminiche, non essendoi la sacredozio interdetto alle donne. Notabile una di Serioni ofesto 1º. flamine di de divinità, cosa contro le leggi (Cic. De leg. 2), qual merviglia se il sacerdozio 'uno er agratatio Noto Angusto e divinizzato

14 SOLI ET LVNAI Q. SERTORIVS Q. F.

46 Consta da fapide ov' è espressamente posto l'aggiunte gratuitus.

Mustraz. del L. V. Vel. IV.

l'adulazione al potere che sorviveva sece ambire il sacerdozio al suo Nnme, e l'ebbero tanti che formarono un ordine cittadino; sei presedevano quasi magistratura a tal corpo e si dicevano seviri augustali 16; nelle lapidi compariscono tra i decunioni ed il nopolo.

Edesa e radicata dovette essere la superstizione in Verona, ed è permesso raccoglierto dalle namerose iscrizioni votive a varie deità consacrate, rinvenute nella città e nel territorio, ed in esso le molte denomiuazioni di luoghti che palesemente si riferiscono a pratiche di culto gentiesco. Meno il sosterranco alle Selle, nessun tempio ci rimase dei molti che dovevano essere. Ricordiamo oltre il menzionato capitolino, non che erasi eretto e dedicato a Roma e ad Augusto e la fonte della dea Ferouia 1º, e le memorie di moltissime chiese eretto allo scomparire del gentilesimo sopra i delabri di quello, serbandone, ed abbellendosi colle loro snotile.

Alla caduta dell' impero romano l' idolatria era scomparsa completamente fra noi, e la religione di Cristo <sup>16</sup> col sangue dei martiri e coll' opera apostolica di beu venti vescovi gloriosamente stabilita.

È qui sia fine a questa escursione antiquaria nella quale c'ingegnammo per quanto le forze e la brevità ci permisero di dar vita alle nobili reliquie dell'evo antico che illustrano Verona, e delle quali non sia cancellata ancora l'impronta della interezza primitiva.

Altri innamerevoli frammenti ue' musei, ne' templi, nelle abitazioni arrestano spesso lo sgnardo ed il pensiero, come gli avazai d'un grande naufragio; non lasceremo di farte memoria ovunque l'opportanità sia maggiore, e lo faremo più volonieri, e perché monti spiriti gentito che cheero tra noi in onore l'antichità ci rendono più preziosi questi resti della passata grandeza, e per chiamare sa quelli vigile l'occhio nostri concittadini ...; l'idiota discendenza de' barbari non è spenta del tanto.

Q. OCTAVIO
Q. L. POE. PRIVO
VI VIRO AVG
SAC IVVEN
OCTAVIA THERIS PAY
CONIVGI R. M. ET SIBI
V. F.

47 Cui rimase ancora il nome corretto fontana del ferra.
48 Stimiame bene di unire in uno lutte le memorie relative alla nostra Diocesi.

#### APPENDICE K

## Intorno alla patria di Plinio.

Come d'altri nisigni così di Plinio è contrastata la patria. Lascianulo l'opinione dell'Eccentrico Arduino, che in un momento di malumore lo disseramano e non s'ebbe seguaci più che egli non desse argomenti, Como e Verona stanon in tenzone originuta sino dal primo rimovarsi dei classici studi in Italia. La nobile gara non fermossi ad asserzioni; si l'una che l'altra eressero statue all'ambito concittadino, Como sulla facciata della cutadirale, Verona nel foro. Dall'una parte e dall'altra corsero sertiti vigorosi, oppugnanti i rispettive ragioni. Per Como stuttero Padricio, Rezzonios, Revelli, Girvis, Kibb e Cantti; per Verona Petraca, Panvinio, l'Anduino (che poi mutossi a favor di Roma), Vossio, Masson, Ughelti, Pinic Midlic (che più mutossi a favor di Roma), Vossio, Masson, Ughelti, Pinic Midlicio, di Commanda del primo di Primo del mentio serio del consonelli di rivori al Commachi. Nofi ra un parlare audoce du un indecoroso lacere seggiamo il primo, fidando che ne seggioni l'amore legittimo del patrio vanto.

I principali argomenti, si positivi come negativi degli avversari, stanno con brevità perspicua esposti nella Storia della diecesi di Como del Canto e noi li riproduciamo opponendovi quanto soggiungono i nostri. Dicesi adunque:

- Valido appoggio dei Veronesi essere l'epistola dedicatoria di Plinio a Tito Vespasiano che comincia cosi: «1 volumi della Storia naturale or ora compiuti, lavoro ignoto alle muse del Romani tuoi presento con ilbera lettera a te, giocondissimo imperatore, e sia questa la più cara tua, mentre imiti il gran gentiore; poiché ... tu solevi.
  - Fare alcun conto degli scherzi miei,

- per adoperare a schermo Catullo, mio сооткавалко • ma doversi poi tare come sia sopetta questa panala non se ne avendo altri esemi pi latinità; in codici parecchi leggersi congerraneo, motto il quale derivando da Gerra, baja, non importerebbe che lepido compagnone; e pur tennado il contervaneo non perciò se ne avrebbe considadine, sibbene della stessa terra o regione; questo poi era verissimo, dascibè l'uno è l'altro traspadati.

Insistono: gli anichi averlo tenuto comasco; nel catalogo Bitarrium errorum di Cajo Svetonio Tranquillo tovarsi: Pinius Svenndus Monocomariui; se anche il libro non vogliasi di Svetonio essere certamente vetuso; non solo: nel cronico d'Eusebò da Cearera votto Plano XII di Trandidirsi che Pfinio Svenndu Monocomense oratore e atorico insigne per une resistava il Svesuvio. Questo trutto essere sincero trovandesi nella traduzione armens di quella cronaca e nell'antichissimo palimesste scoperio dal Maj; roce pressoché moderna aver chiamato primmentae Pinio Verenese, d'un certo Giovanni prete mansiotario di Verona, ignorante come portava il sun de termo.

Stare inoltre pei Comaschi molti longhi dell'opere di Plinio il giovine. Nella lettera di deorinone Comazio Firma (L. 1., p. 19) « tus si (divine). Nella lettera di deorinone Comazio Firma (L. 1., p. 19) « tus si (divine) della mia patria; teco ussi alla scaola; dai primi anni abitummo una sobic assi, tuo padre fu l'amico di mia madre e di mio zio materno e di me, per quanto l'età lo permetteva; ciò addimostrare come lo zio materno di Plinio svesse in Como il donzicilio; edi una orazzione al pratrammentare la magnificanza propria e quella de'suoi parenti. Aggiungasi hese e Plinio maggiore fosse stato veronees avrebbe avuto i suoi bonio, invece il nipote che ne fu l'erede ricorda tratto tratto beni sul Comasco, no una volts sa quel di Veronezi, lo stesso aversi a dire delle lapidi molte e genulne che recan il nome de'Plini essere a Como; poche ed incerte le veronesi.

Bellissimo argomento infine assecurare al Lario quel grande, l'amore cioè, con cui cercò e descrisse cose locali dimentiche o trasandate da altri scrittori. — Questo pei Comaschi.

Egli è vero anzitutto principale de'nostri argomenti essere la parola comterraneo riferita a Catullo nella dedicatoria all'imperante Tito Vespasiano: Namque tu solebas meas esse aliqui putare nugas, ut obiter emolliam Catullum conterraneum meum. Noi ne difendiamo la lezione ed il valore. È Ingegnoso il sostituire congerraneo, ma non accettabile stante che tal parola è priva dell'appoggio di qualche buon codice, ne viene reclamata dalle regole di sana critica per qualche contrasenso o qualche difficoltà ch'altrimenti emergesse nel contesto; anzi, al contrario, esso la partorirebbe, nè potriasi adoperare senza notevole improprietà. E per vero, anche lasciando che dal pochi esempi recati di questa parola non s'appalesa gergo soldatesco castrense verbum, troviamo che congero ovvero congerro. (Cum quo familiariter et facete confabulamur Congerones sodales familiariter conviventes mugis inoptiisque tempus simul ferentes, CALEP.-Fonc. Lex.) reca l'idea del convivere e del confabulare; ora, come mai poteva Plinio chiamare così Catullo, vissuto un secolo addietro? se una qualche uniformità di vita o di studi fosse corsa fra i due, in senso un po largo, starebbe; ma quale ravvicinamento mai tra la vita e l'opere di Catullo scapestrato, mordace, festivo, e la scientifica gravità di Plinio Secondo? Che se egli stesso chiama inezia il proprio lavoro (nugm) egli è, parmi, perchè la romana educazione severe ed alle cose stimava soltanto la guerra e l'amministrazione della repubblica; ed anche per una certa modestia non disdicevole nel presentarsi al suo imperiale amico.

Nè più felice troviamo la supposizione che lascia il conterraneo, ma solo per indicare latamente il paese. Como e Verona furono ambedue traspadane e tutto il settentrione d'Italia non mancò d'essere chiamato Gallia ; sta bene: ma in bocca di Plinio peccherebbe tuttavia di inesattezza, essendochè nella partizione d'Augusto, cui attiensi nella sua geografia, Verona era nella X regione d'Italia, la Venezia: Como nell'XI veramente Gallia. Di più, conterraneus porta la impronta di parola castrense, ciò che attagliasi alla dichiarazione di Plinio stesso e porge l'adito ad altre osservazioni. I cercatori delle più remote manifestazioni dell'idioma italiano si fermano con giusta insistenza intorno al latino castrense, e vi trovano parole o radicalmente simili o per senso speciale, costrutti e forme italiane anziché latine. (MURATORI, Ant. I. dis. XXXII, XXXIII. CANTU. St. Un. doc. GALVANI, Dei popoli ital. ecc.) Non sara quindi arbitrio ne sottigliezza, se in mancanza d'altro riscontro per aver il senso d'una parola appartenente al latino costrense ci rivolgiamo all'italiano. Ora in questa lingua, come terra s'usa per città « siede · la terra dov'è nata ful - O mantovano io son Sordello della tua terra » e di esempi se n' han mille, così conterraneo è parola usata ed intesa per nativo della stessa città, non già della stessa regione o paese in lato senso; e perció il Comasco parlando d'un Veneziano non direbbe già; della mia terra, nè direbbelo pure d'un Milanese, nè anzi, d'alcuni delle riviere stesse del Lario, salvo sempre che a stranieri non parli in terra straniera; che allor passerebbe. Tuttoció è chiaro abbastanza, ed il lettore intende più là ch'io non dico. Ne altrimenti la pensò tal valentuomo caldo pei Comaschi, il quale ad aggiustarla coi conterraneo non vide spediente migliore che donare a Como anche Catullo.

— Dagli antichi Plinio fu sempre tenuto comasco — Evvi a dire. Tra gli antichi, accade intorno ai due Plinj il golfo abbaglio di confonderii in uno solo cui tribuirono l'opere e la vita d'entrambi; forse causa ne fu la indentità del nome. la strettezza dei rapporti.

Gii fino dall'età di Sammonico Sereno, vissuto a' tempi di Alessandre Serero nella metà prima dei scolo Ill, cominciasi da intravedere l'errore. Plinius (dice) ut seitis ad Trajassi usque imperatoria perventi estatem. Marcobio che cita questo passo, circa due secoli dopo (1901), vi scorre so-pra senza chiedere quale del Piinj viresso al tempo di Trajano; se mo che nella sos mente esisterare un solo. San Gioriamo, contemporame di Macrobio, paria d'un Plinio solo, chimandolo orstore e fiosofo. Vetasi or qual peso vada concesso ali indicazione Primierum Fonescomessi recata nelle memorie biografiche unite all'opera di Svetonio. Primieramente quello servito mo è genoino. Ciò non solo dello Scaligere o del Maffei, ma dalla

più parte dei critici si ammette, compresi i Comaschi stessi. Sebbene antico, noichè trovasi nei codici Parigino del X e nel Vaticano del XII secolo, quell'opuscolo non può assegnarsi più addietro del IV secolo. A quell'epoca la confusione dei Plini era già consumata, e l'autore , qualunque fosse, non fece che ripetere seccamente quanto correva. Dello aversi poi detta Como patria dell'unico Plinio e non Verona, trovasi facil cagione nello accennare frequente che fa Plinio il giovane a Como nelle sue lettere, mentre Plinio il vecchio non tocca mai chiaramente della sua patria. Ci ha di più. In quell'opuscolo stesso la parola Novocomensis forse fu intrusa. Francesco Petrarca, il quale se ne valse tanto da recarne sentimenti ed espressioni nei libri delle Cose memorabili dice : « Ne da Tito Livio separerò te, o Plinio Secondo veronese, da cui non sei nè per età nè per patria lontano » : dalle quali parole puossi arguire che Novocomensis non fosse nel codice da lui adoperato. Lo stesso dicesi riguardo i codici avuti da Vincenzo Belluacense ed a saut' Autonino, i quali nello Specchio Storiale e nella Gronaca recano estesa quella vita pure senza il Novocomensis.

Appoggio primario dei Comaschi, e prima causa della controversia è il testo d'Eusebio Cesariense più d'ogni altro esplicito, dal quale, per ciò appunto noi caviamo perspicua conferma del detto circa la confusione dei due Plini. Là è scritto come nei tempi di Traiano vivesse Plinio comasco oratore ed istorico, e ch'egli periva nell'osservare il vesuvio (Eus. C.Es. Chr. ad an. XII Trajani); ma il Plinio vissuto indubbiamente ai tempi di Trajano, come attestano la corrispondenza epistolare ed il panegirico, non può essere il Plinio, che pure indubbiamente era morto durante la grande eruzione del vesuvio, cioè ventisette anni prima che Trajano imperasse. Dalla qual considerazione, parmi restar chiaro: o che Eusebio fu intinto pur esso dell'errore intorno ai Plini, o che l'opera sua subi in questo punto un guasto anteriore alla versione armena ed al palimsesto del Maj. Nel primo caso cade l'autorità dell'uomo; nel secondo quella del libro. restandone solamente chiaro quanto a noi conferisce; la confusione dei due Plini. Dopo tutto questo egli è vero nè più nè meno, primo pei secoli nostri ad asserire Plinio veronese essere stato un tal Giovanni prete mansionario della cattedrale, vissoto sul principiare del milletrecento. Ch'egli fosse proprio ignorante qui non merita concedere ne contrastare (ne parliamo a luogo), tuttavia o ingegnosamente lo scorgesse o l'indovinasse ovvero trovasselo scritto com'egli dice in quadam historia, precedette ogni altro nel distinguere ciò che gli antichi da Sereno in poi avean malamente confuso, poiche nello scritto Brevis adnotatio de duobus Plinj, premesso anche al codice di Lincoln ed al Vaticano propone ed ingegnasi provare quanto è per noi fuor di quistione, cioè che i Plinj furono due; Plinj duo fuisse noscuntur, rendendo cosi buon servigio alla critica storico-letteraria e svelando l'errore ch'avea porto argomento a Como per asserirsi patria del primo Plinio.

Motit looghi dell'opera di Plinio II giovane stanno pei Comaschi. Non ne recammo dule del migliori cia hieron on provan molto. La lettera a Corno mazio Firmo non dice che Plinio nascesse a Como nè che vi tenesse stabil dimora, ma nemmeno lascia nettamente supporti; sol si raccagite che Plinio vi si recasse alcun tratto. Più debole ancora è l'argomento che vuolei tarre dall'orazione ai Padri Norscomensi, ove troctora la munificenza de suoi praenti. Il senso proprio di questa voce latina è veramente di genito, to utti al più preso con larghezza di progenitori, e con cio li razno vi si cerea un'allusione a Plinio II vecchio, Anzi, chi bene avvisi come il si cere un'allusione a Plinio II vecchio, Anzi, chi bene avvisi come il migotto non l'assisse circostanza per magnificare lo zio, non reggenolone un'allusione a Plinio III vecchio, fratto con noi a credore la cosa contraria, che che, se tacque sia stato appunto nne a varedor region di malare.

E poichs siamo su Plinio il giovine, alla nestra volta vogliamo notare che parecchie espressioni nelle sue teltere (Veromenishis montris; L. v., qs. ult. Catullus meus, L. I., qs. Il) sarebbero bene occure se non si ametesse veronece el isno zio e podre adottiro. Noi ci fermiamo qui. Ma Parvinio e Maffei in grazia di questa adozione reclamano anche Plinio Cecilio; veda il lettore.

Non vogliamo ora cavillare per attenuar l'argomento del uno darsi moria di ville o fondi, cui l'inio avesse sul Veronece; è argomento negativo che poco nuoce e poco giova. Di speciosità maggiore è quello dedotto delle lapidi. Lo confessiamo, poche, muttle e quel ch'è peggio, perlute sono le lapidi veronesi relative a Plinio; abbondano invece le genuine comstech. Boi di queste non una parta di Plinio naggiore; in secondo losgo chiunque non digiuno in fatto d'antichi è scorra, vedrà che quelle unite al gentilizio appellativo dei Plini reican un cognome greco che generalmente mestra condizione libertina, cosa d'altronde confermata anche adalla professione espressa di quelle itable he na lungo sovvince il motto theri gracuili hodie Cornecii; onde questi pretesi Plini si risolvono la più parte il laberti; ne dib meravigile sa vendo il nipote Cecilio, recato cci beni anche il nomo dello zio materno, questo per teredità o per manumisione restatoso diffuso in Come. esi suemesse in Verona.

Bell'argacento infine, dicone, ad assicurar a Como quel grande, è l'amore on cui cercò e descrises cose della città de del ago; il srebbe, diciam noi, se non fecsse altrettanto e più, riguardo a Verona, ad uomini e cose veronesi. Cinque votte cita Catullo; ben diciotto nomina e loda Cornello Nijote; ricorda le pitture di Turpilio cavaliere della Venezia, mirabile perché dipingesse colta sinistra mano, le quali esisterano a Verona; parà dei nostri pesci, del modo di pigilari; dell'alte, ad ple puon lancos, dei grani e ripetutamente dell'uve e dei vini; onde non ci crediamo grana fato parafili rolgendo a nostro favor quell'argenencho lable quali cose tutto, fa-

cendo anche grazia a chi legge d'un buon fascio di autorevoli citazioni, ci pare poter conchiudere con bastevole probabilità: Verona non Como patria di C. Plinio Secondo.

Forse in tanto frugare di codici e di memorie antiche potrà dar fuori qualche nuoro e non impugnanile argomento all'onorerol quistione; se non sia in favore di Verona ce ne consoleremo colle parole del re Carlo Alberto quando piativasi di qual horgata fosse Colombo: fu italiano e mi basta.





V.

# Dalla caduta dell'Impero Romano fino si primordj del Comune.

(466 - 1100).



uando si spense in Occidente il nome imperiale, l'Italia compenetrata nelia vita di Roma, partecipe in coal imode alle sue conquiste de all'olio delle vinte nazioni già diventa posta d'armi alle torme dei Barbari, i quali per sei secoli, succedendosi come ondate d'una marca, seendevano rubando, manomettendo, tormentando le rovine, quando più non seppero che cosa rapire o come vilpendere i vinti.

Ne stimolo era soltanto brama di vendetta o di ricchezza; chiamava la posizione geografica; conducevano le strade, già vanto di Roma e vincolo della conquista; le stesse rivalità sangninose fra gl' invasori terminavano a nostro danno.

Cinque dominazioni straniere si succedettero dal 176 all'842 nella penisola. Tra queste, la peggiore fo la bisantina; nelle suaseguenti, la franca, mettendo capo in essa la definitiva scissarra dell'Italia, la sua dipendenza a un impero che non fu mai Romeno se non di nome; e la signoria politica dei vescovi di Roma. Tre fatti che contengono la ragione di tutte le nostre, non terminate, sciagure. Compiono questo periodo

Hustraz, del L. V. Vol. IV.

una larva di regime uazionale lacerato da rivalità e da guerre; le scorrerie degli Ungheri cui le genti sparentate credettero precursori dell'ultimo gioruo; ed il passaggio della già serva corona italica sulla testa d'un sassone e de' suoi successori (842-964).

Verona fu delle città più mescolate iu questi avveuimeuti; e le sofferenze che pur ebbe a tante altre comuni la circondarono almeno di storica rinomanza.

Eruli. Facile vincitore, artefice inconscio d'una delle maggiori rivoluzioni ma destituito di mezzi, o di genio per destare vita in tanta rovina, regno Odoscre vent'anni. La dominazione degli Eruli diede luoco alla più vigorosa degli

Ostrogoti mandati con astutai greca in Italia dall'imperatore Zenone. Battono da Teodorico sull'Isonaco, Odofere ritirossi in Verona, o antiché aspettarvi l'assedio sordi sui Goti che furono ad un filo dal rimanere sbarsgitati; ma Teodorico prevalue; parte degli Eruli fu caccitati in Aŭige (Rosono), parte scampo per la cita; abbandonandol al vinctiore (489) (Hitt. Mucella Ap. Murati.). Odoscre invano ritento fortuna a Roma ed a Ravenna; ripulasto, vinto, tradico, indi di regarae.

Temuto di fuori, dentro vigoroso, senza fortemente gravar sui vinti, serlando però ai vincitori il terzo delle terre tenute dagli Eruti e l'onore dell'armi, non può dirsi tristo il regno di Teodorico, quantanque sulla fine, per intolleranza religiosa e per sospetti politici rompesse a crudetta. Sia però detto in pace, non furono secreti di torto gl'Italiani, che allora cominciarono a disconoscere e guantare il possibile beno presente colle erutite vocazioni del passato.

Ravena e Verona ferono le citti dove dimorò maggiormente. La nostra predicesa per trovarsi al centro del regno (che comprendeva oltre Italia e Sicilia, meno Lilibeo, Norico, Rezia, Vindelicia, Pannonia, Illirio, per essere il nodo delle ve principali ed agevole quindi l'opporia de esterna minaccia ', Qui era quand' accade il tumulto Ravennate fra Cristiani e Giudei, e quando Severino Boezio perorò insanzi a lui la causa d'Albino e del senato romano. Fra gio ordinamenti di Tocolorico che ci risguardano più da vicino, ricorderemo com' egli tsitutisse o rimovasse il pubblico servizio fiuntiele sul Po, do Otiglia in giò, a mezzo dei Demonio o barche corridore (fuguece); vietasse sui nostri fiumi il pescare per mezzo di siepi e traveres che impaccivano la narigaziono. Ebbe genio

d Questo ricavasi anche dell'anonimo Valesimo, il quale nota come Teodorico risecto a Verona » per limore delle genti ». Ennodio nel punegririo recitatogli, menzionando la città diec « la lus Verona», « da che portrobesi inferire sino o' altono gi tomiuciasse l'aggiunto di Verone e datogli de suoi connazionali (Dietricha Bern) e segnatamente nel promun del'Abechtungen. edilitio; fosse amore d'agiatezza, ragion di difesa od emulazione delle nobili opere del Romani, cresse sal Golle un regio palazzo, restauroi acquidotti e terme, ampito la città, la circuì di nove mura; nè per questi benefui; gli în perdonata la demolizione d'un oratorio dedicato a santo Stefano, che si volte, forse a torto, atto di ariana ostilità. Le successive disgrazio d' Italia e il buon senno storico rionestarono quasi, affatto il

nome di Teodorico; ma convien dire he tristo l'avesse quando mori (326), essendo carsi interno a lui racconti strani o pauresi. Era in voce, tra l'altre, di rapporti colle infernali potenze: un bassoriliero sulla faccitata di San Zeno motra come il demonio lo servisse a caccia di cavallie cani. La mente dell'artista è chiaco con versi degnissimi dell'opera e del soggetto:

O regem stultum petit infernale tributum! Moxque parquur equus quem misit damon iniquus. Exit aquam nudus, petit infern anon rediturus Nisus equus, cercus, canis huie datur; hos dat Acermus,

Fortuna non fu tanto cortese all'Italia da concedergli successori a lui pari. Un fanciullo, una buona e colta, ma debole donna, un traditore; Atalarico, Amalasunta, Teodato non potevano raffermare il regno Ostrogoto. Sotto Vitige cominciò la rottura coll'impero. Pretesti, appoggi, armi, non mancarono a Giustiniano; Belisario prima, poi Narsete durante i regni d'Ildebaldo, Totila e Teja, condussero quella guerra che diede l'ultimo crollo a Roma, partori dubbia fama ai vincitori e molta gloria ai caduti; mutò in peggio le sorti italiane, lasciando il paese, per poco e male, provincia bisantina (554).



Durante la guerra Verona fu scena sanguinosa d'un colpo di mano, ajnato da tradimento che, dovea porla in potere de' Greci. Al primo istante sorpresi i Goti si ritrassero sul colle, ma rifatto amimo piombarono soi nemici e l'impresa andò a vuoto, senza che i cittadini vi prendesser parte.

Ben atrimenti fa, quando caduto l'eroico Teja, o cossata ogni resistema da parte de Goti vennero gli imperiali per occupare la citta. I nostri che avevano opinione sinistra di que'pretesi liberatori chinsero le porte e si difesero bravamente; così fece anche Breecia (AGNELLO RAV; Tor-FANN). Dovettero osogicare in breve le due generose, ma resil torvanto del primo indizio di vita del popolo italiano, della prima protesta armata contro la dominazione straniera.

Coi Bianatini cessarono l'antiche forme governative; senale e consoli a Roma; consolari, correttori, presidi delle provincie; il paese ebbe nuova denominazione di Esarrato: apl'interni distretti amministrativi preselettero i duchi. Il vincitore Narsete fu primo esarca. Governò in modo da fario diare, ma o non fosse ladro a tutta prova, o sonifinate fossero le formi di Costantinopoli, cadde in disfavore. Oltraggiosamente richiamato, non obbede vendicossi ecciando i Longobardi, che già conoscevan la strada, a calar in Italia. Sofia mandò Longino, il quale acquisió celebrità perdendo in pochissimo tempo quanto Belisario e Narsete avevano conquistato in trena'ami di guerra.

Lougobardi. Di qual ceppo, d'onde, per quali vicende venisse questa gente cui era gloria • pochezza di numero s' (TACITO) dicono le storici intorno al nome fantasticarono gli eruditi. Calati dal Norico sotto, la guida di Alboino, senza contrasto invasero il Friuli e lasciandosi addicto, non occupate Padova, Monselico e qualche altro luogo, finnero a Verona, vitas senz'arme (568). Prima a resistere, fu Pavia, espugnata dopo tra oni d'assedio, nilmia impresa d'Alboino, il quale toranto a Verona, festeggiando con orgie barbariche la san vittoria, incentrò la morte che tutti sanno. I Longobardi, a slogo di dolore, saccheggiarono la regale dimora; Rossanada, falitole il colpo di reganze, fuggi, portando il tesoro, col complice e l'amante a Ravenna presso l'esarca, ove il veleno ed il pagnale termiantono la sozza tregdicti (Veli la fig. qui contro).

Alboino fu sepolto sotta nna gradinata del palazzo, ed inviolato per due secoli rimaso l'avello. Al tempo di Paolo Discono, Giselberto, duca di Verona, fecelo aprire, ne tolse la spada e il regale ornato, millantandosi poi con sciocca facezia d'aver veduto Alboino.

Breve regno ebbe Clefi. Lui ucciso, i duchi la fecero da padroni ciascnno nella propria città per dieci anni, al termine de' quali Autari fu re. Questi pure tenne sede a Verona. Duo fatti racconta il pontefice





Ranchetto d'Albaino.

sas Gregorio, e nell'uno e nell'altro fa menzione di lui che vi soggiorana, Qui cicherò le nouze con Teodolinda figiniola di Garibaldo re di Baviera; alle quali fra gli altri duchi intervenne il torinese Algiuldo, cui la bella regina, sonto Autiri, seelse a compagno di trono e di letto. Dopo questo matrimonio più non troviamo Verona immischiata negli avvenimenti del regno fino alla caduta d'esso. Non sia però chi inferieza da tale silenzio della storia, la fleitici del paese; nazi parecchie seiagare in quel tempo resero trista la condizione e farono causa che Paria diventasse la stabil dimora dei re longobardi. Un primo guajo recarono i Franchi. Mandati da Childeberto contro il re di Baviera ne desoltro lo stato; movendo quindi contro Autari per la Rezia e per val d'Adige calarono sul Veronee. Qui ebber con violenza molte terre e castella, altre a patto di salvezza, peridamente spianate. Non fu che principio dei mali.

L'anno dopo (389) dintrio per tatta Italia; le città sul basso corso dei funti ebbero a softrirae, ma il danno di Verota fu indescrivibile. Verso la metà d'ottobre l'Adige crescitato oltre modo altago la campagna, ingresso attorno le mura si che giunse a scalzarie e rovesciarie in più tuoghi, cog ususto infinito alle abitazioni et alle cose e morte a moltissini, lasciando la città mezzo rovinata e iu gran parte sepolta nell' sumasso di gibija ed i patame che avea travolo nella na rapina. Di fi due mesi un incendio, appicatosi, sembra per caso, ridusse in cenere quanto cra sfuggito alla rovita dell'acqua. Vennero dietro carestia e peste a metter colmo alla decisione e sepgenere l'antici florideza, talchè Verona e per l'inerzia del barbarico governo e per quell'abbattimento che segue le gravi e insistenti siagure non pobe i ristorrai se una lungo volger d'augure non pobe i ristorrai se una lungo volger d'augure non pobe i ristorrai se von a lungo volger d'augure non pobe ristorrai se von a lungo volger d'augure non pobe ristorrai se von a lungo volger d'augure non pobe ristorrai se von a lungo volger d'augure non pobe ristorrai se von a lungo volger d'augure non pobe ristorrai se von a lungo volger d'augure non pobe ristorrai se von a lungo volger d'augure non pobe ristorrai se von a lungo volger d'augure non pobe ristorrai se von a lungo volger d'augure non pobe ristorrai se von a lungo volger d'augure non pobe ristorrai se von a lungo volger d'augure non pobe ristorrai se von a lungo volger d'augure.

Meglio che razzolare qualche fatto e nome di nessuu valore toccanti il periodo longobardo, stimiamo accennare al cambiamento d'alcuni rapporti e condizioni del paese.

Notevolistimo in prima quello della geografia politica. Il none d'Italia restò in uso, ma circoscritto alla promocia Costantinima, onde utella corona di Algilallo, questi vien detto Rex tetius Italie. Farono quelli di fuori, i Franchi el Greci, che presero ad initoliora questa regione Longolardia, onalo interni il tolo dirennto atabile e popolare. Seguendo l'uso dell'altre genti germaniche, i Longobardi chianavano Austraria la parte oriente del reggo, Nessiria la occidentale (V. Struxxan's Hist. Alsas - Italies N. 1), nomi che non ebbero alcuna connessione co' scomponimenti politici, del quali mon serbossi menoma traccia. Nel linguaggio ecclessiatico poi si conservarono le appellazioni antiche, onde troviamo negli atti sinodali ed vescovi dirsi la docesi quell' Italie e uella l'erazis; dalle civili transsizioni il ducato, culla Longobardia e uell' Austrasi; alle civili transsizioni il ducato, culla Longobardia e uell' Austrasia (Codex: Long: Unissista II. Sec.).

Il ducato eretto fra' primi cadde col regno. La sna estensione pare coincidesse coi limiti territoriali dell'epoche precedeuti in nulla mutati dai governi succeduti al romano. Lo circondavano i ducati di Viceuza, Treuto, Brescia e Mantova, che, un po' più tardi, fu longobarda such' essa.

È noto con quanta ampiezza di potere governasse quella militare aristocrazia che germazionente scegliera i lar dal -proprio seno, capo non padrone; ubbidira, se, come, quando piaceta; lo guerreggiava, lo deponeva; sistema il quale impedì la conquista dell'intera penisolà e determinò in parte la caduta del regno. Veronà di tanti che pur dovette averne in 200 anni ricorda tre duchi soltanto. Zangraflo, che ribellatosi con altri ad Algitulo restonne vinto e du cciso in battaglia. Lupnee, at tempi di Addonado, alla cui pieta è della sua donna Ermelinda, si viola estribinire l'erezione del monastero di Santa Maria all'Organo; e quel Gisalberto vissuto a' tempi di Paolo Warnefrido che violò il sepolcro d'Alboino.

I Longobardi non avevano leggi scritte quando vennero in Italia. Il primo codice pubblicato sotto Rotari può considerarsi qual raccolta di usi nazionali; questo pei vincitori; e i vinti? Impoveriti da ripetnte partizioni del terreno, da spogliazioni arbitrarie (PAOLO DIAC.); respinti non solo dall'esercizio dell'antorità regia, ducale, comitale, ma da qualsifosse ingerenza guerresca, politica, amministrativa, non arrivavano a conseguire se non gnella derivante dalla professione ecclesiastica e dal notariato, esigenti un po' di coltura, perciò dispette dai barbari, beati e superbi nella loro ignoranza. Del resto le vecchie popolazioni, confuse sotto ii nome di Latini, poteano vivere con legge romana. Nessuno ignora quanto discordi sieno gli autori intorno al reale valore di questo diritto. Alcnni, attese le restrizioni annesse all'occupazione armata, e l'altre portate dagli usi e leggi longobarde e gli arbitri d'ogni sorta che poteva commettere il longobardo, quando il suo interesse fosse per cozzare con quello d'un latino, lo trovano illusorio, indifferente e peggio. Altri s'ingegnarono di provare che il poter vivere con legge romana importava ne' Latini una vera libertà civile. Fatti speciali abbondano per ambe le parti, talchè nel fermare una opinione ci sembrerebbe dover tener altra via prendendo le mosse da alcan che di generale; non dimenticar mai, per esempio, che il fatto della conquista per se solo fa supporre ogni male: che in questo caso i conquistatori fra nordici stessi erano aspri, crudeli ed ancora mezzo pagani (PAOLO DIAC. - S. GREGORIO Dial.); che l'autorità de'duchi diventava sconfinata per gli arbitri contro i quali non davasi richiamo; vedrebbesi allora a ben piccole proporzioni ridotta la pretesa libertà de' Latini.

Mà la quieta ricerca di si remote cose, impigliano passioni e interessi viventi. Lo ripetiamo, per quanto funeste all'Italia sieno state le conseguenze della conquista Franca, non possiamo torcere per questo il criterio storico, chiuder gli occhi sui fatti e trovar la signoria longobarda equa e benefica a ogni costo.

Gli usi e costumi l'oro mitigarono il tempo e il contatto della non mai spenta civiltà italiana; uno però ne trapiantarono stolidamente feroce come il duello gindiziario (MAFFEA, Ver. III. Arte Cared.). Nulla del resto abbiamo a soggiungere che presenti alcun interesse riguardo Verona in mesto neriodo.

Esaminata no' snoi immediati fattori e nelle sne circostanze la caduta de' Longobardi, non puossi a meno di vedervi la risultanza d'una grande macchinazzione avente per centro Roma, che con abile pertinacia mettendo a profitto le scissure della gente, la superba dappocaggine dei Bisantini, l'officio sentimento religioso degli Haliani, l'ambizione dei succeduti a Carlo Marsentimento religioso degli Haliani, l'ambizione dei succeduti a Carlo Marsentimento religioso degli Haliani, l'ambizione dei succeduti a Carlo Marsentimento religioso degli Haliani, l'ambizione dei succeduti a Carlo Marsentimento religioso degli Haliani, l'ambizione dei succeduti a Carlo Marsentimento religioso degli Haliani, l'ambizione dei succeduti a Carlo Marsentimento.



tello, spinse in rovina quelli ch'erano sul compiere il conquisto d'Italia. La parte che in quella catastrofe ebbe un nostro cittadino ce ne porge conferma.

Tra i Longobardi stabiliti a Verona o per acquisto degli avi, o per benefizio dei re, Vettari possedeva ampj terreni fra il Tartaro ed il Po con bella parte della selva Ostiglia. Aveva tre figli, Anselmo, Aldoino e Giseltruda. Costei data in isposa ad Astolfo fratello di Rachis duca del Frinli, schinse l'adito a nuova famigliare grandezza. Poiche morto re Lintprando, rejetto come imbelle Ildebrando, Rachis, portato al trono, abbandonò al fratello il ducato Frinlano. Darante quel regno fu sosta alle gare vecchie e recenti fra Longobardi ed il papa. Era dedito il re ad esercizi religiosi tanto che, presto lasciata la corona, si rese monaco in Monte-Casino. L'esempio ebbe illustri seguaci; uno fu Anse mo che abbandonato il potere fabbricò primamente nella Frignana l'abitazione cenobitica di Fanano (750), indi presso il Panaro, in pertinenza del Vico-Persiceto, fondo la badia di Nonantola, arricchilla di propri beni ai quali più tardi s'aggiunsero i fraterni; Giseltrade poi, per la seguita elezione di Astolfo, divenuta regina, ottenne all'istituto Nonantolano privilegi e favori. Ma Astolfo era nomo di ben altra fatta, Gnerriero, dominato dalla vecchia ambizione d'Antari e di Liu prando combattè l'impero e posto fine all' esarcato minacciava Roma. Allora stridere papa Stefano, calar due volte Pipino già re de' Franchi, e restarne sommesso fremendo il Longobardo.

Come questi fu morto, fosse per amore alla persona o per favorire le aspirazioni di Roma, l'abate di Nonantola eccitò Rachis a rimontare sul trono. Questi ascoltollo e scese in campo. La Tuscia dichiarossi per lui : ma trovossi a fronte un emulo scelto da' Longobardi ed un avversario non aspettato nel pontefice istesso, cui Desiderio aveva saputo piegare a sè con vili e non sincere promesse (Cod. Kar. ep. viii). I maneggi d'Anselmo riusciron a vuoto del pari che l'armi di Rachis. Fuldrado, abate di San Dionigi, legato in Italia del re dei Franchi spedito dal papa, stipulò gli accordi. Rachis novamente si ritrasse nell'ombra monastica e riconoscinto Desiderio ebbe a prendersi l'incanto gusto d'una mezzana vendetta spogliando l'abazia di Nonantola de' privilegi e l'abate cacciando in esiglio. Passo tempo. Il re non destro, non risolnto abbastanza, trovossi alfine, aizzante il papa, avvolto in guerra contro Carlo il cui esito poteva esser dubbio, se il nemico fosse stato solo di fronte. Ma infiniti maneggi, condotti dall'esule abate co' suoi antichi aderenti, coi partigiani di Rachis, coi nemici di Desiderio, sedotti dalle promesse del Franco, ajutato dalla gente monastica e latina, per lo più e naturalmente nemica, apparecchiarono la turpe diserzione dell'armata longobarda al passo di Susa. Desiderio, reso

impotente a resistere in campo, si chiuse in Pavia, mandé Adelchi colora coi figii di Carlomano in Verona (Gristiame pre omnibbas ciristolibus longobordorum. ANAST. in Hadr.). Ma s'avicinando il nemico di Carlo, Adelchi veggendosi diserto e attorniato da geate, che men penava a resistere, teggi di nascotto salvandosi a Costantinopoli, dov'ebbe « pascoto di parole, nóm mai grandí forze per rimettersi in trono « Anche la pronta resa di Verona vuolsi attribuier alle pratiche d'Anselmo che a guerra finita ottenne da re Carlo « sterminata donazione di heni in compenso dei buoni servigi a lai prestatti in quest'impresa « Carlo di



Carlo Magno.

2 MURATORI, ad An. L'ultima pergamena nostra coi nomi di Desiderio e di Adelchi è dell'aprile 774.

Illustraz, del L. V. Vol. IV.

Neustria fecesi chiamare (forse primà della caduta di Paria) re de-Longobordi o re in Italia; ma la nazione non più dominatrice rimase ricca e potente se non numerosa, e vedremo alcuna delle sue vecchie stirpi dacali con forte conato racquistarsi il troco, prima che il tempo e gli eventi confondessero le due schiatte Italia e Longobartia.

I Franchi. Non apparentemente gravi né subite furon le mutazioni net reçon, ed vero chia prima le cose notre soto il dominio de Franchi procedessero • aon altrimenti che se, morto Desiderio, si fosse portato al trone un successoro della stessa nazione · (Disxxx). Sett'anni dopo la conquista Carlo fose sacrare re d'Italia Pipius son figilio anoro fincillo (781). Retto da sayi consigli, dotato di carattere generoso e buson, crescinio al comando tra i campi e la cure di pace rego fino all'810), lactando nome largamente rispettato e quasi popolare in Verona, dove risoedette con predictione · E verisinile che stanza del re Pipino fosse il palazzo stal colle.

Voce popolare chiamò un incavo nella rupe lassù sedia del re Pip. no e l'attorniò di leggende. Non ci richiama questo la consuetudine dei monarchi Salj di dar udienza al popolo a cielo aperto e farvi ginstizia?

Cot concorso di questo ro voginono fabbricata l'insigne basilica di San Zenone: sotto di lui si ristorarono le mara teodoriciane, oltre a svechi guasti danneggiate da recente (703) tremeto, ed instificienti alla difesa. Già stabilitasi nel regno, appena avera Carlo ideato d'accrescere forza a' venonesi ripari, si veramento pareutasse gli Ungheri, che pareva minacciassero, sia temesse moti soliziosi da parto de' Longobardi, volle (8007) si risarcissero, non a spese dell'erario, ma de'utididi. Allora sorse differenza tra la città ed il partito di San Zenone (coà chiamavasi il clero), anl quanto vi fosse tentro. Qenella disera ad non ferza

3 Egdi è vero che Il Signio, asseniente il Bossi, nella storia di Barenan scriate, and mateus (Pippusay). In Italia qui Rancenan pervenuege egi, aut ectere urbita an-Piltudine, aut certe narcatis rei administranda opportunistate inductus ». (De Repur Bulleri, ed an. 703, 18 di Watteriel dopos vere dichiario » on trovar sierce « torpe preve di till asserzioni » (ad Aan. 703 8/03, pergiuage» dal Rituno pubblicato da juscie preve di till asserzioni « (ad Aan. 703 8/03, pergiuage» dal Rituno pubblicato da juscie preve di tilla siercia di estimante di educatione di versa fatta circa a que' tempi, importumo che dilettavasi molto, esso re Pippino, del soggiorno di quella nobelle ed alegra città:

· Magnus habitat in te Pippinus piissimus Non obtitus pietatem aut rectum judicium. ·

Lo stess abbinso dall'aulies leggrada della tradazione del corp di san Zeno polbicata dia anchere Matel (Soria Infonto, Te area sitata «quan fiolalista tri attributis persone presionalismus patronicas curam Verone predat, et l'ipinus Re-Karoli Mapsi filius regumi taticium repolat. Ret ero Veronem regala tila predition, plus ecteria urbibus diligebat et cum Episcopo sibi dilecto frequena colloquium habebat «. parte; questo affermava ad una quarta. La questione durò lunga, nè potendo i contendenti provare nè per iscritto nè per testimonianza, composero di rimettersi al gindizio della Croce. Si elessero due cherici di bnona fama, Aregão, poi arciprete della cattedrale, e Pacifico, il celebre arcidiacono: quegli rappresentava la città, questi il clero. Chi resistesse colle braccia alzate in modo di croce per tutta la messa cantata col passio di san Matteo dovea tenersi vincitore. Vennti i due giovani dinanzi all' altare di san Giovanni in Fonte, da principio stettero saldi, ma a mezzo il passio Aregáo cadde come corpo morto; Pacifico daró sino alla fine; donde fu giudicato, con quanto di sapienza ognano se'l vede, vescovo e clero non esser tennti che al quarto della spesa. Da tal fatto (di cni è serbata memoria in nn rotolo dell'archivio Capitolare, pubblicato dal BIANCOLINI nella Cronaca, e dall' UGHELLI nell' Italia Sacra) ricaviamo nno de più vecchi indizi relativi al nostro censimento: é se porge un' idea di ben rozzi costumi non ci rattrista con trnci azioni di sangue, usate allora, e, giuridicamente poi, decidere dell'innocenza e del diritto.

La casa Carolingia ch'esordì con quattro generazioni d'nomini grandi rapidamente nella porpora si corruppe. Dei figli sorvissuti a Carlo Magno e molto meno dei loro discendenti nessono fo pari a tanta mole; dal che se un bene in genere, qual fu lo sfasciarsi di quell'impero cni precipua ragione di consistenza era la spada e l'indomita volontà del fondatore, derivarono ancora parecchi mali a' popoli, minacciati da nemici al di fuori, travagliati internamente dalla dissoluzione del tempo; non totelati dal potere o da suoi rappresentanti, nè ancora matori o vogliosi a difendersi di per sè e reggersi liberamente. Dalla morte di Pipino la storia nostra Inngo i regni di Bernardo, Lotario, Lodovico II. Carlemanno fino alla deposizione di Carlo Grosso è d'nn vnoto, d'nna tenebra sepolcrale, massime dopo che la critica respinge assolntamente il racconto della guerra di Verona coi Benacesi a' tempi di Lotario.

Contiene quello, ne conveniamo senz'altro, circostanze che lo rendono inverisimile; ma è appoggiato a tradizioni; ricordato da cronaca antichissima (DANDOLO, Ap. Mur. R. I. S.); da fasti di famiglia patrizia; illustrato da pubblico monumento, perció lo riportiamo colle parole del Moscardo; passi come leggenda.

« Nell'ottocento quarantanove quelle terre, ch'erano d'intorno al lago « di Benaco, già per tempo antichissimo soggette all'obbedienza dei Ve-« ronesi, pensarono levarsi da quella, onde fu bisogno mandargli contro

· numeroso esercito e perchè si assicnravano molto nel lago, essendo

« loro molto esperti nella navigazione et all'incontro i Veronesi non sa-

· pendo come opprimerli non avendo legni nè molta pratica in simili

dosi a nuovi signori e parteggiando cautamente per i pretendenti alla corona. Tali erano, volgendo la seconda metà del secolo nono, i ducbi di Benevento, di Tuscia, di Spoleto e del Frinli, Occupato con Greci e Saraceni il primo; pago l'altro di quieto dominio, alla deposizione di Carlo Grosso (888), Guido di Spoleto e Berengario del Friuli drizzato l'animo a cose maggiori pattnirono tentasse Gnido contro Ende insignorirsi della corona di Francia; avesse Berengario la longobarda, Contro ai divisamenti seguirono i fatti; e Guido, respinto di Francia, rivolse le brame e l'armi all' Italia, dove Berengario I acclamato a Pavia, senza contrasto regnava. Venne, battè il rivale ed ito a Roma fecesi coronare da papa Stefano V (894), associandosi l'anno dopo il giovia figlio Lamberto. Ridotto al sno Frinli e temente di peggio, Berengario fece istanza ed omaggio al tedesco Arnolfo per averne difesa. Quegli spinto dall'ambizione, eccitato da papa Formoso (Ann. Fuldens.) acconsenti: vinse il nemico, scherni bruttamente l'alleato cercando d'opprimer entrambi e regnar solo (Dandolo, Cron. Ap. Mur. R. I). Ma la morte a brevi intervalli accaduta del padre e del figlio rivali e del perfido alleato, spazzó la scena a Berengario che rimase al possesso della corona per dieci anni contrastata (898). Sino dal principio di questi avvenimenti egli avea fatta la nostra città capitale del regno. Ció chiarisce la data d'un diploma recato dal Muratori 3. Che costi lo chiamasse beltà di sito e racione di sicurezza, non è da opporre; ed è pure credibile, com'altri narrò che nativo de' luoghi, vi avesse forti aderenze; ma che per entrare in Verona gli fosse mestieri psare scaltrezze, e trattare coi cittadini già possessori di libertà', è asserzione destituita di fondamento. Egli è certo al contrario che Verona era compresa nella Marca del Friuli e che Berengario vi si tratteneva anche prima di giungere al trono (MURAT, ad An. 905).

Di qui vegliava a ricondurre la calma nelle travagliate proviocie e ad assettare il governo, quando le irruzioni di nnovi barbari e due altri competitori vennero ad apportar nnovi travagli a lui ed orribili guasti al paese.

Carlo Magno avera scontrato gli Ungheri sul Danubio; sagace guerriero ne comprese le mosse e fece fortificare Verona. Pipino li combatte e frenolli a stento ai confini della Pannonia. Sul principio del secolo decimo una sfariata di que ferocissimi tra tutti i flagelli d'Italia, passato l'Isonzo s'avanzara, e Berengario marciò loro incontro da Pavia con forte esercito, così ch'egimo retrocedendo perdenti, raggruppatis al

<sup>5</sup> Dolum IV Idus Septembris Anno Incarnationis Domini DCCCLXXXVIIII.
Actum vero regni Domini Berengarii gloriosissimi regis II, indictione VIII. Actum Verone.

Brents null'altro domandavano se non tranquillo rictorno (1900); negolio il re; ma standosen fidente o incuriroso fi assaini doi pagani ridotti alla disperazione. Quindi battaglia; rotta e macello d'Italiani, ed allagar de' viacitori per la Venezia indifesa. Devastate Padova, Trevino, Vicenza, scorsero il Veronese lasciando tracco dovranque di commesse devastazioni. Ginnti alla città la trouveno ben guardata; non si cimentarono a regolare sacolio, ma sógenosti in ruberie, massaeri di inenco pi esi subarbi e tra le famanti rovine dei quali posero campo. Indi varcato il Mincio ed il Po si buttarono sulle terre fra l'Appenino e l'Adristico rificandosi all'improviso carichi di spoglie per poi tornare più baldanzosi e lieri alle stragi ed alle prede. Pociche non fu questa la sola, ma parecchie volte calarono lango la prima meta del secolo X, fino a che arrestolli per sempre la sanda di Ottone.

Le irruzioni ungariche, a ciascheduna delle quali Verona fin esposta inevitabilmente sono nelle nottre memorie contrassegnate da rinno-vaniai rovine ed incendi del monasteri e delle chiese (allora suburbane) del sunti Nazario e Celso, Fermo e Russico, Precolo e Zono cocasionarono una trastazione della spoglia di quel santo e della vescovità residenza (Buscous). Chiese di Fer, vol. D.

Ora tornando a Berengario, scemato di riputazione e di forza, per la rotta del 900 presero animo i suoi nemici, tra' quali primo Adalberto marchese di Toscana, e chiamarono di Provenza Lodovico III, Venne, ebbe la corona imperiale a Roma, e coll'intrigo e coll'armi riusci ad impadronirsi del regno. Perdutolo, partinne salvo a patto di non ritornare; mancovvi, discese ed acquistollo di nuovo. Allora Berengario fuggendo Verona, caduta per tradimento, andò in Baviera in cerca di soccorso al re Luigi. Il Provenzale frattanto portossi in regno nnovo da vecchio tiranno più sfrenato perchè lo assicurava la creduta morte del competitore, Berengario invece ridottosi in vicinanza della città commise pratiche con quelli di dentro e massime col vescovo Adelardo ridivenuto per lui, e giunto nottetempo con buona mano di gente ad nna porta fuvvi introdotto. Quando aggiorno diessi all'armi: Lodovico fuggi in una chiesa: scoperto e preso fu condotto innanzi a Berengario: il quale rimproverògli la fede mancata e, fatto acciecare, lasciollo ritornare in Provenza. Giovanni Braca-Corta che per tradizione aveva a Lodovico cednta Verona, scoperto in una torre fu tagliato a pezzi. I soldați transalpini assottigliati in numero si shandarono alla prima sinistra notizia, ed Adalberto marchese d'Ivrea, genero del re, diede loro addosso mentre s'avviavan a casa (905).

Non duro pena Berengario a rimettersi nello stato, cui cercò riordinar in pace, allontanando secondo la possa gli Ungheri ed aumentando le interne difese. Fece erigere castella; permise a' signori, badie, capitoli e vescovi di circondar le loro dimore ° con torri, bertesche e fossati, e tra il comuno parvento eccitò to spirito guerriero del paese e la fiducia nelle proprie forze. I grossi borghi e più minacciati presero a far altretanto; e così senza saperio fra l'agitazione della difesa gettò uno de' germi, onde un secolo dopo ebbe vita la liberta.

Felice contro i Greci e contro i Saraceni, nella basas Italia, ricevetta Ga Giovania X- the avealo inoxoco l'imperiale corona (916), ma le abiette rivalità dei marchesi travolsero in nuove lotte ed in finale raina lui, che era in sul proaccaire a sè ed al regno vera e durevol grandezza. Chiamarono questa volta Rodolfo dalla Borgogna, di là dal Jara, cognato a Bonifazio marchese di Toscana. Accolto nella Neutria, ebbe ia corona in Pavia (922). Berengario allora prende il disperato e bisai-mevole partito di chiamare gli Ungheri. Non se l'I and ried dev volte; escendono ripetattamente, mettono a mal passo Rodolfo, ma insieme recano desolusione a tutto il paese. E fin nella seconda di queste calste che Verona più che ogni altra cheb fieramento a soffrine (924 Pavx.); ed in quell'anno istesso fu testimone della tragedia che pose fine al regno ed alla vita di Berenario.

Fu tra suoi stessi o sdegnati per la chiamata dei barbari, o sedotti dal Borgognone che ordissi la micidialo congiura, « N'ebbe sentore il principe infelice (così racconta il Munatoni), e saputo che un tale Flamberto suo compare, perchè gli aveva tenuto un figliuolo al sacro fonte, ne era capo, fattoselo venir davanti, gli ricordo i benefizj a lui compartiti, gliene promise di maggiori, purchè fosse costante nella fedeltà verso il suo sovrano, e donatagli nna tazza d'oro lasciollo andare in pace. Ma la notte lo sconoscente, che si vide scoperto, istigava i suoi congiurati a fare il colpo divisato contro l'augusto Berengario. Che la malizia e l'accortezza non avessero gran lnogo in cuore a questo principe si può riconoscere dall'aver preso riposo in quella notte non già nel palazzo ove poteva difendersi, ma in un gabinetto contiguo ad una chiesa, per poter essere presto, secondo il suo costume, levarsi a mezzanotte ed assistere ai divini uffizi. Perchè nulla sospettava di male neppure tenne gnardie. Alzossi al suono della campana del mattntino e andò alla chiesa; ove, di lì a poco comparve Flamberto con una mano di sgherri, o Berengario venutogli incontro, trafitto da varj colpi di spada, cadde morto ai lor piedi.

Questo miserabil fine ebbe l'imperator Berengario, nel cui valore pochi van innanzi, niuno nella pietà, nella clemenza e nell'amore della giustizia.... Fu compianta dai più la morte di così buon principe;

<sup>6</sup> Consta da parecchi diplomi che si possono vedere nel Muratori e nell'Ughelli.



Assassinio di Berengario I

e, se si vuol prestar fede a Liutprando (Hist. I, II, c. 20), restava tuttavia ai suoi tempi in Verona davanti ad una chiesa, pietra intrisa del sangue di esso Berengario che per quanto fosse lavata, mai non perdè quel colore.

Egil areva allevato in sua corte un nobile o valoroso giorine appellato Milone, a'cui cousigli, se si fonse attenuto, nou sarebbegli avveuuta quella sciagara. Quella notte istessa Milone avera voluto mettergii guardie, ma Berengario nou lo permise. Ora questo generoso giorine dacchè non potò diendere il suo sovrano virente, non lascio almeno di prontamente vendicarlo morto. Prese egil l'iniquo Flamberto con tutti suci complici e nel terzo giorno dopo l'uccisione di Berengario li fece tutti impiccar per la gola. Questo Milono fiu di poi, fors' anche era allora, conte, cibe governator di Verona, di rare e perfette virtò 7. (Annoli ad An. 934).

<sup>7</sup> È incerto dove segui l'uccisione di Berengario; alcuni dissero nella chiesa di San Pietro in Castello, ciò sarebbe in opposizione col raccosto di Liutprando; altri mi quella di San Satvatore, corle regia da lui stesso fondata, vicina all'imperina dimora.

Rimase in onoranza il nome di Berengario fra nol. Alcune chiese nondo, altra orticoli, fortifico la regia casa ani colle, un ultra ne eresse in citià. Trasse l'acqua pe' rinnovati condotti alla fontana di piazza, utile abbellimento; il suo nome va unito alla rovina del teatro romano, la quale vuolsi meglio impatare a chi ne fia issigatore, ne trasse vantaggio. Moltissimi decreti a segnò in Verona; si hanno nell' Ughelli, nel Murstori e nell Bismodini.

Morto Berengario, andati gli Ungheri, nnlla si opponeva a Rodolfo, il quale avuta la sommessione di Milone stabili, per poco, corte in Verona. Ordita contro di lui una trama da Berta madre del duca di Toscana, e da Ermenegarda vedova del marchese d'Ivrea, ambedue dirette da Lamberto arcivescovo di Milano, dovette cedere il regno ad Ugo d'Arles re di Provenza (926). Anche questi fu qui; ma datosi a manomettere la cosa pubblica inaspri il popolo e la gente di chiesa, e fecesi dne fortl nemici in Milone conte e nel vescovo Raterio, cui difendeva dalla sede per intrndervi nn sno favorito. Si annodarono pratiche collo spodestato Rodolfo; ma Ugo destramente lo imbonì e ritenne cedendogli parte de' suoi stati provenzali, perchè non si movesse. Allora i de-Insi porsero eccitamenti ad Arnoldo duca di Baviera e Carintia, ne s' ebbero miglior ventura, chè sceso e rotto vicino a Gassolengo 9. diede volta, lasciando vescovo e conte coi loro aderenti, esposti alle vendette del vincitore. Se prestiam fede a Raterio dobbiamo credere che avvicinandosi il nemico a Verona si pronnnziasse per lni, poichè narra il prelato, come i soldati d'Ugo entrati nella città costernata, vi compissero la regia vendetta, « Non perdonarono ai sacri templi cui profanarono con rapine e con sacrilegi; imprigionarono i più cospicni cittadini e prelati, tormentandoli, abbattendone le case, mentre per ogni angolo delle vie, splle piazze si trascinavano stromenti di morte e s' innalzavano pa-

(Blaccoux, Chéze, L. II), ocho pocia il cadavere fosse trasportato in catallo al 11 sepplitih. Nesterné, der irileza lazis, aggiungo + i fu sance repolio i an orar oda me più volte vechuia, anzi ho lefle una memoria serilli a penna che l'anno (1470 ri enno anoron enl'arca le suo casso tola a plorice dotta elhes la quali freno trate finori per il corlité da idensi soldali quarirenti sel dette castello, quali nosa furono poi reccolte da pie prossare, palo selle chicase in altra seguitora. « //fattarier da Virrona), Noi 4967 fo cel pressate. Allore, distalte un sepolero, il disse quello di Berengario. Ora sarebbe vano esecere vectigia di latto nossole.

8 Due diplomi di Berengario (genuini) si conservano nell'archivio dell'orfanotrofio femminile.

9 Bussolengo, sopra Verena; a destra dell'Adige.

Allustraz, del L. V. Vol. IV.

tiboli « (Rava. Prafoquior I. III). Gli omicidi, gli acciecamenti, le multiàzioni, i ascelogi, gl'incendi, lo spopolamento fierissimo cui singuiscone Verona per la ribellione ad Ugo sarebbero impossibili a numerare (Rava. Exzerpta ce dial. con/). Egli, Raterio, fu cacciato in carcere a Pavia, posicia in esiglio, ed intruso nella sede, con manifato vilipendio dei canoni, Manasse arcivescovo d'Arles, favorito d'Ugo, da cui già teneva la Marca ed il vescovato di Trento.

Milone collo scostarsi prontamente da Arnoldo, col rifintar di seguirlo in Germania « che stimava come andare all'inferno » (Livr.) ed inviando (poco leale inverol) il proprio fratello, ad inseguire le schiere de' fuggitivi, aveva creduto disperdere la tempesta, ma non fece se non allontanaria. Poichè minacciato il regno da Berengario, marchese d'Ivrea, nipote dell'ucciso, Ugo mal soffrendo alla testa di si gelosa frontiera, uomo, della cui fede poteva sospettare, chiamatolo in corte, lo fe arrestare, e pose in suo luogo Manasse, il quale in questo mentre aveva invaso anche il Mantovano. Tante larghezze non tennero in fede quel gran lapo. Ei vedeva d'un canto ingrossare per tirannide gli umori degli Italiani; gli giungevano dall' altro insinuazioni del pretendente, che promettevagli l'arcivescovato di Milano, sol che stesse dal fare; non penò a decidersi. Allora Berengario occupo facilmente la hiarca di Trento, a studio lasciata indifesa, e coll'ajuto dei signori Longobardi sollevatisi al suo avvicinarsi e del conte Milone sfuggito alla segreta, fu ricevuto in Verona, ed ebbe di fatto il regno, governando a nome di Ugo e di sno figlio Lotario ; poi di Lotario e di Adelaide.

Non era questa però la sua meta; sbarazzatosi del giovine, confinata nella ròcca di Garda Adelaide, ripugnante a nozzo con Adalberto, fecesi acclamare (954) col figlio re de' Longobardi.

Furno a acora i marchesi Toscani che turbarono il regno e rovescinono la fortua di Berengario II. Gli ecciamenti ggi ajuti di Azzo, cui giovò costituirsi protettoro dell'infelice vedova di Lotario, ve trassero dicone I in Italia. Vide e sposò la bella già liberata; ricevetts sommessione da Berengario mai pronto a resistere: lasciogi il regno; ma diffidente e pervidente statecomo il Friuli, il Trentino, Trevito e Verona, le quali rere diede a governare, sotto nome di Morca di Froma, al proprio firatello duca di Baviera e di Carintia, perventusgli colla sposa figlia ed crede di quell'Arnoldo, vento già contro 100 già Provenza. Ebbe così origine la

<sup>10</sup> Le vicende pietose e romanzesche di Adelaide, argomento a prose e versi senza numero, si trovano originariamente descritte da Donizone (Vita Mathitidis) e dalla poetessa Horovitho (De Gest. Oddonis).

tresca di que' dnchi Carentani tra noi, i quali non fecero al paese, (hadate il tempo) ne bene ne gran male; toltone rappresentarri l'impero, che risolveasi a poco, e tener qui da sfamare qualche centinajo di Tedeschi Inrchi.

Ma il re italiano (come già Desiderio, cni nelle vicende tanto assomiglia), non sapendo ne fortemente resistere a echiettamente obbedire, tosto che vide Ottone ed il fratello marchese assorti nelle cose di Lamagna, violò il convenuto, riprese il dominio di Verona e vi locò Milone a lui rimasto fedde in ambedne le fortune.

Questa è l'ultima comparsa di quel conte famoso. Mori nella horgata di Ronco d'Onde di rimane dato il suo testamento (Y. L'untu.). Umo ildoneo al comando; fra molti scellerati virtuoso. Noi non ci abbandoniamo certo al ticchio di fabbricare eroi; ma dalla vita di Milone ci sembra qua e là trapelar chiaramente egli accoglisse miglior pensiero che non la gretta e vulgare ambizione di essere in qualsifiesse modo potente. Il suo consiglio poi, avrebhe rattento Renevació da mal cammio.

Poichè quegli per nulla corretto dalla subita umiliazione, insolenti, fece vendetta contro quel di Canossa, contro i vescovi e gnanti aveano preso le parti del Sassone. I reclami de'suoi avversi andaron in Germania colle istanze di Giovanni XII, scendesse Ottone: mettesse fine alla tirannide di Berengario: avrebbe coll'italiana la corona imperiale. Ed il Tedesco venne. Berengario, che stava in Verona chiamò sotto l'armi i vassalli e radunato no sessantamila uomini ne diede il comando al figlio Adalberto. Accamparono alla Chiusa per contrastarne il varco. Ma una sorda agitazione mescola il campo, si fa tumulto intorno Adalberto; regnasse egli solo, lui obbedirebbero; non Berengario; se questo fosse fermo in tener la corona, gittavano l'armi. . Il vecchio re, udita la cosa, cedeva; la sna donna Willa, ambiziosa e fiera, ne lo distolse. I vassalli abbandonarono il campo alla dirotta, ed Ottone I vincitore senza battaglia (961) ebbe la Lombardia. Berengario fuggito nell'Umbria, resistette nel castello di San Leo; fatto prigione finì a Bamberga: Adalberto, non potendolo in Verona si difese nella rocca di Garda, che fu assalita, espugnata e distrutta dall'armi imperiali, egli scampate dopo vari sforzi per racquistar il regno, coll'ajuto del papa, dei Bisantini, de'suoi partigiani, riusciti a vnoto, scompare dalla storia !!.

Così cadde il secondo regno dei Longobardi; ne avrebbe compianto, se

<sup>41</sup> Non manoano eruditi (V. Cianano, Genealogia della caza di Saroja) che annoverino Addiberto, rimato ancora, dopo le corse fortune, sigaore appià dell'Alpl, fra gif entenati dell'augusta caza di Saroja, la quale più antica e sola supersitio fra tutte la regia eshiate nasionali è destinata ad occogliere solte un nome ed una bandera le travagliale genti d'Ilaba.

la corona italica non fosse d'allora in poi restata agli imperatori tedeschi senza che nove sccoli di guerre e di agitazioni sieno giunti a redimerla.

Colla seconda calata di Ottone va scemando il contatto fra la nostra storia e quella generale d'Italia. Qui tuttavia continuarono a far sosta gl'imperatori ne' loro passaggi; perciò moltissimi diplomi dell'epoca sono dati in Verona dall' abazia di san Zenone dove di solito avevano stanza.

Vivente Ottone I la tranquilità cittadina non fu guari turbata che dalle vicende procellose del vescovo Raterio. Imperando Ottone II si tenne la celebre dieta di Verona alla quale farono chiamati signori di Germania e di Italia e Corrado di Borgogna all'intento di combinar una forte impresa contro i Saraconi e di Greci (1083) 12.

Morto Ottone III fu disputata la corona fra Arduino marchese d'Ivrea (ultimo italiano che vi stendesse la mano sino a Napolecone) ed Enrico II. si dibattle sul nostro in quella contesa. La città sia per la influenza escricitatavi dal marchese o per la memoria dei generosi Ottoni, parteggiò per Enrico III. Dopo lui imperarano Corrado, Enrico III. Dopo per di morto del risti. Poichè a nostra grande ventura le sanquinose gare di principi teleschi pel possedimento di questa Marca si agitarono per lo più lontano, e piccola o nessuna parte v'ebbero i nostri, onde noi la evilâmo ben volentieri siccome storia che non ci tocca, massima a fronte di quello che andavasio operando allora, svolgimento di germi antichi e recenti i quali dicdero al paese frutto di libertà e di civilizzazione.

Prima di avanzarei gioverà dire sullo stato di Verona appresso la conquista de' Franchi.

Leggando cronache, diplomi ed atá d'ogni maniera da circa il principio del IX secolo sino verso la metà del XII, con somma frequenza occorrono tra noi i titoli e l'autorità di conte e di merchene. Quanto al primo andrebbe crrato chi credesse appartenere alla fendal gerarchia. Era un semplice magistrato che potera per istituto essere eletto e dimesso a voglia di chi regnava 11. A due si riducevano le funzioni di conte, giudicare

<sup>42</sup> Traitarensi in quella dicta anche orgetti giodiziali; fuvvi fra l'altre data la ce-lebre lerge che abolitva il giuramento pre dirimere le contese qual causa d'Inginatine e di about, surrognadori il deello 1 filli ordinamenti di questa dicta fornona aggiunti Codice Longobordo. Le sedute si tennero nella badia si san Zenone che vantaggiò ricchezza e principe (V. Mirax. Am. et R. 7. 5.).

<sup>43</sup> Eccovi come principia un placito comitale: Dum in Dei nomine in vico Illas in cure Prote proprio Incerardo per cjus dela licentia in judicio resideret domnus Bonefacius comes litius comitatus Veronensia ad singulorum hominum justilias fa-

con diritto di sangue e di grazia e comandar le soldatesche in guerra, quali erano sotto i Longobardi le attribuzioni dei duchi. Oltre alla città il potere del conte stendevasi al territorio, che perciò appunto cominciò a chiamarsi Contado.

# Conti di Verona.

| Wilelmo    | nominato                                                                                                                                                                                                             | in                                                                                                                                                                                                                                                                                               | carta d                                                                                                                                                                                                                                                                       | ell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ademaro    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hucpaldo   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corrado    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Everardo   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bernardo   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Walfrido   | (anche I                                                                                                                                                                                                             | nar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chese; i                                                                                                                                                                                                                                                                      | l pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | imo di                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | memor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anselmo    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Enghelfrid | o .                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Milone, C  | elebre. (                                                                                                                                                                                                            | Cap                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ostipite                                                                                                                                                                                                                                                                      | del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | la fami                                                                                                                                                                                                                                                                                               | glia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dei ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . '                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Manfredo   | (fratello                                                                                                                                                                                                            | e i                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nipote di                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | one nor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ti col t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i- j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Buccóne    | ` .                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nanone     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gandolfo   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Riprando   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arduino    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ottone     | (anche                                                                                                                                                                                                               | ma                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rchese)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uberto     | ٠.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jaddone    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ugone ?    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enrico S   | ř.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uberto     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bonifazio  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Riprando   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Manfredo   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Ademaro Hucpaldo Corrado Everardo Bernardo Walfrido Anselmo Enghelfrid Milone. C di San Manfredo Engelrico Buccóne Nanone Gandolfo Riprando Arduino Utone Uberto Jaddone Ugone } Enrico § Uberto Bonifazio Bonifazio | Admaro Hacpaldo Corrado Everando Bernardo Walfrido (anche r Anselmo Enghelfrido Milune, Celebre, di San Bonifazio Milune, Celebre, di San Bonifazio Gradello Engelrico (tolo di Buccone Nanone Gandollo Riprando Arduino Ottone (anche Uberto Jaddone Ugone } Eurico S Uberto Bonifazio Birjando | Ademaro Hencpaldo Corrado Ecrarado Bernardo Bernardo Bernardo Bernardo Milione. Celebre. Cap di San Bonifisalo Milione. Celebre. Cap di San Bonifisalo Milione. Celebro (tolo di con Baccoine Nanone Gandollo Riprando Arduino Ottone (anche m Uberto Jaddone Enrico P Ugnone | Ademaro Hucpaldo Corrado Everardo Bernardo Walfrido (anche marchese; i Anselmo Englelirido Milione. Celebre. Caposipite di San Bonifazio Maniredo [fratello e nipote di Engeleiro (tolo di conti di Ver Buccone Nanone Gandolifo Riprando Ardaino Ottone (anche marchese) Jaddone Ugone 2 Enrico 5 Uberto Bonifazio Riprando Horizone H | Ademaro Hencpaldo Corrado Everardo Bernardo Bernardo Bernardo Bernardo Militar. Celebre. Capostipite del di San Bosiliazio Minitaro (tolo di conti di Verona Baccóne Nanone Gandollo Riprando Arduino Ottone (anche marchese) Liberto Jaddone Ugone Ç Enrico V Elberto Bosiliazio Bosiliazio Riprando | Hacpaldo Corrado Everardo Bernardo Walfrido (anche marchese; il primo di Anselmo Gisan Bonifazio Milone. Celebre. Capostipite della fami di San Bonifazio Manfredo (fratello e nipote di Milone not Buccine Gandolfo Riprando Arduino Ottone (anche marchese) Uberto Jaddone Ugone (2 Enrico ) Uetore Uetore  Bonifazio Riprando Bonifazio Riprando | Adenaro Hecapaldo Corrado Everardo Bernardo Bernardo Bernardo Bernardo Miliora. Celebre. Capostipite della famiglia di San Bonifazio Miniora. Celebre. Capostipite della famiglia di San Bonifazio Manfrodo (fratico) tolo di conti di Verona nel sno test Beaccione Nanone Candollo Riprando Arduino Ottone (anche marchese) Liberto Jaddone Ugone Ç Enrico P Enrico P Elerico Bonifazio Riprando | Ademaro Hacepaldo Corrado Everardo Bernardo Bernardo Bernardo Bernardo Anselmo Anselmo Miluse. Celebre. Capostipite della famiglia dei cu di San Bonifazio Manfredo [Fracilco nipote di Milose nominati col t Engelirico (tolo di conti di Verona nei ano testamente Banccione Nanone Gandollo Riprando Ardulino Ottone (anche marchese) Liberto Jaddone Ugone { Ugone { Periorio } Enrico Bonifazio Birprando | Adenaro Hacepaldo Corrado Everardo Bernardo Bernardo Bernardo Bernardo Militar. Celebre. Capostipite della famiglia dei conti di San Bonifizzio Minitora. Celebre. Capostipite della famiglia dei conti di San Bonifizzio Minitoralo (Fatallico nipote di Milione nominati col ti- Engelrico (tolo di conti di Verona nel sno testamento Baccoine Nanone Gandollo Riprando Arduino Ottone (anche marchese) Liberto Jaddonne Ugone Verone Verone Liberto Bonifizzio Bonifizzio Riprando |

I consoli assumono le funzioni giudiziarie.

ciendas ac deiberendas; adessení cum co Genseimo el Pedo Judicis aique Jahannes grammaticas el prins prudena, Aso... Lanzo el Coz aique Thedado., milites de suprascripta comitátus; Martino el Zeno el Laurencio el aliti piarse. Ibique corum benorum hominum presencio tenerum Artichelma ecc. ecc. Segue la esposition el plusenteum emanata del coale sensa far motio degli altri che aveano solo facoltà di emelter purrer quando s'erroso dossodati. Ben diversa da quella dei conti fu l'autorità dei marchen; Questi pia situttuo, posteriore nach'esso alla codata de'Longolovalli, erano collocale di es dall'imperatore al regime d'una previncie di confine (Merzo). Il Veronese dapprima fu parte della Marca del Frinti. Ottone I all'intento di signoreggiare le due pendici dell'Api e d'averne sempre libero il passo, tobe questi paesi alla immediata dipendenza della corona italica, chiamolli Marca di Verona o un einvest, come abbiam detto, i duchi di Carintia. Non però tatti i duchi Carentani si annoverano tra i nostri marchesi, essendo tratto tratto reveale o unalche pretendente germanico <sup>14</sup>.

## Marchesi di Verona.

| Arrigo -   | - duca di Carintia pe |       | per    | istit | uto d | Ott | one |  |      |
|------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|--|------|
| Mag        | no, p                 | rimo  | marche | se    |       |     |     |  | 952  |
| Ottone - p | narch                 | ese e | conte  |       |       |     |     |  | 1003 |
| Corrado    |                       |       |        |       |       |     |     |  | 1012 |
| Adalberone |                       |       |        |       |       |     |     |  | 1013 |
| Guelfo     |                       |       |        |       |       |     |     |  | 1047 |
| Arrigo     |                       |       |        |       |       |     |     |  | 1120 |
| Ermanno    |                       |       |        |       |       |     |     |  | 1146 |
| Ermanno II |                       |       |        |       |       |     |     |  | 1186 |
| Federico   |                       |       | ٠.     |       |       |     |     |  | 1257 |

Non à però da immaginarsi che i conti ed i marchesi procedessero nell'esercizio de l'appetitui diritti del uffis colla regolarità della moderna gistratura. In que l'empi, meglio che mai, la potenza era per chi sapera acquistarla, onde vediamo qualche conte faria poco meno che da sorrano, con il famoso Milone e parecchi marchesi dan appena sentore di sò nell'andamento delle cosa pubblica.

Una coas vogliamo sia notata in questo luogo. Il nostro vescoro uno fin mai (come in parecchie citti lumbarde) amministratore civile della terra con tiulo di conte o nice-conte ad altro che foss-c. Del qual fatto non essendoci cuduta mai sutvocchio ragione precisi, diremo quanto ci sembra. Insimare i vescori uelle cose pubbliche, collocarii a capo della città, nell'esercizio di comitali funzioni, fin accorgimento politico del prino Unuo. Ora, si tempi di esso, teuno per lo più in Verona la sede vescovile Raterio, uomo irrequieto seaza dubbio, ma per uulia samainos di potere civile, talche quando l'imperante chia-

<sup>14</sup> FROBLICE, Specimen archontologie Carinthia, Vind. 1754.

mollo, come possessore di feudi, sotto l'arai all'oppugnazione di Garda rispone franco e giusto: \* La battaglia non meno che lo stupro essere proibita dai sacri canoni alle persone di chiesa \* (Ravrata, De contempua can.); è probabile quindi che tal nomo non curasse o respingesse il destro per conseguire l'autorità comiale. Ma, forea, meglio fio Utone médesimo, il quale con intendimento ben diverso da quello che lo soforea altrova, qui non volle attenuare menomamente l'autorità nè sollevare inciampi a' suoi creati, cui bramava padroni del paese. Ne con ciò perdette splendore il nostro episcopato; chè anzi più fido alla santa missione canso macchie o turpezze non rare nelle istorie dei rescori, conti e overazi.

Pei villaggi e per le campagne la giustità amministratasi in dipendenza al conte da noa specie di vicari chianati readulari, sciolini, ed infine conti rurufi. Ma la loro autorità era intralciata e ristretta dalle giurisdizioni de feusil. I signori che eran di questi investiti, sdegnosi della città dove di fronte i molti sentivansi rimpiccolire, a infortarona di fisori nel solitari castelli; ringhiosi ed armati, padroneggiavan lo strade, allecnatano con gravezze più o meno arbitrarie il commercio, turbavaso con frequenti risse l'agricoltura. La popolazione strenata partivasi in Arimania nottori originari e liberi, Aldi financati a cetti patti, e servi della giuni, miseri fra tutti, che pur dopo l'emancipazione non obbero a migliorare che lentamente il loro stato ed a perceptire acarsamente i vattaggi della difondantesi civiltà. Del resto nessuno ci chicla, se, o quali riparti fosero in ordine si poteri giudiziali. Quanto a qualche appartenenz, feudale di cui sia memoria direno, nello scorrere la provincia.

VI.

## Materiale della città. - Arti. - Scrittori.

Egli è certo che dal secolo III in poi, quantanque i tempi corressero inistiri, Verona ebbe un accrescimento di popolazione. Lo si argomenta senza tema di errore, massime dal vedere estendersi l'abitato faori della ciata Gallieniana ormai insufficiente. Quando e come quella scomparisse non possismi dirlo con certezza. Molte parti restano ancora comprese e nascoste da cittadini edifizi.

È opinione d'alcuni eruditi siavi stata una mura tra quella di Gallieno e l'Ostrogota; additano la facciata di San Lorenzo, appartenutavi come porta, ed invero l'apparenza favorisce il supposto; ma forti osservazioni in contrario non mancherebbero, e tutto resta, per ora, in istato di piena incertezza.

La più grand'opera edilizia di Teodorico fu l'erezione delle mara onde Verona trovosa impliata e circuita completamente. Spicavassai dalla destr'Adige, dove ora è Castel-Vecchio, raggiuigevano il fiume per liune quasi diritta al battione del Crotifiso. Una deriazione dell'Adige roperata scorrea per la fossa esterna (Adigetto), ed isolava in cero modo la bassa città. Tre portea avea questa mura. Una in rispondenza alla via Curriculare, era il noto cenoticò de Cavi; chiamosti porta di San Zenone, per avere non lungi l'autico sacello a quel vescoro dedicato; l'altra Perio Aucar Girroducendo probabilmente il nome di quella aperta da Massimiano nelle mura di Gallieno) secondo ogni verisimiginaza e l'indicazione della Ecomografia di Vernos dovo era i Peroti, viugarmente detti della Bra, onde più tardi fu detta Pera della Braida. L'ultima verso l'Addie nominarono di San Ferma ono Bobolana.

Andrebbe errato di molto chi crodesse avazzi dell'opera que' gradiciosi tratti di merata murgila che esissono sulla linea i discorro di sono posteriori di parecchi secoli. Qualche avazzo di quella vedesi ancora al teatro vene l'Adigetto e nell'interno di Gastel-Vecchio; ma vit più cospicno è l'abbassamento della torre che appore sul corso, la quale pur tramezzata da frammenti di romano lavoro, ha carattere di costruzione todoricita.

Alla sinistra dell'Adige cominciavano un pó solto la chiesa di Santo Stefano, montavano i folle, discese, a'arrestavano al fiame. Qui presso ora la porta Organa, sal cui nome e postura si discusse tanto dagli archeologi nostri. Quanto al primo nulla di più falso provenisso dalla Vicina discia possodirico di onomino strumento misciae. Allora la chiesa non era, quanto all'organo (lasciando quello che ognuno sa) ci cousta assai bene come nel 1501 fosse ancora sproveduta. Meglio forse le venue da qualche opifizio idraulico, da qualche fabbrica di macchine guerresche non lungi esistente. Questa opitiunea appoggiano in genere scrittori e documenti, e specialmente la Zomografia.

Circa la postizione alenni mostrano avanzo di gemina porta a pochi metri del palazzo Giusti. Noi, senza tacere di autorità gravi che abbiano in contrario, propendiamo per quella, quasi iutata, bea ulla medissima linea attraversa la via del Seminario; prima perobe ravvisiamo in essa lo schietto arcattere delle mare di Teodorico, le quali sono, come disse Mafiei e dello stesso materiale, cioè di pietra tenera (il nostro tuto catare) in quadri di poca graudezza e dello stesso lavoro assai regoiato e uniforme « (Ver. Ru), le questo ben poco si afferbeb a quanto ci rimane dell'altra, altra, dell'altra, dell'

può invece riferirsi a'riattamenti di Pipino anzi di Lotario, nulla ostando si chiamasse Organa come la prima. Ciò si acconcia con quanto dice il Moscardo che rammenta due porte costi recchia e noca, cui più tardi fu nome del Santo Sepolero.

Le mura di Teodorico erano sormontate da merli, rafforzate da torri frequenti a somiglianza delle romane, senz'altro in verun modo paragonabili alla magnificenza, e robustezza di quelle.

Teodorico oltre le mura, therman et polatium fecit et aquesduchum... a porta unque ad polatium porticum redididi... (Anno. Yaler). Che coas rimane di tutto questo? Del palazzo nessuna traccia; n'era incerto persino il luogo; il Maliei s'induses ad were per indubinato che fosse sul colle di San Pietro. Epe vere osappiamo che qui abitarono alcuni re posteriori, senza che si possa crederio opera loro. Risterio, nel secolo X scrisse, che in certo tunulto fii fu suggerio montare (concendere) a quel forte, luogo che si chisma palazzo; era dunque in alto. Lo stesso, avvisato che il porticale di San Pietro minacciava rovina, sali (carenda) a essuniarlo; ed ecco il portico attiguo al palazzo. In un rotolo del 993, appartenuto all'archivio di Santo Stelano si fa menzione d'un palazzo antico in quella civilanza, che preecchie altre carle to dicevan catello; una non è a dubitare fosso il medesimo, così nominato o per la natura del sito o pei monumenti aggiuntivi da Bereaggario I.

Lo stosso erudito crede poter indicare come prospetto del palazzo di Teodorico quello fignrato in un vetusto sigillo del nostro comune <sup>40</sup>. Nò strano del certo fa il mettere un edifizio che fosse stato residenza dei re d'Italia, ad emblema della città. Eccolo:

Senza pretendere trovarvi una figurazione geometricamente esatta, osserveremo in genere, che come la disposizione delle masse è conveniente al declivio



Antico sigillo di Verona.

4 Appparteneva al museo Moscardo, Andô perduto.

Ittustraz, del L. V. Vol. IV.

del longo, così l'inisieme dello stile è molto pit ristribule al decalimento dell'arte romano, anaiché a secoli posteriori; s'aggingle la nesteule rassoniglianza tra questo e la fabbrica (sebbene imperitamente delineata) consiglianza tra questo e la fabbrica (sebbene imperitamente delineata) consigliante al la Venturri, cal dipitote rappresentante Verona nella grotta vicina azi Stati Nazavo e Celso.

Quanto all'acquidotto ed alle terme siamo d'avviso non fossero che restanri praticati alle romane. Tutto è scomparso.

Del tempo bisantino e longobardo nessun civile edificio; del franco accennammo gli eristari di mura fatte da Pijino e da Lotario. I fortilirj aggianti al palazzo sul colle; le abitazioni presso Santa Maria ad Solariame da San Salvatore, che perció che l'aggianto ad carrem regione,
fatte o restanarie, faronoo opere di Berengario. Al lai pure deresi la cotana di piazza nella quale il vaso sopposto alla statas, porta la testa coronata ed il nome 2.

Del resto null'altro. Ma in mezzo alle rovine dell'antica società era crescituto vivace il sentimento cristiano, o noi dobbiamo volgere l'attenzione ai già molti cenobj e santuari, de' quali alcuni farono assorti dalle vicende novatrici de' tempi, altri, per buona sorte restarono illesi, doppio monumento d'atte e di fede.

Le chiese <sup>8</sup> più autiche, da poterni riferire, secondo ogni apparenza al tempo iddatrico sono Som Procolo e la Grata dei Santi Nazario e Celto, Quella è costruita a volta con fusti di colonne e capitelli di lavoro romano. Fia la prima cattefrale e serbò memorie necrologiche di parecchi santi vecovi. Atzatori il snolo d'attorno servi da cripta alla chiesa meriore, edificata nel secolo IX. In occi nonsta è militare offician, quella

<sup>2</sup> Sono qualiro leste all'ingiro. Eccone i nomi quali furolo letti in addictro: vervs antonnys pris imperator — verona effendarivs imperator — hex aldonnys lobardory — namoneli tenora veronose.

L'irrigente Cazza acrisse laterne al 4639 l'Illustrazione di questa fontaza, conservatata in monocritine nuncipicale da non mole pubblicate (Nr. 1431). Ne pratireno Martin di Ansenni Perromane, e Biancolini. Ancho seggetta e questi, apostamenti e ristavet, le discolini. Ancho seggetta e questi, apostamenti e ristavet, le representaza v remore, evera in cuo por corre fuella, aclie muntu no hende col multica for fuella internativa del commo del

<sup>5</sup> Entrando a pariare di chiese elliamo, una volta per tutte, l'opera del Biancolini: Le chiese di Verona, occ. 1748. Peccalo che al pregio dell'indagine storica non unisca pur quello dell'artistica! Vi supplisce però, almeno per le chiese esistenti, la bella Deacrizione di l'erona e della sua provincia del coale G. B. Dx-Perslee, 482.

fu tolta appena da svergognata profinazione. La grotta di San Natario s scavata uel tufo del colle; ha carattere d'un latibolo dei primi fedeli. I suoi dipinit, non certo posteriori al seiconto, avanti il mille farono giudicati dal Lauzi, « il più antico monumento pittorico che esista nel Veneziano ».

Un rimprovero fatto a Teodorico (An. Val.) fu d'aver demolito l'altreed il tempio di Santo Stefano. Secondo il Venturi erasi questo edificato dopo l'anno 415, essendosi rinvenuta allora la spoglia del martire, e diffusane per l'Occidente la venerazione. Morto il re fu ricostruita forse saj fondamenti colla stessa architettra della prima.

Vi riposarono i 40 martirizzati in Verona sotto Diocleziano. Dal V all' VIII secolo fu sede vescovile, onore, che durante la rovina, ebbe San Pietro in Castello.

Edificata sull'antico tempio di Giove nel Campidoglio, dedicata, ignorrasi da chi e quando, al Dio vero ed al principe degli apostoli. Panvinio, senza addurne prove, assersice esser questo il primo tempio cristiano in Verona; lo storico Liutprando ne esalta il prezioso magistero; Bercegario s'inchiese nella rocca; le signorie succedute la rispettarono; ma Biancolini deploravano (1749) giù perduta l'antica bellezza; nel 1805 la ruinarono col castello i Francesi, nel 1836 sparce del Intto; il stodi nome di San Pietro rimato al collo ne ricorderà relissionaza il futto.

Dopo le accennate abhismo forti resjioni per collocare intorno al secolo VI, sen Benederio, ora inclusa nel chiottore, annesso alla basilica di San Zenouc, e dove, or questa, un tempo anteriore, tomba del santo vescovo, che vuola travisare, almeno in parte, enl satterraneo. Sen Giosenni in Fulle Sun Nazario e Celto vicina alla grotta meuzionata; San Pietro in Monaetro già tempio di Vesta (f); i Santi Apustoli e San Lerenco. Servono tuttora al culto mantenendo traccio palesi della costruzione primitiva. Lo atesso diciamo di Santa Meria Mericolora, di Santa Maria ad Organum, della chiesa sotterranea di San Permo maggiore e dell'Oratorio di San Zeno, edificate fri si IV ed il IN Secolora.

Strani tempi corresno! oggi, un violento rapace portava l'eccidio ad un paese, ad una funiglia, domani ergeva piamente una chiesa ed un monastero, e l'arricchiva spogliando i propri figli pro remedio anime. Noi però lasciandone condanna a chi uon sia reo di veruna incoerenza, ci arrestainon più di buono grado a, riconoscere in quella, sebbone inordinata attività erigiosa, quasi l'unica manifestazione del genio artistico ed una delle cause del sociale rinnovamento.

Le due opere più insigni di questo tempo sono la Basilica di San Zenone e la cattedrale.

· Circa la prima, dopo le iudagini de' nostri dotti, riesce aucor incerta

l'epoca in cui si principiasse. La rogiono alema precodente al secole IX; invocarno in appegio la rassomiglianta coa San Michele di Paria, con Sant'Ambrogio di Milano, che non vi si trova. Voce popolare la dice dificata da Pipino I re d'Italia ad istanza del vescovo Ratoldo, e coll'opera dell'arcidiacono Pacifico; sia pure; mai labuon figlio di Carlo non potè che averla intrapresa. Il misero e turbinoso tempo segnette rallentonne il atrovo. Gii Ungheri le danneggiarono; che compinento largheggiando Ottone I, instante Raterio; l'anno 1478 fa terminate il campanile. Nella cripta, depostavi ab natico, si venera la spogisi di sam campanile. Nella cripta, depostavi ab natico, si venera la spogisi di sam campanile. Nella cripta, depostavi ab natico, si venera la spogisi di sam campanile. Nella cripta, depostavi ab natico, si venera la spogisi di sam campanile. Nella cripta, depostavi ab natico, si venera la spogisi di sam campanile. Nella cripta, depostavi ab natico, si venera la spogisi di sam trato e comicinata il secolo nono.



Basilica di San Zenone.

Questo tempio, meno l'intrusione degli altari bassi e qualche altra di lieve conto, si conserva ancora in tutta la sua grandiosa ed austera bellezza. Aveva attigua la non meno famessa badia: de' Benedetlini, albergo d'imperatori e di re. I monaci soppressi (con decreto vaneto 1770), privilegi aboliti, disperso malamente l'archivio insigne, dell'edifizio avanza una torre meriata ed il chiostro pittoresco, sparso di tombe illustri, che sembrano colla mesta eloquenza delle rovine chiedere... ma non facciam il poeta.

Quel Ratoldo vescovo, cui devesi l'avviamento della basilica zenonina diede pur opera all'ercaione della cattedrale in parte sull'area della chiesa antica di Santa Maria Marizolare, titolo che si mantenne. L'abide, osservato esternamente, la parte inferiore della facciata en massime la porta magiore, attestano coll'analogia delle forme e dell'opera, vicinanza di tempo colla precedente, nè avventato è il crederri, architetto l'arcidacono Pacilico. Se non allora compita, fa certo condotta a tale da potersi usare al culto, anzi trasportataviai da Raterio la sede vescovile non en fan più rimosas. L'interna straturar fa tranovata dalle fondamenta. Le colonne e le volte ch'ora si vedono, maneassero anche memorie e documenti, si appalessano di cinque secoli dopo, Il Torracero jonico è del Sannico di Calcina secoli dopo. Il Torracero jonico è del Sannico, si colin di conso per quel tempo tanto pregindicato ed esclusivo. La torre isolata, di stile classico 'fin impressa su modello del cominato architetto dai vescovi 'Lipponanos, tariar pur bene compita I

Intorno alla cattedrale sorsero non molto dopo l'Episcopio, le chiese di San Gioranni in fonte, di San Giorgio, nomata poi Sant'Elena, l'abitazione canonicale, luoghi tutti che giunsero a noi circondati da onorevoli ricordanze di virtù e di sapere, e belli per glorie artistiche e letterarie.

L'architettura di questi ciditaj, în quanto v ha di originario, presenta nella parte decorativa i caratteri della decedente arte romana. Colome raccorizate, archi a tutto seato, scompara di comicioni e di prolungate linee orizzontali. Tavlota fasti, capitelli, basi sono chiarmente appartenenza di costruzioni susteriori, regolarei ili disegno, sicuro e spicazio illavoro; tal'ultra mostrano tardo atoma iministra, proporazioni fastate, mostrato tardo atoma iministra, proporazioni fastate, practuta pretezza d'escenzione. Col proceedere del tempo tutto semplifica; incoma perde ogni apparenza di ratternazione e di secuipi basi e capitelli piato delle cimuse. Quanto poi alla disposizioni in genere non maceno d'essense rappresentati gli usi disciplinari del Cristianesimo primitiro. Abbiamo quindi il pronso per i pubblici posimitari y la separazione del presibiero dal il pronso per i pubblici posimitari y la separazione del presibiero dal

<sup>4</sup> Tommaso Hope nella sua Storia dell'architettura, c. xii, ne fa parola come d'una rarità di stile acuto in Italia (!).

<sup>5</sup> San Zeno. Cattedraic.

# 90 PROVINCIA DI VERONA

popolo <sup>6</sup>; e quella degli nomini dalle donne <sup>7</sup> mediante una loggia in alto, che aggirasi da tre lati della chiesa.



La Cattedrate

6 Santo Stefano. San Zeno. San Giovannt in Valle." 7 San Lorenzo. Se non alla disciplina, certo a concetto jeratico si deve rifarire l'orientaione dell'edificio, la eccentricità dell'abside, come pure il figurare a mezzo
di simboli, tabrola bizzarri, verità dognatiche e morali. Sappimo che alcuai non vi vedon che informi prodotti di povere fantasie, altri maligne o
profantarici allosino.i Sezua segger l'ammissibilità di questo, noi consideriamo tipi di simbolismo religioso i grifi che sostengono le colonne dei
pronal "il cone cogli indamenti veacorili, e pesci, ed augelli e geni e
mostri; ed anche le due famues effigie dei paladii, Ortlando, che impu-



8 Cattedrale, San Zeno,

gna ovampanda, ed Oliviero <sup>o</sup> emblemi della forza armata cui precipuo dovere tenevasi la difesa della religiono <sup>10</sup>.

Tetto considerando, idea molto vanisagios non possisson formarci del Parti di alora o il edi disepao, come per la maestria escentrice, in quello che risgnarda imitazione. Mal figurar di membra, povertà e istecchimento di mosse, nullità d'espressione, le note infine che confionoboso il decadimento e l'infanna dell'arte. Tali sono i bassorilieri della facciata, le porte istoriate di bronzo, i dodici spostoli col dirin Messtro a Son Zenoe; i paladini, i profeti, le tre donno coronate e Paltre figure al Duomo, nonche quelle sull'ottagono battisterio di Son Giocamni i nonte, Ben di verso linguaggio convine tenere quanto ai processi ediliti. Osservisi il ricordato abside della cattedrale, il lato a mezzodi e la Rusta della Fortuna che serve di resone alla facciata, e la torre delle campane "1 a San Zeno, e vedrassi come uniscano esattezza plansibile di lavore e soliditi, a distribuzione nos secura di bella apparenza ne' greggi materiali onde sono composti. Che sarà di qui mill'anni di attate oppre del nostro tempo?

È vanto della religione cristiana, impugnato ed esagerato a vicenda di aver salvi gli avanzi della coltura antica durante gli scompigli per affidarli, germi preziosi d'avvento, alla civiletà risorgente; questi s' avverò pel mondo una volta romano ed in ispetalith fra noi.

Verso la metà del secolo V visse san Petronio nostro vescovo; nomo cloquente, lacio à leuni sermoni; quello recision en ella dedicazione d'un sacro tempio, initiolisto Is notale sancti Zenonir, si ha pubblicato dal Maffel. Poco tempo dopo devetter essere d'anonimo gil Atti de santi marche Ferno e Ruttio, editi dal Mombritoi sopra manoscritto laterance e riconosciuti da Maffei, antichi, sinceri e stesi sugli atti proconsolari. D'altro anonimo, urure del secolo VI, ci da notità no nodice capito-

#### 9 Cattedrale.

40 Chi volosse appualarri per questa idea, verga la formola del giuramento de durana i successiri di Carla Bigano, polina di ricerce la comona imperiata. Del resto quanto spelin questi des raliert, osservalhi anche pel costume (Vadi Narra, Ver. Id., vi. 10, l'iprissona de noi esposta è parce del Da-Periosa il Carli interco no la riginata de calcer Orizodo el Oliviren accompanzamento il re de l'Emarchi stati versona, e persito di celere Orizodo el Oliviren accompanzamento il re de l'Emarchi stati versona, e persito di celere Orizodo el Oliviren accompanzamento il re de l'Emarchi stati versona, e persito di celere orizodo el Oliviren accompanzamento il re de l'Emarchi stati versono, e persito della contra con la companzamento della consecuenzamento della consecuenzament

Mettendolo Turpino anch' io lo metto.

41 Queste tre campane, polebé el accade nominarie, sono le più anliche di Verona; una reca l'epoca del MCKLIX repuente Comrado. La minore è rimarchevole per la sua forma esagona. Di tante pregevoli per antichità e per memoria, solo salvate dalle mani rapaci del Vandati secondi (Vodi Buxxccurx). are, antore d'nna biografia del pontefice Simmaco; è imperfetta. Bianchini scoprilla; Muratori l'insert nella raccolta Rerum italicarum seriptores, e giovossene più volte negli Annali. L'anonimo si mostra, nel racconto, partigiano dell'antipana Lorenzo.

Il notajo Coronato scrisce la Fiña di sun Zupo nella quale sono affastellati i recconi della ruulgar tradizione intorno le gesta e i miracoli di quel vescoro. Fa pubblicato dal Mambriato, dall'Ugbelli, dal Mafei nella Svira diplamatica. Biancolini ca nel du manica venione intaliasa (Chieva Biancolini ca nel du manica venione intaliasa (Chieva nella sun di manica venione intaliasa (Chieva nella sun di manica venione intaliasa (Chieva nella sun di Transizione fatta ai tenni di Desiderio.

Del favorevole impulso dato agli studi da Carlo Magno, Verona ebbe a risentirsi felicemente; nè possiamo dal canto nostro opporre a quanto dice Balbo annuenti Gnizot e Schlegel, che cioè le lettere risorte per Carlo Magno, non indictresquiarono mui più al sceno ch'erano state prima.

Tra le istituzioni d'altore fu quella dei meestri sipendizi dal regio carrio onde fosse in Italia pubblico inespamento. Ordreio di più rescovi fondassero senole per l'istrazione della giorestà; farono denominate scuole cattedrali; sebbene sembri quegli ordini non sortissero la piena seconitone voluta dal Magno, è però cerc che Verona al principiare del secolo IX, era una delle poche città del regno destinate agli studi e che variano costi (Usuarz) sociari dalle vicine Matorea o Trento, che non avevano pubblico, studio. Lotario imperatore nel 827 confermò e rimoreb la prima istituzione, ed el giusto rienere l'all'esseza qualunque fosse di docenti e discenti giovasse al nostro movimento intellettuale. Tra l'attre testimoniane, Raterio, cent' anni dopo scrivera: Ta Verona già riputata non meno della villa di Plotone presso d'Atene o di qualunque altra per maltituline di supertiti fomose si.

Appariene a questo tempo l'anonimo antore d'un cemponimento in los di Verona, scritto quando Pipino vi tenera sede. Il Ritmo Pipiniono, così lo chiamrono, descrive la città qual era sul finir del secolo VIII; coincide assai bene colla Iconografia; Mabillon lo diè primo alla luce integramente, Madici amendiolo, "a ppose un trattato sai versi ritmici. Avendolo noi citato soveate in questo lavoro crediamo non senza opportunisi recario distro.

Hiustraz, del L. V. Vol. IV

20

<sup>12</sup> Per vilta di Piatore è chiaro intendesse Raterio gli orti di Accademo. Alcuni eruditi, videro in tali parole allusione a quella, che su certamente dappoi, Università veronese (Custata e Moscano).

## Ritmo Pipiniano.

Magna et præclara pollet urbs hæc in Italia In partibus Venetiarum ut docet Isidorius, Quæ Verona vocitatur olim ab antiquitatus.

Per quadrum est compaginata, murificata firmiter, Quadraginta et octo turres, præfulgunt per circuitum Ex quibus octo sunt excelsæ, quæ eminent omnibus.

Habet altum laberynthum magnum per circuitum In quo nescius egressus numquam valet egredi Nisi cum igne lucernæ vel cum fili glomere.

Foro lato spacio-o sternuto lapidibus Ubi in quatuor cantis magui instant fornices; Plateæ mira sternutæ de sectis lapidibus. Fana et templa constructa ad Deorum nomine, Lunze, Martis et Minervæ, Jovis atque Veneris, Saturni sive Solis, quod præfulget omnibus.

Et dicere lingua non valet bujus urbis schemata; Infus nitet, foris candet, circumsepta laminis In ære pondos deauratos, metalla non communia.

Castro magno et excelso et firma propugnacula Pontes lapideos fundatos supra flumen Adesis Quorum capita pertingunt in orbem ad oppidum.

Quorum capita pertingunt in orbem ad oppidum.

Ecce quam bene est fundata a malis hominibus,
Qui nesciebant legem Dei, et nova atque vetera,
Simulacra venerabant lignea, lapidea.

Sed postquam venit plenitudo temporum lacarnavit Deitatem suam nascendo ex Virgine Exinanivit semetipsum ascendit patibulum;

Inde depositus ad plebem Judavorum pessimam In monumento conlocatus ibi mansit triduo Inde resurgens cum triumpho sedit patris doctera. Gentilitas dum hoe cognovit, festinavit credere, Quia vere ipse erat Deus coli et terra conditor Qui apparvit in mundo per Marise uterum.

LA CITTA' Ex qua stirpe processerunt Martyres, Apostoli, Confessores et doctores et vates sanctissimi. Oui concordaverunt mundum ad fidem catholicam Sic factus adimpletus est sermo Davidicus Quod cœli clariter enarrant gloriam altissimi A summo cœlorum usque ad terræ terminum. Primum Veronæ prædicavit Euprepus episcopus, Secundus Dimidrianus, tertius Simplicius, Quartus Proculus confessor, pastor egregius, Quintus fuit Saturninus et sextus Lucilius Septimus fuit Cricinus doctor et episcopus Octavus pastor et confessor Zeno martyr inclitus, Qui Veronam prædicando reduxit ad baptismium A malo spiritu sanavit... Galli.... 13 filiam Boves cum plaustro vergente reduxit a pelago. Et quidem multos liberavit ab hoste pestifero 44 e Et a fluvio ereptum suscitavit mortuum · Multa idóla destruxit per crebra jejunia. Non queo multa narrare hujus sancti opera Oui a Syria veniendo usque in Italiam Per ipsum omnipotens Deus ostendit mirabilia. O felicem te, Verona, sic ditata et inclita Qualibus es circumvallata custodibus sanctissimis Oui te desendant et propugnent ab hoste nequissimo. Ab oriente habes primum protomartyrem Stephanum, Florentium, Vindemialem, Maurum episcopum. Mammam Andronicum et probum cum quadraginta martyribus Deinde Petrum et Paulum et Jacobum apostolum. Præcursorem Baptistam Johannem et martyrem Nazarium Una cum Celso, et Victore et Ambrosio, Inclitos martyres Christi Gervasium et Protasium.

Faustinus atque Jovitam, Eupolum, Calocerum, Domini matrem Mariam, Vitalem, Agricolam;

<sup>13</sup> Gallieni; sarebbe conforme alla leggenda.

<sup>44</sup> Mancano nel Maffei.

#### PROVINCIA DI VERONA

In partibus meridinis babes Firmum et Rusticum Quo in teo ilim sumpserunt coronam martyrii Quorum corpora ablata sunt in maris insulis. Quando complacnit Deo regi invisibili In te sunt facta renovata per Hannonem Præsulem Temporibus principum regum Desiderii et Adlehis Qul diu moraverunt sancit ... rerersi ...

Quorum corpora et in simul condidit episcopus Aromata, galbanum, stactem et argoido Mirrha, gutta et casia et tus lucidissimum;

Tumitum aureum coopertum circumdat centonibus Color interstinctus mire muicet sensus hominum Modo albus, modo niger inter duos purpureos Hæe ut valuit paravit Hanno præsul inclitus Proba cujus fama claret de bonis operibus Ab Austrian finibus terræ usque Neustriæ terminos.

Ab occidente custodit Sixtus et Laurentius, Hippolitus, Apollinaris, duodecim Apostoli Domini, et magnus confessor Martinus sanctissimus Jam laudanda non est tibl urbs in Autonia Splendens, pollens, redolens a sancturum corpore. Opplenta inter centum, sola in Italia.

Nam te collaudat Aquilegia, te collaudat Mantua,

Brixia, Papis, Roma et simul Ravennia;
Per te portus est undique ad fines Liguriae.
Magnus habitat in te Pippinus piissimus
Non oblitus pietatem aut rectum judicium
Qui bonis agons semper cunctis fecit prospera.
Gloriam canamus Deo regi invisibili
Qui talibus adoraavit te floribus mysticis
In quantis et respiendes, sicut solis radiis—

Quel cherico Pacifico, scelto a sostenere il partito di san Zenono nel giudizio di Dio sopra narrato, figurò poi in maniera più degna fra i letterati e scienziati del tempo. Le più larghe notizie intorno alla vita di lui abbiamo dell'iserizione posta al suo sepolero, ed ora collocata onorevolmente nella cattedrale <sup>15</sup>.

Fu Pacifico architetto, mecanico, e i più degli eruditi nostri e di Francia s'accordano nell' attribuirgii l'invenzione dell' orologio a ruote ed a pesi. Versato nelle sacre carte scrisse una Giosa. Che superassa i

15 Il sepolero dell'arcidiacono Pacifico fu levalo nel costruiroi una socristia. L'iscrizione (Parcinlo non polò vederia che a netzo) collocata sopra una porta laterale a sinistra, è scolpita in marmo greco; consta di due parti ben distinte, una leggenda postama in versi ritmici, e varii disfici da fol medisimo appurecchiati;

Archidiaconus quiescit hic vero Pacificus - Sapienita stracturus et forma præfulgida - Nullus talis est inventus nostris in temporibus - Ouod nec ulium advenire unquam latem credimus - Ecclesiarum fundator renovator optimus -Zononia, Proculi, Viti Petri et Laurentit - Del quoque Genitricis nec non et Georati - Ouicquid auro vel argento et metallis ceteris - Ouicquid ex lignis diversis et marmore candido - Nullus unquam sio peritus in tentis operibus - Bis centenos terque senos codicesque fecerat - Horologium nocturnum nullus ante viderat -En invenit argumentum et primum fundaveral - Glosam veteris et novi testamentt; posuit - Horo'ogloque carmen sperce ceeli optimum - Ptura alia grafiamoue prudens inveniel - Tres et decem vizit tustra trinos annos amplius - Ouadraginta et tres annos fuit archidiaconus - Septimo vicesimo atalis anno Coesaris Lothard - Mole carnts est solutus verrezit ad Dominum - Nono sane kalendarum oblit decembrium. - Nocte sancia qua vocatur a nobis dominica - Lugent quoque sucerdoles et ministri optimi - Morte neuve dolet lufinitus populus -Vestros pedes quasi lenens vasque precar cernuus - O lectares exarare, quaso pro Pacifico.

> Hic rogo pauxillum veniens substite victor. El mea scrutare pectore dicla tuo. Quod es, fueram, famosus in orbe viator El quod nunc ego sum tuque futurus eris. Delicias mundi prave sectabar amore Nunc cints et puivis vermibus atque cibus. Ouapropler polius animem curare memento Quam carnem, quonism hac manst, illa perit. Cur libl piura paras? quem pareo cernis in antro Me tenet, sic requies sic tun perca fiel. Ut flores pereunt vento veniente minaci Sie tua namque caro: aloria tota perit. Tu mithi redde vicem, lector, rogo, carminis hujus El dic, da ven am, Christe, tuo famulo. Pacificus, Salomon mihi nomen alque Ireneus Pro quo funde preces mente legens titulum.

suoi cosvi nella cognizione della lingua latina ne fan fede gli undici dimici chie lascio da sappore al suo sepolore; che brama di sapera poptrasse all'ebraico ed al greso idiona consterebbe dalla versione del proppio nome ne del sensone del fermenu, na non possiamo per lori ragioni, consentir al Venturi chie i fosse conoscitore delle due lingue tanto da poterenee giovera en' soni lavori intorno alla Ribbia.

La celebrità infine ed i meriti di Pacifico toccherebbero il colmo nella fondazione della capitolare biblioteca 16,

Nome letterario s'ebbe alla metà del secolo IX il vescoro Notingo, a lagale Rabano Masco indirizzo l'opera intorno alla predestinazione (De pradestinatione et practiculia Dei el Alvoingam Episcopum), Adelardo, di cui Papa Giovanni VIII ricorda le lettere, chiamandolo tonis sapientis sir e Gaidado presè autore di un ritmo latino (Xtanx. da). Totti sorpassò in sapere ed in fama Raterio, auto in Finadra, monaco dapprina della badia Lobiense poi vescoro nostro. Sobiatso di sede tre volte, mori a Namor. Fia celebrato per cognizione eminente delle sette arti liberali grammatica, retorica, legica (Treisum), ariminetia, geometria, musica, autronomia (Quadrinium). I soci scritti ci restano testimonio di banco e penterante ingegno e di spirito retto. Pubblicati dal Labbe, quindi dai Ballerini (Verona 1765) con note piene derudzione e di critica possono spargere lumi sopra i suoi contemporanei.

Dobbiamo a Raterio (se pare non ne su antore) la conservazione della tante volte citata Iconografia di Verona al secolo IX; documento, nella sua informità, prezioso, che vnoisi risguardare per quel tempo una delle sonti speciali della nostra storia.

Obsecro nulla manus violet pia jura sepulcri

Personel angelica donne ab arce tuba:
Qui jace in ismulo terra de puterer surge
Magnus adest judez millibra innumeris.
Tolie kinc segnitiem, pone fastidia mentis
Crede milli frater, doctior kinc redies.
Anno Dominica Incarnationis DCCCXLVI. Indictione X.

48 Parvinia primo, a quando ci consta, pell'attribuire all'arcidionno la fondazione della biblioteca copilitare. Di di si arrobe un litero indicia se d'estici in quella di quella stilluncii al tempo di Lotario. Patribbe opporati si silenzio dell'opiarite repolerate; non è assoluto; casi vi a paria de l'ammercio codel possedoli e probabilimente (Percard da lai medesimo serliti (Petil Marra, Fer. Ill. ed Otzer. Lett. Mexatom, Disz. XLVIII. T. Mangocco. D.-Parvo, Diszeratzioni dela, restla reacciola degli oppossió ferrarenti.

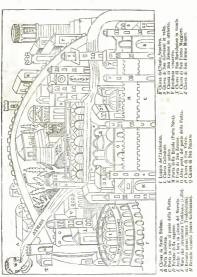

17 Noi traemmo questo disegno dal Biancolini. Quello è eromatico, ma le coloriture non hanno Intendimento speciale; qualche semplificazione, qualche rettificazione di forme

Maffei vuole si metta in questo luogo Brano figlio di Ottone marchese di Verona, che fin poi papa Gregorio V; conosceva la lingna tedesca, latina e vulgare Italiana, onde fin chiamato, dalla funeraria iscrizione, doctus Sermone triplici, parole di non lieve momento nella disquisizione intorno le origini dell'Italiana favela.

Tra i manoscritti dell'archivio canonicale ve n'ha uno in caratter sampatello o titolo Cerptum; è no nor le Vronensia, specie di sarro calendario contenente riti, rabriohe, preci, notitie di sarre funzioni. Compilatore ne fa, com'egil s'initiola, Sirfano sacerdote e cantore della cattedratie; vivera essendo vescoro Walterio (1037). Fu detto Carpto invece di Carptum decerptum. Maffei lo trascrisse in gran parte, forse coll'intenzione di pubblicario; ci a lungo ne parta nella Biblioheca Fronensia Manuccipia, Ricorderemo in fine Altigerio che pontificava nel 1005, natore d'uno settito sacettio indirizzato a Rossidir.

Se tanto basta, meno ad accrescerci gloria che a dimostrare non interrotta fra noi, lungo il bujo del tempi, la serie degli operosi ingegni e la tradizione de' buoni studj, ne porge altresì criterio nell'argnire quanto scaduta e misera esser dovesse la popolare coltura.

ci parver opportune riluevalunte riluevalunte in terra. Questa tensoprala trovasi, con telli initi differente inspirata sopra un esto sono del proposito del proposito del proposito del proposito per vivo del proposito del proposito

> De summo montis castrum prospectat in urbem Dedatea factum arte vileque Uris Noble principium memorobile prande Theatrum Ad decus extructum magna Verona tuum, Magna Verona vale, valeas per secuta semper Ek celebrara ennes nomen in orbe tuum.

#### NII.

### Il Comune.

#### (1100-1409)

Ben pochi futi d'alta ragione storica versano in tante dabbiezze quanto l'origine del Comane italiano. Alcani autori non videro in esso che un germoglio di romano isitato; altri se non una figliazione di germanismo cristianizzato; chi un effetto quasi inscientemente raggiunto dal popolo nostro in forza delle proprie condizioni allo statacirsi della monarchia carolingia, e chi invece un'opera sagace degli imperanti nordici a de-pressione de' grandi fendatari. Noi siamo penastamente d'avviso, tutte insieme le cause anzidette, aver concorso per varia guisa a dar vita al comunale istitato; vita più feconda di grandi risultati per la civilta, che non per la durevole grandezza upolitica della patrià zialiana.

La quistione del come collegasi all'altra del quando. Le opinioni estreme distano hen cen'anni. Male, chi voglia qui ad ogni costo geometrizzare la storia; è duopo al contrario assumere con ischiettezza sopra lungo periodo i fatti che bastino ad accertarne l'esistenza.

Gli storici nostri, fosse errore o vanità, anticipareno fuor di modo la formazione del Comune veronese, dissero: gli libera la città sino dai tempi di Lotario (820...); ami l'esempio suo essere stato stimolo all'insorgere dei Benacesi; più tardi Berengario I fatto re, con iscaltrimenti e manegri, messo dentro, dovesse giurar rispetto al viver libero dei cittadini. Son fattasie.

Onde ono brancolare fra nebbie è bene rannodare i progressi hoti e quasi impercettibili della libertà, che andavasi svolgendo nel seno della nazione, a fatti d'ordine diverso, ma aventi con quelli più o meno immediato rapporto di cansa e d'effetto; perció dal primo Ottone a Corraciolo-biamo i primordij, lo sviluppo, e il compimento delle libertà comunali. Scorgiamo dapprima destarsi una specie di coscienza delle proprie forza, uno stropidire intellettuale e materiale, mas tendenza indefinità a de sessee, al agire da parte delle popolazioni, mentre gl'imperatori mendicandone quais la soggezione parziale e temporanes con privilegi innumerevdi, indebolirano eglino stessi il potere e scalzarano l'edifizio della conquista. Al grande feudilismo, che avera giocato tand'anni coll'insanguinta corona d'Italia, depresso do Ottone I, soccederen altro più minnto ed in maggiore contatto culle pl-bi; a questo, la costituzione di Corrado, che pur sembrara perfecionare gli ordinamenti, actavare lo fossi in cui lo travolsero le crociate; ed allora le propriett fondiarie divise, suddivise, sincolate in gran parte dalle conditioni antiche, andar mutando vidi pane ed un covile.

Si mantennero, è vero, i marchesi creati dall'impero e tedeschi; ma la loro presenza non era continna, la loro zzione spesso debole o nulla. la loro successione interrotts; e per colmo favvi tra quelli stessi chi, o per alterezza d'animo, o per inimicizia di casato, diede esempio di resistenza al monarca.

Si mantennero anche i conti; ma nativi del lango sentironsi meglio italiani che non ministri imperiali. Tramezzo a questo giunse il supo procelloso di Gregorio VII a mostrare cosa potorasi fare d'un imperatore di Germania, lezione che non ando perdunta, potibi en no è dinpo sessere spasimante politico dei papi, per convenire che, sciente o no, Gregorio VII combattò per l'Italia, e che la lotta per la libertà della Chiesa riniscà da avanamento della libertà popola:

Nulla di speciale ne porge il regno di Enrico II. Le discordie tra valvassori e fendatri, sotto Geracio il Salico, diedero buone consequenze imperando Enrico III. Poichè essendo Cesare lontano e la Marca vacante, il corpo dei citatini già ricchi di molteplici privilegi, accresiatuo dai minori della feudal gerarchia, sentissi forte abbastanza per collegarsi ed introdurre d'assenso comune, satibii norme di vita; onde, allorchè più tardi le citali di Lombardia si strinsero in lega, Verona, dichiarò nel convegno solenne, volersi mantenere qual era ai tempi di Enrico Re i la Infini atti finono rivolti a costituire l'autorità. Si soeleser for i citadini ed i valvassori ottanta de più reputati che si chiamarono i quattro enti con facoltà di eleggere gli mifitatii anto all'economia pubblica che alla giustizia criminale e civile. Dorexano i quattro-rearii scegliere da la giustizia criminale e civile. Dorexano i quattro-rearii scegliere da la giustizia criminale e civile. Dorexano i quattro-rearii scegliere da la giustizia criminale e civile. Dorexano i quattro-rearii scegliere da la giustizia con for a militi e cittadini che il representassero in per-

<sup>4</sup> Non è dello se III o IV. Muratori pensa si alludesse a quest'ultimo, sotto del quale il sistema di civica rappresentanza ebbe compimento colla creazione dei consoli; ma appunto per questo troviamo di riferire col Carli al regno di Enzico III il primo assembrarsi dei cittadini, e le prime elezioni di Comunali magistrature.

manenza con potere pieno per i casi ordinarj; presedere alle consulte, sassistere si placifi, prendere cognizione dei resti, emettere giadij, infliggere pone, (Cantun, De pose Constantio). Torello Sarnia vuol riferire a questo tempo, ma forse fu posetriore, la scella di altri otto militi, i quali, con titolo di serj della guerra, avevano il comando della militi, a vurbana e distrettate. Primo in digniti continolo tattavia ad essere si conte (Cusatta, R. Soc. in Ep. Per. Direc.); ognano però vede quanto da queste novazioni risusisse limitati oli potere.

Disponendosi Enrico a venir quaggiò per la solite corone (1047), conert, col dacato di Carintia, questa Marca, a Guello III, ultimo della prosapia de' Gaelfi, e per sorella antenato di due famose stirpi regali. Fu questi favveneta si librei modi introduti nella città, cosicche l'impentare mal pago inviò Ganterio a far vive le proprie ragioni, ed indi a poco venne egli stesso indicendo dieta a Roncaglia. Ginato a Verona confermo de largi privilegi, ma impose fiera contribuzione alla terra e la esigette implacabilmente e tosto. Il marchese, che avealo preceduo a Roncaglia, undita a cosa, tra lo sóegno e la noja dell'aspettare levo le tende e diò volta. Scontratosi nell'imperatore monchà scondiscendere al riterno, pariò di fortemente pel Veronesi che la somma fa restituita, ciò che valse a Gaello encomio ed applasso popolare, il quale mutossi in compianto altorche quasi stoto mori (Musar. d. A. 1085. Cont. Her. Cent.). Lo segui poso dopo l'imperatore, lasciando sotto reggenza l'equiroco figlio Enrico IV.

Durante la guerra fra saccerdorio ed impero le città lombarde partegigiarono per il secondo, e Verona con esse, o non essendo arritari a morretta del Remone uno vescovo, insignito del romano palio, nel il larpbeggiaro di Matilde alla bedia di San Zeno (Menxa: Ast. Disx. xx). Enrico da cauto suo, benche losse tra nei sovente darante la guerra, pure fra tante turbazioni, pago della quiete de nostri e dei pochi sussidi che ricevera, per nolla mischiossi al civil regimento, il quale anzi, lui re, vantaggio notevolmente colla cessazione dei conti e col surrogar loro Pomogenea e cittadina sutorità consolare (1400).

Erano i consoli (Munar. Canum) tratti dagli ordini dei capitani, dei valvassori e del popolo; variavano in numero; presedevano alla giustizia, agli affari civili, alla mercatura, ed avevano, come già il conte, precodenza sull'altre cariche della città.

Ad onta di queste condiscendenze, e sebbene la guerra ardesse al confine, Enrico potè spingere una sola volta in campo i Veronesi, contro il castello di Nogara, tenuto dalle genti della contessa (Donz. In ella Math.); ma battuti o malfidi lasciarono tosto l'impresa. Nè potevano certo inostri avere a cuore quel cattivo armese, testimoqi della pressura e

del trattamento ignominioso alla follia verso la regina Adelaide <sup>2</sup> (la quale fu tratta da Verona per opera furtiva dell'impietosita Matilde), ed esperti che furono, tuttoché soggetti, le rapine e le violenze della scellerata milizia tedesca.

In questi tempi fu il primo passaggio degli occidentali in Asia per liberare il sepolero di Cristo. Chi tra noi bandisse la crociata dir non sapremmo; che vi accorressero Veronesi accenna lo stesso Folco, quando canta:

Quos Athesis pulcher præterfluit, Eridanusque....
Concurrunt Itali....

(Ap. Du-Chesne, t. iv).

Al ritorno dei cro-iati parecchie denominazioni de' luoghi santi ai ripeterono nei dintorni e nella città, la quale anzi fu chiamata Minore Gerusalemme 1; fu allora che il popolo nostro prese per insegna la croce che cominciò a scolpirsi sugli editizi, a dipingersi sulle bandiere el a svettolar sul carroccio, introduto ad imizazione dei Milanei 4.

9 Il monno: Donicone sceennando a quest' infamia impone silenzio alla musa « quod 
incementrium » ma non lacque l'iofelice donna, che davania i due concivili di Piacenna e di Coslama » Se lantae tamque insuaditae for sicationum spurcitiar et a famite 
passom fuisse compuesta est. » (Mansa, Cott. Conc. v. XX. Bratholo. Constant. ap.
Murest.)

3 Mojorez notri ine vere similitadinem quandom cum Horvaulem prospeciant, etne impositi etalem nomiolitus certita lois religious en finitalitum quandom sonche tilitus civilatia monetine toicavier, che primum vallem illem, quan decreram norraiti, hominiema appatieme (Vil Booleis, puntente vere, cui nome Rochi receptura de la constitui valuere (San Boole), quan prope orien vicinum Me Indetia Nazarrita contanti (La vitale vitale valuere (San Boole), quan prope orien vicinum Me Indetia Nazarrita contanti (La vitale vitale valuere) (San Boole), quan prope orien vicinum Me Indetia Nazarrita contanti (La vitale vitale valuere) (San Boole), quan prope orien vicinum Me Indetia Valuerita paramo phanum extil Bethiesen sociatum (San Giovanni in Vallo), inde param distat seputebred in chesa del santo Sepolevo, mos sinal Toccas, multi lone nalla Perio Organizario del borgo stilipo, in quello di Sando Sepolevo). Propere que omnis el qui pietecto marcipada condidere porerai liberatura porte vitale del sinalese e con la Sersina del propositio del notri Salvati. Verannom. , minerem Herusalem munifilmo focerum al propenio del notri Salvati. Verannom. , minerem Herusalem munifilmo focerum grorum amerilanti preclusa di sur pere totta similiante e colicitam v.

I crociall veronesi, altre sile pie ricordanze de alle retiquie, recurso in patria striki mottrussie; seus immala, spine di pesse i gnoi si a notriu mari e è nepresero oi tempii e ne l'inaçhi pubblici come troisi, iasciando ai posteri instisticari sopra. Il più celabre di questi irmunenci è quello che pennota dul'ir arc or in e dee piazze dell'Srice o de Sricordanze de di nome alia stretia: La costa. Di simili ve n' ha in Statlo Siefano ed in San-Tanastain.

A La croce rossa in campo bianco era l'Insegua del popolo; quella d'oro in campo azierro, della città. Si irovano ambedue sulle fabbriche antiche; per questo, due disliniti gosfaloni furoco consegnati dagli orsiori nottri 2º doge, qoando Verona si sommise alla Sercoissima. La seconda è lottora civico atemma.



Carroccio.

Il primo uso che facesse Verona dell'armi libere e della santa insegna, ci duole dirlo, fu in due guerre fraterne, prima allesta a Milano nella decenne contro Como (1119). Aspera cara multi semit et Virona cocata; Ason. Ces. Vedi Casto, Storia della diocesi di Como); quindi contro Padova e Tresio.

Negi anni addiero le piene dell'Adige averano recato panrosi gasafiale cità de al contado. A preservarsi in futuro avvisarono i nottri di aprire all'acque un varco pel vecchio letto. I Padovani minacciati dall'opera fecero opposizione; sinde irac (1411'), Quelli si straineze con Tresto, Vercoa coi Vicentini ch'aveno gài in rotta. Invasi e rovinati seambievolmente i territori, si fece giornata nella quale Verona obbe vittoria a caro prezuo e con nessun frutto. Uppera fa interressa, l'Adige continuo il suo corso, e la pace ristabilità coll'intervento del patriarca d'Aquileja, del vescoro nottre Tebaldo e di usuli dell'altre città bellierentia.

Baccontammo questa perché tra le prime; del resto non ci prendeemo peoa di fare la rassegna delle innumerevoli guerricciuole, ora felici, or no, vituperevoli tutte, che Verona ebbe colle città dattorno, se pure non ce l'imponga ragione di storico nesso. Avventurosamente ben altro ci si para dianazi.

VIII.

Federico I. - Lega Veronese. - Lega Lombarda.

(1152)

Gli Ottoni per iscaltrimento político avevano dato l'impalso, ed i lor fincchi snocessori avevano lacisto crescere la vita popolana nelle ostre terre; ma Federico I di Svevia, altamente compreso dell'imperiale dignità, veggendosi dillo discordie agevolato il cammino, credute il momento di ristorarla, e con animo risolto de braccio podereso vi si accinse; ma noo risacti che a render più bello il trionfo di coloro, che nella common sciagnara s'erano riconosciuti fratelli.

Calaodo per la prima volta lo svevo (1153), nè usò violenza fra noi, nè fu osteggiato dai nostri; acelava egli correre sopra Milano, ch'avea resistito a Corrado; temevano questi impegnarsi da soli con superiore nemico, ondo serbossi da ambe le parti arcigno riserbo. Ma poichè i fatti di Lombardia mostrarono qual razza d'uomo fosse coloi e dove mirasse, indignati o tementi gli apparecchiarono al ritorno mal giuoco. « Era già (così racconta il Sismondi) costumanza dei Veronesi non concedere alle truppe imperiali passaggio per la loro città, e per non esservi obbligati, solevano gittar fuori delle mura nn ponte sull' Adige. Quando Federico entrò nel loro territorio cogli avanzi dell'esercito, che aveva portato la desolazione in tutta la Lombardia, il ponte apparecchiato superiormente alla città era, dice Ottone da Friainga ! un tranello teso ai Tedeschi, piuttosto che un ponte, poichè le barche ond'era formato, erano legate assieme sol quanto bastava per resistere alla forza della corrente, e mentre le truppe imperiali lo attraversavano enormi masse di legname lasciate scorrere a seconda del fiume, dovevano urtarlo e romperlo. Un incidente sece andar a vnoto il progetto. Gl' imperiali avendo affrettato i passi, onde sottrarsi al furore dei villani che gl'ioseguivano per vendicarsi delle patite rapine, non solo ebbero tempo di passare il poate prima che si rompesse, ma lo avevano già vilicato parecchi degli insorti che tenerano lor dietro, i quali poi rimasti separati dai soci, farono tutti trucidati (Susa., Ist. Rep. R. c. vm) - Senza poter prendere vendetta, molestato anche al passo della Chiusa, Federico tornossi in Lamagna.



Federico Barbarossa.

Chiaritisi nemici senza buon esito, i Veronesi inviarono Tebaldo vescoro onde placasse il sire promettendo sommessione, e avvalorando le preghiere coll'efficace argomento di molto denaro, onde quei di lassib furono sempre ingordi. A questa bisogna del Comune soccorse il generoso cittadino Giovanui Moutecchi, la cui famiglia già in fiore affettava popolarità ed era sul couseguire iufausta riuomanza.

Ritoro l'imperatore nel 1158. I Veronesi avevano totto por anni il forte di Rivole ad un ladroue fismoso e che infestava quel passo ji l'edesco malidente lo volle in potere, volle i sussidi promessi; cheb tutto condussa altrove l'armi e le fairie. Non però lasciome inoffici e tranquilli. Ritoruava appunto di Palestina certo capo di Tedeschi chiamato Hernanna, seguialatosi nell'andata costi per volenti ladronecci. Federico to prepose alte regie esazioni, e di più qual conoscitore del loughi, lo nomino marchese. Gramo il popolo in balli di costui e de' suoi cagnotti spolivano in Comune d'unopportabili pesi moltiplicati al sestuplo del dovere; impedivano l'esercizio d'ogni facolti ai consolati n'absui a ribitrava no lefatorie, manomarche consolati ribitra i arbitrava no l'erario civico, sentenziavano con arbitrio, punivano con ferocia. Al marchese a'sginquerano Marquardo coste di Grundsack e l'inaldo arcivescovo di Colonia, in fare l'oppressione piena e vigorosa. Veroua fresomendo taceva.

Frattauto Federico aveva consumato le sue vendette; Milauo era spianata, ne aveavi fortezza o città di qua da Roma che uou avesse piegato

1 Questa impresa è ricordata dagli storici Panvinio, Saraina, e Della Corte, eui lasciamo Il racconto: ... e poco appresso deliberarcoo I Verouesi di ruinare il castello di Rivole, posto, come ancora da alcune rovine si vede, sopra il munte nella Val Lagarina per la quale in Germania si passa, onde era per lo silo molto forte e difficile ad espugnare, del quale in que' tempi era algnore Cacapane dell'Isolo cittadico veronese; perciocchè assendo costul uomo di mula vila e di pessimi e crudelissimi custumi, e vivendo egli coo molti altri ribaldi, si quali pel suo castello dava ricetto, solamente di rapine e di latrocini, perchè niun poteva passare di là ch'egli co' suoi satelliti non lo volesse assassinare spogliandolo della roba, e spesso aocor della vila, si risolsero i Veronesi, poiche videro le ammonizioni, che più volte gli avevan fatte, nulla giovare, si per l'onor loro come per sicurezza de' viandanti, di ruicare il castello, ed a lui ed a'suoi dare quel castigo che l'opere loro scellerate meritavano: perlochè messo insienne buon numero di genti le mandarono il sollo il governo del toro podestà (i) con commissione che abbattesse II eastello, e Cacapane eon quanti si trovassero coo lui facesse di crudel morte morire. Aodato tà il podestà e trovato il castello molto più forte di quello che s'aveva pensalo, dopo aver dali alquanti assalti luvano lo assediò strettamente. Cacapace alla prima, poca cura fece di questo assedio, perciocchè era per parecchi mesi di vettovaglia e di munizione fornito; anzi usceodo ad ogni tralto fuori co'suoi, ch' era geote fierissima e crudelissima, avvezza solamente alle uccisioni ed agli assassinamenti, dava grandissimo danno a' oemici; ma poichè cominció a maocargli la vellovaglia, e vide i oemiel ostiosti e disposti a non voler abbandooare l'assedio finchè non lo avessero nelle mmi, in capo a sei mesi... si arrese e diede loro nelle mani sè ed il castello a discrezione, i quall, benchè avessero animo di rovioare solamente il castello, e contra la commissione perdonar la vita alle persone, nondimeno furono tante le intimazioni ed i protesti che dal magistrati della città furono lor falti , che per non contravvenire spianarono quello e queste fecero tutte, come meritavano, col taccio morare. . (Ist. di Ver. 1. V.)

davanti a lui; sola resistera la rocca di Garda (Peschiera?). Afforatosì colà Tarrisendo cittadin veronese, fosse intelligenza od arbitrio, validamente resistè alle intimazioni ed all'assedio postori da Marquardo; espagnata alla fine, il prode salvossi, serbando vanto d'aver solo resistito e di esser catdos ultimo nella totale prostrazione d'Italia.

Come a vinto pases tornó Federico (1163), quasi senz'arme e con molta corte, ma per nulla ammanisto; anzi tutto per abbattere ogni libera istituzione, creò magistrato col nome di podesta (potenza), il quale rappresentasso Cesare contro la popolare e depressa magistratura dei consoli?

Primo podestà di Verona fu Rizzardo conte di Sambonifazio.

La tiranide di Federico, intollerabile a tutti, piti inasprava le città dell'Anstrasia Lombarda, le quali veramente non avendo preso gran parte di guerra, non potevano ingojuracha qual vendetta; ma le conseguenze di mala signoria, infine felici per gii oppressi, non tardarono a palesarsi. Sopite nell'accoramento comune le fazioni, che averano per l'addictro cominciato a commovere il passe, strinsero intelligenze con Padova, Treviso, Vicenza. Maturato il consiglio, no bel giorno insorgono tutte, cacciano i tedesdii ladroni, e, duce Verona, prime in Italia spiegano il vessillo di libertà; e subito, fu na solo alfare, riparar munimenti e ca-stelli, armare de servoltare militare, estendere el assicurare allenare.

Federico, ndite queste novità, die volta dall'Emilia e raccolte le truppe delle città, che stavan per lui, con quel poco di Tedeschi che avera, marcio su Verona, luvavando, distruggando, incendiando. Ma vicino a Vicasio di si fece incontro l'esercito della Lega prouto a combattere. O si trovasso inferiore di forze, o diffidasse de Lombardi, che formavano forzatamente il più de' suoi soldati, o paventasse, vegendosis a fronte ed a tergo un popolo crudelmente oltraggiato, figgi divanni si Veronesi (1868 A. Monxa). Da quel punto lo città gli addiventarono nggiose; e poiche hatturali u-

2 Non intendimen di tagliar breve sull'origina del podestit, Questa, a prisabilitame di questo tempo, in viruna; attieves i polosità pressistare come pettore o rapo della republica, Federico non fere che appropriarene la nomina, e determinare in senso d'alle gone della revenie intificionale. Chi o crimitano pettienne il sull'accide il Recorgità nel 1185, onde il Recordita del 1185, onde il Recordita della re

mici di esse reputava i conti e marchesi a quelli si strinse ripartendo, astuto soccorso, i suoi Tedeschi per le loro castella.

Volle buona fortuna che per due anni il trattenessero le turbolenze di Lamagna, in guisa che ritornando (1166) trovò la Lega veronese accresciuta d'appoggi e d'armi vigilare al passo della Chiusa, il che lo astrinse a girare per Valcamonica.

In questo mezzo le città lombarde avevano giurato a Pontida; e nel



Giuramento di Pontida.

primo gennaĵo 1167 si rimirano le due Leghe veronese e lombarda in una sola, che porta nell'atto il magnifico nome di concordia (Mvaxa, Ant. It. Dist., xxvii). Verona coll'estendersi della Lega non ismendi la gloricos parte d'iniziatrice; il suo gonfilone era con quelli di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantora e Treviso nel giorono in cui il richboricat Monojo le sue centurie con quelle di Piacenza, Brescia, Novara, Vercelli combatterono a Legamon quelle di Piacenza, Brescia, Novara, Vercelli combatterono a Legamon quella famona battaglia, che non ebbe ancora la seconda (20 maggio 1196).

Nelle pace di Costanas forono confernato alla città le regalie dentre le mara e nel distretto (art. 1), rimanendo all'imperatore i diritti di fodero, paraia "e rissico (art. xxxx); si mantennero i consoli senza conferma (art. vi), ma coll'investiurar imperiale; riserbossi all'imperatore il diritti d'appello, costatoto stabilmente nel suoi nonzi (art. vii); fin riconostito ai nostri il diritto di difesa e di rinnovare la società (art. xvi). L'atto di Costanza (giugo 1183) no portebb'essere più nonzifico a Venache vi appare nominata sola al principio delle concessioni e stipulazioni, che un'a fectanzia attate con totte le federato.

In mezzo a questo folice agitarsi di cose crebbe lestro a Verona la corte postificale. Papa Lucio III, succeduto ad Alessandro, fuggendo i moti romani giungera qua nel tempo stesso in cui Federico (1884) scendera a rannolare gli avanzi del suo potere ed a rifario colle nozze del figlio. Teno un sinodo, al quale, tra notero il requenza di prelati, assistera anche l'imperatore. Trattossi di fornire soccorsi alla crecitat; si condannarono e somunicarono gli eretcii del tempo, e, come tuli anche i seguati d'Artnaldo da Brescia, invocando contro di essi l'ajuto della forza liciale rap-

<sup>3</sup> Pontes bona fide sine fraude reficient, dice l'imperatore. Sembra che quietamente ricordi l'attentato dei Veronesi.

<sup>4</sup> Nos Jomanorus Imperator Fredericus el filus noter Herricus Romanorus Reconocidius cobio civilitolita el permiso societtat, regolic, el comestudiate tetras um in civilitate quan estra civilitate, mideicas Veroum el costre ejus el su-iurilias el altís civilativas locio el persona societata in a represens vidilente, sun consumientos consumientos sina contradicione notire acercalis quan ab unique acercalista el exerceiti. Similar in fadra, el memoltas el pascia, el posiblas el aquis, el modestalis sicul de antique habere consumientos el pascia, el posiblas el aquis, el modestalis sicul de antique habere consucciatis sel habetis in acercalist, jan modestalis sicul de antique habere consucciatis sel habetis in acercalist, jan modestalis sicul de antique habere consucciatis sel habetis in acercalist, jan modestalis sicul de antique habere consucciatis sel habetis in acercalist, jan modestalis in interactionis consulta quan in permissionis infrase el activo el sis conferis que ed commodifiatem speciansi civilatum etc. (Monar. Ads. It.).

Una dotta dissertazione su questa pace, fondamento giuridico delle repubbliche lombarde, scrisse il citalo più volte nostro giureconsulto Carlini (De pace Constantia).

presentata da consoli, comi e baroni, fulminando essi pure se reluttanti <sup>2</sup>. Fin qui furono d'accordo; ma fattosi Lucio a ripetere le città che la contessa Matilide di Toscana avera lasciato ai ponetici, e che solo per espressa e temporanea transazione erano saste abbandonate all'impere Federico non volle asperene e rifutossi; chiedeno poi regli la corona imperiale pel proprio tiglio, il papa alla sua volta rispose pieche; onde mal soddisfatti l'ino dell'altro si separarono. Lucio morì quassi tosto e fio sepolto osoreroolmente nella catedrale <sup>6</sup>.

Ebbe a sucessore Urbano III ch'era citatalino mianese, ed i nostri, pei fatti recensi direttalesi con quella terra, diedero segni di viva estudiaza dei quali mostravasi lieto. Arringo in pubblico; compose le discordie tra il Montecchii ed i consi di Sambonifazio; consacro la cataderia; concesse midulgenze e diereva di voler qui permanere. Ma intorbidandosi poi sempre più con Federico, e vedendo i nostri, ne giusta niè prudente coas selegare partito pel pontefice in quel momento, ne næque fredeleza, e quando Urbano parve decios scomunicar l'imperatore, pregarono umitente nol facesse in Verona, del che indispettito, ando 3 Ferrara, dove morper dolore dei rove-ci toccati ai cristiani di Terra Santa (1187). Così venon meno alla nostra città i precisioso solendore della tiara.

Frattanto il softio di libertà fecondava i germi lungamente inerti della cultura sociale. Riordinossi il civil reggimento 7, preponendovi il pode-

5 La costituzione emanta da Papa Lucio III nel concilio (non Ecumenico) di Verona, risguardasi come principio storico, e la più antica base canonica della Inquisizione, (v. Laune, Conett. Munx. ad 4m.)

6 L' avello di Lucio III portava questo epigramma :

Luca dedit lucem tibl, Luci, Pontificatum Ostia, Papalum Roma, Verona mori Immo Verona dedit lucis tibl gaudia, Roma Exi'num, curas Ostia, Luca mori.

Fu sollerrato a'tempi del veseovo Giberti, Ad indiziu s'intarsiarono sul pavimento le sante ebiavi coll'iserizione :

OSSA . LUCII . IN . PONT. MAX.

T Opcolario della sovranità pepolaro rimana i consiglio degli distata, il quale, o secumba il sopolari di prepienza da parie dell'impero, o voices meterizza cassimi nei manta i pedendi. A questa magiriamata l'agia ingerena nella città, delerinos la prefurer al podendi. A questa magiliaro della considerata della c

I consoll, aumentati di numero ma scaduti d'importanza, costituivano tre sezioni giudiziali: consoli della ragione, della giusticia, del trafico Trattavano e giudicavano

Cong

stă º, diedesi impulso all'agricoltura diboscando, asciugando, irrigando terreni; agevolossi il commercio collo stabilire Iribunali esclasivi, collassivi, collass

ordinariamente le cruse civili, criminalt e mercantili, ma dipendevano dal podesta, il quale proferiva i placiti di appello. A lul pare facevano capo i massen, i andacei, ed ti procuratori, cho avveno in cue an finanza, ordine pubblico e santili. Nos è quisidi a meravigilare se questa magistratura fosse ambita e lenuta in grande onoranza. (v. Serie del Goermandro, etc. di Verona. - Bisscostos).

8 Fra I primi podestà va ricordato con civica riconoscenza Gugilelmo Dall' Ossa, mitaneae, che în ripetutamente nella pretura (1185... 1193).

Questi vigilante, conte, listuto a ristorare la provuncia, e ad arricculria abboquidomente den coressar pered al vitin, vivole le prima cuer a far ristorire l'industria agarsia, redimendo a coltura poduli e fondi alignati. Appare dallo Sistato (Stat. Cas.), con 140, 153, 155 con "egit sia siato li primo ad estendero con targhe socia les il coreo delle acque, cho stagassumo o horvan lapo a sial, che serbaso tuttora il nome di Patie delle e primed. Camparill il ierrora relevata tra granda amano di cilitatina poto d'estere e primed. Camparill il ierrora relevata tra granda amano di cilitatina poto del bodo tutte i e sue operazioni con bene leggi, col gazerile prevetto di non dell'arriproferensete le sego, o naturate il cerca, a primeto di cilitatio monico pergiodizio di borgato o vitia qualtoque del territorio, condanazado to opti caso i contravevesteri a menda e risoricomo del dinati.

- 9 Il Indiato Ira la repubblica vente a l'Avenezi (l'originale lo pergamena nonservai acidi Marcinas, fa razola nel palazzo doccio le gierno 7 giugno 1173, obbligandosi per Venona, Reprodicio figlio di Gievanni Maneterio, censole agli afint civilir, Carlasario console il Indiatio. Il serv surgono statule nonne di precedere alle controversicommerciali fra i ciltulati delle due repubbliche; ci documenta nel tempo alesso, quanto er fra te des culti grando il rosaltato e attetti i mercualiti rapporti (r. Sakassa).
- 10 Dopo tante mutazioni riesce malagevole indicare vestigia di questu palazzo, che doveti essero in tutto o la parle l'edifizio attiguo allo due plazze, sopra it qualo appunto s' erge la magnifica torre dei Lamterti. Era diritto od uso de'nobill cingere ta propria abitazione di torri, e d'altro parecchia n' abbiamo gli avanzi. Questa lu incomineiata l'anno 4172. Dovrebbe annovererst fra le più alte d'Italia eccedendo, tuttochè non compiuta, i cento metri ; ma It non essere isolata, scema in parte la nobiltà di sua apparenza. Di olto metri quadrati n'è la base, in greggi mattoni l'alzalo; oltagona ed la marmo la parte superiore, i cui scomparti beno ideati e le armoniche proporzioni, facevano salutare at Maffei (Ver. 14. p. ttl), sebbene adegnoso, di quanto classicu non fosse, il risorgimento dell'arte. Passata ben tosto ad uso del Comune vi si collocarono campane. la quali convocavano gli uffizi, percosse a mano indicavano l'ore diurne, e segnatamente il mezzogiorno e la mezzanotte (v. Statuto). Il nome di due Ira quelle Rengo e Marangona si rese populare o conservossi anche dopo rifuse. Net primo ognun Vede una correzione di Arringo, e sul nune della Marangona (che or non v'ò più) racconta una storiella Il Zagata (V. Biancouni, Cron.) L'orologio fu posto nella seconda metà del secolo scorso.

Qual ventura se Verona e tutte l'altre città lombarde avessero potuto progredire in quella via d'ordine, di forza, di libertà, immuni od almeno non soprafatte dalle rideste fazioni!

Già sin da quando comincio à decinar la potenza dell'impero ed a presender vigore quella dei Comunij, honbilà catellana, sorta dal frammeta dei grandi feudi, si per osteggiare i valvassori, che avevano fatto adesione alle città, si per ismania di potere in quelle, prese ad abiandonare i mertali nidi, a frequenante, a mescersi nei loro consigli, ajutandolo prima, volendori poscia esercitare influenza; il che valse a travolgerle presto nelle loro propriei discordie.

La prima sanguinosa rista, di cui si abbia memoria, fu tra i conti di sambonifazio el i Crescenzi, signori di Montroi, per gelosi di comando nella guerra (14147) contro i Padovani, La cosa non istelte a parole; i consoli probibrono si Crescenzi l'ingresso in città, ma quelli, presentatsi alla porta di San Zeno, dieder fisoco alle imposte e ro-veciarionsi dentro " (1456). Battata la militàs urbasa, la quale si opponera, assilirono le case munite, che i Sambonifazio tenevano dalla parte del colle, quando a sedare il muoi nitervenne, chiestone dai considi, quell'Ifferman che andava alla crecista. Cacció i Crescenzi, sessioli in Montorio, il ridiuse per no istante con eccidio di molti, facendosi poi pagar della città con prepotenza da massandel.

Rottasi una volta, si fu all'armi per ogni lieve cagione.

Durante la guerra con Federico Tiartero Urre. Ai Sambonifazio farono avversi Crestenzi, Torrisendi, Montecchi. Fu di nuovo occasione ambizione di comando, e I'odio autico riceveva alimento dal parteggiar per Cesare o per la libertà. Il mai seme si diffuse ed allignò nel popolo, e secondo le aderenze, gli interessi, gli unori la città fu dirisa. Mancano memorie di fatti speciali, ma sappiamo che il sangue corse, e che in una di quelle fazioni, bonon surte dell'abiatio di pureda alle famme 12.

41 Si ebbe ricordanza di questo fatto da breve iscrizione (riportata dai Biancolini Cron, p. 1) esistente presso la chiesa dei Santi Apostoli ANNO DORRIO N. C. L. VI CORNINSTA EST PORTA

S. ZENONIS

Era at cenotafio de' Gavri.

42 Di questo incendio ci ammonisce una lapide, che ora esiste nel nostro Moseo:
+ ANNO DONENI: N. C. LXXII, INDITIONE DIE VEXERIS QUAE FUTI VI.- JULIO COMBUSTA E CIVITAS
VERONINSIS.

Duvett' essere, anche prendendo la cosa con qualche limitazione, grave sciagura i Alira ricordanza se n'aveva in una campana quadrangolare (ora fusa) apparienuta a San Salvatore in Corfe Regai

† A D. L. M. C. L. XXII CUICS SUN TESTIS ME OLIVERIUS EGIT

IN JULII NONA QUANDO FUIT ARSA VERONA

Vincitori e potenti rimasero deutro, i Sambonifazio e gli altri afforzaronsi nel contado.

Durante il savio regime dei podestà Grunerio da Piacotza, Ubertino Dalle Carceri e Sauro di Sumbonitario, la tranquilità non emen tasta e forse tutto andava questamente in oblio se non era la veglia di avvicinar troppo coloro che savano tunto bene lontani. Poiché nell'estatanza di sua elezione Urbano III mameggiò pace non solo (1480) na nozze ancora tra uno de Montecchi e Crassa di Sambonifazio sorella Sanco stato pretero. Ron si fosse mai fatto Crassa presa ecogliere in sè tutti gli odii contro la sua propria gente. I partiti si riscossero; morto il marito, non fu sosta, anzi, per certa renedit contessale dal fra-tello, Crassa prese quegli solo di mira, e con orrendo consiglio, fe stromento della propria vendetta, il figliando Cressio, trilustra appena. Mandollo in vista amica alla rôcca di Sambonifazio; Sauro senza sospetto lo riceve, ma tra le acoggienze, è pugnatato 11.

Non era mestieri di tanto per tornare all'armi (1206). Le presero furibondi i Sambonifazio da una parte, i Montecchi, i signori di Lendenara, i Dalle Carceri dall'altra. Il popolo partegioj: i magistrati, vanamente cercato l'accordo, visto impossibile rimanere neutrali e superiori, pronunziaronsi contro i Sambonolizio più avversi agli ordini popolari ed ostenatori di titoli e diblomi che rilevarano dall'impero.

Come le menzionate in Verons, per simili modi, sorte a potenza anche maggiore, altone famiglie della Merca, erano agitate da parti discorditio anch'esse, e studiose di montare comunque fosse in riputazione e forta, l'ingaggiarano coi Comuni, o s'appoggiarano agli imperatori, besti di trotare chi pagase ben caro Fonore di servirii e di ristorarno l'autorità. Fo questa onas tra le cagioni perchè durante le contese tra Filippo di Servia e Ottono di Baviera (1488-1218), parte imperiale la mobardia risorgease vigorosa, tanto che la nazionale più non parre e non fu che nan fazione anch'essa; aggiungendosi per colmo di danno o d'ignomina a perpetenare nimiciari e di casati, di gelosie di municipi, scissure di chiesa, a dare insegna e grido di gnerra ad Italiani in suolo italiano, don omni tedeschi.

Erano adunque i marchesi d'Este verso il Polesine; i Camposampiero sul Trevisano; i Camino a Feltre e Belluno; gli Onara (ai quali diede nome inflastatamente famoso il castel di Romano) sa quel di Padova e di Treviso; i Salingnerra in Ferrara che poteva sulle due rive del Po. Questo

<sup>13</sup> È fatto così nero che il raccosto ispira diffidenza. Il Rolandino lo riferisce nella vita del conte Rizzardo di Sambonifazio (R. I. B); e chiama Ceresio: perditis moribus et immani audacio juvenis.

non tardarono a stringere intelligenza ed accordi coi capi delle nostre fazioni e comparire amici ed avversi del nostro Comune,

Nel 1188, fu guerra col Ferrarese, che ci contendeva il castello della Fratta; poi ci Padovani per violazione di confine; a questi àvairiono i signori di Este in mal panto, chè ci perdettero Badis Vangedizza, ad asicurarsi il possedimento della quale i Veronesi fonderono sull'Adige ii forte di Gailbo. Sessero quindi in Campo mantovano (1490) per impedirri di ristorare Ostiglia. Salinguerra, poc'anzi nemico ed ora podenti trasse contru quelli il Carraccio ed il fine della gente e diede a' Mantovani man fiera battuta presso Ponte-Molino. Il fortilizzo d'Ostiglia como dasse a termine col travaglio dei pripionieri; cresse a guardia del confine orientale quello di Villafranca, mentre Rampardo Dalle Carceri t' coi nostri riscopitatava Arpenta si Ferraresi.

Essendo pretore Azzo d'Este, concepi il salutevol pensiero di liberare la città dall'ina e dall'altra fazione, ma sebbene favorito dal popolo non renne a capo; combattuto da entrambe, collegatesi per giunta con Ezelino III da Romano stato podestà quatche anno addiero e caldegra giante la parte imperiale o phibilitira, lo hatterono e lo shaizaron di seggio, ponendo in sno lnogo Odorico Visconti ghibellino arrabbiato (18208).

Ma la troppo artifiziosa concordia non poteva durare. I conti di Sambonifazio strinsero intelligenza col marchese d'Este; piegando risolutamente a parte guelfa cacciarono il podestà Visconti 15; tutti i

44 La nobile e possuch famiglia Datte Carcorr in questo tempo trajustatus uno de seni mai in Fronte e vi conseguira celebriti e suprara Nell'amou 286 essendo depe di Venerra Pietro Zinai... avendo quella Repubblica ragione sella signora di Gentificapiole consistati i rano presente, per petre con pia agreciarea Inversi loggia Continiopale congulstati i rano presente, per petre con pia agreciarea Inversi loggia salva la servanti della repubblica. In questo guida chème origine nolti principital rel reripitaga greca. Traji gia seccesi i cilitatuli Venesia, Pecestras del Pecerari di Merzito novo e Ribatno Dalle Carcorri ce' sosti alputi i l'impedendenno dell'india di Negroponia, lo quale poi difester in te pergii per accesso de la franzissera gui ferni intiliabili suprigi del ferzitor di Negroponia (Roccano, I. vu). Alla seppersi della franzista anche coi cereli la versaria dell'india in dell'india in sonata dalla Repubblica. Vicula la merceria del deri revoli revoli la versario del di controli la versario del disconi revoli la versario del di controli la versario del disconi revoli la versario del disconi della disconi di revoli la reservata della disconi di revoli la reservata del disconi di revoli la reservata della disconi di revoli la reservata di revoli la reservata della disconi di revoli la reservata di la revoli di revoli la reservata della r

47 Per releggiare questa villeria, fix (secodo egni boson apparema) intilità in A retata del popolo. O relinosol del sone la perarioni and quarmini si corresse un publico di altro premio posto delle magnifica commanili. Alta para fo acella in suburitano compagna, che dallo perta detta interi di Santa Corres stederadi filo nol hepori di Tomba; intatto di questa s'inchiase più tredi nello città e ritiene anoren il nome di Corzo l'ercició (Pente Bollo): Capaperela; pioto Gazzalo.

Montecchi, e fatta alleanza col signor da Romano, diventarono ghibellini, abdicando in qualche modo così questi e quelli al loro passato. Tale vicenda di cacciate e di vittorie rinnovossi più volte in pochi anni con turbamento e danno gravissimo della repubblica.

Morti Azzo d' Este e Lodovico di Sambonifazio, la prostrazione dei partiti apevolo maneggi per la pace, la quale, con travaglio e recitiudine commenderole, fin conciliata da Marin Zeno pretore di Padora. Il Montecchi, luttini scacciati, solto fede giurata Incomo riammessi intico no soddisfazione di tatti; e' sembrava il componimento dovesse durare, renendo meno anche a fibilettini l'appoggio dell'omai vecchio signor da Romano, dedito ad ispernia divosione, e veggondo Estelion son figile orgogione o fiero, che vanatavai voler operare « maggiori cose di quelle fe fatte si fossero da Carlo Magno in poi « dare la propria conce di cutti de fatte si fossero da Carlo Magno in poi « dare la propria sono di verenesi per ben esseriatas pretrare (1423), e percedesti in isposo diglia sorella del conte. I rettori ed il popole festeggiarono quelle nozze con pompa e baldorie, che presto deversao cambiazia in tristi Intti.

Occasione al rompersi della recente amicizia furono le rinnovate ostilità tra gli Estensi ed il Salinguerra. Rizzardo, invocato, aderi al marchese e con forte mano di Guelli lo raggiunse sotto Ferrara (1923). Colà il Salinguerra lo trasse in agguato e lo fe prigione. Ezelino, già indignato

Dante spetialore di questo ludo, circa un secolo dalla issiluzione, lo ricorda nel canto XV dell' Inferno dove, parlando di messer Brunetto, dice:

- · Pol si rivolse, e parve di coloro
  - · Cha corrogo a Verona II drappo verde
  - · Per la campagna; e parve di costoro
- · Ouegli che vince a non colui che perde ·.

La festa in appresso cangiò tempo e modo e lungo.

Per isolauszione di fra Bernardino da Siema predinato in Veruca în traportula virilluina domenici di currente, poi al Givordi grassa, Alic cores, prima comini sollator, pol ferono numeres moche ir donne, una conste; guando masemeno dissa sidio alte marectici, ai andi que un'i si di eveltres ratisquere. Di quando dissici pensuri l'indiica corra ridicevensi a viliaperavela haccasso. Si sostituirono le cavalle. I premi si acerulbreto, ma I printi cono ferono serbati la d'arpapo terzide.

Abbandunato (all' ampliarsi della città †) il vecchio lungo delle corse, fu stabilito si fucesero sulla via, cho dalla perta di San Sisto, detta poi Del Palio, va diritta a Sant'Anastasia. Tutto cessò fino dal secolo scorso.

Nolte particolarità ed ordinamenti sopra tal festa si possono vedere nello Statute (c. XXXV, l. I).

per il partito proso dal conte, come lo seppe caduto, la ruppe del tutto e ripudionne la sorella; mentre Cunizza bella, giovine, ardonte, temendo trattamento eguale dallo sposo, liberato che fosse, lo preveune facendogli brutto scorno con pubblici amori.

Liberto il conte Rizardo per l'instare de Guelli di Lombordia, ritorio a Verona e diessi a ristorare sue forze quelle di sa parte. Ma Ezelino, già padrone assoluto per la morte del padre, mentre accumulava a se dinierno gii appoggi per giungere alla meditata potenza, non perdeva di vista la città doe troppo entrava nelle sue mire. Istiga i già impazienti Ghibellini, e coi Montecchi alla testa si sollevano, coccino fuori per impeto improviso i Guelli, ma questi giù sorpresi che vinti, ingrossati da soccorsi mantovani ed estensi, ben tosto si rannodarono dattorno al conte in oste forte ed ausiosi di assalire Verona.

Gli ottanta ed il podestà Leon Dalle Carceri adunati per provedere, igi ai Montecchi, strozzati dalla paura di Federico II, che apiegava contro a' Lombardi le vecchie preteos imperiali, tra due Salinguerra ed Ezelino ua Romano, proposti alla signoria, scelereo il peggiore, se pur scelta poterasi dir cuella ch'era l'esito d'una trama da lunga mano ordina.

Ezelino avutane uotizia iu Bassano, marciò su Verona girando penosamento pei monti. Impadronitasi del potere, unci addosso a' Guelfi e li vinse. I più avventurati rimasero sul campo, altri si rifuggirono per le castella, appoggio a future imprese; e de' prigionieri stivò le carceri di Verona, Bassano, e Vicenza (1226).

Ezelino ritornò trionfante; su gridato dal partito vincitore duce, capitano supremo e podestà prima che spirasse il tempo di Leone Dalle Carceri cui si tenne collega.

L'acquisto di Verona fa per Ezelino « il principio vero della potenza alla quale andò a poco a poco a ladoto « (dunx. A.u.). Destro e pieghevole del pari che arditto o feroce nel combattere i suoi nemici, seppe rannicchiari con volpina detterza e cansare il perciool quando asperiore alle proprie force, fin a che il tempo e l'ira di Dio gli permisero di spiegar francamente l'artiglio.

Al romoregiare di Federico II erasi gia ridesta, eccitando Miano, la seconda Lega Lombarda. Erelino, poco fidente nell'arme, no molte, di Cesare ed incapace a resistere solo, vi si accostò, ed i messi di Verona non mancarono al couvegno del federati lombardi a San Zenono in Modio (1226). Mai l'apesiro della crociato, proposta da Osnori III escalizamente favortis dall'imperatore venne a mutar piega all'ire ed all'armi; si fecero accordi, i quali, lascindao respirar più largamente "di Guella, assicaravano pure il ghibellino tirano. I Sambouifazio faruoo richiamati con reciproca promessa di perdono, d'obbio e d'altre belle cose, ripbero i loro beni

ed Ezelino, quasi ad ammenda verso conte Rizzardo, ridusse a decente apparenza Conizza e discaccionne l'amante 16. Voleva ad ogni patto quiete costi perchè armi e rivali lo chiamavano nel suo dominio antico. E quiete fu veramente lungo la reggenza di Manfredo da Cortenova (1227), di Perrino de' Gandi milanese (1228), di Rainerio Zeno veneziano (1230); anzi sotto Manfredo da Cortenova fu fatta la raccolta degli atti e leggi municipali, che è conosciuta sotto il nome di primo statuto veronese 17 ma rifluendo tra noi molte forze di Guelfi (i quali, differita la crociata, erano giti, gli anni addietro, sotto Giovanni di Brienna a sostenere le ragioni della Chiesa contro i Faentini) ricominciò l'agitarsi dei partiti. Fremevano quelli esclusi dal potere; s'impennavano i Ghibellini, credendosi minacciati; più ne temette Ezelino; impauri, istigò, infine (1230) il giorno di San Pietro una mano di Montecchi assale un drappello di parte Sambonifazia; al noto grido sboccano Ghibellini armati e corrono le vie. I Guelfi non reggon all'assalto: parecchi morti, i più in fnga; e Rizzardo con molti altri restò in man de'nemici; cacciato nelle carceri del Comnne potè forse di là veder ardere le sue case, che diede fine alla

66 Il fausso Irvadere Sardello, di cui eraso coste fra soi le avveniure. Conizza otta de 'una dissili e positivi anon è de ricenshat di potenti ne oce i paradio dississione. Neglia di certo imbiccatiora a seguinare il poste (she coccò all'informo Francessa de Abelia al piragone) insecesso (pi ora sostera vavio il apore, coma Coaltara, più tardi, con pictoso refilmento, natiracese motte vitilime ai arcredel di son fratto); di Exclino con pictoso refilmento, natiracese motte vitilime ai arcredel di son fratto); di Exclino (17 Sino dai cinered del civice regimentos fornoso dalle varie magistrature constituire.

codat a derest risparation i versi mani delt non pubblica. Questi per sonni espa disultanilari, gegando il Cericorea, facero ridutti in un occopo dat notayo Cairo. Il codere in perganena, che continera questa prima compilatione, concernotot per cispaconi institu ballottare del Capitole, fine messa sile stampo di accestilira Battolesco di pagnola nel 1738 cel titole: Elere juria cisitati trivia Persone. In quanto tutti gil celimanetti nono posti in locce ai podenti che giarut di eserciria; fineli osserrare.

Quanto all'autenticità dell'opera, ne abbiamo tra l'altre prove l'essere citata da Ardizone giurista del l'empo nella Summa [eudorum, non eba dal riferirsi ad essa nelle successive riforme dello Statuto.

Prima fu qualita di fra Giovanni da Schlo nel 1323. Non si sa veramente in che consistense. Altra se ne free sette Entella. Ni pener mano Nasilone ed Alberto Sciligeri na più largamente Cas-Graede nel 1318. Quatche esnabianceto v' introdusse Gian Galzaro Visconii. L' ultima compliatione è quella fatia nel 1419 stampia in Vicenza avet conservanto il diritto di reggerat col propri statut. V' è premesso un elegate pressoli tilinito di l'integrat l'andi cancellire del Comuna. L'ultima ristimpa fattane in Ventin (1470) rece docati, decrut i e parti presso la consiglio, eviliamenti sindentii, rispust-dutil il regulare dipitative o da ministrativo della città.

fiera giornata. Il podestà Matteo Ginstiniani, accorso a calmare il tumulto, investito come guelfo, venne messo fuor delle mnra, e Salinguerra, volente Ezelino, gridato in suo Inogo.

La manifesta perfidis, ecoitò sdegno e rumori tra' Guelli di Lombardi; e Mantova col suo podestà Martinengo, ed i Modenesi condotti da Gherardo Rangone, al qual pure affidarono il comando i nostri fuorusciti, dell'una parte, Padova con sua gente dall'altra, mosacro contro il signor di Romano che fortificossi aspettando a piè fermo in Verona. Ma quell'armata o debole o malcondotta si distrasse in fatti da poco per le ville e castella del territorio senza ardirer d'avvicinarsi alla città. Non volendo intuivai abbandosora il conte, invisrono ad Ezelino qual sonto. L'artifizioso signore si prostra divantii all'uonno di Dio, le bacia no rozza veste, implora perdono de suoi peccati; quando poi l'intee chiedere la liberazione del conte Rizzardo, lasciollo dire e stette saido su niego, allegando il proprio diritto e di li hene del popolo (trati uno stampol1), di che dolente fra Antonio ritornato a Padova di la noco mori.

Irritati dalla repulsa i rettori della Lega si mossero. Ezelino vedntone il piglio risolnto e l'armi pronte scese ad accordi: avrebbero libertà i domandati, si spianasse il castello di Sambonifazio: si licenzierebbe tanto Salinguerra come il Rangone ed eleggerebbesi pretore uno imparziale. Così Rizzardo fu sciolto, ma il castello resto là, ed i Guelfi sempre più si strinsero, apparentemente a comune tutela giusta il patto di Costanza, in realtà contro l'imperatore ed Ezelino. Il quale alla sua volta veggendo retto dove la cosa mirava ando a Ravenna da Cesare: gli fece profferta delle proprie forze, gli rese omaggio di vassallo per tutti i lnoghi che teneva in Lombardia e nella Marca, e si ebbe in cambio promesse di ajuto, titolo, diritti ed insegne di vicario imperiale in Italia, Rifattosi a Verona ed ivi ricevuta con ostentazione di pompa la investitura, pose bruscamente fuori Guido da Rho podestà, che parevagli piegare alla Lega, e data la terra in mano a Gnglielmo da Persico cremonese onde gliela acconciasse a modo, buttossi in campagna contro i nemici che lo assiepavano. Qui farcmo grazia a' lettori delle cento intricate mosse e fazioni prese e riprese, saccheggi di ville e castelli, scnza che un fatto mai la rendesse finita; storia per noi nojosissima, quanto orribile dovett'essere a' padri postri, che ne toccarono i danni e le rovine.

A quello scapigliato agitarsi d'armi cittadine e signorili venne a por sosta la missione di fra Giovanni da Schio; uno dei casi più singolari e caratteristici dei tempi di mezzo. Lasciando le fredde considerazioni di tardo narratore, deve pur essere stato imponente spettacolo?



l'ace di l'aquara.

Il 28 agosto 1233 la bassura che fuor di Verona si stende fin oltre Tomba brulicava d'un popolo immenso "a accosso da tutte parti della Marca di Lombardia e di Romagna. La sul verde tappeto, cui era margine il fiume coperto di ponti improvisati, prospettava la città irta di brune torri, sotto

18 Secondo Parisio da Cerea (Chrun. Ver. Ap. Mcnar.) crano quattracentomila gli astanti; numero accristo da Simuneda, respinto dal Tirabbecho, Quanto al nome di Paquara, che si ha in Rolandono, e fa ripetuto dappai, der'essere una alterazione di Acquar (Aquarium') nome che tuttora si di al lasso piano, che Isango l'Adiga a destra si stende

an cielo zaurro ed ardente si mescevano le Inocicanti armature de' mitidi alle toghe de' magistrati; le ruride la ned religiosi alle strazese vene di baroni, e all'ostro dei vescori; e nel mezzo degli schierati carrocci, su cospicana eminenza, que'famosi capi di parte, de' quali desiderio più pungente era stato sia allora vederai l'an l'altro omiliato e spento, in volto benigno ascoltar e ripetere la parola di pase indimata da un frate, e, piangere, abbracciarie giarrata, imprecando a chi la frangesta.

Tutti sanno del resto, che molti anche prima di giungere in patria avevano già dimentico il santo proposto; ma se quelli non acquistarono senno fnyvi chi lo perdè affatto: fra Giovanni. Non è raro trovare chi si sbizzarrisca in insulti contro la successiva condotta del Domenicano: a noi sembra più equo ravvisare in quella un fenomeno psicologico cni nelle storie non è difetto di somiglianti. Comunque fosse dopo il giorno di Pagnara andò a Vicenza; entrato in consiglio, chiede potere illimitato, titolo di conte e duca, cd ottiene; lo stesso in Verona; diedesi quindi ad pno sforiato mescolar di leggi e di statuti, di magistrati. Il popolo pel fascino della rinomanza e pel carattere di Legato Apostolico, assentiva a tutto: gli ottimati piegavano: Ezelino, lontano, lasciava ire aspettando che la cosa spollisse da sè. E fra Giovanni prosegue; a lieve segnale d'opposizioni vuole ostaggi, si danno; vuol presidiare i forti de' Masi, Caldiero ed Ostiglia, si concede. Il conte Rizzardo stesso non osa resistere e gli abbandona il castello di Sambonifazio che aveva esercitato invano le voglie e l'armi di Ezelino. La cosa procedette nel serio; cominciarono prigionie, bandi, confische, patiboli; forte del potere di Legato fece in Verona una copiosa incetta d'accusati di eresia, e senza nemmanco tentare si emendassero, mandolli tra i più, con uno di quegli atti che infamarono il nome della Inquisizione. Per tre giorni durò lo spettacolo atroce; sessanta fra nomini e donne, nobili e popolani fuori delle mura furono abbandonati alle fiamme, non senza sospetto che oltre il fanatismo religioso altri motivi avessero spinto lo sciagurato.

Vicenza ajutata dai Padovnai fu prima a senotere il giogo. Il frate acconsori, battuto resdo prigione. Disciolio venne a Verona; ma' invento era rotto, popolo ed ottimati solicvaronsi, e dovette rendere estaggi e catella; fuggi do Ostiglia per sosteneni, mai imoto lo avera precuto e fu respitot. Solo, persognitato e reo ricoverossi nel sno convento a Bologona.

da Verona a Tomba ed oltre, ch' è poi quello senza nome indicalo da Parisio. Simile appellazione tiene pure un longo sopra la città ull'imboccatora della val Policelia (Dial. El Quar.). Lo accenniame soltanto perchè un insigne geografia-storica ne fece Paquara (Spanxas's Historich Atlas, Ober und mittella Italien unter den Hohenslaufen). Allora tornó in campo Ezelino; vi ritornareno gli aderenti ed i nemici suoi a rinnovare la intermessa vicenda, battaglie, rovine, sapplizi,
Fra tutto questo scendera Federico contro i Lombardi, ed Ezelino avutine gli ajuti promessi, mise guariagione tedesca e saracena in Verona;
ridusse in potente Vicenza, Padova, Treviso, spignando la pure titolo e
contegno di perpetuo vicorio imperiole. Tutto cadeva innanzi a lui, meno il
castello di Sambonilizzo, che però ben presto dovette arrendersi all'imperatore (1837) 1º.

Tanta fortuna dava ombra a Federico; avrebbelo tolto via volontieri; non lo potendo, diessi ad accarezzarlo e gli disposò la propria figlia Selvaggia. Queste nozze si celebrarono pomposamente innanzi la porta di San Zenone (1238).

Però tra le fista e le guerre erasi andato accorgendo come i partiginis suoi, primi gli ottimati el di Montecchi gli si alienassero, e come giù a'attentassero quando in quando a qualche opposizione; per averne catta ed tille vendetta pendo cambiare l'ordinamento crivile in modo, che sollevato il popolo, rimanessero nviliti i nobili, e pur sotto specie di maggiori libertà, saicurata la padronanza.

Fin altora alle cariche della città erano voluti requisiti di nascita e di cosso. Ezdino fece largo nella curia a cissoccisto totti dalla cari e dalla mercatura, a questi ed ai Gastaldi affidavasi la somma delle cose. Verona co' suoi subarbi fu divisa in cinque quartieri; ogenuo di questi eleggera tre ed un giurisperito; cosi formossi il consiglio degli Anziani che dovera trattare previamente le propeste da recaria si cinquecento, custodire le porte e le chiavi della città. Per essere eletto bastara citta-dinaza, legitimo natale, ett di trentanni; duravano un anno; potevan fiscultà di smettere e confermare i componenti questi consigli, badando ansitutto come e quanto aderissero a parte ghibellina. Con pari arvertenza egli stesso redigera le liste di quelli da proporsi agli uffizi; decideva la sorte.

Mutato il reggimento, Ezelino se risormare ancora le leggi, ed il popolo gridò: bene; persoaso che la depressione degli ottimati dovesse

19 A' tristi fatti d'allora accenna una lapide contemporanea in Santo Stefano:

M. CC. XXX. VI IN MERSE
NOVEMB. CEPIT C. Pridericus
VICENTIAN M. CC. XXX. VII
APD. CYBTEN NOVAN DE
VICIT LONBARDOS IIII

rinscire drittamente a libertà. In che poi consistessero le riforme fatte nello statuto non ci fu tramandato.

La fortnna e la prepotenza del signor di Romano non cessava di tener in sospetto Federico, il quale sebben gli confermasse la giurisdizione di Trento, recente acquisto, e per compiacerlo mettesse il marchese d'Este ed il conte di Sambonifazio al bando dell'impero, cnllava pur sempre il pensiero di deprimere un tanto vassallo e d'infrenarne la tirannide, contro la quale s'innalzavano a lui querele infinite. Convocò all' intento una dieta in Verona (1245); v'intervennero d'Italia, di Lamagna re, conti e duchi: dicevasi per trattare dei Lombardi e dello scisma. Ezelino però addatosi del vero fine, stivò la città d'armi: tra molte apparenze d'osseguio fe disagiata la dimora a Federico; lasció scarseggiare il vitto (pazienza l'arial) ai Tedeschi, i quali per sopracciò toccarono fiere botte in alcune risse ad arte provocate; perchè, avendo capito il latino, e dagli affari chiamato in altre parti, lo svevo lascio Verona senza nulla concluso nè fatto. Allora Ezelipo ruppe a disfrenata ferocia; e qui cominciano quindici anni di sangue, dei quali potremmo persino dubitare se non ne restasse il grido popolare, e se alle descrizioni appassionate del Rolandino 20 e di Parisio non facessero eco tutti i cronisti del tempo. L'ira degli oppressi minacciò due volte in Verona la vita del tiranno. En primo certo giovine ingenuo, Monte di Monselice. Tratto col fratello a palazzo, querelandosi alto della violenta ingiustizia gli si fece contro con aspro piglio Ezelino; il giovine tuttochè inerme gli si scagliò sopra e l'atterrò, ma, mentre lo frugava per trovargli un pugnale e finirlo, fu colpito dall'alabarda di accorso sgherrano. Altra fiata entrò nella stanza del banchetto un ignoto; il nuovo sembiante, forse un po d'imbarazzo il tradì. Arrestato, spogliato, gli si rinvenne uno stile, a mille richieste nulla rispose, anzi parve neppure intendesse il linguaggio; dannato al rogo incontrò la morte con franchezza serena e quasi gioconda. Si credette mandato dal Veglio della Montagna,

Ma più onorevoli e santi dovevano essere i vindici dell'umanità. Già Gregorio IX avera citato Ezelino al tribunale pontilizio per discolparsi delle appostegli accuse d'empietà e d'eresia. Innocenzo IV nel giorno della cena avera pubblicato un breve, in cui enumerandone le atrocità,

<sup>39</sup> Ferone, is sito anno, facta est una die erribilite queriens codes el mapna an quan perpetrandam corati sunt unque de Padad acust reconstru perari da derbores excelendar. Cosi Robandine; na i sungaioni spettacoli sulle piazze e per le vie erino qualidani, mentre la quiele notterna era rotta dagii urti e dai gemiti del torturati e de supplicità melle prigiazio.

EZELINO 425

finira collo scomunicario. Giammai non firono più degnamente vibrate lo efigori di Roma I Infine Alessandro IV (1285) rimovando le accesse e gii anatemi bandi una crociata per liberare da tal mostro la terra (Ep. Alex. IV, 1. u, pa. Rux). Profughi infiniti, e ora non più soli guelfi, ramodavansi intorno al marchese d'Este e Leoniso di Sambonifazio, figlio dell'estino Rizzardo. Diedero i Veneziani oro; Mantova e i Dela Torre, to teneranza parte guelfa Minano, diedero armi. Eletino, e'accrescendo il periodo, anmentò d'attività e di ferocia. Padora insorge? el eggi fa trucidare in Verona undicimila Padovasi c'herano tra le sue militie. Collegato ad Oberto Pallavicino ed a Busos da Dovara prende e fa strato di Brescia; ma pur quelle instatti in sospetto el ni ne, lo abbandonano e s'uniscono a' suoi nemici. Preso di fronte dai Milanesi, a tergo dai Mantovani e dal marchese, in assalire il ponte di Cassano ferito e rovescita di cassallo, mori prigiogianero a Soncino (27 settembre 1239) n.

Non è descrivibile il sussulto della gioli detatatsi quando potte esserne credata la prigionia e poscia la morte. Nesuna delle città a lni soggette restò ferma, poiche egii, sorto fra le discordie, aveale rese tutte nell'Osio disperatamente concordi. Le carceri aperte ridonarono alla fuce vittimino na norara finite, spattacolo dottorso che rinicolo gli odje rese gii mis spetati contro Alberico da Romano e sua gente nella presa del castello di San Zenone (1900). « Cabatta i casa da Romano, la Marca e la Combardia trovaronsi quiete. I popoli si domandavano l'nn l'altro: perchè avessero combattuto? e l'avvedevano per un felice esperimento che la morte d'un tiranno potera bastare alla pace di tutti 3º7.

21 Date non polé astereni da metirele îra danuti delia settina orrebia, ma sem prurba di vilipendi, e se ne riculta finaleții vieno Olizine OEun. Valla pel ei mortra code eshase l'îra dei liberali meglio di queste parole che lerviame la una croasea di que processore de la consecución de la consecución de la consecución (Escritos); et disobatonabilità animan quie quia semper joit maia. De cujus mater sit inomes Domini denellicium per onunia arculas arcularsas et utira. El sepultus futi tile conti Eccolmatin iterra Saucrial unda terruir.

> Terra Sunzini tumulus canis est Eccetini Quem lacerant manes tartareique canes.

11 MONACHI PATAV. Chron. Ottre questa cronaca, il Robandino e Parisio da Cerca si hanno molti particolori del tempo nella vita di Rizzardo conto di Sambonitatio scrilla da lacerto autore (R. I. S.). Per chi poi non amasse avvolgersi nello scabro latino del ducento 1000 lo pagine del Sismondi e la Storia d'una phibibilino di Cesare Cantà. Scacciati i vicarje gli sgherri di Ezelino e restituita la soppressa carica di podestà, i Veronesi vi elessero uomo vissuto alieno da' partiti, fermo ed onesto, Mastino Della-Scala, il cui nome comparisce ora per la prima volta <sup>22</sup> nella storia della città, che egli e sua gente obbero poscia in signoria per cenventante.

23 La famiglia della Scala somigliantemenie a molte altre sollevate a grandi vantage! di onoranza, o a preminenza di comando, fu trattata dalla varia stima degli scrittori o con soverchia adulazione per un verso o dal contrario con detrazione. Il Pigna (Memor., Estens.) citando l'Aventino la fa discendere dalla Baviera e dai pronipoti d'un signor di Burkbausen conte di Scalemberg, i quali scacciati di colà in tempo di turbolenze da Eurico VIII duca, trovarono asito in Verona, dove a suo credere dalla somiglianza col nomo di Scalemberg detti vennero Della Scala, Chi la vuole di Borgogna come il Daila Corte (lib. viii); o chi la fa proveniente dalla Germania al giorni dei Barbarossa. Il Sansovino, il Voifango, ii Padovano si accostano al parere di quelli che la suppongono originaria di Baviera. Lo Sciopio (ap. Biancol. dei Ves.) concordemente al Canobio ne tesse la genealegia da un Martino Veronese nominato in carta del 1096, tratta dall'arcbivio di San Nazario e pubblicata dal Biancolini. Così il Ferreto enunciato encomiasia contemporaneo delle giorie di un tai lignaggio ne stabilisce in Verona in chiara origine, e ne seguono l'opinione l'Aiberti, il Cerra, il Panvinio, ii Tinto, ii Guazzo, il Saraina. Mon favorevoli al primi onori di tale prosapia, Giovan Villani (Chron. Fior.) ed il Sardi (Storia di Ferrara) fantasticarono con inotta argomentazione che da un fabbricatore di scale gliene sia derivato il cognome (foss'anche?). Ne apparo più sussistente l'oscura fonte che ai Della Scala attribuita è da Albertino Mussato (Storia Augusta) ove si dice che discendessero da un sordido officinajo d'olio, di quello che la tronfia asserzione dei letterati Giulio Cesare e Giuseppe (De vetustale et splend, gentis Scalig.), che si aveano usurpato e portavano il cognome di quelii e che affermarono la gente scaligera già stabilita in Verona sino dai tempi di Carlo Magno (Cantt. St. di Ver., epoca X. p. 1).

Lettore, se or sai sil l'activa quanto prima non direcuse colps abbli rasseguato aimeno la soni degli antori principal che tratterione dell'origine di operate case. Quanto non furvando I Della Scala pretto charirel e rentar poi sompre ghibellini; incontrare parentadi in Germania e ricovaravità perdota in signoria, inclineremono a credetti di it venuti; ma tiuto questo, abbastianza liere, serma di puo maggiormente, napondo uno degli Scala console di Verena nel 1417. Il che permette supporti razza popolana, eda ciò conseries acore più vergando pirvi di passellimente dei tilioli fondità, e riscontrandoni tra le villime di Escilico e quindi probabilmente gualfi, sicolà nol propendiamo a riteori questa famiglia d'escilico rassionale.

## 1 Della Scala.

Presa parte alla vendetta comme sopra il sangue degli ultimi Da Romano, mester Mastino ai diede con operata pradeza a ristoarea la cita. Il despotismo cessato, lasciando nn misto di fiacchezza e di sfiducia pubblica, agevolava l'esercizio libero del potere ed egli ne suo a benefizio. Sovregio l'amministrazione della giunizia, rismim oli commercio, promosi il lanificio, ricchezza antica dei Veronesi, fra le predazioni e le guerre scadata. Immano sino allora dagli odi di parte, aspiro alla giori di separene le fazioni e fece richiamare dal popolo il conte Leonisio di Sambonifazio con tutti i sanoi aderenti. Ma l'agistar turbolenze era omai una seconda natara per quelli; anaichè affratellarai siettero sull'arcigno verso i preferiti negli uffizi e cominciarono ad astiare la signoria e minacciare giu ordini stabiliti.

Cessando dalla pretnra, Mastino fn acclamato Capitano generale perpetuo del popolo veronese, crebbe allora ne' Guelfi la gelosia, e presentivasi dal canto loro qualche violenta novità, quando un giorno si leva subito grido; ammazza il conte, morte ai Guelfi. Onesti non fecero che piccola resistenza, ricalcarono le note vie dell'esiglio ed i cinquecento li aggravarono col bando e colla confisca. Indi a qualche tempo una trama scoppiò contro la vita del capitano, che l'ebbê salva cel proprio valore personale. Ne tuttavia desistendo dal proposito di conciliazione richiamò parecchi de' banditi negli anni addietro. Erano principali Torrisendo de' Torrisendi, Pnicinella Dalle Carceri e Cosimo Da Lendinara. Gl'implacabili conginrarono ancora (1269): movesse il conte di fnori colle sue bande, eglino dentro, ucciso Mastino, lni accoglierebbero; si rifarebbe il governo con esaltazione di parte guelfa. Ma Torrisendo al punto di dare esecnzione al convenuto è scoperto e morto, gli altri scamparono a stento. Il capitano allora deposto ogni pensiero di pace, diessi a perseguitarli con parecchie fazioni nel contado, per le quali ottenne fama di prode senza smentire quella di generoso. Ultima fu l'oppugnazione del castello di Villafranca, con cni restarono prostrate le forze de'Guelfi e del conte Leonis'o, il quale esule dalla patria (cni egli ed il padre suo sebbene d'animo alto e virtnoso crano stali troppo molesti, non sapendovisi ne mantenere primi ne contenere soggetti) ando errante mendicando ullizio per le città, che reggevansi a nome guelfo, chiamandosi par sempre conte di Verona in memoria della passata grandezza.

Così terminarono tra noi le fazioni. I nomi Gnello e Chibellino eccheggiarono ancora in qualche guerra al di fuori, ma senza apportar croili o novità nella signoria, la quale probabilmente fu astretta a chiarirsi ghibellina perchè ne' suoi primordi ebbe a combattere avrersarj guelfi. Ma noi per ispacciarci da quelle pesti di nomi anticipammo i fatti. Fino dai primi anni del sno governo, si per dar sfogo alla geste d'ar-

Fino dai primi anni del 300 governo, si que dar stogo alla gente d'ami, si per accescere potenza, Mastino aves divisto l'impresa di Trento, la quale toltasi al cadente Ezelino erasi sottomessa al proprio prelato. La citt fin presa d'assalto (1265); il governo impazziale e mite compensolta in parte dell'impinistizia e del damon.

Con diritto migliore e pari fortuna batteva nemici suscitatigli intorno dall'avversa fazione ingaggiandosi sempre più con parte ghibellina, mentre per la vennta dell'Angioino e per la disfatta di Manfredi erigevasi sempre più quella della Chiesa; ma da questo appunto egli ebbe argomento, pojchè facendo a lni capo numerosi e potenti migrati si rese forte nell'interno, temuto e ricercato di fnori, cosicchè grande assegnamento sopra lui fece l'ultimo svevo, che scendea in Italia fidente a rivendicarsi il regno (1267). Lo accolse con isplendidezza Mastino e gli diede per l'impresa soccorsi d'oro e d'armati. Che se, per la disfatta dell'infelice Corradino, diventava pericolosa la sna condizione, egli col senno e colla forza seppe contenere gli avversi, e, favorendo il civile cambiamento di Mantova, trovare opportuno rincalzo alla propria potenza. Imperciocchè quella terra stata guelfa sino allora e sostegno principale degli Estensi e dei conti di Sambonifazio avvolta dalle molte trame di Pinamonte Bonacolsi, mn-, tata parte, accettollo a capitano. Strinse Mastino immediatamente alleanza col popolo di Mantova, anzi quasi ad arra scambievole pattnirono messer Alberto Della Scala andasse rettore colà, ed a Verona in pari uffizio venisse Giovanni Bonacolsi figlio di Pinamonte,

In compagnia del rettore recavasi. tra noi un ino fratello Timidio, monaco francescano, sul quale Massino (intento ad accressore gli appoggi del potero) foce cadere l'elezione al nostro vescorado; Roma oppose e conferi la sede sd anima sua, Aleardo Capo di Ponte. Gli eretici, contro i quali avera sevito fira Giovanni da Schio, darrate Ezelino, che li proteggera per dispetto ai pontefici, erano accresciuti di numero e di andacti, tenerano assemblee, si creavano capi. Fosse fanalismo in honan fede

o vi ravisasse na mezzo per imbotirsi la caria romana, Timidio istigò contro quelli il capitano, il quale atmio sentre che numeroso convegno vier a 2 Sernione, fece cavalcare colà forte mano di soldati, di gisherri, d'inquisitori. La ridente penisola fa invasa, scorse le ville dell'attigna riviera, quelli che opposero resistenza farono nocisì e quelli che cedettero dannati al rogo (Savaras, Paxivio).



Castello Scaligero in Sermione.

Comnaque i tempi rendessero shituali simili score, questo futo non acrebbe certo la popolaria di Massino, come pure saspito di riputazione per una impresa fallita contro Riva. Gio non iscema la bontă de snoi generali ordinamenti civili, nê la savia moderazione con che governava e della quale fu vitinaz. Un siguore (non se ne ricorda il cassio) aveva fatto ottreggi a belia recita figita de savas Da-Pigozno; saputo il fatto la madre, chirera de Scaramelli, genti esvas Da-Pigozno; saputo il fatto la madre, chirera de Scaramelli, genti esvas Da-Pigozno; saputo il fatto la madre, chirera de Scaramelli, genti esvas cara successiva con contesso il marcoto rassoro, protesta non aver voluto che astringer la giovine a dargli la mano; essere pronto a sposaria. Mustino sosteneva il componimento, na la casa, aizzata da Scaramella, rislitoras, chiedes evendetta, non nozza. Temporeggiando il espitano, l'odio si versò sopra di nie non a sporte. Si posero; i concertati in aegnato presso la casa di Mastino deliberati

a finirlo; non attesero molto. Al sno comparire stretto in colloquio con Antonio Nogarola, lo investono, lo rovesciano, lo trafiggono mortalmente, Messer Antonio non preso di mira sulle prime uccise uno degli assassini, ma erano troppi e cadde egli stesso. Onando arrivarono i famigliari ed il popolo tratto alle grida, Mastino era morto. Le campane del Comune sonarono a stormo, tutta la villa fu armata in un baleno; temenza di novità mescevasi all'orror del misfatto, ma non nn grido levossi. Giberto Bidari, Negrello Plancani, Isnardo Scaramelli tra i conginrati furono presi, ed il giorno dopo, per condanna del podestà, dati al carnefice, conci che Dio vel dica ed uccisi. M. Scaramella, altri de' Plancani e de' loro aderenti fuggiti a tempo, furono dannati a perpetuo bando, ebbero spianate le case ed i beni aggindicati alla fattoria dei signori Della Scala. La spoglia del capitano fu deposta presso Santa Maria antica ', sito che divenne poi celebre sepolcreto di tutta la famiglia (1277). Fu compianto dai Veronesi, che il luogo, testimonio del parricidio chiamano ancora Volto Barbaro.

Dominante Mastino fabbricossi il palazzo pretorio <sup>2</sup>; la loggia in quello della Ragione coi pergamo ad uso de'notaj; si lastricarono le due piazze, una delle quali per le soprastanti abitazioni degli Scaligeri fu chiamata dei Sionori <sup>5</sup>.

Conoscinta appena la tragedia, molti principali della terra, i Nogarola, gli Aleardi, i Sagramoso, i Pellegrini, gli Spolverini ed altri affezionati agli

1 Vedi Sepolereta scaligero, All'urna di Mastino fa apposta l'iscrizione segnente, tramandataci dal Moscardo.

> Hic tegli indignum tumutus marcescere florem Prah dolar! extinctum crudeti proditione A Scala ceisum Mastinum civis in arce Spiritus caterea potitur tuce perenni,

2 ii nessun tumulto accaduto, l'accetinziane ampia e irraquiilla di Alberto fratello dell'estato al polere, il nome dato al situ ove cadde Masiino, bastano, anche baccinado le testimonianza scritte, a respingere quanto su questi fatti ne impusticcia Giovanni Vilinia, guello e denigratore professate della familgia scatigera.

3 Il palazzo pretoria, poi detta del podesta, quindi pretefiture ed ora delegazione, fu-criclo da Massian militrare occeptat dei alesse casa pubblicite, ad abliazione del pretore. Melitaria cambiamenti interni ed enterni che e a subter coi tempo. I Venzaniori il recorsi rilirgereso la bioli decentrativa pioles, clargos del Saumichiel (1923), Mel detti I vetatori prospetto fa generoamente i indonentu ed Imbianato e in cima merista surropsta de comorisono dipiolo. Il grettare insupra.

Scala, radunatisi per provedere alla quiete, stabilirono di conferire l'antorità ad Alberto fratello di Mastino lodato nella mantovana pretnra, e per messi lo chiamarono a Verona. Fatte le pratiche, radinnato il popolo al capitello di piazza lo proposero ai consiglieri del Comune ed ai gastaldi dello arti: risposero applausi e grida: Scala! Scala! Pubblicossi allora a suon di tromba messer. Alberto capitano generale de' Veronesi (1277-1301). e con atto solenne gli venne attribuita la maggior ampiezza di potere (Vedi SARAINA, Historie e fatti veronesi nelli tempi del popolo et signori Scalineri). Alberto sebbene non alieno dalla guerra amava la pace, e l'ambizion sna d'estendersi infrenava prudenza conservatrice. Anzitutto cerco d'assicurarsi dando benefico incremento al paese, cni a compenso di scemata libertà pose sulla via della gloria e della grandezza. Ma la guerra non tardo, e minacciosa. Essendosi (1278) Trento sottratta alla soggezione di Verona e datasi a' Padovani, Alberto si mosse per riacquistarla. Padova allora suscitó la Marca quasi tutta, più Brescia, Cremona e Parma, ed esagerando i pericoli della potenza Scaligera, stringere una lega la quale aveva per iscopo: Distruzione e strage mortale goli abitatori di Verona ed aderenti loro (Munay, Ant. It), All'esecuzione di amenità siffatta aveaci un passo e più; ma ben grave era la condizione d'Alberto. Non ismarrissi impertanto; armò a tutto potere, assodò l'alleanza coi Mantovani, alcuni de' collegati staccó trattando a parte, altri contenne, altri battè in campo; con mossa rapida e vigorosa riacquistò Trento (1282). ed infine non che implorare concedette la pace, di cui la città ebbe a sentire largo benefizio.

Il ricinto di Verona da Teodorico in poi racconcio a tratti non avena ricavatto notabili - ampiazioni, mai il caseggioti toro delle mura crasi etesso tunto, che nella pace di Costanna i sabarbi furono espressamento nominati. Alberto della Scala circul vasto tratto del Campo Marzio (1287) el i due borphi che atavano a mattina, chiamati di San Paolo ed i San Nazario, con honosa maragia, ja quale spiccandosi dall'Adige raggiungera l'antica al colle. Erano in questa den porte; l'una in rispondenza a quella detta Santo Sepolero ne assanse il nome, già cambiato nell'altro Porta del Veroco 2; l'altra verto l'Adige si disse del Campo Marzio.

4 Da un documento che citiamo più sotto (1478) apparisce che it monastero di San Nazario, non però il borgo, era stato compreso nella città.

5 L'aggiunto del Vezcono dato alla porta orientale di Verona non è riferibile all'e-poca veneta come erede il valgo, nemmanco alla scaligera. In un atto dei 1478 l'abine di San Nazario coltra s'irini condellieri Giovanniti in chiesa di San Sepolero e sue pertinenze forir, aò urbe Verona et a porta que dicitiar Epizcopi (Biascos. Chiese). Il meritenenze forir, aò urbe Verona et a porta que dicitiar Epizcopi (Biascos. Chiese). Il meritene.

Accrebbe le munizioni interne alla testa dei ponti con torri. I borghi di San Zenone e di Santo Stefano difeso lungo il finure con meriata muraglia; aggrandi la casa abitata da Mastino <sup>6</sup>; largi ai Domenicani per l'erezione dei magnifico tempio di San Pietro martire, concorrendo così agità iniziato risorgimento dell'arti belle <sup>7</sup>. Ne a questo soltanto fu cir-

vole bibliotecario della città, abate Cavattoni, scrisse erudita memoria esaminando gli addotti perché di quelta denominazione; cadeno tutti, restando come sempiles supposto che il vescovo avesse diritto di Toloneo a questa porta, come a quelle di San Fermo e di San Zeno.

6 Passò più tardi alla famiglia Merzzanti della quale serba il nome; dell'anlico spiendore traccia nessona. La lunga scala esterna attesta un uso edilizio di allora. Toccava a Filarete Chasles farze testimonio di non so qual massacro: noici l'escalier des assassintel la scala degli ammazzati (1).

7 Questa ediese fu dedicata la origine a Sun Pistro marrin (citization vernous) ma volgarmanie continuous di achiamare Senta Assatsiasi come giù un antitos corritorio iri pressistente. La zon errotora è devuta precipamente al Domeniccai, che abbandonata il late portina sitana alla Bacolle vamene conti nel 1408. Limita non i cui el conscionate son è errie; una fa sulta fine del XIII o sul principio del XIV secalo. Ni mono ignoto certi Varientieto. Un Berierio (Barezia, di Perio Interneti qui Perio Interneti, del Production dei alles auna spicenta ressonaliziara ni forma, il meterino fatre di Stati Agustino i o Paden o de Sta Giuvano Paden la Venezia. Tra i bennentri dell'eproca franco: Pictro revenore da Abreto i Della Scaia, Orgideimo cente di Catalidarco, il citadiano Domenico Barezia e da ultimo il Domane di Vernosa del quali tutti vegono dipole e scolpito conpicamente la meth del milei consumento con il lavero mento scessio incirez; il campania cibe termino alla meth del milei qualtrocerto: none col la facciata chi, patter greggia e disobrato supetta chi, intitadosi ti magnifico senno del padri antichè agrecare in fattili pompe, concili cel decoro della reli-gione qualdo dell'aptrica el li verce intensio dell'arti bidicio equalo dell'artici più composi della periore della della periore di processi della della periore dell

Sopra un area di 4588 metri quadrati divisata a croce latina, elevasi a tre navate con volte a sesto acuto sorretto da lisee colonne di marmo; il cielo n'è tutto dipinto ad arabeschi del tempo.

Ottre all'euritmica grandiosità dell'edifizio, altari, mausolei, dipinti, bassorilieri, intagli, che associaco alla rapporsentanza delle artistiche vicende per cinque secoli i nomi di famiglie ragguardeveli e d'uemini illustri, formano questa una delle chiese più belle ed interessatti della nostra città.

Alligno, sulle case ruinate del Samboultario cesiule dal pubbleo (1831, cedi Biaxon. Liettri, chiero i Domanicani loro carevente non allia sportenione angolencione. In forma esteriore n'a canonitale, rimangono però larghe vestigia nell'inferere e nell'Inditio ordiorio di San Pietro marific. Qui presso sopra naza porta laterale è il massolo di Gogidino conte di Cataliarro a satirere (1939) si celebrati degli Scaligari. Ri si quanta lapidi, tombo, memorie protione non fece sommerire nei chiestri memo secolo fi qualita febre ultitata di rurine e d'imbiancatione. coscritia l'operosità del capitano. Proseguendo l'opera del fratello rivoles le cure alla nobile arte della lana; introdusse la coltura del gelao e del filiugello; favori il comunercio con huoni provedimenti e colla rintegrazione di apposito magistrato, che ne vigilasse l'osserranza e dirimesse le cause \*.

8 La casa de' mercanti in piazza delle Erbe (u costratta da Alberto nell'ultimo tempo di sua vita, ma un corpo mercantile esisteva ancho prima, polebè a' tempi della veronese repubblica i mercanti avevano un console scello dal loro seno, il quala sedeva nel quattro-venti.

Nella casa de' mercanti il pretoro o vicario co' suoi consoli doveva decidere le cause fra mercanti o fra artefiel, e perciò ivi egni mestlere aveva depesitati gli statuti suoi particolari, alcuni de' quali si conservano ancora in originale e dal quali bellissime cose potrebbonsi ricavare, massime elrea la storia potria del secolo XIII. Pare che i nostri storici gli abbiano ignorati o non abbiano saputo farne quell'uso che potevano. Non si rese noto a stampa che una compinzione generale in materia di arti e mercanzie col titolo: Stafuta domus mercatorum in quattro libri. Questa fa fatta nel 4348, e ricorda ordinazioni anteriori. Tali statuti ebbero fama per antichità, ordine ed aggiustatezza, stechè vennero da lontane parti richiesti. Rimasero in vigore con correzioni e giunte fatte necessarie delle eircostanze, sino a che dorò l'Islituzione, surrogata dall'attuale eamera di commercio, la qual pure ha sede nell'edifizio scaligero, non cambiato nè d'aspetto nè di nome. Principale intento di Alberto fu di porger favore e regolare l'industria det lanificio. Questa, attesa l'amplezza de' pascoli, già stata florida fra noi sino dai tempi romani , non venne meno nel medleevo (ne abbiamo diversa attestazione dalla flera Istituitasi a' tempi di Carlo Magno solla piazza di San Zenone e dagli scriiti del vescovo Raterio), e nel tempo in cni sismo toceò il massimo della prosperità. L'agnelio, impresa dell'arte, scoipito o dipinto in tanti luoghi della città e del contade, ricorda che apparlenevano agli esercenti le varie operazioni di essa.

Le lane anzitatio non potevano sotto pena rigorosissima asporiarsi dai territorio; doverano essere condotta a Verona ed ivi pubblicamente venduta ne' luoghi stabiliti, sui quali ergeransi que' capitelli, che veggonsi ancora in piazza delle Erbe, a San Pietro in Carnaró, a San Giovanni in Valle.

Il locale delle Carderie are destinato al centare delle lane; il lung Adigs, victos as San Michelin le Neiro, era disposa la lincioni en el insecuti. Danal al l'averano asgualtamente nel sobborghi (fino a 100 leda) al dice niciessero in quel di San Zeno), enicio victo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo della controlo del controlo della controlo

Illustraz, del L. V. Vol. IV.

Procurò di assicnrare la navigazione dell'Adige, che rendeva la città nodo del commercio veneto colla Germania; ed intento al pubblico bene rese a' soggetti con provide larghezze meno funesta la fame che in suo tempo affisse il restante d'Italia.

La riputazione d'Alberto fece che a Ini si rivolgessero i Ghibeliini soccombenti (1287) di Reggio e di Parma (1292) soccorrendo a' quali avviò sna gente a signoreggiare oltre il Po.

Nella guerra cogli Estensi, provocata con personale offica e più coll'osteggiare il veronese commercio per la via flaviale, vincitore e padrone
di Este accetto la mediazione di due religiosi, e, astro l'onore e l'interesse, conchiuse pace, quando potera predere quegli ostinati nemici.
Intervense con Musteo Visconi qual pacificatore a Bologna, trabata dalle
fazioni; sostenne Botticella Bonacolsi contro Bardellone tiramo di Mantora, la quale onesta impresa, oltrechè onoranza fra que' cittadini,
qi'usle l'ajuto in una guerra mossapli contro sul Trenino da Meinardo dinca di Carinta, la quale del resto si protrasse a lungo con piccoli fatti senza cine lo stato gravenzione ne risontisse.

Ridatosi alle cure di governo, approfittando di suo sconfioato potere, riformò lo statuto, tolse ai cinquecento la nomina del podestà (carica scemata d'importanza dacchè non più la primaria) attribuendola al capi-

Nel buildo ecosporoni specialmente em immento licro gil Umilital che avevano inco nede principale a Santa Maria della Giolaja, altora foori della citilà. Na chi che ne accrescera senza dobbio il decore e lo sviluppo em l'accriversità in ricca sobilità, la quala commerciava ella stessa ed ambira esercitar la cerica di viterio del mercato (l'edil Buatcoux), finche los oreses la siccence borio seguendo a motte in pepil mentil e contaci. Il sito dove cara è il finnoso giardino del consi Giossi, servira a stendere e solegitare i anna libibicta di de out 'interio elle recorde tensite.

Nell'opea lo discorso (240) per altestation di Giovanni Vilinia (ilb. 2) si laberivarano annealmente nel districto 19,000 pezze di panno, le quali (sezza contarie minutii oggeli a magin, catre, berrette, guaranecie, di che per era grandissimo lo spaccio ed II prodotto) avvano il valoste di 240,000 dorni d'ovo, eguali a due milicol di ire sialiano, somma, vavio riginario sill'estro valore dei metallo baltuto, a quel tempo esorbitante.

Tre secoli dopo, quando l'arte era già mezzo rovinata, il solo esercizio d'essa, dava in Verona da vivere a 20,000 persone (Scotto. It. in Italia).

Valgado II sevolo XVII is fabiriche di passibila introduttei termi integrantele prola iller anticale, i l'um fatto generale dei tessuit in seta vera qui accentude d'usual lo samerio de' passal versanat. I capità lin quell' indestris impiegati si rivolere all'argicultura; multissimi terma fareno dati ille pintalegioti di gris per alimento de' d'aggetti sia altra negletti, altri della bassa piasser ridella risay, dai quali profotti non portissimo neggetti. Pera versalo l'argic compose della comparsion limiticà. tano, ed in fine diede l'alcimo celpo alla sovranità popolare scegliendosi un successore; lo che fece senza incontrare opposizione. Una parte della genet che l'arvebbe potuta era stata avvezza ad obbedire e tremare sotto il Signor Da Romano, l'altra al buono governo di Mastino; il tempo di reggersi a popolo per le città lombarde era passatto; signori, qual che ne fosse il titolo, sorgerano in tutie; ventura grande se non fossero itranni. Ma qual gente più degna di comandare degli Scala? fortnatati in genera, moderati in paec, deferenti agli ottimati, amanti del popolo, imparziali nella giustizia, alieni dalle fazioni, dalle rapine, dal sangue; modesti come cittidini; generosi come principi, aveano tutte quelle doi splendidamente funeste, che servono a far obliare la libertà e a metter lo basi più sicure all'assolato potere.

Una congiura (lo perché s' ignora) scoperta e subito spenta non turbó la quiete, ne scemó compianto al Capitano. Alberto mori con segni di pieta nell'agosto del 4304; sparse coll'inltimo volere a larghe beneficenze. Fo deposto a Santa Maria antica in semplice urna senza iscrizione.

Tre de'suoi figli avuti da madonna Verde di Saluzzo governarono in Verona; tre figlie entrarono spose in Carrara, Nogarola e Bonacolsi; un illegittimo diventò (1292) abate di San Zeno 10.

Bartolomeo della Scala conseguito senza contrasto il comando, esercitollo tre anni equamente (1301-1304). Fiacco od avvednto cessó

3 Vedi Testamentum egregi et magnifici domini Alberti de la Scala generatis capitanei Comunis et populi Veronœ. (Busc. Serie dei ves. Documenti). 10 Pure contui l'estrer ricordola di una santunisson sierzala danleca. la mule non

40 Deve cosini l'essere ricordalo ad una sanguinosa sferzala danlesca, la quale non risparmia neppure Alberto. Trovasi il poeta tra gli accidiosi divenuti diligentissimi (Purg. xvini). Uno di questi (breve: non si sa chi sia), gli dice:

I' fai abate in San Zeona Verona Sotto lo imperio del Baon Bioristromo, Di cui dobate aucor Micho ragiona. E late ha gil 7 mi più durlur la Goldonia, Gilderio), Che losto piagarrà quel monistera E l'usido fia d'arve i avulo posta; Perchè asso (gijo, mal del corpo intero, E della meste people, e che mal neque, Ila pasto in lougo di uso pastier vero. lo noso no se pid dissa, etc.

Nessun rapporto ebbe Daule con Alberto Della Scala e forse neppure coll'abate Giuneppe (il quale, a dir vero, sembra non essere alsio farina da ostie); que'versi furosò dettati, come avvisa C. Troya in un momento d'ira, iu onta d'Albolno fratello di Giuseppe. dalla guerra coi duchi di Carintia abbandonando il Trentino. Il suo breve governo fu illustrato per la prima venuta nella nostra città di Dante Alighieri <sup>11</sup>, messo dai Bianchi Fiorentini a cercare soccorsi, che

11 Tra i vanli di Verona è l'esser stata ripotulamente asilo e dimora di Daote; prima sotto Bartolomeo, quindi sotto Cau Grande. Dell'uno parla espressamente, dell'altro per modo di vaticialo Cacciaguida, predicendo al nipote l'esilio:

> Lo primo tuo rifugio e ii primo astello Sarà ia cortesia dei gran iombardo, Che in suila Scala porta il santo neceiio, Ch' avrà in te si benigno riguardo,

Che del fare e del chieder, tra voi dne, Fia primo quel ehe tra gli altri è più tardo. Con lui vedrai coini che impresso fue, Nascendo, al da questa atella forte,

Che notabili fien l'opere sue.

Non so ne sono ancor ie genti accorte,

Per la novella età, che por novo anni
Son queste ruote intorno di lui torte.

Ma pria che "i Guasco l'alto Arrigo inganni Parran faville della sua virtute In non eurar d'arzento, nè d'allanni.

Le sue magnificenze conosciute Saranno ancora si, che i auoi nemici Non oe potran tener ie lingue mote-A luj l'aspetta ed a' auoi benefici:

Per lui fia trasmutata molta gente, Cambiando condizion riechi e mendici. E porterà na scritto nella mente Di loi, ma nol dirai, e disse cose

Ineredibili a quel ehe fia presente.

(Paradiso c. XVII).

Il gran lombardo primo rifugio e primo ostetio di Dante, aggimai non v'è dubbio essere stato Bartolomeo eni venne oratore de'Bianehi il 1302 ed ii 1302.

L'essersi dagli antichi postori e biografi frasnodata questa vesuta, indusse a riferire qua' versi en ail'i no o en ail'al'indi de due mineri l'assili, Albolen e Cane. Na, secondo opri buona ragione, si deve seciudere Albolen vituperato da Dante nel Covetio (lib., v e. 16); « non che Dante non si rierreda tàrivolta; ana el soleva rierederai dai bose ai male, non mai dai maie al bose, porche non era di sua satura matteria i ex sod i rierezar basefolto.

ettenne, per la gnerra del Mingello. Ma fu ancora finnestato dalle discordie fra due delle principali famiglie.

I Montecchi, fieri di vecchio sangne e di memorie, gnatavano bieco i Capuleti, gente nova ma isfoggiante in ricchezze e parentadi; quindi arme

da chi lo avesse ingiuriato una volta · (Balzo). Escludesi di necessità Cane a cui viene fatta espressa aliusione nel fanciallo di nove anni, impresso forte nascendo dalla stella di Marte.

Il nostro Diosila riferira into II passo a Case leggendo colui redrat, in losgo di con ini redrat; jengenoto repeliente, cha perb logie na imbarazao el aliri ne sellera; se il porta fosse arrivato a Versona solamente quasdo reggera Case, vale a dire dopo il dodici, con qual regione M. Coccaguida svrebbe detto tuo primo rifugio e primo ostello al spole estade dicir sanie già stato oppite di parcetta.

Resta a favor di Case la circostanza biasonica del santo accetto. Raccontasi che l'imperalore Enrico VII concedesse ad Alboino ed a Cane col-

periore Eurice VII conceptions de Albordo de I Cane desl'inecettura di vicri imperità acche il diritoli di metter l'aputin sell'armit. Se questo è verse, come passai riferire la soali col armo l'occordio a Bardolenne morte da qualche sono, allorchè in fatta quella concernione I C. Biblio mitra la quitione a più pietta; l'immanse dicin cel gii Soligieri portavano l'aquitia anche prima d'Eurice. Gii stemmi Della Stata scelli dipidiri (diriggitti illo siratisa armibbliate che loctro Viscotti e Carrarusi) non ci ajutano ad suciri d'increttano, Quello chieve, sobbene scalpidite, avilia forza di ponte della pietra non la Trenin d'aquità. Nel sepicierà a Santa Maria Antica ve l'an des sone di artirera basson, tape rei didebta, mani incritione; di infine sulla temba di Can Gradedon esti condi lico collo semplice excita.



Nol, per gittare il nosire sassolino in quesi'acqua, slimismo che Dania (li quale non essendo profeta, doreva scrivere que' versi dopo che il Guarco ebbe inganusto f'Alto Arrigo 1314...) con nancronismo, forea avvisato, descrivesse l'insegna quale compariva allara, non quale dovera essera al tempo della visione.

Ma sorge un'alira difficultà poco o nuita avvertita. Come mai Cacciaguida pole adoperare (1200) il presente porta, se Estolomec non la capitano che un buon anno dopo? (1301). Ignarava Dante tale circostana? do desisterebbe un'alira soluzione? noi siamo di questo avvino; ma qui se basti il cenno.

Del reste già fino dai commento credato di Fierre figliosolo di Diaste e cittatin venere à dato chime require primo del ponte senser satto Bertolemo Delli Sosta. La grattiodiae moteria de Dante a quel signore; i nomi di rifugio e di catatto dati sia ma dimora in Vernos accessano chime è eligi qui fa non sono dei animicatolore in bori neto de reste, e che quied dopo in berre campgam di Magello e in disposizioni del Risachi rimane in Vernos; il quando poi e'i secreto, ma no più d'ano mon, piochè

e sangue per la città de il rianovarsi di nomi semispenti di Guelli e di Gibbellini. Dante nell'annoverare i guai d'Italia (invocandone il peggiere di tutti!) gridava ad Alberto Tedesco « venisse a veder Montecchi e Capalleti già tristi ed a curare le maggne de' suoi gentili », e fores sotto già occhi del grande esale accadera la tragica avventura degli amanti



al giugno del 1364, sono memorie di sua persezza altrove. La prossimità di tal data alta morte di Bartolomee, pocci prima accedutali lascia supporre che Alboino sueceduto nel governo non si mostrasse a Dunte ospite così cartese, e perciò indi partisse, e nel porma dodasse Bartolomeo e Cane lacendo d'Alboino anzi mordendolo nel Constito (Loc. ell.) Romeo e Giuliettz 19, the ispirò poeti ed artisti insigni, ed ebbe sempre compianto dall'anime c'hanno intelletto d'amore.

Bartolomeo per malattia breve morì nel 1304.

In questo primo sorgiorno fra nol Dante percorse la Val d'Adige, onde nella prima delle canliebe ricordò.

La rovina che nei fianco

Di qua da Trento l'Adige percosse.

e sa ospitato da Gugileimo di Castelbarco consigliere ed imitatore spiendido degli Scaligeri; e percerioù poelando sul Benaco è nella Val Policella; onde Verona a buon dritto si vanta d'essere stala culla, almeno in parte, della Divina Commedia.

La signoria di Cane ei trarrà novamente a questo tema,

43 A el soo ignoli queni condi 7 ra l'alcionème el il mancara socijimo il prince con brevanne il i disc. Ramos Wasicchi 'il tananci in ani danza carcenterare il disclietta Capalett, essa di tai: un vefendo per domentiche discondie vano il parine el parine librica cozz, collitto di un frate farancerso si sposso serrimonato, fadino settiviveire. Peco dopo Romo in um mierita secchi Telebifo cagino di Gialutta, p. pra il rami alla vendet che la prafe, ingra a Naleva. Il rita coccorrecto i promande in de-solata a prandern un sonalires de la desse per morte, ondo poter in quella od apresharus la graz oda di deve della tanglia, lagga se predoco dell'in talgita di ordere concellazione e perioso.

L'artificio it compic Gisielle à piante e espoita mentre un messo devez indeliure. Annece del fitte e de da farti. Ma, qualempa en fesse il molivo, finnee inparticule prizine a Vernon igrares di tutte; ost it merte di Gisiellate e riece di dotte, suffern harma concede adito sotternes chiese deve e l'arres della doma manta, e suscer il copercisio el lappisto un potente veteco si prestre per morire so lei; îte questo Gisiellat si denic el al aliatror della finarire tampa se voste Romeo mothomo... sepregiamage il frate ma solo a tempo di comporre gli amanti infetie sella quiefe della sepoltara, (Vedi Dalla Carra, Stort. d'Ivr. lib. 5.)

Ha questo reconsto à verità o funione? Andrea il risponiere. Nelle cremente di altera nes e riba mello: il verenza on una intribisco e las ofocunatesi. Dinale che il rei no si in quel tempo e che accessa alle discordie di quelle famiglie serba lo stasso silenzio, oppure quata tone ere il con suscettibite di postelo vestel Prime dialmetate a trario in luce fu Luigi di Porto nel secolo XVI. Tatto questo è grave; pe poi vi si agrianna quattro circostanza di lesgo non si accendrace odis talo dello città il que giorni conversio circostanza di lesgo non si accendrace odis talo dello città il que giorni conversio circostanza di lesgo non si accendrace colori satto dello città il que giorni conversio. Iniziare risponevali è dubblezzo. Con latto cib not pendiama a rilamento vere, posiche conderve chibericai adottera, le quali dal menu al pi si al possono schegliera agravoltanzia, tala is voce populare, divulgata troppo, perchè se ne possa inferire l'origine al racconto del Vicentino.

La casa di Giuliella (il coppello) mutila e degradata presenta ancora d'initatto quanto basti a formarsi una idea di signorile abbazione al secolo XIII. In un certificito mesto e deserto del convento natico dei Francescani [Orfanotrosfo femmichi) mostrasi un angustio avello scoperbilato sesua initizio messumo di istrizioni o di stemmi. Le ceneri che contro

Gracile e fiacco, Alboino avrebbe segnato il decadimento della potenza scaligera senza il braccio e la mente di suo fratello Can Grando, che ben presto associossi nel comando (1308), e che fu il maggiore de' nostri principi ed una delle più spiccate figure del tempo.

Cresciuto fra i torbidi e le battaglie delle fazioni, segnalossi a Parma in un'impresa a favor di Correggio e portando rapido soccorso a Brescia minacciata dai Guelfi.

L'interregno germanico e la política dei primi Abburghesi aveza da sessantanni direzzato l'Italia dall'ingerma: imperiale e lasciato il campo alla parte guelta che, stante l'accordo fra Filippo il Bello, Roberto d'Anjon e Clemente V (4005), era sall prioniare compiatamente. Grave mutazione reco il proclamar imperatore Enrico di Luxemburgo, il proclamar imperatore Enrico di Luxemburgo, il orienta dove lo invitava la antiche ormo imperiali e i Ghibellini depressi, e tra loro, il potente capitano di Verona (Ana. Messari, Storia Aug.).

Volle conciliazione o paco, e l'otteneva in presenza; ritoranadosi alle discordie da l'Izrani pia chiera partico. Serabbe stato l'imperatore più innocno all'Italia se non le avesse imposto vincolo di nuova soggezione conferendo titolo e diretti di virari imperati a moltissimi captani eletti alle citta (3310, fra cui a' signori della Scala. Non curossi il popolo nostro di celare il proprio dispetto, ma tra l'amore e la tema da ogni violenta opposizione s'astenno.

Diessi allora focosamente Can Grande a rialtare sua parte; fu cogli imperiali all'oppugnazione di Brescia; tolse ai Padovani Vicenza (1312), che rinni, assenziente Cesare, al dominio veronese, per la morte d'Alboino rimasto a lui solo.

Ma quell'acquisto attriogli lo sdegno e l'armi di Padova, la quale a mezzo di Vinciguerra Sambonifazio, figlio di Leoniso, rannodò pratiche, proponendosi di letra allo Scala, nonchè Vicenza, Verona istessa. Egli a sua volta ambizioso, ghibellito ed offeso, fermó sommettere Padova; quindi guerra varia e disastrosa, lunga quanto il principato di Cane, e finita colla sommessione di quella città.

Stavano con Padova, Treviso ed il patriarca d'Aquileja; collo Scaligero, il signor di Camino, i Visconti, i Bonacolsi. Dopo mutne stragi e rovine,

neva furono disperse da qualtro secoli (DELLA CORTE lib. x.); vogliono fosse quello di Giulidia. L'ansielà con cul viene ricerco da tauti forentieri, e, diciamolo pure, un gentile rispetto alla Iradizione, avrebbe dovuto da un pezzo movere I nostrì concittadini a non lasciarlo in quel bislacco abbassiono.

prolungatesi fin al 1314, due fieri arbitri, la fame e la peste imposere tregua ai combattenti disanguati e lassi, ed impegnarono Can Grande in



Can Grande I della Scala.

opere più nobli e generose. Le ostilità si ripigiarono l'anno dopo, ed i l'Adorani, saputo assente il signor di Verona, pionbano su Vicenar, invadono il borgo, n'assaltano le mura, a stento dai cittadini difese. Il unnio troro Cane al banchetto delle nouze tra suo nipote e la figlia di Luchino Visconti. Porta l'arco in ispalla, balza a cavallo, e seguito da pochi scudieri, che troro sai passo, arriva ed entra in Vicenta, ne simima la difesa, piomba addosco ai Padovani, abandati al saccheggie del bergo, e nel giubito per la non compita conquista, ne invade il campo e li mette in dirottissima foga. Il miglior frutto della vittoria, dopo la salvata Vicenza, forono i prigioni, tra quali Jacopo e Marsiglio da Carrara, Albertino Mussati, uomo egregio, che ci tramando nelle sue atorie minui ragguagi su questa guerra. Condotti a Verona vi furono trattati come ospiti ed amici e, per loro mezzo, cerca e discussa la pace, auspice Venezia, renne conchinsa il 431 della vicenta della concomistatia come ospiti ed amici e, per loro mezzo, cerca e discussa la pace, auspice Venezia, renne conchinsa il 431 della vicenta della concomistatia della concomist

La felicità di Can Grande fece si, che invocato potesse porgrere ajuto a Passerino Bonacolsi contro Cavalunaggiore e Cremona, a Matteo Visconti, ad Uquecione della Faggiola signor di Lucca e Pita contro a Godifi toccani, o che Verona diventasse ricetto di quanti, dalla forma baltati, adegnavano piegare all'Angioino do al legati dei papi avignonesi, ethiavi più che allesti di Francia. Qui allora i folibellini di Brescia facerano sommessione di loro nobilissima terra; Uguecione, cacitato di sirrori ad Castroccio, entrava nelle file scaligere; a Dante Alighieri <sup>18</sup> vi

43 Intorno ni 1316, guando appunto Uguerione della Faggioia, seguito da Spinetta Maiaspina, ritornava Dante in Verona. V'era pure Guido da Castello, già osolte di Dante in Reggio, ora cacciatone; con fui Sagacio Muzzio Zagata, istorico di quella città e narratore delle magnificenze della corte di Verona, apparecchiato rifugio a futli gli esuli ghibeitini e stanza onorata a Guelfi eedenti alla potenza di Cane o prigioni di iui; e qui pure, come alla corte più spiendida d'Italia, guerrieri, scrittori, cherici, poeti, artefici e giuilari. Narra ii Zagata, come avevano tuiti questi ai palazzo dei siguore quartieri distinti e forniti con addobbi ed imprese adattate ad ognuno; i trionfi per i guerrieri, i sacri boschi delle muse per i poeti, Mercurio per gii artelici, li paradiso per i predicatori, la fortuna per gii esuii (MURAT. R. I S. XXXIII prof.). A tutti era imbandito ed erano or gli uni or gli altri invitati al desco del signore; più sovente Guido da Castelio e Dante. in questo tempo l'Alighieri dedicò a Cane la terza cantiea non ancora compiuta con una lettera, ia quale incomineia: « Magnifico atque victorioso Domino D. Kani Grandi De la Scala sacratissimi Casarei principatus in urbe Verona et civitate Vicentia vicario generali; devotissimus suus Dantes Alagherii, florentinus natione, non moribus, vitam optat per tempora diuturna felicem et gloriosi nominis in perpetuum incrementum. --Inelyta vestræ magnificentiæ laus, quam fama vigsi volstans disseminat, sie distrabit in diversa diversos, ut hos in spem suz prosperitatis attoliat, hos exterminii dejeiat in terrorem. Hoe quidem præconium faeta modernorum exuperans, tamquam veri existentia latius arbitrabar ailquando superfluum. Verum ne diuturna me nimis incertitudo suspenderet, veint austri regina Hierusalem petiit, veint Palias petiit Heliconam, Veronam petii fidis oculis discursurus audita. Ibique magnalia vestra vidi , vidi beneficia simui et tetigi; et quemadmodum prius dietorum suspicular excessum, sie posterius ipsa facts dettava suoi canti, e dedicava il Paradise al magnifico e vittorioso signore, mentre l'amico suo Giotto, con accorgimento gentile, dipingeva le

excessiva cognovi. Quo factom est ut ex audita solo, eum quadam animi subjectione, benevolus prius extiterim; sie ex visu primordit et davotissimus et amicus ...

Na da simili sensi discerda quasio în predire a Carcinguide (Par. c. xur., cha dovelte serre centrio in questo impoj laberon îla întidia (Dar., pei la quest silina șii ficese, a chi bes guardi, si cuit di cert'aria îndependetea sefegenos, â chiare de cile cha seggiangui și tousi per inegisteani d'avr. vituperola Mibric o Giscapp Pella Sexis, and dila quate în certe forne șii în moseo lamenia. Nă inflee senza bosa date di veririanigiana e di apogui, pubber vițeresemente combatitui (Eritor adisporte) de Vitirioelar voice Date: studesea Can Grande nel Veliro; che dovera cenciar la lupus di cilia in stita e rimitetria nesto luferno.

Lungamente ristette il poeta in Verona a sono abbastanza noti gli aneddoli che moatrano la popolarità di lui (Boccaccio, Vita di Dante) e de' suoi versi; nonchè gli altri ricordat. da Francesco Petrarca (Rerum memorat. iib. 4) e da Cintio Giratdi, che ei mostrano esser corso qualche scambio di acerbe parole ed una, se non inimicizia, maia intelligenza tra il superbo protetto ed il magnifico protettore (Batho). Al che se aggiungasi e la irrequietezza naturale di Dante e l'avere M. Cane aderito un tratto a Federico d'Austria, mentre il poeta s'attenne a Lodovico il Bavaro, si avrà quanto basti per iaplegarne la partenza da Verona. Ma non fu altrimente da nemico e da irato, come disse qualcuno, e n'abbamo due solenni argomenti. E in prima essendosi falte opposizioni ad alcuni punti della sua dottrina cosmologica, egli ritornò in Verona e nel lempietto di Sant' Elena (vieino la cattedrale) sostenne la tesi de oqua et terra. Sull'esistenza e genuinità di quest'opera, tevò ogni dubbio l'erudito filologo nostro concittadino C. Atessandro Torri. Etizione livornese 1813). In essa all'uopo nostro meritano d'essere notate queste parole di chiusa: Determinata est hare phitosophia dominante invicto Domino D. Cane Gronds De Scala pro imperio sacrosoncio romano, per Dantem Alagherium philosophorum minimum in inclyla urbe Verona, in sacetto H-lenu giorioste, coram universo ciera veronensi preter quordam qui nimia caritote ardentes, aliorum rogamina non admittunt et per humititotis virtutem Sriritus Sancti pauperes, ne atiorum excellentiam probare videantur sermonibus ecquim interesse refugiunt. Il che mostra come dall'unicerso ciero (la classe altera più colta) fosse, giudice tul stesso, apprezzato e come solamente sopra pochi (quossium) cadesse l'onta d'irragionevole op-

posizione.

L'altro ben maggiore si è l'essersi qui stabilità la famiglia e la discendenza di lui;
mantenendo in \erusua nousi, beni, ripulazione; e non mancando di uomini chiari nelle
lettere e negli uffizi della città.

Mancata la linea maschile, i coati Serego rimasero per donne eredi delle facoltà, del cognome Alighieri e dell'arma ebe è un'ala d'oro in campo azzurro. stanze i che davauo ricetto agli esuli ed agli oppressi. Così, tra molti minori, brillavano alla corte scaligera, gli Italiani più couti in guerra, in politica, in letteratura e in arti, oude passó celebrata fra le storie e le novelle del tempo.

Astiando quella prosperità, i Padovani ritentano l'armi. Vincitori sulle prime, poi battui da Uguccione e da Cane, altra salvezza non s'obbero che darsi a Jacopo da Carrara. Questi tratto, si exambiarono acquisit e prigioni e fu nuova tregua col nome di pace. Per rifarsi lo Scaligero teuto sommetter Treviso, ma distollone da Federico d'Austria, si volice tutto alle coste di Lombardia.

Morto Enrico VII a Bonconvento (1313), due pretendeuti alla corona imperiale serumo solevati in Langana, Lodorico di Baviera e Federico d'Anstria. Ma papa Giovanni XXII "ano e l'altro disconoscendo, saledito Roberto d'Anjou, che per dividere l'opposta fazione apedi a Can Grande conferma in quanto avea di domini e più promettendo, purchè aderisa parte guello. Quelle trattaire segomentarono Matteo Visconi; radausti a convegno in Soncino, i primi tra suoi aderenti (1318) elessero Cun Grande capitano generale dei Gibbellini collo siptendio di 12,000 foriti d'oro l'auno; acquistava egli cost primazia sa tutti i signori lombardi edemulara quella dei re di Paglia.



14 VASARI, Vita di Giotto.

Allora, seoza venir meco all'oppo della parte, si volse di nanova a Padova ed a Treviso che gli eravo al filta en locare. Ad osta della molte armi (1310-20), non potè consegnire l'intecto; che anzi attraversto di amneggi e dalle forza dei duchi d'Austria ed Carintis, più dalla vigorosa resistenza dei Padovani, dovette ritirari coll'esercito battoto ed egii atesso ferito; um quasi tosto impadoraivasi di Peltre e di Bellono.

E poiche l'armata asstriaca dopo averlo contrastato nel Friuli, accenava pel Tirolo e Val d'Adige a Verona stessa, con graodissimo travaglio e spesa la ciase a setteotrione ed a ponento di langhe muraglie 1º, afforzate con torri e larga fossas; ma il duca, toccata buona somuna, s'alloutano senza saggiare i fortiligi e l'arme del signor di Verona.

Tranquillo da questo lato, altra minaccia veone a rattenerlo dall'ambito acquisto; la crociata bandità da Bertrando del Poggetto legato pontifizio in Italia. Pubblicata la bolla, in cui i capi della lega ghibellioa, e Cane pel primo, si dicerno ereciti e mandettil, scese in campo l'oste papale, sotto il vessillo della croco dissoneria. La guerra comincio sal Milanese; accorse Cane, e, dopo corto combattere, i Gaelli prosti alla fuga come all'uffesta si ritrassero di la del Po. Allora penificara il i potanello, discendere Lodorico per le ambite corone, e compiersi le brame di Caroni Carlo coll'acquisto di Pod. Val (1938. ). Poicite Consanti qe' videnoi cittadini in ripetate guerre e staochi dei loro ansilari tedeschi, vedendo i Carraresi discordi e lo Scala pronto a rinnovar gli assalli presero partico di dargii aggioria sallo città. Marsilio da Carrara, serbato ai secondi coori, presentò le chiavi a Can Grande che baciolle e fia accolto "Retava Treviso; ed anche questa per assedio domata apri le porte; ma

If La prima splexural aits ports del Vescovo e girando rella cresta del culti sopratetta e quello di San Prior secricira 31 radige, comprendende il bergo di Santo Si-base sel il monestero di San Giorgio, de cui prese none l'attigua portia swistre, chiannia Arralia (1), trovarural ditera in San Zono mones (1911), his destra dell'Adige l'assoc dopo, con una seconda, chians il vatissimo iratio delle rispettate mura Teodericiane dopo, della citte in des chieses di Santa Trainis da San Zono maggiore. Di questo inter neno le porte; Nicoro in rispondensa quella della Brada, del Catzarro (mornas sil'apprint di silari vicilas sodio Con Grande III, in quel chiese soccariamente i romo di San San Sido e del Platio) e quella di Santo Zono. Il traito dalla porta del Vescovo a quella di Santo Core, colle bravae se tort, colla sua mesta circ, colla sua mesta cort, colla sua mesta cort, colla contenda con controla della di Santo Zono. Il traito dalla porta del Vescovo a quella di Santo Zono. Il traito dalla porta del Vescovo a quella di Santo Zono. Il traito dalla porta del Vescovo a quella di Santo Zono. Il traito dalla porta del Vescovo a quella di Santo Zono. Il traito dalla porta del Vescovo a quella di Santo Zono. Il traito dalla porta del Vescovo a quella di Santo Zono. Il traito dalla porta del Vescovo a quella di Santo Zono. Il traito dalla porta del Vescovo a quella di Santo della de

16 Le coril d'amore, le giostre e le festa celebrate in Verona in quella circostanza sono vantale come rare lo quel tempo, (Y. Zaoava, Cron.) non si tosto l'ebbe, che una febbre violenta contratta per gli ardori della atagione e per le fatiche in tre giorni lo spense (1329).

Il sno corpo recato a Verona con funebre pompa somiglievole a un trionfo, fn collocato in cospicna tomba sopra la porta di Santa Maria Antica, con questa iscrizione:

Si Canis hie Grandis ingentis facta peregit — Marchis testis adest, quam sovo Marte subegit. — Scaligeram qui laude, domum super astra tulisset — Majores in luce moras si paren dedisset. — Hunc Juli geminata dies undena peremit — Jam lapsis septem quater annis mille trecentis.

I figli d'Alboino, Alberto e Mastino II, educati al comando e quali successori riconosciuti dall'imperatore, entrarono neila signoria, dichiarata indivisibile; tutto poi aggirossi intorno a Mastino, Lo stato, oltre Verona, abbracciava Vicenza, Padova, Treviso, Feltre, Belluno, coi loro contadi e qualche altro lembo di terreno intorno. Ma cose più grandi agognava il nuovo signore. Cadendo l'effimera potenza di Giovanni re di Boemia, rivolse l'animo a Brescia, già da Ghibellini suoi profferta a Can Grande. Tratto con ambedue le parti: e con mal'avvisata perfidia permise guelfa vendetta (1332); onde pel nobile acquisto non vantaggiò d'onore quanto di forza; fomite a nuove imprese. Dopo tanto parteggiare insensato gl'Italiani parvero accogliere un istante salutevole pensiero, Ghibellini lombardi, Guetfi del mezzo, Roberto istesso nel castello degli Orzinovi strinsero lega per levarsi di dosso tanto il Boemo come Bertrando del Pogretto, il quale altre non cercava se non farsi stato in Romagna. L'armi federate ebbero pieno successo. Presso Ferrara diedero decisiva sconfitta all'esercito del cardinale che chiuse la sua commedia fuggendo in Avignone, carico di peccati, di maledizioni e di preda. Più agevolmente spacciaronsi di re Giovanni, Secondo il convenuto, Mastino s'ebbe Colono e Brescello (1335), e bentosto Parma, invano difesa dai Rossi; indi Massa per convenzione, Lucca per armi: così trovossi padrono (toltine le Lagnne, il Polesine ed il Mantovano, senza però Lendinara, Badia, Ostiglia e Peschiera) di quanto stendesi dalla Piave e dalla Livenza sino all'Ollio; più, bel tratto di territorio con città e castelli dal Po sino al Serchio ed al mar lignstico.

Verona pertanto crescera in lustro e dorizia, perchà al genio spiene diddo degli Scaligneri s'aggiungere l'essera direntata la loro corte cond'affari, convegno di principi e d'ambasciate 7. In tanta fortuna, aumentara d'orgofio Mastino, o non si curava di celere le us aspirazioni su Ferrara e Bologna, anzi di volersi fare uno stato cot deprimere tutti i signori e città di Lombardia, Romagna e Toccana (Meaxt. Ant. It. tom. 111.) e teneva in serbo il disdema per coronarsi.

L'aver lasciato intravedere i propri divisamenti era già per sè accrescere gli ostacoli e incagliarne l'esecuzione, Egli stesso poi, troppo fidente nell'armi, non badó a provocare parecchi nemici un tratto, donde il suo abbassamento. Incominció a guastarsi coi Fiorentini, che reclamavano Lucca, non compresa nei patti; prima rifiuto, quindi a levarseli d'attorno chiese 300.000 fiorini d'oro; parvero desistere, ma vedendolo ingrossare d'armi alle loro porte, occupare Pontremoli, accennare ad Arezzo, proferirono la somma richiesta, e n'ebbero superba risposta: non ho bisogno di quella miseria. N'arsero di sdegno, e saria stato peggio per loro se non si fosse fatta incontro Venezia, che gelosa da un pezzo di tanto vicino, in tutela del traffico e delle proprietà de' sudditi mosse rimostranze al signor di Verona, chiedendo una convenzione, e, per astringervelo, interruppe ogni commercio. Mastino se ne rise, di molti oggetti vide far senza e quanto al sale, potissima asportazione dalle lagune, fattone venire all'uono di Germania, risolse trarlo egli stesso aprendo saline a Bovolenta, costruendovi un castello in difesa. Il senato, preso nella sua rete stessa, protesto: nulla cedendo Mastino, si in all'armi. Firenze, il papa, il patriarca d'Aquileia, Azzo Visconti, il re di Boemia, l'Estense, Modena, Parma, e Bologna entrarono in lega colla repubblica; e Pietro De Rossi, cui le nuove speranze aveano desto vecchi rancori, lasciata la corte scaligera fu capitano alla guerra, cui diede principio coll'assalto e la presa del castello delle saline (1336). Durò tre anni devastatrice. Feltre e Belluno caddero per armi boemo. Padova insorse per opera de' Carraresi oltraggiati 18, e gridolli signori; Brescia, per un moto di fuoru-

## 17 Contust.

<sup>18.</sup> Il più pungrelle melviro per accedere all'ecclimatedo degli emissary inventinali fapigneti Carrara i hi atane di vendicioni Alberto della. Sociali, che ricedeva in Podeva jepre l'Offess fatta di Ubertino nel violato onore di Jacopioa da Correggio von meglie. Tra gli autori contemporanei che ricentano la strendireza di qued principe, recibinon questa l'ince dei annomino mopoletano (Carra. Ant. M. A.) - Niscone Alberto letera questa via. Entren nella monastririo delle donne religione; demoravore tre o qualitat della controlla monastririo delle donne religione; demoravore tre o qualitat delle sempre e non a leita monastririo, delle desente per della resultata d

sciti appoggiati dal Visconte, questi la prese. Verona stessa vide due volte il nemico soto le mura (tra le quali non manezano tradiciori) ", senza pero ardir di attaccaria. Infine la lega si sciolse e oucovi interessi consigliarono pace, che fa pubblicata in San Marco (1439). Oltre le terre perdute, Mastino dovette cordere Treviso alla repubblica; Buggiano, Pescia, Colle ed Altopascio ai Fiorentini. Ben presto Azzo da Correggio li tolse Parana (1341), onde, nol pericolo di poteria diendere, si risolse a vendere Lucca; e così tutto il dominio scaligero novamente si ridasse 3 Verona e Vicenza.

Nè per tanti rovesci sapea tranquillarsi Mastino, sempre o sugli intrighi o sull'arme per ricuperare il perduto, od almeno per trarre qualche vendetta, massime contro i Gonzaga, coi quali più o meno attiva mantenne la guerra sino alla fine.

Intanto i due popoli, smunti di sangue e d'oro, gemevano, e Verona aveva bene perduto del suo splendore. Ad accrescere le calamità vennero

daloperson. Mustre Marillo da Carrara e missere Uberiello da Carrara erno li majeri di Padvor e ad pursueli erano. Questo missere Uberiello sera su una so hel ha dome tiello, manuso bene, che le lajo fatto re dai vulte questa netle. Mi non favore Ubertiello, manuso bene, che le lajo fatto re dai vulte questa netle. Mi non favore Ubertiello questo dieccia. — e missere Uberticilo de cia creppura. Allo scoppitar el del mole che lode Padvor spil Scaligari, Alberlo rinuse prigione nel soo palazon, e solio basse sorba incisia o Versino, restorie custolio gaso essare igarari, libo a guerra finato.

La paredelà în le due cue di cui tocu il Napoleino, en stata rianovala sequi quillant înqui di nafronde ci matrimonio di Toden da Carrara ce Natino, Questa fa donna di religione e bouti singulare, privodi Satu Maria della Seala; îngluegă si opereri nerulo d'extre anaorenta far la lacelatire; dive manniă, accodo ne parte ori palazzo vicios alta estedrale, dore vivera quat rejeta dal todido mario, aporto el naziorento in spella s'increro dei bambai ceposi de spenzegiarona. Diva contra di tale intifazione nel neconi civil.

L'effigle di questa pla donna, come pur di Mastino, in atto di preghiera davanti alla Vergine, ci è conservato da una tavota sull'altare del Bosario in Sant'Anastasia.

Norl nel 1.377, fu deposta con onore e compinoto in Sant'Eufemla (Dalla-Conte, lib. xii); ma fra la totale innovazione interna di quella chiesa l'avello aodò perduto.

19 Yero mentile codés sotto pis certi di Naciono sa carteggo di Bartelonero Della Salas vescore, da cri instituta indiffiguara per instrutary. Investina in Verena. En il monesto del margori rorest. Musitos, accevato la meste, corre al vecendo, e servicio Bartelonero, de le suciri, o la sur mano i l'ercide (Descusi y Year), all'antico del ministra del

desolanti movimenti di terra, gravi rovesci di stagioni, e più di tutte, la pestilenza del 1348, che mietè tanta parte della popolazione d'Italia. Un ritorno di fortuna parve si promettesse dai parentadi 30 contratti



Mastino II.

29 A Can Grande le Jisposare Elisabelta di Baviera figlia dell'imperatore Ladorica, e overlà di Lodovica marchese di Branchistore, il quale, in grazia delle moglie Marco per la quale, al grazia delle moglie Marco ad immiscialira nelle cone nottre, Si veggono alcumi ribatili e selemma nell'orazione di Cantonia del miscialira nelle cone nottre, Si veggono alcumi ribatili e selemma nell'orazione di San Pierco martire. Come ognama sa è quella Margherita che ci regalò hen più tri-avicino.

A Bernabò Visconti poi di de la figlia Beatrice; nezze fatali a Verona.

Hiustraz, del L. V. Vol. IV.

coi Brandeburghesi e con Bernabb Visconti, ed alleandosi possisi col papa inimicato a Giovanni arcivestoro e sipere di Mitnos, che avera occupato Bologan. Qui veramente era de risorgene o da rovonara alfatto; ma nel forte degli apprestamenti, una febbre lo trasse all'apparecchiato senotore (1831), dal quale ei rammenta le giurie del sos pruncipiato

Scaligera de gente îni, celebrique ferebar — Nomine Mastinus claras dominabor în urbes — Me dominum Verona suum me Brixia vidit — Parmaque cum Luca cum Feltrio Marchia tota — Jura dabam populis mque libramine nostris — Omnibus et fidus Christi sine sorde sequutor — Occubui primo post annos mille trecentos — Et decies quinos lux ibat tertis junii.

Morto Mastino rimaneva ad Alberto la signoria, ma questi trascurante già prima la cosa pubblica, concertó cogli anziani affinche fossero senza altro accettati i nipoti <sup>11</sup>.

Can Grande II (1351-1360) parre dapprima ravvicianrai al Viconzi, ma poi cedendo alle istanca di Venzzia, mirrosa dell'ingrandirai di quelli came già dei nostri signori, se ne distolse, e sprimantalli poco dopo menici. Poiché sesernole cavalacci con nobili contiva in Lamagna al saoi Brandeharghosi, Frignano, spario di Mastino, giovane andoce e ambizioso, force sucistito, e certamente soccorso dai Visconsi, ordi congierar che doveta renderio padrane dello Stato. Sparia voce della morte concertiste ma non accedata di Cane, on arbitio contegno ebbe Verona in balla. Mai signore avvistot rapido sopragionee. Le sue genti praetrate in città dala parte di Campo Marzio, dopo trovata virissima resitenza al ponte, condivante dall'insurrezione del popole trinofizzo (G334 25 febbrajo). Il cadavere di Frignano, racotto dal fiame in cai cadato avate travato la morte, fia appese il giorno dopo tra molti saoi partigiani, chi ebbero la noja d'andarci vivi e il disdoro d'esserri dipinal al palazzo della signoria "O. Martro Vitana, Sanana, Datas Contro.

<sup>24</sup> Alberto II mori nel 4252; uomo sent'ombra di viriù ne pubbliche ne privale, vanissimo e scape-tralo. Fu compianto dalla plete che lo amava pervici intratteouta da lui con scisil e bagordi.

21 Per ouesta villoria errese chiesa votiva nello città, dov'era accadulo il primo scontre.

<sup>27</sup> Fer questa vitieria eresse cairea vontra neun cutta, que era accomuno i primo scontre, non lungi dalle mura del Campo Marzio. Fu della Santa Maria della Vitioria, la quale appellazione passò alla porta schiustati vicino al fiume, che chiamasi anche oggodi Parta Vittoria.

Questo fatto, che sa il più notabile sotto Can Grande II, poichè tutte le sue velletit guerriere si risolarro a por o a nolla, lo rese sospettoso e crudete, rianovando tratto tratto processi, consicche, sopplizj; ai quali sanno contrapposto i compensi largiti agsi accorsi in sua difesa.



Can II dell's Scale.

Centinuò la vana e dispendiosa moraglia tra Valleggio e Nogarola 22, impresa da Mastino; e nella città, ad argomento di sicurezza e di scampo,

<sup>23</sup> Avera meril, forri, forri, era longa ollo micilia, quarie ne sono da Valleggio a Rogarda i regando sopra Vallefranes. Straum alti-tuture a Mastino l'intento di spresdiere un riprir al custelli i ed agli armenti nelle guerre che spesso-riano cal Mantermo; mo pare che il pensireo principale fasse d'avere una linea fortsifenta. Se fu coal, gli creati se mottravoso in vantib.

aresse turrito castello <sup>21</sup> presso l'antica porta di San Zenone con us ponto sull'Adige che dava alla campaga e portovri sua residenza (1388). Per aostener questi oneri aggravó i balzelli e diede con rapacità smaccata di pigito all'avere de'cittadini.



Ponte e parte di Castetvecchio.

35 Fu detlo di San Martino in Aquario da uon vetatissima chiesella che era sat lerreno occupato. Quando Giangalenzo labbercò move ròcche si diè a questo Il nome di Catt-l'ecchio, e reslugii. L'architetto n'è zonosciulo; il lavore fu condutto a fine io tra anna (1353-38). Sotto la repubblica fu collegio per gli ingegnera ministri (1789); ora è arcenate d'artiglierien.

Miniship per più aspetti è il poste che lo congiunge alta campagna. Canobio asseritoc che un altra me niesten actionmente in questi brosu. Il Di trevita von i ravisarri un avanno ochia occoda più Ciò, a sonto svivio, notrecchèo conforma dall'aggiundo chia chies, che verrichi enere congiuniziamente and quarram (al poote), musta poi on seaso iravioli un aquarrium. La mole scaligner cossita di tre archi deressonali de destin a sisinita; il muggiore

ha una cerda di neciri 1863. C. è cie la cutilliance uno de jui arditi che si comecune. La tralla complessiva del punic è di nerin 179,477. Le pile pentagone rono di natrana diso a quattro metri fuori dell'acqua e vi appulono incristrati financesti di sullichi bassorihere; il resto è in culto di perfettosisso havore; assimo di robota veriletza che all'intola di cingole secoli la fare adelle correta e chie perce sezza ser una cichico punici.

La ravoluzione der 97 red qualche gussia, el governi secceduit, cui vandativa dispressia che gli stimutei pardenti hamas per le vene notre, dell'arreno qui de it pante e existe. Ma tutto potrebbesi rialorar licramente; in ogot moda exercizio dal lung'Adil,e della reputate e dalla loggia del galazzo Canossa da un'aria di origitatitià a due de più ngoli prespetti di Vernona. Privo di legittima prole aveva lasciato trapelare di voler far auccedere i suoi naturali, ma il secondo fratello Canaignorio gli troncò il divisamento e la vita (1359).

Assicuratosi il potere col fratricidio, volendo esercitario da solo, tenno il fratello Paolo, che in diritto gli era compagoo, fuori da ogni ingerena di governo, e quando il giovine comincio da erigersi come capo di salata conginra, lo fece imprigionare a Peschiera; traendo poi da quella cruda monacoga agio o petesto per infereorire ad ogni tanto contro chi non gli piacesso e per iscriverne i beni al memoriale dei ribella.

Eppure questo principe ebbe qualità buone e brillanti; evitò cantiemeto agni occusione di genera; unioni a Bernadò Visconti contro il Gonzaga la fece con gloria e vantaggio. Ebbe genio magnifico per gli editigi; fece erigere la torre del Carriello e collocarri il proco no logio che sonane in Verona (1363); derivo dalla suburbana fonte di Avesa l'acque nella città, decoro dell'antica fontana di piazza e di quella da lai eretta in pencherla. Amplié e abbelli piazza de 'asoni maggiori; im nagniori indemi accoles granaglie a gaurentir il popole dalla penuria, coal frequente in allera e costra di pietra il ponte delle Navi "."

Rinnovo colla Repubblica trattati di commercio; rianimo l'agricoltara; storo l'incremento della popolazione, accogliendo profugile i enedendo melti, perdonati, in patria. Non avendo figli della Durazzo sua moglica, sentendoni per morbo semare il avita, dispose con testamento delle preprie sostanza e dello stato a favore dei due avuti da una sua ganza, nomianado a regegnit Guglielino Berlincqua, Jacopo di Sanebastaino, di compario delle programa della d

15 Di queste poste forone rechietti Giovand da Ferrari e Ancepo da Gora. Conticates Pepera nel 1973 fe compila nel TXI, implezamiori 2000.00 feriari deven. Demograpito da un'incuducica nel 1925 fe resiguaria; y vento e rovevelorio data famosa pera del 1937, ristilo Penas appresso dalla magnificaria di eventa vento. Parilla interio, che del 1937, ristilo Penas appresso dalla magnificaria di eventa vento. Parilla interio, che ristilo del 1937, ristilo Penas pera del 1937, ristilo Penas pera del 1937, ristilo Penas pera del 1937, ristilo Penas Pe

Meraveiar te po létor che miri la gran magnificencia el nobel quaro Qual mondo non ha pero, ne an segioro cum quel che fe ne yerri o veronese podo la nya pisti, famile ca perce la qual elbo raro Judian Nel koro te saturò la graria del gran ziri. Camapanoro fo quel che me feci iniri. Mile inzagnio setantairi e faro Po zonce el sol un paro de anni che l'on rispone me fe finiri. medesimo diede libertà a tutti, per qualsifosse titolo carcerati; coincidenza ributtante i non troviamo però che messer Cane ordinasse luminarie e feste.

La discendenza legittima degli Scalgeri si spense con lni, che m ri quasi tosto (1373) dopo il secondo fratricidio. Noi gli avremmo fatta Pepigrafe in due parole: zplandadamente tirunno; ben altro ci canta la sua sepoterate iscrizione, scolpita lui vivo:

Scaliger, hac, nitida cubo Cansignorius in Arca — Urbibus optatus latiis sine flue monarcha — Ille ego sum geminm qui gentis sceptra tenebam — Iustitiaque meos mixta pictate repebam — Iuclita cni virtus cui pax tranquilla fidesque — Inconcussa dabunt famam per acela diesque — M.CCC.LXXV. octobris XVIIII Obiit magnificus Cansignorius.

Bartolomeo ed Antonio, merch l'avvelno contegno de l'impitati reggrafi, rindravono sena contrasta dals guroria. Tranquilli e prasper finani principi di questo gaverno, una ben treato Bernado Viscondi tempesdo per distriti della me pile Beatrice della Scala. Collegossi coi Venezioni e senas pai invase (4377) il notivo territorio, nel quale per la prima volta rimbumbarmo Derma di sotto.

I Veronesi, sotto lo strenue Giacomo Dal Verme, tennero testa al Visconti ed all'arman de Veneziani, em guidata con pari rubbio e bravas Giacomo Cavalif, disertato dai nostri per ambicono econtenta. Quando poi giusero le forze degli allesti unglieresi condotti dal Voivo la di Trampativania, la vistora da gli Stadigeri pareva assistrata. Bernido a trampa chiesta tregua, che gli fu incavatamente concessa, usonne per ristorarsi e riprondera più alterreunete la guerra, durante la qualet, attorate la giunet, durante la guera, durante la guera de l'Havakvoud e del conte Lucio; ma la costanza de Veronesi, sorn ta da epportuni suesidi, il vacilitar di Veneza per le genoresi vittorie (3578), e infine la defezione del due avventurieri, astrinsero B rabbi a chieder pere, che per medazione del conte Audole VI di Savaja a concidire. Torino, restandone, sebben con qua che aggravio, ricouosciuti i due fratelli aed pracciates

Divenuto maggir re, Barto'omeo II diessi con vigore a riordinare il paese, rist rando arti e rommettoo, facendo vigilare sulla pubblica sicureaza, richiamando in vigore gli statuti; il bene era immanchevole e graude se fesse durato.

Antonio, minor fratello, precocemente corrotto, circuito e intigato da abietta compagnia, anala e velle esser solo; circa il moda, avevano in ca-a pii esempi da animo di initarii. Una sera tree appuato a Bartolomeco con quattro sicarj e l'uccise (1334); psocia coll'inifierre sono pra annocenti si dil l'aria di vendicarlo, e con ambivirato a principi vinii tento al ontanar da sel Forrida taccia: ma non ingamo alcuno e Francesco da Carrara disse schietto all'oratore di Antonio: A non in cresces motto la morte di quel nostro figliuolo; e più che quel hastardo di suo fratello l'abbia fatto morire; vada in malora che mai più sarogni anico.

Degno di tale principio fa il corso e la fine di questo governo. L'onesto ed avveduto Guglielmo Bevilacqua veggendo stato e prinripe precipirare, cercò richiamar Antonio colle rampogne, colle ragiuni e culci lagrime; n'ebbe ap gliazono ed esiglio; sim le sorte toccò il prode Dal Verme. Guracono entrambi di rifornare in Vernas, ben altro che supplicanti. Sui loro passi altri minori eccatic rebber lo studo dei nemici.

A colao di perdicione venne sposa al signore Sanaritana di Polenta, donna follemente vana, la quale coi suoi candialo sicilaquia, aggravava la miseria e rendera più intollerante la tiranniste del marito, ormai somigievate a quale di Ezelino da Romano. Così (1385) per cin que anni, durante i quali fiacchezza si Carraresi, famighari discordie a Visconti, impedireno occuparsi d'a-terne imprese, ed Antonio nula free per la defiesa dello Stato, tranne l'elegere generale M. Corenia Strege, senza pero dargin ne potrer ne mezzi ad efficaci provedimenti; eppure ando egfi atesso incontro a doppis querez con leggereza incredibile.

Giangaleazzo Visconti aveva aggiunte al proprio dominio tutte le città avute dal tradito Bernabo. Uno de'rominghi figli di questo butta i in Brescia e sollevatala chiede soccorso al signor di Verona, che promette e poi manca. Giangaleazzo a vendicarsi aspettò l'esito d'altra guerra, ove Antonio fu involto come-alleato de' Veneziani contro i Carraresi, in cansa del patriarcato d' Aquileja, Messo in rotta alle Brentelle (maggio 1385) cull'oro veneziano si rifece, ma per toccarne una seconda a Castelbaldo (1387). Il Milanese lasciò che gl' implacabili si disanguassero; come poi vide il Carrarese sul punto di conquidere l'emulo e occupare lo Stato, circuillo con lusioghe e minaccie in modo, che accettasse la propria alicanza: ferebbe guerra ad Antonio della Scala sino all'ultimo; Vicenza del signor di Carrara, Verona sarebbe del Visconti. Lo strumento venne stipu'ato nell'istante in cui Antonio risolveasi a invocar Giangaleazzo; n'ebbe in risposta una sfida. Si volse sbigottito al Carrarese, del quale aveva ripulsato le ripetute geoerose offerte, ma troppo tardi. I conti D' Arco e i Gonzaga gli si chiarirono contro; i Venezinii rallentarono l'apoggio e lo abhandonarono. Le due armate si vanazarono dalle parti opposte, ed Antonio, senz'armi, senza erario, senza amici, senza speranze attendera il fine. Come udi occapati (e fin per convegno con que di dentro) i berghi di San Zeno e di Santa Corco corce le via a cavallo per succiari il popolo alla difesa, non trovò che silenzio e disprezao; rifuggitosi nel castello v'irrappero i Milaneni; s'apprestarano a batterlo, quando chiese trattare, ma l'ivatio del campo, Gaglielmo Bevilacqua, ingiunse partisse tosto e disarmato (18 ottobre 1387), Imbarcossi la notte sull'Adige per Venezia, e dietro strada apprese la cadata di Vicenza <sup>28</sup>. Andó a Rivenca, postcia in Toscana; mori solle montagne Faenine, mentre con poca gente cimentavasi da avventuriere a racquistare lo Sixto.

Non difesa, cost, nè compianta all'atto per la tristizia degli nilimi o specialmente di Antonio, non ribramanti fortemente poi, per le natice condizioni, la signoria degli Scaligeri si spenne dopo 198 anni. Se la providenza avesse largito più giorni a Cas Grande I o più senno a Mastino, diversamente sarebber i te le sorti non della schiatta e di Verona soltanto, ma di tutta la Cisalpina, che dal decadere degli Scala cominciò al ordinaria politicamente intorno a dei ecentri.

Il nome di que signori fra noi rimase in onoranza, al perchè legato a perenni benefit; la città ampliata e difeau; palazzi, loggie, castelli, tempi e monasteri edificati; tre ponti sall'Adige, lavacri, fontane, tombe uniche piuttosto che rare; savie leggi a pro dell'industria e del commercio; providi situitati di beneficenza; l'arti e le lettere, accondo la ragione de' tempi protette; e sì ancora perchè, vennta meno la gente, quel nome non si trova nella tradizione o nella storia trascinato nella potre da ingiporiosi nepoti.

36 în un silpoluzione cel prelagit nostri Ginzofesza aven faito incerire, ciquado riana, che Il vircunde davan la celli la ind a pati hom e fonce separat. Vicraza, Senza quiedi aspetitor che Pracesco de Carrara în corepasse, masdorre Uziolato Binara de Salezio Politico de Carrara în corepasse, masdorre Uziolato Binara de Carrara în comparat de patrice chia conserva commente conserva conserva commente conserva conserva con conserva conserva conserva conserva conserva conserva conserva con co

# GENEALOGIA SCALIGERA

JACOPING DELLA SCALA

|                                                                             | I DELLA SCALA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3. ALBENTO I - Verde di Salutzo (o di Salizzola 9)<br>p. del pepolo m. 1.46 | 5. CAN GRANDE<br>1308 cap del pop. e vic. unp. m. 1329                                                                                                                                         | "Girlber to "Atheim" Bur't ameo congruense coefre Mastine it 1425; improgrounds più non comparer to | Alfa ana la 10 CANSIGNORIO - Agneso di Brazzo<br>Li di Baviera 1273 signor di Verona la 1575<br>di Branckburgo                                                                | 12. *ANTINO con Samarilana Polenta<br>sic at Ver. 1373<br>si electrico. 4847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m. avveles, ato \$488 |
| 2. ALBENTO 1 - Verd                                                         | Catterina<br>In<br>Nogarota                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | Alla una lin 10<br>Lod, di Baviera<br>elett di Brandeburgo                                                                                                                    | *Lucia (2. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|                                                                             | Raibers Cestanzs in 4. ALROINO Catterins Visconi "Ginnegnes in Obrogod Este ARBOINO Ben r. dia cirrezaito abute in S. Zeno G. Garrara Guide Benneols   136 cept. del pap. eviscinsp., 90. 1512 | T. MANTINO II - Tailder Carrara m. 75. ucciso da Ma<br>1239 vic. (mp. m. 1431                       | B. C.N. GRANDE II 9. PAULo ADADAN Alfaces In<br>153 ser di Venesa 1539 ser, di Vr. Lod, di Baviera<br>ucceso de Canagnorio 1539, silvazio in prig. 13 8. efeti di Brandeburgo | Gray Jermo  Gray Jermo  Gray Jermo  Gray Jermo  Gray Salva 1601  Gray Salva 1602  Gray Jermo  Gray Jermo |                       |
| f. Maritho I<br>podestà 1258, cap. del jopolo ucciso nel 1317.              | Raibera Costanza In<br>in Obrzo d'Este<br>E. Carrara Guide Bonneols!                                                                                                                           |                                                                                                     | Brairlee 8. CVI                                                                                                                                                               | acets<br>acets<br>an, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| f. N<br>podestà 1259, cap. d                                                | 13 NATIOLONEO I Barbera Costanza In<br>136 cap, del pop. G. Carrara Guide Bonson                                                                                                               | 6. ALI ERTO II<br>1329 vie. luip m. 1332                                                            | · Frigueno<br>congiura e muore                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I de la la            |

NB. É ridolts at soil personaggi che hanno attinenza colla sterie, si REGNANTI come non neduanti ed " tilegittimi

Can FRANCISCO 1393.

seendenza gvermanica da-Il Sca'a, estinta ne 1 98, ultima dinna pres-à nella famiglia Berrelisteia e gaudi in Lamberg.

(acclainall signor net 1301 - unigionieri si recano in Getmania . ) dani imp. m. 1421. Branoro

## Visconti e Carraresi - Fine dell'autonomia Comunale.

## (13x7-1403).

Occupata Verona, carpita Vicenza e con largo raggiro sbalzati Francesco e Novello da Carrara, il Visconti s'accinse a difender gli acquisti. In questo pensiero fra le due cinte di Teodorico e di Can Grande fe circuir di mura l'ampio tratto che dalle porte della Braida e Nova stendesi fino al fiume; e dentro vi erigeva ospedali, magazzini, stanze per la milizia, e poi con muraglia, praticabile al di sopra tra doppia merlatura \* le congiunse al ca-tello eretto da Cansignorio, che cominció allora a chiamarsi Castel-Vecchi; poiche, sull'eminen a a cavaliere delle due valli Pantena e Donnica, ordino altro castello ch'ebbe nome di San Felice; e con nuove opere rese più forte, quasi rinnovo quello di San Pietro che domina la terra. Del rimanente i Veronesi, bistrattati in più guise, e contro le atipulazioni aggravati di balzelli, cominciarono a ribramare il caduto governo; Samaritana da Polenta, alquanto corretta dalla sventura, a nome del figlio Can Francesco, soffiava nel fuoro, al quale davano esca i Veneziani, quando alla netizia che Novello da Carrara si era riposto in forza, (4390), e marciava colte insegne congiunte del Carro e della Scala sopra Verona, scoppiò una rivoluzione che vittoriosa sulle prime fu spenta ben presto e fieramente punita,

L'oransa accrecietta di nuovi allesti, campegió sotto Verona, ma illo Visconti tra il combietre e il destregare arrivà a disportera del membo solo con ricono-cere Francesco Novello, nella signoria padovata. Cessata l'irriziation e di il movimento Gingarezzo si mitigò e possa. Ne rona alla testa de'domini avita sinistra del Mincio (Fettre, Belluno, Bassano, Verona; con magairato supremo per le cause evitile cerimina un maestro dell'entrate pal b'eln-; e una commissaria di guerra con bala sull'armi a sulle opere di orfica.

4 Conserva ancora il nome di Cittadella, Avanzo di tutto questo sono i porioni della Bra, la torre pentagona ed il tratto di mutaglia che procede ilao ai bastione del Crocifissa. Queste mutazioni rendeva inconcludenti i consolati urbani e l'antorità dei cinquecento, e perciò necessaria la riforma dello statuto civico e di quello dei mercanti, e l'una e l'altra si fece, non senza qualche bnona innovazione.

Sarebbe stata bella ventura pel nostro paese se il Visconti approfittando della pace, dei maestri dell'arte e dei tesori che son gli mancavano, svesse condotto largamente il sistema d'irrigazione, gloria e ricchezza agricola del Minanese; ma uttot quanto egli spese cull'opere giantinese; per deviare l'ecqua del Mincio ad esizio di Mantova, impresa che ando falliti del paro che la guerra mossa contro il Gonzara.

Morì (1402) a Marignano dopo aver fatta la più strana partizione dello Stato: Giovanni Maria col titolo di duca (Giangaleazzo l'aveva acquistato nel 1395 dall'imperatore Venceslao per 100,000 fiorini d'oro) ebbe Milano; Filippo Maria Verona con titolo di conte: ma fanciulli ed inetti entrambi restavano quasi trastullo ai tanti offesi dal padre e più ai loro tutori; gli effetti non tardarono a mostrarsi colle perdite violenti o colle forzate cessioni di molte città. Francesco Novello da Carrara ravvivando vecchie ambizioni, volle insignorirsi di Verona. Aveva trattennto in corte e fatto podestà di Padova Guglielmo della Scala figlio di Cangrande II; costui gli parve il suo uomo, profittando dell'odio de' Verouesi ai nuovi e dell'amore al nome de vecchi signori, commise pratiche, ed armò proclamando i diritti di Guglielmo della Scala. La duchessa reggente rimando fra noi Ugolotto Biancardo una specie di Haynau, meno la pazzia), che a sostegno del Visconti inferocì dentro, ed ottenne fuori qualche vantaggio; ma la defezione della masnada di Facino Cane, lasciò libera al Carrarese la via, e con un assalto vigoroso, ajutato dal moto populare, ebbe la città (1404). Gnglielmo fu acclamato con entusiasmo che certo non gli garbava, ma non s'oppose sapendo che in politica la linea retta non è sempre la più breve. Guglielmo morì a pochi giorni 3, si disse di fatica e di febbre, ed ebbe in compenso funerali di favolosa magnificenza (Carli). I Veronesi acclamarono tumultuariamente Antonio e Brunoro giovanetti figli dell'estinto. Ma que' poveretti meglio che principi erano prigionieri. Qualche parziale ne fece reclamo al senato veneto; ed il Carrarese indovinata o saputa la cosa, gridò all'ingratitudine, alla congiura, cacciò i fratelli nella ròcca di Monselice: poi tratta qui la corte, tra lussurie, feste 3 e supplizi e le lu-

<sup>2</sup> Moneilli, Cron. Fior. Saraina, Panvinio. Il Corio dice morisse naturalmente. Potrebb'essere; ma tutto smenlisce il supposto.

<sup>3</sup> Di queste dà minuti raggangli il Carii, che trassell dal libri della camera fiscate di Vernoz. lo quelle liste figura assai requente la spesa per gli atemni del carro tratleggiali a oro fino, e l'altra di abrancasare più atemni del biscione. Peggiore fu il

singhe di Taddes d'Este sus donna, si credette sicaro e focesì acclamare signore, Intasto i Veneriani, già signori d'ampie stato i care ferma, accresciuti dai Gonzaga, dagi Estensi, arrivarono sotto Verona, ditesa da Francesco Novelio. Il popolo, irri tato delle serice e tormentate dalla fame, ruppe a sollevazione, costrinae contiu a fuggire (22 giagno), e invió commissarj a Montorio, dov'erano i proveditori dell'armatte veneziane, onche sipulsasero la dedicione. Conchinuo l'atto, Gabriele Emo procuratore arcett nole giuro in nome della Repubblica e del dogo Michele Steno. E il giorno dopo (20 giugno 1400) il generale Dal Verme entrava in mezzo agli applassi ed al grido che Verona non ismenti più mai: Free Son Marzo.

ΧI

# Condizioni materiali e coltura nei secoli XIII XIV.

L'ampiezza di Verona avera avuto incremento da Teodorico, il quale la cinea a matina ed a mezzagieron aggiunes del tratto dire la murta di Gallieno; ma per i borghi di San Paolo, di San Nazario, inchiuni da Alberto della Seala, e per quelli di Santo Staino, di San Zeno e di Santa Croce compresi dalle mara di Can Grande, fu più che raddoppiata ed arquisto il per metro di 12 chilometri circa, che vale a renderla una delle più vaste d'Italia. Diamo qui contro la traccia di questi ingrandimenti.

danno recto dai Cerzarsia e dai loro cagnotti colla distruzione di tutte la certe, atti o memorie relutive si giverni precessi di S'exligeri e del Viccesti, a lete che in Verona non solo non risite un precipita postigni, ma ancera i non molti decumenti conciuti, sono o pristati da papartenanza di bostune biblioriche, massine della Vatienna a d-lia Marrana. Abbondono invrece nei cirici magazzioi le momorie relutive alla breviatiana deninazione curarrese.



A Verona romana (Albesi circumfina).

B B Verona dol VI at XIV secolo.

C C Verona dal secolu XIV al presente.

C C Verona dai secolo AU ai presente.

— — — Cinta scaligora esistente (Alberto 1287) Can Grande I 1324

— Rinnovalo dai Veneziani.

D Cittadella di Giongaleazzo Visconti.

Anmento grandissimo se non appieno proporzionato ebbe ancora nel medesimo tenpo la popolizione; possimo argomentarlo in qualche ado pichè verso la fine del 1400 dopo parecchie mortalità, carestie e guerre quasi continue, troviamo essere stato di 45,000 alime (Canat, ep. xx), il che permette di sapporne ai tempi di Can Grande I e di Mastino intorno a' 100,000 °. Motte delle abitazioni ulegari erano di legno, es no non ne fossimo certi potremmo supporto dalla frequenza e dalla voracità degli incendi ".

Nei tempi delle fazioni, pieni di allarmi, di tumulti, e per passara agni volmente da na casa all'opposta e per asserzajirace on ditese alle le vio è rano introdotti frequentissimi ponticelli di legno che le attraversavano. Sappiamo che il podestà Azzo d'Este ne fece abbattere molti ed mapitare (togliendo forse fabbriche parassite) la piazza. Lo stesso fece durante la san reggenza Guglielmo Berliaqua, ma con più estessione e permanenza d'effetto per le mattade costananze civili. Allora coninciossi pure a dipinger le case esterazamente, uso che imitato nel cinquecento ci fruttò decoro di vaphissimi afreschi.

Ancor meno possisuo dire delle ogginai francate popolizzioni rurali. Dopo il primo impulso dato all'agricoltura attivado e sostenedo na larghezza, opere d'asciugamento e d'irrigazione, dal podestà Dall' Ossa, tatto le ordinanze e provedimenti par favorevoli e buoni non recarno untalaggi che il maggior sicarezza ed operotist, più certo gli estessissimi passoli naturali ond'era coperto gran parie del nostro territorio potevano di per sè aprir "adito a" progressi e alle nonzioni. Alberto della Scala introdusse la coltura del gesto, ma non si estese che assai più tardi; è poi falso quanto asserirono alcuni che la provincia nostra sia debitrico al conte di Virti del più pregiato de suoi produti cercali, il rivo

Le industrie o le arti abbondavano nella città ridotte a corporazioni e con ispeciali statuti, curatori e rappresentanti. Toccammo altrove della

<sup>4</sup> Nel 4313, diceno le crosscho; 'tra fame o meria andasse ai più an quarto (1) delia popolazione. Il Dalia Corte, L. an, dire cino sella peste del 48 ia nastra città rimazse quazi rolla di persone, e lu opiniono preserule vi morissero più di 38,000 1 Vi da credere al quazi rolla di callo di callo presenza per per persone con controle solo.

<sup>5</sup> A proposito dell'incredio del bergo di Sia Zences, acculato ai tempi di Pipine, ili Carli cita un palcito del recur; I/che i retrie ze ciubariero carittarri, pi susti i quio surabbei si briucista l'abilizzione del maggior ciero (albers Sus Zeno era sele vesovito); con depresimento di stri o documenti massime occitatistici, (puli insendi posterori, di quali abbismo memorie scopiir, abbondane le indicazioni io Paesso, cel suo peditro se Zuara e conditatori.

maggiore fra esse (pag. 433), il lanificio. Gli atatuti e ci apprendono moftissimo altre comunanze d'arti e mestieri ch'erano in que giorni; alcune di esse si limitarano a soddisfar bisogni interni, parecchie altre hanno rapporto coll'esterno commercio.

Sue vie principali erano i due fiumi, Po, sul quale aveva stazione la terra d'Ostiglia (tolta ai Veronesi e venduta ai Gouzaga, col diritto di re leone, da Giangaleazzo Visconti nel 1933), e l'Adige, sul quale era attivissimo il commercio di transito tra Venezia e Lamarna.

Nostra esportazione principale era nei prodetti del lanificio, che estendevasi largamente. Era pia simianto dalle anune fiere che si tenevano in Verona. Sappiano come sino dai tenpi di re Pipino, una frequentatissima se ne teneses sulla piazza di San Zenoen nel maggio occasionata da la frequenza dei divoti accorrenti a venerar quel santo (Moscano I. n.).

Un'altra ne venne istituita pià tardi (1487) sulla piazza del Duomo, che prese allora a denominarsi Mercato Novo; tenevasi in settembre al ricorrere delle indulgenza concesse dal pontefice Urbano III; ed una terra vien ricordata si facesse pure in settembre nel Campo Marzio sino dal 1215

Ne' tempi del Comune uno dei consolati urbani riguardava specialmente il traflico. Satto ai signori fu istituita la casa de' mercanti, vero tribunale depositario degli statuta il parziali come generali, con facoltà giudiziaria ed esecutiva io tatte le vert-nace, liti, contravenzioni relative al commerco. Carnale alimento aggi scambi colliterero ed alle industrie interne era il 'usso che le famiglie de grandi prima e più tardi i signori della Scala, massine Can Graude 1, Mastino ed Antonio, e quindi il Carrarenee o per magnificenza o per cattiraria il polee, afoggiavano di

<sup>6</sup> Lyricalo 21 dei liben II dei norti abtelli cestiene una recessione serdechnic anticolieri en michi principali delvena albein in Vernas, Letter, se to ni pravrati in he titula, questa nota non à per le. Camarciado est quot per misteria artica final trea distinue, de anno, cupitate en de S. Marci in de de da renierieran, deveniroran, conficiente, del considerante, del considerante del consid

convitti, di feste. Quelli poi trascinavano coll'esempio i minori che nelle circostanao di nozza e d'altri avvenimenti famigliari, scilavano secondo le forze e più; da ciò venivano difetti di fortuna, disordini che provocarono ripetuto minuziose leggi santuarir, non suppismo di quanta efficacia.

Ottre lo mura ed 1 castelli si eressero molti altri ebilità socri e civili, che fregiona sucro la citti nostra. Ma un grande rivolgimento cre a cozadato dal primo al secondo secolo dopo il mille, l'intraducion e la difinione repià al dell'arca ariani. I più natico esempio è nel chiostro di San Zeno, rifetto o restaurato nel 1123, nel quale due finechi sono a tutto seste, due acuti, ma in siffatta maniera collegati gii uni agli altri o presentanti una tale sanlogia in d'Inspetto e nei mater ali, che non è possibile negarno la contemperanelli (II e-); non però fa advitato in modo tell'arco intervo venisce eccluso; anu non v'è faries nessuno de'nostri odificii il quale anche nelle parti più gouvane non presenti questa mecolanza; così la torre de'Lambori lia qualche partura seata noi fisachi, ma a tutto seste i a sommitti; San'i Ana-tasia tutta d'un getto el armanie; altro presenta a seato intervo le apretura ecata noi fisachi, ma sa tutto seste i a sommitti; San'i Ana-tasia tutta d'un getto el armanie; dave tale dual sumo risata ancor più gii è n-lla faccuta di San Fermo Mazziore cretta da Gardielmo di Caselozzo (1313).



San Fermo Massiare.

L'edifizio civile che si conserva nella sua integrità, salvo un po' d'intonaco, che potrassi togliere facilmente, è la casa dei mercanti, la quale ravvicinasi molto al tipo d'un palazzo de' tempi nostri, mentre, per quanto possiamo raccogliere dalle poche vestigia che ci rimangono, le abitazioni signorili rassomiglivano a piccole fortezze.

Materiale più adoprato era il tufo ed il costo, il che, per quanto fosso tadio della disposizione, imponera una certa gravezza alle parii architettoniche; ma progredendo la periita e con essa la facilità di lavorare il marmo, venne sostituito e se ribebro leggerezza e grazia magiore, come puossi vedere nella loggia del Mercato Vecchio; nelle colonne e volte interne della cattedrale, cominciate alla fine del 300, compite alla fine del secolo soccessivo (Buscun, Chiere, vol. 1); nella porta maggiore e nel rosone sovr'essa di San Tomaso Castanariense, ma più di tutto ne' mansolei variatissimi e molti, nel concetto de' quali si poò verificare lo stesso svolgimento progressivo che notamun nell'architettura in genere, e per una serie di gradazioni passare dal semplico coperchio di seporto terargano, con suvi scolpità l'elfigie del vescovo e del cavaliere, fino alle tombe fantastiche ed aeree degli Scaligeri 7. Pochi ed incerti nomi ci furono scrabti d'e nostri architetti e scultori.

7 Fra i moltissimi monumenti sepolerali appartenenti al 300 meritano d'essere veduti per ben intesa varietà di fogge e magnificenza, alcuni in Santa Maria della Scola. Quello di Guglielmo di Castelborco Insieme co' sottostanti all'iugresso laterale del convitto reale; e in Sont'Anastasia quello d'un Alighieri e d'un Cavalli, ed accanto all'altar maggiore quello di Cortesto Serego generale e cognato dell'ultimo signor Della Scala, compito nel 1432. Ma tra tutti i monumenti hanno ginsta celebrità le arche scaligere. Sorgono queste accanto la chiesa ab immemorabiti detta Santa Maria antica e già cappella compresa nella casa degli Scala. Il primo deposto fu Mastino ; e surebbe ignorata anzi sconosetuta, per la stolta manomissione fatta si pell'orpato come pe' titoli e negli stemmi pel secolo scorso, senza la cura di farle metter accanto l'iscrizione. Ma, ci affrettiamo a dirio. fu questo l'unico danno recuto costà, mentre tutto il resto fu ed è conservato con vigilanza e dispendio. Sopra la porta della chiesa è la tomba di Can Grande. Sieso su panna mortnario lo figura il coperto dell'urna; a questa, sostenuto da colonne, sovrasta tella piramidale su eni quasi redivivo è il cavallere armato coll'elmo pendente sulle spatie. Questo pensiero si ripete ne' due di Mastino II, che a postro avviso primeggia per armonica semplicità, svellezza di forme, e de' Cansignorio, il più suntuoso di tutti e complicato si nella pianta, ch'è esagona, come nella sindiata abbondanza degli accessori e delle decorazioni. Di quest'ultimo fu architetto e scultore Bonino da Campione che lascionna memoria nel fregio: hoc opus sculpsit et fecit Boninus de Campiliono mediolanensis diocesis, e costò 10 mila fiorial d'oro al principe, cho logoro dalla matattia e dalle cure, meditando piamente un secondo fratricidio osservava dalle sue stanze il lavoro. Appartenente pure agli Scaligeri sono le basse urne. Quella istoriata colla figura

È svanita oggimai l'opinione, pur sostenuta dal Vasari, che asseriva « spento il numero degli artefici quando nacque Cimabue a dare i primi lumi dell'arte », ed è abbondevolmente provato per testimonianze e per fatti, che, anche escludendo i Bisantini, l'arti fignrative non mancarono mai, e che in Italia si dipinse sempre. E noi possiamo mostrare prove di questo asserto in parecchi dipinti sulle pareti interne di San Zenone, nella cripta e nella chiesa di San Fermo s, di San Siro e Libera ed in Santo Stefano. Dipinti che avranno nessun pregio estetico, ma sommo dal lato storico ed archeologico. Al progresso dell'arte fra noi non fu certo estranea la dimora di Giotto e qualche opera sua. Quanto vantaggiata fosse alla metà del 300, ne danno prova gli elogi, non solo da contemporanei, ma dal Vasari tributati al nostro pittore Alticherio (1350) che operò molto fuori e che in Verona dipinse, tra l'altre cose, una sala nel palazzo de' signori con la guerra di Gerusalemme ed in alto medaglie di uomini illustri e tra questi del Petrarca; nella qual opera, mostró grande animo, ingegno, giudizio e invenzione, e di cui · il colorito erasi fino a' suoi di mantenuto. Tali parole ci fanno presentire vicinissime le glorie pittoriche della città gostra molto simile a Firenze non solamente per sito ma per essere nell'una e nell'altra « fioriti semore bellissimi ingegni in tutte le professioni più rare e più lodevoli » (VASABI).

Cio avverasi anche riguardo alla cultura letteraria di questo tempo, in cui spesseggiarono a confronto del preceduto scrittori che riusci-rono, se non a farsi leggere ed ammirare dai posteri, ad accrescre l'amor del sapere ed a spingere la santa opera di aprire la

8 Nolla prima di queste chiese quatche dipioto senz'atto autio, juste vedere per deficienza della tiete o per inventiva dell'inducca di eser sopprazio da datto beo anteriore. Vitanose ascora dipioli sui quali fornose locite cel grafillo alcose informi incrincia. In un first ricordati is procede incomi controli con increase a l'artire ricordati is procede incomi controli re possi, invasioù 80 moital e croillà parte della mur; i caratteri, la indiqua e l'ascora grafillo e passa le colore, soco sepel cristenti che in pitto presisteres, c. cha per-chi in Versus si dipiagram primi di Cimabos auto nel 1181. Osservacio poi in cordistante i bas Frenzo soprati peri maggiore. Madio price a coccidiadre con prima dell'assistante i bas Frenzo soprati peri maggiore. Madio price a coccidiadre con prima dell'assistante i bas Frenzo soprati peri soli al territori dell'assistante i bas frenzo soprati per della distributioni della disconario di controli dell'assistante i della disconario della disconario della disconario di controli della disconario della disconario della disconario della disconario della disconario di controli della disconario della disconario di inclinario di controli della disconario di inclinario di

la via ai succedenti, e nelle loro opere comecbè imperfette, lasciarono l'addentellato ad indefinito miglioramento, al quale oltre la predisposizione degli ingegni, e gli avanzi della cultura antica e il continnar allo studio istituito da Lotario (825), cessato sotto Giangaleazzo. tutto propenso a favorire esclusivamente quello di Pavia, contribuì la libertà ed il versare degli nomini nostri nell'amministrazione del paese e la necessità di rediger leggi e statuti e l'affinenza di profughi, massime gbihellini toscani, ed il connnbio della parola al pensiero col diventar nobile e scritto l'idioma fin allora vulgare, e col ravvivarsi l'amore della lingua latina e dei capolavori di questa letteratura specialmente per opera del Petrarca, che pare dimorò fra noi e v'ebbe vivente ammiratori ed amici. Fra gli autori adunque ricorderemo: Lorenzo diacono che scrisse un poema intorno le vittorie pisane contro i Mori, De bello Mojoricang, alle quali fu contemporaneo (R. I. S. t. vi. Du-Cange t. 1) Adelardo (1180), cardinale e legato di Clemente III in Palestina (FLEURY); ci restano le suc lettere (ap. MARTENE). Parisio da Cerea notajo scrisse una cronaca di Verona in latino; racconta con ischiettezza, e nella deficienza nostra è interessantissimo. Comincia col 1117, va sino al 1278, che în probabilmente quello di sua morte. Trovasi în vari codici continuata sino al secolo XVI (R. I. S. t. viii). Jacopo Broilo (Ardizone) scrisse opera legale applauditissima: Summa feudorum, citata da Baldo e da Cujacio. Professó a Pisa ed a Pavia, fu chiamato alla corte avignonese. Bonincontro vescovo, prima lettore di teologia e di sacri canoni, onde l'epitafio suo (Duono, 1298)

Qui decreta docens radiavit dogmale pulchro.

Ma mentre la chiesa predicava in lutino, e le città deliberavano in latino, tutte la provincia d'Utalia avenuo i loro dialetti, nei quali fra discrepanza rasi nel apparenti cer il fondo del nazionale linguaggio. L'esistenza di questo rel accioni procedenti i fa sentire in mille guise nella lingua delle curire imperiali ed ecclesiastiche, delle cittadine concioni, ma nel secolo XIII dall'una all'ultra parte d'Italia, lasciate le cantilene onde cultava i bimbi ed il garrito delle tarene, scoppio in centi che dalla pizzaz ben tosto passarone a cecheggiar nella reggia e nel santuario. Non forono abbastanza apprezati i servigi che l'ordine latero de f'ratti Minori, popolino e povero, sull'ormo del santo fondatore, rese alla lingua litaliana. Egli è appunto na francescano il primo autore d'una d'abia propomiente servito in dialetto veronese; è questi fri Jaconino ", visato, secondo ogni buona apparenza nella prima matte del secolo XIII. Seriase in versi di tredici

<sup>9</sup> Restò ignoto a tutti gli eruditi cercatori di cose patrie; nà trovasi nel Wadding: Scriptores ordinis Minorum. F. Ozanam ne parla nell'opera: Documents inédits

sillabe "rimati fra loro, disposti a quattro a quattro, due poenetti ciniticla: De Jerusalem cadhi i de publicimisme cini, et benitudine, et quadio sanctorum, e De Babylonia cinitate et ejus tarpiudine et quantis pensis peccatores punnutar incessanter. Ogunno vede che l'autore, e lo professa egli medesimo, attinue da sant'Agostino il concetto dell' antagonismo fra le due città, ma è altreul chiaro appartencer questo a quel ciclo speciale di visitoni, raccondi apocalitati cin voga a quel tempo, che devettero informare il primo pensiero ed assecurare popolarità contemporanea al poema di Dante. Hanno l'impronta d'essere stati destinati alla pubblica recita, e quando dichiara, che le sue non sono fole de racconti di baffoni, egli vuol contendere d'interesse colle storie farolose di Oliviero d'Orlando, che i giocolieri recitavano sui testri di Milano di Verona (Farante, Hut. de la poèrie processale). Ecco il principio della città inferale:

A l'onor de Cristo — segnor e re de gloria, Et a terror de l'om, — cnitar vojo un' ystoria, La qual spesse fiae — ki ben l'avrà in memoria Contra falso enemigo — ell'à far gran vittoria.

L'istoria è questa — k'eo ve voi dir novella De la cità d'inferno — quant'ella è faisa e fella Ke Babilonia magna — per nomo si l'apella Secnndo ke li sancti — de paria e de favella.

Chinnque scorra questi due componimenti s'accorgerà facilmente del lume che possono recare sopra certe specialità nostre, storiche e filologiche; troverà immagini e frasi in dato maggiore che non sia daopo per concedere che sieno stati a conoscenza di Dante.

Pure il gran passato d'Italia e di Roma restava, anzi diventava sempre più la preoccupazione di molti ingegni. Nei codici capitolari si ha una storia,

pour servir a l'histoire tittéraire d'Italie, deputs le VIII siècle jusqu'eu XIII ecc. Paris 1850.

Il manoscrilto contenente i poemi di fri Jacomino trovasi nella Marciana. È certamente lavaro di copista, trovandosi nello siessa volume altri componimenti a di più essenda abbastanza scorrello. Per ridaria a basca lezione reputiamo l'adispensabile l'apera di un verouese, e co ne perzasdona le emondazioni che qua el la propone l'Ozanama siesso.

10 La paternità n'è chiarita dal testo poichè in fine dell'Inferno l'autore dice;

Ke queste non è fable — nè diti de' buffoni. Jacomin da Verona — de l'orden de' Minori Lo copulò da testi — da glose e de sermoni. che incomincia da Augusto e giunge ad Eurico VII; Parvinio I disse accuratissima e d'immensa faica; tocca di mobe con se attinenti a Verona. L'autore si mostra dotato d'un senso critico superiore al suo tempo, e fin Gievanio preda Europea del Domono (1930). Serisse pure l'operetta De duobas Plantis, in cui primo svela la confasiono eccaduta incono ai dee Dissini el altro voluntanos lolho Gelato remanoramo modification.

Gnglielmo da Pastrengo legale famoso, sindaco in Verona, adoprato in ambascerie da Mastino. Carissimo al Petaraca che indirizzogli più lettere e fiu di soptie in Verona (Vedi Anness, Lexart), aveva copiosa raccolta di libri, ed egli stesso scrisse: De eriti illustribus ", stampato a Venezia nel 1837 con altro titolo e zeppo di errori (Marras, Gior, Lett. t. v).

Fra' nostri non esitiamo a collocare Pietro Alighieri figlio di Dante, che scrisse commento latino alla *Divina Commedia*, e rime vulgari, citate dalla *Crusca*.

Gidino da Sommacampagna scrisse versi italiani <sup>42</sup>, ed un trattato sui ritmi vulgari e sulle loro varie specie, e dedicollo ad Antonio della

41 Il manonerito e ne conserva in Venesia. Il principalo dell'opera censiste in una Biblioteca serze a reprindua, pessieira, per quanto ci consia, senat cempio a quel tempo. L'altre parti vengno a formare un disionario netro-pengrafico, con particolare ricerca della origini. Conoble molto bene quanto fosse ionizon del poder comprender tunio che del diece in un luoge, astitu est inchanate tem grandia. Anche il Corninal eccorda a Gardinetto il merito d'aver investato questa forma di disionario, che obbe tunto aviluppo al notto lempo, e danta parte call'éconduciese generale.

42 Ecco una ballata di Gidino:

Viva l'excelsa Scala. Viva la prole diva De la Scala joliva Che a mai far non si cala. Viva to sno Mastino, Che come uccel divino La ricopre coll'ala. Viva la sna phenice Ch'ee di virtu radice E de justicia equala, Viva l'excelso prince Che per sua virtù vince Ciascuna cosa mala. Viva l'hopor de Italia Viva, de virtú bulla, La magnifica Scala.

Ne' treemisti v'è di meglio; ma anche di peggio. Il Perticari poi (Amor patrio di Dante) dice che « sarebbe opera fore utile e certo non vana pubblicare il trattato di questo Gidioc; pei quale si conocerebber moite ragioni del rimare dei nostri vecchi «. Scala, il quale ebbe a maestro altro valentnomo, cni ebbe Massei a ven dicare il nome; su Marzagaglia. La sna opera De modernis gestis (Bibl. Capt.) divisa in quattro libri è un'imitazione di Valerio Massimo.

Rinaldo da Villafranca grammatico e poeta commendato dal Petrarca, ed oltre molti altri ginristi e rimatori; Bernardo Campagna scrittore di medicina; Pietro Cipolla ed Aventino Fracastoro medico di Can Grande, del quale dice il funchere carme:

Astra poli novit, novitque latentia rerum.

Non debbesi infine tacere Leonardo da Quinto, che aveva numerosa biblieteca; citorani Evangelista da Zevio, che fondomo altra nel conrento degli Agostiniani, la quale con quella del Pastrengo e colla capitolare, che pure sappiam essere sempre state aperte agli studiosi, ci danna un'idea non bassa della letteratura veronese a quei giorni.

XII.

### Dominio Veneto

(1465-1797)

Mentre i federati finivano di sottomettere castelli e terre del contado, ci consiglio, a rimovare solomennene la deditione, e al ricevere di ascenizismo dominio la conferma dei patti, inviò a Venezia pomposa legazione di . quarrata gentinomini vestiti di bianco in bella ed onorevole comparia: e perché innanzi si vesa intesto la loro venuta, i senatori fecero erdinare avanti la porta di San Marco un tribonale, ornato di bellissimi puni, dove si pose a sedere il principo vestito di bianco ed ordinatamente tutti i magistrati della citta e gran parte di senatori; i Veronesi appresentia i tribonale, misero dinanzi al'oro piedi le inseque pubbliche con le chiavi delle porte, le quali essi accettassero con felice angurio al nome veneziano, ed a loro dicenso, quelli esses prepetati pegni della fede loro pubbliche con le crevo il dominio veneziano, es applicando che la città, cittàdini e ogni loro avere e potere fasse da loro favorito e difeso... Farono molto benigamente ricevuti gli ambasciatori; ed essendo a loro riferite infinite

<sup>4</sup> Quelli nominati nella bolla d'oro, ma non toccano ti numero dato dal Sabellico.

grazio, diedero a quelli speranze che, essendo fedeli come prometierano, il senato farebbe che in brere la città loro intenderebbe con areptato occorrere maggior felicità che di posarsi sotto un giusto e legittimo
dominio...ritornassero adunque, e seco portando le bandiere veneziane
in emetiessero nella città. Il che fosse di felice succedimento al nome
reneziano ed a loro; e sempre dessero opera di conservarle » (Sartiteo III. Vina.).

Al ritorno degli ambasciatori soddisfatti nelle loro inchieste 3, il popolo corse ad incontrarli, ed i magistrati, mossi da San Zeno, dove si

2 La conferma del pattaito a Montorio, come pare la concessione di nnovi articoli fu fatta dal doge sotte forma di privilegio, che dell'appostori suggele fu chiamato bolta d'oro. Eccose il principio; invresti pol distena in aggianta agli statuti:

 Privilegium a bulla uurea capitulorum promissorum per iiinstrissimum dominium aostrum Venet, suze fideilissimæ Communitati Veronæ tempore adepti ejusdem eivitatis Dominii.

· Nos Michael Steno, Dei gratia dux Venetiarum etc. Universis et singuils præsens nostrum privilezium inspecturis faelmas manifesiam, quod, quum magnificus et potens D. Franciscus De Gonzaga Mantum et imperialis vicarius generalis et nostri exercitas terrestris, nune contra Veronam capitanees generalis; ne strenuus et generosus miles D. Jacobus de Verme carissimus el bonorabilis civis nosier; el nobiles el sapientes viri Gabriei Aimo miles gubernator: Jacobus Suriane miles, Rossus Marino, Barbonns Mauroceno previsores in dietu exercita, ante introltum quem fecerunt nosiri nomine in civitate prædieta, promiseriet Communitati et civibus dicta civitatis capituia infrascripta; que postea egregii et spectabiles milites D. Peregripus De Cavolongis, Veritas de Veritatibus, Joannes de Peregrino, Aleardus de Aleardis, Petrus de Saece, Paulus-Philippus de Fracastoriis et Joannes Nicola de Salernis, ae eximins legum docter D. Jacobus de Fabris, jurisperiti D. Joannes de Castro et Bartholamæus de Carpo, nec non nobiles et sapientes viri Petrus de Cabailis, Dominiens de Ciserchis, Thomzeus de Caffarlis, Clemens notarins de Insulo, Gaspar de Quinto, Leo de Confaloneriis, Tebaldus de Brolle, Nicolaus de la Cappella, Ruffinus do Campanea, Pasius de Guerientis et Zeno de Nigreitis, omees bonerabiles oratores et syndici et proenratores dieterum civinm et Communitatis Veronn ad nostram presentiam transmissi, disturis nobis dominium dicte civitatis et ob banc et aius causas per publicum nostrum privilegiam confirmari eisdem supplicarunt:

Nos copocentes, quod honor principia honota perquirentia admonst et rito par hibro utilitate sepositi, up re helierum dense, causa exponente, promissa firmitatem obtinenti. Naque pracipion, que per confirmationia potite suffragiem austeritas principalis accipiat, cum unostratita aestreme essolitorum igno somica capitula inferscripta, et secondom quod per ignos nostres capitaneos et nobites, prumisso forerant predicte communitant et apposite Verneama sindo i subullo et debiti, l'escere presentia sestir privitaçis dezirimos confirmanto. Intendestes et mandantes omnibum nontris retertique et deficiilibra qui sust et per elimpra fueratia in noste; cristita Vernos, quattonus ipac capidestiblis qui sust est per elimpra fueratia in noste; cristita Vernos, quattonus ipac capienstodiva l'obliato carroccio, accolsero e posero trionfalmente in piazza l'insegna del leone, e l'inalberarono accanto quella della città. Tale compariva nell'ultimo suo giorno, anche il simbolo dell'antonomia comunale!

Volsero i nuovi dominanti pensiero immediato, a stabilire tale governo,

tula el corum quodlibet, in quantum ad ipos et ipsorum quemlibet spectat et pertinet, ae spectabit et pertinebit eisdem elvibus et Communitati debeant inviolabiliter observare. Questi poi erano sommariamente gli articoli:

 Salvezza personale e reale a tutti i cittadini ed abitanti di Verona all'atto dell'occupaziono e pel seguito di essa. Giustizia e Indennità eul di spettanza la caso di violazione.

 Esclusione di ogni accusa o processo per atti precedenti, ed accettazione eguale per tutti innanzi alla signoria senza riguardo al passato.

5. Integrità territoriale del Veronese. Se qualcho distretto ne venisse smembrato, i cittadini potrebbero stabilirvisi, e di là tradurre senza gravame le loro entrate in Verona, come avanti la guerra.

 Oneri pubblici lasciati como la addietro. Nessua aggravio nuovo sotto veruna forma potesse essere imposto.

5. Tutti i Veronesi e Vicentini possidenti nel Veronese, mantenuti nei diritti, onori e giurisdizioni come sotto il dominio del Visconti.

6. Annullati pei Veronesi o Vicentini, possidenti sul Veronese, tutti i divieti afficienti proprietà e diritti e gli atti emanati, durante ed in occasione della gnerra, e restituiti a cui apettavano nello stato quo ante.

7. Gli statuti della rittà e della casa de' mercanti conservati.

8. Gli uffizi fanto ecciesiastiei come luicali, sarebbero de' eitladina a preferenza dei cessiti o sottostanti a pesi pubblici; meno la podesfaria e quelli con misto imperio ed uso della forza pubblica riservati a nomina del gaverno, il quale però avrebbe compensato inviando Veronesi idoqei and esercitare quelle funzioni altrove.

9. Impedita pro tempore l'esportazione di vettovagtie.

10, Losciata libertà assoluta al commercio de' prodotti industriali,

14. I Veronesi trafficanti in Venezia equiparati ai cittadini di quella; nè fossero costretti a ricevere merce invece di contanti a titolo di pagamento. Gli altri cinque articoli risguardavano;

1. Le vendite di beni pubblici fatte da Francesco di Carrara ai Veronesi chiedevansi

mantenute; fu negato; ma salva rifassiono delle somme shorsate;

2. I debiti contratti dal Carrarese a carico del pubblico si ebisedevano generalmente e

totalmente riconosciuti. Si promise di riconoscerli salvo esame speciale sull'origine e quaktà dei titoli.

3. La durata in ufizio del notaĵo e del milite della casa de' mercanti; concesso.

 La restituzione dello mercanzie, valori, elletti sequestrati durante la guerra; concedula; se non possibile l'indennizzo.

 La conferma al Comuno di Verona nel diritto di percepire dadia sui barattieri ed il terzo delle multe, già avute dal Visconti; concessa.

Riustraz. del L. V. Vol. IV.

che concedesse i diritti ed i principi della signoria colle convenzioni e cogli usi, e tali da acquistarsi l'attaccamento dei nuovi soggetti.

Il tranquillo assetto fa turbato ben presto pei testativi di Brunoro della Scala, il quale, atrettosi con Marsiglio da Carrara, come lui spoglio e bandito, cercò rimettersi nello istao. Si appoggiarono, dapprima al Boucicault, che tenera Genora pel re di Francia (1409), poscia al daca d'Anstria, seaza affetto. Ma salito all'impero fisjismondo re d'Ungheria, camino dello della costilità di vicario imperiale a Brunoro, che approfitando delle ostilità cominciate, annodo pratiche in Verona, prezzolò geate, e vi eccitò un moto contro la repubblica (1412). Il grido sies da Scala non trovò eco; il popolo stette; i principali s'anirono armati ai reneti reggenti, e degli insorti che si erana afloratai sal ponte naovo, alcuni perirono in conflitto, altri a Venezia per condama del Desco. Estis miglioro enno ebbe il tentativo di Filippo Scolaro (Pipos Sesso).



I inno Spani

capitano imperiale, che staccato un corpo di 6000 nugheresi dall'armate che campeggiara nel Frinil, penno d'averne assi per sommettere si due pretendensi le città, dove millantavano favore e partigiani. Falliti i colpi contro Padova, Bassano e Vicenza, avanzossi sotto Verona, e mentre badza locacudo aspattava il promesso tumulto, nos sortita impetonos di Pandolfo Malatesta ruppe gli Ungheresi, e lui costrinse ritornare in Frinil (Ramouste, Zorne, Tero. R. J. S.).

Seguirono 23 anni di pace (1413-36), lungo i quali fu perfezionato in Verona quell'ordinamento che, salvo leggiere mutazioni, stette sino alla fine dell'ultimo secolo.

Erno alla testa due inviati della repubblica col titole di podesta e di capitanio, tra loro pienamente indipendenti. Il capitanio comandara la guarnigione; avera la sorreglianza e la custodia dei castelli; gindicira le cause miliari, interveniva si giuditi gella ventuene fra militari civili. Al podestà spettava la somma delle cose civili. Eletto in Pregadi per iscrutinito, era conformato dal maggior consiglio? sur antrava in carica colenamente e la tenera sedici mest. Alloggiava nel palzazo già de' Signori; lo accompagnano quattro giurisperiti forestieri; il vicario na naggava le ved; al gindice sopra i maletti, si deferivano le canas criminali, aggi altri due la civili; erano assistiti nella trattazione delle canas era emnata in nome del podestà, il quale presedeva ai singoli tribunali; non votava, se non quando si controbilanciavano i pareri; prominano solo nelle canase d'appello. Dal podesta dispendevano il contestabile, e da costuli a bhirraglis, e due camerlighi depositary del demaro pubblico.

Era nella città il consiglio del Cinquecento, come l'avera lasciato Enzino, speglio anche in diritto della attributioni sovano. Eccedente all'inope, non potera reggere col noro ordine la sua natura democratica. Si fece che i Dedici ad utilità (quelli che elaboravano le proposta) mettessero la parte di couvecare (1403) solo cinquanta da rieleggerei ogni sei mesi, e che questi, in ninone ai Dodici, tenessero luogo dell'intero consigió. On ció la scelta dei consiglierà i sundo restringundo, se hon esclusivamente si nobili, ai più facoltosi e reputati cittadini; nel 1420 l'aso passo in legge. Alla metta del secolo il consiglio era appieno sistemato nell'esercizio delle sne attribuzioni, ed indi fece erigere il palazzo per tenervi le proprie adannaze.

<sup>8</sup> Il Verci, nella Storia della Marca (Doc. 2409), reca la parie presa alle stabilirsi di questa magistratura.

à Si lecevano prima nei pelazzo della Ragione. La loggia del coosiglio si decretò nel 4475, fa compita cel 4482; le statue che la sormociano rappresentaco Plicio, Catullo, Macro, Cornello, Vitruvio; lo bassorillevo sulta facciata di fiacco à fra Giocondo, che n. fa l'architetto.



Locaia del Consiglio.

Due proveditori del Comune avevano la presidenza, la sovrintendenza a tutti gli affari, e la rappresentanza nelle solennità.

Il consiglio eleggera a tutte le caricine cittaline, ginsta lo statuto, il vicerio della casa de' mercanii, due cavalieri del Comune ispettori all'annona; i giudici alle surti sopra i beni comunali; i giudici ai dupali
ed i provigionatori dell'Adjue; poi deputati alla santia; all'estino, del propria sustanta all'astino del propria sutorità, non soltanette invisado
l'abbriche, e segnatamente all'antiento, al monte di pietà, agli ospedali.
Estendeva anche nel territorio la propria sutorità, non soltanette invisado
l'avicari o giudicia ria lossophi d'immediata dispendenta della città, ma
nomispando ancora il capitano ed realte, con ispezione su tutto il territorio;
j podettà di Leggago, Badia e Peschera; il capitano del lago, il cario acqua era tutta giurisdizione veronese, ed il nunzio al principe residente
a Venezia.

A compimento essendo proveditori Jacopo Aleardi e Tebaldo Cappella nel 1450 sotto al doge Foscari, si riformarono gli statuti per l'ultima volta. Frattanto avea recato novità la aeconda guerra tra Filippo Maria Vi-

Frattanto avea recaus norma allora dalla grande ambizione di domini consconti e la Repubblica, presa allora dalla grande ambizione di domini continentali. Dopo armeggiamento lontano e negoziati falliti, la guerra si ridusse attorno Verona (1430-61). L'assalirono a mezzodi il marchese di Mantova, spl lago e spl Mincio Nicolo Picinnino, condottiero del duca, sotto cui militava il nostro Lodovico Dal Verme, passato al Milanese per corruccio del poc'anzi ucciso conte di Carmagnola auo snocero. Si combattè per tre anni con varia fortuna e con quella indecisione che portavano i modi italiani d'allora; ma côlto il momento in cui Francesco Sforza, generale dei Veneti, erasi recato in difesa di Brescia, il Picinnino (istigato dal marchese Gonzaga, cui era assegnata Verona) con marcia rapidissima da Riva a Peschiera inaspettato fu aotto le mura, Col favore di violenta procella s'impadronì delle porte di San Zeno e Nnova; in un istante la città s'empi di tumnito, di spavento e d'armi; i rettori non ebbero meglio a fare che chiudersi ne' castelli colla gente loro; ed il Gonzaga, cui devesi il merito d'aver impedito il saccheggio, occupato il palazzo, dichiarossi marchese di Verona (17 novembre 1439). Signoria di tre giorni. Perocchè lo Sforza avvertito celeremente move da Brescia, passa l'Adige alla Chiusa (vigilata dagli insorti di Val Policella devoti a Veuezia) e per la via dei monti penetra ne' minacciati castelli e disserratosi addosso ai uemici, li ributta oltre il fiume e costringe a ritirarsi, (Sanuto, V. di Fr. Foscari, Sabellico, Dec. III). La pubblica allegrezza fu graude ed il consiglio rese grazie a Dio, ambasciate gratulatorie al seuato; 10,000 ducati d'oro al conte Sforza come liberatore della patria. Per questo fatto rialzossi la fortuna della Repubblica, ed a non molto

nel castello di Cavriana fu stretta la pace. Peschiera, Valleggio, Legnago e Porto, occupate nell'ultime vicende, ritoroarono in giurisdizione di Verona; ma d'Ostiglia, ceduta da un pezzo, non si fece parola, e rimase al Mantovano.

Tornata la calma in città, si ricominciarono i lavori nell'interno della cattedrale Sant'Anastasia. Fu riedificato San Nazario, e per gratitudine cirica eretta la chiesa di Sau Bernardino da Siena, già sundente, poi banditore evangelico ed autore fra uoi del Monte di pieta, fecondissimo d'ultili applicazioni. Si telciarono vic, ordinossi il pubblico macello (1472), che fu nasto fino ai nostri giorni. La popolazione creacera, e l'arti e le lettere salivano in fiore, alle quali unovo potente impulso ed alimento diede l'introdazione della stampa die

8 La simma, introdoita in Italia a Monte Castion nel 1468 dal Tedesch proligini da Magnam, compare miceoristamente a Mono, Verestia, Poligina, Pierreto, Nopoli, Pierreto, Mitton, Bolegan, Ferraro, Paris, Trevita, e nel 1472 a Vernen, La prima opera stimpota fe Rougara V. Aurvau; de re militari tiber, Porta la sottoscritione: Jonenne ex Verona oriundas: Nicolai cyrupia medici films: artis impressorie magister: Anne de re militari librem departistatione, illeria el Iguarditi signita sua la patria primus (morpara dada) qual control de la control del productione de la control cittadino; le didada qual e del direz come Verona dere questo persione dono da un ano cittadino; le

Fiero crollo ci recò la guerra che tenne dietro alla convenzione di Cambrai (4507), promossa da tale che dovrebbe aver nome esecrato in Italia, anziche glorioso, se gli uomini meglio che dalle tarde e vane parole gindicassero dai fatti. Nella prestabilita divisione delle spoglie. Verona era assegnata a Massimiliano come imperatore. Stavano i cittadini in grave sgomento per tanta minaccia e per il monitorio di papa Giulio II, quando giunse la notizia della rotta di Agnadello, e con quella i fuggiaschi, e poi l'esercito, scemo del fiore e d'uno de' capi. Temendo danno da tanto indisciplinata accozzaglia, fecero in modo che quella, passato l'Adige, si attendasse in Campomarzio; ma risoluti i soldati di entrare per forza, stava per accadere un conflitto, quando giunse all'Orsino comando di ritirarsi, ed alla città decreto che la scioglieva dal giuramento. sicchè provedesse alla propria salvezza. Mentre i magistrati veneti nel palazzo pretorio cedevan il potere e prendevano mesto commiato, giunse alla porta di San Zeno un araldo che intimava l'arresa da parte del re di Francia, il quale, presa già Peschiera, n'avea passata la guarnigione a fil di spada. Si tenne scompigliata adunanza popolare in Sant'Anastasia; si inviarono deputati al re, onde gli sottomettesser la villa, ma ei gli rimise al ministro di Cesare; e il giorno dopo gl' Imperiali entrarono in Verona, Sembra Massimiliano si avesse fitto nel capo non sano di conquistare mezza Italia almeno, poichè riposta in uso la nostra zecca 6, fe-

incisioni che adoranno quando libro furmos condulte in leggo dal noriro Nitrio Pauli, amico del Valtario interso, con tanti menerira che il Bettinetti (Ric. 471) le losh siccoma fisti sal rame; questi danno van singulara primaria al volume, secondo l'assertineto dell'orditto biliticilo ingirero Tomano Diblini. Il qualme edice: that sociame il tito ferri loba vistili adde, circinici in illugi, si michi en observe copol-cardi. Vi Cratarron, pen memorira interno l'endica attampa ceromene, 1850, a rettificazione di quando il Della Carlo, Nati-fist a Visulata si qualma ragionazioni.

Quattro anni dopo troviamo siabilita una stamperia a Pogliano (Pojaso) di cui direttore la inaccente Zitelo; l'opera che ne porta la chia.... Polliano - Verona ad iopidem facente quartim successiva. Rarissimo fa : il libro degli uomini famosi compilato per lo Indyto poeta miser Francisco Petrarca...

Il vescovo Giberti fe venire i earatteri e stampare in greco. S'ebbe anche tipografia ebraica; il più autice libro che ne rechi il Venteri à un insia senza punti, 1632; ma abbiamo onde crederia inirrodotta più addietre.

cevi batter moneta coll'iscrizione Verona civitas metropolis; stolta irrisione, se non manifestava un divisamento od una speranza.

Otto lunghi ed orribili anni passammo sotto l'impero, rappresentato prima da Giorgio Neydegk, vescove principe di Trento, e poi dal conte Spinelli di Cariati napoletano, il quale nella storia de' ladroni insigni meriterebbe un bel posto.

Le rozze ma vivaci pagine d'una cronaca (Rizzoni is cont. al Zugata) nostra ci fanno un quadro particolareggiato delle sofferenze di Verona;

vende. Si trova mensione di qualla in documento del 71, pere si sociona si perze di tre sodi di d'ero per lo compen d'un periodi terra la Perigliano. Ottre i sodi di d'ora si veneno i transisti, ed i semini, come ricavati di sa satio dell'anno primo di Rechi. La lime d'appresi stationo in rapporto del descripto co value del solici. Vi erano menerali, mon rapporentale che da altre specie a somigliana del talento del Greci o del sesterzio remano.

Ne' des seoil prima o dopo II millo, la montat verones non solo en difform el mansoche lonton no l'emercia cui di l'acci vicili l'associato, l'ones i la de una curta di Ferrara dei 1975: Del parti preu nomine demarierum seromensimo soldost triginato el azez ((funz.); nei estabolo dela come niema alla altra, code Eurico II del concedere II printigio della zoca al vecoro di Pudera (1840) laspose II desare fosse: accundum conduct retronestra montato.

Il divito di zeca era compreso nella rigalio concesse alle città lombarda fiella pesa di Castanza. Sallo moneta siloro baltas enla nostra dil una gaste era in corco civica atternista dulla parcia Vizacca, dall'altra le sigle  $c_1 + rr + c_1 + rr$ , che vennero priegate Verona. Civitata Euganes Civitata irriz. Quello iniziali, apostate sollo Excilio, diciervi longo da inferpretatone e commenti anorom men salici.

Non di tutti i signori Della Scala si conservaco monete. Quelle di Alberto e Mastino banno dal dritto l'aquila ad ali tese a la parola Civrax, dal roveccio la sestis colle due talziali a. u. ed satorno Viscoxa. Dei soli due nitimi, Bartolomero ed Antonio, si hanno sulle monete i nomi per intero, quasti più spiegota estentazione di padronanza:

Giagalezza, in la silve cose fee novità edit secte cha tativate continuò di normo at silre, poiché an epitoli disp sueve si la che egil para perceissa il attessero alla pratica della secte di Versoa; fee notifiare alla seala l'assega del biscine colla prapenda: Der. Moncant. Viscono. como: vivrarrezi: quado, nali appite del talla prapenda: Der. Moncant. Viscono. como: vivrarrezi: quado, nali appite del talla prarease de la como della prarease del marches del Este., invasera la etità, le trappe correro alla secono. ferse, più che soportis for violato dal Carrarese, de fermo di spotlime custamenta ferse. Pala Carla non vivera bascinello compiere verna si dol storostilo. Assentino della Balla Scal, non volvera bascinello compiere verna si dol storostilo. Assentino della Balla Scal, no volvera bascinello compiere verna della della vernale. Assentino della Balla prava rivarre quagi intramenti a prezza, come custa dagli atti dell'archivio fessica, ma le materionia superveneste indeprisono di midierare il lavro.

Sotio a' Veneziani restò inoperosa (f); i' uso ne fa rianovato durante gli otto anni di Massimiliano, dal quale si conservano quattro o cinque specie di monete di vario modulo d'oro e d'argento, colla leggenda Maximilianua lur., ovvero Dux Austriis dall'una parte, espilate sostanze dall'implacabile rapacità dei goveraziori, in balla di un'armata famelica e senza discipita, achiuma di quattro nazioni; sconvolta da due parti, nominate per le famiglie Marena e Morridose; la prima delira all'imperatrore, scara ma prepetente; l'altra in maggioranza ma compressa rimpiangera i Venezioni; fanentati ud ogni tanto da rine, da congiure, da suppiai; e per giunta travagitata dalla fame, dall'inondazione e dalla peste (1512) che te rapi 13 mila abinati. Il 1616 il mars-ciallo Lantrech ci strines d'asseciio. Marcantonio Coloma comandado sgii imperiali. A memori a'duomini (dice il Giovio) nesuno l'atra nazione o capitano alcano averano mai più battuto città o castello con maggiori fores, ne come d'artiglieria, e colore che battevano non si ricordavano che in nessuna parte d'Italia si fosse fatto con artiglieri, con macchie, maggior rovina di murz, si maniera che in pechi giorni trassero più di 20 mila palle di ferro ». Durò 14 giorni e fini senza risultato.

Finalmente la pace fu conclusa; ed il vescovo di Trento, che volle pubblicaria solennemente, quando annunzió che Verona tornava ai Veneziani, potè vedere e udire lo scoppio dell'esultanza misto all'esecrazione verso coloro che cessavano di tiranneggiare.

Il 45 gennajo 4517, la città fu rimessa a Lautrech, da lui si prooditori veneziani. Presto si sgombrò anche il territorio da truppe amiche e nemiche; ma per convenzione resto scenato dei quattro vicariati di valle Lagarina, Ala, Avio, Brentonico e Mori, ceduti all'imperatore, e da ulu initi al Trentino, restando però bel pezzo anocra alla nostra diocesi.

Sebbene i Veneziani avessero trovato i fortilizi di Verona più vaidii che non avesser bramato, tuttavia, si per lo aconquasso sofferto, si per proporzionare la dilesa si nuori formidabili mezzi di offesa, appena riordinato il civile governo, decretossi il restauro delle marza, «alla quale speas conocrero esendi e non esenti, privilegiati e non privilegiati

dall'altra, inforno ad effigie vescovile, San Zeno protec. Venone. Una coll'aquita imperiale reca il metto: Venona civitas netropolis,

Dopo non ci accade altra menzione della nostra zecca ed è persino incerio il lnogo dore fosse l'edifizio; Carli e Venturi supposero ne'diniorni di San Marco.

Vedenii Marrii; Nuariori; G. Rixano Cani; Disson, Delia zecca rerosces; Rixano Coman, Gazeronicion opora is tire e monette reronesi (Ap. nitis Croscor vol.), raggiuglio interessantissimo tratto dell'opera del p. Erbitti, che giungendo sino alla metà del secolo scorso, rende ficile il ridure l'antica monota nelle attuali, prendendo per termine di contrusto lo sectione venelo.

7 In principio del secolo gli abitanti di Verona passavano i 48,000. Tia la peste o l'altre miserie al ritorno del Veneziani toccano appena i 25,000. (Moscando).

della città come del territorio ( Moscasso); ed la questa circostana si spianarono case, ville e conventi per un miglio all'intorno. Dal oll'intorno na 10 all'intorno na 10 a



Porta del Patro.

A amairasi per muestra l'opera interna del Bastione delle Brocare, che deve ai soult und prust l'arres assible censi dell' nevin ordinata a el 4881 (V. D. Dreibre soll toud prust l'arres assible censi dell' nevin ordinata a el 4881 (V. D. Dreibre). 9 La pricrità in lempo del bastioni di Versua e quella in merito d'inventione del Sasmichell, pur soggetta a qualche opositione, è pando interessivate come holts storis dell'arte, e el dispensiono dal faren motto. (V. Prome, Com., al tratiscio d'arte soni-stete e mit. di dispositione farinti, Narra IV. H. D., m. Questi opera in parte sussissono in parte fureno con intendo demultie e grante depo la pare di Lumeille, ciò che redee lutta più peresona la mituali deversione che ne del di Marti (i. c.).

Delle porte a doppia faccius, quella di Son Zeno, ch'à le più semplice, he prò matecate di prejo, e quella del Palo. ch'è la più annotaria, reno intalte: la Porta Nuocoricorda sell'interno le voite dell'andistatri. Qualche anno fà, nel ridurà a tre aperture as vennero alternit i prospetti; e cell'anticle posto del varato tene piantata nan cimsas da specchiera cen isculpittivi non so quai mostri, che fà il più seeme contrasto tilla severità ad diorico Samuntheliano. In questo mezzo su ancora compito il castello di San Felice, ed accresciuti i ripari a quello di San Pietro, che tuttavolta serbò aspetto di mediocvo.

La prosperita interna ed esterna prostamente sisorta cresceva pel beno rolere de citatóni; pel mise contegos del governo; e nessus grave perturbazione ebbe a sofirre il paese in quel secolo, in cai tatto il rento d'Italia fin cuel roiniscamente scorolto (1617-1631). Verta, Della Torre (a San Ferno), e colle chise di San diergio, della suburbana rotosta, in Nadonna di Campagas, della cappella Pellegrini, tutto opere del Sammicheli, con bel numero d'altro opere minori di mole ma on di pregio "Altora i conti Giusti transturano il piano e lo pendici attigue al loro palazzo in uno dei più vaghi giardio d'Italia. Il governo commettera al Curtoni (1600) la mole della granditati.



Gran Guardia trecchia).

guardia, ed i Filarmonici le loro stanze accademiche. Moltiplicaronsi alle nicchie degli altari, alle porte delle abitazioni, sui monumenti sepolorali, stipiti e fregi con rilievi, a candelabri, fogliami, animali di ammirando lavoro "; e le chiese e le abitazioni privato si arricchirono d'affre-

10 Hope mette il palazzo Bevilacqua (in una alla bramantesca cupola delle Grazze di Nilano e della scuola di San Marco in Venezza) come opera del risorgimento (Ist. dell'arch. c. xxvi); edi ne sa giudichi quanto s'apponya. Il palazzo Bevilacqua poi è suscettibile di quiabbe cessura fra fotte le opere del Sampicheti.

44 Sono da notarsi quelli in Santa Anastazia e nella cattedrale. Si hanno ben dodiri porte, gli stipiti delle quati sono a rificci coa arme e trofic, coa fregt summetrici, menidri d'acanto, fiori, animati, di gusto e lavoro squisito. La casa Rizzarda n'e ricca nebporta non solo, ma in tutti i pinsetrini delle finestre e ne cembalt dei pontili.

Fra i monumenti del secolo XVI quello di Marco Verità a Sant'Eufemia è del San-

schi. 12, di tele, di bronzi, d'intagli, di tarsie, la più parte opera cittadina, le quali dopo tanti guasti e tanto sperpero fanno ancora segnalata Verona.

micheli. Quello della famiglia Della Torre a San Ferino iu eretto dal celebre Giulio della-Torre, coll'opera di Andrea Riccio, alla memoria de' auoi. Sorge Isolato an bese quadri-



Mausoleo Torriani in San Fermo Maggiore.

lunga is 'marmo binner; gil olto rilleri i soriati di bronzo, rapiti dal Francest, reagona rimpiazzati da modelli galvanoptastici per lodevole cura dei municipio; querlo Casona in Sant'Amarissia di Glano Frogoso generate della Repubblica, avendone Intia l'apparenza, serre da altare con colonne corinita, stattee, frezi, da non invidiare per nulla qualissia perfetta opera dell'antichità. "(K Vasant Marza; Da Prazara)

12 Tra gli affreschi vanno ricordati quelli di Paolo Farinati nelle sale civiche presso San Schastlano, reppresentanti i fatti di Ginditta e d'Ester, in una casa a San Paolo di C. M. la aconfitta di Dario, due fregi mitologici in casa Giuliari... e di Domenico Ricot (Brussanorco) gli scemporti a charoscuro e polteromi sulta facciata di casa Murari ni ponte, Né da meno era lo siancio nella cultura delle dottrico filosofiche o letterarie, non solo nel dotti di professiono e ne l'actitori che passarone lla stéria della letteratura, ma nelle classi intere della società. Già, fino dallo socorcio del secolo avanti, il solenne omaggio tributato dalla nobile gioventi veroneca a Giovanni Panteo ", filologo e maestro egrepio, avera dato l'esempio, e porto, a così dire il tipo sul quale si moltiplicareno scademie son ottimi intendimenti, cui sarebbe errore non lieve confon-

fantastici in porte, in parte mitologici e storici. All'e figure all'egoriche prospettanti sulla via pose mauo anche Tallio India. Ma il più celebrato lavoro di lui per grandiosità, per vertà di costuni e persiao di ritratti, a per bellezza di composizione è il fregio in casa Riddol pappresentante la cavalesta (1530) di Chempte VII e di Carlo V a Bologna. Il soggette



(Per errore collocato anche a pag. 372).

medesimo trattarono il Farinali nella casa ora Da-Lisca ed il Ligozzi, rimanendo al primo dei tre superiorità incontestata.

Altri affrechi del secolo XV e XVI del Pisanello, Stefano da Zevio, Ralconetio, Carolo, A. Mantegna, Tullio e Bernardino India ... Sparsi per le chiese, per l'interno e ul di foori delle abitazioni, oltre ai depertil, ei porgono un'idea di quanto diffuso fosse il sottimento del bello pittorico e l'amore per l'arte, e quanta la perinia e l'attività dei nostri pennelli.

It C. Bartolomeo Dal Pozzo numera coa diligenza gli affreschi classici che a auol gierui (1718) si trovavano in Verona e nel contado, in appendice all'opera: Lo vite dei pittori ed architetti veronesi. Vedi ancha Da Pensaco.

13 Ebbe amici i primi letterati, ed in patria valorosi discepoli, che nel t494, nella piazza del Signori tennero un'accademia in onore del maestro, la quale si compi cell'esce il Panteo coronato poeta per mano del podentia F. Diedo già suo scolaro anch'esso. In un rarissimo libro stampalo in Verona quell'anno col titolu Actio Pantea, se ne

rova la relazione, opera di Jacopo Giuliari.

dere colle facciollesche, e non lo farono tutte, dei seculi soccessivi. Le des congiunte degli fracterate i dei Filarmanici (1848), non papie Legi esercizi, municali, movente primo, condossero a largo stipendio mastri i filosofia, matemutica e lettere greche. L'accademia dei Moderuti, istituta da Cristoforo Gaarinone medico del ellenias, dava sollanto accesso ai mercanti; mentro Astorre Bagitoni, generale della Repubblica, sistituda quella del Filosimi per Peducatione evalul'erace. Se dell'un canto puesto diffondera la coltura e la gentilezza fra le classi agiste della società, loz zolo illiminato dei onstri vescori, combatendo a tutt' umon l'ignorata del clero, combattera pare l'ignorana delle popolazioni, precipammente rerali. Che non avavano altri docenti.

Il lusso alimentava industria e commercio; andavasi vastaggiando Itagricoltura, il gesso occupara gli pascoli immensi, e osstituiva le opere seriche al lanifizio. Teodoro Trivulzio introduce la collivazione del riso (1529), e migliora lo stato igiencio ed economico di bella parte del territorio. Gli ingegneri Sorte e Da Monte elaborarono il progetto per inrisera l'azro verones, rimasto ancon desiderio.

Con cio la popolaziona crescera, e se, nel 4517, nella città era di 25 mila abitanti, passara i 50 mila la finire di quel secolo, che fia a Verona se non di possanza, certo di pace prospera e dignitosa. La guerra per la oncessione di Mantora parre portasse turbationi; ma la citta non ebbe che lo sparento d'un giorno, in cui credette che gl' Imperiali potessera avanazzai dal sachegigato Vallergio. Eppure quella guerra segno il declinar di Verona, essendo colle militie tedesche vennta anche la perato (1630), tra tutte micidialissima, la qualer immase nella tradizione è nelle spaventose pagine del medico Francesco Pona, denominata il Grusostatorio.

Prima provincia della Repubblica ad esserne infetta e devastata fu la brescinas, donde fu portas a Verona da un solatato, che mori il 20 marzo; quelli che manegiarono le sne apoglie con altri abitanti parti mente morirono. Nel sospetto se fosce o no, pestifenza, si consultarono i medici, e quelli fra essi che opinarono per il sì farono quasi vittima medici, e quelli fra essi che opinarono per il sì farono quasi vittima nel popolo, che non crede ai mali se non quando vi è immersi fina conchi e senza riparo. Si osteggiò a furia ogni precautione, ed il contagio di estesso rerrecumente.

Le pitture di tali calamità da Tucidide a Manzoni si rassomigliano tutte, e noi affidiamo quella del nostro all'eloquenza di tre cifre: di 53,500 abitanti che aveva Verona, in 10 mesi ne perirono 33,000 <sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Mentre appunto rivedo queste stampe, ho settocchio, nell'archivio centrale di Firenze, il carteggio del Bondelmonte, residente loscano a Milano, ove descrive il contagio

A ristoro della città giovo la pace lunghissima, che daro sino alla cadata della Repubblica (1681-1797), intoritàtats per poco, rumoreggiando sul territorio Francesi con Cattinat, Imperiali con Engenio di Savoja all'arpiria della guerra per la successione spagnanola (1701). Fà duopo convenire che il danno della peste fa grave e prolangato anche nelle sua conseguenze morali, mentre sino alla fine del seccio XVIII, sorrotta le nostre memorie, vi scorgiamo nn'atonia e spossatezza che serrano il tuore.

Me la viia va ridestandosi alfine pei molteplici arti del corpo sociala, e spiegasi con sipore norulo in editigi di situitationi grandi e svariatiosite, quali sono: il seminario (1697), intraperso dal vescoro Barbarigo sui disegni del nostro Perini: il teatro (1716) del Filarmonici, opera del Bibiena; il ricinto per le fiere annuali in campo Marzio (1718-23); il peristilio del museo lapidario (1746): la dogana del Pompei (1748-23); il pente dello Navi, sentanto l'antico da trabocchevole piena (1738-01) di Adriano Cristofoli ", la nuova casa della Misericordia (1770), la biblica cea del Comne (1702), il lastrico nella piazza Brt, il ristamento di molte strade, a lacere de' numerosi palazzi privati, sevente superiori per resolicità si quelli del Cinnocentori, focciate di cliese, salari, monomenti

del 1634, loccando anche de'pasel veneti. Al 22 giugno service: Il contagio a Verona fa gran progresso, che ogni poce che duri resterà disabitata la città, morredori ogni giorno 2º 0 300 persene. Il signor Schastiano Bernardo capitano di delta città, v'è morto in due giorni, ed altri nobiti ancora, ferili dal medesimo male, so ne sono andati al mondo di là, sicebò la gavento non puo essere maggierone pi più cossiderable...

. C. C.

15 La rovina del Ponte delle Nvii (1737) ci rivinima un generos cempo d'ardire. Caldado già na rece, Pintinti torre cle sergora en luenzo inclinadod inisocarios di crio volgere nelle usa ruina una grama fimigliciosi che ne alborgava la ciuna, e gridiava recei per Do, al infonti insordiate el supposte a seccertari. La constidios di Polivos, Bartolinos Rubele, ensi ordigia di corde e di secie astito lassi ad una at una fece silva recei per del programa del colore di gravitato del colore di gravitato del programa via A colore di gravitato del colore del programa del prog

L'anilea forma del poste ci fu conservata da vivace affresco del Morone sopra una casa alla alniatra, ov'è dipinio sotto un bel gruppo di santi, col Millesimo.

Nollizie di quella funesta alluvione, che larciò per molto tempo tracce in Verona, si

hanno in molte relazioni speciamente dei contemporaneo Binncolini (Serie dei Ves.).

sepolerali con isfoggiata varietà di marmi e di lavoro. Al movimento intellettuale, rappresentato da celebrità più che italiane, davano impulso le accademie. A quelle del secolo precedente s'agginusero gli Aretofili, fondati da monsignor Bianchini (1684), Abbracciavano dotti d'ogni ceto, aventi per iscopo speciale gli studi della chimica e delle scienze naturali. L'accademia di pittura da Giambettino Cignaroli (1764); l' Agraria (1768) dal conte Zaccaria Betti; la Società Italiana (1782) dal cavalier Lorgna; accademie delle quali il titolo è un programma, il nome de' fondatori una garanzia, come l'esistenza su un benesizio al paese. Altre ci furono vaghe di canori inezie, e l'immauchevole colonia arcadica (1705) che radopavasi sub. dio, in un giardino del colle, S'aggiungano le collezioni che andaronsi formando e crescendo in questo secolo, con Istudio, fatica e spesa, degnissime d'encomio. Primeggiavano la galleria Bevilacqua di statue e marmi antichi, principiata alla metà del seculo XVI; il museo Moscardo, famoso in tutta Europa, per utensili, marmi, codici antichi, medaglie, raccolti ed illustrati dal conte Lodovico nella prima metà del Seicento; la raccolta del conti Ginsti di oggetti d'arte, quella di medaglie del Bianchini; quella d'oggetti d'antiquaria e di rari manoscritti del marchese Giovanni Saibante. Smarritisi al tempo del contagio, rivedevano la luce i codici capitolari (1713). Preziosa e variatissima suppellettile archeologica radunava anche il Maffei, del quale è merito l'aver ordinato, arricchito e illustrato il museo lapidario; e che questo, non ad ozio od a pompa, ma fosse a verace alimento dell'ottime discipline, i fasti letterari ed artistici convincono. Insistiamo su questo punto, perchè è troppo leggermente solito ricantare il beato far nulla dei Veneti nel secolo XVIII, come pure talvolta leggermente si tacciano, dico fra noi, d'ozio e d'ignoranza i pobili ed il clero d'allora, mentre surono le classi più operose e colte. Parliamo per amore di verità, non se ne tengano punti nè adulati i presenti; ed in quelle impernavasi l'istruzione. Musica, disegno ed altre belle arti si apprendevano dalle accademie, da private società e da valentuomini che insegnavano per amore del patrio bene: per la ora detta elementare e media, aveano scuole e collegio i Somaschi a San Zeno in Monte, i Gesuiti a San Sebastiano; quando i secondi furono soppressi (1772), aprivvi la città scuole e biblioteca, ed erano frequentate da ben 400 giovani; moltissimi riceveano educazione speciale; vi sarà stato fra docenti qualche don Raglia da Bastiero; sappiame però che erano cerchi i dotti migliori; altri andavano in celebrati collegi al di fuori. Il seminario e la casa degli accoliti eran scuole di religiose discipline; nel Castelvecchio v'era di matematiche pei cadetti del genio. Quale ventura se il governo avesse dato una direzione a tanti bnoni elementi, o se le condizioni pubbliche avessere portato che quella attività si volgesse ad oggetti d'immediata applicazione e di sociale progresso! 16.

La vita era agiata e fastosa: non mancavano sollazzevoli compagnie: un casino tratteneva il fiore della città a circolo, ginochi e danze; molte conversazioni erano aperte costantemente presso le dame distinte per ispirito colto e squisita cortesia; facile vi aveano l'accesso i forastieri, e ne restarono brillanti memorie nelle biografie e nelle corrispondenze epistolari d'allora. Che in mezzo a questo ci fossero poi corruttela, ignavia, abusi e pregindizi, se anche non ne avessimo cenno dal grande lodatore di tutte cose nostre, concederemmo senza meraviglia e quasi diremmo senz'onta. L'agricoltura ed il commercio v'erano in qualche fiore. Moltissime valli erano oggimai tramutate in risaje. Ma gelsi vestivano il piano, il dissodare divenne smania; fu esteso alla regione montana, e si tagliarono i boschi senza moderazione, ció che con danno economico ci costrinse a dipendere in parte dal Tirolo per iegnami d'opera e da fuoco, e non fo certo estraneo a gnalche mutazione climatologica ed alle rovine apportate dall'Adige e dai torrenti alpini; abbenchè, se diamo un'occhiata alle crònache antiche, troviamo stranezze atmosferiche 17, grandini desolatrici ed alluvioni tante e tali, da farci sospettare assai sulla ginstezza di questa querela. La necessità delle puledre per la trebbiatora del riso, introdussesni Veronese le razze de' cavalli, se ne aveano 16 15, che soddisfatti i bisogni dell' opere e quelli del Insso, formavano ancora oggetto di traffico.

IS Del 1786 e 1778 e il mo dec esite statistiche di Verona, lituriario dal secretole. Con e Cavationi e differende sia d'arcinicipent, avti e commercia. Per escupilimo che nel 1786 non viera nessua calis; uno cel 1778. Sopra 35 mila saice, soli 650 nel 1784, e 673 nel 1718. Con ma avtone cattata in hendiere; e a lorse seccera servizione melli infrittali di cavili e l'elemento de Centrenii. Per escupita a Statis Maria in Organo qual menzicieno sonaventi un compana perchi pi puerci vi andesserva a perche in historiare, e la compana perchi parci vi andesserva a perche in historiare, e la compana perchi parci vi andesserva a perche in historiare, e la compana perchi parci vi andesserva a perche in historiar, e la compana perchi parci vi andesserva a perche in historiar, e la compana perchi parci vi andesserva a perche in historiar, e la compana perchi parci vi andesserva perche in historiar, e la compana perchi parci vi anticipati del 1786. Per se del 1794.

L'occarinta agraria sorta sel 19%, el 73 campala la excarinta di agricolriare, commercio de est', giordi, dimidi conspili il magistro de l'esti sciulo
con scrillors del 36 agrile 1715 è fa resi bote per aver elless all'acciquenció celle validcon scrillors del 36 agrile 1715 è fa resi bote per aver elless all'acciquenció celle validcon sugernio de la conspirata de l'esta de l'esta de l'esta del l'esta del confuncione del 36 agrile 1715 è fa resi bote per el conspirata
con sugernio l'asso di varie sego, introdello neural graceri, atodito la merchità del
conspirata del proprieta su lasporations de conocciona derectivo del derirenio. Esse magnitaria
esconità cue il l'argricirio Zecorio Delli, del quile conocciona il posso sol lavo de set,
lergi mentigical listone all'agricionera con dello pressio.

## 17 Vedi Zagata e Rizzoni ap, Biancol.

18 Di queste 16 razze, 12 apparienevano a'signori vermesi, 4 a'palrizi veneziani. Il uumero dello cavalle fattore ascendeva a 450, quello degli anni di riquella, detraendo

L'industria cittalina, oltre versare su quanto tocca immediati bisogni, volgerasi al lavoro di materie prime, che entravano in commercio. Nel 1770 si contavano 178 telaj di panalinaj; 184 filiatoj a nano e ad acqua; 256 telaj di seta e bavella; 62 di lino e cotone; 104 da tela, 80, nel di pila, ed altrettante nei sobborghi; 23 copitaj ad uso mole, segbe, mangani, torchi da uliva, e 7 nei sobborghi. Fra l'altre creazioni dell'industria, mandavasi fuori marmi lavorati e puliti, intagli e dorature; le carrozze di gala aversano piauso e continue ricerche da Vicenza, Mantora, Padova, Udino e Brestia, la prezzo di 1410 in 1300 dienzi).

La popolazione della città, secondo le memorie statistiche donde abbiamo atinito queste notizie, avera già raggianto la cifra dimezzata pel gran contagio, e di poco era lontano dalla presente; ma ben era al disotto quella del territorio.

Questo, senza Cologna e con Peschiera, nel 1770 ripartivasi in 226 paesi e dipendenze, constava di 31,511 famiglie. Uomini 89,513 dei quali 38,820 agricoltori, pel resto negozianti,

bottegaj, artigiani, braccianti; e preti 4,092 frati e monache 200 donne 84,155

174,990

In città, senza i militari, coi sette sobborghi, ripartita in 54 parrocchie

yreti 648 frati, monache, 4813 comunità israelitica 905 sobborghi 8844

53,087

Nel territorio v'avea 16 ospedali, nei sobborghi 2; in città fra ospedali ed altre case di beneficenza 7, che ricettavano incirca 600 malati od impotenti a lavorare.

gli occorreali per la conservazione delle razze, 250; un centinajo di questi passava alle scuderie cittadine, il resto al mercati di Rovigo al prezzo medio di bavare 40.

Nella città erano alla fine del secolo, 20 case che trattenevaco 3 o 6 pariglie, 6 due. 34 une. La massima parle di razze contrali. I rovesci del 97 accieniarono le razze; s'introdussero cavalli esteri per le carrozze e macchine per la trebbla; ne tolsero il rifacimento ed ora ne avantano due sole.

Illustraz. del L. V. Vol. IV.

Nessuna pressione da parte della Signoria; mitissime le imposte, benevoii imagistraii messi cost. Verona erri signardata la prima città di terraferma, e già ila tempo il senato, acambiando la vecchia bandiera, avva mandato un'altra con trapunto l'edigio, Pervona fédiri; ripetato in tavola di bronza, collocata nella loggia del consiglio, dove mutila degli stammi vedesi ancora, collocata nella loggia del consiglio, dove mutila degli.

Con tutto ciò non si era ossequenti alla cieca del potere costituito; deidieri o hisogni rampollarano, si sentirano e si esprimerano, e già il Maffei avera arrischiato uno scritto sulla riforma della Repubblica; qualche altro si era uscito dappoi, ma tendevano a migliorare non a distraggera. Le dottiros sostili i rosga centramo lottamente; segucia campo pochi e ritenuti; e dirennero anche meno quando, a ragione od a torto, si credettero genifici di orribili fatti.

Sì fatto era lo stato materiale e morale di Verona alla fine del secolo. allorche giunsero i rumori delle novità francesi, incalzantisi come i fiotti della marea, e divenendo sempre più fosche, e dietro a quelle, minaccie ed armi (1796). Provocate dal contegno d'alcnne potenze italiane, inanimite dalla fiacchezza di altre, agevolate dalla disunione di tutte, erano già in Lombardia sotto Bnonaparte; con qual intendimento e con qual animo verso la Repubblica, tutti lo sanno; ma il Direttorio ed il suo generale si mostravano irati a Verona, a cui apponevano, stolta e mendace accusa, di reputarsi capitale del reamo di Francia: e questo perchè il senato aveva permesso al fuggiasco fratello di Luigi XVI di fissarvi dimora (1791). Sebbene il conte di Lilla, per l'accertata morte del nipote, prendesse titolo di re, viveva modesto, ritiratissimo, attorniato da scarsa emigrazione, nè dai cittadini ebbc che segni del rispetto che ispira una grande sventura; molto meno entrarono a parte de' suoi maneggi colle potenze ostili alla Francia. Atteso poi le proteste del Direttorio, Verona accomiató Luigi, che n'ebbe grave corruccio; ed al marchese Carlotti incaricato della missione rispose: • Io partirò, ma esigo duc condizioni; che mi si presenti il libro d'oro dov'è scritta la mia famiglia, per cancellarno il nome di mia mano; e che mi si renda l'armadura della quale Enrico IV ha fatto dono alla repubblica » (aprile 1796) 19. Frat-

10 Chi wal scriber uno State comicai dallo stiller coi costragerio al still circi glincheria La Serviciania devette moltrarie la sui dobienta con vary procedimenti, e massine cel non ourse di fira place quell'ospitalità, che par cesa avea sempe adoprata l'adicialismo en il dover dire a Luigi NIII de se si nidament. L'a speliono il servicario Gradenijo a Versus perchi trovasse percosa oppotana alla dura induscità. Previdi da chi il suscione di servici di scribi di suscione di servici pie servici percona di servici di servici di servici que sono di l'especia servizio pie di simbio di servici di servici di servici di servici di servici di servici di servizio di servi

uanto la guerra giunne alle porte, e prima che l'improvido senato, mai conoscente i tempi, e circuito di traditori che celatzao il vroe conosigliavano il peggio, pure credesse alla guerra, fa il Piemonte battuto, Mitano occupata; gii stati di terralferma a deara del Mincio invasi, Perchiera Que maggio i abbandanta dall'austrico Liptai ad Angerau, come un'apera borgata "j. Buonaparte vi sopraggiunase, ed in una delle sue artificiose escane colorara di vituperi il comandante veneziano, e uninacciava di voler mettere in fiamme Verona, e, se si attentasso far opposizione alla sua marcia, di voler ridutre i Veneti all'albisso delle miseris; da nomo di parola vi è riuscito abbastanza. Entrarono i Francesi nella contentata città il 1.º giugno 1706, contro le dichiarazioni occuparono le porte, i catelli, i ponti, spiegnado le loro inegne, predando il materiale da guerra, esigendo si alloudanassero gli Schiavoni, e al ogni rimostranza o que-reta minaccionia scatleggio e losso.

La caduta di Mantova (febbrajo 1797), assicurata dalla vittoria di Rivoli, metteva Buonaparte in grado di proseguire inseguendo gli Austriaci, e nello stesso tempo a' suoi agenti di spiegare con più larghezza i spoi piani a danni della Repubblica. Ma la riazione scoppia nelle valli bresciane, e sulle riviere del Garda, le cui popolazioni, comandate dai nobili fedeli, si cimentavano male armate e sole a difender il paese, e facendosi manifesto ognor più che i Francesi e gli aderenti loro apparecchiavano (come a Bergamo, Brescia, Crema, Saló e Desenzano) un movimento per toglier Verona alla Signoria, ingrossarono sotto quella con bando armate: e gli animi già irritati e gonfi per le prepotenze e per le crudeli estorsioni de' Francesi, più s'esaltavano; sacerdoti, monaci, nobih, col grido, nin che mai popolare, di San Marco, coll'annoverare gli eccessi ed i pericoli, spingevano a disperati partiti; frequenti uccisioni si erano commesse nel territorio d'una parte e dell'altra; risse ed uccisioni al di dentro; ogni cosa faceva presagire una catastrofe, quando, per incutere spavento, o per accelerare lo scoppio, i cannoni francesi comincia-

Piu aubuval i rimperent e i prani dophi del pretendrale, in induse a caractire d'arredites seruit, celtula il Francia illa rivola, e con de hio appelio, e son giusificasione, alla domanda della sua partena: e polè readerne persuso anche l'invitato di la piblicare, che era quel un'il Marcatre, che poi dimoné tre natia ila Cona, e edicide a n'unperiante ristimo. Faito è che il coste di Lilla si rassegnò a partire: e Mascriary, prapretatudo che non doves pertire, e che a monesti il l'ipristro derirchio di pretendente arrebbe corenzato, gli shorab 2000 steriline pel visugio, il coste, divenuto re, nominò ex-

<sup>20</sup> Prechiera non poteva esser in uno stato più deplorabilo: artiglicria smootata; (40 libbre di polvere estitiva; fortificazioni in disordine; non v'ora neppare un' insegoa che ne chiarisso il sovrano i (rapporto del col. Carrara); sotto il leono della porta orientale era scolpito: Ne stimutes: Veneli ceu leo in hoste vigena.

fragore il popolo credo cho Balland voglia dar corso alle promesse di Buonaparte, ricantate le mille volte, di incendiar Verona; cambiavasene in un momento l'aspetto, perchè vi scoppiava una rabbia, un gridare, nn correre contro i Francesi, un martellar di campana continuo, precipitoso, che aumentava la febbre ed il tamplto, ed ogni via, ogni piazza era fanestata da scene di ferro e di sangue. Occupato a forza dal conto Emili e dal Nogarola, accorsi con bande armate del territorio, le porte di San Zeno e di San Giorgio, s'accrebbe coi soccorsi l'ardimento; al quale davano esca le prediche di frà Luigi Colloredo, che preso a testo l'adagio Patientia lesa fit furor, con infocate parole ed eccitamenti replicati aumentava la rabbia. I castelli stessi sembravano insufficente riparo. Ma rapidi nunzi avevano chiamato Kilmaino da Mantova; Chabran era già arrivato sotto la porta di San Zeno; la tregua di Judemburgo lasciava libero Buenaparte, onde risolsero i proveditori di venire a parlamento con Chabran. Ma il popolo che da cinque giorni sosteneva una lotta spaventosa, mentre pur tutto lo diceva perduto, non volle saperne di deporre le armi. Intanto i soccorsi francesi anmentavano, e Lahoz battute le bande campagnuole, stringeva la città. Le pratiche si rannodarono dai proveditori straordinari Giovanelli ed Erizzo, che, pure cedendo, cercavano farlo con decoro di forme e procacciare con patto la salvezza materiale della città, e sempre salvo il principio della sovrapità veneta. I comandanti francesi rifintarono gli articoli ed inviarono preliminari che recavano: consegna delle porte e posti in città ai Francesi, consegna dei prigionieri, abbandono delle artiglierie e munizioni da gnerra; sedici ostaggi nominati da passarsi in castello; se uscisse un sol abitante da Verona si intenderebbe rotto il trattato. Kilmaine detterebbe il resto; erano firmati Balland generale di divisione e Landrieux capo dello stato maggiore. I proveditori dall'un canto violentati dalla necessità e vedendo dall'altro che i preliminari equivalevano ad una resa a discrezione, nel tirmare apposero una nota mettendo sotto la salvaguardia della generosità franceso le vite e le proprietà dei Veronesi. Ma Kilmaine sopraggiunto non solo cassò l'articolo finale, ma esacerbó gli altri o rispedì mutato il preliminare in questa maniera:

· Armata d'Italia. Dal quartiere generale della cittadella di Verona, 5 florile alle ore 5 dopo mezzogiorno. Anno V della repubblica francese ecc. Dietro l'adesione del governatore di Verona allo condizioni preliminari

<sup>21</sup> È positivo, contro quanto dice il Bolta, con moltissimi de' Francesi, e consta dal rapporto del proveditore Giuseppe Giovanelli (Cappellarri, Storia di Venezia I. I c. m); scendo anche le asserzioni de' nostri vecchi.

che gli furono imposte oggidì, è stato convenuto ciò che segue per la loro esecnzione.

Tutti i Francesi usciranno fra mezzanotte e due ore per la porta di San Zeno scortati dalla truppa veneta, che rientrerà poscia in città.

Gli ostaggi si consegneranno ultimi e con essi i proveditori che saranno accompagnati dalla metà della veneta guarnigione tanto cavalleria che infanteria che deporrà le armi e rientrerà nel campo francese.

L'arrivo dei proveditori e degli ostaggi sarà annunciato da un trombetta mezz'ora prima.

Gli ostaggi sono i proveditori Giovanelli ed Erizzo; Giuliari, Emilj, il vescovo, Maffei, quattro fratelli Miniscalchi, Filiberti, due fratelli Carlotti, Sanfermo e Garavetta.

Se non fosse possibile trovar i signori Maffei e Miniscalchi sara loro rimpiazzato egnal numero de' principali abitanti della città.

I parsani evacueranno la città a piedi avanti 9 ore della sera di domani 6 corrente (s. r.) lasciandovi fucili e munizioni.

Si previene, che si fara fuoco sopra ogni carrozza, uomo o cavallo o convoglio qualunque escisse dalla città fino a nuovo ordine.

Convenuto che il governatore aderirà a tutti i mezzi che sono in suo potere per rimettere tutte le armi della piazza, fucili, materiali d'artiglieria e manizioni si da guerra che da bocca all'armata francese, e che gli cedera la porta di San Zeno sabito dopo l'ascita dei paesani.

Per facilitare l'esecuzione dei presenti articoli vi sarà sospensione fino domani alle 9 della sera. Kilmaine, generale divisionario comandante i paesi conquistati in Italia.

L'arroganza e l'iniquist delle pretensioni nel generale d'nna potenza che dicevasi tattora suica di Venezia erano ribattanti e perció i venezi rappresentanti trovarono doversi non firmarie; abbandonarono la città al provedictor ordinari onda e na facesero il meno pergio, e si altontantarono; citò che pol diede luogo all'impudenza dei nemici di gridar all'infranta caniolazione.

Questi farono i sanguinosi funerali che rese al-leone di San Marco. Le pasque reronezi (costi fu chianato il movimento), vennero lostate e vitaperato a vicenda <sup>22</sup>. Lasciando stare gli eccessi (inevitabili al proromper di tante ire, esagerati dagli scrittori, non solo dagli infranciosati, ma anche dal Botta, ed pi quali fanno contrapposto alemi tratti di generosità

<sup>2</sup>º Thiers, in quella magnifica apologia della forza e del successo, racconta i fatti della Venezia e nostri specialmente con un'ingenuità edificante, quale avrebbe avulo un contemporance entusiasta o prezzolato da Buonaparte. Tra l'altre amenità ei non manca di chiamar Verona rebelle!

insigne), troviamo quella sollevazione prodotta da na senso prazio, il quia, e più esteso e più formanta, svrebbe risparmini motti mai il "Italia" accelerato il suo risorgimento: l'avversione al dominio straniero. E nesso versi condonanto fra quandi credono leglittimiti assolate a perpetna il diritto delle nazioni a tutelare o conquistare la propria indiorendenza.

Entrati i Franceai in Verona (24 april-), cominciossi coi appliaj, Il franceacano Colleredo, i cossi fassii e Verita, chairi ed egregi; Malenza, che ce' suoi fagli era stato tra più caldi agiatori, furone fucilati; dierce loro sitti di miora nome; e fi al firneipio della rocalta; ai requisirone le armi; seguivano minaccio erndeli e fatti peggiori; fa espilato il Monte di pieta, dove, oltre ai pegni ordinari ed alle doti, s'erano accumulati depositi in effetti de denaro per aviore ingene, che il Botta fa saccadera a 50 milioni. La città fu multata in 20,000 accebini, tassa di guerra, piò 50 mila pei soldati dei castelli; poi ai dineninzargi di opedali; i soldati, si-privati, poi cavalli, vestiti, indi si vollero gli ori e gli argenti delle chiese di nifine collezioni, dipinti, bronzi, marmi, amnoscriti che furono predati e invisti a Parigi; ma non tutti, perche la rapacità degli agenti inferiori emalvas gioriosamente quotto di cie appli.

In mezzo a tali sciagnre, i fautori della mutazione con gran scialo di arringhe e di insegne recitavano da padroni ; scalpellarono insegne e memorie del passato; infine il 7 maggio piantossi l'albero della libertà nella terra funestata e deserta a segno da movere a compassione Augerau I Darò così sei mesi, tra questo Buonaparte conchiuso il mercato a Campoformio (14 ottobre 4797) se ne ritornava a Milano; giunte a Verona, interrogato delle sorti veneziane dal De-Angeli, presidente del governo, rispondeva « che Verona era ccdnta all'Anstria ». Allora il presidente: « perchè non lasciarei ai Veneziani, e dopo tante promesse venderci all'Austria? » Rispondeva il capitano con vile ironia: « Ebbene difendetevi ». « Vattene, (gridogli De-Angeli) traditore, sgombra da queste terre, rendici le armi che ci hai tolte, e ci difenderemo ». Taceva il generale a tale rincalzata attonito, e si ritirava, non vergognoso ma avvilito, in altra camera : spargevasi intento il grido, la città empivasi di dolore, di trepidazione e di spavento. Udiva le grida disperate il venditore; se ne partiva frettoloso per Milano (Butia). Gli Austriaci presero possesso della città nel gennajo del 98.

La provincia fu amembrats; confine orientale ne formò il fiumicialo Tione, alla destra del quale erano Cisalpini. Per poco: dacchè, lungo il 99, attesi i rovesci delle armi francesi, Mantova c Peschicra caddero in mano degli Austriaci. Al ritorno dei Francesi (1800), Bonosporte cousole, vincitore a Marego, avemmo no hombardamento francese il 30 dicembre.

an' da segnenti gli Austriaci si ritirarono ne' castelli, che si arresero dopo 10 giorni d'assedio. Le ostilici terminarono col trattato di Lundo (9 marzo 1801) in forza del quale il taleeç dell'Adige divenne confine tra l'Austria e la repubblica italiana, o Verona provò anche la casta gioja di essere divisa in de, Austriaci alla sinistra, Repubblicani alla ciata radio del mone. Si pinntarono cancelli sui ponti, dove l'istesso ferro era dipinto variamente alle due faccie. Non mancrono noje e danni. Ma del caso consolaronsi gli archeologi, imperterrita gente, che ravvisò per esso verificarsi quanto alcnini avevano sopposto fosse accaduto al tempo dei Reti e degli Euranei.

Allora foreno distrutti e guasti i fortilizi, che dalla sinistra dominano la città. Nuova guerra scoppiata del 1805, i Franceta, passto l'Adige a Castelvecchio, assalirono porta San Giorgio (18 ottobre) e foreno respinti, ma indi a pochi giorni gli Austriaci si ritirarono, e Verona entrò con tutta la Venezia a far parte del regno italico ed il suo territorio fat denominato diprimiento dell'Adige.

La storia dei heni e dei maii di Verona va rassomigliando a quella di tutte l'altre citta come la divisa i un battaglione ?. Al 4 febbrajo 1814 entrarono gli Austriani con Bellegarde, Il dipartimento mutato in provincia del veneco, la città fu sede del senato o del comando militare generale del usoro regno Lombardo-Veneto. Cominciossi a governare con mano di ferro e guanto di velluto che in un po' d' aoni stracciossi; ma che cosa frellasse nelle varie classi de'ittaldini e che cosa un penassero i padroni è chiaro da parecchi rapporti e carteggi segreti, ora pubblicati <sup>54</sup>, degli agenti governativi.

Sugi utimi mesi del 1822 Verons fu innondata dai dromedari di Madian e di Epha pel famoso congresso nel quale i potenti d'Europa fecero pompa di quanto avevano salvato nella passta procella. Era l'opera
della sunta alleanza o meglio dell'aoinna di essa il principe Metternich
di quale, piacevasi del titlo di gram ginstiaire d'Europa. La reazione
alla vasta tirannide cretta in diritto pubblico nel 15 s'era fatta sentire
con vigorosa protesta, ed i popoli soctevano sdegnosi le catene, loro imposte in nome della Santissima Trinitt. Giammai s'era veduta una tale
te tanta unione di teste coronate, di notabilità diplomatiche insieme, scientifiche e letterarie; trista cospirazione della forza e dell'intelligenza contro i diritti delle nazioni. Aremmo qua gl'imperatori d'Anstria e di
Russia, il re di Napoli, quello di Sardegna, il grandeca di Tocsana, il

<sup>93</sup> Sul bene e il male del governo italo-franco nelle provincie venete si discorse nelle Illustrazioni di Venezia e di Padova.

<sup>24</sup> Atti e carte secrete della polizia austriaca in Italia. Capolago, 1854.

principe recolitario di Svezia, il dura di Modena, la duchessa di Parma cinti di splendidi corteggi. Pei Wellington ivisita da Canningi a l'appresentar l'Inghilterra e Chalcaubriand da Villèle a mendicar per la Francia Borboniac di porturi guerra alla Spagna coditizionale, il cardinale Spina era invisito di Roma; il lumbodit accompagnava il re di Pransia... Non mancarono feste date dal municipio cui presodeva il Da Persico, adila Camera di commercio; non manco lu tridono per invocare lo Spirito Santo. Le quistioni notoriamente discusse erano: la tratta dei negri che i trafficatori di Senechi volevano interdire all'Inghiberra; la pirateria nei mari d'Africa; la quistione tra la Russia e la Porta; l'assetto d'Italia, forve della quale non obbe na parça che di cardinale Spina protesto docutto l'occupazione austriaca nel regno; la navigazione del Reno; l'im averzoicae grace, i cni legati, quantanque accolite i eraccomandati dal papa non forono pure ascoltati; e la questione spagnola che venne dato risolver alla Francia: a favore del Regnoto 71.

Volgendo l'estate del 1836 sevi il cholera, durante il quale moltissimi de' cittadini e del clero si distinsero per generosa annegaziono ed anzi tntto il vescovo Giuseppe Grasser; in addietro malviso perchè tedesco e perchè si reputava aggirato, acquistossi titolo a perpetua gratitudine dei Veronesi, che divenuti più giusti a suo riguardo, lo piansero e ribramarono. Nel 1838 passó Ferdinando imperatore, che avea cinto la corona, fu festeggiato con fredda pompa; e col plauso di speranze presto deluse. Sopraggiunse il papato di Pio IX che desto, come dapertutto, simpatie, ed aspirazioni grandi, espresse in mille forme, che significavano tutte: Viva l'Italia, via lo straniero: traducevale in un canto di fnoco, che fece il giro della penisola, il nostro Vittorio Merighi 26. La polizia da parte sna insolentiva e afogavasi su quelli che poteva ghermire. Onelli che dissero a rendere i Veronesi avversi all'Austria sieno state necessarie le atrocità dell'ultimo decennio, si mostrarono ben novellini, a non dir tutto. All'arrivo dell'arciduca Ranieri fuggiasco da Milano, scoppiò il moto del 17 marzo e l'nragano popolare si volse prima alla casa professa de' Gesuiti 27 che sparvero cautamente risparmiando a sè il soffrire, ad altri il commettere ingloriose violenze.

<sup>25</sup> Una Iapide nell'anfiteatro ricorda lo spettacolo ivi dato e l'occasione e gli intervenuti. (Chateausaland; Ds Paadt: Congrés de Vérone).

<sup>26 .</sup> Sorgl, ti scuoti, t'agita ..

<sup>27</sup> Quest'ordino, proposto da alcuai parziali, respinto datia maggioranza nel consiglio del Comunes rioret indate, se desta del l'orgonostimos vixumente fisti da moiti, assistime dat c. Pietro degli Emilj e dat com. Da Perrico, per g'interigial del podetti (Ori, prima avveno poscia troppo cederole per vanità insingnia. Ebbero i padri la chiesa di San Schustimo col (manisio comunes, di cui la cità potera quera superfez; il erresero la cana professa, più

La mattina seguente, fra gli apparecchi e l'aspettativa si pubblicava la libertà della stampa, promessa d'nna costituzione, permesso di armare la guardia e di formare una commissione civica che tenesse luogo di municipio. Noi, che a quest'ora abbiamo provato ben altre emozioni, non potremo dimenticar mai l'ebbrezza di quella giornata! Sopravengono altre notizie esagerate e confise di Vienna, di Milano, di Venezia, Si alzano gli animi a speranze maggiori, ma la cedevolezza da canto d'ogni autorità divise i pareri sul da farsi; il vicerè ne trasse profitto; piagnucolò e menti per qualche giorno, e fuggi di soppiatto in Tirolo, quando giungeva notizia che la colonna D'Aspre, formata dalle guarnigioni del Veneto da nna parte, e dall'altra Radetzky, di cui s'era già spacciata la morte, marciavano sopra Verona. Giunsero infatti; disarmossi la guardia, ed in una ai conti Pietro degli Emilj (nipote di quello fucilato dai Francesi) coltissimo e saldo patrioto, Giovanni Scopoli, già ministro dell'istruzione pubblica sotto il regno d'Italia, con quasi tutti quei della commissione civica e buon dato d'altri onorevoli cittadini, furono arrestati e portati nel castello di Salisburgo. Le fiamme di Castelnovo (12 aprile) ci mostrano che la provincia era divenuta teatro della gnerra. Il 6 maggio una ricognizione spinta fino alla borgata di Santa Lucia, cambiossi in battaglia, non senza gloria per l'armata del re, ma inutilissima. Dopo una lunga alternativa di speranze e di angoscie, vedemmo il 23 luglio partire l'armata anstriaca rifatta forte e baldanzosa ; il resto è noto e Dio voglia che gl'Italiani lo tengano ben presente alla memoria.

Durante l'unione dei poteri civile e militare, Verona fu sede del governatore che prese stanza nol palazzo Carli, ov'era prima il supremo tribunale di giustizia chiamato a Vienna.

Resistendo Venezia, un forte numero de' nostri vi accorse; altri accorsoro a Roma, e quando l'una e l'altra cadde, entrarono nello file dell'unica armata italiana, fidando di potere un giorno conquistarsi la patria.

Sopravenne il 52 colla sua lugubre sequela di processi o condanne, delle quali molte di egregi nostri concittadini; fra tutte poi dolorosa la capitale eseguita a Mantora contro il conto Carlo Montanari, che per sistadi e per generosa cooperazione alla pubblica beneficenza e per nobitati di sentire onorrari il paesa.

suntuosità presso a Sant'Antonio, la casa del noviziato riusel col mammono del loro gran protetiore il modenese duca Francesco IV, di cui l'iscrizione dedicatoria nel compluvio dice un gran bene.

Illustraz. del L. V. Vol. IV.

Nouve speranze sfavillarono nel 1839, ma arrestaronsi al confine della nostra provincia, a Villafranca. Verona restò all'Austria, da cui veniva staccata la Lombardia, e dovette soffrire i mali d'una guerra senza risolazione, e d'un governo costretto a reprimere violentomente gli infervorti desideri.

Verona ha doppia importanza strategica: domina il nasso dell'Adige e la strada pel Tirolo; perciò l'accrebbero di munizioni tutte le signorie nazionali e stranjere. Si volle renderla piazza forte di primo ordine, non solamente ristorando le vecchie fortificazioni ed agginngendovi casematte e faciliere, ma costruendo intorno, tanto sul colle come in piano, quantità di forti staecati, che incrociando i fuochi, signoreggiando gli accessi tutelano nna vasta zona di terreno attorno alla città, di cui formano una seconda cinta, costringendo, almeno in teoria, chi volesse espugnarla, a raddoppiare corpo, materiale ed operazioni d'assedio. Parecchi di questi forti furono eretti dal 35 al 46; dopo il 48 quello presso San Michele all'est, ed all'ovest i molti fra il Chievo e San Pancrazio sulla linea ove accadde il combattimento di Santa Lucia : dicono fossero in procetto, come pare quello del Cerain sul monte Pastello che gnarda la forra di Volargne ed il punto di Rivoli. Fra gli spaventi dell'ultima guerra, tardi, pare a tempo, costruirono quello a Parona, in custodia ngualmente al passo del fiume ed alla strada di Lamagna. Snl conto poi di questa non si tennero paghi, e per Valpantena resero praticabile tra i Lessini l'altra via che sbocca sopra di Ala, Nell'interno di Verona in cima al colle San Pietro, sn' raderi dell'antica, si rifece la rocca, nel cui spianato stanno appuntati cannoni contro la città, la quale in pure invasa da costruzioni militari.

Oltre le antiche e gli stabilimenti alla Vistoria, a San Francesco ed a San Cristofor (1817-18), cressero le due vastissimo ceserme, alla Catean per la funteria ed a Santa Frinità per la cavalleria; agli atessi usi congramo consenti vecchi e nuovi, chiese e palazzi; il moto ospedale capace di sodisifare a gravi esigenze, Parsonale per fonderia di camoni ed alestimento di materiale d'arranta, inferiore a la solo di Vienua, e la cavallerizza coperta in Campomarzio, finiscono di ridurre Verona ad nn filmg dei barbaria in Italia.

Ad onts della pressara materiale e morale, e dell'impoverimento sempe crescente e del guato delle migliori ristituzioni, l'indole buona e volentorosa non mancò di reagire e di operare secondo la possa. Vedemmo pertanto lo sgombro e gli seavi della milettaro, il compinento interno ed esterno della vecchia, l'erezione della nuova gran guardia; la facciata pionica di San S-bastiano, il tettoro Sociale, il pubblico matello, la rimorasione dol teatro Filarmonico, ed infine il cimitero "v, che associa alla pietà dell'intento grandicosa belleaza architettonica, e porge vasto campo anobie gara degli scalpelli. No fi niente l'edilitata privata; gli è vero che, tottone qualche stabilimento ed il gruppo de'fabbricati, che empireno gran trato della regione suburbana tra porta del Vescovo e San Mitchele, ad uso di stazione controle della ferrovia lombardo-veneta, non

23. Nei recoli di mezzo opia chieva perrocchiais seven adjacenta il suo herroo serco (Sparzad), per la temulazione chi il chiel. I recorsi si disponeno andifficiento delli chiesa; sporeno questo osser fa monociato od usurpato nache per cospicus persone; ci il chiese di chiese famiglio, condiretterio irriglioso, e comanuna d'arti videbro sportore, coi il chiese el chieser famiglio, estaberatori in riginare, comanuna d'arti videbro sportore, coi il chiese el ci chieser di chieser del chiese e conservano all'undara della crose la contratteria, Suori'ansatuno, San Fermo, traggone gran parte dello loro spettibilità notes en artitates dalla religione delle tenho. Nei 1900 fo dirises per tegre la tumationione nelle chiese e comincioni in un rivitoro perso la Trinità, cari chieser il San Bernardino per dell'averse vullo lupida communica. In installatenta il recondo.

Il 1828, per decreto civico, si cominetò nnovo elmitero nel Campomarzio esterno vicino alla porta Vittoria; elaborò li progetto l'architetto Giuseppe Barbieri, sopra un'area di 73,060 52 metri quadrati, compresi gli scomparti pei bambini, pei militari, per gli acatolici. Il campo principale è circoscritto in quadro da uno stilobate sul quaie si svolgono per 800 metri le gallerie (colomburf) coi depositi mortuari, de' quali si attinse l'idea datte romane catacombe ; mentre l'ambulacro interno è ornato da peristile, I cui 200 spezi intercoluuni, sono destinati all'erezione dei mausolei famigliari. Ciascuna di queste grandi linee è interrotta al mezzo da quattro corpi cospicul, diversi per interno scompurto ma uguali nell'esterno, formati da triplice fila di cologne doriche canalate, che sostengono trabcazioni con metope, cel il timpano tutto di greca purezza ricordante le inevitabili forme del Partenone. Uno serve d'logresso, ed ha perciò doppia fronte, i doe laterali sono destinati a riceltarvi gli uomini illustri ed i benefattori della patria; in prospetto all'ingresso è la chiesa, rotonda e sormontata da eupola sferica. Per linee ed esecuzione n'è ammirando il sotterraneo che volevasi destinare ad ossario. Tutto il cimitero può secondo i calcoli contenere 33,000 cadaveri prima di venire alla esumazione. Comunque si voglia pensare elrea l'appropriazione dell'architettora classica e degli scomparti simmelrici a cimitero, non temiamo di asserire che il nostre, per esattezza di stile, per unità rigoresa di concetto a per meditato aviluppo di parti devasi annoverare fra i primi. Compito costerà 2 milioni (m. c.) al Comune, che viene in parle rifuso coll'alienazione delle edicate, e dei depositi.

I moonmeoti oggimsi anmerosi ei offrono opere di Ferrari, Fracearoli, Puttinati, passi, Concont.

La enstedia del ricinto a l'uffiziatura della chiesa (consacrata sino dal 1844) con avveduto a pio presiero vennero affidata al Muori Osservanti ; così religione ed arte si associaco ad attenorar l'orror della tomba.

nossiamo annoverare cosa che meriti il confronto colle fastose moli dei secoli XVI e XVII, ma invece ne abbiamo la quantità, onde parecchie vie si presentano rinnovate, altre notevolmente mulate; e sovente con qualche ricercatezza di decorazione e di ornamenti in marmo e ferro. Il più notevole miglioramento venne recato nella sistemazione delle vie, delle p'azze: Ci consta che in Verona piazze l'astricate si aveano fino dal secolo VIII 19; che alcani miglioramenti ci aveano recato Azzo d' Este ed Ezelino da Romano; che Autonio della Scala avea fatto levare incombri nella piazza dell'Erbe, pontili attraverso le vie e gneste qua e la ammattonare, e lo statuto contiene parecchi ordini sull'acciottolare, mantenere e sorvegliare le strade; contuttoció al principio del secolo scorso la loro sconcezza ed abbandono strapparono le più acerbo parole a Scipione Maffei; non però senza frutto. Qualche altro miglioramento fu introdotto negli ultimi tempi della Repubblica e sotto il regno italico; ma è dovuta al podestà Da Persico (1817-23) la precipna lode d'avere in ciò trasformato Verona, proscrivendo le enormi tettoje che sporgevano sopra le botteglie, e l'aprirsi delle loro imposte contro la strada, facendo abbattere casipole parassite adossato ai ponti Nuovo e della Pietra, ed in altri spazi, aperta la via dell'Orto botanico, lastricata la via Nuova, selciate le principali. S'ebbero successivamente lastricate le piazze de' Signori e delle Erbe; nel decennio che fu podestà il conte Orti (1838-48), venne demolito un grappo d'abitazioni sulla piazza di San Zeno, aperta la comunicazione e gittato un ponte spll'Adigetto tra la via del Ricovero e quella del Teatro; estesa la riforma delle strade, con buoni marciapiedi, gallerie per l'acque, trottatoi, e tra totte ricorderemo la strada con parapetto al lung'Adige della Vittoria, e la sistemazione della piazza Bra fatta in modo che restasse scoperto l'abbassamento dell'anfiteatro. La reggenza del marchese Ottavio Canossa, tuttochè intenta a migliorare lo stato economico del Comune, va lodato per sollecita cara in risarcire opere antiche, in provedero ad un punto troppo importante di pulitezza pubblica, in estendere ai luozhi sinora trasandati la sistemazione delle strade; e se non fossero sopraggiunti miseri tempi, ne avremmo nuovo comodo ed ornamento nel ponte di ferro sull'Adige, come già si ebbe per concorso del municipio il doppio accesso sopra il ponte della ferrovia sul disegno dell'architetto Amai e col dispendio di tre milioni, costraito romanamente.

Nel 4845 cominciossi l'illuminazione a gas, le cui fiamme oggidi sone

<sup>29</sup> Pinica mira siernula lapidibus.

estese a tutta la città, con bracciali e candelabri eleganti, lavoro in gran parte di nostrali officine 30.

La beneficenza pubblica in questo mezzo secolo, oltre aver dato incromento alle case degli esposti e della Misericordia eresse la casa del Ricovero e la civica casa d'industria all'intento di togliere l'accattonaggio; si raccolgon nella prima i poveri inetti al lavoro, ed i giovani poveri d'ambo i sessi senza parenti nè appoggio, che vengono alimentati, vestiti, istruiti nelle arti e mestieri secondo le forze e le idoneità; nella seconda, provvido istituto disciplinare, si allogano specialmente quelli, che per ozio volontario e per fama pregiudicata rendonsi pericolosi, e son occupati in travagli che tornano a lor vantaggio e a servigio del Comune da cui ricevono alimento; prosperò sotto l'onoraria direzione del tanto benemerito Montanari, impiccato dal-1 l'Austria, Ebbero vita parimenti l'orfanotrofio femminile, l'ospizio dei Fatebene-fratelli; i presepi de' bambini lattanti, gli asili per l'adolescenza, ripartiti in varie case per agevolare il concorso, frutto di offerte pubbliche e delle cure assidue di cittadini e sacerdoti, tra' quali è giustizia ricordare il professore abate Zecchini, Rinnovossi nel 1825 il Monte di pietà, chiuso dopo la rapina francese. L'abate Próvolo assistito dai signori Macstrelli e Carnesali, aprì e dotò l'istituto dei sordo-muti (1830) specialmente poveri, che vengono ammaestrati col metodo fonetico, il quale presenta il vantaggio grandissimo di metterti in corrispondenza con chi si voglia : ed il sacerdote Nicola Mazza apri istituto maschile a San Carlo, accogliendo giovani d'ingegno distinto che per mancanza di mezzi non potrebber progredire negli studi. Li forzisce d'alloggio e vitto, e gli avvia liberalmente al sacerdozio, agli studi universitari ed accademici; ed un altro per le giovani che vengono ammaestrate in svariati lavori, ed impulso non lieve alla civica industria, poichè le sete tratte, lavorate e tinto là dentro, i ricami in bianco, seta ed oro, i fiori artifiziali, premiati sovente dalla nostra accademia, rivaleggiano coi più squisiti lavori di Francia. Nell'una e nell'altra di queste case, s'accolsero giovani negri, tolti ai turpi mercati d'Oriente, educati nelle arti prime, nella lingua, e destinati a propagare nel centro dell' Africa civiltà e religione. E quali mezzi possede quest'nomo meraviglioso? Instanchevole volere sorretto dalla fede nella Providenza e secondato da chi si pregia di rappresentarla in terra.

Lasciando altri istituti, d'indole affatto privata, la società pio-filarmonica, quella del mutuo soccorso dei medici, l'altra per gl'infortuni agresti, tentativi d'una società di credito fondiario e del monte-sete, mostrano

<sup>... 30</sup> Nel 1895 si era sistemata l'illuminazione notturna a olio. L'officina per l'apparecchio del gra-i-dippene fuori di porta Vittoria contiene 4 gracometri, 8 forni, cpu 7 storte ciacuno; sufficienti per alimentare 8000 glamme.

come avii fra noi quello spirito il associazione che solo in un avvenire non lontano potrà ristorare i danni ed assicurare la prosperità del paese. Parimente franto di questo grande principio d'associazione applicato all'industria, alle arti, allo scopo di accomunare i lumi ed estendere i progressi è dovuta la provinciale esposizione (1868-37) tenntasi nel palazzo Sammichiano alla Vittoria, divennto cirico per testamento del conte Alesandro Pompei. L'accademia aggrafia, quella di giutra e socilura, ia cumera di commercio providamente sorretta dal manicipio amplianio il programma delle loro apeciali esposizioni, convennero fonderle in una sola, e veramente, maigrado l'angustia di tempo e dei tempi, rinact tale da porgere l'idea più vantaggiosa delle molteplici industrie, della valentia artistica e dei progressi aggrodi del montro paese il

Al movimento delle industric e più delle arti non ando disginato l'insidelettuale cdi il letterario; che se la circostraze cumbiste no perameci emalore i padri nelle suntanose raccolte, nose è meno plassibile lo zelo, onde molti tra gii aranzi del passato sperpero, con nobile intendimento si accinsero all'incetta di quanto più da vicino rigurarda il passe nel anoi molteplici apetti. Si accrebbero quindi per varyi modil le raccolte scientifiche dell'accademia agraria; rinnovasi quella de petrettati del Botos in casa Cazola; modelli pregarolissimi attinenti alla flora ed alla fanna fassile seguatamente del Veronese radano il professore Massalongo; il conte Preguos un tesore septorato da lni medesimo, d'opere, scritti, strampe relatire a Verona; l'abato ficiliari, degos degli illustri soni, tata le operes atampate in Verona, o da Veronesi con utile della storia tipografica e della patria letteratura.

La civica biblioteca s'accrebbe delle due Ginnflippi ed Orti, e le stanze della Società Letteraria, iniziatasi nel 1889, offrono al fiere de' cittadini ed ai forastieri 12,000 volumi e 70 fra giornali ed opero periodiche le più varie e reputate, in quanto le perantet l'irragionesvale sofiticheza di certi governanti quiubus non est intellectus.

<sup>31</sup> Vrdi Atti dell'esposizione provinciale veronese ecc. Dell'opere d'arte riferì il G. G. Catterinetti (Specola d'Italia n. 1, a. 2). Larghi consi intorno la nostra esposizione fene l'autore delle lettere vulla Bercelana nel Cresucolo 1887.

## XIII.

## Uomini illustri nelle arti, scienze e lettere dal secolo XV al XIX '.

Quattro distinte fasi toccarono l'arti del disegno e della parola in Italia. lungo i secoli scorsi: transizione, secolo d'oro, decadenza, rinnovamento ed in tutte si pel novero degli eccellenti come per merito loro va distinta Verona.

Egil è un errore storico e filosofico insieme pensare che il rivolgimento accadito nell'architetura nel secolo XV derivasse da canse istantanee, mentre fu tradormazione lenta e nel suoi passi non sempre definibile. Notammo come anche nei secoli addietto non venissero pinamente abbandonati nè l'arco a tutto acito, ne l'aderezza alle forme antiche. Alla porta della cattedrale ed a San Zeno si hanno capitelli che, sebbena l'accessione della cattedrale ed a San Zeno si hanno capitelli che, sebbena pilastrini con bassi rilievi di gusto decisamente romano. Chi seserza poli il monumento di Cansignorio non avra mestieri di lungo estame per accorgersi come in esso le linee e le modanature orizontali ed i loro aggetti si accrescano, e mentre arciggia cogli altri, in molte particolarità se ne distacchi. Da questo al palazzo del consigito (1375-1462), la rivoluzione si inizia e si compie. Fa quello tempo di sconvolgimenti per Verona, e

Il II Mulfi deplora, ed a ragione, una cobale incuria che elibero i Veronesi nel meltere in chipro i pregi e nel raccogliero le memorie degli artisti d'altiri valni ioro, dal che venue che di molti pur meritevoli, il nome sia rimasto quasi ignolo, e di altiri le scarse soltizie e non sempre esalte si deggiano cercar sopra estranci autori.

Sorgeoll ed i i possoo situigere oquitiosi su questo argometo soosi O. Pavvrs ocis the vivis ithatrivity. J. Rezzus, Jackulus scriptorum correcensium; Navrs ocis Fer. Illus p. n. loces degli eritlori, ocilo p. n. degli articii; Diaccoux, O'conoca eco; v. n. p. n.; De. Nono, Visi ad pittori ericorienții, Provocaror, Zeoly; Fansaco, Ecostreiri degli tilustri ecclesiarici veronas; Savaz, Cermor Vaza, Biogri Gibranie de streiri degli tilustri ecclesiarici veronas; Savaz, Cermor Vaza, Diogri Gibranie de streiri degli tilustri ecclesiarici veronas; Savaz, Cermor Vaza, Diogri Gibranie de streiri del tilustri ecclesiarici veronas; Savaz, Cermor Vaza, Diogri Gibranie de streiri del vaza, Losa, Savaza, Maccana; per la letteraria e scientifica Tasaosco Marcocarus, Fanna, Ananza, Ossaya. non possiamo seguirla se non in alcune porte di abitazioni private, in qualche altare e più nei fondi architettonici che s'incominciarono ad introdurre nei dipinti di Stefano da Zevio e del Pisanello. Uno de' primi e più validi a determinarla fu frà Giocondo (144?-1519) architetto militare, civile, idraulico, filologo ed archeologo. Del merito letterario di lui fanno fede, oltre alle testimonianze de' contemporanei, la sua raccolta di iscrizioni, ammirata dal Panvinio e da Grutero 2; le accuratissime edizioni da lui corrette ed illustrate di Plinio, Frontino, Cesare, Giulio Ossequente, Vittore, Catone e sopratnito di Vitruvio. Appartenne all'accademia Aldina in Venezia, dove non parlavasi che greco. Fu chiamato dalla Repubblica a proteggere la l'aguna contro le invadenti ghiaje trascinate dal Brenta, a sostenere l'opere di Treviso, stretta dall'armi della Lega, a regolar il corso del Piave. Amante dell'antichità, studiò le forme elementari di quell'architettura e le riprodusse non servilmente. Invitato in Francia da Luigi XII, v'introdusse il gusto italiano, ed architettovvi un nonte sulla Senna ; in Verona abbiamo di lui la loggia del consiglio, la porta del Vescovado, tipo del genere giocondiano ; succedette al Bramante nella direzione della basilica vaticana. Morì piamente a Soave; non a torto il Vasari attribuisce a frà Giocondo ed al suo contemporaneo Giovanni Falconetto (m. 1534) . pittore ed architetto, l'impulso efficace dato all'arti del disegno, onde a Verona fioriron uomini eccellenti, . per cui l'altre parti devono essere perpetuamente obbligate a' Veronesi, nella cui patria nacquero i tre eccellentissimi architetti ».

Il terzo fa Michele Szamnicheli (1483-1539), il quale ebbe occisione di modarrasi novatore e sommo nell'archicturus militare, cirile e religiosa. Sono rinomate lo fortificazioni ch'ei fece in servizio
della Repubblica a Candia, a Zara, al Lido ed a Verona. Trasse l'architetura civile compiutamente alle forme romane, adatandola alle nouve esigenze. Quanta differenza reale tra una chiesa ed un tempio antico, tra un
plazzo nostro ed uno romano, abbenché presention colonne e trabezzioni di
identità prefetta! Samnicheli pel suo tempo, originale nel concetto e nella
distribuzione delle masse, meditto nell'uno degli ordia, nelle combina-

2 Guglielmo da Pastrengo era stato il primo a raccorre e far caso delle l'apida' ancione del fine discondio il primo al applicarvi la critica, onde Poliziano netriera... rediecelarisi autem qua muperime cel Laurendium Medicem Jucundus micri, ri remus, opinor, distorum monimentorumque exterus supra mortales cetarca, non dilligentarimus solma sel cima mica controversia perillismissa, ecc.

5 Seguo il Temanza; altri disso due, in base del famoso distico del Sannazaro: Jucundus, geminum imposuit tibi Sequana, pontem-Yunc tu jure potes dicere pontificem. zioni elementari. Caratteri generali delle sne opere sono semplicità e ro-

bustezza, ma in alcune, come il peristilo, l'altar maggiore del Dnomo e nella cappella Pellegrini, attinse l'attica eleganza. Ideò ragionata decorazione alle porte rettangole, lasciandone bel modello nella casa che contendono abitazione di lui. Morì in patria e giace in San Tommaso. La famiglia di Michele fu una vera scuola. Giovanni suo padre e Bartolomeo suo zio. erano stati bnoni architetti ed a lui maestri nell'arte : Girolamo Sammicheli suo nipote e scolaro, servì parimente la Repubblica. Di questo il co-



Michele Sammicheli.

ganto Luigi Bragoni coi figli, che ebbero mano a compir molte opere di Michele (Vasun), empirano il secolo XVI, a' quali devesi aggiungere il Cartoni, autore della gran Guardis e del palazzo Pellegrini (f) a San Benedetto, che per grandiosatà di forme e per l'atteggarai dello stile furono affermati del Sammicheli; ma si oppongono le date, e gli esperti vi ravvisano a'cune precbe accennanti la decadelia; che si avanara:

La scrola verosese non abbandonossi alle anormalità dei miche langineschi e molto meno alle bologaesi, decché degli edifiz più notabili is
quello stile i disegni ci vennero dal di finori, e sono il palazzo Maffei
(Yedi la figura qui distrovi) in piszza delle Erbe (1668), dignoto, la facciata e la chiesa degli Scalizi intente per vaghezza di marmi (1668), di
Giuseppo Pozzi frate scalto, e la ricca mole dell'altar maggiore in San
Schatiano di Andrea Pozzi gentita. Non è già che l'arto qui non pagasse pure il suo tributo al delirio dominante, no, ma certe colonne bistorte, certe cornici convalue non si veggnon fra no is en oni no pere di
liere conto, scarse e dentro confini tollerandi. Eccentrica fantasia è la
porta certa da' hombardieri della città nel cortic del tribunale (1657),
in cui Giuseppo Miglioranzi pose piedetallo i tamburi, colonne de
cannoni, sopraoranto mortaj colle relatire palle, caricando il tutto d'emblemi e di strumenti generacchi; un sonetto dell'Aclilisi petrificatel ma
belimi e di strumenti generacchi; un sonetto dell'Aclilisi petrificatel ma



Palazzo Maffei.

è sola. Ben altra idea ci porgono dell'arte nostra il seminario, cominciato dal vescovo Barbarigo (1678) sal disegno del Perini; il cortile della dogana (\*Petili in figura qui contro), opera cassigatissima di Alessandro Pompei (1705-82). Questi ottre all'esempio propogno coll'insegnamento le castigate maniere; dedasse dalle fabbriche del Sammicheli i cinque ordini d'architettura da lni usati, facendone il parallelo con quelli di



Cortile della Dogana.

1

Vitarvio, Leon Battista Alberti, Seriio, Paltadio, Scamozzi, Vignols, opera pregorola ancora per critica ed crudizione. Il conto Girolamo Dal Pozzo, che pare architetto felicimente in patria e fuori, acrisa Depli ornami d'architettra ciulte scende gli ancidic à Dei tentri ancidici, lagractic encomiollo, e per tali concede il vanto alla sanola veronace di e essere stata conservarice più d'ogni altra della bunona maniera di labbricare vatato che sustemero Adriano Cristofini (718-88), Luigi Trecza, il evaliere Giuliari, Ginespe Barberio (1776-1838), Romonido-Buttura (1816-58). Luigi Trecza, il evaliere Giuliari, Ginespe Barberio (1776-1838), Romonido-Buttura (1816-58). Luigi trecza, il evaliere Giuliari, discappe della chipiriche d'oggidi, per grettezza di chi vnole, sono d'anna semplicità troppo semplice, alter mostrano sindice buon gusto, anche sensa grande sfarzo, e noi si loro autori augariame di conse occisioni di spiegara ji bu largamente.

All' architettura si associano l'arti figurative e di ornato, nelle quali

quanto abbondevoli sieno i valorosi nostri, sa chiunque non sia digieno nella storia della arti in Italia; e sotto quell'indicazione li collochiamo indistiti si per l'affinità di essa arti, al perri-leà gile frequentissimo il tro-vre chi in più d'una potesse. Ce ne porge immediata prora Vittore Pisano detto il Pisanello (1380-1485, il quale i del primi che intuita i staccasse dalle maniera stecchite dei precedenti, talchè Sammi-cheli, già coco- ad insigni, non rifinira di ammirario (Vasanu), e che inseme resuscoli l'arte di fondere medaglie in bromo vi-Filippo Strozzi nella sua elegia ad Pisanum pictorem statuoriumque antiquis comparandum serive:

Sed policleteas artes, ac mentora vincis Cedit Lysippus, Phidiacusque labor Here propter, toto partum tibi nomen in orbe.

4 Interes a questio merito del Pissollo oltre a quelle di Quarino, del Biondo, del Justino del Millo, hanno le tellimoniamo del parde Bosoni, che trigi si richio di modiglie millom depredendi, dice, autiquiscene Webere Pissonici, e il Giovio in alteria al desco Comino de Media, le dia quale deservie su modeglione di Giovio in il pissono imperatore di Cottantinopoli, con quel bizzarro cappello alta grennica, per la considera del proposito del proposito del proposito giovio portare primerio di finali del serio Pissonio l'inferente al lempo del Concilio d'Esquisio, dore si trovi il predato imperatore. No lo rechimo, avvertende che il revecio è diverso de neutro desertio del Cierrio.



Matteo Pasti (1400-50) e Giovanni Mario Pomedello (1500?) incisero ed avvantaggiarono la gliotica, ma come pittori furono oscurati dai soccedenti sempre più grandi, i quali, accumulando collo studio i frutti dell'esperienza, animati da spirito d'emplazione ed amore dell'arte, la recarono in questo secolo all'apice della perfezione. Si segnalarono adungne Stefano da Zevio (1350-1450?) che forma l'anello tra l'antico ed il moderno, Liberale (1451-1536), che aporese l'arte da Giacomo Bellini : Francesco Bonsignori (1455-1520) che dipinse molto alla corte di Francesco Gonzaga; Domenico (1430-1500) e Francesco Morone suo figlio migliore di lni (1474-1529); Giovanni Falconetto (1458-1534) laboriosissimo pittore, architetto, archeologo; capo ameno, armeggione vivace e pronto parlatore; amico del Bembo, su uno dei tipi spiccanti in quella siera generazione d'artisti che vide il secolo XVI. I snoi figli Ottaviano e Provolo, insieme con Bartolomeo Ridolfi, lavorarono stnechi lodatissimi da Palladio. Frà Giovanni olivetano intaglió con isquisito gusto negli ornati come nelle linee architettoniche con inarrivabile padronanza di scalpello ; lavorò di tarsie con legni variocolorati, naturali o bolliti, prospettive, animali, frutti, allegorie d'incantevole bellezza. La sacristia, il coro ed il candelabro famoso in Santa Maria all'Organo, chiesa di sua religione, non temono paragone in siffatto genere.

Tale povero Francesco acquisto così meritata celebrità in miniare libri in pergamena, che n'ebbe il cognome Dai Libri; ma suo figlio Girolamo (1412-1555) e suo nipote, altro Francesco, pur eccellenti miniatori, ai diedero con successo anche maggiore alla pittura, portandovi la finitezza contratta dall'arte prima. Questa non disgiunta da bellezza di contorni e vivacità di colorito ebbe ancora Paolo Morando detto Cavazzola, alle cni tavole lo scarso numero aggiunge valore, poichè morì trentenne. Francesco Caroto (1470-1516), e suo fratello Giovanni rilevarono e disegnarono con Falconetto le antichità veronesi che il Saraina illustrava. Francesco Torbido detto il Moro (4500-50?) contemperò felicemente lo stile de' suoi maestri Liberale e Giorgione; Paolo e Nicolò Giolfino; Antonio Badile (1480-1560) fece progredir l'arte, dando maggiore morbidezza alle carni ed animando l'espressione; alcuni suoi ritratti anche dagli esperti furono scambiati per opere di Tiziano o di Paolo, cui ha il vanto d'essere stato maestro, Domenico Ricci (1494-1567) sopranominato Brusasorci, e suo figlio Felice (1605), fecondi ed immaginosi pennelli, ornaron la patria con tele e freschi di vasta composizione: mentre Cecilia sorella di Felice pinse teste ideali e ritratti pieni di soavità e di grazia. Snile orme di questi acquistarono rinomanza Tullio e Bernardino India, Giacomo e Giovanni Ligozzi, Battista, Giulio e Marco dal Moro, Orlando Flacco ed

altri parecchi, i quali, anzichè a poehezza propria, devono alla moltiplicità degli egregi la minor fama. Sommo fra tutti Paolo Caliari (4532-88)



Paolo Coliari.

porto nell'arte attitadine sovrana, informata da intituzione egregia e da studio fortissimo, tratib argonemo il alegorici, intici e storici; del saoi gran quadri formo brillanti epopee, ore attorno al jeoggatto primario rolge con vigerosa unità tatta l'azione, variatissima nel gruppi, nei volti e nelle espressioni; gomme, armi, oro, architetture grandinee, pesenggi, giorie egli mesola con tale verità e maestria di collocazione di mosse, con tanta potenza di colorito de videnza di ombreggiamenti e di ditatoco, da potersi più presto ammirare che esprimere, e che lo fanno l'Ariotto della pittura. L'avorò indefessamente per chiese, per monsateri, per privati, ed antitutto per l'eccellentissimo sento, che usando de' sommi artisti, rese la storia di Venezia de rolte immortale, Paolo viene appenato di poca coarenienza storica nelle composizioni o dell'aver secondato il naturalismo introdutorio nell'a renda recomo gli tanto pura sin ciò v'à a contradire, ma solo a rammentare come da tal difetto (impurabile asche molto alla corrività dei gindici) non furuno immuni altri sommi d'altora, non Rafiello. Una febbre bascatai in certa processione lo utecine in quella dominante, e sepolte a San Sebastiano ripiena delle sue crazioni, viebbe dai figli un basto con questa epigrafe:

Paulo Catiario Veronesi pictori — natura amulo, artis miraculo — superstite factis famam victuro.

Maggior nome sarebhe dovato a Batista Zelotti (m. 1502), condiscepolo di Paolo e compagno in paracchis opere, como lo farono Benedetto fratello di lui, Carlo e Gabriello figli e acolari, i quali sazi ne compirono i lavori lasciati alla morte non perfetti. Dario Varotari (1504-1396) di gente telecesa (Versiriori fingeneta le Riforma, fu architetto e pittore valente. La famiglia degli Uberti profughi da Firenze sino dal 1262 ci diede in Paolo Farinata (1822-1600) e orazio sto figlio dev valorosi che s'acostarono al merito ed alla fama di Paolo Caliari: questi chiudono la rassegna de' nostri grandi pittori cinquecentisti.

Non lasceremo quel secolo senza ricordare Nicolò Aranno e Galeszazo Mondella, valenti incitori in corriola e pietre darer, ma superati in merito ed in fortana da Matteo del Nazaro che lavorò egregiamente, e fu alla corte di re Francesco I soprinitendente ai conj delle accehe; Giangiacomo Caraglio, che era preferito dagli egregi mesetri, come il Rosso, il Paranigiano, Trisino e Vecellio, per incidere in rame i koro dipiniti; lavorando poi in gemme cossegni fama e richezza alla corte di Polonia; Giambattista da Verona scultore e Girolamo Campagna che scolpì e fuse in Pocozo con una felicità da emulare gli antichi.

Nella prima metá del 1600 la scuola veronese fu bravamente continuata dagli silivi di Felice Brassorci, try quali primaggiarono Santo Creara e Alessandro Turchi. Quest' ultimo, per campare, passò misera giovineza conducando un cieco, onde gli vame i la sopramone d'Orbetto; sorpreso da Felice mentre scrarbocchivra figure sul maro, funne accelto ed educato; perii ravvisano nelle sea tele il delacere di Guido el il colorire de Cerreggio; fece un buson allievo ilinere di Guido del mestre cod da compierne perfettamente i dipini per morte intermessi; Claudio Ridolfi (1500-1614) motil barori lasció in patrio e fuorine quali gali altri pregi s'agginare l'osservanta del costume nel rappresentare lo figure, parte tanto principale, eppure trattata con tanti leggrezzas el arbitrio sanche da eccellenti maestri. Na la questi due soirò la scuola veronese, che da qualche tempo langniva in pochissimi ridotta. avendo nel secolo XVII patito anche la pittura quel corrompimento che guasto per certo intervallo di tempo la poesia e l'altre bell'arti. Si prese però ad abusare della facilità e del talento dipingendo molto e studiando poco, senza curare di pescare a fondo e di corre il forte e il malagevole dell'arte. Fu allora che si sparsero per le chiese e per le case quelle pitture, dalle quali ci vien tolto il bel pregio di poter dire degno essere di lode tuttociò che in tal genere in questa città si vede. Breve su però tale adombramento, poichè verso il terminar del secolo torno a rivivere l'antico gusto, e tornarono a destarsi le antiche idee . (MAFFEI, Ver. Ill. p. III, c. vi). Tra questi, sui quali il Maffei passa con isdegnoso silenzio, ricorderemo il cavalier G. B. Barca, mantovano, ma educato e cresciuto qua; il cavalier Coppa (Antonio Giarola) (m. 1665); Giovanni Rossi detto il Gobbino; Biagio Falcieri (1628-1703), l'opere del quale sembrano talvolta di mano diversa; ora buone ed accnrate bastevolmente, ora neglette e peggio. Fu maestro di Sauto Brunati (1648-1728) che rigettonne il giogo, studiò i cinquecentisti e lasciò tele che accennano ad nn risorg-re dell'arte. Antonio Calza, dipintore di paesaggi e di battaglie (1653-1725), con nuova idea 3, che è uno strozzatojo per l'arte, ma pnò esser buona per altri rignardi, rappresentandovi la disposizione de' hattaglioni, il posto, l'esito degli attacchi, Lodovico D' Origni (1654-1742) oriundo francese e scolaro di Le Brun, qua naturalizzato, dipinse molto in Verona e fuori, massime affreschi pregevoli per bnone e vivaci maniere e per grande perizia nella prospettiva. Autonio Balestra (1660-1740) studió sotto il Bellucci a Venezia, ma assai meglio a Roma sui graudi maestri, dai quali apprese la distribnzione delle masse e il colorito; avverso al manierismo, disegnò con grazia e natoralezza. Le sue opere si sparsero per l'Europa. Suo contemporaueo di grido fu Felice Torelli (1670-1748). So Giambettino Cignaroli (1706-70) avesse battuto la via del Balestra, il suo nome tanto celebro sinchè visse sarebbesi mantennto in onorauza maggiore auche fra i posteri; era invitato alle prime corti, ma affezionato alla sua terra non seppe allontanarsene

S Balando di repos e dado regionevel peo al l'averzione del Nairi, convertà la caccara d'Alta i la metri di quario pener peo agnitiri vegi subi liveve attibilità con principe Dagram, che, discul koncesspannes literalemborry nel campo di baltaglia e gi principe Dagram, che, discul koncesspannes literalemborry nel campo di baltaglia e gi principe Dagram, che di proporti code i la Egramica del Hata Gram e criticire. La lottaglia e gi principe di pri

ed ivi ricevette la visita di Giuseppe II ch' ebbe a dire, due rarissime cose aver veduto in Verona, l'ansiteatro ed il primo pittore d'Europa; ma i posteri non trovarono di ratificare il gindizio imperiale. Le pecche in ini principali stanno nell'ombre, nelle carnagioni e nella composizione, che per vezzo di semplicità casca talvolta nel puerile; lavorò molto; appassionato per l'arte istitui in patria l'Accademia di pittura. Le sue virtu e la sua generosità gli feccro perdonare le consegnite fortune e assicarare fra noi rispettata memoria, Pietro Rotari (-1762) ricco, dipinse per ozio con semplicità e grazia; l'opere sne migliori e più numerose sono in Russia, dove fu chiamato alla corte di Caterina II. Domenico Cunego precorse (4727-94) ai grandi incisori moderni e rivaleggiò col Volpato, oltrechè a balino, lavorò all'acquaforte ed a mezzatiuta; i spoi travagli iconografici si mantengono ancora in pregio. Dalla prima all'ultima opera dell'Ugolini (-1826) si sente la transizione, ma egli piegossi al fare dol secolo XVI, non alle maniere statuarie greche, che furono in voga durante la rivolnzione e l'impero, Paolo Caliari valente disegnatore (1783-1846) coloritore anch'esso, appuntó le mire un po più alto, e nelle sue pale più encomiate si atteggia al quattrocento.

Ai di nostri, non certo i più favorevoli all'espandersi largo e vigoroso dell'arte, onde si chiarirebbero e maturerebbero le attitudini, non è tuttavia mancanza di cultori e sostegni del pittorico vanto di Verona, quali sono Carlo Ferrari, Domenico Scattola, i dne Macanzoni, Lorenzo Muttoni, Ginseppe (1793-1847) e Carlo Canella, Giacomo Fiamminghi, Ercole Calvi, Vincenzo Cabiauca, Giuseppe Catterinetti, Lorenzo Rizzi, Angelo Recchia, Francesco Lovato .... ed i scenografi Venier e Mezzetti. Giacomo Bernardi (m. 1856) « testimonió degnamente nell'incisione al paese di Francia il valore dell'arti italiane », e Pietro Nagiu riproduce con miniature felici vari monumenti nostri del secolo XV. Mentre nella scultura gloriasi coi nomi dei Zaudomeneghi e d'Innocenzo Fraccaroli, scno pare lodati i bassorilievi e busti di Antonio, Giovanui e Grazioso Spazzi, e Torquato Della Torre (1829-55), morto giovine, fino dalla prima opera sua il Gaddo, accentiava per potenza d'ispirazione, senso artistico e maestria esecutrice, a Inminosa carriera ed a nobile meta-Salesio Pegrassi fece stnpire co' suoi altorilievi in marmo, iu alcuni de' quali gareggiò colle più belle opere del cinquecento, in altri accoppia oggetti di natura morta, uccelli, pesci, fogliami da non potersi ideare evidenza e perfezione maggiore; egregio ed appassionato ornatista e lavoratore in marmo è pure Antonio Conconi. Merita iuline memoria il buon gusto e la perizia degli intagliatori in legno Giuseppe Buffo e Gnalíardo Sughi.

Il popolo nostro, tanto capace a sentire ed esprimere l'armonia de' suoni, aon fu estraneo a quella che testà deploravasi unica gioria d'Italia, la musica; e le opere de' maestri Foroni e Pedrotti ebbero il plauso del pubblico ed il suffragio degli intelligenti.

No fra tanto spiendoro d'arti figurative e d'invenzione mancarono fra noi cultori della scienza matennatica, al pura como applicata, e parecchi la associarono felicomento alle lettere ed alla poesia. Primo ci si fa innanzi fra Giocondo, versato nell'idranicia, lavoro pel veneto poverno lango la Piave e nelle lagune, e provocando ingegoosmento un'alluvinon vieto agli imperiali la minaccista Treviso. Non meno valido nelle idraviibet torpie che negli inezposia trovati fin mestro Bassan da Verona. "

6 Negli archivi veceti esiste l'originale del seguente allo pei quale resta vendicata all'Italia ancha l'invenzione dei pozzi ch'ebbero nome di Artesiani.

« Serenissimo Principi ejuque Exmo Consilie,

Humilmenie auppticha el soo fidelissimo servidor Naystro Bassan da Verooa, logegner de la V: Suh: cum sit che hauendo lui nouamente excogitando la forma de aicuni bedifitii mirabili per li quali se offerisse io questa inclijia Cijiade, di pforar in terra e penetrar soto p piè 430 el più, sel bisegnarà, p ritrouar uena sortiua de aqua ujua dolce de rotto de la chuore, e paludi da queste aque saise se alcuna ucna se ritroua: come p razon natural e molte euidentie se conclude, che la ge sia et quelta condur ad uso e comodo de Inti habitanti in questa gioriosa terra mediante dicti sui hedifilij constructi cun reparation et remedio, de ogni impedimento potesse offender zoe de aqua et fango salso a tal effecto: Come mediante el diuino adiutorio p la experientia delo effecto se uedera: e p domanda de gratia de poder a fulte spexe de loi sappli; " experimentar questa sua inuculiono concedendoli printlegio el oltra quel premio e provisione parera a in Cel: V: donar al diclo sup." e suo heriedi rensida che sera l'opera a pfection cussi desiderata e necessaria comodità a questa alma Citade. La prefata Al m auctorila del sua Ex: « Consejo statuischa eh reussendo lopera iuxta lofferta de soprafacta p anni L: » alguna altra persona p algona uia, ne modo cussi in questa Cita come ju ogni allioînogo el territorio sublecto e questo inclito Dominio non possa usar sintel hedificij over alguno di membri el parle di quelli excegitadi p lui sup.44 de qual membro e parle resulta; el sono composti dicti suo hedifitti el questo per cavar aqua; el far lo effecto propone de far lui sup. " salun m con sentimento el acordo suo el de soi heredi sotto pena a contrafacenti de Ducati 500, da esser diuisa fra la S: V: et ini sup. " et suo heredi el ultra de perder lo hedifitio: et immediala destruction de egul opera fatta p altri: Durante el tempo de auni Lo predicti: Como sempre suol concieder la S. V. ad egui persona che se offerisse de meter in luxe noui artifitij et industrie solto questo ex una

che fino dal 1496 ebbe pensiero di perforare la terra per trarne acque saiienti.

Fnrono matematici Pietro Piati, Matteo Bardolini, Feliciano Da Lazise; medici Gabriel Zerbi, che nel 1502 pubblicò l'opera Liber anatomice corporis humanis et singulorum membrorum illius; ebbe miseranda fine per mano dei Turchi; Girolamo Bagolini professò in Padova, tradusse e commentò Alessandro Afrodiseo De fato et libero arbitrio : Ginseppe da Valdagno illustrò Proclo Del moto: Paolo Giuliari tradusse Galeno: Marsilio Cagnati insegnò filosofia e medicina nel ginnasio romano: Vittorio Algarotto e Giambattista da Monte (Montano), di cui disse Panvinio : inter medicos nostræ civitatis Dei dono mortalibus concesso, professò in Padova, scrisse opere di scienza ed erndizione. A tatti sorvola Girolamo Fracastoro (1482-1553). Discepolo ma non segnace del Pomponacio, fu docente in Padova a 20 anni, professo medicina con si felice successo · che vinse in rippitazione ciascuno dell'età spa · (Pallavicani, Storia del Concilio di Trento). La vasta sua mente non s'attenne ad nna sola disciplina. Nell'opera astronomica De Homocentricis lanciò il primo colpo al sistema tolomaico, rifintando le eccentriche e gli epicicli, ed in questo senso dice Bailly (Hist. de l'astron, moderne) « pnò venir considerato quale precursore di Copernico. L'opera del Fracastoro (prosegue) include vedute filosofiche, idee implicite, lo sviluppo delle quali produsse lo stabilirsi di eccellenti principi». En primo tra' moderni ad ammettere la obliquità dell'eclittica, ed a concepire la decomposizione del moto: col sno trovato ottico 7, che ravvicinava ed ingrandiva ggi oggetti, lasciò al Galilei un competitore più degno che non l'artefice olandese : dalla scienza infine trasse soggetto di produzioni che gli diedero primato tra

Dominio et tutte queste cosse domanda de gratia p loi et soi hirredi, e successori p el tempo sopradicio a la Signoria Vostra cujus gratiae humiliter se commendat MCCCLXXXXVI die XXII Julis

E auctoritate hujus Consilij concedulur suprascripta supplicanti ut supra conlinatur de parte . . . 110

de non . . 1

non sine . . 1

1 Si quit per dus specific ecularies perspicite altere atteri nepreposite, mojore unite a prespicatora etdelet enunci co, nu. Del monor. Molti mostra debude enunci i tratissa di mos speculos concreto () già noto agli, satichi; na esta l'aggiunto ocaleria; il ripi descullavore, quantico per en quedena specifica corrieria funta tanta describe et si hamen una trilesi delermas speciate etc. La speciare coi per en to bocca d'un la-instite come l'amento recetto il indubbi disclipaco.



Girolamo Fracastero.

i poeti latini del suo tempo non solo, ma per armonia di verso, per nobilità e estigatezza di concetti e finezza di gaslo, venne paragonato a Virgilio. Sapere e fortuna non mutarono la dignicios semplicità de' suoi costumi. Fu effigiato in atto di meditare sopra una sfera, nella statua togata che il municipio gli eresse tra quelle de' suoi fratelli di gieria ".

<sup>8</sup> La status vuolsi del Campagna, una ciò subisce contradizione, L'epigrafo è di Onofrio Panvinio: Beronamo Fracustorio Paulti Philippi F. ex publica auctoritate anno MDLIX.

Luigi Lilio 9 fu inventore del ciclo solare che servi di base alla riforma gregoriana del calendario, alla quale premori (1582).

Cristoforo Sorte trattò del Modo d'irrigare la campagna di Verona, argomento allora e poi di polemiche vivacissime, che sparsero ince sull'argomento, ma lasciando il lavoro ne' desideri.

Medico di nome ed elegante scrittore fu Battista Pons (1552-1588); suo fratello Giovanni descrisse le piante rare dei monte Bado e della regione tra esso e la città (Antuerpie (1601), Mattone Calceolari trattava lo stesso argomento nell'Iter Badi, e · fu dei primi che, raccogliendo grandissima quantità d'erbe, piante, minerali, animali disseccati, petrefazioni ne formasse un museo · (Marru).

Andrea Chiocco scrisse opere mediche, fisiologiche e filosofiche, alcune edite, altre perite colla raccolta Saibante.

Francesco Pona (m. 1652) lasció moltissimi scritti scientifici e letterari enemerati dal Torresant; lottó contro la peste del 1630 e contro gli errori vulgari che l'accompagnono, e rissicione ileso la descrisse. E qui l'alito della peste interrompe quasi come già la civile storia delle educate inteligenze, che ricompajono poi forti e copiosa al principitre del secolo XVIII.

Leonardo Targa (1730-1815) fu medico filologo. Il sno Cornelio Celso ebbe parecchie ristampe ed egli monumento dalla città in Sant'Anastasia. Gianverárdo Zeriani (m. 1808) benefico all'umanità sofferente colla scienza e colle ricchezze in vita e in morta.

A Zeno Bongiovanni e Matteo Barbieri è dovuta una bella analisi sulle terme Giunonio di Caldiero, e onorata memoria lasciarono successivamente Antonio Manzoni (1745-1819), Antonio Zoppi, Antonio e Giuseppe Montagna.

Sull'orme di Pinio e del Fraestore obbe vanto come astronomo e matematico monsigno Bianchini, on no fui sio o); Giaseppe Torelli (1721-81), tradusse elegantemente il Cimitero campetire di Gray, le Nozze di Petro e Trii di Catullo, gli Idiyi di Teocnic e Mosco colla vivezza disirolta e linda che ti sa di greco; fece altri pracchi componimenti originali di lettoratura ed crudizione; « quanto alle scienze, le visibi tutte, na colla amtematica dimordo \* (1r. Prao.). La sua emendazione o versione latina d'Archimede, venne ristampata ad Oxford dopo morte. Il Common gli pose busto ed epigrafe in Sant'Anastasia, ed Ippolito Pindemonto ne fece l'elogio.

<sup>9</sup> Muratori lo asserisce veronese'; lo nega Maffei



40 Versmente la Società Raliana non ristede la verna înago, la membri dapertutto. Che il Lorgua fosse non di Cerca veronese, ma di Kain in Dalmazia fa sostenuto negli Studj crittici del Tommaneo, aggiungendo che ivi fa veduto dal proveditore Grimani, e

l'evidenza dei non eaperti ne' procedimenti scientifici , le precipue nozioni d'uranografia, e meccanica celeste.

Giovanni Arduini (4714-95), ai diede alla mineralogia ed alla metalinrgia. Eletto dal governo a soprantendente dell'agricoltura per tutto lo Stato, ne procuró i progressi, formó società agrarie con iscopi pratici ovunque non erano. Va considerato come uno de' fondatori della geognosia, poichè prima opera geologica forono le sue Osserpazioni sulla Asica costituzione delle Alpi venete, ove pose la bisezione delle rocce ignee e sedimentarie, e distinse le calcinabili o di sedimento e le vitrescenti; nel confine delle due trovarsi più comunemente i depositi dei metalli, ch'esso rignardava come sublimazioni accompagnanti lo sbucare de' porfidi e d'altre produzioni ignee ; indicò la conversione della roccia calcarea in magnesiaca : pertanto distinse le rocce primigenie di micascisto e simili anteriori, impropriamente dette primitive; i monti di sedimento secondarj o terziari; infine le pianure anch'esse di trasporto. Vide che nei terreni di second'ordine dovevasi tener conto non della sovrapposizione, ma degli innumerevoli avvallamenti, squarciature, rovine, causate dalle ernzioni vulcaniche; anticipò un'altra verità, cioè riconoscere l'età della formazione dai paleonteri, e che tante sono l'otà corse durante lo innalzamento di dette Alpi, quante sono le diverse schiatte dei corpi fossili che dentro gli strati vi appidano. Anche l'origine vulcanica fu da lui proclamata prima che Werner facesse per poco trionfare la nettuniana (Vedi Atti della Soc. It. vol. XIII).

Ciro Pollini (1782-1833) parese, ma longamente fra noi professore aste rigo liceo, illustró molti punti di storia naturale della nostra provincia, principalmente colla Flora Veronensia, la quale vasola riguardare tottavia come emendazione e compimento dell'opera magnifica di M. Segnier, data in luce alla metà del secolo oceros, Plantes erronesses.

Giuseppe Zamboni (1776-1886), all'intento d'avere una sorgente di tenne ma costante elettricità, costrul la pita a secco, coll'applicazione di questa cercò avricinarsi alla soluzione del problema sul moto perpetuo. Appircandola all'orologio, rispose con un fatto abbastanza noterole ad Arago, il quale, pur dichiarando che tricra il moto perpetuo nulla frasio meglio mai dello istramento del Zamboni, ne lo accagionò d'impotenza ad applicazioni per debolezza di forza. È poi noto di quanno gioramento sia la pila secca applicata all'elettroscopio. Sersise su questi e su altri sia la pila secca applicata all'elettroscopio. Sersise su questi e su altri

seco monato a Zara, indi a Venezia; a Padora dove fece gli studi è notato come di Domenico Datmato. Migliori indagini però fecrr trevare a Cerea la sua fede battesimale sotto il 12 ottobre 1725, come nato da Domenico Lorgna luogotomente dalmatino punti di scienza, insegnò prima nelle scuole municipali, quindi nel regio liceo lasciando per bontà d'animo e per la ordinata perspicuità d'insegnamento indelebile memoria ne'suoi scolari.

Bartolomeo Avesani (1792-1846), ingegnere meccanico, introdusse perfezionamenti alle macchine a vapore e presentò il più plausibile modello di locomotive a bassa pressione.

Al nostro Milani è dovuto nn forte impulso dato alla costruzione della ferrovia lombardo-veneta e la redazione del primo progetto, il quale se fu abbandonato in parte, non resta provato che migiore sia il preferito.

Abramo Masslongo, dedito alle indagini della natara ed in ispecie alla geologia, con istudi forti sopra alcune specialità della nostra provincia, massime relative alla flora fossile, si rese benemerio di questi studi; è noto finori d'Italia ed accimato membro delle più illutri cacademie; e i nomi do' professori abate Zanteleschi, Pietro Maggi, A. Manganoti e Ginlio Sandri, che or ora pubblicò una memoria salle condizioni agrarie el Veronese, sono largamente noti ai cultori delle discipline fische e naturali; il conte Francesco Miniscalchi-Erizzo coll'opera Sulle Terre artiche, narro la scoperte di que' presi. Forse maggior vanto viene alla patria nostra dalla cultura delle lettere, le quali, condite sempre de' varj studi, massime filologici e storici, non degenerarono mai, ad essere semplici ministre di piacere o al elttratrici d'ogi innorrati.

Si disse a lango, e da chi giura sulla fede altrui, fa pur a lungo creduto, che il risorgimento del guoto in Italia, o per conseguenza in Europa, sia dovuto alla dispersione del dotti greci, causata pei rovesci del l'impero Bisanition. Tale teoria poteva passare quando i legittimisti del classicissuo consideravano come nulla accaduto da Odozer a Cosino del Medici, e sopra noso escoli stenderano il negro passo colla prola hertoria. Ora è forse insulle il confutre, non certo il ripetere che l'invasione di que barbassori non fece nulla per l'arti, male per lo letto violentemente contrastate nel loro svolgimento originale e condotte a servivio imitazione; mentre da di canto estetico come da filologico, l'Italia era stata già dal Petrarea e dal Boccaccio avviata allo studio della classica antichità.

Ci si para adunque innanzi anche fra noi una falange di grecisti e di latinisti, che in sè concentrano la vite lettrartia, e ne acconsimo i principali di anziutto il Guarino (1370-1460). Convintosi dell'utilità della lingua greca per l'intelligenza della latina, pereginà a Costantinopoli, e studiolla sotte Bannaucle Crisiotara, e primo degli Italiani in Italia apri sconda di quell'idioma. Rottosi coi Veronesi ando insegnando a Vecencia, Padvor, Firenze e Bologna, e finalmento Nicolo



d'Este gil diede ad educare Leonello suo figlio in Ferrara, dove contramente fini, lasciandevi la proprie discendenza, cui appartenne l'antore del Pastor fido. Ebbe scolari illustri dapertutto, ed Esea Silvio (Corn. L. 11). To die Megigiare fere omnium qui nostra estate hammanistat statis fammanistat statis formanistat statis formanistat statis ferioreo di collo; emodò Catallo, e andò limmane da quella vanita petulatione e rissosa, che fin una delle vere e darevoli importazioni de' grammatici arcei.

Matteo Bosso (1438-1502) a' verd'auni suoi corse la catalchia, diessi quindi tutto allo studio ed alla santità; fatto monaco, ebbe la reggenta di una casa religiosa in Fiesole, dove atrinas amicizia con Poliziano, Giovanni Pico e Lorenzo de' Medici; cartore estimio, scrisse molte ed eleganti epistole, e sopratuta O' poera De eera's e indutaribu gandiri, nella quale in certo modo prevenne il Gassendi nel fare l'apologia di Ediciaro.

Per potenza poetica, liuguistica e filosofica eradizione Isotta Nogarola (1408-46) fu celebratissima da pontefici e da dotti del suo tempo, ed il Bessarione recavasi a Verona per visitaria. Pociche siamo a dire di donne, per versi e prose eleganti ebbero nome Ginerra sorella dell'anzidetta, Laura Brenzoni, Ersilia Spolverini, Cornelia Della Torre, Polissena Grimuldi, che strisse un poema in onore di Francesco Siorza.

Histraz. del L. V. Vol. IV.

Giorgio Bevilacqua Luzise descrisse latinamente la guerra de Veneziani con Filippo Visconti; e qui Pautore della Virense illuttrata rassegna bono date di legisti e di poeti latini, tra 'quali ricordismo Giovanni Pautor (m. 1497), professore in Padova di jus canonico, di lingue dotte filiposa sonsi in patria. Da' sonoi discopoli, flore della gioventia veronese, ebbe un'ovazione (1484) in piazza de' Signori; e recita in sua lode di poetici componimenti; flocuono Giliatiri ne fece elegante sposizione nell'Actio Pankhez, volame prezioso per più rispetti, e massime per le memorie letterarie d'allore.

Domizio Calderini (1455-77), forte e precocissimo ingegno, detté eloquenza nell'Università romana, ebbe emulo vivo e lodatore morto Angelo Poliziano. Partenio (Antonio Lazise) fa de' primi emendatori di Catullo.

Di questo poeta studio felicemente i modi Giovanni Cotta da Leguago (4500), onde Marcantonio Flaminio di lui disse:

> Si fas cuique sui sensus exprimere cordis, Hoc equidem dicam, pace Catulle tua; Est tua musa quidem dulcissima, musa videtur Ipsa tamen Cotta dulcior esse mihi.

Simile concetto espresse anche il Sannararo. Di fra Giocondo tocammo, di usolissimi altri si conservano scritti e nomi celeberrini allora, quasi dimenticati adesso, ed in mezzo a quella vita artificiosa. Poculato Mafei arreca meraviginando tre soli scrittori di lingua italiana: Francesco Narzio; Giorgio Sommariva, che tradusse (1475) le Suire di Persio e la Barromoniomachia, e exrisse in terza rima la storia di degifino al 92; ed Accio Zucco, che tradusse le favole d'Esopo in altrettanti sonetti.

Ne di meglio travismo al secolo XVI. Ernditi di conto per incritti e testimonianae conta sense stati Agontio Mafie i Ginito della Torre, embedne di famiglie nelle quali parrero creditiri l'ingegoe o l'amor del sapere. Girolano Aranzo, filosolo, e critico ai rese hemenerito nelle emendazioni di Catullo, di Plinio, di Lucrezia, per l'Addierto illeggibile, na di Assonio, giatata le quali venence fatte le pubblicazioni di Addio, mazio; imitò Ausonio nelle sue originali possie. Benedetto Bordoni compible un Insularo (Venezia, 1328) in figlio), a el quale si ragiona di tatte le isole, con li loro nomi antichi e moderni, istorie, farole, ecc. 1; disgiuntendo una reaza piniarginal di ciasenaa. Vedicione che a costati, disperante in Venezia, dessero per bizzarro caso il soprasome di Scala. Li prese in parola seriamento il figliolo soo Ginilo Coasre (1848-1558), natus in apro teromenti ad arcem Ferrariam que est in valle Caprina, medico eruditistimo "1, che stabilitosi in Agen, forse col seguito del vescoro Freguo, comicio à spacciaris Scaligero e millantare imprese, fendi e parentadi. Sorpassollo Giuseppo nato di lati, che in due dissertazioni si l'argamento disse goffaggini da parodis. Del resto ogano sa squal tempra d'intelletto sia stato Ginilo, primo che indagasse largamente l'origine della lingua latina, più lodevole nui ingenio nimis industiest (Frantari in pref.); il Thanso lo disse hujus seculi ingens miraculum; Ginsto Lipsio lo col-locò nel quadramirato de' maggiori ingegui del mondo, con Omero, Ipporrate e Aristotele.

Paolo Emilj (m. 1629) visse e brillo in Francis, Ludevicus XII decubea Italia abstulit et eindicaeti shi: ille, ut rem dicam, pame unus inter noros veram et esterem viom vidit (G. Lursuo). Abbandonando la grettezza delle cronache e mettendosi sull'orme di Tito Livio, scrisse la storia di quella monarchia. e mort canonico di Notre Dame.

Sebbene alacremente dediti alla riforma cattolica (cui essi intendevano con nobile senso civile ed italiano, non colla rozza e disperante severità del povero papa Adriano VI), o vanno ricordati come dotti e protettori liberali di lettere ed arti il vescovo Gian-Matteo Giberti, di cni diremo, e il sno amico Lodovico di Canossa, vescovo di Bayenx, nunzio apostolico, e ambasciatore di Francia alla Repubblica. Tra forestieri e cittadini attorno a que' dne era una specie di ateneo. Il bajocense aveva invitato presso di sè con bnon trattenimento Erasmo; iutorno a Matteo erano Adamo Fumaro (m. 4587), poeta e oratore, che trasferì dal greco l'opere morali di san Basilio: Francesco Della Torre, degno figlio di Ginlio: Nicolò Ormanetto (m. 1577), ecclesiastico insigue, che fu confidente del cardinale Carlo Borromeo, il quale in sna assenza gli affidò la propria diocesi, ambasciatore di pontefici, e infine vescovo di Padova; quel capo bizzarro di Francesco Berni, cni quadravano poco le idee riformatrici di monsiguore; e il tanto diverso da costui Marcautonio Flaminio, il quale canto di Verona:

<sup>15</sup> Giranti (Dial. n). De varj lo Scaligero si fa pedovano; noi ci alteniamo alla citata assertione del Giraldi contemporance el amico di Giulio. Sembra poter raccorre da Agostino Nilo, che il padre di Giulio foste detto della Scala perchè dimorasse in Venezia presso una scala (Marres, V. I.).

Igue nil docti patriz Catulli Compara, hic vivam et morier beatus Hac mir toto nihil est in orbe Gratius urbe... Tu foraz vatum generosa tellus Hazpitium nutriz et amica....

con questi era legato in amicizia il maggiore di tutti Girolamo Fracastoro, già ricordato, filosolo e poeta; a questa plejade cospicna potremo aggiongere il vescovo Bernardo Navagero (Vedi Illustr. di Venezia, vol. II), e Jacopo Becelli, che cantò De laudibus Benaci.

Chinderemo questa serie di latinisti, hen ridotta a fronte dei moltismi recati dilno nostre memorio letterarie, con Loudrico Nogardos, che tradusse il Timeo di Platone, e scrisse dissertazioni e lettere; era tanto invasto di classicismo, che usciva in un depistola a Berardino Donato con queste parcio: illudi onnibul precibua da te peto, mi Bernardine, ne bardaro isto arranone posibae, sed grace aut latine perserbas; non enim to-leo hanc linguamo, quame dirivaciamo consti, inter datos homines protecto homines protecto no ministrato del preserva d

Fu suo amico Girolamo Verità, che deve la sna ricordanza all'essere nominato dall'Ariosto (C. x.v.).

Alherto Lavezzo!a, uno dei fondatori dell'Accademia Filarmonica, scrisse stanze e satire non senza merito; ed un poema epico sopra Colombo, altro de' vani tentalivi su quel magnifico tema.

Anche Lodovico Corfini poetò in italiano; diede tra l'altre nna rimbeccata al Berni pel famoso sonetto « Verona è una cittade ch' ha le mura», inutile, perocchè M. Francesco s'era disdetto.

Giovanni Fratta fece egloghe ed nn poema eroico intitolato La Malteide, snl quale diede favorevol gindizio Torquato Tasso.

Onofrio Panvinio agostiniano (1530-68), primo che applicasse largamente l'archeologia e la lapidaria alla storia, volgendo la potenza dell'ingegno e la vasta erudizione <sup>12</sup> alle indagini minute e speciali, ed insieme

<sup>12</sup> Non sapremmo in qual guisa migliore porgere nn' idea della mente vasta e dell'operosità di Onofrio Panvinio, che dando l'indice delle opere di lui, quale fu fatto da monsignor Ridolfi (m. 1614).

Chronicon universale ab orbe condito ad annum MDLX.

Ritratto e dichiarzzione come sta il mondo abitabile e conoscinto quanto alle religioni, ecc. imperi, ecc. guerre, ecc. entrate e spese, ecc.

Cinque libri dei fatti de'magistrall ed imperatori romani.

agli svolgimenti delle grandi istituzioni politiche e religiose; telse la storia al dominio della letteratura, ed avviolla ad essere scienza morale e

Un commentario che dichiara tutta quella materia coll'esposizione di moltissimi luoghi antichi; dichiarazione di molte iscrizioni ecc. con appendice d'alcuni antori antichi in parte inediti.

Tre libri de'commentari della repubblica romana, città, fabbriche, magistrati, leggi, lmperio, provincia,

Breviario dell'impero romano, da Romolo a Giustiniano (imperfeito),

Dell'antica religione: sacrificj, augurj, ecc.; giuochi, canti ecc. De antiquis romanorum nominibus,

De Judis sacularibus. De sibillis et carminibus sibilliois.

Baccella di circa tremila iscrizioni romane.

Quattro libri degli imperatori greci latini, e della genti che hanno dominato l'Italia: Goti. Longobardi, ecc., con genealogie ecc. sino a Ferdinando imperatore,

De comitlis imperatoriis.

Biblioteca, ovvero breve vita a giudizio di tutti gli atorici latini e greci sacri e profani. Delle antichità, istoria el nomini tliusiri di Verona. « Stampata pestuma (1600), con errori

non mai caduil in mente a Panvinio, e confosione » (MAFFEI). Storia ecclesiastica universale

Cronico ecclesiastico de'papi, imperatori concitj, uomini illustri per santità e dottrina. Breve raccolta di tutti i Concili generali a provinciali (imperfetto).

Biografie de patriarchi delle quattro prima sedic.

Biografie degli arcivescovi e primati delle principati Chiese d'Occidente.

Cinque libri sulla creazione del papi; e leggi relative sino a Pio IV.

Indice di tutti i papi e cardinali da loro creati, da Leone IX sico ai 1556. Platina restituito con sessanta anociazioni e l'aggiunta sino a Pio IV.

Origini del Cardinalato.

Raccolta di vanti rituali sol sucrificio della messa. Le sette chiese di Roma, cemeteri aco, di assa città,

Della basilica di San Pietro, .

Della basiltea Laternoense.

Istituti, cerimonie e ritl della Chiesa romana (imperfetio).

Uffizi, magistrati e riti della Chlesa romana (imperfetto):

De Primatu Petri.

Trattato sul battesimo pasquale.

Cronico dell'ardine eremitano.

Origina dei sette ordini sacri,

Istoria dell'ordine cremitaco, e di attri. Istoria delle case Frangipani, Savelli, ecc.

Il Maffei aggiunge le segueoti:

Fasti et triumphi a Romulo ad Carolum V.

XXVII Romanorum pontificum elogia et imagines.

civile; mort a Palermo, e una statua gli fu eretta nel chiostro di Saut Eufemia; più tardi fu collocata, con quella di Eurico Noris, uell'atrio del ginnasio comunale.



Onofrio Pantinio.

Primo a seriamente trattare delle cose patrie fa Torello Saraina aell'opera De Origina et amplitudine urbir (Verona, 1550), e uella Storia e fasia del Veronenie nal tempo del popolo e dei rignori Scaligeri; ebbe monumento ed epigrafe dal pubblico in Sua Fermo Maggiore. Anche il Pauvinio aveva rivolto la sua erradicione a Verona. L'opera di lui, prima che fosse edita, cadde in mano di G. Tinto, che la espilo e rifuse coll'agginata di molte

De ritu sepeliendi mortuos apud veteros christianos, et de corum cometeriis. De coiscopatibus, titulis et disconiis cardinalorum.

Bibliotheca Vaticana,

De Triumpho.

Vita Gregorii Vii.

De Iudis Circensibus.

De investituris electorum, - ece. ecc.

corbellerie nella sua Origine di Verena (1592), e uell'altra, la Nobiltà di Verena,

Girolamo Dalla Corte pubblicà nel 1898 la Storia di Verona in libri esmi, e non ergesi al disopra dell'importanza municipale. Un'altra aveane apparenchiata Alessandro Canobbio, ma rimane inedita, ed il suo manoscritto ando perduto; rimane di lai un compendio e parecchi opascoli sopra soggetti patri, percosi e attendibili, poiché ebbe mano negli archiyi della città.

Battista Peretti e Rafaele Bagatta, ambi sacerdoti, scrissero di storia ecclesiastica; ma nell'opera Sui Vescori ebbe mano anche il Valerio, il quale fu vescovo, come pure Marco de' Medici a Chioggia, e Giuseppe Panfilo a Segna, fornito di moltissima erndizione.

E con passó il Ciaquecesso tra noi, fecondo di baoni ingegni, devoti a forti stolj, me seza uno scrittore onde si avantaggiase la letterni italiana; del che in vero non possimo allegrarci, se non per esser almeno itamuni dill'ont di que' liciti somo a estassimo, di que' sozzi fabolico tori di estire e di novello, che impiurano le liste biografiche e le raccolte d'allora; a per ció che il cississimo e gli studi graditi giora colte d'allora; a per ció che il cississimo e gli studi graditi giora di dissinuare nella nostra educazione forti elementi, che la resero meno accessibile alla corrazione de secoli succediti.

Fra i corrotti di questo tempo fu certe Luigi Norarini (1400-50); fortuna che uon fu nè oratore nè poetal seppe di latine, greco, chraico e caldeo, avera il ticchio dell'enciclopedismo, scrisse opera di redolgica el sistorica erudizione. Migliori di lui furono: Francesco Spararieri (638-97), del collegio dei distristi. Veraton nella scienza storica, combatte contro le impostaro del fanceo Aunio da Viterbo nelle note aposta ad mas Seriora dei Gati, del padre Mazza (Camigioines, etc.), ed in altri scritti che denotano, oltre alla erudizione, un forte senso pratico; tale si è quello sull'uno del beni sectionatici, o l'altro sull'uno delle pessi patrie (manoceritto), contro gli avrocati che, in outa del diritto e del privilegio, deferivano la decisione delle cause a Venezia ed ai venezia statui.

Lodovico Moscardo scrisse la storia di Verona sino al 1668, e illustrò il proprio museo. Alessandro Noris raccontò il principio della guerra dei Trentanni, traendo materia da relazioni tedesche.

Giovanni Rambaldo e Leonardo Tedeschi descrissero poeticamente zioni cavalleresche, tenutei uell'anfiteatro. Lorenzo Attinuazi barbiere, in un dialetto che arieggia alla lingua, mise fuori bizzarrie in versi, tra le quali nel Fagotto di Monte Boldo mostrò coltura e spirito; corrona accora fra allerge brigato. Decore della patria uel secolo XVII fa Enrico Noria (1631-1701), che camminó sull'orme di Panvinio. Fu monaco agostiniano; professore in Pira; cardinale di Santa Chiesa. La sua prima opera, Steria Pedapiano, gli porte adito a difendere la dottrina di sant'Apostino interno alla Grasia. S'impenarono i Gesuiti, ed i lero aderenti gli messero una di quelle guerre che il mondo sa. Ma trovati a Roma ceasori equanimi, il libro instino fa sasolito, appliadito, ed il Noris fatto consultere del Sant' Ufficio. Un secondo tiro di quel genere gli si tentò più tardi presso la Inquisitione spagnonia. La finirò io (gli disse allora Iunoceano XII) la scanda-losa socca di queste persecuzioni; vi creero cardinale ; ed attenue la parola. Le opere principali del Noris sono L'epoche S'im-Macedoni, che dedusse dalle medaglie; la Storia della intestiture, a altre parcolice, piene di eredidione, e avvisate da uno spirito largo e perspicace. Ebbe onori mosumentali in patria e. a Roma.

Francesco Bianchini (1662-1739), prelato, versó e scrisse con appleans nell' astronomia e uell' antiquaria, ma il suo nome l'estimantalimente all' Istoria suiscraule procuta con monumenti e figuratio mindiale productioni mortalimente all' Istoria suiscraule procuta con monumenti e figuratio mindiale productioni mitologiche, per trarue, col seccorso de' monumenti, la storiale fina su prande contemporaneo Gianbattias Vice voigeva nella Scienza moses. Sebbene incompleta, fa uno del primi validi tentativi di storia universale. Noi cerchinen renderci famigiare (diceva) il sistema dei secoli, come la pianta d'una città 9. Fontenelle na scrisse l'elogici e dittà bevoltata da lui gli eresse monumento nella patta cattérale. Giuseppe sao nipote (1704-64) scrisse di storia anch'esso, e pose mano al compimento e alla pubblicazione dell' opere dello zio.

Scipione Maffei 12 (4075-1755), dotato d'ingegoo potente e di squialio senso del bello, del vero e obi reto, instancibi enlla faica, amantiasimo della patria, poeta, tetterato, archeologo e fitosofo, fo grande pen l'Italia, sull'anismo forne il maggiore per Verona. Quando Italia calvasi tra i belati d'Arcadia, egli colla Merope segnava il risorgimento, vorreumo dire l'iniziativa del teatro Italiano. Nella Verona Illustrota a'inenta delle municipali angantie a considerazioni generali, rinnima l'antichità spigolando fen le tenebre dell'evo medio; da documenti e monumenti ricoratracio il raccotto; e sull'arte di allora, e sull'origiae della liogua nostra dice cose peregrine al suo tempo, non abbastana dividgate al nostro, il cui si parla ancora sul serio d'ar-

43 Vedine il ritratto in frontispizio.

chiettura gotica, della formazione dell'italiano, della mistare dei tedesco el latino, e dei tomancio generelno eggi Stati di Carto Magno. Tra le follie del barceco propugno il classicismo, e non gli mancò senno e coraggio d'ammirare e lodare opere dei secosì che savenno precedito il irrosgimento. Accrebbe, ordino, illustro il patrio Manes Inpidario (Massem Vironenze), ed a commissione di Vittorio Amedeo II dispose lapidi e monumenti nel portici dell' Divireristi di Torino, Colla Storia Diplometica preparo le vie all'arte critica. Gli errori vulgari della magia e gli artestratici della cavalleria impagno con un correto di erudicione e con una forza, che solo può ispirare la passione del bene. (Arte Megica diferente, cec. Arte cavallerezo.)

Colla Detrina della dinina grazia, tributo alla passione de' tempi, nimicossi i Giansenisti i<sup>11</sup>. Il Concina, in grazia del trattato Sui tenti antichi e moderni; i fratelli Biallerini, per l'opuscolo Sulf uso del denora, lo molestaron come eretico; contro il primo lo assolae Benedetto XIV, contro i secondi (che gli provocarono qualche acerbo mese d'esiglio) un tribunale più polente, la coscienza universale.

Collaboro con Apostolo Zeno al Girmele de letteran d'Infair; cadour quello, pubblicó egli le Guerrozioni Interenri, che sparse di pregenol scritti, ore si mostra valente nelle scienze matematiche e liniche, le quali a lui pur devono qualche scoperta. Pa sociende, benefico, religioso prestanto di Grame e di fore; in giovinezza destro nell'arti cavallere-sche; fece la guerra nell'esercito dell'etilor di Baviera, del alla battaglia d'Hochstidit salvo la via al fratelle perigliando la propria.

Verona eresse una statua Al marchese Scipione Maffei vivente; inscription, dice Voltaire, aussi belle dans son genre que celle qu'on lit a Montpellier: A Louis XIV après sa mort.

Bartolomeo Dal Pozzo serisse le vite (†178) degli artisti veronesi; Oltavio Alcchiu in tritatio sull'andiestro, ma la più parte d'avoio scritti ando perdgata a Roma. Domenico Valarii (†701-71); Pietro (1608 1789) e Girolamo (†712-84) Ballerini fratelli; Ippolito Benliacqua (†721-93); Girolamo da Prato (1735-83), sacereloti, rivoltore principalmente la loro scienza linguistica e critica ad ordinare edizioni dei Padri greci ci excissero opere originali di storia e archeologica ecclesiastica.

Illustraz. del L. V. Vol. IV.

<sup>14</sup> Lasciando da banda le turbazioni che disonorano quella quesilone quasi inutile, ati è però noto che il sistema de Gesuiti nel combinar l'azione della grazia di Dio col libero arbitrio dell'uomo è il più conclimbile colla ragione e colla filosofia.

ritto canonico e di teologia. Vincenzo Patazzi (1700-69), domenicano rigido ed arrabbiato, sullo stampo del Concina di cui era amico rigido e da rrabbiato, sullo stampo del Concina di cui era mico ritoperò il Maffei sconciamente; del resto fu teologo ed oratore nominato. Di senno e merito maggiore, con tre buone scritture filosofiche, delego di agrafio fondamenti della religione Antonio Valsacchi (1708-91); accortosi del falso indirizzo datogli da suoi istitutori nello studio delignisticioni degli universali per poi discendere ai particolari; che doversai cominciare dalla conoscenza piena dei fatti primitivi, e su questa lerarsi alla ricerca delle cause occasionali efficienti, e non da nozioni generali stanciarsi all'esame dei principi e perdorsi in questioni metatisca de in astratezze, e formare sistemi non diignostrabili ad evidente da ragioni sicore. Lo si figgano ben in mente gli studiosi giovani de'nostri di.

Fu in questo tempo feconda la patria nostra di poeti didascalici. Giambattista Spolverini (1695-1762) scrisse la Coltivazione del riso: calco, dice Vincenzo Monti, l'orme dell'Alamanni: non gli mise il piè avanti, ma gli andò del pari nella venustà e nel brio d'elocuzione ; lo vinse nella tessitura del verso. A lui dedicò il poemetto Del baco da seta Zaccaria Betti (1732-88), utile cittadino, cui dobbiamo la fondazione dell' Accademia Agraria, Luigi Miniscalchi cantò Dei gelsi in latino; Antonio Tiraboschi La uccellagione: l'abate Lorenzi (4732-4822) la Coltivazione dei monti. della quale porgendo un rapido giudizio analitico, il Parini scriveva: « Sarà d'ora inpanzi uno dei più nobili poemi della nostra lingua. Rettiandine di pensare, buona fisica, bnona filosofia, fecondità di pensieri gentili, nobili, acuti, talvolta grandi; ricchezza d'immagini, di comparazioni, tratti e similitudini: disinvoltura, energia felicità novità d'espressioni: nobiltà, eleganza, grazia, proprietà, abbondanza quasi perpetua di termini e di frasi : facilità ed armonia di versi, precisione, rapidità, brevità, calore poetico nel tutto; scelta di oggetti, carattere ed evidenza di pitture nelle parti; descrizioni difficili perfettamente eseguite; alcune digressioni felici, nel patetico innocente e virtuoso; alcuni episodi eccellenti; alcune sentenze utilmente luminose, e mille altri pregi renderanno questo poema classico nelle poesie italiane, e faranno vedere che la nostra nazione pno vantare anche oggid\... poeti veri, e degni d'essere agguagliati agli antichi .

G. B. Becelli (1684-1750) affidó bene il proprio nome ad alcuni poemetti originali ed alla versione d'Erodoto e di Properzio; e Girolamo Pompei alle traduzioni di Teocrito e più di Platarco; appuntato in fatto di lingua, ma largamente suffrazato dai dotti, tra' quali Mustovidi, per fedelià



e vivezza. Esso e Filippo Rosa Mo rando (1735-60), forte ingegno spento immaturo, scrissero non ispregevoli tragedie.

Fams più duratora avrebbe acquistato sul teatro Francesco Accloni (1756-1818), se all'immaginativa avesse accoppiato più forza di educazione filosofica el dicultora letteraria. Giovanni Pincamoni (1751-1812) scrisse drammi spettacolosi, e meglio piacquero rappresentati che non letti si mantengono in nonre I Baccandi. Sebbene tassato di fredeteza, l'Arianito di Ippolito suo fratello si reputa fra le buone tragedie del teatro italiano.

G. B. Biancolini (1697-1780) consumó la lunga vita in ricerche e pubblicazioni storiche relative a Verona, lavori pieni di annegazione, ma di pazienza e di

utilità ingente. Ebbe pur bnona mano con versioni, commenti, tavole cronologiche alla Collona degli storici greci. Il conte Alessandro Carli scrisse una Storia di Verona in sette volumi, stampati per decreto civico nel 1708. Gii elogi degli Ecclaisatici zeronesi dell'abate Federici, sche odispersi in avtolgimenti teriorici, contengono notizie interessanti ini valentomini degli ultimi tempi. Giambattista Da Persico (1777-1843), cittadino e podestà dei rari, parre erecto dell'amor di Sopiono Maffet verso la patris; il sana Descrizione di Verona e della provincia è modello dell'opere di questo genere. Dell'abate Giaseppe Ventari (1766-1841), nomo di vaste cognizioni, si ni la Compendio della Storia stera e profana di Verona; e sopra argonenti di statistica, storia, archeologia patria, opnacoli ed illustrazioni, geregiamente elaborati porsero monsignor Dionisi. Ignazio Bevilacqua-Lazise. Giovanni Scópoli, Girolamo Orti-Manara, Cesare Bernasconi, l'abate Cavationi, monsignor Giuliari, Ignazio Torri, Qual ventura per la storia civica sei li conte Fregoso ficultari, Ignazio Torri, Qual ventura per la storia civica sei conte Fregoso dell'abate di pubblica ragione i risultati delle sane vaste, minnte e intelligenti riccerchel

Nella sacra eloquenza levarono grido Luigi Pellegrini (1718-1799), che în anche garolli poeta; Eriprado Giulari, che scrisse le D. nne si-lustri della sante nazione, in cni ampiezza di cose, fantasia, lingua ed alto intendimento morale; il Costali matematico; Ginaeppe Venturi, Antonio Cesari, Patolo Benaglia, prefetto del ginnasio civico, modellato sni Francesi, rinaci pintoto polemico, immaginoso, en noi raro toccante; fornito di doil esterna, cibo nella recita planao maggiore di quello che si concedette (non sappiamo con quanto di giustizia) a' snoi stampati, d'altronde non numerosi.

Aurelio Muti (1775-1817) rencovo, morto patriarca a Venezia, lascioscritti filosofici, el o antelie forti in dottrina e di forma sagnisti; a sciobene avesse in prediezione Tertaliano e Bosanet, lo stadio dei quali traccomandara dopo quello della Scrittura, i snoi dettati spirano, del dore riesce eloquente, filosofica serenità; pare il caso di ripetere, «ealmo soors un cavallo focoso. \*

Cesare Bresciani în plaudito în molte orazioni înnebri de aostri migliori; faccia Dio che i têmi non gli sieno frequenti !

Ora passando a letterati poeti, monsignor Gian Giacopo Dionisi (17341808), valenta racheologo e diplomation, fide di pi ardenii per la ricarazione dello studio di Dante in Italia, ne rivide con diligenza il testo, ne feco ingegnosi commenti, appoggiati in ispecialità alla storia civide o politira di que' tempi, che è la base più-lagitima e necessaria alla 
retta intelligenza del dantesco poema. Se il Dionisi concorse in questo 
ilta di risorgimento della sana letteratura, a combattere la corrazione 
della lingua e l'invasione di gallicitazi consacrò la vita Antonio Cesari 
(1700-1833), applicando con rigidezza da partitato il principio del Ma-



Antonio Cesari.

chiavelli, che, per rimovare na itilitot, conviene richianario ai principji, ed ottame ampiamene il nobile intento. Eccedette qualche volta el popinioni ed errò ne fatti, ma il merito grande non e va scennalo per questo, ed oggidi saprebbe d'anacronismo il gindicario dietro alle focose legidezza della Proposta. Mori e fa sepolto a Ravenan; ebbe in Verona monumento colliscriziono del Giordani - Antonio Cesari veronese; cogli estriti e coll'ecempio manienno gioriosamente il acle di Cristo e la ingua d'Italia - Socj e continuatori del Cesari farono i sacerdoti valardi, Zanotti, Santi, Fontana, Giuseppe Monterossi . Bertolomes Sorio benemerito per la rintegrazione di testi del Treccato, ed Ignazio Torri per la voto cristici intorno nell'opere minori di Dante.

Il poetico vanto continuarono G. B. Toblino, imitatore dei modi catulliani; Gioschino Aresani, prefetto del ginnasio civico, dov'ebbe meritti e monumento; emendo abilmente l'Ariosto per la gioventu, savio punsiero, e chi vnol dirne, dica; e seguendo l'immaginazione d'Ovidio e le forme del Ferrarese dettò le Metamorfosi, alle quali non mancano i pregi di vivace eleganza e di buona moralità.

Ippolito Pindemonti (1753-1828), anima ingenua, mente acutisama, scrisse prose e poesie originali e versioni. Tra le prime gli Elogi, tra



Ippolito Pindemonti.

le seconde primeggiano i Sermoni e le Poesie campentri, che lo fecero salutare il Thiolio d'Italia. Dilli come tragito toccumo; il suo nome va associato a quello del Foscolo per la risposta i Sepoleri 14, ed a quello di Vincenzo Monti per la traduzione della Odiases Benasso Montanari ne descrisso bollamente la vita. Ad Ippolito apontanemente si collegano Silvia Cartoni-Verza ed Elias Monconi, cui è frequente allanione me s'asoi verzi donne di rara intelligenza, elleno atesse acrisiere verzi e prose civibete olono di rara intelligenza, elleno atesse acrisiere verzi e prose civibete.

<sup>15</sup> R notevole come al poeta che vede la speranza fuggire dsi sepolori, egli opponesse più consolanti idee, partando d'Elisa e della sua resurrezione.

C. C.

plauso da' letterati più insigni. A queste abbiamo il vanto d'aggiungere Teresa Albarelli-Vordoni, « le poesie della quale ebbero elogi da critici, e le procuraron un distinto seggio tra le più celebrate poetesse italiane ».

Di Caterina Bon-Brenzoni (1813-56), troppo presto rapita, dettonne



Carolina Bon Brenzoni.

la vita maestrevolmente il professor Angelo Messedaglia; ma di sè immagine più viva ella trasfuse nelle sue poesie, ove seppe conciliare calma elevatezza, pensieri ed eleganza di forme, concetti scientifici ed espansione di sentimento.

D'Aleardo Aleardi basta il nome.

Cesare Betteloni (1808-58) cantó soavemente il Lago di Garda; e varie nella tempra e nelle fonti d'ispirazione piacquro le poesie del professor Luigi Gaiter, di Paolo Perez, di F. Scopoli e di Vittorio Merighi.

La gioventù del nostro paese diletto non lasci che si frangano tradizioni cotanto gloriose, e col volere che tutto vince s'accinga a ricomportre il serto onde Verona spiende nella plejade delle italiane sorelle.





#### XIV.

# Chiesa Veronese.



n qual tempo e per opera di chi fosse introdotta in Verona la religione cristiana è ignoto; che vi principiasse ben presto ce ne persuade una iscrizione, cui la forma del marmo e dei caratteri, e la purezza di stile, mostrano della

gentileschi, viene chiarita cristiana.

```
Deo mag — no aetern — L. Stativs di — odorvs quot

— Se precibus — Compotem — Fecisset — V. S. L. M.
```

Ma la voce vulgare cui s'attenne il Baronio, che il primo nontro vestoro tose mandato dallo stesso principo degli apsonio. I è quasi compitutamente smentita da un dato cronologico relativo al quarto pastore, del quale avendosi certezas pontificases già vección cel 304, simon forzati ad inferirare che anteriore al terco secolo non abbia potuto esser il primo, non essendo di que tempi ne pontificati semisecolari, nè prolungate vacanza di sede.

```
4 Sant' Euprepio (greco?) 200?
2 San Dimidriano 225?
3 San Simplicio 250?
```

San Procolo vivex nel 304. Accadde in quest'anno il primo fatto cristiano che si ricordi in Verona, e fin il supplinio dei santi Fermo e Rustico, cittadini di Bergimo, consamato in parte nell'anfitestro, imperiando Diocleziano e Massimiano. In un racconto ancio di quel fatto, che può richerrai stesso sopra gli atti proconsolari, appariace la intripidezza del vescovo Procolo, il quale spontaneamente costituinosi al tribunale di Anolino, prefetto della città, confesso la propria fode, senza però consegnirne il bramato martirio. I corpi dei santi ebbero parecohie vienede, quello del vescovo fu sepolto nella chiesa, che poi gli fia dediciata, la cni cripta, secondo ogni apparenza, fin il primo tempio cristiano a Verona, e per conseguenza la prima catedrale. Onsto co emerge

anche dall'avervi riposato parecchi vescovi de'secoli III e IV. 5 San Saturnino

B San Lucilio 7 San Cricino. nel 347, intervenne al concilio di Sardica.

San Cricino.
 San Zenone

Zenone 360? Di patria incerta, alcuni africano, altri lo vollero veronese. Colla predicazione diede forte crollo

i Maffei nella Verona Illustrata comballe questa opiniono con vigor di ragioni, che non ci sembrano invalidate da quanto posteriormente scrisse qualcuno,

La eronologia dei primi ollo vescovi è appoggiata al ritmo pintatano cho li recita e di cui l'autore potè forse trarne il nome e l'ordine dai dittici. Pei successivi la eronologia versa ia molle dubbiezze also al secolo VIII.

BUANTA E PERETTI, SS. episcoporum veronena. antiqua monumenta. Naffei fino al secolo VIII. Bianculum, Dei Vescori ecc. Chiese, vol. 1 et passim. Dioxim, Faderic, Elogi, Lauti Cron. all'idolatria pagana ed urbana. La tradizione costante della nostra Chiesa lo dice martire e taumaturgo, ma i fatti a lui attribniti hanno troppo della leggenda. Fu crednto contemporaneo a Galieno imperatore, di cni dicesi liberasse una figlia da ossidione infernale; ma se Procolo, quarto vescovo, era (Ex Lar. Acta SS. Firmi et Rustici. Ritmo Pip. Velo di Classe) a' tempi di Diocleziano, come Zenone, che fn l'ottavo, poteva essere a que' di Galieno?, I snoi sermoni (dottamente editi ed illustrati dai fratelli Ballerini), di lucida dottrina evangelica e di eloquenza energica, lo collocano tra i padri della Chiesa e tra' bnoni scrittori latini. Lasciò memoria venerata non solo in Verona, che lo tenne per ano patrono celeste, ma ancora nella Venezia e nell'Insnbria, dove occorrono molte ed antichissime chiese al sno nome.

- 9 Sant' Agapio.
- 40 San Lucio.
- 41 San Siagrio, certamente tra il 374-397. Poichè a lui diresse letteresant' Ambrogio vescovo di Milano disapprovandone la condotta verso la vergine Indicia che era stata velata da Zenone di Santa Memoria e dalla sua benedizione santificata, ed ingiungendo pene canoniche ai calunniatori di quella. Da tal fatto raccogliesi che in Verona vi aveva già dal tempo di Zenone vergini votate a Dio. delle unali alcune vivevano in commanza, altre no, come Indicia; che Ambrogio, qual vescovo di Milano, esercitava alta giurisdizione snlla nostra Chiesa, non solo per essersi a lni appellata Indicia, ciò che poteva sembrar deferenza personale. ma pel modo onde quegli scrisse a Siagrio, e per aver imposto pena canonica a dne sudditi del Veronese. Questa letterapoi ne porge altro argomento per assicnrare l'epoca di san Zeno. Se fosse vissuto a' tempi di Galieno (260 68), come suona la leggenda, pontificante Ambrogio (374-97), era impossibile che Indicia, se anche viveva, nella verde età di cent' anni almeno, desse luogo a serie accuse di impudicizia.
- 12 San Lupicino.
- 43 San Massimo. 400?
- 44 San Laperio.
- 15 San Servilie.
- 16 San Petronio
  - 43 ? Ci rimangono alcnne orazioni dilni, una delle quali fn detta nella consacrazione d'nn tempio forse della più antica chiesa dedicata a san Zeno, ed ha per titolo In natale Sancti Zenonis. In quel torno la sede vescovile fu traspor-

tata a Santo Stefano. La riposano Servilio e Petronio, con molti de' succeduti nel secolo V e VI.

- 7 Sant' Innocenzo.
- 48 San Montano.
- 49 San Gandenzio.
- 20 San Germano (Carbonio, nel martirologio Romano?).
- 94 San Felice.
- 22 San Silvino.
- 22 341 5111100
- 23 San Teodoro.

24 San Valente 523-34. La esistenza di saa lapide sepolerale a San Pietro in Castello (Mun.) ci ammonisce che era gii trasferita lassal la vescovile residenza acusua della demolizione (od almeno forte guasto) operata in Santo Stefano, per volere di Teodorico; ecco l'istrizione:

llic requies — cit in pace ses — Valens epa — qui — vixit ann plm — LXXXV et sedit epis — copatum annos — "VIII menses VIII et dies — XIX et recesset subd — VIII kal. angustas — Pc Lampadi et 0 — restis vvcc ind vivi.

- 25 San Verecondo pontificava nel 534 (post consulatum iterum atque iterum Lampadi et Orestis, in iscrizione del Museo).
- 26 San Senatore. 27 San Probo.
- ar Gan Frond
- 28 San Lupo.
- 39 Solazio 588. Partecipo allo zeisma dei tre capitoli, dalla cui storia raccogliesi la dipendenza della nostra Chiesa dal patriarcato d'Aquileia, non più dalla Milanese, restando inceri come e quando siasi operato questo cambiamento, che del resto fu comune a tutte le Chiese che aderirone allo scisma.
- 30 Giuninere nel 591, sottoscrisse cogli altri scismattici la sapplica all'imperatore Maurizio. Sotto lui accadde il miracolo racconato a san Gregorio papa da Giovanni Tribuno, che vi si era trovato presente col re Autari e con Promullo conte, cioè che, essendo l'acqua ella Majte, per nau furioso piena, salita fin

<sup>2</sup> Nell'iscrizione il VI è espresso da un segno somigliante alla cifra arabica di egual valore. Panvinio e Grutero la scambiarono per un cinque, con errore manifesto.

sotto le finestre della chiesa di San Zenone martire, non la invase, abbenchè fosse aperta la porta.

Pietro.

34

- 32 Giovanui (Concesso).
- 33 San Mauro.
- San Manio. 34
- 35 Sant' Andronico.
- Sau Florenzio.
- San Moderato.
- San Domenico morì nel 712; è nominato nella iscrizione 3 del Ciborio di San Giorgio in val Policella (V. MURAY,-MAFFEI).
- Sant'Alessandro.
- 40 Sigeberto.
- 44 San Biagio
  - morto il 750. Con questi cessa nei vescovi il titolo di santo, che era dato a tutti a titolo d'onore, e venne serbato al solo vescovo di Roma. Fra i nostri pastori però ve ne forono molti annoverati nel martirologio romano, e di santi nel senso attuale della parola. È l'ultimo aepolto iu Santo Stefano.
- 42 Annone 772, è celebre nella nostra storia ecclesiastica per la traslazione da lui fatta delle spoglie ricuperate dei santi Fermo e Rustico, essendo re Desiderio ed Adelchi. La storia di questa traslazione in uno agli atti del martirio. trovasi pubblicata dal Maffei nella Storia diplomatica: i corni di quei santi si venerano sotto l'ara massima della loro chiesa. Nel secolo XVI cominciaroue a vantarsene possessori i Bergamaschi: ma il Biancolini, combattendoun frate Moroni di la che tratto l'argomento (Chiese, vol. 11, in fine), mostró la vanità di questa asserzione.
- 43 Eginone, zio di Pipino re, morì nel 802, come apprendesi dal sno epitafio nell'isola di Reichenau.
- rinunció nel 840, e morì come il predecessore a Rotaldo. Reichenan. La sessione pastorale di Rotaldo fu delle più memorande. Alle sue istanze e cure presso il buon Pipino è dovuto il cominciamento della basilica Zenoniana, nel sotterraneo della quale trasportó e depose la spoglia di san Zeno, coll'opera di due eremiti, Benigno e Caro, assistente Pipino e non mancando prodigi (vedi Traslazione di san Zeno, Biancol. Chies. vol. 1). Ebbe parte alla erezione della presente cattedrale, e tras-

<sup>3</sup> La riportlamo nella descrizione della provincia.

portovvi la sede. Il suo nome poi è legato ad un atto di gran rilievo nella costituzione ecclesiastica; lo scomparto dei beni che i cherici godevano in comunanza col vescovo: al quale si annoda la formazione del capitolo canonicale 4.

45 Notingo, passó al vescovado bresciano 840-44, fu buon teologo; sostenne il libero arbitrio nmano: eccitò Rubano Mauro a scriver in argomento l'opera, che quegli intitolò, De prædestinatione et præscientia Dei ad Notingum epircopum veronensem, (Vedi Dioxisi De Nothingo et Aldone.)

46 Landerico 846

47 Bilongo 880 Addone 866.

875. 49 Astolfo

Adelardo 915, intervenne a Roma alla corona-928.

zione di Carlo Grosso. 84 Notkerio

52 Ildnino (Fiammingo) 931.

932-68. Fu nomo per dottrina e per alto Raterio (Fiammingo) sentimento dell'episcopale missione superiore a' suoi miseri tempi. Nelle vicende politiche del paese portò carattere inflessibile, che gli attiro persecuzioni da Ugo e da Berengario II. onde tre volte cacciato di sede, sostenne la prigionia, l'esiglio, e dopo morto, gli strapazzi di qualche scrittore oltramontano. Mort nella badia Lohienze presso Liegi in concetto di santo. La vita e l'opere di Raterio furono illustrate od edite dai fratelli Ballerini (Ver. 1752).

968-81, intraso durante le vicende di Rate-54 Milone rio: legittimo nel 68 per la rinuncia di quegli; tristissimo arnese.

4 Il documento originale esiste nell'Archivio Capitolare; fu pubblicato dal Biancolini (Chiese, vol. 1). Quello nell'Halla Sacra è adulterato. Ecco il principio: Anno DCCCXIII. In nomine Dom. N. J. Christi regnante Domino Karolo in Italia etc. Rataldus ultimus servus servorum Dei, Sancia autem Veronensis Ecclesie Epus. Sanciorum canonum patrum statuta continent ut tam de redditibus quamque et de oblationem fidellum quatuor fieri dedeal portiones, quarum sit una pontificis, altera ciericorum. pauperum terita, quarta fabbricis adplicanda: etenim tex Dei precipit ut qui attari deserviunt de altari pascantur. Igitur, adjuvante ipso qui nos pastores esse voluit et pascere ones suas poliusquum nosmelipsos mandavil, una per consensum volontatemque sacerdotum nostrorum disponere de corum stipendia volumus quatenus suam habentes justiliam, securi possint in Sancta Del Ecclesia militare. Damus ergo. Segue la divisione, che cadeva sopra immobili, decime, offerte, diritti di toloneo-Fra I sottoscritti a quest'atto, trovismo Pacifico arcidiacono ed Aregao prete.

55 Alberto 981-1003. 56 Ildeptando 1003-15.

57 Giovannl 4015-37.

58 Walterio da Ulma 1037-52. Nel 1041 era vicedomino della cattedrale di Verona Cadolon, che fondo il monastero di San Giorgio in Braida nel 1046; favorente l'imperatore, fu vescovo e conte di Parma Nel 51 i vescovi di Lombardia lo elessero.

papa contro Alessandro II.

 59
 Ezelone
 4052-57.

 60
 Dietboldo, tedesco
 4037-60.

 61
 Gnglielmo
 4060-65.

 62
 Adalberto
 4065-70.

 63
 Oswardo, tedesco
 4070-73.

64 Brauose, tedesco (1073 83, valente nell'interpretazione delle Sacre Scritture. Da papa Gregorio VII (4073) fia insignito del Pulso (privilegio che i nostri vescori conservaziono per qualche tempo, e che fu poi diamesso); con tatto ciò egli seguì la parto imperiale nella questione delle investiture. Mort assasinato da un suo cappellano. Dalla patria, cui manifestano anche

i nomi, vedasi la ingerenza imperiale nelle elezioni.

65 Sigeboldo, tedesco 1083-109.

66 Valbruno, tedesco 1094-1100. 67 Walfrido, tedesco 1100-1102. 68 Bertaldo tedesco 1102-1111. 69 Singifredo, tedesco 1114-1418.

70 Oberto 4118-1122. 71 Bernardo, bresciano 4122-1135.

71 Bernardo, bresciano 1122-1133.
72 Teobaldo 1133-007, giá arciprete della Chiesa veronese; primo, a quanto sembra, che sia stato eletto dal capitolo e dal clero. Nel 1045, il vecsoro ed i suosi successori, beni e giarrisdizioni, furono ricevuti sotto la protezione della satta sede de Engenio III (La ballo interessanissiami, tratta dell'archivio del

vescovado, è pubblicatanel Biancolini, vol. 1,)

73 Ognibene da Nogarola 4137-418S, nomo d'insigne dottrina giuridica de doquenza (BETLINELLI, Ris.). Amico d'Alessandro III ed onorato da Federico. Al suo tempe (85) fu a Vertosa la corte pondificia, e Lacio III vi tenne sinodo, memorando per esersi invocato il hraccio secolare contro gli eretici, crudele sofisma, cni sono dovuti gli anticristiani orrorri della Santa Inquisizione.

74 Riprando 1185-1188. Il conclave tenuto a Verona elesse

- a pontefice Urbano III, dal quale il capitolo ottenne conferma ed ampiezza di privilegi.
- 75 Adelardo da Lendenara, 1188-1204. Il primo veronese fatto cardinale; fn letterato, legato apostolico e, a quanto pare, guerriero in Palestina.
- 76 Norandino 1204-1224.
- 77 Jacopo da Braganza 1225-54. Per migliorare il salmeggio in coro divise una prebenda canonicale in quattro, che assegnò a quattro preti col titolo di mansionari. Quai tempi correvano! Ezelino, per tristizia d'animo e più per far dispetto ai papi, favoriva eretici ed eresie d'ogni maniera; persegnitava monaci, e massime i frati minori, i popolari e sospetti di guelfismo; innumerevoli sparvero nelle sue prigioni. D'altra parte Federico II non avea mancato di fare decreti ed istigare più e più l'Inquisizione. Ai Domenicani inquisitori appartenne il celebre Pietro Rosini veronese, uomo pio e dotto; aveva scritto sul simbolo ad istruzione del popolo, e sebbene di parentimanichei, fu uno dei più caldi in combatterli. Andando (1249) con uffizio inquisitoriale a Como, da nn sicario presso Barlassina venne assassinato, e subito venerato col nome di san Pietro Martire ebbe magnifica tomba a Milano in Sant' Enstorgio, e culto diffusissimo in quei tempi.
- 78 Geratio Cossadocca (235-50, eletto da Alessandro IV (?) e certo di lui partigiano, fu tenuto lotanto alla sede per opera di Ezelino. Ricevute a Roma alcane truppo, renne assieme a Filippo vestovo di Ravensa contro il tirano all'apririsi della crocista che alifine lo vinse; mai predisti furono entrambi prigioni (Pasts da Centa), e vi restarono sino alla caduta d'Ezelino.
- 79 Manfredo Roberti, reggiano, 1260-68.
- 80 Guido Della Scala 1268-75.
- 84 Timidio Bonacolsi 1275-78, eletto dal clero, certo in adesione ai desideri di M. Mastino della Scala. Roma disconosceva il diritto del capitolo, osteggiava il capitano ghibellino, ed elesse:
- 82 Aleardino, Capo di Ponte 1275.... che non fu ammesso alla sede.
- 83 Bartolomeo della Scala 1278-90.
- 84 Pietro della Scala 1290-95.
- 85 Bonincontro 1295-98.
- 86 Teobaldo 1298-1330, fece delle costituzioni pel clero, le quali poi furono pubblicate da Pietro II Della Scala. Accadde sotto questo vescovo la clamorosa soporessione dell'ordine

dei Templari (1311). Can grande (che non cibava nè terra nè peltro) ricusò appropriarsene le ricchezze, le quali vennero volte ad opere di beneficenza, o passate ai Gioanniti.

87 Niccoló

4331-36. 88 Bartolomeo Della Scala 4336-38, figliuolo di Giuseppe, abate di San Zeno, lo fu prima egli stesso. Caduto in sospettto di prodizione a Mastino II (forse per le male arti- d'Azzo da Correggio), ne fu di sua mano ucciso sulla porta del vescovado (27 agosto 4338). La corte d'Avignone, sebbene risguardasse il prelato come intruso, scomunicò Mastino ed anche la città. Rogato il processo, fiaccato il principe dai rovesci della guerra, instando i cittadini, il vescovo di Mantova fu incaricato delle assoluzioni a questi patii: 4º che Mastino ed Alberto dovessero dalla porta della città recarsi in abito di penitenza alla cattedrale in giorno festivo, portando una torcia di libbre sei e preceduti da altre cento simili, ed offrirle ai canonici chiedeodo perdono dell'eccesso; 20, che offrissero alla stessa chiesa un'immagine d'argento del peso di trenta marche, e dieci lampade d'argento, provedendo alla loro accensione perpetua; 3º, che dovessero istituire sei cappellanie nella cattedrale per sei sacerdoti che celebrassero perpetuamente in suffragio dell'estinto, coll'assegno di 20 fiorini annui per ciascuno (220 zecchini veneti in tutto); 4º, ad ogni anniversario vestissero 24 poveri; 5º, diginnassero tutti i venerdì dell'anno e tutte le vigilie della Beata Vergine; 60, si obbligassero per sè e successori a mantenere in occasione di leve generali 24 cavalieri in Terrasanta. Approfittando poi dell'umiliazione del principe e dello sgomento della città e del capitolo, il papa colse il destro per trarre a sè la contrastata elezione dei vescovi, che il clero ed il popolo aveano esercitato da due secoli e mezzo.

Matteo Ribaldi 1343-48. Pietro Pino 1348-49.

Giovanni di Naso 1349-50.

1350-88. Cadata la sua gente, fu da Gian Ga-Pietro Della Scala leazzo tramutato a Lodi per sospetti; finì esule a Mantova. Avea tentato di sommettere i canonici all'autorità vescovile. ma fini cul coofermarne i privilegi.

93 Jacopo Rossi 1388-1406, Creatura di Gian Galeazzo: sloggió al sopraggiunger del dominio Vencto, il quale cominció a procacciar il vescovado a'patrizi suoi, i quali, a dire il vero, (tranne alcuni non residenti) per ingegno e per attività formarono una splendida e rara successione d'uomini insigni.

- 94 Angelo Barbarigo, card. 1406-1408, nipote di Gregorio XII.
- 95 Guido Memo 1408-38.
- 96 Francesco Condinière card. 4433-33, nipote di papa Eugenio IV, il quale era stato canonico della nostra cattedrale. Questo vescoro instituì con assegno di annae rendite il collegio degli accoliti (1440), i quali, iniziati agli ordini, doverano assistere decorosamente alle funcioni episcopoli.
- 97 Ermolao Barbaro 1453-71, benemerito per l'avanzamento delle colonne e navate interne della cattedrale, Fabbricò la villa urbana di Nazaret, soora il colle di San Pietro.
- 98 Giovanni Micheli, cardinale, 4471-1503, nipote di Paolo II, beneficò in morte la Chiesa nostra, da cui vivo fa assente, giusta il costume d'allora; fece erigere la bella porta giocondiana del rescovado, coll'austera sentenna: probis improbisque par aditus, dispor carina.
- 99 Marco Cornaro, cardinale, 1503-1525, trovò opposizioni come il precedente, perché il popolo non intendera che il rescovado di Verona fosse dato via in commenda al cardinali residenti a Roma, con iscapito gravissimo della disciplina ecclesiastica. Istituti una commessaria per l'amministrazione del beni destinati al culto nello actidedrale, chiamata ancora menso Comelia.
- 100 Matteo Giberti, genovese. 1524-43, uno tra i più grandi vescovi nostri. Erano tempi, qui come altrove, di rilassatezza clericale, a cui, anche volendo, non avrebbero potuto imporre rimedio i vescovi lontani o distratti da altre missioni, o preferenti gli splendori della corte pontifizia. La città, morto il Cornaro, fece reclamo al doce su tale disordine: questi mosse istanza a Clemente VII, che nominò Matteo Giberti suo datario, ma poi, soprafatto dalle cure politiche, lo trattenne a Roma, dove fit presente agli orrori del 27; sfuggito all'ugne dell'armata cattolica ed apostolica, venne a Verona, dove già i suoi vicari avevano attuato qualche provedimento. Investito de' più larchi poteri dal pontefice, si mise all'opera dell'ecclesiastica riforma, con scienza e fermezza vivificate dalla convinzione e dall'esempio. Cominció dalle istituzioni monastiche; richiamo in vigoro le discipline risguardanti il clero secolare; sottopose a severo esame predicatori e confessori; ridusse i beneficiati a residenza, non risparmiando nè premi nè pene: prescrisse nelle chiese parrocchiali l'insegnamento festivo della dottrina cristiana

introdusse Teatini, Cappuccini Somaschi e Gesuiti, Getto le prime basi dei seminarj, istituzione che contiene il germe delle riforme fntnre.... Nnmerosi e bnoni regolamenti fece intorno al culto, all'amministrazione dei sacramenti, e ad altre pratiche disciplinari. Come per rilevare i disordini. così per sorvegliare all'esecuzione de'snoi mandati , fece frequentissime visite pastorali, avendo nell'opera santa e spinosa ad onorandi compagni Lodovico Di Canossa vescovo di Bajeux, e Pietro Caraffa, che fn poi Paolo IV. Suggellò tntto, compilando e pubblicando le sue Costituzioni, che ebbero l'approvazione del Concilio Tridentino, il quale modellovvi sopra la generale riforma. Non meno operosa fu la sua beneficenza, e la esperimentarono i già esistenti ospizi per ammalati, orfani, vedove, donne pericolanti, e penitenti, ed il popolo tutto nell'inferocire della fame (1538). Eppnre era protettore de' letterati, coltissimo e studioso egli stesso; amava l'arti belle; ed a lni dobbiamo il pavimento, ormai deperito, della cattedrale, in cni il Canossa concorse all'erezione dell'emiciclo jonico innanzi all'altar maggiore, opera, per più rispetti lodata, del Sammicheli, Continuò ad essere interpellato ed nsato dai pontefici nelle urgenze più gravi e delicate della Chiesa. Clemente VII inviollo a spingere Venezia contro Solimano. Paolo III consultollo sulle riforme, quindi lo spedì in Inghilterra per le discordie ferventi con Enrico VIII: del proprio credito uso particolarmente per determinare la corte di Roma a radonare un consiglio, reclamato da tutta la cristianità, Morì nel 1543 : la sna spoglia venne deposta nella cattedrale, accanto a quella del Canossa, che gli era premorto: compagni nell'opere, nella tomba e nella benedizione dei Veronesi.

101 Pietro Lippomano 1544-48.

402 Luigi Lippomano 4548-58, fu nnnzio apostolico di Ginlio III al Concilio di Trento. Filosofo, oratore, apologista. Scrisse opere e commenti su alcane parti della Sacra Bibbia, e fu adeprato in parecchie missioni presso i sorrani.

103 Agostino Lippomano 1558-59.

104 Girolamo Trevisani 1561-62. 105 Bernardo Navagero 1562-65.

rnardo Navagero 1562-65. Essendo vescoro di Verona, fatolegato ponistinio presso il Concilio, con senno, prazienza estabilità lodevolissima pose termine a quell'admanza. Nel 1564 celebro un sinodo diocesano per l'applicazione del Tridentino. Fu dei più celebrati talinità del suo tempo.

- 106 Agostino Valier (Valerio) 1565-1606. Scienza, ricchezza e fatiche incessanti durante il lunghissimo reggimento spese alla riforma del clere, sull'orme del Giberti e dierro gli statuti del Sinodo, al quale aveva accompagnato il Navagero: in un motto, egli fa degno riscontro al sno grande amico e contemporaneo, il cardinale Carlo Borromeo, il quale visitò in quel tempo dne volte la nostra città. L'opera dietro cui lavorò incessantemente fu la scuola della dottrina cristiana, ed il regolarla in modo e con tali sussidi da garantirne la vita ed il frutto,
- 107 Alberto Valier 1606-1630, nipote del precedente. Tra' suoi scritti è un rapporto, che ci porge nn'idea precisa sullo stato fiorente della Chiesa nostra, il quale era poi frutto delle fatiche di Agostino.
  - · Sno metropolita è il patriarca d'Agnileja.
  - · In città (coi sobborghi) sono circa settantamila anime, partite in quarantasei parrocchie; nel contado cencinquantamila in cento.
  - « Il vescovo gode di tutta l'autorità in Bovolone e Monteforte. · Nella cattedrale s'hanno tre prelature; arciprete, prevosto, ar-
  - cidiacono, penitenziere, teologo, diciotto canonici, il tesoriere, quattro mansionarj, sessanta cappellani, ventiquattro accoliti, sette cherici, quattro ostiari e la fabbriceria, il cui sopraintendente eleggesi dal vescovo.
  - · Il capitolo dei canonici altre volte pretendeva di essere esente dalla giurisdizione vescovile; ora poi per unove convenzioni venne ridotto secondo la forma del tridentino Concilio. In certe cose i canonici hanno ginrisdizione comnne col vescovo, in altre separata; riguardano come loro snperiore il patriarca d'Aqnileia.
  - « Le abitazioni del vescovo e gnella dei canonici sono conginnte alla cattedrale.
  - · Diciassette 5 monasteri d'uomini si hanno in città.
  - 5 Questo numero non corrisponde a quanto et reca il Biancolloi.
- t. Domenicani a Sant'Anastasia, venuti a Verona fino dal 1710, da Norandian allogati alla Baccóia, qui si stanziarono per largizione del vescovo Roberti nel 1960. 1. Minori Osservanti a San Bernardino, chiamati dalla città nel 1160.
- 8. Conventuali a San Fermo Maggiore, nel 1255 nttennero che Alessandro tV togliesse chiesa e conventa ai pochi Benedellini che tenevanti fino dall'epoca carollagia.
- 4. Agostiniani a Sani'Eufemia nel 1262. 5, Serviti a Santa Maria della Scala,

- · Nel contado si contano dieci monasteri d'uomini ed uno solo
- di donne. Ne in città nè in diocesi vi sono chiese collegiate. · Abbiamo in Verona duo seminarj: l'uno chiamasi le scuole
- 6. Benedettini Casinesi a Santi Nazaro e Celso, vi compalono con certezza nel 1033.
- 7. Benedettini Olivetani a Santa Maria in Organo, ammessi da papa Eugenio IV nel 1414.
- ma il mooastero antico saliva all'epoca longobarda (744?) 1. Carmelitani n San Tomaso Cantauriense 1330.
- 9. Caconici Lateranesi a San Leonordo (extra).
- 18. Canonici regolari n San Giorgio; eravi glà una poco edificante unione monastica quaodo Cadolao (1040) vicedomino della nostra Chiesa vi trasse i Benedettini, iargamente beneficando ; tolta n quelli per dissoluio contegno, passò (1127) ai canonici regolari, che farono poi soppressi nel 1668.
- 11, Crociferi a San Luca.
- 12. Eremiti di san Girolamo a San Zeno in Monte.
- 13. Gesuiti a San Sebasiano; entrarono chiamati dal Giberti, partirono nel 1606 per l'interdello, non ritornarono che nel 1656, restarono fino alla soppressione elementina.
- 4. Cappuccini (cappuccini vecchi),
- 13. Ninimi a San Francesco di Paola.
- tfl. Tratini alla Ghiaja. Questa in origine era stato la sede degli Umiliati (1882), che vi abilavano attigni fraii e suore. Alla clamorosa soporessione di questi vi entraroco i Tea-'tini trasfati più tardi a San Nicolò.
- 17. Gesniti a San Bartolomeo in Monte (1432-1668).
- 18. Benedettini in San Zeno Maggiore. Non mancano argomenti per far risalire i'antichità dei mooastero nila metà dei 700; ma la ceriezza non comincia che nii'epoca pipiolana (807). Fu esente dai vescovo fino al 1145, nei qual anno Eugenio III lo dichiarò sottomesso. Nel 1421, essendo papa Martino V, cominciò a dare l'abazia in commendo. Fu soppresso nel 1772. Era ricchissimo in beni, privilegi, giurisdizioni coocesse, cominciando da Pipino, dal principi successori, e segnatamente dagli Ottoni, da Enrico II, dalla contessa Matilde e da vari pontefici,
- La badia della Trinità (rimesta in titolo dopo l'abbandono dei Valombrosani che l'aveano tenuta sino al 1443) era, in onta al Concilio, data in commenda. San Vitale era commissaria dell'ordine di Malta, al quale era passata nel 1313, tolta agli
- spenti cavalieri del Tempio. Le chiese ed I monasteri delle monache (secondo una carta topografica del 1621) erano
- 1 seguenti:
- Di regola fraocescana : alle Maddalene, a Sonta Chiara.
- Di regola benedettina; a Sant'Antonio al Corso, San Bartolomeo alla Levata, Santa Lucia, Sonta Caterina, San Cristoforo, San Daniele, San Silvesiro, Sania Maria degli Angioli, San Michele di Campagna (extra), San Salvatore in Corta Regia, San Spirito, San Giovanni Buttista alla Beverara, San Giuseppe, San Martino d'Avesa (extra).
- Di regola domenicana: Saota Calerina da Siena, San Domenico, unito il locale plù tardi a quello di Santa Teresa, fondato solo nei 1654.

degi accollii, l'altro ordinato secondo le leggi del Coucilio diredettio (era Santa Maria della Chiaje et i mases sino al 1690). Un'antichissims congregazione di sacerdoti e di parrochi è in città detta congregazione del clero intrinseco. Que san ha i propri statusi, diffi, diquital. Il presidente, detto ad anno a sorte, appellarsai reverendissimo, e perchè la società avera maggiori possidenze e giurisdizioni a Marega, testo chiamavasi coate di Marega. Univansi per discutere su argomenti religioni e per suffragi a morte; parte poi delle l'oro rendito passava in elargizioni determinte.

Appena in sede Alberto, la diocesi în colpits dall'interdetto (1606) Inaciato contro i Venezina îd appa Paolo V, pel quale, attesta la ferma condotta del seasto, d'ordini religiosi non partirono che Geniti, Testini e Cappoccioi, el alcuni parrochi o superiori di monasteri. Qual fosse l'interdo della corte romans sottoponendo a si noorme pesa un popolo innocente di gazor, o turbando tante concienze, è maggiormente palese da uno acritto anonimo che si sparro a Verona e a Brescia, o ccitando per l'interdetto alla rivolta. Ma poiché quello dennaciavasi come pensiero ed opera veronese, il consiglio cirico, eccodando lo adegno pubblico, fece solenne dichiarazione di fedelit al sensto, respingendo quelle calannia di fatto dalla fedele Verona. In fine nau dazale di Leonardo Denato doge (21 aprile 1607) annanzió all'antorità ecclesiastica la pesificazione con Roma. Tutto ritorale come prima, toline i Geniti, i quali non farono

riammessi che cinquant'anni dopo.

108 Marco Giustiniani 1631-49. 109 Sebastiano Pisani I 1650-68.

110 Sebastiano Pisani II 1669-90.

 111 Pietro Leoni 4690-97.
 112 Gianfrancesco Barbarigo 4698-1714, cominció la grandiosa fabbrica del seminario; fn trasferito a Brescia.

113 Marco Gradenigo 1714-25, passó patriarca a Venezia.

114 Francesco Trevisani 1728-32, passò a Ceneda.

115 Giovanni Bragadini 1732-58. Sarà sempre memorando il tempo in cni resse la nostra Chiesa questo pastore, si per le doti sue personali, come pei tanti uomini dotti e laboriosi che illustrarono il clero veronese (dei più cospicui si hanno gli elogi dal Federici); passò a Venezia.

- 116 Nicolò Giustiniani 1758-72.
- 117 Giovanni Morosini 1772-89, tenne l'altimo sinodo diocessa. Per alcanne transationi colle riforme gioseppine nella parte di diocesi soggetta all'impero, attirossi qualche nota dalla curia romana, onde al passaggio di Pio VI (1729 ggi irrossi assente, ed il pontelice, rifinatione il piatzzo, alloggiò presso i Domenicari. Al suo tempo i Veneziani soppressero alcune case religiose e tra quelle l'insigne badia di San Zeno con vituperevole dispersione del prezioso archivio.
- 118 Andrea Avogadro 1790-1805, inviso ai Francesi per gli affari del 97; quando ritornarono gl'imperiali (1805) rinunzió, e ritirossi a Padora.
- 119 Innocenzo Liruli 1805-27, viono di scienza ecclesissita eminente; videro i suoi giorni i maggiori scompigli nello stato e nell'ordine della Chiesa veronese: la rituatione delle parrocchie urbane e sobarbane da 44 a 17, alla quale ebbe mano cigli stesso con buon intendimento, ma forse eccedendo in senso contrario, talché parecchie riuscirone d'ampiezza smodata; e la napoleonica soppressione degli ordini religioni. Intervenne all'adunanza sinodale di Parigi (1800). Difese i diritti ecclesissificontro il forte e dichiarta governo istato, del pari che contro la ipocrita oppressione succeduagli, che a rimedio, poiché fu morto, ci mandò un tedesco.
  - 120 Giuseppe Grasser 1828-39, zabate della disciplina ecclesiastica, della istituzione clericale e del popolare insegnamento. Nel cholera del 36 in generasità ed annegazione emulò i più celebrati. Dissotteratesi le spoglie di san Zeno, pronossesplendid festiviti, cai intervennero parecchi vescovi ed una folla spettacolosa. In quella circostanza si resuscitò il titolo e le insegne di abato pel parreco di San Zenone.
  - 121 Pietro Aurelio Mutti 1810-52, filosofo ed oratore egregio; passó patriarca a Venezia.
  - 122 Giuseppe Trevisanato 123 Luigi Guglielmi

trasferito alla chiesa d'Udine, morì prima di entrare in possesso,

124 Benedetto Riccabona 1852.

Il vescovado veronese ora è suffraganeo del patriarca di Venezia, sottentrato per bolla pontifizia (1818) ai diritti dell'Aquilejese in tutte le provincie venete. Oltre il palsazo, al vescovo appartengono possedimenti in Bovolone e Montesorte, dove una volta esercitava ginrisdizione di conte, ma per la loro natura legale, colle vicende dei tempi, s'assottigliarono assai: ciò tolse ai recenti pastori emplare l'opere sastose dei passati, senza però venir meno a quelle di benesicenza.

L'amplissimo capitolo ora ridotto a tredici mostigonei canonici: avera esenzioni, privilegi inigini, esagerate pretensioni, onde i litigi frequenti col vescoro. Una prima tarpata gli diede il santo Sinodo di Trento, um seconda papa Benedetto XIV rella bolla Regis Prozifei (17 maggio (1750), nella quale è dette: Nolumpu decenniane et decretames proflumerpiscopum Veronessum pro tempore existentem solum et unicum immediame de uniceration ordinarijum sest en hoberi in toda Veronessi civilete et Discosi et in quocumque, ipsius civilatis alque Discosis parte et uti teleza ob omnibus et singular reputeri, agnosci et honorari debere etc. Rimasoreò i canonici il diritto d'elezione al capitolo ed alle dignità capitolari, quello alla prenentazione e collazione di certi benefit, e molissimi feggi di titoli o d'apparato; ma il famoso conchetto a satrizio loro tolo eli più prezioso, quello d'eleggere i propri membri, devoluto al vescoro, ch'è quanto dire al governo.

Il capitolo possede una biblioteca ed un archivio di celebrità più che italiana; vanta gloriose tradizioni, e di aver posseduti uomini insigni per santità e dottrina; quali firono, fra cento, Adamo Fumano, i Bianchini, i Maselli, Dionisi.

I limiti della circoscrizione diocesana, non coincidono con quelli della

6 i nostri vescovi erano anticamente ricchi di possidenze, redditi e giurisdizioni, e si raccoglie specialmente dall'atto della partizione fatta al tempi di Rotaldo, come abbiamo detto, L'anno 1207, essendo pretore Azzo d'Este, la Repubblica veronese trovò opportuno impadronirsi di molte tra quelle, e furono Legnago, Roverchiara, Tomba, Ca Nova, Caldiero, Tregnago, Marzemigo, Centro, Montorio, e San Giorgio, in Val Policella, concorrendo que' popoli ad un compenso per l'emancipazione, come apparisce dall'atto fra Adetardo ed Azzo d'Este, ebbe in cambio Monteforte, il vescovado veramente vi aveva pretesc vecchie, in forza d'un testamento di Alberto conte di San Bonifazio, che glielo aveva lasclato nel 1135; ma è da notare che l'atto era nullo d'effetto perchè il conte era bandito e confiscati i beni, de'quali pretendeva disporre. La giurisdizione vescovile in Bovolone e Monteforte era sancita dallo statuto nel quale vien detto: Item statuimus quod dom-nus Polestas, Indices Comunis Verona; consules et alti officiales quacumque nomine censeantur non possint nec debeant impedire dominum Episcopum Verona vel nuncios in jurisdictiones Bodoloni el Montisfortis. Sedipsum dominum eniscopum suos vicarios vel nunclos debeant, el sacram entivinculo teneantur in ipsa jurisdicctione et in possessione vel quasi jurisdictione defendere et manutenere. Il vescovo aveva ancora diritti di tolonco ad alcuna porta della città ed una percezione sui produtti della zecca

provincia, estendendosi su paesi che le appartenenzano certo una volta. Questi formano le parrocchie di Manerba, Portenez, San Felice, Raffa, Paegnago, Polpenazze, Sajano, Lonato, Decenazano, Rivoltella, Sirminos, Paedoglie, Magnazzon, Moniga, Pozzolengo, soggetti al Bresciano; di Monzambano, Peschiera, Ponti, Castellar, Lagosello soggetti al Mantovano i; di Villahonos al Poleniere, mai a cloratrio idane parrocchie all'est della provincia dipendono dal vescoro di Vicenza. Con ciò le parrocchie nel territorio montano a 153, 215 appartengono alla città. I parrocchie aettro ilanoni l'entendio uffiziale dei vicari foranei, che sono 47. Gli urbani dipendono immediatamente dalla curia vescovità.

Delle quindici chiese parrocchiali della città, alcune sono antiche, altre appartennero già a corporazioni religiose, e fu decoroso e salutare consigito tramutarvi la sede parrocchiale, che le salvo dal divenire II. RR. magazzini, od II. RR. stalle...

Eccone i titolari, con quelli delle relative sussidiarie ed oratorj:

# Alla destra dell' Adiga

|    | Alla destra dell'Adige.                                  |       |        |
|----|----------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1  | La cattedrale, sussidiaria San Pietro in Monastero; ora- |       |        |
|    | torio San Giovanni in Fonte                              | anime | 4250   |
| 2  | Sant' Enfemia, oratorio sussidiario San Giovanni in Foro | ,     | 3600   |
|    | Sant'Anastasia, oratorio sussidiario San Benedetto .     | ,     | 3500   |
| 4  | Santi Apostoli, sussidiaria San Lorenzo                  | ,     | 3000   |
|    | San Fermo Maggiore, spssidiaria Santa Maria Antica,      |       |        |
|    | oratorio San Sebastiano (civico)                         |       | 2500   |
| 6  | San Ferme Minore in Braida, oratorio San Pietro in       |       |        |
|    | Carnario                                                 |       | 1800   |
| 7  | San Luca, spssidiaria Santa Teresa decli Scalzi .        | ,     | 4200   |
| 8  | San Nicolò, oratori sussidiari Santa Maria della Scala,  |       |        |
|    | San Tommaso apostolo                                     |       | 3500   |
| 9  | Santissima Trinità                                       |       | 2000   |
| 10 | San Zeno, oratori sussidiari San Bernardino, San Zeno    |       |        |
|    | in Oratorio                                              | ,     | 4000   |
|    | Alla sinistra dell'Adige.                                |       |        |
| 11 | San Tommaso Cantnariense                                 | ,     | 2060   |
| 12 | Santa Maria in Organo, spesidiaria San Giovanni in       |       |        |
|    | Valle                                                    |       | 3600   |
|    |                                                          |       | 37,910 |

<sup>7</sup> Per uniformarci al fatto degli altri collaboratori di quest' Hustrazione, nè ora nè poi terremo con lo delle novazioni territoriali recate dalla pace di Zurigo.

Illustraz. del L. V. Vol. IV.

|    |                                                        | anime | 37,91 |
|----|--------------------------------------------------------|-------|-------|
| 13 | Santo Stefano, oratorio sussidiario San Giorgio .      |       | 470   |
| 14 | Santi Nazaro e Celso, oratorio sussidiario San Vitale, |       |       |
|    | austonia Can Tassana                                   |       | 000   |

15 San Paolo in Campomarzio, oratorio San Giacopo 350

Queste tre ultime parrocchie estendono la loro giurisdizione anche fuori le mura.

Il clero secolare tanto nella città come nella diocesi non è numervos come nas volta. Riceve la na sistinzione per la maggior parte nel Seminario vescovile, o per l'altra nel collegio degli Accoldi presso la cattedrale. La pubblica istruzione religiosa del popolo in tatte le parrocchine giorni festivi è specialmente promossa dalla pia opera della dottrina cristiana.

Il culto è trattato con decoro e splendore, e meglio sarebbe, se pratiche e minuziosità soverchie non assorbissero mezzi già scarsi, e non iscemassero maestà.

Festa civica è la Natività di Maria, sotto il nome di Madonna del Popolo, alla cattedrale; si celebra di precetto la festa di san Zenone per intia la diocesi. Altre festività sono quello dei paesi già veneti, che all'opoca del concordato (1804) con Napoleone non formavano parte della repubblica italiana.

Di inite le corporazioni religiose, dopo le parziali soppressioni venete o la totale napoleonica, non era rimasta che quella deli Preti dell'Oratorie. che non presentava gli estremi per essere compresa nel decreto; ma dopo il 33 ricominciarono a moltiplicarsi nnovamente, e sono:

### Maschili in città.

- Cherici regolari di san Camillo de Lellis, ministri degl'infermi, a Sanl'Antonio, all'ospedale; casa de' novizj a San Vitale.
- Congregazione dei Preti dell'Oratorio di San Filippo Neri, con cura d'anime, a San Fermo Minore in Braida.
- 3. Minori Osservanti, a San Bernardino.
- Minori Riformati, deputati alla custodia ed offiziatnea della chiesa al cimitero.
- 5. Cappuccini, ospizio a San Francesco.
- 6. Gesniti, a Sant'Antonio a porta Nnova.
- Congregazione dei sacerdoti missionari, fondazione locale del sacerdote don Gaspare Bertoni, alle Stimmate in Cittadella.
   Convento carcadela dei Etale hace fortalli persocchia San Paolo in Campa
  - Convento ospedale dei Fate-bene-fratelli, parrocchia San Paolo in Campomarzio.

#### Nella Diocesi.

- 9. Cappuccini, a Villafranca.
- 10. Redenteriani, a Bussolengo,

### Femminili in città,

- 1. Sorelle della Sacra Famiglia, a Santa Teresa in Cittadella.
- Sorelle Minime della Carità, fondazione della nobil donua Marianna Campostrini, presso Santa Maria in Organo.
- 3. Clarisse, a Sauta Maria delle Vergini in Campomarzio.
- Figlie dell'Immacolata Concezione, in parrocchia della Cattedrale, Nella Diocesi.

## Le Orsoline in Desenzano.

Tutti questi istituti si rendono benemeriti coll'educazione alle fanciulle,

e coll'istruzione gratuita per quelle delle classi più bisognose.

Prospello.

|           | Parrocchie | doti      | Mass               | Anime * |          |         |         |  |
|-----------|------------|-----------|--------------------|---------|----------|---------|---------|--|
|           | Parro      | Sacerdoti | conventi   addetti |         | conventi | addelli | Amue -  |  |
| Città     | 15         | 280       | 8                  | 200     | 6        | 398     | 52,110  |  |
| Sobborghi | 3          | 14        | -                  | -       | -        | _       | 7,200   |  |
| Diocesi . | 237        | 800       | 2                  | 16      | 1        | 10      | 254,468 |  |
|           | 255        | 1094      | 40                 | 216     | 7        | 408     | 313,778 |  |

<sup>8</sup> Eccettuata la milizia atabile, le comunità religiose, le confessioni acattoliche e gli israeliti.



Panorama di Verona.

# Il Territorio.

a proving 27' di ke di 1 450

a provincia veronese giaco tra il 28º 23' ed il 13º 27' di longitudine dall'isola del Ferro, e tra il 45º 4' ed il titudine boreale. Tiene all'est la provincia di Vicenza ed un tratto del Padovano; al sad il Polesine; al sand-ovest la Provincia di Mantova; al-l'ovest la Bresciana, da cui la divide il Garda; al nord

il circolo di Roveredo. La massima Innghezza da nord-ovest a snd-est; dal Cason della Tempesta sul lago fino al confluente del Tartaro nel Castagnaro, tira 93 chilometri: la massima larghezza, con piccola deviazione del parallelo, da Valleggio alla Torre di confine, chilometri 50; la superficie, 2977,72 chilometri quadrati.

Giro Pollini, nella prefazione alla sua Fiera serossas, divide il nostro territorio in asi regioni: alpina superiore, alpina inferiore, subalpina, montana, collina e piannera. Në nigjior divisione potera certe ritrovare accingendosi a descrivere la natarale e spontace a regetazione; perché, sebbene non sieno insuperabili i confini catro i quali vagetano elcune sitroje, che anzi si veggono discendere in basso, massime lungo il letto dei torrensi, intavia è osservazione generale, come il più dei vegetabili conservino dimora nelle regioni meglio a lor conficeadi. Il professore Manganotti, adles use premiste memorire agronomiche, attesto l'intendi diverso, lo divide in cinque zone: alpina, montana, collina, alta, be bassa pianura. Al rapido aggando che noi siamo per dare, attenendoci piuttosto si caratteri esterni del suolo, si quali pure vanoa associate specialiti natarali de conomiche, basteria la partizione in monti, i es la la e bassa pianura.

La metà settentrionale è montana. Più addentro, da esta ad ovest, acconfine trestino sono le montago Estesse, ultima falda dell'Alpi restino. Si stendono in direzione opposta da nord a sud, in parecchie ramificazioni decrescenti in monti attenuantisi, in colli e colline, fachè, dove subitamente e dove con lievi ondatasoni, si condondono nella pianarz. Quantunque divisi dall'Adige, anche Montebaldo e suoi adjacenti appartengono a questo sistema.

Ecco alcane delle principali altezze dei nostri monti, e di qualche altro punto del territorio, dal livello dell'Adriatico.

| Baldo.  |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9998 AO                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1675.56                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Valle Ortigara    | (alla d                                                                                                                                                                                        | hiesa), i                                                                                                                                                                                                                            | l più                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | alto pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1439.62                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Monte Croce, s    | opra la                                                                                                                                                                                        | Ferrara                                                                                                                                                                                                                              | di m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | onte B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ldo :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1005.95                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Soglia del sant   | nario d                                                                                                                                                                                        | ella Ber                                                                                                                                                                                                                             | sta Ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ergine d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Corona .          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 776.50                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Lazise, livello d | el lago                                                                                                                                                                                        | di Gard                                                                                                                                                                                                                              | a (alte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | era me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dia) •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70.66                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lessini | . Monte Tomba     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1868.15                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Villaggio Scand   | ole .                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1020.75                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1068.82                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 916.42                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                   | del Baldo e Costa-Bella, cin Fontana di Noi Montebaldo Valle Ortigara del territorio Mosto Croce, a Soglia del sant Corona Lazise, livello d Lessini. Monte Tomba Villaggio Scand Chiess Nuova | del Baldo e della p Conta-Bella, cima più t Fontana di Nosle, un Montebaldo Valle Ortigara (alla ci del territorio Monte Groce, sopra la Soglia del annuario d Corona. Corona. Villaggio Sandole Villaggio Sandole Villaggio Sandole | del Baldo e della provincia<br>Costa-Bella, cima più meridion<br>Fontana di Nosle, una delle<br>Montebaldo<br>Valle Ortigara (alla chiesa), i<br>del territorio<br>Mosto Croce, sopra la Ferrara<br>Soglia del santaurio della Ber<br>Corvas<br>Lazise, livello del lago di Gard<br>Letzini, Monte Tomba<br>Villeggio Scandole<br>Chiesa Nuova | del Baldo e della provincia Costa-Bella, cima più merifionale di Pontana di Nosle, una delle più Montebaldo Valle Ortigara (alla chiesa), il più del territorio Mosto Croce, sopra la Ferrara di m Soglia del santuario della Besta V Corvos Lazise, livello del lago di Garda (alta Lessini, Monte Tomba Villeggio Scandole Chiesa Nuova | del Baldo e della previncia Costa-Bella, cima più medionale di Mon M Fontana di Noale, una delle più elerate Montebalde Valle Ortigara (alla chiesa), il più alto pa del territoria Monte Croce, sopra la Ferrara di monte Bi Sogia del santuario della Besta Vergina d Corona. Laziee, livello del lago di Garda (altarza mo Leziei. Monte Tomba Villeggio Scandolo Chiesa Nuova | Valle Origars (alla chieso), il più alto paese del territorio i Moste Croce, sopra la Ferrara di monte Baldo Sogia del santuario della Besta Vergiae della Corona. Lazie, lirello del lago di Garda (altazza modia) Lezini. Monte Tomba . Villaggio Scandole Chiesa Nuova |

2

| Bolca Lastrara | Maffei | (cavs de | gli ittiol | iti) | metri | 597.12 |
|----------------|--------|----------|------------|------|-------|--------|
| Roncà .        |        |          |            |      |       | 86.24  |
| San Leonardo   | sopra  | Verona   | (cima)     | :    |       | 283.20 |
| Verona (piano  | medio) |          |            |      |       | 70.50  |

I nostri mosti portano non dubbie traccie d'essere stati nas volla i il nodo d'un vato mare; su cui depositaronis salimenti calarci ferraginosi, insieme con infinito numero di ostreoliti, di nummaliti, petinisti, di echinidi), per impulso della forza calorico-centrale sollevati nello stesso i impulso della forza calorico-centrale sollevati nello stesso i impulso della forza calorico-centrale sollevati nello stesso di esi positi alla piane verso il cicle lo ignudo ereste che, colla maggiore o minore, o tatolota verticale incinazione degli arrata, fanno testimonianza, dopo tenti secoli, della subtia azione sollevatrico.

Di queste grandi aperture, taivolta longitudinali e taivolta trasversal alle catene (che dai geolgi appellaronai valli di abletzamento, e al lesileranetei, cal elisile per lo più appartengono le valli delle montagne, se ne può scorger nan for la costa orientale di monte Pasllo e la occidentale di monte Pasllo, che si chiama Val d'Adge. Da dae lati s'innalizano verticalmente le rapid el Pastello e del Baldo, ed everandosi in s'elum luogo a poco meno di mille metri, inclinano verso occidente, formando le valli orientili del Baldo, siche di del navon sorgnono verticilmente e quasi d'improvviso per oltre l'altezza di 1200 metri, di dove con inclinazione costante si ab-bassano verso occidente, siono di mimergravis nel Beason.

Sebbene vestito il dorso di boscaglia, infoltita sopra i materiali accumulatisi alle falde per la denudazione delle cima, non meno però verticalmente s'innalza a levante il Pastello, come lasciano a quando a quando vedere le sue spezzature e le ignude vette, donde inclina verso est con pendio non disagevole, coperto nella superior parte di boschetti, ed in molti luoghi più depressi sparso di colti, d'arboreti fruttiferi e di viti. Ad uno di questi parziali sollevamenti, che costituiva il periodo intero, è dovuta la feuditura longitudinale per cui ora fluisce il fiume. Allora fu che l'enorme volume d'acqua scendente dalle regioni settentrionali, trasportando talvolta masse di considerabil grandezza, precipitossi nella nuova apertura, e questa riempiuta e formatone un lago (donde forse il nome antichissimo di Valle Logarina), non potendo soverchiare ne a destra ne a mancs le sponde, incalzata da nuove correnti, si aperse una via dinanzi, e si riversò sp quella pianura dove ora sta Rivoli. Out espandendosi, le acque dovettero perdere molto delle loro forze di trasporto, di che fan prova gli enormi massi granitici e porfirici arrotondati che si lasciarono addietro: e copreudo irregolarmente il piano di materiale più minuto, diedero origiue ai colli ghiajosi, che occupano largo spazio tra l'Adige ed il Benaco.

Le stesse acque, trasportando i materiali medeaimi, si apinsero fin sopra il suolo su cui siede Verona. Assai largamente si estende all'ovest ed al sud della città questo terreno, formato dalle replicate alluvioni, le quali, continuando dal rotto varco della Chiasa, e acorrendo fra i depositi delle auteriori correnti, in fine si ridussero a quella sola che fu detta Adige. Il terreno che davanti si steude immediatamente, e costituisce l'alta pianura, formata com'è da una sola causa generale, mostra pure una identica composizione mineralogica. Di fatto in que'luoghi dove si stende predomina la silice, mista a buona copia di calce, perciocchè i frammenti delle roccie della creta, la quale nella formazione nostra è sempre unita al gnarzo piromaco, e i ciottoli dei terreni primitivi che accompagnarono da que' tempi remoti, come tuttora accompagnano, le alluvioni dell'Adige, composti in gran parte di gnarzo e di silicati a varie basi, dovettero nell'infrangersi, unitamente alla calce, abbandouare buona copia della silice, onde il terreno divenue siliceo-calcareo. Mano mano che, per diminuzione di declivio e per espansioni di acque, la corrente andò perdendo di forza, abbandonò la ghiaja, trascinando più lungi la grossa sabbia, e poi la minuta, che può essere portata anche da corrente debolissima, e finalmente l'argilla. Vicende analoghe determinarono la formazione dei mouti e del piano alla sigistra dell'Adige; ma quivi spesseggiano le roccie basaltiche, le quali formano quella cateua di coniche eminenze, che da Roucă si stendono sino a Bolca, contituiscono i monti di Vestena sino a Castelvero, e si prolungano fin verso Tregnago. E siccome il basalte ed il tufo basaltico sono per la più parte costituiti da silicati a varie basi alcaline e terrose, ne risulta un terreno, anzichè cretoso, ricco di silice, oltre ad allumina, potassa, soda e oaaido di ferro.

Ma quale molteplico interesse nou presentano i moni agli studiosi dei in turali arcani, del paro che ai ecreatori di graderoli impressioni artistichet. Al confine orientale della provincia achindesi la valle di Sorgà, di natura vulcanica, non senza alterazioni frammiste di strati calcarei d'origino manifestamente marina, e di cui è prova la sabbia del torrente che le scorre per mezzo, la quale consta insieme e di triumi di lava ferrigna e di testi eptrefatti. La pietra, detta dai valgari da Sodo e Lopia nummoli di itologi, posta generalmente fra i auttili, trovasi qui fra le lave aggregate ad altre materio fuse. Chi scorre questa valle, veggendo la congerio degli strati vulcanici alternati con quelli dei petrefatti, imarrà sempre più per-asso, essersi qui avvicendati l'inondazione e l'incendio. Le più belle petrefazioni trovassi alla foce della val Cauella, dove cogni percossa di ferro

vibrata nel letto calcareo sprigiona fetore di fracidume animale.

Questa località spetta indiabhiamente alla parte superiore del periodo coceno, non altrimenti che il gruppo occidentale dei nostri monti, qualche lembo di quelli di val Policella, e più tra l'Adige ed il Garda, come
dindostra l'analogia degli strati marnosi a Negraro, Funano e di moster
Patello, nel quale i signori Peligenii e Pizzolari, valenti cultori della
geognosia, scoprirono depositi fittiliferi, che pei loro rapporti colle flore
fossiti escene conosciate (Chinem, Saleedo, Novale ecc.) non lasciano incerta la loro appartenenza.

Dalla val di Sorgh salendo al nord presso Vestean-Nuore, si trova di torrecta Alpone, che i sabata o supuneggi per mezzo, un ammasso piramidale di colonne basaltiche a base primantica; più addentro, sotto il monto denominato Parga di Bolca, in una pietra schistora checerea, il più celebre deposito di pesci fossili che si conosca. Giace questo a metri 597.12 sopra l'Adriatico, e fale sue numerose specie se merore di appariennenti a tatti i mari, and alcuni grandi bacini d'acqua dolte. Il monte è basato sopra molti strati di lignite, ed in quatche punto è ni contatto immediato colla stease sostanza basaltica nordè formato, vedendosene i siloni interseccii e confisti. Vi fo chi assert, per caserne gli strati dove più dove meno inclinati, non giacer questo moste nella natarale saa posizione, attribuendone la canua a terremoti. Sensibile odore solfare osi sviloppa dalla confricazione delle pietre.

La Pexicija, ove si trovano i più belli impetrimenti, è alla mett del monte, chimani Louterra Moferi; da questa e dell'altra dei Gezole si estrassero quasi tutti i modelli tasto celebri e ricercati che sono nelle reccolle e ne'gabinetti curopei. Le due più copiose collezioni che si abbino a Verona sono, enella dei conti Ganoto, rifatta in luogo dell'anties trasferita a Parigi, e quella che fa già del conte Ignazio Bevilacqua Lazise ora Tenérz.

Tutta questa catena di monti che si legano coi vicentini, presenta una continua sequela di fenomeni geologici, e può il naturalista trovarvi lapidefatti

<sup>4</sup> Le principali specie di testedi lipidostili sono: patettili conteta, originaria dello artito Magilanto, e ira questi la patetta intenste, tra loccellanti comunia la capren tipris, ira I cocilii ili bitta terrelativa, lia noce morina, l'arpan noble, olive una nuerous serie di terrelati, munici, atromole terrelati, mu aneanosa los cociena marina, e fra gli ultimi il trocur Pharmonis. Nella valie dello Spundone veggonoli pazi di besilve, di alcuni in lumpili sporat di caja. Istri di rizcontili di dedinazioni morio. Il pasto otre è pià spignato queste fenomeno è quello degli Slavini di Villurdo (Veli Memorio Ortigorafice dell' alsa Fearu).

conchiglie d'ogni sorta, vertebrati marini, zoofiti, frasti di vegetali di cui non è più traccia nei nostri mari. Montando quindi alla cimbrica Selva di Progno, comincia un'altra serie di fenomeni, con nome popolare e scien-



Monti basaltici presso Vestena-Nuova.

tifico insieme detti casserus. Questi sotterranei, secondo De-Luc, son sono che profondamenti prodotti dilla cega infiltratisa intraverso le masse petrose sotto le quali n'esisterane alcune oli fango. Breisla's ruode inveceche, nel rafferdamento dei globo, non tatti i gas avendo pottoro, del gionarria alla superficie, ne sieno rimaste impigliate delle grandi bolle, formando con di evi ani propogricassi il lero voltune e al fallo reo dellaticità. Si è anche pensato che il calcare, solohile per sè tasso aell'acqua carios, da rido carbono, sia stato corrore dalla medisam, levandone a poco a poco tatta la massa corrispondente all'ampiezza della carerna; ma questa causa, come osserva Marcel de Serres (Ensi sur las Caternes), è appropriatona al effecto; di più, se l'acqua logorando le pareti ed il fondo tende ad ampliare le caverne, molto più tende a restringerie coi materiali di sesse, se per larga vena, e colle moltocele de seco trastina, se vi penetra per semplice stillicidio. Badando in genere alla svariata struttura di esse, sarà difficile adottare semplicemente o l'una o l'altra piotesi, e si troverà necessario assenitre al signor Bout (Guide' dia giologue royageur), ed accrirene alla varia casua la formazione.

Si aprono nel calcare cretaceo, che predomina in questi monti. Egli è poi a riticence, che altre molto estace ed inespitorate ve n'abbia girando all'orest, giacche in tutti que' luoghi, come oaserrò il professore Catalo, seegoni statia isomuessi e caprovolt, od almeno d'uni dell'originaria lor sede, segoni abbastanza chiari che le viscere di quelle eminenze sieno foracchiate e carernose. Avvalorano la suppositione i profundi e vasti barroni alle falde di queste moniza, riempiuti di masse mesauribiti di ghiacio, tra cui notevolissimo è quello sai moni della Podesteria alla Ghiazza, 
sorgente di lucro agli abitatia del luogo. Le carenne di Selva di Progno sono tre, situate nella valle che volge a Velo, delle quali è meravigiosa
l'ampiezza el a quasi simmetrica disposizione dei pilastri che no sostengono le volte, alte più di 40 metri dal suolo, e gremite di Inccicanti stalattii ?

Altre caverne sono al Cero ed a Lugo, mirabile la prima per una conecció di Fammenti fossili attaccia illa volta e rappresi da camento argillo-ferraginoso: fenomeno, se non unico nella storia della geologia, sommamente raro, e che indusse Catullo a supporre il passaggio d'una grossa corrente per la caverna, di coi ravisio l'estici in un'apertura del suolo che si sprofonda nell'ignoto. Fra l'altre che si trovano in questi monti, quella del S'rabra sopra Romagano (700 metri sopra il l'irello del l'Adristico) contiene una quantità di ossa fossili, appartenenti specialmente all'elefante primigenio. Ben interessanti sono le ipotesi fatte ad ispiegarme presenza costi, unica forse i ntata l'Italia siabalipina. Ma la mera-

2 Le ossa e i deali fossili sterrali in varia epoche nelle cavrare di Seiva al Proipno farono erromenmente supposti di foca o d'ultri anibi, il professore Catalio, che ue porse uni bella ilitustrazione (M-m. dell'Istali. Ven. Vol. n 1831), per esami e confranti provò che esa aipart-naero ad individui della specie urazua spelaus che vissero e morirono in questi inossili, come vi campano e insoipno gli orni al nostri ca.

viglia più decantata è il ponte di Veja (Aceglia), situato fra le due valli Pantena e di Negraro, di sorprendente grandezza, fatto di un sol pezzo, senza intervento dell'arte. Lo Scamozzi fu il primo a parlarne. Lo descrissero poscia il Betti, il Fortis, il Pellegrini. Simile fenomene



Ponte di Veia.

non riscontrati in verno altro loogo dello Alpi veneta, e ciò dimostra che alla san producione ai richiedono si rica case oltre cause oltre Reque, che o'i la principale. Il Lorgas volle raviviarri un laroro dello pioggio, lo quali sprendosi a poco a poco no passaggio tra gli strati meno compatti, profitzado della sconnessione d'alcani di essi, abbiano scomposto ed asporato gli inferiori, lasciando i superiori che formano l'arcata. Il Betti pessò che il grande arco fosse una cavera cos ridotta alla Peque. Il massi colessati, tanto divelli e sparsi per questa gola, come stratificati e formasti le rupi isterali, appetriogono al calcane cretaco, o, più valgarmente parlando, russo di Virone, sopra il quale a tratti 'appiglis una pudiga calcare assia dura, con caratteri che la dimostrano appartenente alla parte inferiore del terreno terzisrio. Due rupi tagliate a piombo sporgono contra cipitosi, che formano le testate del ponte, ed attignono l'alterza di 30 metri. Sopra questi si luccia l'arco cittico, grosso 7 e largo 17 metri. Più orrighe a fundatica è la fronte a noncette, metre a lavante porge pia-

cevole simmetria di materiali; pella prima la corda è di 52 metri, di 40 sepra 22 di saetta nella seconda. Le caverne che pur ivi ai trevano, il torrente che si precipita per mezzo, qualche folta macchia di verde che contrasta cel brullo dei macigni, un variatissimo ginoco di luce e d'ombre rendono la scena delle più incantevoli, e sembra pinttosto opera di fantasia che di natura. In questa regione orientale si rinviene un fossile meno toccante la curiosità, ma più interressante l'economia pubblica, il litantrace. Ignorato, o poco meno, dagli indagatori del aecolo passato, è merito dell'Accademia di Agricoltura l'averne preso pensiero, ed incaricato Ignazio Bevilacqua-Lazise a far indagini intorno alla natura e posizione sua; ed egli indicava 3 49 località della regione da noi trascorsa, dove era indizio di litantrace o di lignite, tra le quali abbondevole e di qualità più atta all'economiche applicazioni quelle del monte Bolca, ove l'intero cono basaltico detto la Porga sta sopra una serie innumerabile di strati di litantraca paralleli fra loro, coperti ed intersecati da trappo vulcanico. Nessun indizio se n'ebbe finora all'occidente, se pare non si voglia far cenno a quelli di Brentonico e di Mori, che appartengono sì alla regione, ma sono oltre ai limiti della provincia, Ciò non pertanto, per altre ragioni, riesce non meno interessante il grappo occidentale dei nostri monti. In essi scemano i fenomeni geologici, mentre i petrefatti che abbondano quasi esclusivamente sono gli ammoniti, che si rinvengono in grandezza e copia meravigliosa, sparsi negli ammassi marmorei che formano i fianchi delle montagne. E qui appunto sono le maggiori varietà dei nostri marmi da onera diversi per consistenza, colorito, e suscettibilità di politura e di usi, i quali col mutare del gusto architettonico concorsero in varie epoche all'abbellimento de' nostri edifizi, tanto che Verona nelle leggende del medio-evo ed in alcune carte ed iscrizioni venne detta marmorea; e lavorati ed asportati nelle provincie limitrofe, sono sorgente non piccola di lucro a molti paesi della nostra 4.

I Nota telle le località indicata del Lustie venence superimentate cen insistenza; alesses ai e con accessor, abbenché levoir in generale che in inotac combustibles inderes del l'ingéries. Prevedir di questi strati hance nue polenta lecerta e tenre ; altri variavmo dai 4s al 4 si entri. Sono en cionunt di Grezzan, Vijo de l'armisino, copitale Gameria. Vilabi in Arco, Patol, Varginos, Gistonol, Salien, Bieto del Tajol, SariAndere in Propio, Festante del Garnos, Vi del et Zocol, Gistono, Botte del Tajol, SariAndere in Propio, Festante del Garnos, Vi del et Zocol, Gistono, Botte-bend, Beltz, Pario della Purps, Praificia, al Zovo, Campo Rimoi I Notal. Vicil in memoria citale.

4 Pariando del nostri marmi, ecco in quai modo ne iroviamo loccati i rapporti colla successione stratigrafica delle roccie dal professor A. Massalongo: • Le epoche jurassica crelacea e terziaria sono ie sole delle quali abbiamo bene caratterizzasii sedimenti nel Qui maggiormente abbondano le terre e gli ossidi, de'quali pure si vantaggiano l'industria ed il commercio. Fra tutti poi questi monti, e per la sua grandezza e per la quantità di pittoreschi accidenti ond'è attorniato, e

Veronese, I più antichi strati sono potratissimi banehi variamente colorati d'un caicare saccarino magnesifero, ora rosso-ferrigno chiuso, ora rosso aperto, ove giallo shiadato. ove giallo eupo, ma più generalmente bianco-latte o leggermente volgente ai perlino-cilestrogento: dove ha graca niù fina, dove niù grossolace, a frattura ineguale, talora compatta e lustrante, tal altra friabile ed amorfo. Tale roccio, che vedesi appena emersa dal sonio nelle parti meno alte della provincia, e si lancia frastagliata in aguglio a formare le vette delle più aite montagne, la stratificazioni concordanti colte nitre roccie che seguono, è la dolomite dei nostri geologi, che taluni vogliono riferire al periodo jurassieo, ed aitri tener luoga appo noi dell'epoca tiasica di altre contrade, e come membro aotico inseparabile del Jura, ovvero da quisto affalto distinto... Alle dolomiti seguono i potentissimi banchi della formazione Jura-colitica, la quale nel Veronese, coll'appoggio delle vossili reliquie, non quò essere divisa che in doc piani; inferiore o della grande colite, e spperiore o dell'oolije media ed oxfordizon, manezodo, a quei che sembra, appo poi la parte superiore del Jura, tanto aviluppato nella vicina Alemagna... La parte del Jura taferiore è assai più sviluppala e potente della calcaria exfordiana, colanto zippa di ammoniti; a dove quella forma le radici ed Il corpe delle maggiori montagne nostre, questa ne forma la vatte nella parte più settentrionale, o la base nei monti meno alevati. La grande colite è povera di fossili animali, e coesta di grandi banebi di calcareo, ordinariamente hianco lattei, dove compatti, dove mirabilmente colitici, e dovunque è caratterizzata da uno strato bruciato, pieno reppo di articolazioni di enerioliti. Cost pei membri più antichi; laddove ne' più receoti e superiori, le testate calcari sono di vario colore, sempre più o meno all'umifero e frequentemente brueinto, e di venuzze o macchie di carbonato calcare eristallizzato infarcite. Non di rado strati schistosi di calcari marpoargilliferi pleni di filliti e sebisti biluminosi e testate di argilla si aliernaco coi calcari ora cinerco-giallognoli, ora cinerco-grigiastri, fra i quali ai trovano i più beili e ricercati marmi della provincia veronese, le lumachelle, l'occhio di pernice, il bronzetto, la piètra litografica e varj altri.

«Nos è possibile defaire en sieneraz dorn fairca questo piaso data grande collu; a deve abbie concilemente la cella media... L'indegiamente princhio, embres poterni distinguere in testate delle calente catendiana surresponta sila grande collie, accittette pella copia e representa egiti ammodili, pel colore resso e arrisiona ressor illimitato le receix, el estando per la potenza misore degli strati, pasi atraltura inora bevenita gibiono consolo impagnitami en. De bo vero che si interes activalizare, interessi il il stato pregitto marmo ruzzo verones, ciel quate à hibbricato per la maggior patre la sustante dell'accidente per la registrati della consolo della colora della ressona attare e di colora della ressona del marmo piato del combardi el la parti il Risaccone di saura della responsa del marmo piato di Torri, ma latrolta potenza fernicale con di consona di cate della marmo piato del Torri, na latrolta potenza fernicante per granultamente distinguere del marmo piato di Torri, na latrolta potenza fernicante per granultamente di distinguere del la marmo piato del prande colle scriptosta, per certi cospitali strateriti ressona principazio pre certi cospitali prande colle scriptosta, per certi cospitali strateriti ressonare di marmo piato di prande colle scriptosta, per certi cospitali strateriti ressonare di marmo piato del marmo piato del prande colle scriptosta, per certi cospitali prateriti ressonare di marmo piato del marmo piato del prande colle scriptosta, per certi cospitali strateriti ressonare.

per la nota abbondanza e rarità della sua flora, onde fu detto Orto d'Italia. vuol esser segnalato Montebaldo. Così descrivevalo al secolo XVI il Calceolari : « Ergendo esso in fra le nubi le sue cime, tutti i circostanti monti in altezza vince e sorpassa, di modo che per amenità, per sito e per bellezza nessono gli vada innanzi. Da oriente mette le sue radici in riva all' Adige, e da occidente sulle rive amenissime del Benaco. Onindi si stende, dal mezzodi con una certa agreste pianura, ed a tramontana con altri monti, confine dell'Alpi. Dal suo più alto giogo con diletto e meraviglia si vede a sinistra scorrergli un torrente, che da dirupati e altissimi scogli sbacando, per molto angusta e chinsa gola a valle precipita. Dall'altro lato miransi più bassi colli, e fertilissime vallette, delle quali sta a fronte spazioso tratto campestre, piano ma incolto e senz'alberi, in modo che un largo e tranquillo mare ne rappresenti. Da una parte con varie rigirarsi gli discorre l'Adige, il quale, comechè grande fiume, pure, per la distanza, a chi lo miri da questa cima, piccol rivo rassembra, e nella città entrar si vede. E Verona vedesi pore in guisa che il sito, la forma, gli edifizj, tutto il suo giro, chiaro e distintamente vi si riconoscano. Che s'egli accade che il cielo per bel sereno sia tranquillo, tutta la pianara del veronese contado vi si ravvisa. Veggonsi pore le città e vicini paesi, che si chiari agli occhi dei risguardanti si fanno, quasi fossero in tela dipinti. Dall'altra parte si affaccia il Benaco, il quale quantonque discosto sei miglia, pure si vicino apparisce, che se taluno si desse a correre in giù, shigottirebbe, parendogli ad ogni tratto in esso capovolgere. Di colassù miransi dattorno al lago inaccesssibili montagne alpestri e rupi e e cavernosi scogli altissimi di nuda selce; ma scorgonsi più dappresso

ossido di ferro, che uniscono fra loro il marmo rosso, e per altri straterelli verdognoli aljuminosi di silicato di ferro, che separano o congiungono il marmo bianco....

Nobalitation circustana esgas dei più sit ribest si à to satto naturorier regue della calera incoltiena solle parti mono cierca dei Versease ad crierto, indicere au los speciales con la cale mono cierca dei Versease ad crierto, indicere au los speciales calera e deve forne a contintico in cina delle montagne. Tal fatto è separation proposate posse del passe d'illuis, a poi la speciale returnitation della calera activationa motamoriena proposate passe del passe d'illuis, a poi sono conscitato, proticola, generalessica di color carnoscence suimbrane a dovre a chiana più o meno coirato. Però ce n'ha di queste calerais sessi rattili di color galio sodico, il bianti con conso la rochero, la torto compatte e derizationa, con di rado frisbile, a grana fissionia, vatiforne, a tutor a grana con fatta de cavulare il marco di Carrora e de expulsira il marco pario (Viennote della Vien. V. y. Alla nontra espositione inconditati (New. V. y. Alla nontra espositione inconditati (1888-57), l'Acondomia d'agricultura la vivà 160 esemplari del marco vienno.

alle rive le amenissime piagge ricche di alivi, di mirti, ad un colle verdeggianti colline di odorosi e folti lanti vestine. Castelli e terre caiandio, isole e penisole, il nazigare el il pescare, e l'onde pur ora placidissime e toato rigogliose ai lidi fremere, e dalla etsase cima veggonsi al porto i navigansi all'estetare. Vha di più... che sorvastando alla vetta ciel sereno, alquanto più basso, a pari tempo si vegga per folisime nebbie oscurare e lampegiare e tuoquer terribilmente, e in gradini e pioggio irromper sour'esso il lago con impetnoso screscio e fragore. Le quali cose, tanto belle, dilettevoli el ammirando fanno si che dallo stupere alcuni in certs gaiss ne vadan shlorditi. Il perch siccome l'occhio de risguardanti sazio del mirar non si trova; così ne anche v'ha lingua che vaglia a tutte dirie e rappresentarle.

· Cotanta è poi nello stesso monte la varietà dei Inoghi e delle cose, che troppo lango ssrebbe tutte con ordine ricordare. Imperciocchè vi sono valli non piccole in esso il vivo masso, erte, e inchinate, e scheggiose, e forte sparute; così viceversa praterie di pascoli assai pingui ed ampie, smaltate di varie specie d'erbe e di flori, e alcane di lor piane ed ombrose, ed altre inchinste ed apriche. Quivi pur scaturiscono spesse e chiare sorgenti di limpidissime acque, non solo nei hassi luoghi del monte, ma di mezzo ed al sommo de'snoi gioghi, e delle quali tanta è la copia, che ben ne hanno a dissetarsi numerose gregge ed armenti a queste fonti, e non solo montansri e pastori, ma sogliono usarne a ristorarsi i botanici che costà vengono in cerca di piante. E per non dilungarmi, lascio da parte le frondose e folte selve di faggi, di gnercie, d'esci ed alcune di soli castagni, ed altre di silvestri pini, salici ed altissimi alberi. Del resto, che dirò del variar dell'aria e del cielo? cose mirabili certamente! conciossiachè quelli che tutta questa montagna van discorrendo, provan dell'aere, anche a brevi intervalli, grandi variazioni, per modo che lor sembra aver cambiato clima, nonchè paese. »

Quantinque nessuno di questi monti stitinga il limite delle nevi perpetta, tuttavia, in alcani barroni e vallette ore non possono i raggi solari, la neve non sicogliesi mai, mentre le più alte cime (espra i 1800 m. dal livello del marc) ne rimangono coperte all'incirca 7 mesi dell'anno. Colà vien meno non solo ogni opera d'agricolore, ma ancor tutta l'alta vegetazione; unico arbusto è il pino mago, il quale dove comincia a vedersi (400 metri dal livello del marc) sopre algunanto rioggiote, ma quanto più si cleva la montigna, tanto più va gettandosi al snolo, siccohè verso le vette è prostrato del tutto e repente. Ivi appena si erge a qualche palmo dal snolo il ginepro nano, e vanno tensi fruttici serpeggiando i salici, reticolosto erbacco e retaso. Il terreno, sulle chino più dolci coperto di cotenna erbosa, tatolta retraissima e fitta, offer sessolo salabre asi armeni. Nella sotioatante zona (1400-600 m. d. l. m.) si hanno selve di larie; abeti, piais e faggi, ma le conifere a preferenza ne' Lesinini, mentre sui fianchi del Baldo prospera il faggio a mole sminurtata, formando selve magnifiches, pià spesse una volta, diminutica assai per maio consiglio nel secolo scorpe di ni queste jonde si reso la media regione del Verones soggetta a'donei che vengono dallo sitarsi del letto de'torrenti, o tributaria al Tirole per legname 'è da opera e da facco.

A muo a mano che si discende, anocadono lo quercio, le avellano, e un suscregianio boschi di exatusi, force i più graderoli e massoti a vedersi, il franto de' quali (che Bonfatio dice la ghinda del tempo antico) godo ricerca e smercio anche fono di provincia; poi quelle articolo selvette così gioronde a vedersi sel declinar d'antinno, coi rami rosseggiani selvette così gioronde a vedersi sel declinar d'antinno, coi rami rosseggiani que gramiti di possi; quindi l'argamente torna a spiegarsi i a colvara giori di colonia fitti e desso divetti, a ci a pillito verde contrasta i birano di onni fitti e denso divetti, a ci a pillito verde contrasta i birano di della colline. colle irite macchie di cipressi, la vivacità de' melogranati, letizia delle colline.

E di queste apecialmente parlando, nella provincia sono tre maniere ben differenti di colli. A piè di que' mondi all'oriente, fra cui giace il villaggio di Bolca, principia una serie di colli, che distendonsi da settentico mi mezzod, i collimanto lutifoli una continuata catena, tal altri side eminenza, circoscrivendo all'oriente la valle di Ronci. Il basatto prismatico che costitutico i monti di Vestena e appra Bolca, passa nelcl'abbassarsi in basatto amporfe da in treb basalifec, del il terrenco che ne

5 Nota l'egregio professore Mangacelli, celle sue memorie agronomiche apparire da sicuri dati essere entrato in città dal Tirolo per via d'Adige dal 4 nov. 1845 a tutto ottobre 1816 soltaoto in legna da fuoco di varie sorta, per quiotali \$3,444, 50. Ora calcolando Il valore di questa sotamente a lire 4 il quiatalé, avremo la somma di lire 213.778. Ma dal 1816 a questa parte è fortemente cresciuto il consumo ed aumentato il valore, to quell'epoca sfessa vennero introdolti quintali 27,545 di legname da opera; seoza por mente quanto si fermò sopra la città, a quanto fa di transito, ed a quanto entrò la provincia per la via del logo. Un computo accurato, comprendendo soche buona quantità di carboos che entra per lestesse vie, montrerebbe quanto grave sin questa passività della nostra provincia, che potrebbe essere scemata sensibilmente, od anche tutta, col rimbescamento degli alti monti. senza considerare l'utile che potrebbesi avere dalla bassa vegetazione, detraendo pure quel misero prodotto delle attuali coltivazioni. Esatti calcoli di valenti atudiosi d'agraria dimostrano quaoto maggiore sia la rendita d'una data superficie di bosco ceduo, a quella d'altrettanto terreno coltivato io qualsivoglia altra guisa. Toccammo del bosco cediso, il quale, come nota il valente Manganotti, è il solo conciliabile colle attuali condizioni economiche; menire educando una selva d'alto fosto non potrebbesi averne vaolaggio che dopo-100 anoi, il bosco ceduo comincerebbe a darlo to capo al decimo anno.

deriva, presenta una composizione mineralogica analoga a quest'origine. Procedendo verse ovest, poco sopra Tregnago comincia una catena di colli, che da nord a sud si stende sino al ciglio della strada maestra presso Caldiero. Altra simile con egual direzione comincia a Mezzane di sopra, ed altra ancora, ma di maggior estensione, ha principio oltre il torrente di Castagnè, stendendosi fino alla atrada postale presso il Vago. A Trezzolano ha principio nna nuova che fa punta sopra San Martino Buon Albergo, ed a Romagnano quella sulla cui falda estrema è il castello Montorio. Una serie di varie catene niù o meno estese di colli, con più o meno profonde valli interposte, comincia sepra Grezzana, e snll'estremità meridionale della prima, siede molta parte della nostra città; mentre la media la cinge a settentrione, e l'estrema più ocgidentale discende fin sopra Parona. Ogesto largo spazio, occupato da tali colline, separa la val Pantena dalla Policella, la quale ultima, circoscritta così ad oriente, e limitata ad occidente dalle falde del monte Pastello, è suddivisa da minori catene nelle tre di Negraro, San Floriano e Fumane e.

6 Sarebbe desiderabile obe alcuno de'nostri studiosi, sopra i varj a pregevoti materiali che esistono, lavorase una orografia del Veronese sotto i moltopiici aspetti, Accenniamo ad alcuna opere speciali, donde li lettore patrà attingere più estese notizie circa i punti da nel toccati.

Ittiologia veronese, in foglic,

VOLTA, Impelrimenti dei territorio varonese, 1789,

MASSALONGO, Reliquie della flora fossile eccena del M. Pastello (Mem. Ist. Ven.).

• Flora fossile del M. Colle presso Bolca (ib.).

PELLEGRINI e Pizzolani, Cenni sulla costituzione geognostica del M. Pastello.

Fearis, Memoria orittografice.

Zeoro, Sulla flora fossile deil'oollie (Mem. Ist. Ven.).

CATULLO, Suils caverne delle provincie venete (Mem. Ist. 1'en.).

id. Sul Monte Zovo (8tb. It.). El in molte altre opere e memorie. Vedi: Praspetts degli acristi pubblicati da Antonio Catullo ec, Padova, Tip. Sicca, 1857.
Jessy Scand. Geognotische Karte des osterreischischen Kajierriaates mil einem grossen

theile Deutschlands und italien.

id. Viaggio al Lago di Garda e Monte Baldo,

BEYRACQUA LAMSE, Del combustibili fossili esistenti nella provincia veronese.

Pona, Piante di Montebaldo,

CALCEOLANI, Iter ad Buidum, Suguen. Plante veronenses.

Manognorri, Sulla più conveniente ed nille collivazione da applicarsi ai varj terreni della provincia veronese (Alli. Acc. Agraria).

ELLERO, Corografia della provincia veronese.

Ittustras. del L. V. Vol. IV.

Tutte queste alture, come le altre alle falde dei monti Pastelle e Baldo, sone sedimenti di roccia calcare operatisi in varie età. Ma quelli che, cominciando sotto la terra di Caprino e di Pesina, tra l'Adige ed il Benaco, si stendono dalle radici meridionali di monte Baldo per Castelnuovo. Valeggio, fin sopra Villafranca, sono affatto diversi. Noi qui vediamo il auolo dappertutto inegnale, non mai una catena prolungata di colli formanti una spina, ma soltanto ingenti argini, e più aovente comuli più o meno elevati, circondanti a foggia d'aufiteatro le interposte piannre, sopra il fondo delle quali l'acque senza scolo talvolta ristagnano, formando prati palnstri, uve non di rado s'incentra qualche torbiera. Qui non pua roccia compatta, omogenea, contenente conchiglie fossili, come negli altri colli, sionra prova di tranquilla formazione anbacquea; ma depositi di ghiaja mobile più o meno grossolana, i di cui ciottoli, spesso enormi, sono per lo più granitici, porfirici, schiatoai e micacei; e talora atraterelli di sabbia fina e polverosa, indizio non dubbio della varia forza delle correnti onde furono formati; tutti i caratteri insomma costituenti i terreni alinvionali 7, che formano la nostra pianura, di cni, prima che farci

7 Atteo il rapporto mioeralogico-chimico che i lerreni coltivabili haooo e colle roccie di cui sono defrili e colla vegetazioce di cui sono suscettibili, non sarà inailio riportare i risultali di analisi fatte del professore Maoganotti su terriccio apparteneole alle tre diversità di colline sopra toccale.

Presso Ronch (roccia basallica), di 400 parli asciugate a forte calore di atufa s'obbero i seguenti risullati:

| Cloruro e fosfato  | potassico |       |       |       |        |     |        |    | :    |   |     | 2,00   |
|--------------------|-----------|-------|-------|-------|--------|-----|--------|----|------|---|-----|--------|
| Allumios           |           |       |       |       |        |     |        |    |      |   |     | 13.00  |
| Calce              |           |       |       |       |        |     |        |    |      |   |     | 3.00   |
| Ossido ferrico .   |           |       |       |       |        |     |        |    |      |   |     | 4.60   |
| Magnesia           |           |       |       |       |        |     |        |    |      |   |     | 4,00   |
| Acido silicico .   |           |       |       |       |        |     |        |    |      |   |     | 70.00  |
| Materia organica   |           |       |       |       |        |     | - 1    | i. | - 6  | ÷ |     | 5.00   |
| Acqua 4 perdita    | · .       |       | ٠.,   |       |        |     |        | i. |      |   |     | 1.50   |
|                    |           |       |       |       |        |     |        |    |      |   |     | 100.00 |
| Un secondo terrico | cio preso | ent i | colle | San 1 | fattin | imr | nicent |    | Vern | / | al- |        |

Un secondo terriccio preso sul colle Sao Mattia, immioente a Verona (cal-

| Sali a base alcatina | ٠. |  |  |  |    |  | 2.00    |
|----------------------|----|--|--|--|----|--|---------|
| Carbonato calcico    |    |  |  |  |    |  | 28.00   |
| Allumina             |    |  |  |  | ٠. |  | 8.00    |
| Ossido ferrico .     |    |  |  |  |    |  | 6,00    |
| Magnesia             |    |  |  |  |    |  | 1.00    |
| Acido silicice .     |    |  |  |  |    |  | 45.64   |
| Materia organica     |    |  |  |  |    |  | 7.50    |
| Aequa e perdila .    |    |  |  |  |    |  | 2.50    |
|                      |    |  |  |  |    |  |         |
|                      |    |  |  |  |    |  | 1 00,00 |
|                      |    |  |  |  |    |  |         |

a dir parela, trovismo opportano dar mi'das della acque della provincia, con lequali essa pisaura connettata, non solo per ascriche canse di regionazione, ma ancora per forti ed argenti motiri di economia e di agricoltura. La quale, a dir il vero, neo trasse finora grandi e proporzionati vantaggia quella benedizione del cielo; roglismo tuttavia sperare che, davani alla crescente luce ed agli impelienti birogni, dileggino i pregiodizi e si abbandonio i getti citacio i e scisuare, principalissima causo non ori rimanismo poveri ammiratori delle opere audaci, dell'attività motiferne, e delle conseguenti richesse di parecchie provincio lombardi-

La idrografia veronese primariamente riducesi all'Adige e confinenti, Tartaro e confinente, lago di Garda ed emissario.

L'Adige (Atheria, Atesia, Atesia nella tavola Peutingerinas; Etted, Ade, diel.), à il fiume principale del notre territoris. Nulla di fondato et verisimile interno ull'origine di quasto nome. Parecchi rivoli sul verante l'incimile interno ull'origine di quasto nome. Parecchi rivoli sul verante l'incimile interno ull'origine di quasto nome. Parecchi rivoli sul verante e preregna se no deve considerare il lago di Recche sail limito cocidentale dell'alba Tirolo, presso il picco dei Tra signori. Di la povero d'acque todo dell'alba di la disconde verso il nud-est fino a Giurna, dore piega alforest per la valle Venotas; giunto sotto Merano, rivolgesi notevolennete al sud. Ad un'orè il confluente principale; seguiando il suo corro perde il tedesco nome di Exche per l'utalismo di Adige. Passa per Tresto, tocca Rovereto, Ala, e per la valle di Lugaro entra sul Veronese, fira i dirupi della Chiasa. Giunto alla città, la fiende totrousamente, indi procede pel sud-est, passa per Legnago alla Badía, piega per l'ultima volta verso est, e si versa nell'Adriatico presso Tossone.

Dalla sorgente principale all'ingresso nella provincia

| tira circa          |        |       |        | ٠.    |       |      |     |       | metri  | 192,250 |
|---------------------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-----|-------|--------|---------|
| di là sino a Ve     | rona   |       |        |       |       |      |     |       |        | 50,688  |
| nell'interno dell   | a citt | à     |        |       |       |      |     |       | ,      | 3,798   |
| fnori d'essa sin    | o al   | con   | fine   | merid | ional | e de | lla | provi | ncia » | 68,363  |
| ciò che rimane      | sino   | allo  | sbo    | 000   |       |      |     |       |        | 95,000  |
| in tutto metri      |        |       |        |       |       |      |     |       | ,      | 410,099 |
| Un terriccio preso  | sopra  | Piov  | rzzano | :     |       |      |     |       |        |         |
| Qualche Iruccia di  | mang   | 30656 |        |       |       |      |     |       |        |         |
| Sali a base alcalis |        |       |        |       |       |      |     |       |        | . 1.08  |
| Carbonato calcico   |        |       |        |       |       |      |     |       |        | . 25 00 |
| Allumina            |        |       |        |       |       |      |     |       |        | 9.00    |
| Ossido ferrico .    |        |       |        |       |       |      |     |       |        | 2.50    |
| Acido silicico      |        |       |        |       |       |      |     |       | . :    | . 58.00 |
| Materia organica    |        |       |        |       |       |      |     |       |        | 2.50    |
| Acqua e perdita -   |        |       |        | : :   |       |      |     |       |        | . 300   |
|                     |        |       |        |       |       |      |     |       |        |         |

Scorrendo lungo tratio per alpine regioni, e rioreredo ecque affinenti da ponti remoti, l'Adige è soggetto i frequenti, e qualche rolta rovinces piece. Le ordinarie accadono in maggio di notiobre. Ma, o per insistenti pioggio o per violento diluviare sugl'interni monti, gentinat, come un vero torrente se aconeme altezza. Orribite a vederio travolgere per l'onde fragorose e rosastre le spoglie de campis periormente invasta, ed i frantanti delgi opitigi e delle case divelta. Propose per l'onde fragorose e rosastre le spoglie de campis periormente invasta, ed i frantanti delgi opitigi e delle case divelta. Proposero per l'antica penetrando pei co, o rigargitando per le gallerie, allaga le vie più basse di Verona , i magazzini e le cautine, meutre nella parte inferiori del di verona , i magazzini e le cautine, meutre nella parte inferiori del su corno minacci e di arreca maggiori sciagera, s'anaccado gli argini in-rano vigilati, e roresciando la piena sui luoghi abitati e le fertili campagne, sui riduce i poco d'ora a deserto.

Peche scene sono così angueciose come l'aspetto di un borpa al basso Adige quando miascoi nas rotta, o d'una campagna tocca da simil flagullo. Dalle antiche cronacche o dagli storici posteriori e dalle frequenti 
iscrizioni per la città, ci vengono ricordate moltissime innodazioni. La 
prima di coi abbamo memoria è quella accaduta regesado Antari 
nel 289; anno per egual cagione Intinoso a Roma ed a parecchie città 
d'Italia. Di quota nostra fa parso ne' anci dialoghi san Gregorio, per 
raccontare (salla fede di Giovanni Tribano ch'affernava esserne stato testimonici) il miracolo che riferimmo altrove.

Dagli ingenti depositi di ghiaja, non levati per incuria o per impotenza, rimase alzato il piano della città a destra, onde gli edifizi delle epoche precedenti ginnsero a noi alfondati circa dne metri nel suolo,

Dono quello si ricordano traripamenti negli anni 727, 1087, 1097 4116, 1139. Fu allora che i Veronesi, tentando di rinviare l'acque de. fiume pel vecchio letto, si misero in discordia coi Padovani minacciati da quella operazione; dal che ebbe occasione la prima gnerra municipale. Altre ne accaddero nel 1153 e nel 1195; in questa, riferisce il Tinto, andò a fascio la atrada che fiancheggiava l'Adige appiè del colle San Pietro, e con essa la parte inferiore dell'antico testro che rimaneva. Nuove inondazioni videro gli anni 1239, 1385, 1388, 1430 e 1439, nel quale le acque ruppero l'argine destro di fronte alla villa di Castagnaro. e si aprirono nna atrada fino a versarsi nel Tartaro, il letto del gnale, reso insufficiente all'affinenza di tante acque, ne avvenne per rigurgito la sommersione d'una grande tratta di terreni bassi ed alcun poco paludosi anche prima, che restarono designati coll' infansto nome di Valli grandi neronesi ed ostigliesi, non aciamente annientando i prodotti agricoli dei terreni più bassi, ma lasciando incerti anche quelli di parecchi anperiori. Le consegnenze di questa rovina durarono fino ai nostri giorni. Insolite escrescenze ai rinnovarono negli anni 4542, 4530, 4546, 4564, 4567, quel punto aino alla città, nesson cambiamento. Ouanto fantastico aia l'affermare che dentro mntasse corso per la famosa inondazione del 589, ne adducemmo ragioni nella prima parte di questo lavoro. Ma nel detto anno un forte cambiamento accadeva nella parte inferiore. Nota la Storio della origini e condizioni del Polerine, che l'Adige sotto Zevio, piegando verso oriente, vagava scorretto pei luoghi dove ora sone la Cucca, i Sabbioni ed altre ville fino a Saleto, toccando Este e Monselice, e ginngendo al mare di molto più in su e molto prima; ciò pare dimostrano le antiche tavole di Tolomeo nella Cosmografia di Gherardo Mercatore. Anche l' Alessi s'induce a credere, dietro parecchi documenti, che prima Este dovevaessere fondata presso l'Adige: di questa antica direzione del fiume ai hanno indizi nelle Lupie di Montagnana, e più aotto, appunto in vicinanza di Este, dove s' incontrano traccie d'un ingente corso di acque. Carlo-Sigonio fn il primo a aospettare cosiffatta mutazione accaduta ai tempi d'Autari, e le osservazioni posteriori non fecero che porgere maggiore conferma. Da allora në memorie në traccie si hanno che l'Adige alterasse sensibilmente il spo corso.

Pei fatti guerreschi dell'età napoleonica, e per lo atadio d'essi e pei discorsi infiniti de' giorni nostri, non è chi non sappia della impertanza dell'Adige sotto l'aspetto strategico. Dalla Citiesa fin setto Legeage, vale a dire per tatto il longo della provincia, esso cositiusico usa fortissime ad difesa, dominata dai forti del Cereira, d'a Perosa e della città; tra questa α Leguago è ben tutelata dalla difficoltà delle rire e delle arginature. Esso è la base del tanto decentato parallelogrammo, cui Balbi, none esitava dire una delle più formidabili postisoni di Europa.

Fino dai tempi remoti l'Adige fa seggetto di leggi e speciali disciplice. Già nello statuto del 1283 a tenisi capito l'iguardano la sua curi. L'anno 4439 fa ordinato di elegger due cittadini prosipionatori dell'Adige, actiocche, coi gindici si degali citra e durra, girassero a conoscero dianto occurresse al regulare andamento del fiamen de 3<sup>th</sup> ammutenzione del lavori lango le rive. Pa questa l'origine del Collegio dell'Adige; le norme giutic, e operazioni e decreti del quale si trovano anotora nel detto statuto. Coi predersi della nostra antonomia, la cura e sorregianza del fiume in devoluta si governi che si succedettero \*.

8 A. Massavotti, Sulta Valle d'tdige Giornale Bol. Ind. A. u. f., t. 2.
Bassanos, Storia delle origini e condictioni dei Poletine,
Giassano Massano, Camografia.
ALSIA, Ricerca storico eritica delle antichità Estensi.
Das verso, Custodia dell'Adijo.
Regolitez Amministrativa. Anno I.

Il Tertero trae origine da alcune fonti tra Povigliano a Villafranca; scende al and-est un tratto sotto Gazzo, dore rivolgesi all'orest, equidistando dall'Adige e dal Po, e abocca nel mare dopo un corso di 160 chilometri; prendendo il nome di Casal Bianco dal ponto di conginuzione col Castagaro, e quello di Po di Iesuna sell'ultimo contra

Chinavasi anticamente Atriano, Adriano, forese dallo aboccar vicino. all'etrane città di Adria nel mare che ne ricevera pur saso nome di Adriano o Adriatico. Non meno antico porò è il nome di Trattro, poiche trovasi in Pilino, il quale dico (Hin. Nat. L. III. c. 46), che al Septem meries (le bocche del Po) mettevano capo le Posse Filistine, chimate da sinti Trattra. Queste Fosse Filistine, actavate dia coloni etrauchi per 40 miglia quasi in retta linese di Ostiglia al mare, a scolo dei bassi fondiperdettero l'essere nel 1450 mella rotta di Ficardo, e ditennala conde del Po, al finme rimase il nome che, secondo ogni apparenza, avera una di esse.

Il Tartaro riceve ani nostro territorio, fino al sostegno del Bosaro, a destra il Tione, il Busatello, la Fossetta Mantovana o di Ostiglia; a sinistra il Piganzo, il Frascà, il Tregnone, il Menago, il Bussè, il Dogalone.

Le rive e la giarisdicione aull'acque del Tartaro funcos soggette a langhe dei intrictate questioni coi Mantavani a coi Fertresti. Verona, dill'epoca romana, avera per limite meridionale il Po; in questa conditione aulle averà i dire coi pringi; ma pichè Prancesco Gonzaga acquissò suiglia e l'Ostigiène de Gian-Galezzo Visconti (1391) patrone di Verona, i Mantovani estesere le pretensioni anche all Tartaro, diventato per qualche tratto loro confine. Le gare non sempre posiciohe andavase bungamente rienerdendo di tanto in tanto, finchè l'anno 1765 le del convenito in tanto, de l'anno 1765 le dell'acque del Tartaro, Tiono, Moilenla ed infloresti. Bevie i terminate anch'esse per una convenitose farono le contesse of Perraresi, che volerano lango il corro inferiore estrarre scone e trabura le sessa, a scoito di Lennane.

La traccia più antica d'ordinamenti e d'opere regolatrici l'anne del il carno dell'acque tra noi rimonta all'anno di 161, quando, nella prospera norità di cose arrecate dalla pace di Costanza, Gugifelmo Dall'Ossa milanese podesta, oltre a molto benefiche istituzioni, memorato del primo statato, volle ristorare il provincia destatata e mezzo diserta, prosperando l'industria sgraria, riducendo a coltara padoli e fondi allagati. Nè allora la estenza presiedera all'opere « dei per novo cammin golidui rivi ; ma solo pochi dettumi dell'osservazione e dell'esperienza (Vedi Statato I. 110). Appare admange Dall'Ossa primo ad estendere con larghe usolici il corso dell'esque che suggranno e fazevano lago al l'adiase e al Pariz, compartende

per tenne censo tra cittadini le terre redente, aggravandoli insieme dell'obbligo di tener mondo il canal del Busseto.

Nè solo in questa parte, ma si ricordano provvedimenti del Dall'Ossa a Bagnolo, ovà inidizto (Stat. lib. 12) un Fiama-Noro che serrara al nostro territorio il Colognese. Fra le leggi di lui troviamo il general precetto di non entrarre l'acqua asperiormente ritardandone il corro, con danno di opilici e macine inferiori, o detrimento di una villa o territorio qualunque; multando i contraventori e sottopponendoli alla rifutioni dei danni. Una magistratura vegliava alle acque darante il administone veneta; le gravi questioni tattavolta venivano decise dagli alti tribunali ileli Stato, e quelle decisioni sisteme con anteriori disposizioni degli statui e cogli ordinamenti del regno Italico e successivi, formano legistazione speciale in materia di acque. Varj interessi degli uteni sono ritare, dietro superoriore approvaziono, sull'opere da faria, salla rinarozione unantenimento dell'esistente, e di invigilare e procedere contro gli absui, tenendo gli tuteni entro i limiti del loro dicititi?

Preso i Romani tro-ismo indicato il lago di Garda col nome di Benaco, o solamente nel IX secolo si cominciò ad aver sentore dell'ora vulgato di Garda. Chi gli volle quel primo nome venuto da un erote trojano; altri da una città omonima posta all'incirca dove ora Garganao, ma fabbricata sull'hode come Venezia, o per terremoto sommersa (7); oppure se ne vede un ravicinamento con Nago (Naco), sito al nord-est sulla riviera. L'appellativo poi di Garda gli venne dalla rocca, la quale torreggiava sulla riva cinetate; ed anora lo serba un paesello dovo ecreberebbesi invano qual-che vestigio dell'illustre passato; ed anche intorno all'origine di questo unil'altro che deboli supposizioni.

Il bacino del lago è formato, dal lato veronese, dalle falde del monte Baldo per tutta la parte superiore; consta quindi d'un calcare stratificato di color bigio, di frattura liscia e terrosa, pieno di petrefazioni

Ittustraz. det L. V. Vol. IV.

<sup>9</sup> Tratlato fra la Serenissima Repubblica di Venezia e S. M. Apostolica per le acque del Tartaro e Molinella. BOSE. Del consprzi d'acqua.

IP Dat telesco Fear's coda francese Garde les trasero alcuni, in a muniferdo che il caciello faste sido un statione di qui s'attaineri, ai perche Lestus pirgioliera Austria pir con verticalità più mangiore coloni. Mefei che in compagna tra l'Adige ed il liege chiamonia Gardesano, si quel Campus Errait indicion do colori longolorito, dore minitiri contro d'attaini con Teololisida che di Bavrair serivagli 1900, e che tal none (ch'o ingez Garditi), passase el astidio e di liego.

marine; ma verso il sud sottestra una sponda di formazione all'uvionale che si deta in colline, che decressondo lo chiadono fino al limite meridionale. Non dissimile è la vicenda della riviera bresciana, irta di moni 
fin sopre Satol, e cinta più basso di colli, di pendj, le vallette de' quali, 
anche senza il socorro dei nomi, empirebbero la mente di elleriche fantasie. La riva meridionale, toltane Sirmione, è certo meno variata dell'altre, ma gode in compenso il vaphismi por prospetto di state rinnite bellezze.

Da questa parte il lago rode notevolmente le sponde che gli recedono davani, talché ne d'ospo i passasso da nohe a notre momria ricirio qualche sito la strada minacciata nos solo, ma intaccata dai flutti «1. Chi però volle dalle moderne rapino argomenter le antiche so e stendere al l'opeca romana vaste pinourre dore ora sono i golfi meridionali di-Desenano e di Peschiera, troppo, a nostro avviso, va errato, poiché benesieri sapere como la zona al mezagoirono del lago nel tempo antico era selva (Lucus), di cui non rimase traccia che nella generica indicazione di Lagnana che oggidi le rimane, Questa sola venne aperta e vesto in gran parte, secondo lo statuto nostro, per facilitare il commercio coi Bresanie coggi altri Lombardi, nodi chiaro che solo al togliera i della selva ed al dissodarsi del terreno sul quale sorgeva, potò incominciare lo inol-trari del lago a mezzogiorono.

Qualche isola di poca importanza è longo la costa veronese presso monte Baldo: Isola, Isolata e Trimolone. Più basso l'isola già Lechi appartiene alla Bresciana; come pure la celebre penisola di Sirmione <sup>12</sup> storicamente veronese, e toliaci ne' rimpassi territoriali che seguirono la cadota della Rombblica.

È di tutta apparenza il Benaco essere un aliagamento del Serra, funce che nasce nel monte Admello e perde nome a Rius; mu una quantita grande di rigagnoli e di torrentelli lo alimentano da tutte parti. Alcuni, considerando il grande volume di liquido e la copiosa eraporazione e la portata dell'emissario, lo supposero ancora alimentato da sotterranea corrente; ma nulli ci induce a ritenerio. Quest'acque sono leggerissime e di celebrata limpidetza. La loro temperatura massima è di 23º R., la minima non gionge mai si-3 R., talchè non gelano mai e mantengono temperatura mite sulla riviera.

11) pilastri che formano l'ingresso di Villa Arriga, posti probabilimente verco la meda piere, escolo XVI, trovvono la nono sono dissoni addivittino nel logo formerta da questa piere, è addivienta di passi arres la parcechia di Rivallella, edi li lago sotto vi rede eggi di. Nid tritol di queste passe si homanos compareren terren el caseggiati i segual in non ansiche la-vole cressarie, ed è chiare che solo a forza di pubblici e privati provvodimenti si potrà por freco a questi letto an continna i trassino.

42 Fu descritta nella provincia di Brescia, vol III pag. 297 e sego



Fig. 11 Google

## PROVINCIA DI VERONA

| I  | livello me | edio aopra | quello | dell | Adri | atico è | di   | metri | 7,789   |
|----|------------|------------|--------|------|------|---------|------|-------|---------|
| la | sua lungi  | hezza      |        |      |      |         |      |       | 52,000  |
| la | larghezza  | massima    |        |      |      |         |      |       | 46,500  |
|    | •          | media      |        |      |      |         |      |       | 6,953   |
| la | superficie |            |        |      |      | metri   | quad | Irati | 300,000 |
| 41 | perimetro  |            |        |      |      |         | -    |       | 191 000 |

Varia grandemente la profondità; una delle maggiori è a Campione, cosa notavole), presso la rupe che gii fa parete, di 480 metri; sel mezzo la profondità massima giunge ai 430; poco più è quella verificata al nord dell'istola Lechi. Vagando in barchetto quand'è tranquillo, siamo fatti accorii della maggiore profondità dalla tinta più o meno capa.

Ingrossa annualmente in primavera allo sciogliersi delle nevi, e più pel crescere delle conferve e d'altre erbe che vegetano al fondo. S'alza circa un metro: e decresce in luglio: guai se in questo tempo si desti una procella 13!

Tre venti lo signoreggiano, chiamati generalmente, Soner (vento di sopra, Superus) quello da nord-est; Ora quello da sud; dicesi anche Ander dagli abitanti la riviera meridionale, perché favorevole alla partenza (andare); Vinessa quello da est, perchè viene dalla Venezia.

13 Il foldec della media ordinaria del lago è, come abbiano detto, 70,85 sopra quello dell'Adriatico. Questa babella en moire le massuee variazioni mensiti recordeire in un quarrierosio. Nei 1835 fa sabbondunza d'acepte union nelle memorie, attribulia a varie ceue; tre queste in contrazione degli ordifici ministra, per l'opere de si hecevano a Potchiera; noi errefinamo che quello bialmo continto beo por, intori più che arrebbedi divotto avene maggraz carrispordicta uni lago superiore a Mantova, mentre tavece, se fusiono bese informati, ciò non accordie.

Altezza d'un quadriconio del lago di Garda.

| Mana .                                                                                         | 1818                                                                                                              | 1819                                                                                                                         | 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4×54                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEST                                                                                           | giorni   metri                                                                                                    | giorni   metri                                                                                                               | gioroi   metri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | giorol   metri                                                                                         |
| Gennajo. Febbrajo Marzo Aprile Maggio Giugno Lugino Ag.slo Settembre Otlobre Novembre Dicembre | 4 0 63<br>4 0 55<br>45 0 69<br>40 0 88<br>40 4 1 62<br>4 4 62<br>7 9<br>7 7<br>4 4 24<br>4 4 45<br>5 45<br>4 4 45 | 1 0 88<br>1 0 59<br>15 0 43<br>15 0 61<br>18 0 85<br>18 1 10<br>2 1 00<br>16 0 94<br>15 0 79<br>15 0 69<br>8 0 76<br>1 0 0 0 | 1 0 45<br>1 0 39<br>15 0 25<br>15 0 28<br>29 1 1 4<br>29 1 26<br>19 1 57<br>16 1 11<br>30 1 25<br>4 26<br>4 26<br>4 30<br>4 30 | 1 0 48<br>4 0 87<br>4 0 70<br>45 0 71<br>45 1 24<br>4 1 38<br>45 1 27<br>41 2 43<br>41 2 43<br>41 1 90 |

I due primi sono periodici: il Sorer spira da mezanoste a mezzogiorno incirca, l'Ander da mezzogiorno a sera; alle volte durano anche più, e sono di tal violenza, massime il primo, relativamente ai golfi merdionali, da cagionarvi terribili commovimenti, che ricordano troppo bene il fremito marino da Virgilio attributio a questi fintti.

Trutto tratto si manifestano correnti subacquee, indicate da qualche increspamento legero alla superficie. Talvolta sono occulte, an meno vicienti, ed i pecatori sentono tratte con subita rapina le resi. Varia ne è la durata e la forza, varia la direzione; si verificano da nord a sud, e viceveras. Questa osservazione unità all'altra, essere cioè queste correnti seguaci alle grandi commozioni del lago, e precisamente in senso centra ola la direzione del vento ch'ebbe a causarie, porta a conchiudere, con bastevole sicurezza, causa di questo fenomeno essere i venti stessi, che accumulando l'acque ora dall'iltra parte, le costrigiono ad aprirsi una corrente opposta negli strati inferiori, onde rimettersi in conlibirio.

Squisie specie di peci contiene il Bensco, parte propri dell'acque dodici, parte d'origine marina. La pesca che si fa nel mezzo collo dici, parte d'origine marina. La pesca che si fa nel mezzo colle ce con altri ingegni è libera; ma proprietà prirata con esclusiva sono quelle stabili allo sbocco della Sarca ed all'imboccattra del Minoio; ne terol prodotto è questo, che ha smercio esttimanale sai mercati di Verona, di Brescia e di Manton; e le prode più squisite, quali le truot di celebrati corpioni, ranno spesso ai gaudenti delle capitali. Animatissimo spettacolo è la pesca delle sardane quando discendono in frotta deporre le uora sui banchi ghispiosi del mezzodi, e quando risigloro est i seni riposti dell'alte riviere. Se ne accorpsono i pescatori allo increparti dell'onde ed al volto degli cospatici asuggli che le segnono phermirie a fior d'acqua, e tosto segnati di finno e di fiamma traggono sul passo innumeroroli barchette che ritoranno ounsted i preda.

Non meno dell'acque sono popolate l'aria e le rive: poiché, o'tre all'abbondanza degli uccelli propri dell'interna regione, v'ha uotcvole abbondanza di palustri, appartenenti alla famiglia dell'oche e delle gralle, che secondo l'ore ed i tempi passan da questo al figliale lago di Mantova.

Il commercio così interno come di transito è bastevolmente animato; ne v'ba dubbio che acquisterebbe vita maggiore se il Mincio fosso uavigibile tutto; come fu un tempo <sup>14</sup>, o se si effettuasse la sua congiunzione coll'Adige, com'è desiderio.

Le barche più grosse portano circa 600 chilogrammi; la loro gran-

dezza va diminuendo sino ai battelli pescherecci, di forma propria assai prolungata e snella, che portano 10 persone al più.

Unico emissario del Benaco è il Minicio, nome d'incerta origine ma circondato d'allori poetici e gaerreschi. Esce da tre bocche, ed attorno a Peschiera costeggia la nostra provincia fino a un chilometro in là da Pozzolo, dore s'interna affatto nell'antica Mantovana: shoccando in Podooo un corso di 73 chilometri con una discessi di 56 metri 1.

La pianara, come dicemmo, puossi tanto alla sinistra come alla destra cell'Adige dividere in alta e bassa, distinzione suggerita dal piovente del terreno, e meglio precisata dalle condizioni e dai bisogni dell'agricoltura, e segnatamente alla destra del finme, ch'è la più estesa, e dovo si complicano dei grandi questioni d'economia gararia.

Si dà il nome di causepans o di agro erronese a tatto quel tratto che sendesi innanzi al Bausolenço; a mattina aderendo ill'digip passando Verona fino al villaggio di Sta Giovanni Lupatoto; cel a sera, rasentando colli di Palazzolo, Sommacampagan, Cantson, Valleggio, inoltrasi fino a Pozzolo all Mincio. Questa pianura, tutta pascoli ne' secoli andati, dissodata XVIII alla fine del XVIII, are è coperta di golsi che formano la rendita principale; non mancano alcuni tratti tenuti a vite o a granoturro da a framento, ma peco carrispondono alle sesse ed alle fatiche dell'agricoltron, per la natura ed elevazione del terreno, e per difetto d'accono, onde tra il Garda e l'Aldier si rimono la nemosa vicenda di Tata-lo.

Sono più di 150,000 periche censarie, ch'è quanto dire più di 50,000 campi vernossi in questa condizione, tanto più deportubile in questa condizione, tanto più deportubile in quanto che maggiore è la possibilità del rimedio che potrebbe aggnagiarii si più bubertosi terreni. Le dè una versiti non bastevilement pieptata, che l'inferiore, signicio della noutra provincia in confronto delle lombarde dere accriverationi della noutra provincia in confronto delle lombarde dere accriveratione sizcole basta voluere lo sessione della noutra provincia della noutra di confronto delle lombarde dere accriveratione della noutra della noutra di confronto della nota della nota di confronto della nota della nota di confronto della nota della nota di confronto di confronto della nota di confronto di confronto della nota di confronto della nota di confronto d

15 Du Fourn, Lago, feritza e rocca di Garda (1878), Bonnesso Gurranou, Saria dato Riverta di Sali. Lucorova Muzicari, Benzace-Villoria del Venetti contro Filippo Meria Viscondi, Patrio Buzzano, Rippotto alto dello della controli dell'appo di Garda Ven. 1736 (Barssiana, scritta per milica pubblica; ribatia non seritio nuotifica ode spira grette sealificaçue del lugo control djimiti della Bepubblica finostif, dire si resti, sull'asticibisioni prioridizione veronese nopri lutti 7-acqui del lugo. Eccusoro, Garda el lugo di Garda Errano Durrono Sicono, Sirmio, fossotio (Blanca Urra), P. Quanno, Protenche ad Benzaum, Maio Fizzaro, De laudibus Virone et Lacas Benzaci, Giosno o locono, onnecto di Six Deco, Reseaux, Vernoro, et Lacas Benza, Giosno i Occono, onnecto di Six Deco, Reseaux, Vernoro et Lacas Giosno Sicono, Six Six Dermano, Il Rosso di Garda Carmonio del Carmonio de

alle care di ghiaja lungo le strade di quelle, per convincersi senz'altro come la maggior parte del suolo lombardo sia di formazione identica al nostro, e solo rivestito da non profondo atrato vegetale, prodottosi per industria dell'onno, a mezzo dell'acqua artificiosamente condotta su que' terreni.

Il reneto governo sino dal secolo XVI avea conoscinta l'opportanisti di soccurrere alla infelice conditione di questi lingolis, e ciò quando esistevano ancora estensioni di hoschi e di pascoli, poi recisi e dissodati con quanto tutici esiscano se l' rede t. Pel 16392 Cristoloro Serte i "pubblico un libro sal modo di irrigare la campagna veronese. Cencordi fino da principio le opinioni che il soccurso non potesse ripetersi che dall'Adige o dal lago, cominciossi a discattere sulla preferenza da darei all'ancio ad all'altro, senza aver illevato a tabiliti con precisione i rapporti del livallo del lago e dell'Adige fra loro e rispetto ai terreni da irrigarsi, perocui alcuni supponendo il lago più allo dell'Adige y Aerona, altri supponendolo più basso, ingenerarono incertezac, che stancarono la pazienza del vento sorvero e ne arrestatemo le disnosibizatoro e ne

La commissione dell'Acque Ferenezi, istintia dal citadino Lachini, occupossi na raponento, ma senza immediate nocessos. Nel 96 ligilo (N. Napoleone, ad istanza del dipartimento dell'Adige, decretò, che, dietro discipline da stabilira, fosse gratultamento concesso ai proprietar della campagna seromente di estarra e laro proprie pase dall'Adigo l'acqua nocessaria alla irrigazione. I risorti dissidi, e le sopraggiunte mutazioni politiche resero nulla d'effettu la concessione sovrana. I desideri e induitative della della della concessione sovrana. I desideri e induitative della della della concessione sovrana. I desideri e induitative della della concessione sovrana. I desideri e induitative della della concessione sovrana. I desideri e induitative della della concessione sovrana. I desideri e della discontinativa della della concessione sovrana.

14 So questo interessata argomento trattareno (m. ) principali: Castrocano Sesti.

Mondo dirrigario in compagna recromes ec. 1829. Ticono Di Morre; sau visita
sono rivulli in uno: Compendio di tutti i ricordi e suppliche in proposito d'irrigare
so canapigna erromese, Ver. 1858. El. Essenzarro Visina, Unita manierra d'irrigare e
sono appagna erromese, Ver. 1858. El. Essenzarro Visina, Dinta manierra d'irrigare e
canapigna erromese ec. 1951. È contro I Din Moste con cui piacces una polonica for
cia matifipilió gif opuscoli sessa gras ristoro della Canapigna Veronese; contro Il Sorie po
sersina Artono Giossaro, Allegada el mondo d'irrigare i compagna erromese
1931. Astassacoo Risaco, Supplies sopria la repolacione dell'Adige ecc. Dopo in Faliadel rimeda pia del manedazioni del fiune s'accessiveno più o meno sil'arpomento delle irrigationa. Al nostif tempi appare una manerio del professor Toblini, la quale, esceinrisona comè, serve, contro l'inclano dell'autione, a mettere in chiaro la inopportunità d'irrigare la canapigna nostra ercyando l'appaga del Benzos. Festimente rigonato la stori
cia sono con socializza del progetto è lavece nella successiva memora di Enrico
Starry, l'appareer municicale.

Non sarà fnori del têma porgere idea dei dne più recenti progetti, a chiarire le difficoltà dell'opera ed i titoli di preferenza dell'una sopra dell'altra.

Il professore Giacinto Toblini, in nna memoria, che trovasi negli atti della Accademia Agraria, dietro esatte operazioni geodetiche per verificare la differenza di livello tra l'Adige ed il lago propose, I. d'irrigare la campagna veronese tra l'Adige ed il Mincio con acquo dal lago di Garda dedotte o a Salionze od a Peschiera, e soccorrendo nell'eventnali deficienze coll'acqua dell'Adige presa al Chievo: II, di aprire nua nuova comunicazione fluviale tra l'Adige a Verona ed il lago a Peschiera mediante due rami d'un medesimo naviglio irrigatore molto prolungati inferiormente per economia di Verona, per comodo e vantaggio di Mantova, ed uniti ad arco nel punto di intersezione della costa davanti a Pozzolo; III. di agevolare la navigazione tra Mantova e Peschiera avvalorandola colla comunicazione con Verona; IV. migliorare la pavigazione dell'Adige, portandola suori di Verona tra Tombetta e Chievo: V. aumentare il numero e l'attività degli opifici entro Verona; istituirne di nuovi anl canalo. da farsi, senza danno degli esistenti sul Mincio, impiegando ad ottener tanti e sì svariati benefici assai meno che non sarebbe un anno della nnova rendita dei 50,000 campi irrigati, cioè tre milioni tra la principale e le opere secondarie. La linea percorsa adunque dal Toblini sarebbe da Peschiera, punto di erogazione, a Pozznolo, quasi parallelamente al Mincio, in parte sulla sede dell'attual Seriola Prevaldesca; da Pozzuolo ingiù, passando a settentrione di Villafranca, ricapitare in Adige a Tombetta.

L'ingegnere Eorico Storari in no slaborato posteriore prospano l'irrigaione coll'acque dell'Adige, mostraudo a giustificazione del proprio progetto la parte difettora e gli ostacoli d'esecuzione del precedente. Osserra anzitutio non essere quello racciato sopre dai che offrano arbitrio di seelta, ma suzi tait de imporrebbero necessariamente una l'imitatione al besericio. Piotche risultando dagli stessi rilieri del Tokini che i terreni posti a nord della inse di derivazione del lago sono truti accilivi alla linea stessa, cio di un ilrello più elevato del canale, se consegne che tutti i addetti terreni non potrebbero incorrere qualsiani sussidio dalla exque del lago, cio che equivale a dire, che tutta la superficie compresa tra la postate da Verona a Villafaznae, e l'Adige e lo falde dei colli da Bassolengo a Valeggio, dovrebbe r'imaneria seciuta como in passato. Ora i terreni che restrebbero defraudati della irrigazione sarcebero appanto quelli che più n'abbioggano, e che offirebbero il maggior tornaconto alle spese del canel irrigatorio, du un estabilia amento alla pubblica e privata ricchezza.

Nè qui sta il tutto. Asserisce Toblini la portata media del Mincio come fosse perenne in quattrocento quadretti; ma questa, qualora s'abbia ri-

gnardo ai terreni scolanti nel lago vedersi esagerata, giacchè, fatto calcolo della quantità d'acqua che piove durante un auno nella regione si trova che ad ottenerla occorrerebbe nua superficie quattro volte più di quella che realmente vi definisce.

Se poi anche la detta portata potesse provarsi ammettendo le ipoteste delle occulte vene alimentatrici del Grada, en is \*spopegin l'autore del progetto, non sarebbe già permanente, sibbene la media annas, e quindi in molte spoche, e segnatamente nell'estate, en ferrere del bisogno, non si potrobbero domandare al Mincio i 200 quadretti per la irrigazione della cammanta veronente.

Il rimedio poi di limitare in conformità delle investiture originarie le bocche di erogazione e gli opifici esistenti lungo il Mincio e canali di deviazione, e di regolare il maneggio delle porte all' imboccatura del finme, in modo da permettere solo il deflusso dell'acqua necessaria al saziamento delle regolate investiture onde, fatta conserva del sovrabbondante per le epoche di eventuali depauperamenti del lago dispensatore, convogliarle mediante il progettato canale, metterebbe in collisione con tutti gli attuali utenti, e sveglierebbe opposizioni iufinite, che una volta recate nel campo legale, terminerebbero col far abbandonare la impresa. Sarebbe poi più facile ottenere dal militare il maneggio delle imboccature del Mincio? Perciò a ragione si reputa impossibile dar corso a questa parte del progetto. Ma temendo Toblini a buon diritto, che l'acqua del lago potesse in non rare circostanze trovarsi mancante ai volnti nsi, credette opportuno di sussidiare il condotto principale mediante altro secondario, con presa d'acona dall'Adige al Chiero, il quale doveva conginngersi allo sbocco del primo, vicino a Tembetta, percorrendo il contorne della città da San Massimo sino ad un chilometro fnori da Porta nuova, cioè la linea dell'esterna cortina fortificatoria. Questo canale, che toglierebbe la immediata comunicazione dei forti colla piazza, sarebbe permesso? Dietro le quali osservazioni conchindesi il progetto Toblini di efficacia dimezzata se fosse effettnabile, di più nella sua esecuzione cinto di ostacoli reali molteplici e talnni insuperabili,

L'opponente quindi si volge all'irrigazione per mezzo dell'acqua dedotta d'all'Adige, Partendo dal principio che, quanto più silo nella corrente sia praticata la erogazione, tanto maggiore rinscirebbe la estensione dei terrena da trirgiari, el anche indotto dalla necessità di vinire un forto attacolo nel taglio di quel deposito ingente di terreno alluvionale sa coi ata Bassolengo, propone l'estrazione dell'acque alla sinistra del finne sotto Ovargne, dove arrobbesi una prevaleza di intell' 325.00 sopra il lago

di Garla; di là il canale percorrerebbo a taglio aperto una linea sulla sintra fino a Peccaninia; qui sogra un ponte, attivi tutti riguardi della navigazione, verrebbe condotto all'altra sponda sin verso San Vuo; voi gerebbesi quindi alla situbada piannar, descrivendo in ness due 'lati d'un trinagolo, del quale sarebbe base l'Adige tra San Vito e San Giovani Larpatoto, luogo dello sbecco, ed il regiere l'Adige tra San Vito e San Giovani Luu una lunghezza di 42.500 metri, e presentado in possibilità d'irrigare tutto una lunghezza di 42.500 metri, e presentado in possibilità d'irrigare tatto in que tenera amentare comparativamento in spess, sobbene nato di ne que to progetto a cinque milioni. Qualche cosa si tentò per l'attnazione, ma dal governo ne visite stratecie venne ressibile vanne ressibile vanne ressibile.

Alcuni vanno spargendo dubbi sulle proficuità dell'impresa, attese la rapidità e la fredèzza dell'raque dell'Adige e gli elementi poco fecondatori che travolge. I due primi objetti cadono, una volta che l'acqua nel novo canale sia sottratta all'impulso dell'onde sopragiungenti ed alla fredda colonna d'aria che la domina in questa parte. E concesso che le melecole terrose che travolge l'Adige non sieno le più fertilizzanti; ma la prospertità della regetazione dipende in gran parte dalla conveniente pre-senza dell'acqua stessa, e dalla dissoluzione delle materie organico-vegrati; del resta quella i quali tienteressa il giudizio volgano un'occhiata allo ortaglie di Campagnola e di San Zeno, irrigate coll'acqua immedia-tamente tratta dal finme.

Le utilità della operazione sarebbero pronto e grandi, attesochò elzando il produto dei campi irrigati a quello della parte più fertile del nostro territorio la somma di lire 1330, ricavo netto attanie di cinquanta campi in un triennio (senza infortun) e senza aggravi pubblicio, serrebbe ad essere raddoppista. Ono cio simo ben lungi dallo espitoi vantaggi che si potrebbero in fatto arere da una colivazione saggiamento diretta in doppio riguardo alla suscettibilità del terreno est alle convenienne economiche della provincia; imperciocchò, non sarebbe già si cereali che vorrebbesi rivolta la nuova cultura, sà alle praterie, con che otterrebbesi copia di foraggi, de'quali è difettoso il Veronese, e coll'allevamento del bestiame bovino e coll'ampiarri delle industrie annese sottrarebbesi il provincia al tributo s'i che versa alle visione per opperire sottrarebbesi al provincia la tributo s'i che versa alle visione per opperire

47 Verons, quanto ad naimali da macello, non poò provvedere al proprio consumo che per due mesi soltanto; il rimanente lo trae dal Tirolo, dal Mantovano e dal Modenese. Al principiare del triennio 1838-49 si presumevano in provincia:

| Cavalli   |     |   |  |  |  |  | : |  | N. | 9556  |
|-----------|-----|---|--|--|--|--|---|--|----|-------|
| Asini e ! | fu! | 1 |  |  |  |  |   |  |    | 5915  |
| Buoi .    |     |   |  |  |  |  |   |  |    | 23162 |
| Vitelli . |     |   |  |  |  |  |   |  |    | 5783  |
| Vacche.   |     |   |  |  |  |  |   |  |    | 9903  |
|           |     |   |  |  |  |  |   |  |    |       |

al difetto; ne prendemmo conto del profitto possibile, adoperando l'acqua come forza motrice negli opifici che si stabilirebbero lango il canale primario ed usandola alla navigazione, tanto più potendosi per esso attnare la comunicazione col lago di Garda.

Da questa regione colle more ingeni di sassi e colle sua speranze, passima o quelle raligerati di abbonduni sorgire, di correnti, di qualche canale agguagliata, se non anperata, dalle pisonre a sinistra dell'Adige, formate in gran parte dal Cologenee. Quisi largamente si spiega la nostra agricoltura. Nei monti, nelle collie e nell'interporte vallette principe prodotto danno le viti, i gelia, i fratteti, gli olivi; secondo il frumento al quale si fa succedere il saraceno e frumentone cinquantion da foraggio; cui soglionsi mescolare zucche e figuioli. In molti longhi coltivasi l'orzo, in altri il Dono di terra, non force conato si dovrebbe.

Nell'alta pianara la principale produzione consiste nei gelai; il framento di firmentone per le note cause sono secondari, la primo si fanno succedere tupini da sovescio, faginoli nani, migilo, paniro o framentone ciaquantino nano on faginoli, o per foraggio, pel terreni assai magri ab-biosi, in cambio di framento si semina segulo: in pochi de'più feraci col-tivasi il framento due anni di secutio.

Nella bassa pianura spesseggiano le risigie, che sono o perrami ol a riordat; le prime dove l'acqua mai non vien meno e non può reggere
altra cultura; le seconde si alternano con varie rotazioni; o al riso si fa
succedere il frumentone ed a questo il frumento con trifoglio, che
nella primavera susseguente serve di sorescio al riso; oppure il trifoglio
resta na nano, o due sei il suolo non sia troppo fertile da ridutare questa
primavera susseguente serve di sorescio al riso; oppure il trifoglio no
terreno è molto piague, al trifoglio si fa sotteutrare il riso cinese (matico) è a desso il nostrle, a securare in questo il pericolo del cerolo; ed
in tal riguardo soltanto trovasi vantaggiosa la coltivazione del riso mutico,
malgrado i pregi decantati dagli agricoltori di altre provincie, vale a dire
suasi più per supplemento o per rimedio che per altro, attesochè non rieseto bene se non in suolo mollo uberteso.

I prati artificiali per avere foraggio in primavera si formano con avena mista a veccie; per averlo poi in autunno s'impiega il framentone ciu-

| Pecore  |  |  |  |  |  |  |  | N. | 39639 |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|----|-------|
| Agoelli |  |  |  |  |  |  |  |    | 11182 |
| Capre   |  |  |  |  |  |  |  | ٠  | 4821  |
| Porci   |  |  |  |  |  |  |  |    | 16500 |

I cavalli e i bovini nel 1770 erano 34815; so adunque si consideri l'aumento della popolazione, troverassi quello la Proporzione inferiore, senza contare una rolevole e continua quantific di avventigi. quantino o la saggina, seminati assai fitti. Ma nè questi, nè quelli di melica convengono, massime nell'alta pianura e nella parte montnosa, in terreni da viti, gelsi od nlivi, che ne soffrono molto, sebbene l'erba tengasi lontana parecchi solchi,

Prati stabili non mancano dove si trovino acque irrigatorie, cioè tegnatamente in certe vallette e lungo l'Adige, ma in generale sono assiscarsi. In vari luoghi delle colline a base calcare s'introduses la coltivazione della lupinella, che migliora il terreno selvatico e dà alimento a motti animali.

In generale uno dei difetti nelle pratiche agricole ai è la poca cora de concimi, sia nel formarii, sia nel conservarii. Nella seguente tavola a pag. 589 porgesi nn'idea delle vicende agricole e delle varie condizioni economiche inerenti alla nostra proprietà fondiaria.

L'unità di misura superficiale è il campo, formato di 24 conezzo, divisibili ognuna in 30 tercele: ossia pertiche di 36 piedi quadrati l'noa, in tutto eguale a pertiche consuarie quadrate 3.017, metri quadrati 3.003: 856948. La misura del grano è il sacco di 3 minali di 12 quarte. Il carro di fieno è di 100 pest, e il peso di 25 libbre attili.

Col variare delle condizioni fondiarie e della estensione delle tenute, variano ancora le pratiche primarie di conduzione e d'amministrazione.

Il piccolo proprietario generalmente coltiva il proprio predio; spesso, in certi tempi, si associa delle braccia mercenarie. Nelle proprietà più estese, o il padrone fa lavorare la tenuta a proprio conto, mantenendo gli animali, gli attrezzi rurali ed i coloni, a' quali dà l'abitazione ed un tanto determinato in derrate e denaro, e, so il fondo recasse gelsi, il soccio (ver. soceda) di filugelli; ovvero concede il fondo a mezzadria (ver. a lavorente), dove il mezzajuolo mette del proprio gli animali, gli attrezzi e gli ordinari lavori, eccetto talvolta alcuni riserbati al padrone, e percepisce la metà del frumento, dell'uva, di certa legna, ed i tre quinti od i due terzi del framentone, oltre la soceda di quella quantità di filugelli che può educare: il rimanente è del padrone, il quale ha di più delle così dette regalie, ova, polli, ecc., ma deve contribuire una sovvenzione in prato o a denaro pel nutrimento del bestiame, oltre il materiale per fargli il letto (faletto), i pali per le viti, i vimini per assettarle ed i gelsi od altri alberi da piantare che non fossero già prodotti dal fondo; od infine la tenuta si dà in affitto a denaro, e talvolta a qualche parte in generi. Le opere straordinarie, la manntenzione dei ponti, delle abitazioni, le gravezze pubbliche spettano al padrone.

Prospetto delle coltivazioni e dei prodotti annuali nelle varie regioni del territorio veronese anno del 160 compi.

|           |                                                       |                            | Ĺ               | 30      | 3    | SPESE ANNIAL    | Ŀ    |          | ŀ                        | ı       | ľ     | 3                 | BICAVO ANNIO | į                 | ı      | ı       | ĺ.       | ı              | ٢     |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------|------|-----------------|------|----------|--------------------------|---------|-------|-------------------|--------------|-------------------|--------|---------|----------|----------------|-------|
|           |                                                       | ficie di                   | 1               | -       | 1    | ١.              | Г    | l        | 1                        | anti    | 18 17 | Quantità media di | -            |                   | _      | 1       | ž        | Avango         | 7     |
|           | GENERI CHE SI COLTIVANO                               | claseu-<br>na col-<br>tura | na col-<br>tura |         | ctmi | Conctmi Sementi | 급    | Totalità | _                        | Cereall |       | Poraggi           |              | Prezzi<br>normali |        | Importo |          | delle<br>spese |       |
|           |                                                       | Campt                      | Lire            | C. Lire | 3 1  | 크               | છં   | Lire     | C. Sacehi Q. barra   186 | id i    | 3     | 1                 |              | Lire              | C. Lin | O       |          |                | 10    |
|           | Terreno arborato<br>e prato stalife                   | 2                          | 8               | - 1     | -    | - 1             |      | 8        |                          | 1       | -     | 21                |              | _                 |        |         |          |                | 1     |
|           | Frumento<br>e saraceno<br>Prumentone                  | 2 5                        | 9 2 2           | 3 1     | _    | 2 5             | 7.5  | 964      |                          | 200     |       | 111               |              | 200               | 32.5   |         |          |                | -     |
|           | Orzo - segale - acandella da grano -<br>pomi di terra | 2                          | 325             | 1       | _    | 2               |      | 255      | _                        | . 2     | _     | 1                 |              |                   | ş      | _       |          |                | W. M. |
|           |                                                       | 2                          | 8               | 3       |      | 2               | 121  | 162      | 151                      | 2       | 1 1   | 1:1               | 151          |                   | 202    | 11      | 1089     |                | 121   |
|           | Torreno a gelsi ************************************  | 2                          | 8               | ł       | _    | 1               |      | 8        | -                        | - 1     | _     | 2:                |              | 99                | \$ ;   | _       |          |                |       |
|           | Prumento, fave da sovercio                            | 2 :                        | 2               | 940     | _    | 2               |      | 896      |                          | 99      | _     | : 1 1             | _            |                   | 966    | _       | _        | _              |       |
|           | Prumentone cinquinitino                               | 2 2                        | 2 2             | 1 1     | _    | 2 =             | 16   | 328      |                          | 23      | _     | 11                |              | 22                | 33     |         |          |                |       |
|           |                                                       | 3                          | 9               | 18      | 1 1  | 2               | 161  | 6221     | 15                       | 202     | H     | 18                | i !          |                   | 2360   | 11      | 1330     |                | 12    |
| 4.º parte | Terreno arborato, prato stabile                       | -                          | 99              | - 1     | _    | 1               |      | 00       | •                        | 1       | _     | 2                 |              | 9                 | 730    | _       |          |                | _     |
|           | Framento e fave da sovescio                           | 2 2                        | 9 6             | 9 1     | _    | 2 :             |      | 202      | -5                       | 83      | _     | H                 | _            | ==                | 33     | _       | _        |                |       |
|           | Framentone, biade da spica                            | 2                          | 403             |         | _    | =               |      |          | 2 22                     | 18      | _     | 81                | -            | 20                | 99     |         |          | _              |       |
|           |                                                       | 8                          | 1275            | 9       | 1    | 12              | 1 69 | 15       | 18                       | 10      | -     | 13                | -            | -                 | 4300   | -       | 3048     |                | 12    |
|           | rato stabile                                          | 2                          | 430             |         |      | -1              |      | 1 005    | <u> </u>                 | 1       | -     | <del>.</del>      | !            | 9                 | 2,0    | <u></u> | <u> </u> |                | 1     |
|           | Francesto                                             | 2                          | 300             | 919     | _    | 3               |      | 1005     | -                        | 3       | _     | 12                | -            |                   | 290    |         |          | -              |       |
|           | rifegtto                                              | 9                          | 130             | ı       | _    | - 1             |      | 3        | -                        | 11      | _     | 2                 | . 63         | 9                 | 15.5   | _       |          | _              |       |
|           | Framentone, fave da sorvescio<br>Riso mutico          | 29                         | 910             | 11      |      | 6.2             | 3    | 137      | 9                        | 33      | _     | 1.1               | -            | 195               | 33     | _       |          | _              |       |
|           |                                                       | 13                         | 12              | 18      | L    | 2               | 18   | 9902     | 18                       | l osi   | ÷     | 13                | T            | -                 | 100    | 1       | 1616     |                | 100   |

589

La legge Gissipina avera sciolto i vincoli feudali. La legge Istinan li riconobhe; l'Austria fece longo a processi di rivendicazione. Molti fondi crano ancora in mano ai vecchi investiti, moltissimi alienati, o più volte divisi, alterati icondia, i conorai con besi liberi nelle partizioni reditarie, dai che nacquero rovesci e rivorgimenti di fortuna, lite e contratti di pretendenti tra loro e di privati e fisco. Gli è poi chiaro che i vincoli fendali generalmente nuociono alla prospertiti dell'arciotura. I hendi mano-morta da noi, cominciando da quelli del veccovo, sono tutt'altro che di grandezza favolona. perciò riguardo a cultura non petrebbero alterare le conditioni cononni.

Altri imbrazzi che si verificano nella proprietà fondiaria sono i livelli e decime. Non tocchimo sulla legitumiti delle norigini, solo diciama una cosa, del resto nota e vecchia, ed è che sarchibe ora e tempo tanto negli interessi privati come nel conume di farfa finita con questi viocito con eservono a deprezzare i fondi, a moltiplicare le brighe e ad impigiare le transzioni.

Non crederemmo aver dato nn'idea dello stato territoriale senza toccare della parte meridionale, conosciuta sotto il nome di Valli grandi veronesi. Da immemorabile tempo il Tartaro era lo scolo di tatto il latifondo che giace tra l'Adige, il Po e il Mincio, ubertoso e di rigorosa vegetazione, come no fanno testimonianza i grossi fusti di piante che si trovano qua e là scavando il terreno. Solo poche valli per depressione del suolo vengono ricordate dalla storia, in occasione della guerra tra Ottone o Vitellio.

L'Adige scorreva nel proprio letto, nè mai mescolava le acque a quella del Tartaro, il quale offeriva in tal guisa libero scolo agli affluenti.

La prima rotta di esso che estendesse le valli fu nel 1198, tra Castignare o Malopera. Le successive lo riprodusero entra accrescer il danno; ma in ma rotta a destra dell' Adige nel 1438, di fronte alla villa di Castagnaro, le acque dell' Adige hianche e sabhioniccie si ro-resciarono nel Tarturo alla Canda, dai qual panto il finme pressi in nome di Canda Bianco. Fosse imperità od indolenta, o un concorso di circostataza varevorial il pregionizio che potesse riusici di sililore successiva, la rotta rimasse aperta molti anni con ingente danno della bassa provinci; pioche TAdige fatta stabhio invasione nel Canal Bianco, andara depositando vistosihanchi di sabhio, onde causo pione spaventose nel Tarturo per rigargio. Occasionossi quindi prima rallantamento, poscia ingorgo totale degli scoli, deterioramento dei terreni scolanti, formazione e dilatazione successiva delle valli, anche sui terreni più elevati ed ascinti per su controli delle valli anche sui terreni più elevati ed ascinti per suoi de la controli della per la controli della perio della calla calla controli della perio della calla calla controli della calla cal

Il male era troppo patente, troppo manifesta la causa, perchè non si pensasse qualche rimedio. Il veneto governo voleva soccorrervi radicalmente, ma non credendo opportuno lottare contro la erronea opinione, che la rotta aperia servir potesso d'alleviamento alle piene dell'Adige, preferi transigere, evenne atabilito che la rotta, chianata col uome più manuseto di diverziva, avesse a sussistere in modo, da poter e dovere starsi aperia dall'8 maggio all'41 novembre, e chiusa il resto dell'anno. I clamori si calmarono solo pel tempo, e fu breve, che bastasse a mostrare l'insufficienza del provedigmento.

Infatti il diversivo era aperto nel tempo entro il quale accadouo le più durevoli e ruinose piene del fiume; ed è appunto quello dei maggiori prodotti.

L'anno 4780 Venezia diede serio pensiero all'asciugamento delle valli del Veronese, incominciando dalla costruzione di un sostegno all'incile del Castagnaro, immaginato dal matematico colonnello Lorgna fino dal 1772, decretato il 12 dicembre 1786 e condotto a termine nel 1790.

Non potendo quello aprirai se non quando l'acqua avesse toccato metri O88 topre la guardia Barcazi, rimase, per caso, inopersos molti anni, con vantaggio grando delle sottopposte campagne; ma ridivenut feruenti le piene, si rimoravano danni e reclami, onde, in seguito a discussioni molte, prevalendo l'iltuminato ed inflessibil consiglio dell'ing. Palescapa, il governo decretonne la stabile chiustra, che fa effettuata l'amon 1838. Questa provrida risiolutione impedira bensi l'ingrandimento de' danni, ma non migliorava la conditione del Tartaro, nel quale i depositi cortenti di sabbia tolgono la libertà dello socio, e tanto basta per condanare alla infeccondità del ali instalbrità 180,000 periche consante; caguala 60,000 campi vernosei, il quattordiceismo incirca della proviucia.

Chiusa la rotta del Castaguaro, il governo inginaso alla direzione generale delle caque Pielabrazione di un piano cha avesa per iscopo di regolare il Tartaro ed il Canal Bianco, e per effetto il bonifico delle celli grandi erronesi ed ostiglieris, e ne renne ordinata la escenziono nel 1885. La spesa occorrente di 3,700,000 lire, dichiarata per un decimo erariale, viripartitis tra i vari consorri Mantorani, Verennei e del Poletine, viaturo apposito regolamento. I lavori che uno senza ostacolo andarono sinora progredendo, poserro in grando di provare a di eridezza di fatti la feracità del terreno, e quale sarà per essere l'utilità dell'opera condotta a comolimento?

48 l'avori fondamentali pella bonificazione delle Valli grandi veronesi ed estigliesi nelle provincie di Verona e di Mantova sono i seguenti, parte in corso parie eseguiti: 1 Regolazione dei Canal Bianco dal sosiegno

di Bósarcalio sbocco di Tariaro sopra Canda pert. m. 8,000 importa lire 550,000
2 Aperiura d'un novo canalo emissario in
mezzo alle Valit

Through Google

Prima della compilazione dello statuto municipale, fatta dal notajo Calvo essendo podestà Manfredo da Cortenova, non abbiamo che notizie incerte (1228) o slegate intorno alle pubbliche gravezze, alla loro quantità, riparto, modi di percezione. Il detto libro del Diritto civile di Verono

| 3 Republicae con incrue de arginamento del Taritor dello aborce Degishos e Cando Africa dello aborce Degishos e Cando Africanisticae con escree de arginamento dei tronce superiore del Taritor dallo aborce del Dupalose si Bastico San Nichele, dore condicies in Pescetta manderana di orbigilia della finazione della fossa Polecella che è usa direnzazione di Casal Bianco do poso sopra II Bisarro si finme Po 5,000 5,000 |                | compeosi, imprevisti, e spese                                                  |       | m. | 91,800 | importa | iare | 491,000   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|---------|------|-----------|
| Tartare dallo aborco Dogalione a Cardo Hopelatione con coavor el arginamento del tronco superiore del Tatture dallo aborco del Duralone al Battato San Michele, dore condicione in Fessette mandersan di Origilia . 64,600 . 533,004 Repulsatione della losso Pederale loche è una                                                                                                                                                | 11 Bi          |                                                                                |       | _  | -,     |         | ٠    | 29,000    |
| Tartare dello shocco Dogalone a Cando 4 Regolazione con escavo el arginamento dei tronco superiore del Tartaro dallo abocco dei Dugalone al Bastino San Michele, dore                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 Regola       | zione della fossa Poleselia che è una                                          | •     | •  | 14,100 |         | •    | 533,000   |
| Tartaro dallo sbocco Dogalone a Cando pert. m. 17,000 importa lire 200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | troni<br>dei l | en superiore del Tartaro dailo abocco<br>Dugalone al Bastion San Michele, dove |       |    |        |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tart           | aro dalio sbocco Dogalone a Cando                                              | perl. | m  | 17,000 | lmports | lin  | e 200,600 |

Somma lire 3,700,000 Il piano economico commisura nè suoi principj e nelle sue applicazioni agli equi

rapporti del contribuiti in relazione al grado d'interesse, ed al quoto di centributo che a ciascuno competerebbe in base al principio di concorrenza, la ragione diretta del reddito sperabile di inversa del reddito presente. La spesa totale venne preventivata a lire 2,000,000

La spesa totale venne preventivata a lire 5,000,000 riserva 400,000

3,700 000

Vi hano parte oltre la loccaia del 116 governativo pella mavignazione del Po e del-Fadige, i Consorri, che sostengono la spens pel rimanente; i terreni vangono divisi in Ol ciassi: 140,000 pertiche consustra vi contribuirono come palude, ma il beselicio immedialo estecdesi a periche 400,000, e compresi i terreni che godranno un miglioramento di scoli, si attante la tolate a periche 600,000.

Ma mentra all'iscontro è leunissima iz restilla presente che posset rappresentare di irea, Il redidie d'ori sondo bossilicato a classica delle lite i è alte ti per pertica casaria, attenendori anche alla citra minore, xvremo in ciaque anni ad opera compiula di rendita coperte larguanzelle tutte le spese di ridizzione. Ma quella somma invere, ils berra di bosse disposizioni consoniche si generali de speciali, l'appetita suche con qualche maggior astrificio sopre 19 anni, rea quasi insensibili aggravy e passeggieri, a confronto del grande e dorrero avanaggio. porta alcune disposizioni, dalle quali ricavasi che ogni cittadino doveva pagare la gabella nella propria contrada; atabilisce le eccezioni, le immonità.

Qualche cosa di più esplicito intorno al cosso civico e rasticano, al modi onde fosso prestabilito abbiano cello statuto riformato dagli Scaligeri Alberto e Can Grande. Sotto Gian Galezzo nessona mutazione in sostateza; comincidò mite, ed aumentando le immunolit, si fece grave indi a poco, tasto che i popoli cominicarono a ribramare il dominio degli Scala, che pare nell'altimo era diventato sott'ogni riguardo tirannico ed immortabile.

Nell'articolo IV della convenzione di Montorio fa atipulato coi proeditori della Esrenissima Repubblica che non sarebbero giammai la città ed il territorio gravati d'alcuna spesa, prestito o taglia, oltre ai balzelli che solitamente erano imposti, e che i soccorsi d'uomini che si richielessero al caso verrebbero pagati dallo stato.

Alla ripartizione e perezzione delle imposte vennero nominati due frovinorra Reipublica. Col creacere dei bisogni Venezia non credette di osserrare a capello le sitputazioni, ed impose il dazio macina ed il compatico di cinque marchetti per campo, che corrispondevano a 56 centesimi di lira austrica: onde al principio del scolo XVI come nota il Sannto tra gli aggrazi diretti accrescinti e le spese riversate sui Comeni la provincia pagava 25,500 ducati d'oro, che a valore raggaagliato corrispondono a 923,930 lire austriache.

Ma queste erano e parvero vere miserio a fronto delle estorsioni pazze da stroci operate dal 1507 a il 66, dai commensari imperiali e massimo dal conte Spinelli di Cariati, il quale una fiata in aoli nove mesi (eccettuando i beni conficeati e le ruberie per proprio conso) caso 93,010 rainesi, che il Biancolini calcolo corrispondera e 62,000 dacati d'oro.

Ristorato il governo veneto, le cose marciarono sal vecchio piede com moderazione di fatto, ma con mille incertezze e confusioni di principio pella varietà di titoli e per mancanza d'una base generale di censimento; la Repubblica cessó senra avervi manco pensato.

Maggior confusione portarono agli estimi veronesi gli avvenimenti che seggiorno al 97 e le innovazioni che far fatta ll'ilitateto di giorare, che hon vi rispondevano, e per l'aggiungersi alla provincia tre copri d'estimo già spocialmente accastattis: il l'Espandere, quello dei Conti San Bonifazio compilato dietro stima dei campi in ragione d'entrate ed il Colognere che stabilivati dietro le dennazie dei possessori, e agri il capitale era espresso in docati e l'imposta in soldi e denari come il veroneste. La costituzione di Lione, 26 gennisio 1807a, con molte altre unità ci promine pur quella del cataste prediale (art. 120), ma lo atato politico speciale alla nostra provincia allora divisa, e le turbazioni succedute non perminero l'attuazione di quel buon decreto, e tirossi applicando vecchi metodi a nonce condizioni.

Dopo il 48 Francesco I proclamava i malic la desolazione delle previncie deritare adlifercesso e dall'irregolarità dei pagamenti; ripigilerobbesi la compilazione del censo stabile; le imposte reali non passerebbero il quarto della rendita, sottratte le spese di esazione; si fisava la somma di 12 milioni di lire italiane. (Svornas risolazione 20 settembre 1818.) Ma poinhe il tempo matura consiglio, un mesetto dopo, la altelata massita tana trovò di mutare per le provincie venete i 12 milioni di diretta in 60, e fosse restata il. Inevee fu mantenuta l'altra parte della sortrana parola, ed il nanoro cessimento stabile, che è tra le opere baone fatte dall'autria, ado attirato l'anno 1852.

|      |                                 | SOMMA              |                                                                                   | Estensione                                                                                                    |
|------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anno | tn valuta del tempo             | In lire austriache | Ridotte al valore<br>reale corrente col<br>confronto del va-<br>lore del frumento | della<br>provincia                                                                                            |
| 1423 | 52,500<br>ducati d'oro          | 723,975            | 1,102,237.50                                                                      | L'attuale (1858)<br>meno il Colognese;<br>più i qualiro vica-<br>riati del Tirolo ed<br>i paesi oltre Muncio. |
| 1500 | 67,000<br>ducati d'argento      | 923,930            | 923,930                                                                           |                                                                                                               |
| 1666 | 360,000<br>ducati d'argento     | 1,543,083,13       | 1,543,083.13                                                                      | Senza i vicariati<br>del Tirolo.                                                                              |
| 1809 | 5,988,308<br>lire italiane      | 6,883,112          | 6,883,112                                                                         | attuala                                                                                                       |
| 1847 | 9,436,653.06<br>lire austriache | 9,436,653,00       | 9,436,643.06                                                                      | attuale                                                                                                       |

Comunicazioni. — La provincia è generalmente proveduta di bnone comunicazioni, ed oltre la fluviale cinque linee postali s'annodano a Verona, e sono: a Rovigo per Legnago 100

Da Verona a Vicenza

a Mantova

A queste si deve aggiungere la traversale per la conginnzione di Legnago con Mantova al sud, e quella che dall'Adige per Castelnuovo mena sopra Mantova, che era la destinata al passaggio delle guarnigioni imperiali per quel ducato attraverso i territori della Repubblica Veneta; chiamasi ancora Strada Tedesca.

Le vie comunali costituiscono nna vasta rete e generalmente bene intesa, talchè non avvi ormai lnogo un po' notevole della provincia, sì nella pianura come al monte che non vi rimanga compreso; avvene poi buon dato di consortive e di private,

Vasti tratti delle vie non erariali fino dal 1851 per merito dell'ingegnere Gaetano Coris, cominciarono ad essere mantenuti col aistema franco - piemontese 19 applicato in parecchi luoghi del Padovano da qualche tempo, col quale oltre all'ottenersi no miglioramento costante snile strade e l'assenza di fango e di polvere e di solchi delle rotaje profondi e talvolta pericolosi, ed al cansare l'inconveniente inevitabile col vecchio sistema, dell'aver mezza la strada impraticabile allo stendersi della nuova ghiaja, i Comuni vengono a far risparmio di qualche migliajo di lire; cost che i primi 17 Comnni che dal 1852 al 1856 lo adottarono sopra una lunghezza stradale complessiva di 300 chilometri, che importavano l'annua spesa di lire 163,107, ebbero nel primo anno pare aggravati dell'acquisto di attrezzi e senza computare alcune opere di prolangamenti o di miglioramenti estranei alla manutenzione, il vantaggio di lire 32,474, non avendone erogate che 135,219.

Fino dal 1849 Verona in un momento ben triato fu congiunta alla sua antica capitale per mezzo della ferrovia Lombardo-Veneta che solo nel 1855 fu prolungata a Brescia. La lunghezza totale percorsa da essa sul nostro territorio è di chilometri 53, distando la città (Stazione Porta Vescovo) chilometri 27 dal confine vicentino, 48 da Vicenza, 26 da Pe-

<sup>19</sup> Vedi giornale: Annales des ponts et chaussées, e l'opuscolo torinese 1840 : Viste generali sul modo di mantenere le strade.

Sacces, Piano organico pella manutenzione stradale ecc. Padova 1851. 3 Sopra questo argomento e sui iarghi risuitatt ottenuti col nuovo sistema comprovatt da cifre officiali si vedano gli articoli di Ottavio Cagnoli nella Specola d'Italia 1857.

schiera, 68 da Brescia. Il tronco mantovano nella sua totalità è dalla Porta del Vescovo di chilometri 37, dei quali sul territorio nostro 27.

La strada che, prolungata più e più verso il nord, sarà feconda nell'avenire commerciale della Venezia, è quella che, spiccandosi pure dalla Lombardo-Veneta, risale per Val D'Atige a Trento ed a Bolzano; fino alla prima delle nomate città percorre chilometri 95, dei quali 71 sino a Rovereto. 47 san postro territorio.

Se poi si potesse tradurre in atto la ideata e promossa da alconi privati che conginingerebbe a Verona Legnago e Cologna, il sistema ferreviario sulla nostra provincia toccherebbe l'estensione di cui è sascettibile, con notevoli vantaggi locali pel tempo attuale, e maggiori ove questa ultima linea venisse collegata a quella dell'Italia centra.





## XVI.

## I distretti del Verones:.



a provincia, dopo perduta Peschiera cou quanto tenera sulla sinistra del Mincio, ma accresciuta del Colognese, era stata, per risoluzione sovrana dell' 8 febbrajo 48185, divisa in tredici distretti; questi furono di recente ridouti ad undici, ai quali cor-

rispondono ancora le partizioni giudiziarie; traggono il nome dai rispettivi capoluoghi.

Distretto - Verona

| ANNINISTRATIVO ED                                                                                                                                                                                                                              | EC                              | CLESIAS                                       | TICO                                                                                                                                                  | CENSU                                                                                                                                                                                                                                            | RIO                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNI                                                                                                                                                                                                                                         | Frazioni                        | Diocesi<br>e num,<br>delle<br>parroc-<br>chie | Popela-<br>zione                                                                                                                                      | Num.<br>delle<br>ditte<br>in ca-<br>tasto  Superficie<br>in<br>pertiche<br>consuarie                                                                                                                                                             | Rendita<br>in<br>lire austriache                                                                                                                                                                              |
| Verona Area Area Area Area Area Bossolengo Bossolengo Bossolengo Bossolengo Bossolengo Bossolengo Bossolengo Carto Castel d'Azzano Carto Carto Carto Arzano Grezzana Marcollise Mizzole Parona Passereggo Quinto Quinzano S. Maria alle Stelle | 3 2 16 6 5 1 2 10 4 1 2 2 3   6 | Verenal 7                                     | 52 054<br>1,921<br>2,650<br>2,708<br>957<br>1,304<br>697<br>700<br>976<br>3,610<br>1,095<br>4,481<br>1,808<br>1,625<br>985<br>1,533<br>1,616<br>1,123 | 2964 48,351,46<br>312 6,87,39<br>937 63,125,32<br>594 23,961,98<br>87 16,514,48<br>215 15,836 69<br>42 9,405,52<br>294 9,946,37<br>292 12,79,90<br>366 23,424,83<br>464 16,23,42<br>47 10,046,55<br>206 8,382,98<br>381 8,840,05<br>272 8,758,54 | 34,608.63<br>54,702.94<br>56,309,97<br>34,065.37<br>26,756.58<br>22,799.83<br>41,106.10<br>22,805.00<br>22,805.00<br>22,805.00<br>45,976.99<br>106,336.53<br>41,448.50<br>28,806.36<br>48,092.48<br>2r,477.47 |
| S. Martino bnon albergo<br>S. Masaimo<br>S. Michele                                                                                                                                                                                            | 3 2                             | . 3                                           | 1,150<br>1,666<br>3,461                                                                                                                               | 142 14.169.96<br>210 29,072.71<br>329 17.271.32                                                                                                                                                                                                  | 66,179.84<br>62,359.15<br>115,992.20                                                                                                                                                                          |
| S. Gio. Lupatoto .<br>Lavagno                                                                                                                                                                                                                  | 6                               | 2 2                                           | 3,159<br>1,881                                                                                                                                        | 196 10,605.52<br>514 14,003.28                                                                                                                                                                                                                   | 52,113.41<br>60,914.32                                                                                                                                                                                        |
| Zevio                                                                                                                                                                                                                                          | 5                               | . 1                                           | 5,185                                                                                                                                                 | 933 50,494.12                                                                                                                                                                                                                                    | 218,886.90                                                                                                                                                                                                    |

## La città presente.

Chi, senza uscir dalle mura, dal vertice di San Zeno in Monte e dal giardino Ginsti rivolga interne le sguardo si forma un'idea distinta della topografia di Verona, e la rede a actientrione adegiata sul pendio dei colli, stendentesi a mezzogiorno ove è partita dai lucidi serpeggiamenti

12,721.50

dell'Adige fragoreso e sponnante, condirioni che contribuiscono a rederia pittorie, atano più che la altare sopra di osse formando penta e non linea prolangata, nell'atto che la fanno lleta di immediati accidenti, non le tolgono l'aspetto libero dei monti più intersi, c via via degradatti in forza di tiate e di forme, che si perdono tre la zuzune macchie dell'Alpi, agginagendo cost al passaggio nostro la bellezza del rennoto e dell'indefinito. Centro vid questa variata scena campeggia Verona, di cni gli ciditi, mentre portano i disparati caratteri architettonici di secoli diversi, formano quell'ampio e mirichile assisme che cologio il risguardante, e porge un'idea della vita vigorosa che obbe e potrà risaver la città solo che si multine le sorti reservali del passe.

| Il perimetro esterno |               |          |  |          |
|----------------------|---------------|----------|--|----------|
|                      |               |          |  | 6.034.80 |
| Larghezza dell'Adige | alla catena S | San Zeno |  | 112.50   |
| ,                    | alla catena V | ittoria  |  | 112.20   |

| L'area interna ripartita in strad | в е |        |         |        |      |              |
|-----------------------------------|-----|--------|---------|--------|------|--------------|
| i ponti è di                      |     |        | metri   | quad   | rati | 512.551.60   |
| Orti, giardini, terreni coltivati |     |        |         |        |      | 1.510,680.00 |
| Fortificazioni e terreni incolti  |     |        |         |        |      | 323.430.00   |
| Terreno ad uso abitazioni         |     |        |         |        | ,    | 1.780.227.94 |
| Superficie di terra .             |     |        | metri   | qnad   | rati | 4.126.889.62 |
| · occupata dall' Adige,           | Ad  | igetto | ed altr | ri can | ali, |              |
| compresivi i ponti                |     |        |         |        | ,    | 188.327.67   |
|                                   |     |        |         |        | _    |              |

Superficie complessiva di metri quadrati > 4.315.217.29 dei quali 2,641,904.19 sono occupati dalla città sulla destra del fiume e 1,614,563.72 sulla siniatra.

Le mora alla sinistra che coronano i colli sono ancora le scaligere di Cangrande, e serbano l'aspetto del medieror; ognete alla destra sono venete. Gli Anstriaci nelle loro opere molteplici non alterarono ne la cinta della città, ne la collocaziones delle porte. Queste sono sei: del Vescoro all'oriente verso Venezia, di San Gorojo revon il Trolo, e Vittoria coi non mette direttamente capo veruna strada postale, alla sinistra; alla destra porta San Zeno verso Brescia, quella del Palio, fonori d'aso, e porta Noroa gnida a Mantora ed a Legango. Cinque sono di costruzione reneta; magnifiche quella Noroa e quella del Palio; porta Vittoria ch'era scaligera, qualch'anno addietro venne ristata un po' più là dagit Anstriaci, ed è l'unica la quale abbai il solo spessore della maraglia, le altre banno la profondità del bastione. Anosseno alla mura è il castello di San Felice

sull'altura maggiore che sovrasti a Verona, compresi nella città i due di San Pietro sul colle storico di egual nome, ed il Castelvecchio.

La pianta della città non ai può dire regolare; pure chi bene avvisi l'andamento delle vie troverà maggior regolarità e parallelismo che per avventnra non sembri, e falso abbastanza quanto venne detto e acritto, che cioè i corpi di caseggiato, e per consegnenza le vie, aeguano il tortnoso andamento del fiume. Tra quelle notevoli al per la loro lunghezza come per normalizzare in certo modo le altre, sono a sinistra dell'Adige le due che, staccandosi dalla porta del Vescovo, mettono con lievi declinazioni l'nna alla porta di San Giorgio, l'altra al ponte delle Navi, e per esso alla piazza delle Erbe; ed alla destra la via del Corso che attraversa bel tratto della città da Sant'Anastasia alla porta del Palio per quasi dne chilometri, rasentando le piazze, e fiancheggiata da edifizj monumentali; lo stradone che dalla Bra mette a porta Nuova non giunge al chilometro, ma è costantemente dell'ampiezza di circa 50 metri. Ricorderemo pure per l'amenità dei prospetti che ai godono il lang'Adige (Regaste), quelle di San Zeno in oratorio, del Redentore e della Vittoria. Ma per vaghezza di contrasti poche vedute possono paragonarsi a quelle che si pigliano aui ponti maggiori. Ne abbiamo cinque : quello di Castelvecchio, ardita e salda costruzione scaligera, da sulla campagna, ed il passaggio n'è interdetto ai cittadini; il ponte della Pietra, avanzo d'antichità romana, ristaurato da frà Giocondo; il ponte Nuovo, fondato in marmo da Alberto I della Scala, riordinato nel 1539 su disegno del Sanmicheli; il ponte delle Navi, costruito nel 1373 da Cansignorio, ristorato l'anno 1493, ruinò per la famosa piena del 1757 e fu immediatamente ricostrutto, volente il senato, su disegno d'Adriano Cristofoli: infine il ponte della ferrovia dell'ingegnere Amai con salite laterali per i pedoni, a cinque arcate sulla corrente, tutto in pietra di taglio, e ch'è il più ricco ed elegante mannfatto di questo genere aulla linea Lombardo-Veneta, Altri ponti accavalciano i due rami dell'Adige e il fininicello.

E i ponti e le vie, meno alcune fuori affatto di mano, sono acciottolate con larghi marciapiedi di marmo, e quelle rifatte o stabilite dopo il 38 a trottatoj; sicchè a Verona più non a'addice la trista fama che avea quanto a struttura ed a pulitezza stradale. Senza tenor conto degli spazi, ampi talvolta e regolari, che sono davanti a varie chiese, ha di belle piazze; quella dei Signori tutta lastricata, era cinta dalle caso scaligere, adesso dalla delegazione, dal tribunale, dalla loggia del consiglio. da un avanzo della prima stanza del popolare governo e dal palazzo presso la cui aoglia fu trucidato Mastino I, onde il luogo chiamasi ancora Vólto Barbaro. Molte cose che sarebbero d'inestimabile prezzo ci rapirono gli uomini ed il tempo. Chi ora potrebbe dire · Qui dipinae diotto, qui lo opitato Dante, qui eran effigiati giu ceisi compici alla congiura di Friganao? - Ci si serbano invece le statue degli antichi preclari, Plinio, Catullo, Macro, Cornelio Nipote, Vitruvio, e con esse quelli del Fracastoro e del Mafiei, che aspetta ancora sulla vuota sede vicina qualcumo dei tanti usol fratelli di gioria. Tanto in questa piazza come dua ettigii circiti del Mercasto Vecchio e del Tribunate stamno busti ed iscritioni dei nostri reggenti veneti. Da questa si passa alla vicina pazza dell'Erbe sulla quale shoccano setto strade. Ila di fronti il pa-



Piazza delle Erbe.

lazzo già Maffei, cui è accanto la torre del Cardello ed ai fianchi avanzi delle case acsilgere; ji fabbrica moderno delle prigioni sormoniato dalla torre del Comune e la casa dei mercanti; è tatta lastricata di marmo bianco. Lungo l'asse medio sorgon memorie della nostra vita civile optere, e prettava giuramento allo statuto. Il capitello è uno dei vetusti indigi ai mercato delle nane; la colonna compostia, eretta nel 1823, sopportava il leone di bronzo, simbolo della sovranità di Venezia; ed anzi tutto la fontana di Berengario I, depna d'ornare piutotos un musco de una piazza, colla statuto annan già appartentuta il Caspidoglio e de una piazza, colla statuta romana già appartentuta il Caspidoglio e

qui recata regnando Teodosio da Palladio correttore della Venezia. Graderole cosa è vedere nell'ore mattutine d'ogni stagione l'abbondanza degli erbaggi, dei legumi, dei frutti e de' fiori che le irrique ortaglie della città e dei suburbi, i colli edi giardini linviano costi, che, attesi i circostanti negogi d'altri comessibili, dei mercanti da taglio e di parecchie industrie attirando continua frequenza vi rendono rario ed animatissimo aspetto di giornaliero mercato. Questa vita propagasi melle adjacenze e massime lungo la folta di ricchi ed eleganti negogi in via Nuova, ch'è uno dei transiti alla Bra (Braida), la più bella delle nostre piazze.



Piazza Brá.

Questa acciottolate per largo tratto lastricata in marmo bianco, forma collo stradene di porta Nuova, il più frequentato e gradito passeggio in-terno, ventilato nelle sere estire, ed esposto a mezzodi per i giorni in-vernali. Sembra che l'arte in tatte le sue fasi abbia voltac concorrera e render questa piazza monumentale. L'evo romano vi appare nell'andi-tettro, che la fiancheggia liberamente nella maggiore lunghezza; il medio etto negli avanti di mura visconte; il insegimento nella Gran Guardia vecchia, nei palazzi Verza ed Ottolini, nel vestibolo del teatro Filarmonico;

l'età presente nella mole corintia della Gran Gazettia nuora, la quale senza essere inappantabile, fa tattavia degno riscontro all'altre. Qui in mezzo era la satata di Venezia sopra il leone regalimente seduta. I nortri rettori erano in trattativa col Canova per farla rianovare dal sno scalpello, quando la repubblica fu spenta. Se fatta si fosse forse n'avrommo na fregio di più, forse una vergogna.

Ampia, bene attorniata da cospicui caseggiati e da giardini, intersecata da filari di platani e perció apirante una certa vivacità è l'attigua piazza in cittadella, destinata di recente a' mercati settimanali.

La sinitra dell'Adige non ha piazze rimarchevoli, se ne togli per la ampiezza i campo Marze (dialente, Campo Fior) de tira agii 800 metri in lunghezza e verso 300 di larghezza; ora è usurpato pressochè alfatto dal militare e vi apira mal'aria, ma in passato ne di fiesti quasto apzio formicolara d'innumerovo giorentà addetta alle scuole o agli ora-tori, che apassavasi con variatissimi giuochi ginnastici di utilità ed in-mocenza.

Moltissimi tratti abbiamo coltivati ad ortaglia: i più estesi ed ubertosi sono al nord-ovest fra la mura e l'Adige che li fertilizza coll'acque tratte per mezzo di rnote idrauliche. Non mancano anche nell'interno eleganti giardini come quello de' Biasi con varietà di piante tropicali; de' Nichesola a San Nicolò, de'Gazola sul Corso vecchio, cui serba nome la vicina stanza che vi ebbe il profugo fratello di Luizi XVI, ed il nominato orto botanico; alla sinistra, quelli Pincherle, Feruzzi al piano; Palazzoli, Smania, e sui colli tanto prediletti dalla natura e non certo negletti dall'arte, ma anzitutto il rinomato dei conti Giusti, uno dei più singolari abbellimenti di nostra città. I cipressi che lo segnan da lnogi ne formano i viali mentre nelle ajuole divisate a mirto, nelle gradinate, nelle ringhiere, senti l'arte simmetrica del Cinquecento, i folti gruppi di piante, la irregolarità della rupe, i tempietti che vi spiccano snl ciglio non lasciano desideri al gusto moderno; che se abbandonati il basso labirinto, le uccelliere, le grotte, i viali fiancheggiati da statue e da marmi antichi, to sali colassò nell'ora d'un limpido tramonto tra l'olezzo dei fiori, l'ampiezza e la varietà della prospettiva e le digradazioni della Ince riceverai così impressioni gradevoli da non potersi agevolmente cancellarle dalla memoria.

I più grandiosi stabilimenti mititari appartengono all'eti modersa, e sono la caserma Catena, quella di cavalleria a Santa Trinità, la fotca and colle di San Pietro e l'arsenale in Campagnola. Tra i civili privati primeggiano i palazzi Canossa, Bevilacqua, Verza, Pompei alla Vittoria, Della Torre, Sparavieri, Marari-Bra, Ridolfi, Giusti, Pellegrini, (San Bendetto) del Sumicheli e della su scondi; eti tempo saccessivo sono

i palazzi Orti, Spolverini, Carli, Ottolini, Maffei, Carlotti, Degli Emili, Pellegrini, Portalnpi, Serego-Alighieri, Erbisti, Marioni, Dalla Riva, Giuliari, Palmarini. Fra gli edifici civili pubblici, lasciando l'Anfiteatro ed i resti preziosi di romane antichità, la Casa dei Mercanti, la Loggia del Consiglio, i due palazzi ad uso di Gran Gnardia, il palazzo del vescovo (che in tutta Verona, se ne togli qualche accessorio è forse l'unico in presentarci tipo d'illustre abitazione vicino al mille), il Seminario, la Dogana, il Convitto maschile a Sant'Anastasia, il femminile agli Angeli, la casa degli esposti, l'Ospitale, il Cimitero, il Macello nnovo, l'antico eretto sino dal 1468, ridotto a mercato di pesce, e la grandiosa stazione centrale della ferrovia Lombardo-Veneta, indipendentemente dalla destinazione hanno pregi sotto l'aspetto edilizio ed artistico. A questi si agginngano i teatri, e prima il Filarmonico. Cominciossi ad erigere nel 1716 dagli Accademici filarmonici: a chi lo voleva con gradinate e loggia all'antica prevalse la moda d'allora ch'è pnr quella d'oggidì e fecesi un suntnoso alveare sul disegno di Francesco Bibiena; incendiatosi nel 22 gennajo 1749, rifabbricossi sulle stesse forme; grandi e dispendiose novazioni vi si fecero di recente per agevolare l'apprestamento ed il servizio dei scenari e per adequare prontamente il piano del palco scenico alla sala per le feste da ballo e pei veglioni; anche la decorazione fu riccamente cambiata, ma il pubblico sin ora non potè recarne gindizio. E lodato per la sua rispondenza armonica e pel maestoso fronte della scena, onde Kotzebue lo disse de' migliori d'Italia.

Il Testro Nuovo, cretto sa area libera di piazza Navosa l'anno 1846cod disegno dell'architette Enrico Storri, è ampliato e decorati oltrenamente con molta grazia da Pietro Gemma. Di questi sono proprietarie due società. Pertinenza privata sono: il Testro Ristori, bello, capace de atto a rappresentazioni diurne e noturne; il Morando alla Beretrara serve ad una società di dilettanti; il teatrino dinassato, col nome di Accademia Vecchia ricorda il primo che fosse tra noi.

La pietž religiosa dei nostri fino dai primi tempi del cristalmesimo ereseta latire i chiese, a preferenza sui loughi atesti già venerati nella cessante idolatria, ma integri monumenti non ci farono serbati. Ciò tolto, Verona possisde chiese per antichità, per ampiezza e per raji pregi d'arte notevoli, anzi possimo dire che forese non avrene una la quale o permorie storiche, o per ispecialità architettoniche, o per marmi, o per dipinti non meriti osservazione.

Sono quarantasei le chiese aperte al culto cristiano ed erano ben più in passato; meno male che in quella sfuriata di soppressioni s'ebbero aulve le migliori.

La Cattedrale (parrocchia) è magnifico edificio, principiato dal vescovo Rotaldo, sul disegno dell'arcidiacono Pacifico; ma del primo concetto non rimangono che il propileo con parte della facciata e l'abside maggiore (vrdi paq. 390) essendosene cangiato ne' secoli più tardi l'interno. È esso in tre navate scompartito da colonne di marmo rosso canalate cui sormontano arditamente archi e cordoni pare di marmo a sostegno delle vôlte. Una spiacente incongruenza architettonica presentano le nicchie degli altari, sebbene in qualcana sieno de' più ammirandi bassorilievi del Cinquecento. Lo stesso diciamo del già mentovato tornacoro Sanmicheliano e delle due cappelle del Sacramento e della Madonna che si fronteggiano, erette alla metà dello scorso secolo, di forme non castigatissime, pure grandiose, armoniche e ricche di marmi. I dipinti al di dentro ed al di fuori della nicchia maggiore, il lodato vescovo Bajocenese fece eseguire dal Torbido sui disegni di Giulio Romano. Dei due organi, cospicni per mole e per dorature, tra le quali campeggia l'aquila dei Valier, le porte sono di Felice Brusasorzi, del Falcieri. Tra pale e quadri sparsi per la chiesa e per le due sagrestie canonicale e presbiterale se n'ha di Liberale, del Giolfino, del Morone, del Ridolfi e del Brusasorzi, antichi ; del Balestra, del Cignaroli, dell'Ugolini fra i meno lontani, ma quello che puossi dire il giojello della cattedrale all'altare dei Nichesola, bnona architettura del Sanseverino, ov'è l'Assunzione di Tiziano (tornataci da Parigi), la quale, senza entrare in lizza con la celebre di Venezia, pare accoglie tutti i pregi di quel sommo pennello. Stando al Temanza, tra le immagini degli apostoli piacque al pittore allogar il ritratto del Sanmicheli, e sarebbe l'apostolo che si abbassa appoggiando nna mano snl vnoto avello

I monumenti e le funebri memorie sparse per chiesa sono l'apoteosi del clero veronese: Pacifico, Giberti, Canossa, Noris, Bianchini, Cesari. Tra le reliquie è una spina di pesce, colla quale dicesi fosse tronca la testa ai santi Fermo e Rustico.

Accanto alla cattedrale, con tutti gli indizi d'esserne contemporanes, ela chiesa di Son Giovanni in Fonte per ammistrar il batteimo; come vedesi in parecchie città d'Italia. Oltre il Battesimo di Cristo buona tela del Brusssorzi, è da osservarvi il battistero, nobile oggetto di antichia cristana. En asolo pezzo di marmo biano solevato sopra alconi gradi tagliato in ottagono, con un perimetro di metri 0.30; otto fatti del nuovo Testamento ci sono scolpiti; tramezzate le faccie sugli angoli de columette canalate con linea e figure diverse, come diversi ne sono i capitelli e la incorniciatura. Ne sono ignosi lo scoltore ed il tempo, ma sembra poteri i freirieri at secolo XII.

Non lungi è l'altra chiesa di Sant' Elena, aoggetta al capitolo, con iscrizioni d'interesse storico e monumenti; Dante Alighieri vi tenne nel 1320 la disputazione de duobus elementis.

Una delle più vaste chiese à San' E tefemia (Perr.) consecrata nel 140. Gli Agostinini, che vi entrarono sotto il ponificato di Manfredo Roberti, l'ampiiarono colle aciligere largizioni. Quale ne fosse lo stile l'accenna la hella porta maggiore ed in generale l'esterno, ma sul priacipio del secolo sersore tenne rafizzonata con quell'indigesto composto ch'ora si vede. Piacque l'addoppiamento fatto da qualche anno de' pilastri o dell'arcata davanta sill'altar maggiore, che serre in uno a decorazione e ad accorciaro la amodata Innighera, dei sano.

Degli altari, totti di hei marmi, non uno che meriti artisticamente; hen più interessano i dipinti del Brussorzi, del Moretto, dell'Origny, del Ciguaroli. Spettahili in questo genere sono nella cappella Spolverni gli angeli e due ssate vergini del Caroto, ed un affresco di argomento hiblico del Cavazzola 1

Tra i monumenti ond'era anticamente gremita questa chiesa quello apposto al fianco esterno cretto ad Antonio ed a Marco Verità ha nobilità di formo, e l'Albertolli lo pose fra l'opere del Sammicheli; nel
coro poi un sarcofago di marmo resso con iscrizione in esametri recita le virtà di Pietro Dal Verme e di suo figlio Luchino, al qual le
trarca indirizzo il tentato De sificio et virtuibito imperatoriti (Senil. I. I. I.).

A titolo di antichità basti ricordare la due chiese di San Giovanni ia Foro e dei Santi Apostoli (Parr.); accanto a questa è l'oratorio di Santa Tenteria consecrato dal vescovo san' Anonoe l'amono 751; vi possao nell'arna stessa, sorretta da quattro colonne, i corpi delle sante vergini Tenteria e l'oraca, la prima che vnolsi di regia stipe britannica, l'altra sorella del vescovo san Procolo. V'ha iscrizione ed avelli di guerrieri e togati appartenenti alla famiglia Bevilsaqua, che n'era patrona.

La vetnatà di San Lorenzo è attestata dell'epistio di Pacifico e di timo Pipinisso, ma più dalla sua struttura, la quale non venne gran fatto intaccata dalle indiscrete o scempie novità ed imbiancature, che facerano tiato indispettire il Maffei; stalche con buon senno e non gravo dispendio se ne potrobbe riavere nella sua interezza una dello tespiù originati di Verona. Ne fiancheggiano la facciata due torricelle con frammenti di romano lavoro; l'intereno è a tre natze, le colonne alter-

<sup>4</sup> Paoin Cavazzola non è molto lodato dal Veronesi; pure a noi sembra ben superiore al Brusstorii: questo manierista, quello savio compositore, che sa esprimere l'affetto secondo le tradizioni migitori, dimenticate dalla scoula veneta.
C. C.

nate a pilastri; quelle di marmo con parecchie basi, capitelli corini pur di romano scalpello, forse appartennero al tempio di Venere che sorgera su quat'area stessa; la parta superiore è circuit da loggia, prolonda quanto le navate laterali, accessibilo per iscale a chiocciola 2 che si svoligono nel l'interno delle due torri anzidette, del ra occupata dalle donne che s'accotavano più al santuario secondo che vergini, vedove o matrone. Gli altari laterali sono intrusi, e golli; ma alcani monumenti offrono armoniche forme. La tavola principale è di Domenico Brussoriz; in un locale annesso le figure ed 1 simboli che contornano un Ecce Homo a rilievo sono fattora helissima e conservata di Stefano da Terio.

Dell'architettura e delle attinenze storiche di Sant' Anastasia (narrocchia) toccammo sopra; nè degli altri suoi pregi potremo dir tutto. Fra gli altari presentasi primo quello ordinato da Gian Fregoso genovese, capitano generale dei Veneti, innalzato da Ercole sno figliuolo; essendo architetto e scultore Danese Cattaneo da Carrara l'anno 1565. È formato da una nicchia con quattro colonne corintie scanalate su piedestallo ricorrente, mentre apezzata n'è la traheazione : unico appunto che il critico far possa a tale monumento. Tutto sormonta non già il timpano, ozioso ed alquanto assurdo nelle architetture interne, ma alcuni gradi che sopportano ben intesi trofei. Questi, le statue, i rilievi sono classicamente concetti ed eseguiti, e dell'insieme dell'opera scriveva il Vasari, tenersi fra le più rare cappelle che in Italia si avessero; i pilastri delle nicchie esterne agli altari di San Vincenzo, della Concezione e del Crocifisso presentano i più vaghi e variati fregi che ci abbia lasciato il Cinquecento. All'altare Pindemonti si riprodusser le forme dell'Arco dei Gavi, e nella crociera l'altare della famiglia Centraga, ricco di marmi intagliati a festoni, putti ed ornati d'ogni maniera, è il più bel gruppo di stile brunellesco che si abbia in Verona. Palladiana è la parte bassa della cappella del Rosario, benchè alcuni la vogliano del Sanmicheti (1585), ma non troviamo l'uno o l'altro nella enpola ed in quelli angeli spiritati posti a ridosso de'frontoni. Ricchi modelli di atile acuto sono i monumenti Alighieri, Lavagnoli, Cavalli e Serego nelle cinque cappelle di fronte, moderni più semplici e più illustri quelli di Pietro Cossali, di Leonardo Targa, di Antonio Cagnoli e di Ginseppe Torelli. Affreschi e tavole di valenti ahhondano in chiesa e nella sacriatia; eccone le migliori nell'ordine in cui si rinvengono, cominciando alla destra di chi entra: san Vincenzo del Rotari, pala encomiata dal Lanzi; il pianto delle Marie, affresco di Giovanni Caroto, e dello stesso il cavalier san Martino; san

<sup>2</sup> Una fu guasta col permesso dei superiori, cade internarvi non so quale altarino; il pegio si è che apponevasi in condizione di fare altrettanto dall'altra parte, Le son conse di veni anni fa. Carcant consules...

Tomaso d'Aquino di Franceco Morono, ed in una delle cappelle di fronte affresco variato di Stefano da Zevio, se pare, dice il Da-Persico, non sia di Giotto, altri sulle pareti esterne di Vittore Pisanello; il quadro grandioso del Concilio tridentino appra la sacriulia del Falcieri, ed in quella te Vergiaco da altri santi di Felico Brussacrai; il san Potolo, opera vivace e pregatissisma del Cavazzola, oltre quadri minori del Falconetto, del Torpido, dell'Orbetto, dell'Amiguzzi. L'unitica e bella tuvola all'altare del Rosario in tela sottile distesa sul legno, reca la Vergiae coi santi Domenico e Pietro marire fre: igennelessi Mastino Il e Tadelo Carrara, e tanto basta per non diria di Giotto. La discesa dello Spirito Santo, ripettua a fresco ed in pala, è di Nicolò Giolifico, sonte ed amico del Mantenna.

Per agevole salita ascendendo il campanile, si gode intero l'aspetto scenografico di Verona e del circostante paese.

Nella chiesa vicina di San Pietro Martire annessa al Convitto, vaghissimo e grande affresco rappresentante Maria circondata da allegorie bibliche, è delle rare opere di Giovanni Falconetto.

Quanto maestora è al di finori nella facciata, ael coro e nel campanie, alteratuno insipida è l'architettura interna di San Fermo Graporaccial) (Vedi pag. 464), eppure interessantissima per altri rispetti. Appartacera si frati Minori Coaventuali dell'anno 1951 e prima di loro si Benedettini. Il Valdiago, annalista dei Francescani, mostra crolere che la chiesa sotterranea sussistesse prima del 751; ma ciò per lo mendo incerto. La chiesa superiore in fatta risturare en la 1313 dal ricordo Gaglielmo di Castelbarco, e quindi dal priore Daniele Gosmario ridotta alla forma presente, e fattone il tetto di noce minutamente lavorato e alzantesi nel mezro a guisa d'una carena di nave e fregiato di minui dipini, forne di pregio, ma che a labuso si scorgono a stento.

Magnifici sono gli altari, Alighieri, che riproduce una fronte dell'arco dei Gari, e quello eretto nel 1523 da Torello Sarinas storico nostro. La cappella coll'altare della Beata Vergine su eretta per voto della città al cappella coll'altare della Beata Vergine su eretta per voto della città al chiesa à primo in ordine religioso quello auto l'ara maggiore, ricco di marmai e di fregi in metallo e contiene le spoglie dei santi Martiri ticultri della chiesa; in ordine d'arte è fra i rara d'iltalia quello eretto dai tre fratelli Giulio, Battista e Raimondo della Torre alla manoria di Girlamo padre e di Marcantonio loro fratello. Il Massi esopetulosi tanto nel disegno come nella fasione de' bronzi opera di Giulio Romaso, ma questi certo e fors'anche quella furano di Andrea Riccio padovano, che mori nel 1532. Il massoleo Brezoni, lodato dal Vasari, retto nel secolo XV, timangiosos e ricco, rappresenta la risurrezione di Cristo con attroro statue e fregi. La semplice e bella arca di marmo storos soste-

unta da due tori fu posta dalla città a messer Torello Saraina, come a primo illustratore de' patri monumenti. Altri di epoche diverse ricordano alcuni degli Alighieri, Aventino Fracastoro medico di Can Grande I, Francesco Calceolari, Francesco Pona. Quale fortuna ae tutti ci fossero rimasti i dipinti antichi che erano sparsi pel sotterraneo e per la chiesa superiore, e non fossero stati stupidamente imbiancati l pure molti interressanti pezzi camparono da quella rovina, altri rividero la Ince a' nostri dì. Nell'arco interno sopra la porta maggiore v'ha una crocifissione di pittore sconosciuto, ma che adoperando soppedaneo e quattro chiodi. mostrasi anteriore a Cimabue; per invenzione e varietà pnò gareggiare con Giotto, ed il Maffei scrivendo assai a lungo di gnesto nittore mostro poter contendere la nostra colla scuola de' Fiorentini intorno al dipingersi in Verona prima e meglio; nè osta che l'epoca della pittura sia prima della chiesa, indicandoci un'antica iscrizione del 4065 che un lato della preesistente era rimasto a far parte della nuova fabbrica. Intorno al pulpito (graziosa opera a due marmi di stile acuto eretto il 1396) le belle teste di santi sono di Stefano da Zevio, ed i fatti biblici con figure tocche in oro ai lati del mausoleo Brenzoni di Vittor Pisanello, in esse tralnce ne' fondi qualche buon sentore di prospettiva, onde il Lanzi a ció mirando ed al tempo (1530) in cui fu dipinto, dice vedervisi « un · casamento così ben messo che è una meraviglia ». L'attento esame di quelle che si vanno scoprendo potrà spargere nuovi lumi splia storia dell'arte in Verona lungo i secoli XIII e XIV. Tra l'opere pittoriche posteriori bellissima è la tavola della Vergine e sant' Anna in gloria e parecchi santi in basso, colla quale Francesco Caroto rispose a quelli che lo accagionavano di non dipingere che piccole figure, altre sonvi numerose e valenti ma longe dal merito di queste.

Fra le chiese di silie classico abbiom non guari distanti San Sabaaliano, San Nicolò e San Ferno io Braido La prima nel 1880fu data dal cardinale Valerio ai Gesniti, i quali purtiti per l'interdetto nel 1600, ritornati l'anno 1886 rimaservi fino alla soppressione clementina; allora con pia monificenza fina fatta ufilicira ed al Common. I Gesniti vi tornarono dopo il 1838 per dicci anni; e da ben altrettanti è ustrparta dal militre per magazzion. La faccitat di marono d'ordino pionico, per

<sup>3</sup> E. nella cripta sopra un pilastro; supplite le molte abbreviature dire: Miletimus exengerimus quintus fait annus, quo meneti tatum principium que uscrum. Pareceli anni sano il professo G. Sauro volle provare il dipuito essere di Giotto, e trovarei fra le molte figure il ritratto di Danie. La sua prop sizione era azzardata, e aebbene egli aresse ineggono de erudicione la cost rimate di.

castigatezza di stile e pobiltà di formo commendevole, fu compinta da pochi anni. L'interno è scompartito a colonne ioniche binate: l'architetto ci è sconoscinto. Gli altari ricchi de' nostri marmi aentono le pecche del aecolo XVII; il maggiore, opera d'Andrea Pozzi, gesnita trentino, pompeggia con sue colonne di marmo rosso di Francia scenicamente aggruppate. La statua di san Schastiano è delle migliori del Marinali come gli angeli che sostengono il tahernacolo nitente di pietre preziose, e quelli che sopportano la mensa e che sopra le porte laterali reggono le medaglie del Loyola e del Borgia. Anche le pitture (meno il Mosè nella sacristia, ch'è del Farinati) appartengono a antori della decadenza. Dne serie di quadri sono fra gl'intercolunni, la inferiore a chiaroscuro azzprrino e fondi in oro rappresenta le azioni de'santi Luigi e Stanislao, è tutta dell'Origny : la superiore a colori, di Tiepolo, Brupati, Balestra e d'altri : il cielo tutto dipinto, coll'incorniciatora architettonica del Parti bolognese, reca in vasta composizione l'apoteosi di san Sebastiano del Parolini da Ferrara.

La chiesa parrocchiale di San Fermo in Braida, tenuta dai preti dell'oratorio è disegno aggradevole ma ricarcato di Ginseppe Camerata veneziano.

Ben miglioro è quella di San Nicolo (parrocchia), aebbene manchi di facciata e della cupola. Una antichiasima qui ne esisteva e lo prora, oltre alle memorie, la cripta che sopravanza; ma l'edifizio presente fu alzato dal 1627 al 1630 sel disegno di Lelio Pellesini a, zeroce latitate cogli intercolumni a statue e dipisti, i quali, salvo concorrere alla maestà dell'assieme, non hanno di che fermare lo sguardo. Agli altari richezza di marmie i licenza di forme.

In Santa Maria della Scala, fondata da Can Grando, solo qualche bel monnemento di silla eatoe è traccia d'autocitià. L'affresco all'altar delle Grazie reca Mastino ed Alberto nipoti di Cane; quanto a dipinti ve n'ha e del Caroto, del Brussorri, del Giolino ed el Rotari; ma principale pregio di questa chiesa si è accoglière le coneri di Scipione Malfei, nel aepolcro dei Da-Monte alla cni famiglia era la sua aottentrata.

Le chiese sin qui annoverate giaciono tra la destra riva dell'Adige e la cinta Teodoriciana. Al di là d'essa, pure alla destra, la Trinità (parrocchia) nulla riportò ne dall'antichità, ne dalla ricchezza abhaziale.

San Luca (parrocchia), tolta all'ordine ospitaliero dei Crociferi soppressi da Alessandro III nel 1657, fu data al collegio delle Quaranta ore che allora solo praticava questa devozione, poi diffusa in quasi totte le parrocchie. Struttura, marmi, pitture tutto accasa il sciceolo, senza pur quell'audacia fantastica la quale alle volte tien luogo d'originalità, e fa perdonare l'irragionevolezza coll'effetto. Tipo completo di quello sitle abbiamo in Sauta Teresa degli Scalzi. Si comisciò il 4664, sul disegno del Pouzi, si termio assi tempo dopo; la facciata senza incocrezza di sitle venne compinta in questo secolo. I marmi preziosi vagamente lavorati e connessi che abbondano all'altar maggiore e ne' laterali ricordano la famosa chiesa degli Scalzi a Venezia. All'Annunciata del Balestra sull'altar maggiore non darem più la lode di sublime, che si ebbe in passato.

Chi apprezza il bello pittorico non ha che a recarsi a San Beruarino. Venno ertta questa chiesa nel 1452, henche all'appteo esterno direbbesi d'an secolo prima; i chiostri del monastero destreto sono gramit di tombe e di inerziacio incurarie i, astendo servito di cimitero civico. L'architettura uon merita riflesso, ma vi sono profusi i dipinti del Pariasti, del Gioffino, del Bonsignori e Carazzols; e massine la cappella fondata dagli Arnai, forma quasi una galleria della bella senola de' nostri prini maestri, il Morone, Carazzols, ciofilino dei il Badile che espressero egregiamente i fatti della passione di Cristo. La tavola mantegnecca all'altar maggiore è del Benaglio; del Falcieri la immeusa tela stesa sulla volta.

Annessa è la Cappella Pellegrini, insigne tra l'opere del Samicheli, impresa per ordine della nobil donna Marcheria Pellegrini, morta il 4537, e compiuta dal conte Carlo maresciallo di Maria Teresa, per cura e studio del cavalier Ginliari, il quale poi ne diede dotto e ricca il distatzaione (Verona 1845). I questo tempietto, tutto di marmo bianco, gareggia vagheza di concetto, armonia di parti, grazia squisita di combinazioni uelle modanatare nel estutezza inappuntabile di lavoro. Gli stipiti degli altari e delle nicchie sono a rilieri di fuglianai, d'uccelli ideati e condotti così che fantasia e scalpello non potevano di più. Se ne ignora l'artefice. Nell'atrio è il sepolero dell'oratore e posta abate Pellegrini. Questa rarità è sotto la continna minaccia del geuio austriaco (Veda il dazego qui dierro).

<sup>4</sup> Alcune sono del Morcelli, le più dei nostri Benedetto Del Bene, Luigi Trevisani, Autonio Cesari, Sauti Fontana; così queste pubblicate come l'utte le altre nella città vennero raccolle pazientemente da Uttavio Cagnolt.



La chiesa di San Zeuo oratorio, che uou è certamente quella ovo accadesse il miracolo dell'acqua arrestatasi anzi alla porta, rammenta iu piccolo le forme della Pipiniana, di cui forse la parte inferiore è più antica.

Già interno alla fondazione ed allo stile in genere della basilica di San Zeno toccammo di sopra. Ora ci si presenta la porta fiancheggiata da due leoni di marmo rosso, uno dei unali ha fra le zampe una testa umana cornnta, l'altro un ariete, sorreggono essi due colonne che aprono il propileo del tempio e tutta ne sostengono la vôlta dello sporto che posa su due pilastri angolari; nelle quattro facce di essi, con qualche bizzaria, ma non seuza regolata idea di simboliche immagini, vi si rappresentano i dodici mesi dell'anno; nella chiave superiore dell'arco, la mano colle due dita alzate, figurante l'Eterno che benedice, profeti, apostoli, frntta, animali, fignre accosciate per mensole, candelabri, rabeschi e ornati, d'ogni maniera fanno decorazione all'intero abbassamento della facciata ed incassatura ai marmi istoriati che fiancheggiano la porta. Degli otto a sinistra, i dne di sotto logori e pesti rappresentano nna caccia di cervi ed un cacciatore a cavallo con clamide e staffe, non vedute in più antico monumento, chiarito dalla iscrizione essere Teodorico, alindendo alla favola che il demonio gli somministrasse cavalli e cani: gli altri sei fatti del Genesi. Dei dieci a destra, gli inferiori hanno due combattenti a piedi e dne a cavallo con aste, negli sendi dei quali si hanno decise forme blasoniche, cosa pel tempo notevolissima; gli altri rappresentano fatti della vita di Gesù Cristo; con iscrizioni s per lo più d'nn verso, dalle quali

5 Ecco le iscrizioni ridotte a comuna lezione, e supplite alla meglio: O regem stuttum - petit infernate tributum!

Moxque paratur equus — quem misit dæmum iniquus, Exit aquam nudus — petit infera non rediturus.

Solto un cane che insegue un cervo:

Nisus equus, cervus, — canis huic dainr, hos dai avernus.

Sonra Adamo dermente:

Have exemple trakt - possunt laudes Nicolai (1)

Sotto la creazion delle brive; Factor terrarum genus — creat omne ferarum.

All'uomo costituito sulle creature:

Ut sit rex resum — dedit at de sexta dierum.

Alia creazione della donna;

Costa furatur — Dominus, una virogo creatur. Eva dà il pomo ad Adamo: tdra dat Eva viro — vir mordet fædere diro.

Adamo ed Eva cacciati dai paradiso terrestre:

Lex datur, offendit, — paras de crimine pendit.

Sui travaglio di Adamo:

Conqueror intrantes de sævæ — fraudibus Ecæ.

Ques with que sibl — infixit perpetuo viri.

ci vengono conservati i nomi di due scultori Guglicime e Nicolò, viven cinell'XI secolo. Sopra il propileo è la renda detta della formaso monnosciuta anche dalla genie valgare che un fece proverbio. Il vano euterno è chiaso con fasce e cornici di marmo che circondano un finestrone apertopostriorimente, e diviso per dodici coppie di piccolo ciolano, che formano altrettanti raggi della ruota. Nella fascia del cerchio sono scolpite sei figure, quattro in diverso atto di cadere e di salire, una in alto vestita con scettro, e corona seduta, ed una nuda e basso giacente; tutto invenzione e scultura di Briolota.

I brozzi delle porte, ordinati, giusta il Dalla Corte, dai dechi di Cleves, sono anteriori di tempo, inferiori di perizia a quali del Bonanno da Pisa. L'ampiezza, la maestà, la sacra tenebria di questo tempio arresta lo prettatore sulla soglia, la quale per più gradi mette al piano, divisio ni re navate, o poi risalente al presbitero per altrettanti, che prendono tutta la navata di mezzo, la volta in legamane elevasi a fondo di carena. Le navate risalna da colonno (tra capitelli delle quali motti d'ordine confusio sono avanzi di romani edifici) alternate a piisatri d'ingente mole. I muri sono nella loro primiera costranono di tufo e cotto. Al lato destro è il battisterio ottagono con un recipiente a tre nicchio nel macco, fatto per l'immersione dei battezzandi, disciplina che si mantenne sino al se-

Sotto ai fatti del pnovo testamento sono indicazioni soltanto. Nella coroice:

Nella coroice:

Out tegis intrare — natum per lata tonare;

Saitet in ælernum — qui scutpserit ista Guille/mum. Nella mezzaluoa sopra la porla evvi ta statua di san Zeoo ed attorna:

Artificem gnarum — qui sculpserit hie Nicolaum Omnes taudemus — Christum dominumque rogemus,

Calorum regnum — libi doret ut ipse supernum Dat præsut signum — populo numine dignum

Vexittum Zeno - targitur corde sereno.

E quest'altra iscrizione allusiva a due miracoli riferiti dalla leggenda del nostro Santo: Gallenus Zeno queerit, anetus, pisces legalis tres dai bonitas sua gratis, Zeno utscator cir stat Demonuse Insat.

Nicol.), di cui sono i fulli dell'antico testamente, non à improbabile fone state messitor discipliente, subro delle sculture men pergieri al testamento nuore o ferri sende di quette simigliantissime che, sotto il some di Wiligelmo si hanno sulla fecciata principate di Dusson di Moriena (Vedi L'occasa, Satria detta exciture). Di di distoca esciplico coli ai potrebbe in quatche modo argamentare l'epoca delle nostre essoulori delto che l'averò anat post mitte Dussia innonpiate noncerque.

6 Sal perno della rnota esternamente sta questo distico:

En ego fortuna moderor mortatibus una

Elevo depono bona cunelis vel mata dona.

E nell'interno:

Induo nudatos, denudo veste parotos; In me confidit siquis, derisus abibit. colo XIV 7. Meno antiche delle anzidette aculture sono le statue stochite e colorate dei dodici apostoli, col divino Maestro aovrastante in altezza, così pore la statua colossalo di san Zeno sedente e vessito cogli abiti pontificati. La postara, la acdia, sono similissime a quelle che si trovano in statue e sigilii regi intorno al mille; di quella faccia ridiente alcuni rimasero scandolezzati e supposero, sena altro fondamento, dall'effigie d'un Bacco se ne faccese san Zeno; ma invero non deresi attribuire se non allo intendimento dell'artista d'esprimere quanto la traditione rifersice del santo che convertiva a Cristo i cultori degli idoli manustutatione et lapiratiote.

Laciando tutti i frammenti d'antichità, di lapidi e sculture sparsi in questo tempio, soffernismoci al joi prezioso la famosa coppa di pordio, bene inexata e rotonda col diametro di metri 2.72 tutta d'un pezza transe il pielestallo di porfido per seso. Stars foro della chiesa destinata a lavarco dei fodeli; dopo varia vicenda fa collocata qua l'amo 6818. l'archeologo ammira, il vulgo " y dilibbia le sne folo. Degli antichissimi d'arreboi solle pareti e della loro importanza storica abbiamo detto; le altre tavole perdono la loro d'avanti alle tre del Mantegna all'altar maggiore. Sulla stessa linea d'onde nella navata di mezzo spiccasi georo. Sulla stessa linea d'onde nella navata di mezzo spiccasi georo. Sulla stessa linea d'onde nella navata di mezzo spiccasi georo. Sulla stessa linea d'onde nella navata di mezzo spiccasi georo. Sulla stessa linea d'onde nella catata i se no affondano due fagidiana ibizzarri o forse simbolici. Chi ai affaccia a questo soltraneo in qualche buona conditione di luce, che v'entra scarsa talle streta aperture, ovvero in tempo di festività quando è illuminato dalle breta lepretare, ovvero in tempo di festività quando è illuminato dalle bene ideate lampada a colori, non può sottarrasi a quell'arzano senimento

7 Una irregolare iscrizione senza epoca mista di verso, di rima e di prosa, incastraia nei nure vicion ci conservò il nome dell'autore ch'è lo stesso Brioloio che (cce la ruola, eccola:

> Quiequis Briolotum laude qui dona meretur subbinia habet orticon, comenedado pusa tan rete politum, Suum noial esse peritum. Ili fortune fecti rotan super Ecclesiam. Colus precet tene noion. El Veronos primitus lateneum Lapideum lipe desipaneti; unde turba foritir Positiada prechia sultorum repan bada: in quibus civilicet Paralia tale venerandus homo nimium quem fama decorat Oula tecis in acid aloront.

8. Il viigo (portre capro emissario), nara che na Zeno vecdo libertio a Roma la Egisi di Gialico Imperimen, e el tenesco in dono questa copogo, e che pel centificaren si demonio a insportazginita a Vernaa, cosa che colul fice agravionente. A questo cosa bela cristi a listuscia e i los en all'interioria in insinia collicata della finale rea priscipito d'essa fore della Chiesa; Perplayritgi pratisivama Zenatus potentiare in fueriora testimostriare fore della Chiesa; Perplayritgi pratisivama Zenatus potentiare in fueriora testimostriare, fore della collica della considerationa della considerazione della conside

che eccita la religione attornista dall'aura delle memorie. Quaranta e posicolonne di marmo con capitili diversiformi a spariticono lo sparitico. Le volte sono divise in quadro; quattro de' maggiori pilastri sovrechiando sono temati da altari colle tombe che accolsero le spoglie dei santi vescori Euprepio, Gricona, Procolo, Agabio, trasportareti dalla profinata chiesa di San Procolo; nel mezzo del sosterranco circuito da cancelli in ferro, songielesoli a quelli dell'archo scaligere, sta un grande avello marmo in cui lungamente si revolettero l'ossa di san Zeno; farono invece rinvennte nel 4838 sonto l'altare che sta innanzi, ul ora giaciono avvolte nell'otto pontificale in bella arna fintantoche lo circostanze permettano di ricemporte nelle tenebre con magnificenza dievolo alla printa vernoses.

Nel chiostro pittoresco, nessano più cerchi un famoso humbino del Mantegna, che rispettato per tre secoli, sparva rapidamente quando lo si muni di castodia. Rimangono invece le tombe d'Ubertino della Scal abse e d'altri copieni tri quali (recatari da San Satvatore in Corte Re gia) quella d'un Farinata Degli Überti, famiglia trapinatassi qua da Firenze l'anno 1926 e che più tartò ci dided des velunta pittori.

Il campanile isolato è delle più alte meli di Verona e di forma semplicissima in tudo e cotto; ha in eclia a doppio ordine di srate, sormontate da pinacolo non molto slanciato; anche le campune rimontano al ancishissimo tempo e pella stesse sanaiera rotta e lenta di rintocco risvegliano anche loatano le islee religiose e municipali che si collegano a onesta basilire.

Alls sinistra dell'Adage San Tommaso (parrocchia) sarebbe la più grandiosa del Samaniche in Verona, se fosse compita, am sen has solo poco più del coro col presbiero. Il disegno andò smarrio ed il compimento restome nuo probliema per la esistenza d'alcune parti delle ando no sapersai indovinare il nesso, onde gli accintiri a tracciarno la fine cominciarano dall'intatecare l'esistente. Di educatà intelligenza e di lunga medizazione e firutto il progetto dell'ingegnere l'impo Massedagia, che rispettando felicemente quanto vi è di latto si poò riguardare come divinazione del pensière di Sammienheli. Sarebbe decorso salla patria ed conorcola quel grande che riposa in questa chiesa il vederla compitata conde con la santia del paria del assigni della seriati, a d'autore incerto, forse il Caroto, Beavennto da Grobolo, o Ralfaelio.

Una tela animatissima di Paolo Cagliari rappresentante la Vergine, la tavola dell'altar maggiore che vuolsi del Caroto, ma ad ogni modo di eccellente pennello, ed alcuni quadri ed affreschi di Paolo Farinati che vi è sepolto, danno pregio a San Paolo di Campo Marzio (perrocchia), elegante architettura moderna.

Sull'area dov'or la chiesa dei Santi Nazario e Celso (parr.) altra antichissima ne esisteva ai santi stessi, distrutta nelle scorrerie degli Ungheri nel secolo X. Questa vogliono alcani l'erigesse il vescovo Giovanni il 1031, altri solo in parte. Quando passasse ai Benedettini è incerto, ma in pergamena del 1033 si legge che Mauro abate con alcani suoi vi risedesse. Fu ridotta com'or si vede dal 1464 al 1466, e sebbene si presenti di stile acuto, studio di proporzione, armonia, sobrietà d'ornati vi fanno seotire inoltrato il risorgimento; è a tre navate. L'anno 1508 si trasferi dall'altar maggiore ad apposita cappella il corpo di san Biagio vescovo di Sebaste, che con altri era stato portato a Verona di Terrasanta da Certo Bonifazio barone tedesco. In dipinti ha un tesoro: di Paulo Farinati gli affreschi del cielo e quattro gran quadri snlle pareti laterali del coro e dell'altar maggiore; alla cappella di san Biagio la vôlta colla gloria ed i partimenti dei lati, affreschi del Falconetto, dai quali (raccontasi) non avendo quel fiero umore consegnito la lode che aspettava. si diede all'architettura. Dello stesso sono gli altri affreschi nella cappella della Dottrina Cristiana. Le pale ed altre tele nella chiesa e negli annessi sono del Boosignori, di Palma il giovine, di Ferdinando Fiammingo, di Domenico e Felice Brasasorzi, d'Orlando Flacco, del Badile, dell' Aliprandi, di Bernardino India, di Giambattista Moro, del Ligozzi. Sulla facciata si legge l'epigrafe posta da Ippolito Bevilacqua a Girolamo Pompei, poeta e traduttor di Plutarco.

<sup>2</sup> Qui presso è la Grotta, sopra memorata, che forse fu asilo de' primitivi cristiani e serba le traccie dei dipinti cui Lanzi gindico i più antichi nella Venezia.

Antichissima è pore San Giovanni in Valle (parrocchia) nella cui cripta meritano attenzione due arche di marmo greco senza epigrafe con moltepine: storie dell'antico e del nuovo testamento, scolpite in bonne forme?

9 A personaggi crisinai di gran conto demo avere servino. Stando alla tradicione veroneste, in una vi sono i corpi dei anti-timone e Giusta, sopertivi ul escolo XIV. Notare più figure e astoric el la la frenta peritari in den fosce. A quelle di solto Ministrato del control del c

La chiesa superiore è a tre navate colla gradinata a metà su'la quale è il presbitero. Qua e là per le mura, ai hanno frammenti d'antichi canitelli. di romane iscrizioni, basi e bassorilievi.

Tra le rovine del Testro Romano serse le chiesa dei Santi Siro e Liberata, dore nel 1517 fondossi na collegia lisicale del SS. Scoramenso, tuttera in fore per la frequenza de' confratelli, de' quali faron cespicali personaggi, come san Gaetano Tiene, la coi sottoscrizione si ha come reliquia. Dipini vi sono del Morone, di Clandio Ridolfi, di Domanico e di Giambettino Gigazzofi, quivi sepolto. D'antico ignoto e il san Siro a fresco sulla vecchia parete della grotta dietro il coro d'onde ai passa apiù arcovali nominati nel decretto Berengariano. Pare d'ignoto tedesco sono le spallere del coro, bella opera sebbene accasi collo stile il ariccolto, a variatissimo e standato instaglio di frottat e fiori d'oppri specie.

Sull'abbattut da Teodorico re d'Italia ai risce la presente chiesa di Santo Stefano che nella facciata ed in parecchio parti destro serba impronte dell'antichita. Vi riposano parecchi dei nostri pastori, concissiachè sia stata sede vescovile; una volta che l'agginato ad Martpre avendo ricoverate le spoglie di 40 cristiani uccisi nella persecuzione di Diocleziano. Qui poi sono iscrizioni tanto romane come del medio eva di presenta a fissare alcino panti della nostra atoria. Queste e gli spettabili frammenti d'antichità che sono nella cripta inducono sospetto che profinazione o guasto partiale, non demolizione completta si facesse, Todoricrio volcete, del primo cartario. Fe poi turpe vilipendio dell'antichità e del binoggasto il ristatro al quale da non molti anni fi internamente sottoposta.

Discordano gli autori sull'origine di Santa Maria in Organe (parrocchia) 1º. Sotto Aldone vescovo si rifabbricò. Nel 4444 Engenio IV la concesse colla badia agli Olivetani e da lor si rifece a croce lajina di tre navate con cupola al centro tatto di forme egregie, ond'è forse la chiesa

months de copercisio d'altre marme, le'est mos ecolojie due figere in large vest ces minimo e du finaciolir le lor, che interiorit molt que del marco a voler in quelle religiorni i senti Simone e Giucha, à' lui del copercisio sono quattro sistencie. L'altra raro post nell'altre maggiore del sosterames la sola sua faces con transtamenti minimone i vasi scolpiti con cambinare coderguite. Der besti ses el usuno, l'altre perioritatione e l'activa con la constitució del sono del sono, l'altre perioritatione del sono, l'altre perioritatione del sono, l'altre perioritatione del sono, l'altre perioritatione del sono del sono, l'altre perioritatione del sono del sono

10 Quanto all'origine chi se porta la fondazione all'anno SSI, fatta da Feroce cittadio verones. Biancoliasi s'accomienta di dire che sia siatu ampista di pri longolardo Luiprando; altri s'appoggia ad un giudiento dell'abate Audigerto (885) centro alevoi del contado di Trendo, che ricassimo le debite prestazioni, cel qualte è detto che monastero ed especiale erano stati edificati di dura Lupone e da Ermelinda sua doona; um forti obbircioni non permettono che tonto six.

che meglio d'ogni altra ci presenti lo stile della transizione. Fu cominciata nel 1481, essendovi abate Girolamo Thea ferrarese. Alla gravità maestosa del pensiero ed alla eccellenza delle forme potremmo indovinare Sanmicheli antore della facciata; d'ordine composito di marmo bianco, sgraziatamente incompleta. Gli intagli ed i lavori di tarsia del coro ed in una spalliera della sacristia, del celebrato frà Giovanni olivetano, poniamo tra le rarità veronesi; a questi pnossi agginngere un legio ed un candelabro di noce nella cappella del SS, Sacramento, Malamente da alcuni si fece di frà Giovanni il grappo che figura Gesù Cristo entrante in Gernsalemme salla muletta, bestia occasione di senziate ciancie. Gli otto scomparti sopra gli archi laterali alla navata maggiore, rappresentanti fatti dell'antico testamento, son del Morone, come le teste dagli Apostoli ed Evangelisti nei tondi fra gli archi; di Paolo Farinati i dne gran quadri, la strage degli innocenti, e le madri che portano figli a Costantino perchè si avesse bagno di sangne (?) laterali al presbitero; negli specchi della spalliera sottostante vivaci paesaggi di Domenico Brnsasorzi. Agli altari e sulle minori pareti sono lavori di Bonifazio veronese, del Farinati, di Gnercino da Cento, del Cavazzola, del Giolfino, del Caroto, e, apprezzabili meno, del Balestra, del Voltolini e del Brentana. La sacristia detta la più bella che fosse in Italia dal Vasari, accoglie i nominati intagli di frà Giovanni, paesaggi e prospettive sulle faccie dei banchi del Brusasorzi, tavole dell' Orbetto; la volta ha graziosi scomparti dipinta da Fr. Morone, nel mezzo il Salvatore circondato da una gioria di angeli con mirabili scorci; le Innette dintorno recano a due a due i ritratti dei pontefici che forono monaci olivetani, ed in un fregio sono effigiati illustri personaggi e principi che si avvolsero nelle bianche lane dell'ordine !!.

Chindismo la rassegna delle nostre chieses con quella che n° è tra le moderne, la gamma San Giorgio, Qui di savera sino dal 180 cito di religiose; del 1046 od in quel torno fa da Cadolae vicedomino della Chiesa Veronese riedificato ad nos de Benodettini, ma non questi mò te monache rimesseri vaisero a torre il Diasmo in che per iscandalosa depravazione era condotto il logo (vedi Datta Cours, Unesta, ecc.). Dal 1437 al 1680 si stettero i canonici di San Giorgio in Alga. Calienatosi il monastero fa conceduto alle Agostinine che lo tennore sino al diele, Fu giù tradi atterato. Eristi comincista nel 1477 la chiesa, una

<sup>41</sup> Rammenta il Vasari essere dell'intarsiatore frà Giovanni il mezzo busto sopra la porta che mette al coro; il quaie valentacono fu verosimilmente anche l'architetto del companile sotis\u00e3o ed eteganto che reca questa lapide: F. lo. Capello Abb. el F. lo. Ver. Dedalo archi. Franc. Lapic. examussim absolvit MOXXXIII.

qualche lentezza frutto il sopragiungere del Sanmicheli che vi ebbe larga mano, e ne ideò la crociera e la capola. l'anica di anesto stile che s'abbia in Verona, appartenendo al quattrocento quelle di San Nazario e di Santa Maria in Organo e stando incompleta quella di San Nicolò, Disputossi intorno alla facciata se del Sansovino o del Sammicheli: quanto s'adirerebbero que' dne valorosi di tale contesa l è grande mole di marmo bipartita, non priva d'effetto, ma dove presenta i caratteri che spiccano nell'opere di que maestri? e quanto invece non mostra quelti che accusano decadenza! Ben altrimenti dobbiamo discorrere dell'interno; è a croce latina d'nna sola navata; ma nell'insieme non sappiam se maggiore sia la novità. l'armonia o la eleganza. Le colonne che spartiscono le profonde nicchie laterali, e sorreggono altrettante statne, gli archi, gli altari, le fasce, la volta, tutto si chiama e si collega con mirabile ricorrenza di linee all'altar maggiore come a centro dell'unità pello sfondo del presbitero. Rarissimo volte vedrassi con tanta vaghezza ingegnosa e spontanea, combinate le captorie col generale concetto, formando altresi speciale decorazione, come qua si vede. La cupola che spiccasi sopra un tamburo con intesi spartimenti che alternano nicchie e finestre così nell'interno come nell'esterno, è nna delle andaci opere di Michele. L'altar maggiore di solenne ordine composito, ideato, come afferma Vasari, da Bernardino Bragnoli nipote del Sammicheli, movesi in linea curva secondando la nicchia maestrevolmente ; il lavoro dello scalpello sta fra i lodati del cinquecento. Sono graziosi intagli alle spalliere del presbitero e statne di bronzo ai cancelli ed alle pile per l'acqua lustrale; marmoreo e ben inteso è il pavimento. Per dipinti è una galleria nella quale s'incontrano, per lo più ripetnte, opere di Pasquale Ottino, di Francesco Montemezzano, del Tintoretto, di Felice Brasasorzi, di Bernardino India, del Caroto, dello Stéfani, del Moretto, e del Romanino. Ma per toccare di alcune specialmente i tre cari angioletti che inneggiano e snonano sotto lo sgabello della Vergine sono opera delle più ideali e perfette di Girolamo dai Libri eni stupito il Lanzi chiamava gioiello di gnesta chiesa, dicendo dell'autore, per ciò che risenarda l'artifizio « che vi si può conoscere il miniatore che dipinge, od il pittore che minia ». Dai lati del presbitero sono dne vastissimi episodi storici nei quali è mirabile unità di concetto tra numero ingente d'atti e di figure; l'uno rappresenta la moltiplicazione dei pani di Paolo Farinati degli Uberti già a 79 anni, vi dipinse sè stesso nel vecchio che presenta a Gesù il fanciplio che ha sni bacile i dne pesci, in quello dicontro sono le turbe ebree che raccolgono la manna. La invenzione e la parte superiore è di Felice Brusasorzi; lui morto fu terminato dall'Ottino e dall'Orbetto. Sull'altare maggiore è il martirio di san Giorjio, tela encomista e riprodotta di Paolo Cagliari; quanta ispirazione nella testa del martire ove si mesce colla calma serena dell'ero cristiano la coscienza dei sacrificio e la fede dell'avvenire il i campanile isolato è robasto concetto del Sanmicheli, d'ordine dorico ch' ci trattava con tanta maestria, in cni però (come altrovo) non piacciono le meso spezzata agli appoii. E incompleto e di idisegno si è perduto, ma quattro siere nei canti asperiori accennerbebro ad un mutare della pianta da quadrata ad ottagona, il che condurrebbe da vicino all'idea dell'architetto se mai si nessasse a compierio.

Il nostro clero che ama tanto il lastro della chiesa ha invero un situitivo spirito di conservazione per artisici immomenti, ma non asrebbe gran male se ne venisse un po' meglio promossa l'estetica educazione; certi sconci dei arbitti di quando no verrebbero commensi, si avrebbe cura maggiore alla sienrezza, al risalto dei marni e dei dipinti; si sarrbbe più sobri negli apparati e negli accessori del calto; si tolgerebbero i mezzi a compir ciò che ci lacciarono da far gli avi: la facciatà di Sant'Anastasia e di Santa Maria in Organo, la facciata e la capola di San Nico', le terri della Cattedrale e di San Giorgia, le navate di San Tommaso, non sembrano degni argomenti di cura e di dispendio" nell'interno delle chiese s'hanno parimenti deperiti, altari non convenienti, statne e dipinti, tristo retaggio della decedenza, non potrebbero se fosse saldezza di proposito essere surrogati da migliori opere moderne? si ricordi, il clero nostro che la religione staccandosi dill'arte, si stacca dalla più satte e più nobile delle sue ancelle,

La posizione geografica della città fin determinata dall'astronomo Cagonoli, nel panto centrale della torre maggiore, a 28º 40' 30" di longitadine dal meridiano dell'Isola del Perro, cel al 45º 26' 9" di latitudine settentrionale; l'altitudine varia grandemente per l'irregolarità
del piano; ma all'albergo delle Den Torri è metir 71:260 soppari lirello dell'Adriatico. Osservazioni costanti dimostrarono che il termone
re Reamuru disconde di raro al — 9", e di raro attinge il + 29º.
Similmente il barometro varia dai polifici 26 e lines 41 ai 28 e lin. 8.
L'anna quantità della pioggia contasi in 800 millimetri. La neve non
ferogione la Gonzesvasi a lingo. I venti più frequenti son il greco
levante, apportatore di pioggia e di neve all'inverno, edi il ponente che
ci reca le procelle addenassiasi sopori ai lago di Garda.

Nell'anno si contano adequatamente 101 giorni sereni e sereno-ventosi, 109 nnbilosi, 110 piovosi, 27 nebbiosi, 5 nevosi e 10 di tempeste violenti 12. Questo rapporto esponeva G. Bevilacqua nel 1822; la seconda tabella che soggiungiamo, frutto di osservazioni posteriori, manifesterebbe un miglioramento meteorico.

|      | ₩       | BARONETRO RIDOTTO A O' R. | вотто а О | 2.       | Te      | TERMONETRO R. ESTERNO AL NORD | STERNO AL | NOND     |
|------|---------|---------------------------|-----------|----------|---------|-------------------------------|-----------|----------|
|      | Massima | Meso                      | Minima    | Meso     | Massima | Mese                          | Minima    | Nese     |
| 2    | 28.6.4  | Darzo                     |           | ottobre  | + 96 7  |                               | 0 0       | dicambe  |
| 1842 | 28.6.8  | febbrajo                  | 27. 4.6   | novembre | 26.2    | luglio 17                     | 30        | gennajo  |
| 843  | 28.4.2  | settembre                 | -         | febbrajo | • 24.9  | -                             | . 3.8     | dicembr  |
| 814  | 28.5.7  | dicembre                  | 27. 2.5   | febbraio | - 25.5  | •                             |           | gennaio  |
| 845  | 28.6.2  | marzo                     | -         | dicembre | . 27.4  |                               | . 5.0     | novembr  |
| 946  | 28.6.1  | gennajo                   |           | dicembre | 27.5    |                               | . 7.5     | dicombr  |
| 847  | 28.6.5  | novembre                  | -         | dicembre | . 260   | •                             | . 5.0     | febbraio |
| 848  | 28.6 6  | febbrajo                  | 27. 1.5   | dicembre | • 27.0  | Inglio 30                     | . S.A     | gennajo  |
| 678  | 28.5.9  | marzo                     |           | novembre | • 26.8  | •                             | 6.        | gennajo  |
| 850  | 28.6.1  | gennajo                   | -         | ottobre  | • 25.0  | luglio 6                      | 5.0       | gennajo  |

Estresai delle osservazioni barometriche e termometriche in un decennio

12 Vedi Sulla condizione meteorologica del Veronese di Giulio Sanoni. Atti dell'Istituto Veneto, 1860.

QUALITA' DEI GIORNI.

Medie desunte dalle osservazioni di vent'anni

| Medie mensili | Sereni | Nuvolosi | e Piovosi | Ventosi | Nebbiosi | 1     | antità<br>pioggia |
|---------------|--------|----------|-----------|---------|----------|-------|-------------------|
| Gennajo .     | 9      | 16       | 5         | 2       | 5        | Mill. | 32.6              |
| Febbrajo .    | - 9    | 13       | 5         | 3       | 3        | ,     | 48.4              |
| Marzo         | 9      | 16       | 6         | 3<br>6  | 7        | ,     | 35.4              |
| Aprile        | 6      | 16       | 7         | 7       | 0        | ,     | 69.4              |
| Maggio        | 5 7    | 18       | 8         | - A     | 0        |       | 82.8              |
| Giugno        | 7      | 15       | 7         | 3       | 0        | ,     | 93.3              |
| Luglio        | 10     | 15       | 5         | 3       | 0        | ,     | 92.2              |
| Agosto        | 10     | 15       | 6         | 2       | 0        | ,     | 87.3              |
| Settembre .   | 8      | 16       | 7         | 2       | 0        |       | 110.6             |
| Ottobre       | 10     | 15       | 6         | 3       | 4        |       | 70.9              |
| Novembre .    | 7      | 47       | 6         | 2       | 4        | ,     | 36.7              |
| Dicembre .    | 8      | 17       | 6         | 2       | 6        |       | 47.4              |
| Medie annne   | 98     | 9        | 102       | 39      | 26       | Mill. | 829.0             |

Il clima di Verona può diris asciutto, nonostante la presenza del fiume ed il numero dei giorni piorosi, atteso la ventilazione mantenutavi dalle correnti che accondono dalle gole alpine, d'aria leggerissima e frizzante. La quale sebben salubre produce subinanei abbassamenti di temperatora, molesti anche nella calda stagione ed influisce a determinar il carattere delle malattie in comparazione più frequenti.

La popolazione che da qualche anno non aumenta ad onta delle casae che sembrerchiero fravenzi, di 85,000 abitati incira, compresi con Irastiti e piccolo aumero di acatolici. Il numero delle femmine eccede quello dei maschi. Accadeno circa 390 matrimoni l'anno e 2000 assette, nelle quali 4680 di legitimi, 220 d'illigitimi, per cui stanno questi a quelli come 1 a 5 <sup>13</sup>, ed abbiamo la fecondità di 5 parti ad ogni matrimonio. In conterior quasi equale di numero dei morti, che accende ad una media di 2000. La longerità vien computata di 32 anni, un po' meno quindi dell'indicata dalla popolare opisione.

<sup>13</sup> Quest'enorme proporzione va emendata dal riflesso che contansi come illegitlimi tutti gil esposii, mentre in parte provengono dalla campagna, e specialmente dal Tirolo, in parte son da giunte nezza, come par troppo s'averen. C. C. C. C.

| A N | _        | PoroLAZION | 3       | imonj |        |        | NATI    |           |          |        |   | MORT   |
|-----|----------|------------|---------|-------|--------|--------|---------|-----------|----------|--------|---|--------|
|     | Comples- | Maschi     | Femmine | Matr  | Totale | Maschi | Femmine | Logittimi | lilegit. | Totale |   | Naschi |
| 2   | 52,035   | 9          | -0      | 394   | 2074   | 9      | ~       | 1739      | 335      | 936    | - | -0     |
| 842 | 54,913   | 0          | 0       | 420   | 2016   | ٠.     | -0      | 1701      | 315      | 2176   |   | _      |
| 843 | 51,774   | 25,665     | 26,079  | 435   | 2057   | ~      | -0      | 1744      | 313      | 1812   |   | 982    |
| 844 | 51,815   | -0         | -9      | 382   | 2013   | ~      | -0      | 691       | 346      | 1874   |   | 932    |
| 865 | 52.170   | 25,081     | 26,349  | 374   | 6905   | 017    | 1032    | 1730      | 319      | 1837   |   | 780    |
| 6   | 52 300   | 25,881     | 20,419  | 343   | 972    | .987   | 286     | 1617      | 355      | 1893   |   | 935    |
| 847 | 52,329   | 25,384     | 26,949  | 387   | 928    | 962-   | 926     | 1602      | 306      | 2040   |   | 987    |
| 8   | 51,460   | 24,958     | 26 562  | 340   | 820    | 929    | 89      | 1530      | 290      | 269    |   | 1029   |
| 6   | 54.510   | 25,261     | 26,249  | 436   | 1755   | 86.    | 889     | 1463      | 292      | 2960   |   | 605    |
| 550 | 52,094   | 25,459     | 26,632  | 534   | 1981   | 8601   | 923     | 1672      | 309      | 2021   |   | 1032   |

Movimento della popolazione in un decennio.

Nell'età adulta spesseggiano le malattie violenti cerebrali e le croniche di petto, l'una e l'altra soggette all'influenza delle aubite mutazioni atmosferiche e della sottigliezza costante dell'aria.

La pellagra è pressochè ignota così in città come nel contado. Ma la migliare si rese ormai ordinaria, e benchè faccia delle soste, non manca però di mietere bnon numero di vite ogni anno, ora sola, ora complicata con altre malattie. massime inflammatorie.

I morbi che imperversano tra i fanciuli casumo costantemente forte mortalità, overe rendono a molti grama l'esistenza, quali sono la rachitide colla scrobila, le celunpsia o convusione infantile; avgiungi miascidenti che trencano la vita sico dal principio, shorte o parti impaturi e laboricai, e na avrai cinque centesimi delle morti annasil. Atal damo potrebbe in gran parte ovvirare una salda congrare dela scienza de della carità cittadina, essendo che le morti e le malattie anzidette si verificano in proporzioni mazgirio tra le classi onervia del misconormi del morti e del malatti e nordi e di misconormi con conservire i malattica della conservie di militera della conservie di militera della conservie di militera di casino di conservie di militera di militera di conservie di militera di militera di conservie di conservie di militera di conservie di conservie di conservie di conservi

I Veronesi hanno fama d'ingegno pronto e sicpro, d'indole vivace e festevole, del che forse ebbe origine quel motto: Vermesi mezzi matti, di cui però non ai adontano, regalatori dalle città vicine 14; ma il Carli prima del 97, trovava scemato il brio popolare, e noi tanto più dope i disastri guerreschi, i rovesci di fortuna, pennria e mortalità ripetute, e la pressione e l'oppressione che da ben 60 anni con crudele vicenda travagliarono le nostre contrade. Ma in compenso, quando ci ricorda di quella pagina severa del Maffei dove tocca le magagne del popolo nostro e massime certa pigrizia ed ignavia, abbiamo qualche motivo a conforto, puichè, selibene l'operosità ne sia ancora lontana dal trarre il maggior possibile profitto dai copiosi elementi di civiltà e di ricchezza, tuttavia, merito forse delle disgrazie stesse, l'amore al travaglio ed all'occupazione crescono sensibilmente, e una notevole parte dei nobili e ricchi stessi, shandito il rovinoso e vituperevole pregindizio apagnnolesco, s'occupa d'agronomia, d'industria, senza perdere tuttavia il vanto che le venive dalla cultura delle scienze e dell'arti belle.

Il dialetto appartiene al gruppo veneto; ma forse quello che maggiormente si discosta dal veneziano nelle parti più caratteristiche. La maggioranza delle parole è prettamente italiana, solo talvolta modificate nella significazione, motte poi che non hanno rispondenza coll'ita liano la trovano (tenza filologiche stiracchiature) nel latino ed anche nel greco. Le lattere dell'alfabeto si pronunciano nel loro valore, gli seambj

14 Yedi Giusti, Raccolla di proverbi.

viziosi di sono più frequenti (non però nostri soltanto) sono del cin z, della z in z, e del g in j e vicerersa; e vi è negligenza quasi generale nella prenonzia delle doppie. Del rimanente il Veronose tronza-scarsamente le desinenze e per lo più prohuncia tronche o sincopate le parele che pure anche nella lispoza generale.

Il dialetto del contado tanto nelle parole come nelle cadenze si scosta da quello della città; è rozzo e primitivo alla montana e precisamente niti presso Verona.

Merita osservare che sebbene situato nelle fauci di Germanni il nastre penee sia stato attanza primaria di quelle genti dopo la caduta dell'impero romano, e poi da Cario il Grosso fino a Federico Barbarossa visitato ed oc upato sovente da loro, tuttavia il disletto non ne porta traccie speciali, e le parole di etimologia geramica che si trovano in esso sono poche, non esclusive e patentemente introdetto per canse comuni.

Sentirono la mancanza d'un'impronta docirs al citud no dialetta "que" modorni che l'usarono activolto, e per aspiliri tra gli altri Giuseppe Gaspari, e l'abate Bartolomeo Bialego, nelle lero briose poesio, hanno tal fitat ricorso ad espressioni e modit fulti al di finori, cà questi si astenne il professo Pietro Maggi, eccedendo invece in pulltura, ne rechiamo saggio alcuno sestino dedicate al podestà Girolamo Orti-Vanara nel 1838. nel la strondinaria festa del renerdi moscolare.

No l'é forsi sto sol, ne l'è sto ziel

No jè sti monti cho ne ride intorno

No l'è st'aria che sveja e va al zervel

Che i nostri vècci respirara un giorno?

No l'è questa Verona come allora?

No l'è no quello Monte Baido ancora?

Si che 'l'è, si che 'l'è, si che mel sento

Nell'anima, nei ossi e nelle vene;

El sente la zittà che in sto momento

La va in folla a San Zen a strade piene;

A zelebrar, ma come va, sni fiocchi

El so famoso venerdi dei enocchi.

15 Dante nel libro del Volgarre etopuio locca del diabetto veronese, ma quel po che richiese si scotta troppo dai medi presenti. Il Muffei Itratta della lingua generate e del dialetto ben poco. Fra gel andicià presse primo, a nostra cognizione, in dialetto quel ris Giacopino di cui loccamino ai secolo XIII, Il canonico Angeli (cee un dizionarietto veronese-lialiano, con intento partico analche isculto analche si cui fine.)

In tutti quanti on estro, in tutti un riso Yedo in tutti nna festa, un'allegria Che la impienisce el cor, che siuse in viso, Che la fa in giro andar la fantasia, E confuso un gran son la monda avanti De musiche, sussarri e zighi e canti. Nissuno ancó se tien, nissuno resta; Matto è ancó ci da savio ple vol far;

De musicio, sussiri è zigni è canti, Nissmo ancò es tien, nissimo resta; Matto è ancò ci da savio ghe vol far; Una solenne mascarada questa De tutta la zittà se pol ciamar: Così ognuno cambiado ancò se vede Che un altro affatto de trovar se crede. Vedilo là quel damerin gentil

Pronto a studiar el neo coll'occialin; Mosca e mustacci e no ghe manca un fil Per dirlo, in ogni senso, el figurin; El par che appena el sia vegnú dal spejo Lisso, Instro, leccá come un poèjo.

Quel che va solo colla gozza al naso E strapegando in estasi el tabar, Del mondo della luna un qualche caso Nel vodo del zervél perso a pescar, E i torcoli zigar dei stampadori El fa spesso coi versi e i so lettori...

Eccola qua la prosession che sponta, Eccolo el carro... eh, ma con quanti el vient Quattro, sié, diese, vinti, eh no i se conta Ela nna fila? tutto el corso è pien; Figure in tutti e mascare se move Da tutti in terra mille cose piove.....

Ohl so podesse ancó levar la testa
Cosa diria vedendolo Da-Vico?...
Da-Vico? el ghe; lo vedo nella vesta
Vedo le gnardie de quel tempo antico:
O el ghe in persona o un aliro ghe vegno
Che ghe procura de magnar per là.

Ma sento uno tirarne el veladon E dir: Se quello è sempre monte Baldo Come avi ditto vu, per che rasou

Ouà st'anno solo v'è ciappà sto caldo? Che ci veder sta sagra anno ghe tocca De stucco el resta, con iri piè de bocca. E mi rispondo, che el ghe sempre sta In Verona questo caldo e vivo e pronto, Sebben che l'era come indormenzà Sotto la legna da un gran pezzo sconto. Finch'è vegnudo ci ga messo drento Come va la mojetta e fatto vento. Allora s'à inviado d'ogni parte E fiamme e sdinse e macchine e coette: I signori, i mercanti, i capi d'arte L'un più dell'altro tutti i se ghe mette Ancò i ga tutti la scarséla sbusa... Guardélo la se l'è un pajar che brusa! Così quando in montagna ha nevegà Se un puttel fa un balocco e zo el lo manda. Crescendo insieme e rugolando el va. E più el cresce e più el corre e più el se sgranda E un monte el par che in zo con gran fracasso A shalzi el vegna tombulando abasso. Quel signor che la man ga messo in prima L'è el novo podestà, se no 'l savi, Per tante qual tà degno de stima Cavalier de onei rari ai nostri di Ch'è pien de gusto, e in ogni cosa, a cor Sempre gà avù della zittà l'onor. Lu dunque in prima, e po quei altri viva Che ha fatto così ben la so figura: Sta barca intanto che lia lassà la riva Che la segnita andar dritta e sicura; E vôi st'altr'anno se così la trovo

Fra tante feste popolari l'unica sostenutasi al presente è il Baccanale dei gnocchi, il qualo si cielebra l'altimo venerdi carnovalesco. La parola baccanale non tragga alcano a crederio vasua genülesco. « Finché altri più sicuri documenti non ce ne mostrino origine diversa, io sarei tentato a credere che della spontanea dedizione dei Veronesi alla Repubblica venesta il 4005 possa ser reunta la solenniti del venerdi gnoccolare. Si ha dalla

O scavezzarme el collo, o un volo novo.

cronaca del Zagata, che tornati i nostri ambasciatori, fn tratto fnori il carroccio, già da dne secoli dimenticato nella badia di San Zeno, e su di esso i capi dei magistrati portando lo atendardo di San Marco avoto in dono dal principe, fu recato a processione sulla gran piazza, e solennemente inalberato. E perchè non si potrebbe dire che l'attual carro trionfale di San Zeno non possa essere no immagine di quel carroccio, il banderone di carta nna allusione allo stendardo, ed i putti, con istrana parodia, rappresentare i 40 ambasciadori? Tanto più che nel gennaio dell'anno 1406 fu affi tta la provincia da tale carestia, che il fenmento pagavasi 50 lire al minale... è danque lecito conghietturare che il nuovo principe, per cattivarsi viepiù il popolo, in cui la fame poteva suscitare faziosi consigli, abbia in quel carnovale dato forma alla festa dell'Abbondanza con largizioni di commestibili e coll'apparato di quegli arredi, coi quali pochi mesi innanzi s'erano portate in trionfo e poste l'insegne del nnovo dominio » (Pensico). A questo a'intromette il dottor Tommaso Da-Vico o funzionario pubblico promotore della festa o antore del legato per l'annua distribuzione ai Sanzenati. Accanto la basilica n'è il monnmento col bosto, al quale nel di del baccano si rannesta il capo ed è idoleggiato dal popolazzo che immanchevo mente lo lapida il giorno dopo. Nel 1838 i podestà Girolamo Orti, alteran lo la semplicità rituale della festa, la volle magnifica eccitando i capi d'arti a decorarla con carri; accorsero musiche dal di fuori, s'accrebbero le mascherate, come snona la recitata poesia. Durò così dieci anni; dopo, essendo tempi grossi, i birri ombrosi la disvollero e la vollero a capriccio, nel quale caso ebbero ad accorgerai che l'allegrezza non s'impone e meno da certi musi.

Del resto il Veronere, di fantasia mobile ed espansiva, ama gli apparati, i asoni, le luminarie, i flori, in un mutto lo spettacolosc, e poiciba la vita civile glielo nega, disloga questo ano gusto nelle funzioni di chiesa, che frequente riescono clamorose più che non convenga alla secretità dei misteri. Non si inferisca da ció che ili popolo nestro sis religioso di sola apparenza, no; anzi è abbastanza informato a retto sentiero religioso, e più astrebe se alcani pochi, non trasmoduodo, rinsissiero a respingere anziche a riunire, nocendo all'opera evangelica e conciliatrico del clero bonono e ass'amente cooresso.

Fruto principale di religione devesi stimare l'amore e la beneficana verso i propri simili, tanto nei passati, come nel tempo attoale. Non v'e età, nè bisogni, nè miseria a cai non siensi rivolti generosi ed efficaci provvedimenti. Si hamo presepi pei lattanti, salli d'infamana, scoolo per Adolescenza, casa degli esposti, orfanorofi maschile e femminle, la casa di ricovero e d'industria, l'ospedale civico per gli infermi, quello del Fate-bene-fretelli, ospicio e scoolo pei arodeo muti.

Nel 1803 era stata stabilita un'amministra, ime genera'e per tuti gii oggetti di pubblica beneficenza sotto il nome di Congregazione di carità; ma nel 1821 per quell'amore di complicazione che distingue il governo austriaco, staccatine gli stabilimenti principali, rimase limitata ad alconi sittati elemosimeiri che possono raccogliersi in due classi priuripali, cioè:

a) Quegli lo cui rendite merch la crescinta civilizzazione el altre circutanze non potendo più applicario re destinate dai donatori, si ripartono variamente fra la casa degli esposti, di ricovero, l'ordinotrolo feminile di li civico spedale. Tali erano: La pia opera delle prijoni che forniva alimento e vitto ai carcerati poveri, quando i governi non ne prenderano alcun pensitero, ritale al secclo XIII, e cesch on 1803; lo ppdale dei Sonti Giscomo e Lazzaro aperto noi bassi secoli per ricovero e cura degli indetti dalla lebbra e dalle infermità congeneri: scomparis tali monti l'ospedale civico assume la cura di quelli a seco si manifestasero, e percepisce ancora il più delle rebitte; l'ospedale di Scomom di Gazia aperto nei 1333 a gratulto ricovero dei pelleginii; le rendite d'alcane abbasie benedettine soppresse dalla Repubblica veneta e concesse da quella in commenda ad eccleisanti escolari, confiscate nel 1797 dal governo militare francese e da quello passate in pagamento di generi ricevati al Commen di Verona che ne fece dono agii antedetti stabilimenti.

b) La Publica Beneficarua, nome dato alla massa di 53 commission, amministratrici delle donazioni e dei legati di pii testatori alla dotazione di povere inciulle od al soccerso d'indigenti cittadini sani ed infermi. Colla soppressione delle varie corporazioni laiche nel 1808 questi commissaria furno sotrateta lali nor amministrationi erregolare del didate alla Congregazione di carità, che nel riparto delle rendite segue la metre dei testatori; è composta da cospini cittadini e presentata di vescoro. Il Monte di Firità spogliato dai Francesi fa riaperto coi residui della perduta ricchezza nel 1835. La Pia opera di carità fondata nel 1538 per soccerare gratutamente nelle casa gli infermi privi di mezzi.

Noi affrettiamo col desiderio l'istante in cui le sostanze di questi situitui, cessando di essere segno ad esote avanie governative, possano van-taggiare sotto una sola semplice o vigorosa amministrazione e con unità di movenze rengano guidati i migliori e più grandi possibili risultati, conciliando l'osservanza generale ai benefici intenti dei fondatori ed oblatori colle idee e col bisogni della società che si va tramutando.

Il simile sarebbo a dirsi legli stabilimenti d'educazione ed atracione od a quelli a desse inerenti e sustidiar. Il desiderio di meglio tutatria non ne fa disconoscere il molto bene ch'abbiamo. L'insegnamento elementare e gimaniale, oltre agli istituti governativi, viene impartito da quattro scoole dementari, da un ginassio comunale, da 35 meserti e 50 maestre private. Agli stabilimenti d'educazione apparengono il R. Convitto maschile a Sant'Anastasi nistituto dal regime talizio nel 1890 5 con piazze gratuite, semigratuite e paganti. Il Regio Coavitto femminile a Santa Maria degli Aggli, pur esso fondazione istituto del 1812, organizzato su basi analoghe al precedente, con 50 barre; ad esso appartengono acuole esclusive tanto elementari come di speciale cultura domestica e signarile. Il seminario e la casa degli Accoliti sono per la carriera eccliesistica. Il daplice istituto dell'abate D. Niccola Mazza approfitta pei maschi dei mezzi di istruzione nel sono in citta, nell'Università de accadenie ai diforri; per le giorni l'istruzione elementare e religiona si da nell'interno in una a quali ristruzione demantare e religiona si da nell'interno in una a quali especibitata e delle tendenze progresiste acquistaruno meritati riputzi ne al fondatore da sie electii.

D'altre case di femminile educazione tanto rivolta alle classi civili, come piamente largita alle indigenti dicemmo là dove degli ordini monastici. A più e'evata istruzione appartengono accademie, musei, raccolte e bibliotecho.

Delle prime, che sì numerose ed illustri forono già in Verona, restano: l'Accodemia d'agricultura, ori è commercio, della cai ereziono ebbero il merito Zaccaria Betti col consiglio e col'opera ed il senato veneto con ma largizione. Essa sacrivi e migliori sì nastrani che del di fosori; il suo intento è chiarito dal titole e non ismentito da l'Atti. Possedo bublica e collezioni, tiene pubbliche e private adunanze, propono questi di nilità pratica, assegna premi, e stampa annanimente i risultuti delle osserazioni mediche, agrarie e meteorologiche, esegulate da membri a cisò de-putati; l'Accodemia di pitura, promovente il Cignaroli, volente il senato, retta nel 1765, per senale pubblica e grattatia nel disegno della ginga dal gesso e dal nudo, e nei varj generi della pittara cromatica e nel-

Dell' Accodemis filormonica, la memoria onorata ci serbano il teatro da essa rettuto di Il Maneo Ispidario (1617) ('Fedi il disegno qui ditrip. Alcane Ispidi già donate da Ceare Nichesla, ne ispirarano il pensiero a Scipione Maffei; con dispendio e fatica propria, e coi doni di signori retroneti e veneziani rimsch, se non quanto ne avera in concetto "s, certo eva desta raccolta, nas delle più preziose del-

<sup>16</sup> II Madri avreķe volcu più grandiono il porticulo d'attores, traspot tarvi frantica opopa di portico d'en 2 na Zano at usu di vasce et orcitaria silono, cull opera del Seguier, una raccolta di rarijà botaniche, a formatrae l'ingreso cegti avanti della porta Loca; a dur vero simo licit de quest' dittano no saini into persuasi che molto manchi a simil graner d'antichità, se tolgui levo II pregio della cole; princiiva, Tra quelli che maggiormache mentiranon nello formazione del unacco per quantità in consideratione.



di incinissi è lesserilieri dunti il Mafei nomini Ornio Sigramoro, i conti Torio i Danzi de Liuro, «ud domoni agrisarpere le ultime ereli hustorio. Al Veneziori sono opecitalmente deviti momumenti prett, e mansimo si seraleri Pietro Grimani, Angelo Enc., Pilippo Naul, Nirco » Federico Carre, Altini Micescigo è Bernario Listoli, and i incetifique Naul, Nirco » Federico Carre, Altini Micescigo è Bernario Listoli, and i incetifique di sull'artico della presidenti della presidenti della presidenti pre

l'aits Italia. Il basso porticale dorico, del pare che il vestibolo jonico di fronte, è architettura del Pompel (1478). Le instriaoni, tanto sevate sul territorio come avute di fuori, alcune in liague orientali, qualche ettrasca, e pel rimanento greche-latine, i bassorilieri, le coloca miliarie, i dispie ggi altri fraumenti in genere sono con certo ordine poati e numericamento indicati; come appendice vasionese considerare la raccolta dei marmi scoperi in eggi scavi dell'antiatezto. Questi ed i molti oggetti dispersi d'antichità ecclesiastica e de' menzitempi, e la preziota sappellettile numinastatice ad archeologica di cui, o per sayi acquisimissatice ad archeologica di cui, o per sayi acquisi per cittadina larphezza, de possessore il Comune, potrasno formare tale assisme da essero no de'anchi del utili fregi del nostro passe.

Altro incitmento e sustidio agli studi 3000 le Bălinieche capitolare e ciricia e la Società di lettura. Il ranto primario della capitolare, che risale all'arcidiazono Pacifico e dere la sua rigenerazione al Malfei, sta ne'co-dici e nei manostritti. Possirde 12,000 volomi, per lo più d'argonnes celesiastico e letterario; 30,000 documenti spettuni all'archivi controlare, molti dei quali risalgono al secolo XI, e sopratento 543 codici greci e latini, appartenenti al IV ed al V, e moltissimi anteriori al secolo X; tra questi ultimi suno frequenti i palimassiti.

Nel secolo scorso con generosità e buon gusto i canocici proprietary cressero la sala o le cautolici peri volumi e pei codici; nel 97 vi posero le mani i commissarj francesi Bertholet e Recoual e ne portarono via 24 codici antichi, 7 manoscritti de più receniti e 22 stampati del secolo XV; dope 10 acosi torararono, ma posteriormente non tutti; obbe aumento di libri e di manoscritti, ne fa riordinata la distribuzione, rifatto il catalogo, a per titoli parechi lodevimente miglicata. Molte pubblicazioni fecero di codici capitolari, e comicciando dalla Petrarchesca, dallo lettere di Cicerone, l'Ughelli, lo Sparavieri, il Mafici, il Morastori, l'Argellati, il Cumpagoola, il Biachini, il Da Prato, il Vallarsi, il Mabillon, il Monfusco, l'Assemani, il Coleti, il Nansi, l'editore dell'opere di San Massimo, il Perazioni, il Dionisi nel tempo addictor, e nel presente, il Brigoli pubblicò la Norella di Liouvarlo Braux, il Goeschen le Idibuzioni Giolori: il Nasioni Giolori il Misi ne

doni. Venluri ne andava apparecchiando una seconda iliustratune dietro il Mutetum reromenze di Scipione Maffei; pariosti anche di collocario sitrove can maggiore agistarzi, ma non se ne fece nulla; diamone la colpa ai benpi, e buona notte. Così pare dei tempi direm colpa i guasti che fecero qua dentro certi arcinelogi, scaricandovi materiali da guerra; preperio qua; come se in Verona non ci fosse dei larpoi.

47 Levò gran rumoro la scoperta degli rostituti di Gajo. Già tt Mallei aveva notato nella biblioteca capitolare alcuni fogli membraoacet, giudicandoli frammento di qualche trasso i Prammani di ana Cirillo, quelli d' un Antico commentario in Virgilio di Sermoni credui di sant'Aponino; il padre Piacido Brescini la Epistola utilivata a san Bernato; il Fonzario i fac-simili de' più vetasti caratteri, ed il professore Sickel fotografie per l'insigne pubblicaziono riennese Monumenta Graphica. No certo negletto l'archivio di Juales specialmento benomenti ai reservo i canonici Carinelli e Dionisi.

Ampia contezza della capitolaro nella ana parte più preziosa diede in appartato lavoro l'instancabile Massei, ordinato col tioto bibliosheca menueripta capitularia, recognita, digesta, suppleta sub auspiciis amplissimi capituli ab Antonio Musotti biblioshecario, Verona 1788.

La municipale, originata dai rimasugii delle biblioteche appartenute ai Brendetinii di San Zene dai Gesuiti, chès generoso incremento coi libri Isstisti in prima degli egregi Aventino Fracastoro Chario Lorgua, cni aeguivoso Gianverardo Zeviani, Leonardo Targa, Gatetne Besini, Ciro Pollini, Paole Emilio Zoccalmagio, Federico Ferrighi, Giaseppe Venturi, Antonio Zamboni, Gioranni Sauro, ed Antonio Staphoni, Gioranni Sauro, ed Antonio Staphoni, o inomi del quali già d'altronde viventi, anono mementai alla gratiudo cittadina da un marmo posto per decreto nell'accesso principale della biblioteca. Coll'acquisto della libreria Gianfilippi di 17,000 volumi e antodi coll'anno assegno del Comuno a'sumenta dell'opere più reputate che vengono alla lince.

La biblioteca era stata destinata al pubblico nel 92 ma non fin aperta se non 10 anni dopo; una lapide lo memorava: Bibliotheca patribus cisalpinis — Lugduni consulentibus — publicata. Ma fu fatta levare del 45.

giurecossolle, e se cliede suche il he simile. Più nou se se parti fin quando, aci 1814, il laciado diampa la pulsa Michial presensiti erroneuzia de a instraticità il channe Niebabi traise capia del frammento De prescriptionibus e d'un alite sul siritul disco, capitali vigi manoratti di qualta bibbilice, e specializante la episto dei su di rivalmo, che il Match e il Mascili avvas ricossociato pre palimenti, e dalla scrittara barna si convince d'un Tepara d'un piercossolice pia il tatto di avvarara che riparteneuzo agli Instituta di Gaja. Gioches e Balten, maddul a Vernon dall'eccidente ne fantia. Britiso il 1828, poi Bultun tornò a collazionaria col testo di Vernon, e ne fece no chiciano princepa sod 1831.

Il manoscrillo componensi di \$27 fogli, e il carattere elegantissimo è gindicato anteriore a Giustiniano. Fa abraso, e per on buon quarto vi furono scrille epistole e medilazioni di san Girolamo. Pol anche queste furono cancellate per porvi 26 epistole di esso santo. Si prasi qual ostiniata falica sia bisognata per leggrire! C. C. C. Nella sala maggiore fu collocata la statua colossale dell'oratore ro-

mano dono che vivente fece il consigliere Gaetano Pinali (1844) dietro poetico eccitamento della Brenzoni.

La sopraintendenza alla biblioteca è dal municipio delegata ad una giunta d'esoerti cittadini.

Ls Società di lettura, originata nel 1806 possede giò olire i 42,000 volumi, e restan aperte le sale dal matico sino alla mezzanente. Fra le molte 
collezioni private di libri spiccano la 
Campostriai, ova i irrora l'autografica della Merope e l'originale in pergamena dello attatto di Giangalezzo. 
Visconti; la Giuliari, di cni è parte 
la raccolta in circa 4000 voluni di 
untri veronesi odi stampati stitnenti 
n qualissisi modo a Verona, fatta con 
lamphe care dei canonico Giambati-



sta vivente, per porgere colla bibliografia il materiale alla compilazione della biografia veronese che si desidera ancora; intento più generale in ordine alla patria storis ed alcune rarità bibliografiche danno pregio a quella del conte Bonifazio Frogoso.

Nel palazzo alla Vittoria per sollecitudine del municipio secondato dal dottor Bernasconi e da altri zelanti cittadini fu trasportata da poco la civica pinacoteca, che stava allogata alla meglio nelle sale del consiglio. Trae i primordi da un bel numero di quadri appartennti a chiese e i corporazioni e concessi dal governo alla città. Senza possedere alcuno di quei capi d'arte che bastano alla rinomanza riunisce tali oggetti, principsimente della scuola veronese, de non trovarsene altrettanti nelle collezioni di altre scuole, e massime dei già nomati Vittore Pisano, Stefano da Zevio, Liberale, Francesco Bonsignori, Giovanni Caroto, Giovanni Morando (Cavazzols), Girolsmo dai libri, Niccolò Giolfino, i tre Badili, i Ricci (Brusasorzi), gl'India, Paolo Cagliari, frà Semplice di Verona, Paolo Degli Uberti (Farinati), Claudio Ridolfi, Alessandro Turchi (l'Orbetto), Pasquale Ottino, Santo Creara, il cavaliere Barca, Giovanni Rossi (il Gobbino), Santo Prunati, il Balestra, il Cignaroli, Rotari..., per compiere la serie mancano esemplari di parecchi buoni. Fra le collezioni dei privati che hanno il merito d'avere unito e salvo quanto altrove o

non è curato o va disperso, ricordiamo quelle de'signori Bernasconi, Tànara, Canossa e Da Lisca.



Palazzo Canossa.

Dell'Orte Balanico fu benemerito Ciro Polini. La rarissima collezione d'insetti degli eredi Da Campo, quelle di modelli appartenenti all'oritto-gnosia ed alla paleontologia, in casa Canossa, e l'altra fatta da Ignazio Bevilacqua-Lazise, ora Tanara; anzi tatto la celebre per copia e bellezza degli fittolii del Bolca in casa Sazola.

L'agricoltura come quasi in tntta l'Italia, ha prevalenza d'interessi, provvede alla maggior parte de'bisogni, onde le arti ed il commercio sono fonti snssidiari di ricchezza.

Principali produzioni sono granaglie, vini e seta. Frumento e sorgo utrco son appena sufficienti si bisogni locali, avuto anche riguardo al numero grande di soldati che stanziano in città. Negli anni baoni una leggera sovrabbondanza di frumento si spediace in Tirolo. Siam passivi quanto alla seggie, all'avena ed all'orzo; il riuo coltitato in grandi proporzioni, è oggetto di commercio, spedendosene fuori circa 460,000 seschi all'anno (300,000 metera viennesi).

I risultati della produzione, del consumo e del commercio agrario sul Veronese nel triennio 1854-5-6 appariscono dal seguente prospetto 18.

38-Ci atteniamo specialmente al rapporto della Camera di commercio per dello triennio esteso accuratamente del secretazio nobile Alessandro Sagramoso. La misura è il metren di Vienna pari ad ettolitri 0,615 ed a sacchi veronesi 0,535; la valuta è la lira austriaca.

|               | Prodollo | Consumo | Paou    | PRODUCTTO EFFETTIVO | TIVO         | -     | PREZZI MEDI<br>nel | 7     |
|---------------|----------|---------|---------|---------------------|--------------|-------|--------------------|-------|
| OF SEPTIM     | annuale  | annuale | 1854    | 1855                | 1856         | 1854  | 1855               | 1856  |
| Framento      | 210,000  | 185,000 | 215,000 | 215,000 180,000     | 225,000      | 19,12 | 17,42              | 17,02 |
| Sorgo-turco . | 425,000  | 465 000 | 420,000 | 295,000             | 408,000      | 13,94 | 11,87              | 11,56 |
| Segala        | 20,000   | 85,000  | 36,000  | 34,000              | 45,000       | 15,91 | 13.05              | 12,34 |
| Avena         | 30,000   | 130,000 | 32,000  | 28,000              | 31,000       | 7,50  | 6,45               | 6,45  |
| 0rzo          | 2,000    | 000'    | 2,000   | 1,000               | 2,000        | 21,15 | 19,92              | 19,60 |
| Riso bianco . | 325,000  | 28,000  | 318,000 | 340,000             | 350,000      | 25,60 | 27,00              | 25,40 |
| Mezzo riso    | 000*0*   | 35,000  | 36,000  | 42 000              | 45,000 12,50 | 12,50 | 13,25              | 12,65 |

Il riso veronese è valutato tra migliori dell'alta Italia per compattezza di tessuto che meglio resiste ai lunghi viaggi terrestri e marittimi e pel sapore.

Il vino è bnono generalmente, e più sni colli e sui monti, sebbene i procedimenti spesso male appropriati nel farlo, tenganlo discosto dall' ec-

cellena, o quindi dal prezzo che potrebbeene aspettare, come orgit acriti cel fatto dimestra l'attive di inelligente enologo Luigi Morando. Ora l'oidinu ne strugge il frutto, e freddi stridenti fecere perire tame viti; ma per lo innamai era calcolata botti nontrane 73,000 crica, pari ad emeri viennesi 1,200,000, al prezzo medio di lire 240 alla botte. Dne terzi venivano asportati. Così ricco prodotto ando scenando dal 1,525 in poi, finche he el 55 si ridasse a 3 o 4000 botti di vino, per lo più tristo ed il restante non bnono. Passivo pare si ridasse il commercio degli apiriti, dei quali fa accracinto il consamo, ma traendosi le nve dalla Grecia o da Smirne, ovvero lo spirio distillato in Germania da biade e pomi di terra; in questa condicione gli elaborati nelle nostre fabricche gionacera o strente 70,000 circa, da litri 70 l'una; altre 48,000 se ne introduccono dall' Emilia, non certo con buona inflaenza sull'igiene ca nalla morale.

La fabbricazione della birra in Verona data da circa trent'anni, ma si accrebbe notevolmente in questi nitimi tempi, ed ora abbiamo dne stabilimenti che ne prodacono 5300 quintali, non inferiore alla oltremostana, della quale tuttavia rendesi necessaria l'importazione, massime da Britca per altri 2000 quintali.

Fino dal secolo XVI cominció con larghezza la cultura del gelso, la quale accrebbe l'agitatezza e la popolazione, ed il valore delle terre, talchè al cadere del secolo scorao valeva 100 ducati veneti quel campo che in addietro ne valeva cinque.

Il prodotto ordinario dei bozzoii veronesi è di chil 4,800,000. Parte ceccon dilla provincia in sutarra, parte i sono lavorati, con perferenza nello smercio a quelli degli altri puesi per la maggior consistenza della seta, massime nei lavori d'ago (reto cucirina). Sete fisitojate crude o tinte, fettuccio, possamani, lavori a magglia, sofie di avroi genere tessute con seta sola od-unita ad altre materie, hanno molto esito sni mercati di Germania. Sete forestiere, introducto crude, vengono sapprata novamente dopo passate per gli opidej della città, dore sono 40 fistoj. 15 tintorie, 41 tavorii di magglio, nan fabbrica di esunii. La ricordata statistica del 23, annorera 67 fistoj, 24 tintorie, 3 fabbriche di stoffe, 30 da maglio e 108 di fettuccio e passamani, sopra un prodotto primo ben inferiore di quello che noi emnociamen, il che prova come tali industrio fossero in decadere. Ora poi la differenza dolorosa vien espressa dal seguente proposetto:

|                 | Prodotto                          | Pro         | PROBOTTO DEGLI ANNI |             |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|
| GENERE          | ordinario<br>prima del 1854<br>in | 1854        | 1855                | 1856        |  |  |  |  |
|                 | chilogrammi                       | chilogrammi | -:hilogrammi        | chilogrammi |  |  |  |  |
| Bozzoli         | 4,300,000                         | 2,100,000   | 2,300,000           | 1,700,000   |  |  |  |  |
| Seta greggia    | 100,000                           | 78,000      | 45,000              | 8,000       |  |  |  |  |
| Seta filatojata | 120,000                           | 105,000     | 70,000              | 42,000      |  |  |  |  |
| Seta tinta      | 35,000                            | 30,000      | 20,000              | 6,000       |  |  |  |  |

Poco più che al consumo locale è limisto il lavoro ed il commercio dei tessuti in line ed in lana; la fiatura mecanica di cotoni in Montorio occupava nel corso triennio continnamente 250 operaj, mettendo all'incirca in commercio 24,000 chilogrammi di finit greggi dal numero à al 60. Nei vari filato della città si producoso intorno al 50,000 chilogrammi di refi di cotone, greggi o imbinacati o tinit. Il lavore anno delle tiatorie in questo oggetto monta al 20,000 chilogrammi.

Alla concia delle pelli e de' cnoj servono 16 fabbricho e 12 macine a acqua per la cortectia di rovere e pel sommaco, sostanze indigene che in alconi lavori vengono surrogate alla vallonea. Le pelli si mandano anche all'estero con incro oscillante secondo le circostanze, ma notevole sempre, al quale aggiangonsi il lavoro e lo smercio di pelli di pecora e capra, ad uso di selleria e di fodere.

| i e        | Quantità 1               | nedia dell                                                                                                   | annua prod                                                                                 | luzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e cortecci | allonea<br>le di quercia | ad uso d                                                                                                     | allume<br>i mascadizzl,                                                                    | Bulgari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cordovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bne        | 8,000                    | Bue                                                                                                          | 200                                                                                        | Vacca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vacca      | 1,200                    | Vacca                                                                                                        | 800                                                                                        | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vitello    | 14,000                   | Pecora                                                                                                       | 22,000                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cavallo    | 600                      | Capra                                                                                                        | 10,000                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Bne Vacca                | Pelli acconciate in vallonea a cortecte di quercia cortecte di shete  Bne 8,000  Vacca 1,200  Vitello 14,000 | Petit seconente in validate a cortection e et di shere e e e e e e e e e e e e e e e e e e | Petit secumenta   Petit secu | Polis accumenta   Polis accu |

Di ricios si mandano fonri da 7 a 8 mila quintali all'anno; del sommeco per no 20 mila quintali, dell'ireos per 5500; e vanno nell'Inghilterra, nel Belgio e persino in America. Aggingassi le molte fratte, come perche, mandorfa, noci, divic concie, pere d'inverno di specie varie e asporitissime che vengono spedite a Milano e sugli altri mercati di Lombardia.

Dei marmi ricercati per varietà e bellezza e suscettibili di perfetta levigatura si calcolò sieno dai nostri monti estratti per 15,000 metri cabici <sup>10</sup> l'anno pel valore di austr. lire 2,800,000, che per la riduzione ai varj usi si accresce a 3,300,000, dando lavoro a più di tremila persone nei

| 19 Cerrispondenza delle misure e pesi veronesi colle metriche.  Misure limeari.          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Piede anlice usato sine al 1696 metri 0,312<br>• moderno dal 1696 in poi 0,316           |       |
| Dunque un metro equivale a piedr veronesi 2, oncle 11, lines 3 e 352512 millonesimi.     |       |
|                                                                                          | 89908 |
| eerle o da scta     SI dividono in metà, terzi, quarti ed ettavi. Il primo si usa anelie | 21183 |

Sei piedi fermano una pertica.

per tutte le altre sfoffe.

Pertica quadrata 36 piedi, ognono divisibile in 155 oncie quadrate forma le da altrettanti punti quadrati.

Per le misure agrarie l'unità è il campo, formato di 21 vanezze, divisibile ognuna in 30 tavole ossia pertiche quadrate.

Il campo veronese è a ... metri quadrati che fermano la tornatura metrica ... e quindi i 40,000 metri quadrati che fermano la tornatura metrica ... equivatgone a campi veronesi 3, vaneza 7, tavole 26, piedi 33, pueli 9.

Misure di capacità

Pel cervali il sacce che dividesi in tre minali, formati ognune da 4
quarte, suddivisi in 4 quarterneli, egnune de' quali tiensi per 6 lire

verunesi sottili.

La sonia metrica è quindi eguale a veronesi minali 2, quarti 2, qua

ruoti 4, libbre sottili 2, encie 40 e 99 centestui. Pei vioi è il brento; 42 finno uon botte; suddividesi in 4 secchie, clascuna

di 48 inguistare, formate da 4 gotti l'una.

Il brento corrisponde a
oude la souna metrica corrisponde a veronesi breoti 4, secchie 1, in-

gnistare 12, e 416329 milienesimi di gotto. L'unità di peso è la libbra cha distiaguesi in soltile e grossa, ambidue suddivise in dodici oncie. Tra loro atanue in mode che tre

libbre sottili farme due libbre grasse; 25 libbre sottili formace il peso.

La libbre sottile equivale a libbre metriche 0,3331737 perciò la libbre metriche 0,3331737 perciò la libbre metrica corrisponde a libbre veronesi sottili 3 e 16732 millionesimi di oncia.

Quanto alla valuta da gran tempo si è spenia la traccia delle municipali non solo, ma quasi anche della irra venela. Comuni di Verona, Sant'Ambrogio, Montorio, Lugo e Torri; senza comprendere i lavoratori nelle numerose cave di pietra tenera (tuso calcare) esistepti ne'varj luoghi della provincia.

Una certa quantità di barro e di formaggio, ad onta della scarsezza di foraggio, si fabbrica nelle regioni montuone; del cacio alquanto a seporta, rimanendo per attro la provincia tributaria per le qualità su-periori alla Svizzera ed al Milanese. Le carni porcine financeste, sotto il nome di salami dall'aglio, sono riceratea assura

La raffineria degli zuccheri, fondata sino dal 1830, annualmente ne lavora 1,500,000 chilogrammi.

Nella fabbrica di saponi della ditta Smania, modellata sulle migliori francesi ed inglesi, si fa uso del raporo non solo come forza motrico, ma hen anco per la cottura delle paste; annualmente produce 250,000 chilogrammi, quattro quinti de' quali ordianzi, uno raffinato, che venzono smerciati nella Lumbardia, nella Venezia e nel Tirofo.

L'officina della ferrovia lombardo-veneta trattiene ben 800 artefici non solo alla confezione delle carrozze, ma ancora al rassetto ed alla costruzione di macchine che vengono messe a pari per eleganza e bontà colle migliori forastiere.

Si banoo magli di ferro e di rame est Comune di San Martino, fonderis di bronzi in cistiz, den excitere a Montorio; in Verona, 36 muliui da grano, 3 per erba sommaco e vallonea, 6 per imbottare le pelli; feori si contano 140 tra mulini e brillatoj di riso; 9 seghe da leguame; gi stabilimenti moccaniei della ditta Bonomi sal sistema americano per macinar grano e brillare il riso, e della ditta Conconi per segare, pulire e squadrare i marmi.

Nel 1794 erano tatilmente cessate le già languide fiere che si tenzuo ab antico. Nel 1832 ne vennero restituito due annue di quindicigiorni cisscana. Inoltre si tengono mercati di cereali tre rolte in settimana, affinendo alla piazza non solo gransglie nostre, ma ancora quelle delle obteriose terre del Polesine e del Mantorano.

Il distretto primo stendesi parte sai monii e parte sai gran tratto della lai pianura. Rimarchevoli vi sono, a sinistra del finme, un grosso mingio dalla Porta del Vescoro, S.s. Micratz, villaggio con bosoi edifii, tra' quali primeggia la parroccibia, di gusto moderno e cominciata alla metà del secolo scoros dalle Benedettine che vi avvano anico e rinomato monastero. Poco sopra, lungo la strada, si ha il tempie della Madomea di Campagna così appellato da una immagine di Nostra Donna ch'era dipinta sul maro poco distante. Vi si trasporto del 1850,



Sanivario della Madonna di Campagna,

in cui la carestia crudelmente afflisse la città ed il contado: e la prima pietra del tempio vi fu posta dal vescovo Agostino Lippomano. Per essersi in quell'anno fermata la pace, che riuscì tanto infansta all'Italia (lasciata in balia della Spagna) ebbe prima l'agginnto della Pace, ben presto dimesso. Fu eretto per limosine della città e del popolo, le quali in 26 anni montarono, giusta il Canobio, a 40,000 ducati. Il vescovo Trevisani ed il conte Antonio Della Torre ottennero da Pio IV nn'indulgenza in forma di giubileo per chi lo visitasse nella quarta domenica di quaresima e nel giorno dell' Assunzione di Maria Vergine, Nei primi anni era officiato da preti, poi su conceduto ai Camaldolesi, tolti i quali, ritorno a cara del manicipio di Verona.

La tradizione, confortata dallo stile dell'edificio, lo vuole del Sanmicheli: il Temanza ne dubita, conciossiachè l'architetto morisse appunto nell'anno in cni fu posta la prima pietra; ma ció, a nostro avviso, non guasta, avendo potnto il Sanmicheli averne elaborato, od almeno abbozzato il progetto negli omunque sia, o all'imperfetto tracciamento od all'arbitrio

del Brugnoli che soprintese ai lavori, morto lo zio, si devono alcuna mende nell'opera, la quale ciò null'ostante è di una grazia rara. Bello quel rigirarsi delle colonne d'ordine toscano per l'esterior portico perfettamente circolare, donde il tempio è periptero, forma eminentemente pittorica e gradevole pure alla men dotte persone. Sull'interna linea l'alzato pur circolare, ha pilastri d'ordine composito ed arcate, le quali servono parte da finestre, parte da nicchie, ed è aor-· montato da una fascia coronata da cornice tutt'all'inftorno, sopra cui corre una ringhiera con balaustri, quindi nasce la cupola, coperta di piombo. L'interno è ottagono con colonne composite ed archi, tre de'quali sottendono le porte; quello di fronte alla media schindesi a profonda cappella, coperta da elegante cupola ; ove all'altare maggiore di verde antico è l'immagine veperata. Le altre quattro si apropo alle nicchie minori per quattro altari. La forma ottagona ai mantiene nel tamburo pur esso con decorazione composita alternate le finestre e le nicchie con statue 10. I dipinti sono di Paolo Farinati, di Claudio Ridolfi e di Felice Brusasorzi. Dinanzi all'altare dell'Assunta è sepolto senza epigrafe Enrico Caterino Davila assassinato a



San Michele; dicesi che l'elogio ne siz sculto sotto il parimento. Questo tempio è praticabile agevolmente fino al sommo, donde si gode estesa e variatissima prospettiva.

Movrouc. Sal colle che lo domina era il castello dei Crescenci; lo fricero gli Sciligric. di nesso fu sipulta la felio eddizione della città alla Serenissima, e conservosi bello e pittoresco fin a quest' ultini giorni, organi seno bratalmente mutilato dagli Austriaci. Nel peres amenissimo, sgorgano il Fibbio ed d'Finnicello, le seque de'quali, oltre all'incremento agricolo, ajutano l'industria, avendesi qui una buona carriera, un torcito di setta, la filtura di cotto in igente per mole, ricca di macchine de artifici, da non temer confronto colle migliori di Srizzera. È di sette piani, di impiega ducerdo persone; appartiene alla ditta Turati, (qui fa di abella mostra la villa Martinelli. Il palazzo Arrighi a Mitroux più addentro nella valle è a richitettara di Giovanni Canade di Giovanni Canade deletto nella valle è a richitettara di Giovanni Canade di Giov

Sull'opposto lembo di colli che termina sopra Sx Mantraso stox Antraso de la Masulfa, longo con chiamato da lomo di illustre famiglia ora estinta. Solitudine e suntuosità ne formano a gara la delizia.
La grandiosa uccelliera vuolsi per tradicone disegno del Sammichali.
Sal collo Grigdimo è la chiesa comincista di Veronesi in none del
l'apostolo san Giacopo, del quale si pretese che ivi fosse il corpo;
volvaz emulser Santa Anastasia, a cui arieggia nelle forme estone,
ma non passó la crociera. Sulla costa orientale del monte vulcanico
cui sovrasta Luxason, al Bucchesto dei conti Montanari vedonsi vestigia di magnifica villa, ordinata alla metà del secolo XVI dal poeta
Grobamo Verità. Alcune parti architettoniche la farebhero del Samnicheli
o della sua scondo. La parte principale è una specifiera sostenata da

| Nametro esterno della eupola metr                          | i 22 292 |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Diametro delle colonne esterne                             | 0.657    |
| nlercolunnio                                               | 2.213    |
| illezza di tulio il portico                                | 7,093    |
| nlerno dell'oltageno agli angoli                           | 18.210   |
| 'ordine interno dal suoto alla sommità della trabrazione . | 12.933   |
| arghezza dei pilastri                                      | 4 021    |
| ordine superiore, coi pilastri è di                        | 7 031    |
| Diametro della cupola semisferica del presbitero           | 7.261    |
| da terra alla cupola maggiore                              | 28,928   |
| illezza della eupola                                       | 9 209    |
| spazio tra la volta e la cupola esterna                    | 2,290    |
| Cupolino alto                                              | 7,500    |
| Allezza Iolale dal vertien al piano                        | A1 906   |

volte, attorniata da gradinate di maestà e robustezza romana. Il palazzo doveva erigersi più sopra; quello che vi è pur vasto e di bella struttura non risponde a tanto principio.

Ricca di vaghi paeselli e di luoghi deliziosi è la Val Pantena, sul cui nome variamente pensarono gli eraditi, altri col Panvinio facendolo derivare da P. Azio, altri dal Panteon, come chiamossi, il Sotterraneo delle stelle. Griezzana possede bel dipinto del Brusasorzi e gnalche frammento di antichità romana. Qui a' tempi del Maffei scoprissi un cervo petrefatto intorno al quale scrisse notizia l'arciprete Spada al nostro archeologo. Il luogo dei Gazola presso Romagnano, detto il Serbaro fornì il gabinetto di que' signori di fossili elefantini. Qui v'ebbe un castello detto Castrum Romanianum, donato dall' imperatore Ottone al monastero di San Zeno cum liberis hominibus qui vulgo heremanni dicuntur. A MARZANA sono avanzi d'acquedotti; a Santa Mania delle Stelle il tempio sotterraneo, già crednto un Pantheon, nome rimastogli valgarmente. Ne parlammo producendo coll'altre la nostra opinione e gli argomenti cui s'appoggia, fosse cioè. il tempio dedicato a Mitra intorno all'epoca costantiniana, quando il gentilesimo diventava pagano. Vendat, che vuolsi derivi il nome da Venere, riceve Instro dalle ville dei conti Ginsti. Anche Novaglie e Nesente sono liete di giardini, orti e palagi. Pozano ebbe una delle nostre più antiche tipografie, dalla quale uscì il libro Degli huomini famosi di Francesco Petrarca nel 1476.

· Da qui salendo e girando al nord di Verona, ai possono vedere dappresso le quattro Torri Massimiliane, costruzione anstriaca, che tengono la schiena di questi monti; e dalla cima su cni è il castello di San Felice acendere alla Val Donnica tutta sparsa di casini e di ameni poderetti. Della chiesa e del monastero di San Leonardo che furono già dei canonici lateranesi, tra'quali professarono parecchi celebrati per istudi e per santità, resta ancora qualche parte in vetta al colle che primeggia fra tutti del Veronese per la cultura, per la aquisitezza de'suoi fichi e per l'ampia e vaghissima prospettiva Alle falde di esso fino alla simuosa riva dell'Adige è l'irrigua Campagno!a, con ortaglie e fratteti, che in ogni atagione tributano alla nostra piazza. Avesa è ricca d'acque utili all'agricoltura ed all'industria dei terrazzani. Oni le fertili ville dei Rotari ci fanno aovvenire del celebre pittore di Caterina II e del conte Giuseppe, distinto agronomo e meccanico, inventore del Geoforo, macchina semplice ed efficacissima a risollevare sulla isterilita cima dei colli la terra, giù trascinata dall'acqua. A Quinzano sono cave abbondevoli del tufo calcare, detto vulgarmente mottone, cho ha tanta parte nei veronesi edifici. Di qui vedesi il Tagliaferro au gentil collinetta coronata di cipressi; albergo un tempo d'eremiti, ora appartiene

ai preti dell'Orstorio. Pasona sull'Adige loogo di amena vista e di commercio. A sera di quosto Amerizano à "espe spora un poggetto con belli bilatai e giardini. Celebrità maggiore ha Norana, già dei Mosconi, per il palagio, opera di Adriano Cristofoli e per rica: vegetzione no-strale ed sostica; e più perchè ricetto celebrato dalle meste armonie d'Ippolito Pindemonte. Qui tra le molte acque nua sorgente, chiamata Eliza, ricorda quell'Elizabetta Mosconi che tanto ricorre no "ersi del poeta: e il ricordo postumo della quale egli opponera alla desolante negazione della sorranza. Latta da Foscolo.

Alla deura del Sune, tra una sequela di altore spiegasi Paratano, Pastoriagio in carto autiche, che vogliono deritato da Pator regio. Il cestello fu edificato nel territorio di Garda a sana difesa. Fin patria di quel Gigilelmo, letterato per i snoi tempi insigne, amico degli Scaligeri, del quale il Patrarca lassicio memorio snoerata nelle lettere latine. Mederna la chiesa, moderne le pittare. Nel 48 le troppe italiane vinsere qua gli Austriccii in brillante e viccoroso fatto d'arcoroso fatto d'

Presso Provezanon, il Betecture de' Marinelli gode l'aspetto delle due valle Garda, e dell'Adige con tatta la Policella. Di qua per il dorno e per gole, facili al passo e all'aspetto piacevoli, scendesi sopra Bessouzzoe, già Guasciago, ore sono sall'aspetto delle case imangini a frecco della vergine e di santi, del bono soccio, e che ricordano lo stile del Caroto. Il paeso ricere bellezza dalla postora elevata solla sponda dell'Adige, no gii manca digiotti di signorni delligi, dei frequentati el il sono mercato; e da qualche anno l'istituto dei Figli di Maria vi si adopra a moralizzare i discoli coll'istrazione e coi lasro.

Soi colli verso mezzogiorno sono Patazzoto (Padisiolam) alla diritta della via regia, alla sinistra Sona, Il palazzo ch'era degli Spotverini presso al primo ricorda il cantore della Rissida. In quel di Sona, la Guastalla in posizione aprica s'atteggia nobilmente alle gran ville italiane de'socoli scorsi.

Alle falde stendesi per gran tratto la gia ricordata Campegne ceremas, vor sono a rimarcaria, comisciondo di finmes Na Vrvo, cui presso al Cerno è la ville di benos simmetria ed in tutto asmoicheliana, già del consti d'Arco, rumo di quelli del Trico. Più stotto comincia il boxo del Montego, assai utile alla pastorizia ed al lanificio dei nostri maggiari, già tenuto dei Benedettini e dai Domenicani; fronteggia il destre dell'Adego per tutta i nosta alla cui svotta sovrata al l'Guntro (Giene), ameso villaggio con moderna chiese parrocchiale. Tra le signorili abitanoni piùcone quelle del Botteginio, nasa in piano di bella e solida forma con ampio cortili e viale di annosì cipressi, ed una sulla costa. Ma la villa Marioni ora Pelleggini i pri prinaggio. Snatoasmente eretto ne fa il pa-

lazzo ben divisato e ricco di dipinit d'Angelo Da Campo. Qui un grazioso teatro porse, quando i tempi volgerano migliori, agio a convegni ed esercitazioni drammatiche dei nostri gentili. Di alile antico e pur vaghi giardinetti e viali l'atterniano; tutto ora minaccia cupa ragione di guerra.

In CA DEI CAVAL vogiiono ravvisare il lnogo della sconfitta cimbrica. San Massino, bella chiesa, disegno dell'architetto Trezza, ha dipinti pregiati del vivace coloritore Ugolini. Santa Lucia divenne storico per la battaglia combattuta il 6 maggio 1848 della quale si vedono ancor traccie nella cinta del campo sauto. A Tonna si conservano fra rustiche catapecchie gli avanzi dello apedale dei Santi Giacopo e Lazzaro, eretto nel medioevo pei pellegrini e pei lebbrosi. Di qui volgendosi al fiume, a'imbatte il Lazzaretto per gli appestati, cominciato nel 1549, finito nel 1591, che costò al menzionato ospedale 80,000 zecchini, o doveva riuscire opera delle più insigni se si fosse eseguita qual fu ideata dal Sanmicheli. Ma anche qui quel grande toccò sventura per esserai intrapreso il lavoro dopo la morte sua, onde, come osserva il Temanza, invece di comodissimo e nobile ch'esser doveva il Lazzaretto, mutilata l'idea per pusillanimità e per mancanza d'intelligenza, riuscì « come un mantello mal tagliato pei vile risparmio d'nn palmo di panno ». Ad onta di ció è ragguardevole: vasto parallelogrammo del perimetro di metri 702, 50, avendone 238.68 i lati maggiori; 14.811 i minori; intorno s'aggira ben inteso porticale di 150 arcate sostennte da pilastri. Nel mezzo ad ogni lato sono quattro accessi, e in quello a sera il principale. Le celle sono 452 al pian terreno, altrettante nel auperiore, comprese le più ampie negli angoli che sorgono a guisa di torricelle. Sopra tre ordini di gradini si alza dal centro del cortile un tempietto rotondo con dopnio giro di colonne d'ordine toscano del nostro marino. Le interne sostengono il timpano e la capola del tempietto, le esterne gli formano un porticale all'ingiro arrivandono così il diametro complessivo a metri 16.82. Onesta fabbrica dal 1630 in poi non aervì più all'uso tristissimo per cni fu costruttta. Ora il militare ne fece una polveriera.

Discendende lungo l'Adige trovasi Sas Giovassa Luvaroro, ma il penee più cospino è Zavo i préumi sull' Allei, capo distretto avanit l'ultima circoscrizione amministrativa. Stefano da Zerio disingendo promosto en anti il significato dell' arte. Altra gioria gli viene dal natade di annia Toscana, moglie di un Alberto Occhi-di-cane, illinstre famiglia di questa terra. Di buona forma è la chiesa parrocchiale, con qualche dipinto di Felica Brassacria. Sarebbe a lodarsi il non lonatana di Sente Marias e al fastoso concetto ed al dispendio rispondesso l'armonia delle proporzionie l'eleganza delle forme. Rinomatsi vi la villa di Sont'As-

drea dei Sagramoso; antiche mura e fossa le danno aria di castello. L'oratorio e parte del palazzo disegnò Adriano Cristofoli, che tra suoi studi ne lasciò altro più magnifico. Ricordano le storie, come l'Adige per la piena del 590 abbandonasse qua il vecchio alveo, onde per la Cucca ed Este volgevasi al mare. Cy pi Dyvip possede nella chiesa belle pitture di Santo Creara, del Gobbino, di Paolo Farinati e di Domenico Brusasorzi, Castel d'Azzano è terra d'antichi e nuovi pregi. Di quelli ricordiamo come nella villa de' Nogarola la celebrata Isotta. Tenne il ragionamento che poscia scrisse in dialogo latino sulla questione se più abbia peccato Adamo od Eva, difendendo ella, com'è natural cosa, la donna, e suo fratello Leonardo con Gievanni Navagero l'nomo; dialogo poi dedicato a Bernardo Navagero vescovo di Verona (Aldus, 1563). Di questo paese scrisse Isotta le lodi in nua elegia latina derivandone il nome Azzan da Ciane sicula ninfa compagna di Proserpina quando fn rapita. Innocente foggia di etimologie, che almeno ha il pregio di non ingannare alcunol Era amena a que' tempi per ampli portici e boschetti e peschiere. Il palazzo fo ampliato ai nostri giorni.

Raldone, da Roudo, onde i Compi Roudy di Floro si vorrobbero essere circostanti; ore si rioreance ojosi di mouete, frammeni d'armi, e mucchi d'ossumo: tuttavolta pipoo da riferire al prirdo imperiale ed anche beno avanzato. Serruo (de arbe fepida) ha decorosa fabbrica del cavaliere Giuliari, Qni presso alcune colonnette migliario riavenuto ci attestan il passaegio della Vi. Postumia.

XVII.
Distretto 1X. San Pietro Incariano.

| AMMINISTRATIVO I    | ED EC    | CLES                              | AST              | 100              |                                           | CENSUARIO                                 |                                  |  |  |
|---------------------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| COMUNI              | Frazioni | Dioc<br>e nu<br>del<br>para<br>ch | in.<br>le<br>oc- | Popol.,<br>zione | Num.<br>delle<br>dille<br>in ca-<br>tasto | Superficie<br>in<br>pertiche<br>censuarie | Rendita<br>in<br>lire austriache |  |  |
| S. Pietro Incariano | 3        | Veron                             | a 2              | 2103             | 412                                       | 1,365,191                                 | 87,067,06                        |  |  |
| Breonio             | 2        |                                   | 2                | 2300             | 1062                                      | 3,862.838                                 | 54,439,77                        |  |  |
| Dolce               | 3        |                                   | 4                | 1822             |                                           | 2,739.137                                 | 45,573.06                        |  |  |
| Fumane              | 2        |                                   | 3                | 2107             | 793                                       | 211.999                                   | 39,882.65                        |  |  |
| Marano . ,          | 1        |                                   | 2                | 1730             |                                           | 1,702.298                                 | 56,609.74                        |  |  |
| Negarine            | 1.1      |                                   | 4                | 1167             |                                           | 705.487                                   | 51,9 8.64                        |  |  |
| Negrar              | - 4      |                                   | 4                | 2440             | 735                                       | 2,052 857                                 | 81,841.22                        |  |  |
| Pescantina          | 2        |                                   | 1                | 3738             |                                           | 1,507.515                                 | 72,050,82                        |  |  |
| Prun                | 5        | . 2                               | 4                | 2304             | 110%                                      | 2,439.429                                 | 29,414.98                        |  |  |
| S. Ambrogio         | 1.5      | 1 .                               | 4                | 3218             | 821                                       | 2.214 097                                 | 70.119.07                        |  |  |

Questo distretto, fra un tratto del confine occidentale del distretto I e a sinstra dell'Adige, comprende la parte del notro bonado più celebrata per salabrità d'aere, amenità di luoghi e ricchezza di prodotti, la Val Policiale. Che popolosi e coli vista fasse in antico ce ne tengono fello frequenti opere vettaste e incrizioni rinvenute, tra la quali le già riccedate degli Aramenti. Sua principale derrata, oltre le squisite frutte, è o fin i vino, che potrebbe andrer a prove coi più rinomati, e superardi in alcuna qualità, se alla natura s'accoppiaste l'arte o la cera nel farla. Quindi popolarione frequente, vigorosa, arcgilata, e abitazioni abbellite dall'arte.

La valle si ripartisce in tre; la p à crientale prende il nome da Ninano terra principale. La sua chiesa, ricca di belli zaredi, fu richta in questo secolo su disegno del professore Mazza, ma il camponile erto ed austro ricorda altri tempi, e la potenza del Benedettini. Nella villa Rezardi il gusto del giardingagio moderno si unisce piacevolmente all'antico, onde a ridosso della pendica si schiadono ampi viali con ricine paretti di segnpreverdi, poggetti coronati di piante, vali ridotte a foggia di antico teatro, e boschetti con fiere di marmo in varie attitudmi, e statue di numi e fontane con larghi zampili, graziosi spartimenti smaltuli d'erbe e di fiori. Pi in su trovasi Tonas, pregista per marni di cui si vanno risttivazdo le cave, dismassa al tempo del grao contagio. Nei diutorni da non molto si rimenno l'unica miniera di manganese te sia nel nostro contado.

Da Paxx vuolsi che la Val Policolla naicamente si chiamase Prunisne Prunisnea Promisna, come leggesi in alexni documenti; spellarione che con molte altre deutro raggio non grande, accennerebbe si Brenni, popolazione autica, d'origini e d'affinità abbastanza incerte per non crèder colpa il tacerne. Il nome di Faxx (Faxum) rioceta si colto genilesco, di qua salendo si può giungere alla già ricordata meraviglia naturato, il Ponte di Fuy (setti figura a pag. 563).

Per quanto graderole tornar possa lo aggirarsi pei castali e la ville ond'è questo soole grantico, c'ediamo che certo non sia altrittanto aride annorezarli. La seconda valle chiamasi da Sus Fonasso, che Sromoste quasi uni mone dicesi in qualche vecchia carta. È nua delle tre pieri della Val Policella, non però sale al secolo III come si è spaciato. In questo luogo esnie Berengario I transava l'impresa che dorvara rimenterio in trono. Frammenti varji d'autolichià vi si asvavono, o fra gli altri la insigne lapide in onore di S. Cecilio Cisiaco (vedi Marray, Fer. Ili, P. o.), l'anica che ricordi il titolo della vella Penina e che faccia memoria d'una coorte di cittadini romani ingenui di cui Cecilio era cotturiono. Qui presso il giardino Franco nanice

in convenevole spazio tutti gli studiati ed eleganti partiti di ocque, ponti e grappi di verdi svariati, che formano la parte ricercata nei moderni.

Alla sinistra di questi dossi, lieti di viti che ginogono a grossezza ed altezza mirabile, giace Manaso (Castrum Marianum), cui forse diede origine un campo tenutovi da Mario. Qualche storico dice dallo stesso fondata la rocca, detta dei terrazzani Castellon.

Custa. Rotto da un miglio di qua ergesi in cina d'un colle. Castrum Rotto Robatrium de Pobrarii dicesi in documenti del YII. e del XIII secolo, forse da Rozari, re legislatore dei Longobardi (630-633). In antico manoscrito si donno alta Val Policietta da docento castelli, res i quali Castel Rotto e Morano per mercantili fiere travezno grati da lontani paesi, massime di Germano.

La terza valle è quella di Franar, terra fertile e ricca sulle mediane pendici. Il palazzo già Della Torre ci è una riprova del magnifico genio di quella nobile stirpe, e a'avvicina studiosamente ai tipi romani. La cappella con atrio, è a guisa di tempietto simmetrico e grazioso tanto che Dal Pozzo ne fia santore il Sammicheli.

Sur Pitrao Iscuatuo, detto in Cariliano nei documenti latini, è capotuogo del distretto, e vi sedeva il vicario della Val Policella. Varie ville e palazzi famo corpirua questa terra. Quello giò degli Arquistapace la Papparenza di opera Palladiana, principalmente per la dorica loggia; benchè, come osserva il Da-Persico, neanche in Verona sicon manta architetti valenti in fatto di loggie. Anzichhè di Michele, propendiamo a rituere del Brugnoli sno nipote il caseggiato e l'ampio porticale che gli s'aggira dinanti, già del'Sabante ora dei Monga; poichè sebbene spiri tutta la maestà che informava i conorti del primo, non manca di accenanze in qualche parte al desedimento.

PESCANTAS soll'Adige è terra popolata e ricra per traffico e navigazione, e pesche di mirabil pressezza e di sapore squisito. La chiesa parrocchiale è fatusa e ricca di marmi forastieri e nostrali. Da lodar ne sarebbe il camponile se la veglis bizzarra d'alzarlo non avesse trasceso le proporzioni. Qui presso è Anci, che su vuole da Arez, ricordandosi degli scriitori qualche resto di mora.

A GARKEKKKO Dante compose parte del divino poema. Dagli Aliphieri passo il luogo ai Serego e fu non ha guari tema ai versi del bresciano Ginseppe Nicolini. Poco lungi su alpestre pendio evvi un seno, donde è patente sieno stati scavati graz massi ed anoros creserena o cera d'arena vien detto; forse le piètre dell'anfictera.

Mazzunega fu patria del poeta Lorenzi.

A Sant'Ambrogio celebrati vigneti e marmi danno commercio e industria con artefici che non mancano di buon gneto e di valentia nell'esegnir opere moltiformi. Delle naturali ricchezze approfittando, i terrazzani si rifecero tempio e campanile con appariscente disegno; è benissimo dipinto del Da-Campo un sant' Ambrogio in atto di assolvere Teodosio reo della strage di Tessalonica. Qui nell'autunno del 56 morì la gentile poetessa Caterina Bonbreozoui. Sopra un'erta faticosa è San Giongio col soprannome vulgare di Inganna poltron; la chiesa era l'antica pieve, poi trasportata a Sant' Ambrogio. Iusigne luogo è codesto per le memorie sacre e profaue che meriterebbe quove riccrche e dire più esteso. Senza ammetter che fosse tempio pagano. l'antichità se ne manifesta dalla sna struttura e da parecchi accessori. I pochi rimasugli di affreschi ci porgono conferma del remoto esercizio di mest'arte fra noi. L'ua coppa di non eguale materia ma di egual uso a quella di Sau Zeno stava innanzi alla chiesa. Al tempo dei Lougobardi era officiata da un collegio di preti. Il Maffei la pensò dedicata al Battista, e solo più tardi a San Giorgio, e ciò attesa la formola, de donis sti Iuhannes Bapteste nella iscrizione del ciborio di cui parleremo; ma se fosse stato trasportato da altra chiesa, a quella competerebbe la contemporaneità di Lintprando, senza che venga scema l'autichità di San Giorgio. Le colonnette sulle quali sta la mentovata iscrizione daporima con altre due facevano parte del ciborio o tabernacolo. quindi furono di sostegno alla mensa dell'altar maggiore, e terminarono nel museo. La leggenda che recano presa in considerazione cronologica e filologica dal Maffei e dal Muratori, è in deformi caratteri romani, e dice : In nomine Domini Jesu Christi de donis sancti Iuhannes Bapteste edificatus est hanc civorius sub tempore domno nostro Liotprando rege, et l'enerabili Pater no Domnico (Patre postro Dominico) Epescopo et costodes ejus venerabilibus Vidaliano et Tancol presbiteris et Refol gastaldio. Gendelme indignus diaconus scripsi + Ursus magester eum discepolis suis Juvintino et Juviano edificaverunt hanc circrium, Vergondus, Theodoal (dus ?) foscari (fossarj?), qui la scoltura sembra sospesa, uon tauto pel senso, come per il numero impari delle linee.

Da quella parte della Val Policella ci venne il numero maggiore di lapidi, e le più corpicue in ordine alla nostra storia. Bascova anch'esso ci richiama i Breuni, sulla vera sede del quali si è discusso abbastuna en lescolo ascoro, massime dal Mariero. Biè di Civalore. Domejara porge interesse la Gral dei Vela, su erto poggio cui l'appara porge interesse la Gral dei Vela, su erto poggio cui l'appara poggio della natira setatichezza e rese preduttivo del vino più aspisilo; da quell'altera l'occhio sorrolando ai frapposti cuil minori, spazia sui mobili ciritalli del Garda. Poavos in riva all'Adige fixionato per la villa di Fabio. Nichesla, rendutta più celebre da Gesare suo figlio che vi raccolse parecchie sorta di fiori e di piante eso-tiche (cosa novari na ilaro) divera a lapidi e bassorilieri romani e il la-

sciò al'accalemia de l'ilarmonici, incisanento a Scipione Maffei per fondare il celebrato Masco. Della villa non ne rimangono che tre stanza di fatti mitologici dipinit dal l'arinati: il motto Horri Nichteshii al cancello, che bastava a rammentare anno dei primi giardini botanici dopo il risorgimento, fu guasto, c, come ne moveva hamento il buon Pollini; alle piante peregrine succedettero sterpi ed ortiche.

Volangne lungo la costa sta sulla riva del finme alla imboccatura della Val d'Adige, che per la via di Trento s'interna nell'Alpi Rezie, A chinnque giunga in questo silo, forte commovimento assale l'animo, veggendosi da una parto il sorriso di colli e di piani che fanno sentire l'Italia, e dall'opposta rupi immoni ed infeconde erigersi così da far credere impossibile il varco. Da Volargne non molto inoltrandosi si trova il famoso passo della Chiusa. A sinistra, nel fondo quasi d'un abisso precipita e spumeggia tortuoso il fiume; a destra sta il macigno a guisa di mura insperabile, anzi per lungo tratto sporge, ed il suo ciglio sovrasta alla via. Onesta era stretta giá e ripida, ma nel 1811 con sessantamila lire venne allargata o sbassata a forza di mine e di picconi : ed ora è perfettamente ed agevolmente carrozzabile, dove prima con molta spesa e pericolo occorrevano buoi nella salita e braccia molte e robiste nella discesa. Per quell'opere sparvero le traccie dei vecchi fortilizi coi quali varie dominazioni avevano reso più valido lo schermo dalla natura posto tra noi e la tedesca rabbia. Gli Austriaci, a tacere d'altre opere, eressero al Cerain sopra Volargne un forte che comanda alla strada sottomessa, accenna all'opposta valletta di Rivole ed al passo del fiume.

Qui s'affacciano questioni di geologia e di archeologia. L'Adige corres sempre fra queste rocco cho pervo opposte mostrano la più mirabile corrispondenza di strati? o riversavasi al basso per altra via? od invece arreviato formava il lago, cni accennerobbo il nomo rimasto di Valle Lagarian? accossi di per sè il letto rodendo lentamente le falde dei monti, o gli agcrolò la discesa travaglio dei Vitelliani? È da ritenersi che qui alla Caliaza sia

. . . . quella rovina che nel finme

Di qua da Trento l'Adige percosse? (DANTE)

Tali questioni vennero trattata dagli eruditi che noi opportanamente citammo.

Oltre alla Chiusa sempre alla sinistra dell'Adige si lianno Doler, Para ed Oseanio, che ora segna il confine del Veneto col Trentino, essendosi per la pace del 1516 ceduti dalla Repubblica all'imperatore, Ala, Avio, Mori e Brentonico, i quali appartenevano alla nostra provincia.

Alla dest a dell'Adige per Innghezza quasi eguale fronteggia al precedente il distretto di Caprino.

XVIII.

Distretto X. Caprino.

| ANNINISTRATIVO EU | ECCLESIASTIC | CRNSUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RIO                                                                        |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| COMUNI            |              | pola-<br>tone delle<br>diffe<br>in ca-<br>tasio Censusirie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rendila<br>in<br>lire austriache                                           |
| Caprino           | 1            | 074   4613 45,455.81<br>818   471   9,349.27<br>992   122   14,917.87<br>855   208 12,660,24<br>729   262   9,361.94<br>973   453 6,742.60<br>974   468 26,661.60<br>974   674.260<br>975   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   675   67 | 13,903 61<br>15,137.67<br>19,379.85<br>44,108 50<br>23,711.14<br>18,952.19 |

È formato in gran parte delle faide orientali e meridionali di Monte Baldo. Valicato il finme alla Perurola fra Incenal e Rivole s'abbassa per qualche tratto una pianura areanese e phijosa, facendole riva a sera un semicerchio di dossi piu o meno rilevati, che lasciano supporre conta per l'Adige abba dovato o ristagnare od aver curso. Qui porrebbero la fossa di Catulo contro i Cimbri invadenti, ed alenni ne vogliono rafforzare la supposizione abbastanza verosimite col nome d'un villaggio non lontano, Caterman, traendolo da Catrum romanum; e qui pare quel generale des aver gnardato il poste che ricorda Pluturco per tenersi unito ai sussidi che averan postati sulla sinistra dell'Adige.

Due rupi, l'han detta Rôcea, l'altra Castello, atanno di fronte; su quale atesse il castello di Cacapane dell'Icola, preco dai Veronesie poscia cednio al prepotente volere di Federico Barbarousa, è malagevole il dire;
forse fas su queità più presso a Rivole, dore il Calecolari vide avanzi di
grosse mara, or quasi scomparse. Così non resta che un'informe macerie overa la guglia cetta per la battaglia del 12, 43, e 14 gennajo
1797 che porta il nome di Rivole. Anche del 48 questo sito importantissimo fin tentro di alcuni combattimenti. Quello che più interessa nel
villagio: la prospettiva bella e variatissima che gli sta davanti.

Quindi s'apre la valle di Caprino sparsa di poggi fioriti, di convalii amene, di palagi, frutteti e giardini, ai quali fanno sfondo e contrasto gli eccelsi fianchi delle vicine montagne. A destra della valle si monta oltre le coste dei Masi, come diconsi certi fondi con boschi di castagni. Formano esse nna catena di ciglioni, che a mattina mettono piede in val d'Adige, splla strada per eni prima si passava da Verona al Tirolo. Di là tra l'asprità dei monti fu aperta quella che conduce alla Modonna della Corona, santnario per natura e per religione mirabile e frequentato. Per 556 gradini scavati nella selce scendesi ad nn ponte, fondato snlla schiena d'una rovere piegatasi attraverso di profonda vallea. Per esso valica il passaggero alle coste d'un macigno, che quasi parete di rincontro ad altre pari si adima con esso in direpata voragine sino al piano dell'Adige presso Brentino. Dal ponte medesimo per 234 gradini si ascende ad un pianerotto sporgente dal masso; su cui l'anno 4615 si eresse tempietto ed abitazione per chi vi facesse gli offici religiosi. Onasi a loro coperchio sporge il monte per l'altezza di 125 metri. Dal sommo ciglio di esso si calò per una corda il montanaro, accorso primo alla venerazione dell'immagine splendente, apparsavi l'anno 1522, in cui Rodi fu presa dall'armi di Schmano. Onivi sotto la signoria de' cavalieri Gerosolimitani sempre più solenne se n'è renduta la fama e la divozione. L'effigie di M. V. con Gesú morto scolpita a mezzo rilievo in marmo pario ha l'epigrafe: Hoc opus focit fieri Ludovicus de Castrobarco anno 1432. Questo signore fu cavaliere gerosolimitano. Poche scene naturali sono così feconde di emozioni quanto quelle che si affacciano nel devoto e romantico pellegrinaggio alla Corona,

Sopra questo luogo, pure sui fianchi del Baldo, è La-Fennana, villaggio nel fondo d'ampia valle denominata così dalle miniere di ferro da un pezzo dismesse, ma che Maffei opina attive al tempo romano. Ne qui discorreremo i luoghi e le contrade del monte che segna co' suoi vertici il confine occidno del distretto X, avendo accennato altrove a quanto lo risguarda in fatto di storia naturale. Alle radici di esso è Capano, villaggio popolato, sede dell'antorità distrettuali e lieto per copia d'acque. La chiesa parrocchiale è riccamente costrutta con marmi tratti dai vicini monti, i quali presentano riuniti moltissime delle varietà sparse per gli altri siti del contado. Lo stesso pregio meglio che non di forma hanno le ville dei dintorni. Di qui scendendo a ponente Boi, Pesina, Castion luoghi ridenti con edifici di bella apparenza e Costerman cni meglio che l'aura di antichità danno vanto i letterati Becelli, l'uno de' quali, Tommaso, ne spose le lodi unitamente a quelle del Benaco in eleganti versi latini. Di qua verso mezzogiorno stendesi la fruttifera pianura di Affi, dove nella villa Da Persico per molti capi tralnce la colta intelligenza del conte Giambattista, uno di quegli nomini di cui suolsi dire che natura vada rompendo lo stampo. La opposta Ixcxeri deve sua gloria allo avervi Girolamo Fracastoro dettato versi che lo fecero appressare a Virgilio ed a Properzio, e qui meditando sulle leggi della natura parte scopri, parte intravide que' veri, che proclamati altamente formano la gloria del secolo al suo specedato. Così descrive il laggo e l'abitazione il suo biografo latino che fa forse Adamo Finmano. . Sta il monte Caffio alle radici del Baldo fra l'Adige ed il Benaco. Quivi poggiando alcon tratto, una villa ritrovasi in vetta al colle posto nel mezzo d'nna pianura ch'è di rincontro al lago. Essa non è quali sono le ville ornate di pitture e di statue, da personaggi di gran conto per dovizie e per genio costruttesi oltre le forze di privata fortana: ma soltanto ammirevole per la nativa bellezza del sito. In quadro è la casa, e da tutte parti, traone dall'Aquilone, sposta alla più aperta vista del cielo. Imperocchè da oriente, d'onde l'Adige presso il Baldo rapidamente discorre giù dalle gole della Germania, essa per lontano prospetto nella soggetta pianura vagheggia Verona e le qua e là disposte innumerabili ville, e vede in esse errare la specie diversa d'armenti, e in sulla sera fumare i tetti. Da ponente per l'altra parte discopre il giocondissimo aspetto del Benaco più mirabile e lieto della varietà de' colli che si presentano al ggardo; e le è dato pur anche di osservare da lunge l'alto levar dei flutti, e la beata penisola di Catullo, e il veleggiar de' grossi legni e le barchette de' pescatori che di lontano fannosi avanti e le diverse castella su eminenti dossi disposte. Di qua si mira il soggetto Bardolino, di una le colinette di spessi ulivi coronate e di cedri : di qua infine i selvosi gioghi dei monti che van sorgendo lieti di verdeggianti pasture. Un picciol dosso, delizioso per fruttifere piante che fnori sporge dinanzi alla casa, ne la difende al mezzodi dal nocivo softiar de' venti, come da ogni intemperie dell'Aquilone il monte Baldo; di modo che a mezzo la state quando più cocente è il sole ventilato ne viene dal soave spirar di zefiri, e nel verno gode costantemente d'un aperto sole correndole il giorno senza ingombro di nebbia. Anche il Benaco, che, la natura del mare emulando, non mai si congela, dolcemente vince ogni asprezza del verno e provvede non poco agli altri bisogni della vita. Quivi mentre Ei si recava a secreti snoi studi lo accoglieva piacevole l'interna magione assai agiata di celle e di stanze pella state e pel verno fnor d'ogni frastnono nel silenzio caro alle muse e pura d'ogni immondezza, dove soleva ammettere gli amici con amorcyolezza e giocondità. intantochè per li pubblicati snoi carmi degni di eterna fama il verde alloro di lui noto all'Enropa di nobil serto gli coronava la fronte ».

Presso Incassi è Cavalox sulla falda orientale del monte Moscal, villa

aprica e ridente, che nella sua chiesa parrocchiale ha una tavola delle migliori di Antonio Badile.

Girando il Moscal, superbo di selvosa vegetazione, si passa nel distretto di Bardolino.

Distretto XI. Bardolino.

| ANMINISTRATIVO : | ED EC    | 1                                             | CENSUARIO        |                                           |                                           |                                  |
|------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| COMUNI           | Frazioni | Diocrai<br>e num.<br>dette<br>parroc-<br>chie | Popo'a-<br>zione | Aum.<br>delle<br>delle<br>in ca-<br>tasto | Superficie<br>in<br>perticie<br>ceusuarie | Rendita<br>in<br>lire austriache |
| Bardolino        | 2        | Verona 3                                      | 2309             |                                           | 12,956.41<br>6,372.72                     |                                  |
| Lazise           | 2        | . 3                                           | 2567             |                                           | 26,334.98                                 | 93,790 02                        |
| Torri            | 2        | . 3                                           | 2033             |                                           | 12,303.10<br>43,181.11                    |                                  |
| Castelletto      | 2        | . 3                                           | 1783             | 7:23                                      | 30,323.66                                 | 26,047.67                        |
| Castel-Novo      | 12       | . 3                                           | 2812             | 617                                       | 28,348.75                                 | 88,160.55                        |

Costeggia in totta la saa lunghezza la sponda orientale del Garda, ma a mezagiorno se ne scotta liever tento e ditre si stende. Nella parte superiore, formata dal pendio occidentale del monte Baldo, si hanno: Maccasua. Melismor, ninfa la dissero i poeti, quasi seno di mele, e che veramente questa ora in Italia si negletta coltaro, vi prosporasse una volta si hanno memorie, e no rimanorano non è guari alcone bugno murate all'interno per gurdarlo dalla giutotoneria degii orsi, oggi scomparsi affatto dallo soprastani foresto del Baldo. È grossa terra con perto e cattello ben conservati; chiesa parrocchiale ricas di marmi e di qualche buno dipinto, e delle spoglie dei santi Benigno e Caro oremiti che formo tra i dirupi del Baldo en IX scoole, e ch'anno tata parte nel racconto della tratasione di San Zeno al tempo di Pipino re d'Italia. Fu di Malcesine G. B. Toblini arciprete di Cavajon, celebrato per posseis latino.

BRENZON, CASTELLETTO, PAI godono di fronteggiare le magnifiche terre bresciano di Gargnano, Villa e Bogliaco, le quali sembrano una sola città, quanto a mitezza di aere e prosperità, se non copia di nlivi e di agrumi, nalla invidiar denno alla opposta triviera. Tonsa, (De castro Turrium) force fad la numero di torri ch'avesse il castello, ancora in parte restanto, dedificato nel 1383 da quel tristo Antonio figlio di Cansignorio II, altimo degli Scaligeri, come ne attesta ma iscrizione trovata nol sito. Torri dà il nome al marmo giallo, colle sue varieti con vaghe e riocreste, del quale fa lucreso escavo. Nella chiest dipinasero il Brentana, il Rotari o il Gigaroli. Il bististerio perta scopibite in note M I, che vorrebboni in terpretare mille e suno (7). Fu patra di Dominio Calderini, eradito del secolo XV; Angiolo Poliziano ggi suo rivisle, vennotivi a cercare dagli eredi l'opera di Mario Rustico di cni crodeva il Calderini avesse portato di Francia na manoscritito, vi dettò questo egigramma:

Alta, victor, pulerrom cides sacrum Quem corticosi eczat unda Benaci. Hoc mutat ipum sape Maso Libatron, Fontempue Sisphi, ac vireta Permessi: Quippe hoc Domitius vagiit solo primum like, ilde doctos, ille quem probe nosti Dictata dantem Romulus juventui, Mira erunitem sensa de penu vatum Ahi, viator; set tuis coulii debe.

In postura, non esitiamo a dire, fra tutto del Garda incastevole la villa Breanosi sulla punta di Sav Victura, Agontion, geniliomo per scienza e generosita lodato, la fondò alla metà del secolo XVI, desideroso di quiete dopo concreoli impirghi sostensia Venezia el a Roma; e vi compose il hibro solla vita solitaria. Da una loggia del plastzo, semplico el eleganto disegno del Samicholi, si scorgono tutti i seni del lago e l'arvicinaria pitotrecco, lo scottaria delle de reviere; e giovanole la surcionaria pitotrecco, lo scottaria delle de reviere; e giovanole la natoria, coll'arte, il piano e la pendice divisò a viali, antri, boschetti, cedri, allori, con statue in marmo e brozco, quasi tutte travagio dell'ergerio Campago, e motti e sentenze in verei eleganti. Ma quasi tutti questi nobili accessori fuerono predati o guasti dalla militare licenza e dal tempo, restandone le traccia e afram più vivo il desiderio.

Sotto la punta di San Vigilio il lago si espande rapidamente a mattina per un tratto, alla cui svolta sorgono il paesello e la rocca di Ganta, nomi circondati da tanta celebrità. Il monte che Rocca si appella, presenta due cime, sull'ans sta un cremo, già dai Camahdelasi eretto nel 1663: alla soppressione acquistato dalla uobil famiglia Buri, è mantieuto nell'audia papperaza. Nella torre dell'altra cima possismo ritenere imprigionata Adelaide vedova di Lotario. Avanti di fortilità si trovarono anche all'ereme, ed è incerto quale comprendesse la rocca difesa da Turrisendo cittadino veronese contro l'armi di Federico I condotte da Marquardo di Grunbeck, se pure nou debbasi, come siano d'avviso, riferire quell'assedio at una rocca dovorse à Peschiero.

Il paesello non molto grosso, dovette ben esserlo nel medio evo se pote imporre il proprio nome a Benaco 1: nome che vanamente pel fatto di Adelaide si vorrebbe dedurre da Garde o dal Warthe, mentre ci consta che Garda col suo territorio fo comitato indipendente da quello di Verona al principio dei Franchi, onde le espressioni Comitatus Gardensis, in finibus gardensis che si trovano nei documenti. Della importanza sua fanno fede le vicende stesse, dacchè ne vediamo la signoria con titoli feudali passare nella Chiesa, quindi nella città di Verona e ne' più potenti cittadini, quali furono i Torrisendi, i Carlesari, i Montecchi, i Sambonifazi, gli Scaligeri ed i Carlotti, i quali hanno tuttora il non lontano podere di Scavedoke, che si ammira per maestosa vegetazione si nostrale come forastiera consentita dalla mitezza del cielo. Ma di ville toccando una delle più eleganti che attornino il lago è gnella costi sotto degli Albertini, nella quale intorno a torrito palazzo, che fu già dei Becelli, traendo profitto dalle agevolezze della natura, venne disposto il terreno in boschetti, viali, tappeti di verde, pittoreschi gruppi d'arbusti e di alberi, tutto frammezzato da quegli accessori edilizi, che al pregio dell'apparenza uniscono quello di popolare e commovere la fantasia colle rimembranze d'un'altra età.

Banouno, ragguardevole paese uobilmente edificato, conserva aucora parte delle fortificazioni alla medioevo. Signoria e poderi vi ebbero i Fermi, illustre famiglia latina speniasi nel ascolo XV, alla quale certo appartiene l'arsa marmorea colla modesta iscrizione: Qui i transis Firmum cum uxore ne vexes. Anganti i pacent untilique nocent. Moti vi sono edifisti, poderi notevoli, anzinato quelli del Ginfilippi, derivati in parte dai Fermi edi Generieri. Alla prima delle menzionata famglie appartenne quel Paolino, coltissimo cavaliere che costà ordinava singolare collezione d'arani antiche, ed in patrii rinomata libreria, ora del municipio. Non liere decoro è la pese la parrocchiale, in cui il cava-

Contro II Graiarolo e contro la Deduzione Anstriaca sul nome, e sulla giurisdisione veronese per intia l'acquia del lago, vedasi l'erudito opuscolo di Girolamo Balleriai:
Risposia alla Deduzione Austriaca sopra i confini del Lago di Garda.

liser Giuliari volle resusciare felicemente le forme della basilica romana addattandole al rito cristiano. Il commercio vè animato da vigorosi mercati, agevolato dalla centrica posizione e da hono porto. A Bardolios fini i ausò giorni il poeta Cesare Betteloni che si mestamente innamorato di questo ciole, di questo apiaggio en foce team frequente de' versi ausò. Lazies tutto ricitata noch'essa di mura con torri, merli e fossati, comervati con che in qualche lato ove di moderno no appai si sembra neserva il cal dei dei ri signori che consegiavan dai castalli le libera città od almeno a quelli dell'armigera e procellosa degli Scala. Di qua chibe nome, o lo diede l'illustre casta dei nostri Besilequa Lazies prima detti de foncie da altro lor castello in Bariera. Su facile poggio è Pacengo con una chiessa no vasta ma tutta eleganza; di la si poe vedere un poco al sud Peschiera colla sua cinta veneta e con attorno lo sciame de forti costrutti quest'ultimi tempi dall'hastris di negue'ultimi tempi dall'hastris.

Tutta la regione che stendesi all'est del Garda e Peschiera fin verso l'Adige, che questo diatretto tocca a Ponton (detta Gardesana dal Panvinio, nome che altri limita alla sola riviera), è forse quel Campus Sardis ricordato nella atoria di Autari. Sehhene aggregato irregolare di colline ghiajose, depoaito, come dicemmo, d'antiche allovioni, per amenità non male sta vicino alla regione percorsa. Calmasino, Sandra' e Cola' hanno signorili villeggiature. Non lunge da Cavalcasselle fu relegato in casa per alcuni mesi Scipione Maffei per l'opera sull'asura. Il nome di Castelauovo, parte in pianura e parte in collina, ricorda l'esistenza d'altro castello, di cui si vedono reliquie aul colle che gli sta a tergo, chiamato Rizzino in un docamento del 1185. La chiesa ottagona è opera dell'architetto Trezza. Vi sono ancora i segni dei moschetti austriaci, acaricati quando, nell'aprile del 1848 una colonna uscita di Verona, respinto un pugno di coraggiosi condetti da Manara, invase il costernato ed inerme paese, lo pose a sacco ed a fuoco. In quell'eccidio, di cui saranno a lungo patenti le conseguenze, il paese fa arso tutto, eccetto tre case; più di 40 infelici perdettere la vita, 18 dei quali freddamente assassinati sotto la chiesa. Gratitudine vuole che si ricordi quanto i Lombardi liheri soccorressero a tanta sciagura, ed anzitutto col fatto e con larghe promesse, che Die non permise ancora avverarsi, il re Cario Alberto.

XX.

Distretto II. Villafranca.

| AMMINISTRATIVO ED     | CENSUARIO                                     |                  |                                                         |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| COMUNI                | Diocesi<br>e num.<br>delle<br>parroc-<br>chie | Popola-<br>zione | Num. delle ditte in ca-<br>tasto Superficie in pertiche | Rendita .<br>in<br>lire austrioch |
| Villafranca           | 11 Verous &                                   | 7322             | 1328 55,510.93<br>202 24,012 93                         |                                   |
| Mozzecane<br>Nogarole | 3 . 4                                         | 2159<br>988      | 142 26,711.23                                           | 79 084 70                         |
| Povegliano            | 2 , 1                                         | 1773<br>2505     | 346 18.012.90                                           |                                   |
| Valeggio              | 2 . 2                                         |                  | 1248 60.150.28                                          |                                   |

È situto tra il confine meridionale dai precedenti ed il Mantovano. Al nond-ovett sono anoras colline di formazione allavionale, il centre è formato da parte di quella pianara che aspetta il henefizio dell'irrigizzione; ricco d'acque ne fortile nè il lembo meridionale. Tra le sue borgate Sousaccauvacca, ha chiesa antica a tre navate; con traccia della retutta discipliare, fo partia di diloine, che edgei ultimi Scaligeri fica fottore generale, poeta, letterato el autore d'un Tratatos sui rimis usogari. En qui presso la santosa sua decedata villa già Ottolia i Castolos morranda poi fatti del luglio del 1848; infansti nell'osito, gioriosi per predezza personali.

Chi di prospettive l'alletta non avrebbe che a salire l'alterre detta il Betvodere; incanta in gioron servoni il lambire collo sguardo la varia catana dei monti al nord di Verona, e spaziare per la soggetta pianura, tra cni vedei a tratti guizzare le argentes striscie dell'Adige e sorgere le infinite ville e via digradando nou arrestaria che alle masse azzurre degli Engunei ed al mezzogiorno alle nevose cime degli Apennii...; e reder spicacti gii oddizi ono solo della vicina Verona ma numerar le tarri e le capole di Mantova, e girando al tramonto delinerari tra loreste dei colli bonacesni Lontos e poi basso il pina loticinate del lago, e tra tutto questo casolari, boschi, prati, palazzi, castelli ed una pienezza di vita calma e acrena, che ti si trasfondo nell'animo per quanto mesto e scombujato.

Uno dei più celebri e contrastati passi del Mincio, è quello cui sorista Valeccio, (Valedium) il paese che attira anche di lontano lo rdo per la cinta e le torri del castello che vi edificarono gli Sca-



Ponte sul Mincio al Borghello. Castello di Valeggio.

ligeri. La chiesa parrocchiale è solenne disegno del Cristolio, con organo del Camprosi, e recene pregio di bella stata della Vergine del Fraccaroli. De fabbricati signorili nesuno sta inanazi al palazzo ed alla villa che fi di quel ramo del Molfei si quali appartenne Sopione, del con del lore eredi i Naroloni. Vi bebero stanza e quarier generile Carfo Alberto nel 1848 e Napoleone III nel lugio del 29 dopo la battagli di Solicinio i. Da nesta vetta soccepti di Mincio socrero basso firm solidi di-

† În quel palazzo Napoleone a me divisava Iuiio il seguito deila campagna che inioneva fore, a conne il re associorebbe Pecchiera, il principe Napoleone blocch-rebbe Mantora, una fotta sharcherbbe a Vecezia, menireggi, Napoleone, assalirebbe Vecuna; dulazioni di verdeggianti campagne e gli immani avanzi del popte di Borghetto.

In quest'opera Giangaleazzo Visconti (1393) sciupò centomila fiorini d'oro (4,300,000 lire italiane) all'intendimento di deviare l'acqua del Mincio, secondo dice il Corio, e ridurre Mantova agli estremi; il che acoadeva aenz'altro ae fosse stato possibile ottenere l'intento immediato dell'opera. Ció fa sospettare che il Visconti avesse un più assennato e vorrei dir più umano proposto, quello di giovarsi del ponte come di fortezza a respingere i nemici da questa parte e tener facile e aicuro passo in Lombardia. L'edificio attraversa tutta la valletta fra il Borghetto ed il castello di Valeggio per la lunghezza in linea retta di metri 550, 60 sopra una larghezza di 25, 50; la maggiore altezza n'è di 20, 42. Corre la sua strada fra due grosse cortine a merli, tramezzate da tre grosse torri coll'abbassamento a scarpa: una a ponente a capo del ponte, una nel mezzo, presso cui stanno aperti due archi (le bocche ricordate dal Corio) da aprirsi e chiudersi alla corrente del finme ; la terza più piccola dell'altra a mattina dove il ponte confina colle mnra del castel di Valeggio lambite da una seriola deviata dal Mincio: il resto fu riempiuto di terra. Ma dei due archi fra i quali stavano quattro casematte, ognuna da 50 seldati, sol uno sussiste, rovinato l'altro dai Francesi nel 1702 per impedire il passaggio all'armata del principe Eugenio di Savoja. Lungo le mura e nello spazio tra le due torri piu grandi sporgono esternamente quattordici torricelle, sette per parte, l'una rincontro all'altra, a livello delle mura atesse, e dieci altretali nello enazio dall'arco alla torre minore. Il cemento di straordineria solidità e durezza vi è fatto a cassa, gittatovi ogni specie di rottami e sassi con esso la viva calce della guisa che ricorda Palladio in parecchi edifici romani. E poiche i Romani neminammo, è opinione che questo sia fondato angli avanzi d'un loro ponte: nei terrapiani si trovarono medaglie consolari ed imperatorie, indizio di militare appostamento.

Abbandonando Valeggio dal lato di piccolo diroccato castello detta La Gheria, comincia una grande pianura di fondo arenoso e sterile che si chiama Probiano, ossia prato piano. Dicono che gli Scaligeri vi avessero tutto raso per fondarri una noroz città. Qui presso, sulla campagna che atendesi al Mantorano. Exelino rupos i Godi condotti dal 'marchese della della della contra della contra

che il prender di fronte quelle fortificazioni era un'impresa difficilissima (un os bien dur à ronger) ma sperava vesirne a capo; ad egui modo ei non partirebbe d'Italia che la cosa non fesse fiulta. Tre giorni dopo, conchiudera l'armistizio, poi la pase di Viblafranca.

C. C.

Azzo d'Este e da Rizzardo San Bonifazio. Qua e la poi si rinvengono gli avanzi della mnraglia forte di fosse e torri, che Mastino II fece condurre da Valeggio sin verso Nogarola; bizzarra impresa ed inntile, non meno del ponte visconteo di Borghetto.

VILLAFRANCA, terra popolosa mercantile, trasse forse il nome dalle franchigie che nei mezzi tempi vi godette il commercio di scambio tra le dne spesso estili città di Mantova e Verona. Il castello che ancora vi



torreggia, în ordinato pei Veronesi da Salingnerra podestă contro i Mantovani dopo la sconfitta loro data a Ponte-Molino. Questo castello andò più volte arso e rifatto. È però verisimile che la maggior torre sia quella eretta durante Ezzelino da Enrico d'Egna podesta; che il castello per mezzo d'nn fossato era congiunto all'altura di Sommacampagna. Qui dentro fecero gli ultimi sforzi i Gnelfi contro il capitano del popolo Mastino I della Scala; e l'espnguazione di esso decise forse lo stabilirsi di quella famiglia nella signoria di Verona. La pianta del paese è regolarissima, tracciata da vie ampie e diritte, bene apparenti ne sono i caseggiati tra i quali elegante la stazione della ferrovia. Nel rifarsi la parrocchia per consiglio dell'arciprete Uberti si copiarono le forme palladiane del Redentore di Venezia; lodevol è il riprodurre tal fiata qualche bell'opera de' valenti maestri, anzichè transigere con intemperanti novità; speriamo che alla dipiti della mole conveneroli siene per essere ancora lo statue ed i dipititi il generoso animo di questi terrazzati non solo menge dall'opere di ponga, sebbrea acore dalle filastropiche istituazioni del monte di pieta e dell'opitale. Nella casa Gandini, il 12 luglio 1859, accade l'abboccamento tai due imperatori Francesco Giesspe e Napoleone III, nel quale furono lermati i preliminari di quella aubita pace che fese meravigilare l'Europa o diede per noi Veneti una trista compagnia a Campofornio.

A SAN ZEVONE IN MOZZO (in modio) fu rinnovata (1926) la Lega Lombarda contre Federico II. Fu signoria dei Dal Verme poi dei Canossa. Alle Mezzecane bel palazzo alla nobile mantovana famiglia de' Cavriani fu eretto sul disegno del Cristofoli. Ma il Grezzano di qua poco lungi è una delle più rinomate ville veronesi, renduta più celebre per la magnificenza de' fondatori e per la loro prosapia, I vasti poderi, un tempo Dal Verme, acquistó Simon di Canossa; ad inchiesta del più volte encomiato Lodovico vescovo di Baveux , vi feco il Sanmicheli non vasto palazzo, del quale qualche parte rimane; esso poi dovette cedere il campo alla più estesa mole, aul disegno del Cristofoli, fondata dal marchese Carlo di Canossa colla spesa di 18000 ducati dal 1769 al 1776, reputata uno dei più grandi coperti d'Italia, e degne per grandiosità ne sono le adjacenze. Più sotto è Nogarole già celebre castello e, come direbbesi, punto strategico al tempo delle guerre municipali e signorili tra Veronesi e Mantovani. Poregliano ha casamenti signorili con vasti fabbricati colonici. La chiesa, disegno di Adriano Cristofoli, possede un dipinto di Felice Brusasorzi. Poco lungi sono le sorgenti del Tariaro, nome che invero mal si addice alla limpidezza delle sue 'acque: ma di questo fiume, de' suoi confluenti, della ricchezza che sparge e delle questioni idrauliche ed economiche onde fu ed è soggetto la inferior parte del suo corso facemmo altrove parola. Un miglio da Povegliano è il sito che vuolai desse occasione al capitolo famoso del Berni: Udite, Fraçastoro, un caso strano.

Distretto III Isola della Scala.

| AMMINISTRATIVO E    | EC.      | CLES                       | AST  | ICO              |                                           | CRNSUA                                    | nto olu                        |
|---------------------|----------|----------------------------|------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| COMUNI              | Frarioni | Dioc<br>e pr<br>de<br>pare | ite  | Popola-<br>zione | Num.<br>delle<br>dille<br>in ca-<br>tasto | Superficie<br>in<br>pertiche<br>ceusuarie | Rendita<br>In<br>Hre nustriach |
| Isola della Scala . | 2        | Vero                       | 12.3 | 4596             | 406                                       | 68,253,83                                 | 228.131.0                      |
| Bovologe            | 14       | ,                          | 2    | 3450             | 643                                       | 38,519.75                                 | 85,022.9                       |
| Erbè                | -        |                            | 4    | 1463             | 463                                       | 15,173,97                                 | 49.111.                        |
| Salizzole           | 12       |                            | 3    | 2470             | 795                                       | 44,457,39                                 | 77,295.6                       |
| Sorga               | 13       |                            | 3    | 2289             | 242                                       | 32,739.45                                 | 108.691.10                     |
| Trevenzuolo         | 12       |                            | 3    | 1656             | 242                                       | 27,839.16                                 | .95 329 20                     |
| Vigasio             | 1-       |                            | 41   | 1884             | 215                                       | 39,478,14                                 | 102,964.6                      |
| Isola Porcarizza .  | 1-       |                            | 4    | 2164             | 292                                       | 26.089.03                                 | 62,797.6                       |
| Oppeano             | 13       |                            | 3    | 2396             | 200                                       | 35,554.87                                 | 118,755.7                      |
| Palù                | -        |                            | 4    | 471              | 57                                        | 12,586.58                                 | 57,472 2                       |
| Ronco               | 13       | 1.                         | 4    | 3531             | 580                                       | 39,269,37                                 |                                |
| Nogara              | 1        |                            | 2    | 3483             | 502                                       | 37,233 28                                 | 120.101.3                      |

Sta lango il confine mantovano come il distretto precedente, toccando a mattina l'Adige dopochè ebbe unita gran parte del soppresso distretto di Zevio.

Vucaso vaole il Panvinio Vicus Acii si dicesse in antico, ma una gloria ben più sicura ha il paese essendo stato testimonio del recedere di Pederico Barbarossa davanti all'armata della lega Veronese. Al Fo lianno villa i Pindemonti, gente che diede in ogni età banoni ingegni; il palazzo ne è architettara d'Alessandro Pompri.

A TREVENZECIO in varié epoche si scopersero lapidi ed anticaglie. La parrocchiale possede bel dipinto del Ridolfi. Qni presso, Ezelino diede una rotta ai Gnelfi mantovani (1240), che vi perdettero il podestà con molta gente.

Mustraz. del L. V. Vot. IV.

A tritte le terre del distretto sovrasta per nobiltà ed ampiezza Isona DELLA SCALA, fra il Tartaro ed il Piganzo, Il Biancolini afferma che nel secolo XII unesta pieve denominavasi di Tenesi, e cita pua bolla di Eugenio III, nella quale conferma il vescovo di Verona Teobaldo in molte rendite e ginrisdizioni : ma non ci sembra bene s'apponga. poiche par più verisimile per quelle parole, s'intendesse Manerba sal Garda, sovrastante a quella che intiora val Tenese vulgarmente si appella. Nel secolo XIII la troviamo detta Insula Comitum, isola dei conti, i quali dovettero senz'altro esser i Sambonifazio, che vantandosi (e secondo noi a ragione) discendere dal famoso Milone conte di Verona, ed avendo poi esercitata quell'antorità, se ne arrogarono quasi per antonomasia il titolo, ed anco più tardi sbattnti e profughi, non cessarono di chiamarsi conti di Verona. L'aggiunto Della Scala probabilmente le venne dall'avervi avuto questa famiglia larghe possidenze, forse le stesse dei Sambonifazio già confiscato e devolute al pubblico sotto Ezzelino. Lasciando le antiche memorie (tra le quali la morte di Autari, che male si applica a questo lnogo dal Dionisi, e peggio a Ceneda da dne insigni archeologi, mentre è accaduta, al dire di Paolo Warnefrido, inter Veronam et Tridentum apud lacum Garda), il 9 agosto 1509 Francesco Gonzaga, nella guerra della lega, quivi fu sorpreso, battnto e fatto prigione da una banda di Veneziani; ed alla Torre d'Isola Gastone di Foix nel passaro da Bologna a Brescia, imbattatosi in Gian Paolo Baglioni generale di San Marco, nel bujo della notte vi fn sharagliato. Il paese ha bnoni fabbricati; alla sna piazza, che non disdirebbe a città, dà risalto la facciata della puova chiesa.

Bovotowe, paese commerciante, fa giá soggetto alla giaristiziono del vescorado che serborvi possidenza. Monsignor Giovanni Avogadro no rifece nobilmento il palazzo. Le chiesa va superba di essere stata retta dal celebre Nicolò degli Ormanetti, nostro cittadino, morto vescoro di Padova; un elogio epigrafico ne fa posto nella secritisi per cara del parroco Tracco, dettato da Ctementino Vanetti. In essa v'ha dipinit del Giolino, di Paolo Farinati, e di Domenico Brussayorzi degni di osservazione.

Salzazone ricorda il nome d'illustre famiglia veronese spenta, alla quale è però incerto se abbia appartennto quella Verde che su moglie di Alberto I della Scala.

Nocana, alla sinistra del Tartaro, bella e celebre borgata dore in parte rimano il forte castello, sotto il quale Ecrico IV trasse i Veronesi contro le genti della contessa Matilde, senza rinscire però ad espugnarlo. è ammirato per magnificenza l'incresso al cortile dei Marogou; il palazzo che ne tiene un dei lati conserva esteramente affreschi di Domonico. Brusasorzi. La chiesa principale fa ristaurata su disegno del Ginlair; da quella poi di San Silvestro, già annessa al condoio benedettino, ci venne al musco l'arca dei santi Sergio e Bisco, i quali, secondo pensa Maffei, non vi farono mai deposti, tatta storiata a bassorilieri pregevoli, per quel tempo, coll' iscrizione:

Sergius et Bachus requiescit in hac coque (coa) zanctos — Annis millenis contonis septuagenis — His domini cunctis novenis denique junctis. — Hanc abbas sacram fecit Bonifatius arcam.

Isona Poncanizza è paese di strana denominazione, ma di buona apparenza per vio e caseggiati. Quello dei signori Tedeschi è foggiato a castello inglese.

In Operano è memoria d'altra rotta data da Ecilino ai Mantovani nel 1233. Quivi hoschulti, viali, frammanti d'antichiti resero interessante il luogo detto Mortara, già villegiatura del conte Alessandro Carli, autore d'una storsa di Verona. Il Palio de il Vallese ci ricordano con moche cosa fossero questi terreni ora coperti di ingeni tenute, e pel produto del riso, base della riccheza agricola veronese. La ridguione primitiva n'è dovuta, come più volte toccammo, al heementio cittation milanese ii podesti Dell' Ossa, si tempi del popolo, e l'introduzione delle risaje al governatore Teodoro Triulzio nel secolo XVI; sono due tali, cui dovrebbesi maggior grattodine e ricordatto die e.

Rosco, grossa ed antica terra sull'Adige, ha la chiesa di Santa Maria fondata e dotata dal conte Milone, del quale fu qui segnato il testamento.

TONDA ZOSANA È COSÌ detta da ZOSO (giuso), a distinguere il paese di TOmba sotto Verona. La chiesa di Sant'Ambrogio a tre navi, internamente di rozza struttura ed esternamente ammattonata di pietre quadre, appare lavoro del escolo IX.

XXII.

Distretto IV. Sanguinetto.

| AMMINISTRATIVO ED    | EC       |                                               | CENSUARIO        |                                           |            |                                  |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| COMUNI               | Frazioni | Diocesi<br>e num,<br>delle<br>parroc-<br>chie | Popela-<br>zione | Num.<br>delle<br>dille<br>in ca-<br>lasto | Superficie | Rendita<br>in<br>lire austriache |
| Sangninetto , .      | -        | Verona 1                                      | 2288             | 527                                       | 13,037.00  | 45,213.77                        |
| Casaleone            | 1        | , 2                                           | 2559             | 853                                       | 47,646.76  | 81,572.01                        |
| Cerea                | 2        | . 3                                           | 5930             | 814                                       | 56,893.20  | 158,339.00                       |
| Concamariso          | -        | . 1                                           | 681              | 165                                       | 7,498.51   | 19,195.39                        |
| Correzzo             | 1        | . 2                                           | 2347             | 504                                       | 16,095.76  | 47,790.88                        |
| Gazo                 | 3        | . 4                                           | 2183             | 106                                       | 36,342.99  | 108,370.63                       |
| S. Pietro di Mornbio | 2        | . 3                                           | 2039             | 435                                       | 15,450.09  | 68,322.08                        |

Gioce tra il confine meridionale del precedente distretto ed il Tarto. Ferthissimo come i precedenti, s'avantaggera più e più quande scompaja la bratta piaga degli impaludamenti, che ne tengono l'angole al and-est e prolangamisi in que di l'egango sino all'Adige, noti sotto il nome di Valli Grandi veronesti. In esso si hanno Givo detto Gejo il nome di Valli Grandi veronesti. In esso si hanno Givo detto Gejo il nome di Valli Grandi veronesti. In esso si hanno Givo detto Gejo il nome di Valli Grandi veronesti. In esso si hanno Givo detto Gejo il nome di valli privilegi, vennto poi sotto la giuridatione di Santa Maria in Organo; il suo castello e ricordato in carta santeriore al 14198; in poscia fendo dei conti Giusti, che v'ebbero palazzi cospicai e tennte. Vi si sespererso frammeno di d'ormane antichità, massime arnesi militari; e

poiché durante la guerra Vitelliana, da queste parti campeggió Cecina, alle sue legioni potrebbero riferirsi.

Nella parrocchia di San Pietro in Valle è alla sinistra del Tione nua vetusia chiesetta, con frammenti d'iscrizioni che meriterebbero investigazione speciale. Pregio diverso ha quella di Ronganova da un lodatissimo dipinto di Girolamo dai Lihri

Sancusarro, natico fendo dei Dal Verme, che spogliatine dalla Republica per aver seguito le parti visconte, passo nei Marinengo e quindi nei Banda, ad nuo spanto ramo de' quali succedettero gli Aleardi, i Maiaspina ed altri; passaggi confasi, e per ventura al nostr' aupo non guari interessanti. In questo castello fa rinchiano l'oltimo Cartraresa mentre da Verona fuggiaco andava a Leguago. La bella e grandiosa chiesa è moderno disegnaco di Giovanni Camella.

Cena, non longi dal Mensigo, terra popolosa, tenevasi come citàt dalla republi-wa nostra, e retta di aspeciale podestà sino dall'anno 13008, con proprio statuto. Il castello era stato della contessa Matide de Canossa. Alberto d'Este che lo ebbe dopo, lo cedette prima di morire ai canonici di Verona. Ha motti e belli edifizi antichi e moderni e non va dimenicato che fa patria di Paride o Parisio da Cerea, il più co-pioso e di la primo dei nostri continti. Su quel di Cerea è la villa detta del Lago, cospicuo palazao in quadro, circuito da sequa e fiancheggiato da torri, che gli danno aspetto d'an castello, cui condoce un viviel uno un miglio di giganeschi pioppi. Il Marcola, france e bizarro pittore non ha da fare il nome della villa, venutole forse per lo stagnarvi di molte scone in antico.

#### XXIII

### Distretto V. Leguago

| VAMI218.           | TRATI    | CENSUARIO                         |                  |                  |                                  |                                            |                                 |
|--------------------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| COMUNI             | Frazioni | Dios<br>e tr<br>dei<br>pstr<br>eb | um<br>ile<br>roc | Popola-<br>zione | Num.<br>delle<br>ditte<br>in ca- | Superficie<br>in<br>per liche<br>censuaria | flendit<br>in<br>lire austriach |
| Legnago            | 17       | Verona                            | .5               | 10795            | 2227                             | 74,149.35                                  | 317,977.60                      |
| Angiari            | -        | 2                                 | 4                | 1868             | 397                              | 11,915.63                                  | 49 879.21                       |
| Bevilacqua         | 14       | 2                                 | 2                | 1243             | 111                              | 12,503,88                                  | 42,444.0                        |
| Bonavigo           | 14       |                                   | 2                | 2027             | 313                              | 16,228,57                                  | 64,304.81                       |
| Boschi S. Anna .   | 1.1      |                                   | 4                | 1315             | 170                              | 8,722.27                                   | 24 075.09                       |
| Castagnaro         | 1-       | >                                 | 1                | 2715             | 785                              | 24,122,13                                  | 45,781.90                       |
| Minerbe            | 5        | ,                                 | 2                | 2914             | 550                              | 28,084.83                                  | 112,818.50                      |
| Roverchiara        | 1        | 2                                 | 2                | 2783             | 623                              | 17,938.57                                  | 71,289,98                       |
| Terrazzo ,         | 2        | 2                                 | 3                | 2729             | 686                              | 18,847.24                                  | 77,652.91                       |
| Villa Bartolomea . | 12       | 2                                 | 3                | 3325             | 1188                             | 50.614.98                                  | 69,307.23                       |

Distretto il più meridionale di tutti, è attraversato dall'Adige, che diminnendo di rapidità, acquista in qualche tratto ampiezza imponente. Si hanno alla destra di esso:

ROVECCINIA, terra assai pingue. L'autichissima piere, di cui s'hanno documenti sino dal 1041, avera al sertizio 36 fra preti e minoristi, de' quali il parroco era maestro di canto e di grammatica. Nella chiesa maggiore sono dipinti di Paolo Farinati, del Creara, e di Francesco Mostemezzano.

Leursco, città importantissima tanto setto l'aspetto strategico quanto per namerosa popolazione, per l'indontria di commercio, e per buoni ing-gni. È formato reramente di due, tra cui scorre l'Adige. La sinistra chiamasi Pero Legango, ed è parrocchia distina, ma la medesimetra d'interessi e di condizioni, ed un bello e solido ponte di legno servono ad accommane gli abitatti ed il nome. I Veneziasi cominciarono a inmir la terra nel 1404, ripatendo le apese sopra il contado veronese, eccetta la Val Policella. Di quelle opere prima nombto rimane. Nel secolo snecessiro naore fortificazioni, vi eressero coll'opera del Sanmicholi e segnatamente di Michele, del quale era la porta dorica, che spostata dalla destra alla siniarta ella Malgie, in parte atterrata, ora guarda la atrada del Polesine, ed è detta Porta Perrara; compiutasi nel 1635 per cura di Domenico Bregadine provvediore sulle laborite, come somara un'iscrizione gli sottostante alla venerata insegna della Repubblica.



Porta Ferrara a Legnago.

Le opere fatte intorea a Legango darante il regno italico e la dominacione austriac completaso il prino sistema. Questa pizza forma uno degli angoli del parallelogrammo famoso, e quantunque inferiore alle irealtre, è importantissima ricevendo tutela a mezzogiorno dal Po, dal Tarrere dall'Adige e dalle interposte paladi. Di belle fabbriche abbonda Legango, tra lo quali il paiazzo del municipio e di I tempio maggiore comicatalo nel 1773. Fra gli uomini illastri onde si onore questa città è da ricordare il poeta latino Coste, i cui versi dal Flaminio venivano anteposti ai etallitini.

Vico (Vicos) antica borgata ha nna bnona pittura di Felice Brasasorzi, ma di maggior interesse è Santa Maria di Vangadizza, antica ed insigne badia fondata nel secolo X da Ugo marchese di Toscana, abitata poi dai monaci Camaldolesi. Berengario II, Adalberto, il marchese Ugo d'Edice, Alco son figlio e la contessa Matilde Ingrisono al leopo, giuriaderio e poderi, che sono registrati in un breve di Alessandro III del 1477, in cni ne conferma il possesso. Il VIII Bariolemen banno frutali tenate i conti di San Bonifazio. La parrocchiale possede dne pregiati dipissi 'Umo del Paina il giovane, l'altro di Paolo Califari (?)

CASTACAMO È SUll'antico canale che ports egnal nome cni si dichinsero l'acque dell'Adige riverandosi per esso nel Tartaro alla Cando. Dove principia venne cretto nel 1789 il ponte o sostegno per "moncherze il trapasso dell'acque ed appostavia los mienlegasto isrinos. Saptum, continendo minnendoque. finmini, siccandis agris. Paladibus ex S. C. CIJDOCCLXXXIX. Ma di questo e dell'opere successive destinate a mutare le condizioni economiche dei luoghi dicemno abbattanza di sopra.

Alla sinistra dell'Adige v'è Bevilacora, paese assai ricordato nelle atorie per militari fazioni e nobiltà di signoria. Il castello cominciò a fabbricarsi da Guglielmo Bevi'acqua, quello che in compagnia di Can Grande I della Scala e d'altri cittadini nostri fu nel 1311 in Milano alla coronazione di Enrico VII; e fu compito da Francesco e Morando suoi figliuoli. Quindi vi furono investiti del mero e misto imperio da Alberto e da Mastino II con diploma 46 dicembre 1336, confermato ad istanza di Can-Grande II da Carlo IV nel 1354, con diploma in Norimberga, Il castello andò soggetto a devastazioni durante la guerra della lega. R fatto secondo il genio dell'età più aplendido e men gnerriero da Gianfrancesco Bevilacqua, ritenne tuttavia le torri sugli angoli e qualche altro accessorio che rammenta l'origine prima ; in tutto il resto fu dentro e fnori ridotto a villa ornatissima. Nel 48 vi si afogarono col ferro e col fuoco gli Austriaci, in onta della Contessa che coll'opera e colle sostanze s'era dedita alla causa nazionale. Ora la illustre famiglia è estinta, nno degli ultimi suoi, il conte Guglielmo, combattendo per l'Italia mort presso di Piovezzano.

In Maxuur, che si vaole derivar da Minerra, paese forte, tra bueni fabbricati è a rimarcare il saminchiano dei Nichesola. Bouvico sub-l' Adige, Vicus Bonadicus è chiamato in documento del 1041, che ri-corda una vendita di campi a Teoperto arciprete di Roverchiara, nominandorisi come diaccono e vicedomino della Chiesa veroneso Cadaloo, clie fa poi veccoro di Parma ed astipapa.

XXIV.

### Distretto VI. Cologna

| ANMINIS                                                               | TILA | TIV   | 0 K     | EC        | CLESIAST                                         | 100                                          |                                           | CENSUA                                                                    | RIO                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| сэнс                                                                  | :NI  |       |         | Frazioni  | Diocesi<br>e num.<br>delle<br>parroc-<br>chie    | Popola-<br>Zione                             | Num.<br>d-lie<br>dille<br>in ca-<br>lasio | Superficie<br>in<br>perticite<br>censuarie                                | Rendita<br>In<br>Bre nustriache     |
| Cologna .<br>Albaredo<br>Cucca .<br>Pressana<br>Roveredo<br>Zimella . |      | : : : | : : : : | 3 2 4 1 3 | Ficenza &<br>Ferona 2<br>Ficenza 4<br>• 2<br>• 1 | 6568<br>3575<br>3302<br>2318<br>4275<br>2602 | 638<br>678<br>803<br>469                  | 43,382.31<br>25,912.45<br>20,841.07<br>17,551.44<br>8 896.88<br>16,430 33 | 77,362.18<br>90,383.25<br>52,246.25 |

Formò anticamente un territorio a parte, amministrativo e censuario posto fra l'Adige ed il Vicentino. Cologna (Colonia) che ne è il capolnogo. nobilissima terra, spinge le memorie aino ai tempi romani, avendosene menzione in Catullo, ed essendosi sterrati costà e nei dintorni in varie epoche, monete ed altri oggetti d'antichità. Sotto gli Scaligeri appartenne a Verona; nel 1496 diedesi liberamente ai Veneziani; nel gingno 1503, Andrea da Borgo, legato dell'imperatore Massimiliano vi elesse podestà Girolamo Bravo giudice collegiato, e castellano Benedetto Cagliari, poi la dono successivamente al principe di Pessin, a Mercario Epirota generale di cavalleria ed a Brnnoro Serego, il quale per ragioni di Beatrice della Scala, già moglie di Cortesia Serego, possedeva le ville della Cucca e della Cucchetta; avendovi egli alloggiato Massimiliano, ottenne facoltà d'erigeryi una fortezza e di intitolarla Veronella. Il 1517 rimise le cose come prima, e Cologna continnò a formare municipio a sè fino alla caduta della repubblica. Nelle sistemazioni territoriali che seguirono fu rinnita al Veronese, compensando in certa guisa le tante giurisdizioni perdnte all'intorno. Negli edifici si va svecchiando ogni di meglio. Ha varie chiese ed oratori non senza pittare di pregio, e segnalata è la chiesa maggiore eretta sul disegno del veneto Selva con solenne peristilio ed a tre navate tatto d'ordine corinito. Istituti d'istrazione e di beneficenza altamente onorano lo spirito illaminato e generoso dei cittadini.

Auxuneo viene inititaleto nei documenti latini del secolo IX Albermatumien inori; in ricorda quanto dicemmo sal corso del basso Adige vede il percib. Questa corte fa da Berengario I donata alla contessa Giesla; dopo la quato l'obbero successivamento Estensi o Crescenzi; con Cologna passo si nostri per cessione dei Vicentini come raccoglicsi dallo statato. E popoloso ed animato. Nella parrocchiate è un buon dipinto del Montemezzano. Gil sitri luoghi del Colognese tutiorich non abbian oggetti di spociale trimarco presentano però i crastteri della prosperità agricola e della consegnente agiatezza del passe.

XXV.

### Distretto VII, San Bonifezio.

| AMMINISTRATIVO ED     | EC       |                                               | CENSUA           | n10                                       |                                           |                                  |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| COMUNE                | Frazioni | Diocesi<br>e num.<br>delle<br>parroc-<br>chie | Popola-<br>zione | Num.<br>delle<br>ditte<br>in ca-<br>taste | Superficie<br>in<br>perticha<br>censuarie | Rendita<br>in<br>lire austrische |
| San Bonifazio         | 3        | Vicenza3                                      | 4641             | 922                                       | 32,277.32                                 | 140,078.54                       |
| Arcole                | 1        |                                               | 2120             | 997                                       | 20,040.24                                 | 58,302.54                        |
| Gambellara            | 14       |                                               | 1622             | 616                                       | 7,331.66                                  | 32,465.90                        |
| Montecchia            | 1        |                                               | 2034             | 1115                                      | 18,529.07                                 | 76,827.63                        |
| Monteforte            | 1        | Verona                                        | 3978             | 1639                                      | 19.545.06                                 | 95,182.71                        |
| Roncà                 | 1        | Vicenza                                       | 1976             | 800                                       | 14,475.91                                 | 41.554.87                        |
| Soave                 | 1        | Verona                                        | 3719             | 1371                                      | 21,691 28                                 | 93.682.67                        |
| Bel-fior di Porcile . | 1        | ,                                             | 1260             | 192                                       | 24.128.71                                 | 52,385,05                        |
| Caldiero              | 1        |                                               | 1926             | 286                                       | 9.892.13                                  | 55.388.00                        |
| Cazzano               | 1        | ,                                             | 1319             | 778                                       | 11,772,54                                 | 30,687.25                        |
| Colognola             | 1        |                                               | 1311             | 930                                       | 19,683,18                                 | 102,833,91                       |

Tra'looghi meritevali di mensione abbiamo Ascous nominato in carte natiche, e celebre per la battaglia tra queste patidia le foci dell'Alpone viata nel 1706 dal general Buonaparte contro gli Austriaci. La Villa del Mometa presso Porcile, sasto dell'italio lodato dal Vasarri, è ora più interessante, chè intorno biondeggian rissije dove fu lungamente aquallido stagno.

CALDIERO (Ca'darium) è così chiamato per le acque termali onde fino da tempo remoto vi ebbero terme rinomate!. Queste, dopo aver apbilo

1. Perisado dell'agro verores al tempo ressano, dirior l'opicione di utili gli releveno più e siores soutir, albismo sersa nobre di debbio samanos l'esistema della principa della propria della pr

Commiciando dalla ristaurazione delle terme veronesi fino al lempi nosiri molli medici rivolsero le loro considerazioni sopra quella di Caldiero e tra questi:

GIANNANTONIO PARTEO, De thermis Calderianis quæ in Veronensi agra sunt, confubutationes. Viceliæ, 1488.

PINIEMONTI, De fontibus Calderianis et de Virtuts baineorum. Nicolò Massa. De bainei Calderianis.

VENTURA MINARDI, Del bagni di Caldiero. Venezia, 1689.

FALOPPIO, De baineo Caideriano ex. cap. XXIV. BONAFEDE VITALL. Li baeni di Caidiero.

Volta, Analisi delle acque di Caldiero.

Bongiovanni e Bangieni, Hilustrazione delle terme di Caldiero.

Dalle analisi sitiotie da questi ultimi risulta che la temperatura dell'acqua di Caldiero è aggi atagione di + 23º Réamuriani. Il peso specifico supera di cinque militalni quello dell'acqua distilitata, il sepore rià escettio serza sessibile odora, sebebone sel verso e salle giornate nublicos sieggi sulla supericici dell'acqua una fumeria che riaveglia odore d'ova fraccio. L'insultati di 100 libbra metriche falluse dai predodit la relivato;

Gasidrogano solforato in fieve quantità. Gasazolo in quantità calcolabile.

| Gasacido earbon              | ico ia qu | aglich | 360 | sibile | ai | reagen | ti |  |       |     |  |
|------------------------------|-----------|--------|-----|--------|----|--------|----|--|-------|-----|--|
| Carbonato di cai             | ice .     |        |     |        |    |        |    |  | Grani | 87  |  |
| <ul> <li>di mag</li> </ul>   | nesia     |        |     |        |    |        |    |  |       | 17  |  |
| <ul> <li>di allu</li> </ul>  | mins      |        |     |        |    |        |    |  |       | 100 |  |
| Solfato di soda              |           |        |     |        |    |        |    |  |       | 32  |  |
| <ul> <li>dì calce</li> </ul> |           | ٠.     |     |        | ·  |        |    |  |       | 30  |  |
| <ul> <li>di allum</li> </ul> | ina .     |        |     |        |    |        |    |  |       | 34  |  |
| Murialo di soda              | marzigle  |        |     |        |    |        |    |  |       | 45  |  |
| <ul> <li>di cate</li> </ul>  |           |        |     |        | ·  |        |    |  |       | 15  |  |
| <ul> <li>di mag</li> </ul>   | rnesia    |        |     |        |    |        |    |  |       | 9   |  |
| Ferro siliceo                |           |        |     |        |    |        |    |  |       | 8   |  |
| Ossido di ferro              |           |        |     |        |    |        |    |  |       | 6   |  |
|                              |           |        |     |        |    |        |    |  |       |     |  |

Totale grant 380

arollo rovinsoo sotto Exelino (1240), riebbersi per cura del dominio veneto, che provvedimenti prese per mantener parçate le fonti, ed in assetto delfinio; contuttociò terminarono coll'esseve neglette, ed ora appena comissiano a risollerarsi, lo che sarà di multiformi vattaggi, attesa l'efficacia di queste acque, che, come avverte il prefessor Cattollo, in alconi cariessono preferibili a quelle d'Abano itesse. Rel 1814 Caldiero ed i luoghi ejrocatanti farono per mesi testro di geerra.

COLOGNOLA, sopra ridente altura, era già in antico frequentata, come lo attestano numerone iscrizioni ricordate dagli scrittori uostri, tratte di qua. Flamini e Boufadio la celebrarono poeticamente; i Nichesola, i Portalupi ed i Cavalli la adoraarono di ville.

Soxve, fortezra scaligera valida per que' tempi, ue serba tuttora l'aspetto, essendo ricinta di mara meriate, e torreggiandole sopra il castello. È popolata e commerciante. Nella chiesa parrocchiale sono pitture di Paolo Farinati, di Felice Brusssorzi o del cavalier Coppa.

La chiese di Villanova, contretta con materiali per lavoro e per istili disformi presenta qualche interesse archeologico. Il campanile è in gran parte avazzo d'autica torre dei conti di Sambonifizio, ma sessimo visitando il vicino paese che ne ricorda il nome creda trovare vestigia della potezza di one e capi parte celebri nella stori del nostro, Comune.

Il sito detto Torre di confine, sul limite appunto della provincia, ci ricorda la torre Berengariana che v'esisteva, di cui abbiamo recata la rimastavi iscrizione.

Montroute sa contea del veccore con mro e misto imperio; vi conserra beni ed un palazzo erettovi da Ermolao Barbaro. La chiesa parrocchiale è disegno del cavalier Bartolomeo Giuliari. Tra i produtti di questi celli di Saure e di Montesorte il vino santo per sorza e dolcezza è ricercato con presenza.

Monrecuso fin già sede della famiglia infinatamente celchre nelle veconesi discordie. Trovasi pur in questo distretto la Valle di Roncia, ampio teatro di fenomeni geologici, ma intorno ad essa ed ai monti basaltici di Vestena ed allo petrefazioni del Belca che appartengono al successivo, abbiam detto esponendo le conditioni unaturali del territorio.

XXVI.

Distretto VIII. Tregnago.

| AMMINISTRATIVO ED  | EO       |                                               | CENSUARIO        |                                           |                                           |                               |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| COMUNI             | Frazioni | Diocesi<br>e num.<br>delle<br>parroc-<br>chie | Popola-<br>zione | Num.<br>delle<br>ditte<br>in ca-<br>lasto | Superficie<br>in<br>pertiche<br>censuarie | R end<br>in<br>lire austriach |
| Tregnago           | 2        | Verona 2                                      | 2478             | 1241                                      | 30.446.17                                 | 38,909.12                     |
| Badia Calavena .   | 3        | . 1                                           | 1954             | 835                                       | 25,252,87                                 |                               |
| kovere di Velo .   | 4        | . 2                                           | 1786             | 758                                       | 34,119,41                                 | 24,130.70                     |
| Saline             | 1        | . 2                                           | 818              | 372                                       | 14,994.28                                 | 11,826.73                     |
| Selva di Progno .  | 13       | . 4                                           | 2422             | 813                                       | 29,972.41                                 | 21,148 8                      |
| Vestena nuova .    | 3        | . 4                                           | 529              | 1312                                      | 21,773.13                                 | 15,721.93                     |
| Velo               | 3        | . 1                                           | 1022             | 413                                       | 18,127,61                                 | 23,908.7                      |
| Illaai             | 3        | . 4                                           | 2458             | 1298                                      | 23,184.08                                 | 68,782.23                     |
| Mezzane di sotto . | 3        | . 3                                           | 1203             | 554                                       | 18,876,08                                 | 32,332,2                      |

Dei pseis più vaghi e signorili è Luxas già capfiongo di distretto. Antico lo vogitiono alennie di ance senza ammetterne totti gli addotti argementi null'osta a concederio. In nu placito dell'XI secolo lo troviamo nominato; nel 1270 da Uberto della Tavola cittadino veronese pausò sotto la giarridizione del nostre Commen. Il castello colle annesse giarridizioni fi dato nel 1371 dai Veneziani al conte Girolamo Pompei, serca gialatori nel fatto d'arme nal Isola della Scala: coll far prigioniere Processe Consaga capitano generale della lega; ora gli avanzi ne torreggiamo sulla collias inclinista nel parco veremmente grandico annesso ad non dei palazzi di quella famiglia che sloggiò in opere edilizie: poiche, oltre il detto, aun altro a guisa di rocca nei interpressa all disegno del Cristolio, din ni terzo, con peristilio di ciassico purezza nel 1737, a'architettò de cresse quel conte Alessandro, che già lodammo come soutegno propognatore del bono guato fra la licenza articia del secolo passato.

Dal paese prende nome il torrente Progno, che è il più vasto e quando è gonfio il più pauroso della provincia.

Più alto nella stessa vallo è Tancasco, ora capologo del distretto. Nella chiesa maggiore si hanno frammeti d'autichità sucre o profisse; ma non vi si cerchi più anlla facciata la testa di vitello che la tradizione popolare dicera idolo del longo. Lo si crederbeb è qual sasso venne da poco amosso o guasto per caldo religioso. Basto, Calavara, ci ricorda un monastero del secolo XI e dal nome dei asperiori Ottono Cimbrio e Rodolfo Teuzio, si congliettura fossero tedeschi. Ebbe anche un castello tra le cui rovine fin riavennata la lupide segenoste riferita dal Vesta frierita dal vesta.

AN. DNI MXL. - SVPTV WALTEII EPI - BOC CASTELLY - EREXIT A SOLO.

Se fu Valterio il fondatore del castello l'epoca arrecata strebbe colla conologia dei nostri rescori. È tradicione che và bibbi dimerato l'esule pontefice Lucio III. Lasciati a destra Verras veove e Bocca, ai hanno nalla media della valle Sexv. en Pacca e la Garza, tutti inoghi altrere memorati: e in questi ed in altri del dinterno, come Velo, Azzarme, Compo Fontana, San Bartolomeo Tedesco, abita quella geoic che già indicammo ci nome, per adole vilgarmente, di Cimbri, o fornarono già da gran tempo i così detti Quastrordici Comsuni veronessi, attigni ai sente Commenti viccnicio. Questi alpignati, in una al linguaggio, al quale per le accrescitate comunicazioni oramai associano l'Italiano, conservano lor costamanas singolari, come il pianto sulla bara dei trapassati, la dazza incone al tiglio nelle feste primarie, che terminatti i anti riti, ai fa cominciare dal parreco e qualche altro.

Sulle falde occidentali è Mizzasa un sorro, ove è voce fosse relegato per intrano resulo Poole Farinati. Si ocome si voglia, perchè il raccosto pom merita gran credenza, quel valent' nomo lasciovri moltissimi lavori, e la chiesa parrocchiale, meso la nicotha dell'altar maggiore dell' Amigaza; d'olipines de copo a fonde. Fix accomparti arbitationi cillagò le garadi figure degli apostoli e dei profeti ed una ripestata serio di quadretti, parte a chieractera, parte colorati. Ad outa dell'indiscretzasa dell'inoctaria che in qualche parte danneggiarono questo monumento pittorico esso ci si conserva notabilmente. Tra le ville del sito è aminiando il palazzo dei Della Torre, di stile palladiano, con doppia loggia, nella parte superiore dipinto dal Farinati, del quale pur sono altri apartimenti a frecco nelle avrie stanno tra ci per la sua bizzarria a la framarcare l'assedie di Betulia con bnoni pezzi d'artiglieria; anacconsimo ripetato nello stessa soggette dipinto in una stanza maneicipale a Sas Gostatiano in Vercon.

Riassunto statistico dei distretti di Verona.

| DISTARTE                   | Numero<br>dei<br>Comuni | Popolazione | Estimo<br>(n<br>lire austriache | Parroc-<br>chie<br>sulia<br>provin-<br>cia. | Pretura                  |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Verona con Con-            |                         |             |                                 | $\Box$                                      | Trib, di I, istanza      |
| gregaz, munic.             | 25                      | 98,465      | 2.613,770.09                    | 65                                          | Pretura                  |
| Villafranca .              | 6                       | 19,797      | 656,950.81                      | 15                                          | Pretura                  |
| Isola Della Scala          | 12                      | 29,853      | 1,291,790.02                    | 21                                          | Pretura                  |
| Sanguinetto .              | 7                       | 18,827      | 521,803.79                      | 16                                          |                          |
| Legnago<br>Cologua conCon- | 10                      | 31,714      | 874,534.35                      | 22                                          | Pretura                  |
| greg. manicip.             | 6                       | 19,640      | 660,130.43                      | 16                                          | Pretura                  |
| San Bonifazio              | 11                      | 27,906      | 780,139 07                      | 18                                          | Pret. di Ver<br>di Soave |
| Tregnago                   | 9                       | 16,670      | 255,788.08                      | 20                                          | Pretura                  |
| San Pietro Incar.          | 40                      | 21,929      | 565,647.01                      | 24                                          | Pretura                  |
| Caprino                    | 10                      | 11,904      | 322,037.84                      | 16                                          | Pretura                  |
| Bardolino .                | 7                       | 13,828      | 367,184.46                      | 18                                          | Pretura                  |
| - 11                       | 113                     | 310,733     | 8,948,772.95                    | 257                                         | 10                       |

La superficie è pertiche censuarie 2,776,588.98.

FINE. Il dicembre 1860.

# VICENZA

## E IL SUO TERRITORIO

PER

JACOPO CABIANCA E FEDELE LAMPERTICO-

Mustra: del I. V. Vol. IV.

B°-14 \_ 18y<sup>3</sup>

I mostle benigh

### AL CONTE

# GIOVANNI DA SCHIO

MAESTRO DELLE PATRIE STORIE

S' INTITOLA

QUESTA ILLUSTRAZIONE

DEL VICENTINO



Medoaci. - Etruschi. - Galli. - Romani.

I.

eal var lor lor me

esti gli scrittori che, treceuto auni fa, si sobbarcavano al còmpilo di un'istoria! Qualunque idea passasse loro pel capo era la buona, ed anai l'eccellente queste più rapea di nuovo e di bizzarro. In quelle vecchia memorie che parlando do fatti uostri, Vicenza a pocho certo la cede per nobità d'origine, giacche, s'ella non tocca dritto dritto al primo padre Adamo, almeno si può asserire che i suo progenitori fossero tra

gli usciti dall'arca. Noè diffatti generò Cam, Cam generò (cou buona pace cel Sole) Feionte, da Feionte nacque Eridano, da Eridano Vinto, il anale, capitato da queste parti e veduto il lnogo opportuno, vi fabbricò una città, chiamandola Vicaue dal nome suo e dal buon augurio di un cane che in quel lnogo gli venne veduto. A chi uon garbasse questa origine minotaurica, è libera la scelta fra molte altre opinioni, o voglia crederla con Giustino, fondata dai Galli Senoni, o con Gabriel Veneziano la sostenga fabbricata dai Trojani; o con Giulio Cesare de Solis, fattura, nientemeno che di Ercole Libio. Vicenza, nei secoli XIV e XV, corse il pericolo di perdere il suo nome e di venire ribattezzata per Cimbria : anzi molti de' suoi, tra i quali il Feretro ed il Loschi, volevano ad ogni patto essere discesi da' Cimbri, e per Cimbri pretendevano esser riputati; buon per loro che vivevano oltre tre secoli fa; a' giorni nostri avrebbero facilmente cacciato dal capo una simile fantasia. In oggi si può far poco di tante belle invenzioni, gracchè noi domandiamo all'istoria qualche cosa di più di una immaginosa tradizione o di una arrischiata teoria, e come, a confessarlo alla bella prima sull'origine della città nostra bene scarsi sono i documenti, e con que' pochi che si hauno è pur giuocoforza rimanere sempre entro il regno delle congetture, noi, senz' aggiungerne a tante altre una nuova, crediamo miglior partito di appigliarci all'opinione di chi per l'erudizione e per l'autorità n'è maestro caro e venerato. Onde dai vari scritti dell'illustre nostro concittadino il conte Giovanni da Schio, brevemente raccoglieremo ciò ch' egli ne pensa iu proposito: giacchè dovendo pur andare inuauzi per uu cammino così intralciato o selvaggio, n'è veramente di conforto l'avere a postra guida e sostegno un uomo che a tanti titoli si ama ed onora.

Gli antichi Vicentini facevano fuor di dubbio parte di que'popoli, che troviamo ricordati sotto il nome di Medoaci; giacchè a nessuno meglio couvien questo uome che a quella geute, nel cui territorio scorrevano e scorrono tuttavia i due fiumi così denominati. Padova era euganea, ma portava il nome dal Po. I Veneti soppiantarono gli Euganei fino al margine di quell'angolo che includeva Padova, ed era fra i colli nostri ed i monti loro. Noi eramo dunque dall'origine Medoaci; e couquistati dagli Etruschi ci accomodammo dapprima a quell'antica civiltà; invasi molto dopo dai Galli, con la schiatta di costoro ci siamo immedesimati. Appartengono ai tempi etruschi gli ipogei di Costozza som glianti a que' del Lazio e del Piceno, e sui quali ammiransi anche oggidi delle iscrizioni, che non sanno punto di euganeo. Alcune sono scolpite sovra undi scogli di pietra calcare uel monte di San Cassano, e quella roccia qua e là s' apre spesso in caverne, e mostra fuor di dubbio un sepolereto etrusco in que' fori regolari che per entro vi sono scavati, parte a guisa di casse di mommie, e sembrano più antichi, parte di forma quadrata e più moderni. Fra i molti avvi un avello quadrilungo, cui non manca che il coperchio, del quale si vede l'incontro sul labbro del vano; ed è dolore che l'ignoranza di alcuni eremiti, che

vi si appollajarono intorno al secolo X. abbiano un po guasto il bell'ordine di quel cimitero.

Fra tutte le memorie euganee è stapendamente rara la lapide che nel 1855 în discoperta, un miglio circa sopra Vicenza, in cima d'nn poggio sovrastante al tempio della Beata Vergine del Monte Bérico, nel giardino del marchese Guiccioli, detto Ambellicopoli dal nome dell' antico suo possessore.

Come si pno vedere dalla qui unita incisione, questa lapide presenta una linea di settantacinque segni, ond'è la più lunga di tutte le iscrizioni euganee, mentre fuor di dubbio a quella lingua la nostra appartiene, giacche i caratteri sono gli stessi delle antichissime pietre trovate a Padova e ad Este, ove di certo dominarono gli Enganei. I solchi e le antiche traccie che si volgevano di qua e di là sn quello spazio di snolo da cui fu dissotterrata quella pietra, mostravano che ivi fosse il centro di un trivio, e pare che quella iscrizione accenni alla consacrazione al dio Tona di un trivio, cioè del confine di tre Comuni. Anzi il Da Schio, per ragioni che in nn suo scritto viene esponendo, crede poter determinare gli otto concetti ch' ivi si veggono scolpiti nel modo che qui riportiamo a pascolo degli amatori di studi tanto

nuovi e tanto intralciati.



TETRIVO. S.

O, e poi S.
X. S.
K.KA. S. cosservisi come qui abbonIAIIIIO. S. dano le note numerali.
TONA. S.
XOAKRAE. S.
XERMONIA. S.

Della lingua parlata de quegli antichi abitatori rimangono indizi in moltissimi nomi de'nostri finmi e paesi, e la città loro sorgeva propriamente in quella parte che resta in mezzo a' due finmi Bacchiglione e Retrone, al di qua di quest'ultimo, dalle cui acque, come costumavano que popoli, separavala un bosco. Ma dopo che, tra il primo ed il terzo secolo di Roma, cominciarono i Barbari l'usanza, che pare non abbiano più dimenticato, di calar giù dalla cerchia dell' Alpi a devastare e a far loro la povera Italia, i Galli occuparono questi paesi fino alle sponde del mare, oltre le quali non penetrarono pel valore e per la resistenza dei Veneti. Que'conquistatori, lasciando ai vecchi abitatori etruschi la città loro, ne alzarono una nuova e tutta vicina all'opposta sponda del Betrone, città comoda a tener in soggezione i vinti e a fronteggiare la vicina Padova, ultimo confine de' Veneti. Onde, gnando leggesi in Ginstino che i Galli fabbricarono Vicenza, non si deve intendere di tutta la città, ma di quella parte soltante che oltre il Retrone essi egginnsero all'antica, cui diedero il nome di Bergs, onde Berici poi forono detti i nostri colli, e col nome di Berga spesso ricordata dagli scrittori la città

Di questi movi abitatori nè qui, nè altrove furono mai trovate vestigiu scrute; indizio che casi si accomodavano, come alla roba, così egualmente alla ingoa de'popoli conquistati. Abbiamo però molti nomi, da loro
imposti ad acque ed a longhi nostri, e ne hanno in acrobo gli eruditi
vna lunga fila, con irimandismo il lestore desideroso di soniglianti lecornte. Perchè poi qualche severo non ci gridi contro per avere noi assertic che que Galli, dirle re irchezza ed i pasei mottevano a roba nola lingua della gente saccheggiata, a prota renhiamo qui sotto an esempio
della scrittura numerale che i discendenti loro conservano anche oggi
en i nottri Sette Comuni, la quale al primo aspetto soniglia del tutto
ad un'incrizione etrusca, apponto perchè composta di quelle lettere che
gii Etruschi costimavano.

Se i nnovi conquistatori durassero nel pacifico possesso di Vicenza, se ne fossero cacciati, o se vinti e vincitori si confondessero in un sol popolo, la steria uol dice, e siamo anche al bujo quando gli uui e gii altri divennero soggetti di Roma. Certo intorno al 600 i Romani imperavano tra noi; prova la celebre pietra, con la quale, nel 614 di Roma, il proconsolo Sereno stabili il confine del territorio Estense verso Vicenza.

Sino ai tempi di Adriano, Vicenza non era fra le città romane gracos. Plinio la nomina nicine con Atesta, Acelo, Padora, Opitergio, Bellano, che colloca tutta nel paese del Veneti, di qua del mare; Tacito, riferendari pintottosa alla sarra importanza militare che allo atto del Comune, disse Vicenza municipio di forze uon grande; Strabone la ri-cordo come piccola fortezza e terra palulosa. Par certo che anche in quel tempo darrase la divisione tra Vicenza. e Berga, eche in quest'ultima si stabilissero i Romani, cacciatine i Galli, sila quale credenza indica un palazzo imperiale. Srebra che anche questa città con le altre cispadane venisse aggregata alla cittadinaza romana uell'amor 798, per que de ono di Giulio Cesare ditatore; il quale, con questo titolo e col riviege che d'erano consegenza, volle rimeriatra di aver partegori per lui nella guerra contro di Pompeo. I Vicentini farono sacritta alla tribi Menenia, lo che da molle iscrizioni è comproversto.

Era Vicenza, in allora come oggidì, capoluogo e, presso a poco comprendeva un egual territorio. Dne lettere, una di Decimo Bruto, l'altra di Plinio il giovane, fanno fede che a Roma quel mnnicipio era tenuto în qualche conto, e avea fautori nel senato i più cospicni padri della-Repubblica. Decimo Brnto scrive a Cicerone d'esser egli e Marco Brnto in particolare osseguio de' Vicentini, e raccomandagli che non abbiano a soffrire nel senato per causa vernarum, gente torbida e poltrona, mentre i Vicentini avean per sè causa bonissima e somma riverenza alla Repubblica. Plinio, nella seconda e nella quattordicesima lettera del V-libro. così racconta l'origine della lite che travagliava i Vicentini. « Solerte nom pretorio chiese dal senato di porre mercato su' campi suoi: i legati de'Vicentini ne levarono rumore; fu loro avvocato Tuscilio Nominato: nella prima udienza si die proroga: ma nel giorno assegnato il loro avvocato non si fece vedere: onde essi si dissere ingannati. Scappò tal parola o l'aveano proprio in cuore? Interrogati dal pretore Nepote chi avessero istruito della lor lite, risposero non altri che Tuscilio. Domandati poi se gli avesse difesi di bando, risposero d'averlo auzi ben pagato con 600 sesterzi e poi per giunta datogli 1000 denari. Il pretore vuole che comparisca Nominato. Onde la cosa mandasi in lungo, chè certe cose sol che si tocchino e si sveglino, non si quietano più.... E nell'altra lettera

×7

segnitando a narrargli come ando la cosa. « Nominato si senso (egli serive) e i Vicentini non gli diedero addosso, anzi lo portarono. Disse in fondo che non la fede ma la costanza eragli venuta meno: era anzi. venuto per trattare la cansa, e che in senato lo avean vednto, ma spaventato dagli amici, e messo in guardia che non contrastasse si ostinatamente al desiderio di un senatore, che non badava solo al mercato, ma ci mettea dell'onore, della fama, della dignità; altrimenti andrebbe di male in peggio. Aggiunse preghiere e lagrime: accortissimo che era e pratico nel dire, si mise a pregare più che a discolparsi, Afranio Destro, designato console, disse che meglio certamente Nominato dovea non abbandonare la lite che s'avea assenta, ma non essendovi frode si assolvesse, perchè restituisse quel che i Vicentini aveangli dato. Gli altri tutti aderirono. eccetto Flavio Apro, che disse doverglisi togliere l'avvocatura per 5 anni, e sebbene ninno gli andasse dietro, egli stette saldo tanto che costrinse Destro a ginrare che quel ch'egli avea detto era per bene della Repubblica. Intanto un tribuno lamento altamente, che si vendesse l'avvocatura, che si vendessero gli accordi coll'avversario, che nelle liti si patteggiasse, e che in vece d'onore si cercaese far denaro a spese de' cittadini : non osservarsi i senati consulti, non le leggi; provvedesse il principe. Donde il principe ebbe occasione di rimediare a tanti mali, e Plinio lodasi d'essersi condotto anche prima d'allora di suo genio, come gli altri dovrebbero in avvenire in forza della legge ». Troviamo qualche Vicentino aver occupato in Roma onorevoli posti, un Turranio prefetto dell'annona ai tempi di Tiberio; Quinto Remmio grammatico; Salonio senatore regnando Claudio; Cecina generale e console sotto Vitellio.

In ogni parte del Viccotino rimaggono ventigi che il passo fosse ordimato i una civilla florente el avanasta. La religiono pagana v'ebbe splendidezza di culto, ed oltre che i nomi di moltisimi passi accenano na cora a quelle divinità, qua e il si discopersero resti di templi. Civila accenna ad un templo di Venere un'art torvata a Sua Felice e Fortantano e accrata a quella des da una Carria Caja liberta, profumatrico di espelli. Satiria votta are l'iscrizione in Castagaero alla Fortuna, Pomponio Cerredino ne consecrava aviltra alla misie della sequi si Schio, gil Dei Mani erano adorati in Sovizzo, passello della Val di Trissino, Diana in molti lugghi della boccosa provincia, e tempji vi dovera per Giova, poichè antiche pietre pariano de' suoi sacerdoti: ed a giudicare di apella incinoso ce ha di disotterata in Abano, c che accenna di a quella incinoso ce ha di disotterata in Abano, c che accenna di uvicentino sacerdote d'Iside, si potrebbe credere che anche questa dea misteriosa avesse tra noi uno de' soni erai delluto. Il fettile territorio era traversato da comode strade e ne fano fede di distinzione delle miglia che trovismo intorona lla città Quarro, Quinto, Sesto, Settimo, ed una colonna col numero otto. Nella città correvano due vie principali: la Galifica (detta dal Maffei Emilia) e la Postumia, che fenenda capo sull'iola, si dividenano di morev. [Dana mettendo a Padova e Altino, l'altra a Concordia, Oderzo, Aquileja. In Vicenza si ammiravo par oggidi la reliquie di tre ponti costratti dia Romania sopra i dan fiumi che la traversano, e a dissetaro d'acque leggiere la città e a fornirla di terme suluiri serve un acquedotto che per cieque miglia, da Caldogard. Trasportava la caque, e del quale si possono vedere le basi ed i più Espenta di menticato dai nepoti, o poveri troppo per imitarli, o troppo trasserurani la pubblica salales.

Le nostre lapidi ci persuadono che la città fosse retta, non gia, come acrine il Mafio, da dunaviri, henot da quattrumiri, i quali dal nostro Da Schio 2020 divisi in quattrum:ri per giudicare, in quattrumiri edilizi, ed in quattrumiri scara classificazione ; averansi nell'ordine ammistrativo i decurioni, i retri asguvati, ed altri setri che presedevano alle grascie; finalmente i centonari (costa delle lano), nuica memoria dell'industria nostra che i rimano

Il secolo d'oro della dominazione roman fa per noi il regno di Adrino. A quel principe si dere l'erezione del testre Berga, e la gratitudine dei Vicentini verno di lui e della ana famigila è ricordata dalle tre statte, disosterrate negli casvi di quel testro, che il nostro manicipio, pochi anni or sono ordinava si facessero a pubbliche spese, onde il bravo camicitadino l'architte Giovanni iligiloranza aveste prova e materiale giari per condurre a compiuncato quel sono lavora, col quale pubblicherà ricordatinio l'architte Giovanni iligiloranza aveste prova e materiale ricordatinio tatto il manofilore dellisio.

Nè altre prove ci maccavano della gratitudine professata dai Vicentini alla famiglia di Adriano. Ervi i San Pelice e Fortnata cui sicrizione in onore della madre di lai Domaiza Paolina, e dne se ne conservano ancora dedicate Muldiai, cospata a quell'imperatore e nepose di marciana sorolla di Trajano. Dalla prima di quelle lapidi, posta lei vivente e trovata nel losgo del paizzo vescovile, argomentano gli archeologi che quel marmo i nonore di lei fosse collocate il dove da prima raduavasi il collegio del censonari e dove pare che dopo si elevasse quel paizzo imperiale, della cui situazione fa molte dispentato, ma che qui ragione-volmente si prot collocare e per le traccie di antiche fabbriche romane chivi si scorpone, o perche, trovando che gli imperiato, di di contra di contra di contra della discussione la contra di cassa con la contra della contra di contra di contra della discussione di testro Berga ed il paizzo imperiale, è pro-bable chiesta di queste ultimo facesare la loro abitarione. L'itari sicri-

zione in opore delle Malidie, ricorda comiesto fostero larghe si Vicentini de' mezzi onde innalazare non oplendido edifizio (un testro forse od anficture) che in compito sol dopo la loro morte, ed insugurato a Gordiano imperatore dalla repubblica vicentina, memore anche in allora della liberaliti delle auguste fondatrici, che già da prima erasi onorata con due statue nel testro Berga.

Dopo quel tempo uno rimangono che due lapidi in onore di Costantino imperatore, scolpite su due tronchi di colonne, e ritrovate l'ana di faccia all'altra a otto miglia dalla città, ed un frammento di lapide che gli ernditi credono sacra a Flavio Graziano.

Le nostre memorie terminano con Valentiniano, Arcadio e Teodosio, i quali visitarono Vicenza l'anno 391 e vi promulgarono tre leggi raccolte ne' codici teodoniano o giustinianeo, dore si permette a 'nostri di veodere a' forestieri i loro beni, e si vieta ai soldati accampati lungo i fumi di intorbidare le acque, e di gettarvisi per entro uudi, a scandalo de' riguardanti.

II.

### I Barbari, gl'Imperatori di Germania, la Lega Lombarda.

Se degli autichi tempi e de' Romani abbiano, solla feda de' monumenti detto così poco, meno ancora si sa di quando fosse in Viconza introduto il Gristianesimo, giacchè è la sola tradizione che ricorda il nostro primo apostolo sao Prostocimo, e san Lecuzio, san Teodoro, Saut'Apolinio (ra nostri prima vecovi. I fasti ascri di Concordi nostano, verso l'anno 300, di spesso i martiri vicentini; però due o tre monumenti che possediamo, sembrano pietro incastonate deutro decorazioni, che già erano appartentute ad altri tempi e ad oggetti diversi.

La migliore e la più importante delle nostre iscrizioni puzza d'arianismo, ed anche Oronzio, il primo vescovo di Vicenza, di cui abbiamo prove incontestabili (388), è pur esso sospetto di eresia.

Quello però ch' è suor d'ogni dubbio sono le sorti inselicissime, nelle quali, al cadere dell'impero romano, su travolta Vicenza. Alarico da prima (401), Radagaiso dappoi (404) la saccheggiarono, e a mala peua cominciava essa a respirare sotto la protezione di Cajo Azio e di Aurelie, quando în assalita e distratta da Atilia (452). Passato anche questo flagello di Dio, cercarono i dispersi abitatori di riedificare la loro cittă, interrotti nell'opers da due nuovi visitatori, Genserico re dei Vandali, (455) e Beorgoro re degli Alani (456), che novamente li disertarono.

Con Teodorico Vicenza godè anni di pace, ed ebbe a reggiori Azzo e Costanzo, a lui fosteggió nel nostro teatro di Berga circa il 494. Todato, ano saccessore, cacciatiue que governatori, vi chiamó un Marcio goto, o Vitigo ne condanoù ad un novello saccheggio in colpa di avere parteggisto per Belisario.

Ridottisi poscia questi paesi (840) al dominio di Gisatiniano, un certo Viale n'ebbe titolo di capitano imperiale, per tirzansida e violenza titalimo; ma poco tenane, daccho lidibildo, eletto a re dai fotti, non solo ricupero Tereiso, Vicenza e tatte queste provincie, ma quanto at racchinde tra l'Apennino e le Alpi, Bono per noi che, a manestrati dalle satiche sciagare, atemmo in allora tranquilli, risparminadoci così di sadar, come la vicine Padrou, ad la terribia Tottia arai e distrutti.

Nolla qui di novo nella langa guerra che, dace Naraete, gl'imperatori greci fecoro si Goti, e quaso ne capitarno addosso l'orde de' Lougobardi, Vicenza pati altri incendi e rovine, e vide molte delle sec nobili famiglie salvarti da que flarre nelle isole di Venezia che co ci dovettero i Bettani, i Dotti, i Grimani e que' Venieri che per lango tempo farono detti Vincenzi. Sembra che, dai primi tempi delli admiaziono logobarda, la città sontre fosse eretta in dectie, e duchi longobardi si ricordano da storici manicipali, un Alfernio, un Aldoarde degli Azi, un Vettart, e particolarmente da Palo Diacono quel Perido, che nel 727 fu lasciato a Raveona da Liutprando, quando questi combuttara a favor quel opso che violen manicanto i clothe delle immagini.

Aremmo nan visita di Desiderio, nitimo di que' re (788), e dopo de' egli soggione a Carlo Magoo, quanto finano vinciore rincisitate entrava in Vicenza, e largiva doni e privilegi alla chiesa di Sao Vita e Modesto, oggi Felice e Fortnant (770). Sotto a inaccessori di quel produce di rincoratore di popoli e d'imperi viane ricordato come Vicenza madassa ambassiatori e giureconsalti in Roma per festeggiare l'incoronazione di Lotario I (823), che u trovando lo stadio delle manoe lettere per colpa e dappe-eggine de' ministri secri e profani misie andato, suai affitto per-dato nel regno d' Inlias , depudo pubblici maestri di negarez le lettere, ed uno ne stabili a Vicenza, al cui stadio doverano concorrere l giovani di Padora, di Tersio, di Feltre, di Ceneda, di Asolo.

Alle miserie de' tempi feudali si dee riferire ciò che i nostri cronisti raccontano di due famiglie, per ricchezza ed amicizie potenti tra noi: l'una de'Miari. l'attra de' Mari. Capo della prima un Felice, un Mario della seconda, strette fra loro di parentela, dapprincipio s'accordarono nel compne intento d'opprimere la città, e di farsene signori, ma per l'avidità del potere insorta lite tra loro, Mario più ardito e vigoroso cacciò di patria lo zio Felice, che furibondo della fattagli inginria, ricorse alle vicine città invocandone soccorso e vendetta. Il suo nemico, oltre la possanza, lo vinceva anche nell'ingegno e nell'accortezza, onde venuto in cognizione che il suo rivale a'era accordato coi Padovani, ne sturbava il convegno offerendo patti migliori: e sagrificando ai Veronesi il castel di Montebello a fine di rimoverli dalla gnerra in ajuto dello zio. Dalle quali pratiche nsciva Mario sempre più grande, e maritatosi atta figlia di Viride, fra' principali cittadini di Verona, atringevasi in lega con Rodolfo duca di Trento e con Sigisberto prefetto di Treviso. Fatto per tal modo sicoro at di fnori, crebbe in tirannide: e a meglio stabilire in patria il sno dominio, non perdono alla vita e alle fortune di que' che per ricchezza ed opinione gli parevan pericolosi. Onde fu la città in breve funestata da prigionie, torture, patiboli, e molti de' Vicentini fuggenti dall'implacabile tirannide, ai ridussero a Padova. Tanto generale sentimento di compassione destavano, che i duchi del Frinti ed i prefetti di Oderzo e di Altino ai collegarono co' Padovani e co' banditi vicentini contro di Mario. Questo, dopo un' ostinata difesa, sorpreso dai nemici già irruenti nella città, e cacciato dalla furia del popolo, a gran fatica potè ripararsi nella rocca di Breganze, dalla quale, assediata ed espugnata, fu tratto a Vicenza, ed a voce di popolo sentenziato a morte. Così redentasi, la città nou volte a pesson patto che ritornasse in patria Felice, condannandolo a perpetno bando, ond'egli di crepacuore morl cante in Padova. Da questo fatto (ae ci fossero documenti a confermario) si potrebbe gindicare che non fosse del tutto un sogno de' nostri croniati quella comunità di Vicenza, con cui circa il 900, assicnrano si governasse la nostra città: però que' bravi nomini usavano tagliar giù alla grossa e noi lasciamo loro ogni responsabilità 1.

C. C.

I Vita commer, città georraggianti, finniglio potenti, cuttità di terra a terra su latte lateri di moli posteriori. I romalità mandispoli nel reconstate indivinosi dei sterio o almone a tempi. Di rimpatto gli attrici moderni la arisano parinado allora d'indipencienta nazionati, considerando come uni tennata l'itali demini degli imperenti di si appia civrano imperento dei fionnata, e a quella dipendenni fendale savalinationi peritti gioderano, non atta di modero con, ana datte competita del sectio del recognitari.

Usciti di questo pericolo, i Vicentini crearono presidente Marzio Regulo, che fa uno di quelli che più averano giova a liberarii. Instato ai compita l'averano giova a liberarii. Instato ai compita l'averano que amono amono amono amono ai compita di mperatori tedeschi. Ottone I, vinto Berengario ed Adalberto, cingeva la regia corona d'Italia la Sant'Ambrogio di Milano (961), e dava a questo pasea nuoro ordinamento civile. Vicenza, che sotto lai avea visto secemari di molto il potere de' conti anccessi ai duchi longobardi, si trovò ai tempi di Orneo III sotto la giarrisdizione del non vescoro fioribano, il quale con diploma 19 luglio 1001, fa da quell'imperatore investito dal comistato vicentino.

Andrebbe lungi dal vero chi penasso che Ottone, uel concedere a lui ed s' anoi successori nomeno comiciame sicuniumuni gi attribusios la certa cità della città e del suo distretto, o la propriett di tutti i fondi in quello reachiusi o ache solo il diritto di esigere per suo conto una porzione delle readite de fondi medesimi. La parte sostamizie della, concessione ottoniana consiste nella giuritalizione comitate sulla città e suo contado, col godimento di que benie di quelle regalie che a tale giuritalizione crano solitamente annesse. Quante limitata parte di diritti regali gli attribuisse, si conosce evidentemente da cio, che più vescori de tempi postorio anzi lo stesso Girolamo pochi sunai appresso, si diedero premare di farzi ritoraver da successori di Ottone III il privilggio rilassica da questo l'anno 1000 riguardo alla esenzione del fodro, e che fosse loro impartita la donazione o la conferma di attri peculiari diritti.

Finito di morte violenta l'ultimo degli Ottoni nella Campagna di Roma, Arrigo di lui successore (1009), venuto per la Chiusa del Brenta contro Ardnino, che s'era fatto coronar re d'Italia, invase la provincia vicentina e brució parte de' nostri sobborghi. Al finire del auo regno ricordano tra noi console un Nicolò Trissino, e circa quel tempo, narra la tradizione un grosso tafferuglio tra Vicenza e Padova. Uzavano quelli de' due coutadi ridursi nel carnovale in grosse compagnie ai confini a spassarsela in danze e in gozzoviglie; e talvolta gli uni e gli altri inalberando ridicole insegne, simulavano battaglie tra loro. Erano i Vicentini raccolti sotto l'insegna dell'Asino, i Padovani aotto quella del Dragone quando in mezzo alla finta lotta, i nostri soccombenti perdettero l'asinesco loro stendardo; tentarono riconquistarlo e a poco la fazione diveuuta cieca e furiosa, vi forono morti e ferimenti. Anche in questa riscossa toccò ai nostri la peggio, ed i Padovani in segno della vittoria trasportarono nella città loro la conquistata bandiera, e nella pubblica piazza la collocarono sopra un asino, che a dileggio poco

inanati vi aveano appiczno. Di qui gran collera în Vicenza, e già s'era messo fuori il carroccio, e fatte grosse bande d'armati, si penasva trarno famosa vendetta, quando i Trevisani ed i Veronesi si intromisero pacieri e la guerra cominciata da si tenue motivo ebbe nas fine eganleneta ridiciola, Peroccho fa messo il patto che i Vicentini, a riseatto del loro asino, dovesero distribuire al popolo padorano atone aome di salacica. Di qui il proverbio « Padovano impieca l'asino e Vicentino lo dispieca per un pezzo di salsiccia» : fatto e proverbio che dieder sogretto, nel secolo XVI al celebrato poema del padovano conte Carlo Dottori,

A Nicolò Trissino nella dignità di consolo segnitò un altro di quell'illustre famiglia, di nome Engenio, che non si sa da qual maledetto odio sospinto, uccise a tradimento son fratello Enrico, nomo in patria riverito el amato. Il popolo vicentino, prese l'armi, cacciò Engenio dal governo e dai beni, e lai ed i snoi condanno à bando preptuto. Il Trissino riparò a Loti, dando (1054) in quella città origine alla famiglia di onel nome.

Ne' viaggi che gl'imperatori di Germania facevano in Italia a tenervi le solenni diete in Roncaglia, e a farsi poi incoronare a Pavia o a Milano ed a Roma, il terzo ed il quarto Arrigo lasciarono traccie del loro passaggio per Vicenza; il primo concesse ai Vicentini suoi fedelissimi di batter monete al peso delle veronesi, purchè dall'una parte vi fosse l'effigie dell'imperatore, dall'altra la città di Vicenza, o comondo ai Padovani che restituissero quanto n'avevano di terre e di castella occupato nelle passate gnerre; anzi a preferenza di Padova e Verona, dove aven messo un sno vicario, lasció libero ai Vicentini di eleggersi da per loro il rettore della città. Ne men liberale ci fu d'immunità e di privilegi il suo successore, che oltre alle largizioni alle nostre chiese, riconfermò i privilegi del nostro vescovo Ezelino. Ma que'vescovi, fin da principio interpretando alla larga i diritti dagli imperatori loro accordati, cominciarono a volerla fare da assolnti signori del nopolo, il quale non rimase tranquillo e rispettoso veneratore di quelle novità. Anzi, vescovando Torengo, parve strano alla città di dover essere governata nel temporale da nu prete, e defraudata in tal maniera de'snoi naturali magistrati; onde in casa de' Bissari ragnnatisi in consiglio molti cittadini, deliberarono torsi dal giogo vescovile e da loro crearsi nnovi consoli. Presero per ciò a capo Uberto Maltraverso, principalissimo per fazione e ricchezze, il quale sottomano ragunata quantità d'armi e di genti, assalì e prese il castello vescovile di Brendola. Il Torengo, riavntosi dall'improvviso assalto ed ajutato dalla famiglia da Vivaro, nemica ai Maltraverso, potè in breve



Caste lo di Brendota.

ricuperare quella terra, e ripicgatosi sopra Vicenza, vincere e disperdere la parte popolana : nella quale occasione il conte e molti altri furono banditi e spogli d'ogui avere. Se non che due anni dopo venuto l'imperatore ju Italia, e trovaudosi in Verona, avocò a sè la lite tra il vescovo ed i fuorusciti, i quali volle tutti rimessi in patria, decidendo che il magistrato de' consoli, qual del popolo era desiderato, si mantenesse. Tal decisione morte fuor d'ogni dubbio che il vescovo, arrogandosi ogni governo, avesse ecceduto a' suoi privilegi. Uscito poi d'Italia l'imperatore, e tornato il vescovo alle prime pretese, i Vicentini gli si levarono contro, e lo costrinsero a ripararsi in sue castella, da dove soltanto potè ritornarsene dopo aver rinunciato ad ogni temporale autorità. Perciò, quando Arrigo V stette alcuni giorui in Vicenza, non s'occuno de fatti del vescovo ed alla presenza de'suoi baroni riconfermò tutti i diritti e privilegi della città e del popolo viceutino. Era in allora conso'e il Maltraverso, il quale fece molte provisioni ad utilità del popolo, e quella specialmente di legarsi per trattato ai Padovani e di lasciare libero il corso del Bacchiglione, che sino a que' giorni era stato impedito dall' inimicigie delle due città. Alle discordie tra i cittadini s'erano nel 1115 aggiunte la fame e la peste che devastarono la nostra provincia, e queste cessate, ricominciavano le interiori dissensioni e le guerre coi vicini. Padovani, Veronesi, Mantovani e Trevisani prendevano parte

a quelle scorrerie, favorendo ora gli uni ora gli altri; altrettanto facerano i Vicentini, talvulta nendoti con que di Verona contro i
Mantovani, salvolta mandando noldatesca sotto il comando di Ugnicione dei Conti, in favore de l'revissai adanno di ugnigio ancora nel 1191 perchè i Vicentini averano devisa le acque del Bacchiglione. Tali latto fratricide appesso durranos inoc le venisse l'imperatore d'Alemagna; altora geli, avesse nome Lottario o Corralo, comandava ricconciliazione tra' cittadini, indiceva paco tri, querreggiani, riconciliazione e paci che andavano in famo appena essi avessero rivallicato
cono fosse rappresentata da molti e valoressi sodiati, che avranno diviso
cogli altri la sventura di quell'impresa.

Allora che su chiamato al trono Federico Barbarossa, la generale condizione dell'Italia cra pur quella della nostra Vicenza, dove il popolo, sorto da per sè a pnova vita politica, già respinti i conti in campagna, in città contrastava ai vescovi la temporale giurisdizione, e s'accordava ai voleri degli imperatori quando questi gli stavano addosso forti e minacciosi, disposto a tornar sulle antiche pretese subito che si poteva stimare in salvo dalle loro minaccie. Quell'imperatore, trovati in Lombardia ... gli animi contrari, incendiò Asti, saccheggiò e distrasse Tortona, mandò a ferro e fuoco molti castelli del Milanese. Vicenza mandogli in Cremona il vescovo Uberto e consoli, i anali giurarono conservargli fedele e devota la città. Ma nè queste promesse erano fatte col cnore, nè gli Italiani si vedeano di buon animo, in una nuova dieta in Roncaglia, tolti molti privilegi, ed obbligati a ricevere vicari imperiali, esosi per le estorsioni e feroci d'ogni insolenza. Onde alla prima occasione, poco badando a' terribili esempi dello sdegno di Federico, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, animate dai Veneziani, si levarono cacciando i presidi cesarei, e stabil ndo governarsi da per sè. La città nostra institui giuochi e spettacoli annui a celebrare l'evento, e mando oratori a Verona (1164) con cui, e con Padova e Treviso s'unirono in una prima lega, detta di Verona. I Vicentini si diedero a riordinare gli uffizj'ed i magistrati della città, ed a ristabilire l'antico governo dei dodici consoli, che tanti ne ebbero essi sempre. A noi non rimase che il nome di cinque: Alberto e Lucio Giudici. Pascale, Giacomo Sansone e Azzerino Alioto, Il pericolo comnne indusse pur molti paesi a rinunciare alla vana pompa di dominio ed a stringersi al più forte; così Bassano, così Lonigo e Pergine, quaranta e più miglia lontano da Vicenza a tramontana, giurarono fedeltà e obbedienza al nopolo vicentino.

- A poco a poco que'la prima lega, eni subito s'erano aggiunti i Veneziani, guadagnava forza ed estensione; o nell'immortale giorno del 1 dicembre 4467, gnindici città i cui nomi resteranno santi sempre all'Italia, si unirono in una concordia. Però nelle città italiane questo spirito di libertà non era ancora potente a unificare le diverse fazioni, ed in Vicenza, mentro ad Uguccione de' Conti s'accostavano gran parce dei cittadini e molti del contado, e non la volevano affatto rotta colle tradizioni dell'impero, altri del popolo si univano ai conti di Vivaro, parteggiando pei vescovi, e principiando anche tra noi quelle terribili fazioni, che poco dopo si dilatarono a rovina di tutta l'Italia. Le quali discordie crebbero tanto, che per salvare la città, si venne al partito di creare un podestà forestiero, che avesse supremo potere di giudicare a spo arbitrio le vite e gli averi del popolo. La sua durata non oltrepassava un anno: dovea condur seco due . gindici a sbrigaro le canse criminali e civili, e dne cavalieri nobili, ufficio dei quali era il for la guardia al palazzo ed al podestà e assisterio nell'esercizio della ginstizia.

Congregatosi il popolo vicentino in Sonta Maria Margiora, alla presensa del teseroa A rimberto, clesse a primo podestà Vazone d'Albrigneo (1178a), a que' giorni console di Cremona, cho feca residenza nella casa di Mario di Paulna, non a vendo accora la città un pubblico palazzo. Successe un'altro Vazone de' Vazoni; poi il terzo anno due ad un co'po no furono non già chiamati di faori, ma seclii tra i capi delle nostre fazioni, Gadio di Vivare, Queccione de Conti; il primo ettetto dai fondatori di Chiesa vicentina, l'altro dal popolo; nei tre anni dopo (1179, 1180, 1181) darò podestà solo quel nostre Ugaccione.

Nel frattempo si compivano in Italia grandi avvenimenti, che condesareo la pase di Costanza, alla quale i Vicendini mandarono a rappresentanti Pileo del Pilici gindice, Uberto da Fontaniro, Carlasario de Carlasari, e Marco da Pogliano. Questa confederazione però non fiu eguale al suo scopo, perchè nelle citti italiano, più che il pensiero di uniri tuti ad assodire la patria indipendenza, prevalerano gare di puese con passo, como de la compania de la compania de mentre gli uni, fingendo parteggare pe'vescovi e per la Chiesa, nel mome loro volesno ausrapare oggi diominio, gli albir, riconoscendo nell'impero nn'astorità suprema, o proclamadosi rappresentanti di quello, ficerano d'organi modo perche il poter non istiggisse dalle lore mani. In quel tempo papa Alessandro III aveva (1184) trasferito dalla chiesa vesovile di Mantova a quella di Vicenza Giovanni del Sonti Cacciafonte, pio nomo il quale, studiandosi di ricondurre la sua greggia al vireo restiana, s'occupara anche delle cose risgantalnali la tempora le guirsidi-

zione; e perchè molti de'beni e de' feudi della Chiesa nelle passate vicende erano stati manomesssi da usurpatori, in vigore de'capitoli della pace di Costanza domandava gli venissero restituiti. Ma le solite fazioni dei Conti e dei Vivaresi avevano mandato in quell'anno totto sossopra il paese per la elezione del podestà, che ciaschedano voleva del suo partito, e alla fine, forse più per tema dell'imperatore, che parea venire in Italia, che per carità della pubblica pace, s'erano uniti nel solito accordo di nominarne uno per ciascuna delle due fazioni; lo che venia le stesso che dividere la città in due parti, e mantenere gli odj e la dissensione. In mezzo a questi tumulti il bnon vescovo, conosciuti vani tutti i mezzi di conciliazione, citò gli ostinati dinanzi ai giudici, dai quali furono condannati a rilasciare tutto quel che avevano usnepato alla . Chiesa vicentina Perlochè gli spodestati giurarono al sant'uomo un odio irreconciliabile, ed na giorno, mentre traversava la piazzetta del Vescovado, lo assalirono e stesero morto. Questo assassinio empi di lutto Vicenza, ed il corpo di quel martire fa con solenne pompa e infinite lagrime portato nella cattedrale, e riposto sotto un'arca di pietra con versi.



Monumento del B. Cacciafronte,

### Gli Ezelini.

Da qualche tempo avea nelle aerti di Vicenza avute gran parte e ne avea aempre maggiore la famiglia degli Ezelini. Calati cestore con Corrado III in Italia, furono da lui investiti della giurisdizione d'Onàra e di Romano. I vescovi della Marca fecere a gara per arricchirli di feudi e di privilegi, ed i tempi della Lega Lombarda trevareno Ezelino il Balbo grande e temnte, e dalle vicine città chiamate spesse ad esercitare uffizio d'arbitro in difficili contreversie. Quando le città obbligarone i signorotti rurali a settoporro sè stessi e lo genti lero, ad aver casa nella città, a diventar in una parola cittadini, Ezelino velontarie venne ad abitare Vicenza, dove aveva nn palazzo merlato con terre ed una porta aperta pelle mura di cinta, nella via del Celle presso i palazzi dei Vivaresi, dei Breganze, dei Pilei, Già verso il 1170 egli era stato elette podestà di Vicenza, cni resse cen ginstizia e prudenza. E perchè durante il suo reggimente i figlinoli di Ganselme uccisere Gaatone di Talia, egli ne istituì il processo, e cendannatili a perpetuo bande, non potendo averli nelle mani, ne fece confiscare i beni, atterrare dai fondamenti le case e le torri, e diede agli eredi dell'uccise totte quelle , che aveva appartennte agli assassini. Tanto poi il Balbe s'avea gnadagnata la pubblica opinione di tutta l'Italia, che insieme con Anselmo da Dovara fu eletto dalle città collegate centre il Barbarossa per capitano generale, e prese tal parte in quella famosa letta, che quando Federico piegò alla pace di Costanza ci velle un apposite articolo per ritornarlo nella grazia imperiale. Però mentre Ezelino capitanava la Lega Lombarda, Vicenza, non curandosi che i suoi vescovi aveasero con solenne investitura concesse da lunghi anni Bassano al prime Ezelo, vennero nel pensiero di occuparle, Gievandosi della di lui lontananza, allestito grosse esercite marciareno a quella volta, e già i Bassanesi correano all'armi, gnando Vazone podestà di Vicenza seppe cesì bene condur le faccende, che il Comune di Bassane (8 ottobre 1175) giurò fedeltà ed obbedienza ai Vicentini. Della quale violenza ebbe melte il lontano Ezelino a lamentarai, ed aspetto tempo opportuno a vendicarsene,

La pace di Costanza, se avea messo no fine alla lotta tra la nostra città e l'imperio, avera anche lassicalo libro di campo alle città medesime di metterai armate l'ann contro l'altra. I signori di Belluno, a tòri i
all'obbedienza del Trevisani, atrinsero lega con que' di Feltre, di Padova
e di Conegliano cuttor la città di Treviso, ed i Trevisani metterano a
sacco Conegliano e tutto il territorio tra la Livenza e la Pisve. D'altra
parte que' di Padova devastarono il paese attorno Noale e tutte le terre
che Eze-ino, capitano de' nemici, possedeva lungo il Musone, e la lotta
più che mai infortiva, allora che i Vicentini col loro podesti Eguaccione,
ed i Veronesi si misero di metzo, ed ottennero che que' popoli, fatto
un compruenveso, venissero (20 gennajo 1184) a stabile accordo.

All'anno 1188 moro discordie tra i Vicentioi ed i Padovani a motivo di certi ladroni, che riparatisi nel castello di Montegalda, di la scorrezzatano sui vicini paesi. Padova se ne richiamo al podestà, ma non avendo ottenute che vane parole, mosse con suo genti eridusse in poter suo il castello di Montegalda, Allora i Vicentini, a



Castello di Montega'da.

fronteggiar meglio gli armati Padovani, comperarono da un Olderico il castello di Camiaano, e dal signore di Montegalda nno spazio di terra ove fabbricarono poscia Montegaldella, e rinforzatisi dalle genti spedite loro da Ezelino, a cui piacere avevano eletto in podestà Giordano d'Orgnano, mossero su quello de' Padovani e dopo diverse fortune della guerra sconfissero e posero in fuga gl'inimici. Infine i Padovani stanchi e scorati riscattavano i loro prigionieri a denaro, ne per allora si mossero de' loro confini. Fino a che s'avea a fare con un nemico esterno tacevano le interne discordie, ma la guerra una volta terminata, queste rinfierivano più ardite e rovinose. Era il gingno del 1194, nel quale mese si costumava di eleggere il podestà; l'anno antecedento pare che Ezelino occupasse novamento quel posto; alla nuova elezione i partiti non potendo accordarsi, a scampare da nuovi dissidj rimisero in due arbitri la scelta. I Vivaresi ed Ezelino nominarono a questo effetto Snlimano giudice, i Maltraversi Pilio da Celsano. Ben tosto i primi s'accorsero come ne li avesse giocati quel da Celsano, il quale in secreto trattò con Giacomo de' Bernardi bolognese, e gli offerse la carica di podestà, purchè si mantenesse contrario ad Ezelino e suoi. Presto si mostro nell'effetto quel segreto accordo, giacche, vennte a lite le due fazioni, il podestà giudicò contro Ezelino ed i suoi e li bandì dalla città. Protestarono i Vivaresi ed Ezelino, ed armati corsero le vi», onde la città ne ando mezza bruciata e sangne scorse dapertnito. I Maltraversi sostenuti dal podestà ebbero il vantaggio ed i loro nemici furono costretti a precipitosa fuza insieme col vescovo Pistore. Ezelino piombò improvviso sopra Bassano, e toltolo ai Vicentini, per una somma di denaro lo consegnò ai Padovani, avesse egli diffatto bisogno di quel soccorso, o accortamente pensasse con quella cessiono tirarli a far causa

Il Bernardi aven trovato modo di fari rieleggere, ondo Vicona travgilara di continue aufice si olicane, ne più le leggi si avenato vigore, ma ogni cosa operavasi colla forza dell'armi. Senonchè i Veronesi, che sempre avenano avuto a carore il benessere della città vicina, animati amende di non controli e di controli prometto in bono namero a Vicenza, e accciatone il facinoroso podestà, vi elessero a sua vece Ottonello del Turrisendi e Vernielo del Cercennii, sotto i quali rimase la città positicata. Ma succedatori Giufreddo Gassello milansee, aperto nemico di Exelino, rivisero gli antichi litigi, Si comincio da Ilassano, e non volendo colla furza toro al potente signore di Onara el ai Palovani, si ricorse a' rettori della Lega Lombarda; ombra di tribanale che autrora rimaneta alle città indipendenti cui domandare giastizia. I rettori sedenti in Mantova, citarono i Padovani, e udite le ragioni giardoro dover l'Ucentini e sere riposti el possesso di Bassano, e o



Bassano.

Padovani (dice la loro sentenza) restituite Bassano e i suoi villaggi a Vicenza, perchè questa li possedeva prima che Giacomo de' Bernardi fosse eletto podestà per la prima volta: se poi siete creditori di denari da Ezelino per occasione de' luoghi predetti, vi comandiamo che gli dobbiate rilasciare ogni cosa, cassando ed annullando tutti que' contratti che passarono tra voi ed Ezelino ». Ma quel giudicato tanto chiaro e preciso rimase sempre una lettera morta, chè i Padovani non restituirono un bel nulla, e quando da Ezelino furono soddisfatti del credito loro, a lui non ai Vicentini lo ritornarono. Il podestà di Vicenza, vedende che per questo modo non riusciva a molestar Ezelino, mise insieme buon numero di cavalli e fanti e venne sopra Marostico, soggetta al signore d'Onara e cho dopo molta resistenza fu presa, bruciatino i borghi, e moltissimi de' principali tratti nelle carceri di Vicenza. I nostri, animati dalla vittoria seguitarono a tener il campo, e sotto il nnovo podestà, Buonapace da Brescia, corsero sin sotto le mura di Bassano. Ezclino stavane alla difesa, e in una sortita vi attaccava una zuffa generale, il cni esito rimase indeciso: i Vicentini, qualunque fosse la cagione, tornarono senz'altro alla loro città, lascian lo molti prigionieri, tra i quali lo storico Manrisio allora procuratore di Vicenza. In quel mentre Ezelino, a ripforzarsi di nuovi sussidi si lego coi Padovani, i quali memori de' fatti di Montegalda, s'accordarono con lui , e avntone

in pegno il suo castello d'Onara, si obbigarono di sborargii 25,000 linee difindento contro oggia nemico che non losse l'imperance. Il podestà di Padora Giacomo Stretto piacentino, uomo giusto ed amico della pace, vedendo che da questa guerra anche al son territorio sarebbero retunni danni e saccheggi, cercò di scongiuraro il pericolo, e perche i prigionieri viccentini, fatti sotto Bassano, stavansi nelle carceri di Padora, ne trasse il Mascrisico che sapera potente e rivertio presso i suo cittadini, e lo mandò consigliatore di padifico scioglimento. Ma per quanto il Mauri-io usasse d'eloquenza, trorò l'assembles decisa di non venire a patto nessano, se prima non fosse stato restituito Bassano; della quale negativa sdegnato il nostro Regolo, ben diverso dall'antico, imprecò agli ostinati ma sorte simile alla san, e tornò a Padora prigioniero.

Caduta cod ogni pratica, uscirono a combattere Ezcino e l'esercito padvano ala principiere dell'attuno 1498. Non si sumrirono i Vicentini, e raccolto buon numero d'armati, mossero coraggiosi ad incontrario verso il Brenta La presso possedevano i Vicentini assetti forti e bea situati, detti d'Armajanno, sotto le cui mara incontratiai i due eserciti vennero a sanguinosa battaglia. Salle prime la fortuna arrine ai Vicentini, mag li Ezchinani, avuto spazio a distendersi, da ogni parte piombarono sovra i nostar, facendo in equal tempo ogni sforzo per impadronicis del castello, e guadaganate le porte vi inabherarono il fore reasillo, che sembrava, scrive il Rolandino, un vaglio pertugiato . I no-strì, perduti d'animo, si abbandonarono ad una faga disperata, lascando sul campo morti, prigionieri e fioni il carroccio, da Padovani condotto trionfalmente nella loro città e lasciatori per quattro anni nella curia vescovile, espondo agli insulti del lab bratture.

I nostri ricorecci per ajato si V. ronesi, i quali piombarono unitamente a loro sulte terre nencirche, asselendo in un tempo Etelino finsotto le mura di Bassano, e rovinatedo grande spazio delle terre di Padora; le ceneri se le Atullo degli incendiali villaggi venero e actere finsiono le mura di questa città, che soguentata, lasció liberi i prigionieri vicentini, domandando ai vittoriosi munici che, tralascatti saccheggi, soti per tornassero alle cesa lore. Escino, sdeznato che contro la sua vosisi fossero restituiti i pragioni, trattó egli pura separatamente col conte Gello, in allora podestá di Verona, e i patti desono aver contentato i due litiganti se Bolandino lasció scritto, da quel tempo, V.ceaz essere stata una cossa sala con Ezelno.

Dopo Jacopo de' Vaitlardi si ritorno al reggimento dei consoli, nel qual tempo la Chiesa vicentina fu rattristata da un puovo lutto. Il conte Uguccione essendori colle nue genti apinto contro la terra di Schio, Pistore, ch'era atto egnalmente a trattare la spada e il pastorale, vi accorne con nuemeros truppa, e mentre voleva ritorre dalle mani del conte il castello di Belvicino, conquistato sui Viraresi, e a cavallo e di aramato andasa osservando le fortificazioni, fa colto da un dardo degli assediati, siccibe poco dopo n'ebbe a morire. I Veronesi s'intromisero anche questa volta fra i due partiti e Vecnasi ritorno tranquilia:

Se Vicenza ne era turbata dalle fazioni cittadine, Verona non n'era meglio: da una parte i Montecchi, dall'altra i Sambonifacio; coi primi Ezalino parteggiava, il marchese Azzo d'Este pei secondi, soverchiando il partito ghibellino. Sedeva in allora nostro podestà Drndo Buzzacarino milanese devoto al signor d'Onara, e che a torsi dalle violenze de' Guelfi, avea mandato a Milano per o-taggi i figli de' più potenti di quella fazione: lo che mise mal umore tra i nobili; on il marchese d'Este giovandosene, ajutò i Vivaresi così, che levatisi a tumulto fecero (3 aprile 1209) prigioniero il podestà, e sè stessi nominarono in luogo di lni. La sollevazione terminò come le altre, col cacciare i partigiani d'Ezelino e coll'abbrnciarne le case e distruggerne le torri; ma come non passava anno senza qualcheduna di queste fazioni, è possibile che s'avesse il tempo di rifabbricare le torri ed i palazzi, specialmente s'essi erano di quella solidità, che ne provano gli avanzi durati sino a noi ? Insuperbiti i Vivaresi mossero a danno d'Ezelino verso Bassano, ma incontrati in Sandrigo dalle milizie di Ini, uscirono dalla battaglia così malconci, che dovettero con precipitosa fuga ricoverarsi in città, lasciando prigionieri Guido e Corrado principali di quella famiglia. Alla qual novella il conto di Sanbonifazio ed il marchese corsero in afuto di Vicenza, ed erano per succedere nnove fazioni quando l'imperatore Ottone IV giunse a Vicenza e fattovi mettere in cepni il conte di Sambonifazio, a violenza creato nodestà, non volle si rilasciasse sin che Druso Buzzacarino non fosse tornato libero; e i Vicentini per essersi levati contro Ezelino, condanno in fortissima multa. Ezelino pago all'imperatore la somma, e n'ebbe in ricambio la qualità d'imperiale legato, il governo della città. Ricordiame con piacere com'egli non si vendicasse de'nemici; soltanto ordinò il processo ai prigionieri di Sandrigo, e avendoli trovati rei di crudelissimi eccessi, li colpì della testa, salvi i Vivaresi. Ma da che i Guelfi uscirono

<sup>2</sup> il Mauristo riporta questo fatto nel 1200, ma il padre Catvi mise in campo una autta pergamena, che mostrerebbe ancera vivo quel vescoro nel 1203, onde o il fatto di Belvicino non accadde al tempo de'cosoli, o in quello il vescoro Pistare non perette la vita.

dalla città contro il fatto divieto, e esceinti dal essello di Gramona ore si erano fortificati, si salvarono a Verona, il mise tutti al bando nelle persone e nelle sostanza. Rideleto poi egli a podestà anche nel successivo anno, ordino la descrizione delle famiglio esistenti in Vicenza ed in tutta la Marca Trevisana e di quella informa anagrafe ci rimano memoria.

Sol dopo langhe trattative i Viraresi tornareno tra noi, i Montecchi a Verona, e Mario Zeno podesti di Padora stabili patti solenni fra le tre città, giurandeli per dieci anni e dopo sino a quanto avrebba piaciatto ai rettori delle città (diembre 1214) P. Il nostro compendio non dete noverare i succedatisi podesti; i quali, secli iscendo l'arar dominante, or ai Gnelfi or ai Ghibellini favorivano, donde rinnovato risse, prorompenti spesso in battaglie, e rimesse in accordo da prudenti magistratt o' da più aomini, qual fi Giorlano Forzatò.



Giordano Forzaté.

3 în questo documento si stabilirono î modi co'quali dorevano estere trattati î prigiosieri di guerra, cui doverași Inselar libero îi mangiare, îi ginerer, îi vedire, landare altorno pê from biquoji, prescrivencio che îi carece mon fosse ne feicho a îturpe, ce ba de ogni prigioniere non ai domandassero pal mantenimento più di 40 denari s'egil fossecaraitere, di 15 se emplica sodate. Il vecchio Ezelino, stanco del potere e del mondo, si ritirò in nn chiostro, presso d'Oliero e mettendo sotto la protezione della Santa Sede la



Oliero.

sua persona e i pochi beni che destinava conservarsi, divideva gli altri fra'snoi figlinoli Ezelino ed Alberico. Ad Ezelino, oltre Bassano e altri paesti, toccarono i palazzi e le terre che quella potente famiglia possedeva a Vicenza e nel sno distretto.

Etelino avea cacciato da Verona il partito del marchesa, ed egli medisino v'era stuto eletto a podetti, onde pensò abbatter anche i Gnelfi di Vicenza. Il fratello di lni levatosi in armi, attaccò fieramente le milizio padovane ed il podetta Aldrighetto di Faenza, e dopo diverso ere di combattimento Etelino con numeroo stanolo fece impeto alla Porta Nuova, ed entrato in città ne excecò la parte contraria (1927), e in lacgo del riddrighetto poso il fratello Alberico; così Verona e Vicenza presero il partito ghibellino. La potenza sempre crescente degli Ezelini, ed il timore chi esti aggogassero a signoria universale, indesse i rettori lombatti a far giurare a sette città. Rescai, Mantosa, Verona, Vicenza, Padova, Treviso e Ferrara di mantener la pace, e soccorresti l'ana coll'altra per modo, che sea dun fazione rinosiese ecceiva ia contraria, le altre

sei città fostere tennte ajntare la parte soccombente e rimetterla in patria (1231); dichiarando parimenti che dove i signori da Romano volessero far parte in qualunque tempo di questa alleanza, quelle città fossero in obbligo di riceverli. A Bologna ai unirono que' collegati in una particolare confederazione, che nulla avea a che fare con l'antica Lega Lombarda, ed Ezelino, a aconginrare il pericolo, spedì a quel congresso ambasciatori Bonifazio de Piro canonico trevisano, e il nostro Maurisio, a cui merito specialmente i due fratelli vennero ricevuti tra' confederati. Ma i confederati avevano ricevuto anche il conte Rizzardo e a lui restituito il ano castello di Sambonifazio; e contro i patti per cui dovea consegnarsi al Comone di Verona, intimarono ai fratelli da Romano, dovessero portarsi in persona a Bologna, per giurare la stabilita alleanza. Ezelino, indovinato l'inganno, riensò di venirvi, e per-naso che quella federazione era stretta al solo fine di attraversargli le ambizioni, si decise di aderire apertamente al partito imperiale, e di giovarsi di questo alla rovina de' suoi nemici.

I Gnelfi atretti nella lega, non risparmiavano cosa alcuna a danno della casa da Romano. Così il conte Rizzardo ed il marchese d' Este, si mossero da una parte contro Lonigo e presala vi distrussero tutte le case e le torri di Ezelino, mentre dall'altra i Padovani facevano impeto addosso Bassano, ma sorpresi da Alberico non lontano da Mussolenta, paesello nel Trevisano, obbero nna fortissima rotta. I Vicentini, guidati dal podestà Enrico da Rivole, volsero verso Opiano, o atavano per stringerlo d'assedio, quando Ezelino, uscito di Verona, li sorprese e sbaragliò, In ogni parte della Marca Trevisana ardeva la guerra, allorchè commosso da tanto lutto, il sommo pontefice Gregorio pensò mandare alle postre parti frà Giovanni da Schio, perchè si frammettesse tra gli irosi partiti. Quel santo nomo nacque tra noi, e vestitosi in Padova dell'abito di san Domenico, ai levò in fama por virtù ed eloquenza. Già il papa s'avea con grande frutto giovato dell'opera di lui nelle discordie di Bologna, da dove seguitò frate Giovanni ad andare attorno per la Toacana riformatore di scandali e di divisioni.

Appare in quel tempo (scrive il Mannisò) certo frate Giavanni, dell'ordine del Predictorir, cittadino vicentino, e figlio di Manelia avrocato, umos austissimo, di cui dirò cose meravigiose da me sissos vedute. È inandito che, dal tempo di Gesti Cristo in poi, fossero per le predicta d'alemo rinniti tanti somini a donome di lat, quanti e quali ne cinni quel frate sotto il motivo di fare la pace, e tetti landanti e magnificanti il Signore. Venne d'apprima a Padora, o vigli predicando la pace, que' cittaligii nell' arbitrio di la iriminare o ggii discordia. Capitò a Trevia o là pur si fece lo stesso. E così que' di Feltre e di Belluno, così i signori da Camino e que' da Conegliano, così i signori da Romano, i Vicentini, i Veronesi, i 'Mantovani, i Bresciani e il conte di Sambonifazio con tutta la sua fazione. E tanto ebbe di polere, che in ciascuna di



Giovanni da Schio.

quelle città egli a piacer suo mutava, aggiungeva, toglieva agli statuti ivi esistenti. Ov'erano poi prigionieri comandava che fossere rilasciati, ed a far la pace ed a firmarla stabili il tempo e il luogo nella campagna di Verona (Pagnara), ordinando alle dette città e ai detti cittadini che tutti al giorno ed al lnogo stabilito dovessero convenire per ascoltarvi la sua predica, e più che tutto le lodi della pace. Colà accorsero Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Treviso, Felire, Bellinno, e i signori da Romano e da Camino e nomini e donne innumerabili d'altre città, castelli e villaggi, e vi fa il patriarca di Agnileia con tutti i vescovi delle nominate città, ed il marchese d'Este, e frà Giordano, e una turba di sacerdoti, di chierici, di soldati, di popolani, presso che tutti senz' armi, e colle bandiere della croce, e per la riverenza vi venivano scalzi. Molte città poi v'erano arrivate coi loro carrocci. Predicò allora il frate, e (mirabile cosa) la voce di lui su ndita da tutti distintamente e chiaramente. Terminato il suo sermone, bandì la pace ed a viepiù confermarla ordinò il matrimonio tra Adelaide figlia di Alberico da Romano e Rinaldo figlio del marchese d'Este; lo che piacque a tutti, e da tutti con grande lode venne confermato. Allora egli chiamò sovra i trasgressori di quella pace tutte le pene della scomunica e l'ira di Gesti Cristo, ed ogni maledizione, pregando Iddio ottimo massimo a ricevere nella sua grazia e a benedire chi l'avesse osservato; e di gnesta maniera ciascono tornava alla sua patria lodando e ringraziando il Signore. In quella circostanza furono veduti parecchi mortali nemici, commossi a quella predica, spontaneamente riconciliati, abbracciarsi, e ciaschednno guardare a frà Giovanni come ad un profeta, e ad un santo. Ne v'è a meravigliarsi, giacche molti frati Minori (ed io ne li ascoltai presso la chiesa della città di Vicenza) pubblicamente dicevano, che per le preci ed orazioni di lui ben dieci morti risnscitassero e ma'ati gravissimi tornassero in piena salute » 3.

Dopo questo triono torno frá Girvanni a Vicenza, e dichiaró in pieno a consiglio volera severe duca e conte della citá, e regulare ogni coso a suo piscimento; senz'altro si mise a regolare gli statati e ad introdurri mutationi e novitá. Speravano i Vicentini atrebb rimosti motti del loro magistrati ed altri rimnovati, ma non se ne fece nulla; e perció, mentre il frate si occupava a Vicenua a far nuove leggi ed a bruciare cretici, Ugacciono Pilco, capo de Vivarcai a consiglio di red Giordano, percuase ala lazione nemica di Erelino di levarsi contro il nuovo padrone. Si fece venire da Padora nua grosso smano d'armatia catodire la città; lo che udito, frá Giovanni con debole scorta tornó precipitone a Vicenza, persuaso di godere anoras dell'antica popolarita, presa a correre la ciata; po persuaso di godere anoras dell'antica popolarita, presa a correre la ciata;

<sup>3</sup> în ogul tempo il vulço s'inchriz d'un nome o d'una persona; vi vede imiracoli vi vode virità; domani lo brotemma e maledier. Dai 1846 în poi quante di tali vicende vedemmoi C. C.

chiedendo gli venissero consegnate le case e le torri dove i ribelli sen attavano forificati, e occapito il palazzo pubblico, vi teco prigionieri i podesta, i giudici e le toro famiglie, e distraggeavi i lbri degli statuti e que'ale fanditi. Ma in quel mentre capitava in città Ugaccione Pitos cino i voltosi al palazzo vescorile, ore a'era ridutto frà Giovanni, mettea in fuga i difinatori di lui e lo faces prigioniero. Di questo modo il frate, periatta Vicenza e poco dopo ancho Verona, se ne torno a Bologra, e quasi meteora si dileguò, non lasciando segno, ne frutto del suo passaggio, o lo che gli accadde, osserva con nuova semplicità il Marriso prechè egli per moodana ambicione chiese signorie dagli uomini contro la sentenza di Sistomose Non petas danestamo di manibas ».

Le cose restarone come prima: Etnilio tornato potente a Verona, Aberiro minaccione a Basano, e tra noi un altro podestà Ardione dell' Avrocati, ostogiatore di casa da Romano. Al tempo di costui erano tra noi gli usarry venatti in somama potensa e tracotanza, gente per lo pri tocama che taglieggiava i cittalisi in modo ingorto ed inumano. Alberico a'era unito con Uguccione Pileo e con molti dei signori guelli per cercare che quella razza venisse bandità dalla città, ma questo accordo increbbe al partito ghibellino, il quale indusso il podestà a favoriro quale prestatori ed a citare Ugaccione e la san parte; ma essi si ringgirono ai loro castelli, e la lite si arrebbe ridotta agli estremi se i Padovani nona avressero indutto i foggiriro a cottopora si ovor castelli, e la lite si arrebbe ridotta agli estremi se i Padovani nona avressero indutto i foggiriro a cottopora si ovor depredesta.

Le ire rinacquero presto; e i veneta ambasciatori e pie persone cercarono racquetare questi tamulti, che se fossero seguitati avrebbero ridotto Vicenza ed il suo distretto an mucchio di rovine. A questo fine essi operarono che Ottone da Mandello podesti di Padora, insieme con fri Giordano (che pur non er anionocento di quelle discordio) si facesero mediatori tra i Vicentini ed i signori da Romano, e diffatti ili 3 agosto 1235 ottenero una pace solenne, terminando anche quelle differenze dogli suvuria.

I partiti in continua diffilenta, non cessavano no istante d'osservaris, e di rivolgere ogni occasione al proprio vantaggio. Exclino segultara sioni manoggi con l'imperatore; Azuo, eletto e riconfermato podestà (1236), a consigito d' Eguccione mandava a confino nell'isole della Venenia moltissimi de nostri principali citationi. Ma ormai era giunta l'occasione con langa politica apparecchiata da Ezzino. Urimperatore Federico II composto escricio revias dall'Altemagan, ed avuo Verona, mandava alla noestra città i giudici Cipriano e Ronfreddo in qualità di suoi nunzi. Il marchese non volla vederli, reà accogiere le lettere imperiali di cui vantano portatori, anai probici hed aletano potesso parare con lores.

Mentre l'imperatore combatteva nel Mantovano, il marchese d'Este, co' snoi tentava un nuovo assalto contro Verona, mettendo il campo sotto Rivolta, Ezelino tennelo a bada per alcan tempo, mandando intanto avviso all'imperatore, che con tutto l'esercito in un sola notte cavalcò da Cremona al castello di Sambonifazio. Conosciuto i collegati quell' ardito movimento n'ebbero tanto terrore, che abbandonate tende, armi, macchine guerresche foggirono per ridursi dentro Vicenza. Ma l'imperatore a marcia forzata ginnto innanzi la città prima del marchese, chiedeva che pacificamente gliene fossero aperte le porte; ed i Vicentini, fidando nel soccorso del vicino esercito amico, e d'altra parte riputandosi abbastanza forti, gli risposero con animo nobile e risolnto, amare d'andare tutti a ferro ed a fuoco piuttostochè rinnnciare da loro stessi all'antica libertà, e mancare di fede a' lor collegati. Eppure il marchese e le sue genti vedendo l'armata imperiale già spedita all' assalto, quando dovevano ad ogni patto ajutare e difendere l'animosa città nella cui salvezza era riposta del pari ogni loro speranza, vilmente l'abbandonarono, ed intanto che i Vicentini scorati cercavano consiglio, l'imperatore spinse all'assalto le sue trappe, e gnadagnò a violenza l'interno della città. Allora Tedeschi, Saraceni ed Italiani barbaramente si unirono a correrla, appiccandovi incendi, saccheggiando ed necidendo egnalmente uomini e donne, laici e sacerdoti, non perdonando a sesso o ad età. In quell'orribile incendio andarono a rovina i nostri monumenti, la torre di piazza, il palazzo, le carceri del Comune, e neppure furono risparmiate le case ne gli averi degli stessi amici di Ezelino. Povero Manrisio! ebbe a provare quanto sieno fallaci i favori de'potenti, ed il sorriso degli stranieri! · Anch'io benche fedelissimo all'imperatore fui fatto prigioniero dai Tedeschi e con gran vergogna spogliato e legato, e meco nudo e carico di catene gemeva l'amico mio Alberto Dotaro causidico; mentre l'uno e l'altro eravamo meritevoli non di castighi e di insulti, ma di onori e di rimunerazioni. Giacchè quando alcano in città non avrebbe osato parlar in lode dell'imperatore, o sconsigliare dalla Lega Lombarda, io solo, io a viso scoperto, jo sempre ed in ogni circostaoza l'ho fatto. E non già, come tanti altri per ispirito d'invidia, o per amor di parte, ma per la grande affezione che portava a miei signori da Romano, e per la gloria e per l'onore dell'imperatore. E pare adesso, poichè sono misero e senza vesti e carico di ferri, l'imperatore, e quel da Romano fan viso di non conoscermi, ed i parenti, i congiunti e quasi tutti gli amici mi hanno abbandonato. Ond'io per tre interi giorni al cospetto de' miei concittadini errai senza nn manto per ricoprirmi, senza un pane per isfamarmi, nè

, trovi citi mi vestissa, o mi desse a magire. Però di tanta mia scigara i voglio estasto l'imperatore, che non l'arvà spato, e ad oggi miodo non mi conoscera; voglio scessto anche il signor da Romano, che aitro in quell'ora arvara peri i capo; ad oggi modo porero o ricco lo sempre loro son stato fedele, e sono e sarò pronto ancora a servirii, senza alcona sperzaza di premio e di rimonerazione.

L'Ognissanti del 1236 avvenne questa scellerata rovina, e dorò fino a che Federico per una porta nuova, fattasi nel mezzo delle mura rimpetto alla strada oggi detta della Racchetta, per la mora del Palamajo entró nella città tutta sanguinante e distrutta, e fosse pietà, o vergogna o prudenza, si fece pietoso all'incontro de' supplicanti cittadini, e perdonando restitui ognuno al possesso de' propri beni. Così anche l'ultima ombra delle municipali franchigie dispariva tra noi : Vicenza d'ora innanzi appartiene all'impero, o a meglio dire ad Ezelino che vi lasciava (1238) a podestà Guglielmo de' Visdomini da Mantova, e poco di la, seguitando nella incominciata impresa, si rendea padrone della Marca Trevisana, Come però i suoi nemici s'erano fortificati nelle loro terre e castella, e ci stavano parati ad osteggiarlo, così il fratello di lui or quà or là per la nostra provincia assalivali, e molti no faceva prigionieri a Sant'Orso, mandandoli poi salvi nella vita e pegli averi ad istanza del nostro vescovo. L'imperatore tornato a Vicenza, ordinò ad Ezelino di rilasciare molti prigionieri padovani, che custodiva nelle sue carceri, tra' quali ancho frà Giordano Forzatè; e cavaleando poco dopo verso Verona, ginnto in vista di Montecchio Maggiore domando ad Ugnecione



Castello di Montecchio Maggiore.

Pileo, aignore di quel fortissimo aito, che glielo consegnasse, e ponendovi guardie saracine, condusse seco il medesimo Uguccione in ostaggio, facendo lo stesso de castelli di Montebello e d'Arzignano, e rimettendoli nelle mani de' anoi, obbligava Pietro Maltraverso e Singifredo conte, signori di quei luoghi, a venire con Ini. Ma Alberico da Romano, appena intese che Federico avea preso le mosse in verso Lombardia, sdegnoso del cattivo trattamento fatto a sua figlia Adelasia ed a Rinaldo suo genere confinati in Puglia da Federico, alzo lo atendardo della ribellione, e unitosi ai Camineai ai fece padrone di Treviso: onde tra' dua fratelli per 17 anni divampò una furiosa discordia. Alla qual nnova molti vicentini che a malincuore aeguitavano il corteo imperiale verso Verona, temendo, che nna volta ginnti in quella città, vi fossero sostenuti, senza perder tempo si levarono dal campo imperiale, e si ridassero in salvo ne' loro castelli, cacciandone il presidio che Federico v'avea posto, e di la molestando Ezelino e chi teneva per esso. Ma coatui ben sapea render loro la pariglia, ordinando che tra noi (21 aprile 1240) fosaero posti a morte alcnni de'più riputati cittadini, ed altri banditi perchè favorevoli ad Alberico: nè cessava mai da quella persecuzione, per modo che i nostri fuorusciti mandarono ambasciatori al signor di Romano e a Teobaldo ch'era da questa parte vicario per Federico, offerendo di ridarsi a obbedienza senza alcun patto, e furono ricevnti in grazia. Ma fosse che que' cittadini per la ricchezza e potenza loro mettessero panra ad Ezelino fosse che in patria non cessassero dalle congiure, quel cospettoso signore, atterrate da prima le loro torri in città e di fuori, quando li potè avere nelle mani, in mezzo a crudelissimi tormenti li fece morire, non perdonando a donne o a fancinlli (1243).

Dopo d'aliora di ben pochi fatti tennero memoria i notti cronisti. ra'quali notermo i terranoli, lo alivinoi e i ezrestie che nel 1255 affinareo la città e la provincia. Nella corte del signor da Romano erano tesuti in molta gezzia i Vicentini; egli area eletto a capitano di Padova il nostro Matteo da Schio, e di ni tatte le ano militari imprese seco conduceva una grossa compagnia de nostri, i quali in un fatto centro il marches d'Este presso Gazado (1287) coal per valore si distinareo, che ne farono lodati e di onori e di privalga ricompensati dall'altasso imperatore. Frattanto Eselino seguitava a fari signore non solamente della Marca Trevisana, ma di musta parte della Lombardia, e cresceva nella tirannide, inferectio sempre più dagli ostacoli e dalle congiure che gli contratavano l'ambito disegno, e a Vicenza facca morire tra nuovi supplizi Gilberto, Arteso ed Übersillo de Dramanini di Berga, mazava il capo a dee Camaroli, accetava dalla città spogialnoli d'ogni

ricchezza i Gnastoni, i Rainoni, i Beccaria, i Piavicelli, in una parola collo arti e colla violenza ai liberava di ognano che gli paresse contrario.

Alessandro IV papa, commosso dall'oppressione di tante città, ed animato da' Guelfi, pubblicò contro di lui una crociata, e spedi il ano legato sotto di Padova con un valido esercito che la prese 1. Tosto oltre 550 , fuorusciti viceotini, vi ai radunarono nella chiesa di San Benedetto, ed eletto a capo e procuratore Castellano da Vello, e nominati anziani del popolo Odorico Bissaro, Uguccione di Giovanni Gaudenzio e Ottone Bruttofaote, deliberarono di fare ogni sforzo per rimettere nell'antica libertà la desolata loro patria. Il legato, mosso dalle loro esortazioni, e dal vedere di quanto utile gli sarebbe il possedere Vicenza, il 30 di luglio mosse alla volta di questa città. Alcuni giorni prima egli aveva spedito buona porzione del suo esercito a Longare, dove Antonio Brosima, che da dne anni era podestà di Vicenza, avea ordinato si tagliassero le roste e con grossi ed altri argini s'impedisse che il fiume Bacchiglione corresse a Padova voltandolo in quella vece in verso d'Este. Le genti del legato non langi da quel paese incontratesi con un grosso di Vicentini, vi attaccarono violenta zuffa, in cui morirono molti da una parte e dall'altra, ma finalmente i Vicentini costretti a cedere. lasciarono tra i morti il Broscone loro podestà e Macabrun da Vivaro.

I collegati vittoriosi tagliarono anbito gli argini, e misero il campo al piede de nostri colli, aspettando il rimanente dell'esercito che ben tosto vi giunse. Ma da lì a non molto sparsosi che Ezelino con formidabile armata si fosse mosso da Verona, i collegati, côlti da na pánico improvviso, levarono il campo ritirandosi verso di Padova. La fuga delle genti crociate aveva recato grandissima allegrezza ai Ghibellini di Verona; ed Ezelino che, poco prima, aveva abbandonato l'assedio di Mantova, con grosso nerbo di genti si diresse sopra di Padova, ma dopo dne mesi di vani sforzi per riaverla, raccolse le ane achiere in Vicenza e ammaestrato dal tradimento de' Padovani trovò con accorte parole, il modo di far nacire tutti i postri alla difesa de'borghi, disponendo invece nell'interno della città buon numero di Tedeschi e di Pedemontani, gente a lni fedelissima e bastevole a conservargli Vicenza contro ogni interna ribellione ed ogni assalto dal di fuori. E perchè nel fatto di Longare era rimasto morto il nostro podestà, in luogo di lui nominò Foliero d'Anstar tedesco e tutto sua creatura,

I Vicentini tardi si accorsero del mal giuoco e temendo del tiranso si ridussero alla spicciolata in Padova, e unitisi coi nostri fuornaciti, ri-

<sup>1</sup> Si pariò pell'Illustrazione di Padora.

tornarono verao Baasano, e incendiatovi e saccheggiato uno dei borghi, mentre atavano tutti intenti al bottino, assaliti da trecento Tedeschii si volsero più in fuga che in ritirata.

Us'alira parte de nostri che si trovavano in Montagnana, calò verso Villanora nel Veronese e posta ogni cosa a ruba, in parecchi longhi carciarono il facoco; le quali finame vedute fin a Verona, Ezelino usci con molte schiere per tagliar lore la ritirata, ma raggiuntili a poca distanza dall'incendiata Villanora, troro tal resistenza, che dovette retrocedere cerrendo egli atesso pericolo di restar prigioniero. La fortuna del famono tiranno cost viograva alla san fine, e mentre impadronio di Brescia, parea deciso con un ardito colpo di farsi siguore di Milano e di tatta la Lombardia, inseguito dell'esercia nemico e costretto nel parasgio dell'Addi di acettare una campale gioranta, vi fi interamente disfatto, e prigioniero e ferito mori nel vicino castello di Soncino il 27 sestembre 1290.



E:eline

## IV.

## Governo libero.

Mentre i Vicentini atavano tra meravigliati e contenti della morte di Ezelino, i Padovani mousero alla nostra volta, credendo poter facilmente caecciare i partigiani del vinto, ma non essendo secondati da nessun movimento di quei di dentro (chè gli acomini di maggior polso andavano esnli dalla città) dopo aver bruciate alcune case de sobborghi se ne ritornarono. È strano, che venendo a liberare nn paese si cominci dal metterne le case a fuoco ed a ruba; ma in quei tempi pare che nemmeno cli amici potessero andare incolumi da somiglianti cortesie. Fatto sta che non andarono tre giorni, e coloro i quali in Vicenza tepeano per Ezelino, raccolto il meglio delle loro robe, svignarono alla volta di Verona: di che i Vicentini avvertirono toato i Padovoni, anzi secondo lo Smerego, mandarono le chiavi della città a loro ed ai fnorusciti Vicentini che a Padova stavano raccolti, dicendo disponessero di Vicenza come giudicassero il meglio. Venne senz'altro a Vicenza il nodestà di Padova Gnido Montesciano da Reggio, con soldati e con popolo; e si fecero grandi feste, dopo le quali, per quella fraterna amorevolezza e per quello spirito di protezione, che in breve vedremo ripscire a tirannide bella e buona, i Padovani elessero a podestà Aicardino Litolfo da Padova, il quale fp. al dire dello Smerego, bonus, sufficiens et discretus (1259-60). Acciocche il giorno di san Michele, in cui rimasero liberi, fosse vivo nell'animo loro e de' figlinoli, nello statuto del 1264. dopo Gesù Cristo, la Madonna e i santi avvocati di Vicenza, nominarono san Michele, e lo vollero dininto in sulle porte della città, e che il ano giorno ogni anno ai corresse un palio scarlatto di sei braccia, da dar al primo, al aecondo nno sparviero, al terzo nn par di gnanti; e ai stanzió nna somma per edificar la chiesa, a san Michele intitolata, concessa agli Eremitani di Sant'Agostino.

Altri provedimenti dimostrano in quanto odio avessero la passata signoria. Quegli che fosse stato partigiano d'Ezelino dovea venir tratto a coda d'asino per la città e pei sobborghi, poi aospeso per la gola; gli stemmi de' signori da Romano distruggersi, e mal cogliesse chi tentava rinnovarli. I beni della casa d'Ezelino furono confiscati, salve le ragioni de' creditori che fossero liquide e chiare, atando al gindizio di ufficiali del Comune ; di quei beni ninno ne potea ritenere, sotto pena di bando perpetuo o di morte, nè per qualsiasi colore di parentela o atto d'ultima volontà o donazione. E perchè in Fontaniva, in Cartigliano, in Bassano, in Angarano, in Solagna, in Enego, in Cismon, in Rozzo, in Costavernese, in Breganze ed altrove Ezelino avea fatte sne molte terre, e l'esempio di lui era stato di huon grado segnito da' snoi partigiani, da Gniberto ed Albegero da Vivaro, da Marzio da Schio ed egualmente il figlinolo di Carcanavolo da Rampazo, i figlinoli di Miglioranza Trissino avean dato di piglio alla roba altrui, così si comando che i legittimi proprietari tornassero nella signoria delle terre usurpate. Le vendite e le donazioni estorte da Ezelino agl'infelici, sostenuti in que' che il monaco Padovan chiamasa ergastoli del demoito, furono annollate in quanto tuttaria non beneficassero i giusti eredi e l'anima del testatore. Così i beni di cui tuluno, per colpa della sua devozione alla Chiesa, era stato apogliato iniquamente, venissero resi al vero padrone: salva l'indennisi ai possessori per la spese fatato; e salvi i crediti che fossero riconosciuti dal Comune come liquidi verso il proprietario. Chi tentasse invalidare questi statuti sui beni e sulla parte di Ezelino, ed anche ne sparlasse, fosse punito di multa o gli bando.

I Vicentini, appena liberi dal gravissimo giogo, rimisero il regime popolare di prima del 1236; ed auzi nel 1262 si obbligarono con Padora, Treviso e Verona di reggersi a Comune, e non porsi sotto a nuovo padrone.

È qui il tempo di dir qualche cosa del modo e delle leggi, coi quali il nostro Comune si reggeva a libertà, e di mostrare che, in mezzo a tante miserie e tanta rovina, qualcosa sopravisse di buono e di giusto.

Aveavi un consiglio maggiore, detto anche Arrengo, di 400 uomini, ben numeroso se si consideri che Vicenza era allora un'urbecola, come disse il Ferreto. Vero è che il huon Godi, lamontando di vedere la sna città venir meno, ricorda di aver udito dal sno genitore quanto ella fosse magis pepulosa et plena; ma nou si può credere che molta fosse la popolazione di uoa città che aveva augustissima cinta, ed un territorio in gran parte selvoso ed incolto. L'elezione de' 400 si faceva tra tutti i boni homines et idonei, buoni e sufficienti come poi disse qualche statuto italiano; i quali eran così detti in riguardo alla naturale rettitudine ed abilità, non per altra distinzione. Vicenza (come altre città) era divisa in quartieri, perchè si chiamassero i cittadini alla comune difesa o agli nffici secondo la loro dimora, e si seguisse così una regola che a tutti si adattasse ad un modo. Per comporre il consiglio, il podestà cogli anziani (de' quali diremo più avanti) sceglieva tra i buoni e idonei cinque elettori da ogni quartiere; tre nella città, due nei borghi. I 20 elettori così nominati prendevano 100 consiglieri da ogni quartiere tra i cittadini buoni ed idonei di 20 anni compiti, in guisa che d'nna famiglia non se ne scegliesse più d'uno, e i giudici tutti si comprendessero tra gli eletti. Aveavi poi altro consiglio dei 40, detto minore, composto de' gastaldi, di otto fraternite o compagnie d'arti, dei dodici anziani, e dei dodici consiglieri degli anziani e di otto cittadini di vent' anni compiuti, scelti due per quartiere dal podestà. Nello statuto del 1264 non sono ricordate che poche facolte del consiglio micore, tra le quali la vendita delle cose mobili, l'approvare, il correggere il rifiusare le matricole ossia gli ordinamenti e i capitoli delle fraternite di artigiani , e l'aver voce anch' esso nel mutamento degli statuti del Comune. Invece larghissime erano le facoltà del consiglio maggiore, il quale distribuiva tutti gli uffici ordinari, faceva giurare il podestà quando egli entrava in ufficio, riceveva di due in due mesi il conto dato dai caniparj ossia tesorieri. Oltre di questo comandava il raunarsi della milizia, provedea alla vendita dei beni stabili del Comune, antorizzava i doni a chiese e a luoghi pii e i prestiti a carico del Comnne, Avea ancora da deliberare se il podestà dovesse inquisire più oltre, sopra tutto colla tor:nra, quando non avesse potuto porre in chiaro con manifesti indizi e con testimoni il fatto di un maleficio, di un tradimento, di un omicidio, e non si trattasse di violenze fatte da' grandi ai popolani, poiche in tal caso egli procedeva da sè con ogni prova; aggiungi che le condanne fatte dal podestà si leggeano in consiglio. Finalmente tra due statuti che sembrassero contrari spettava al consiglio maggiore lo scegliere quello che dovea mantenersi, e dietro le proposte de statutari, concorreva col consiglio minore a far e disfare le leggi.

Gli statuari, detti in altre città correttori o arbitri, venivano scelli tre per quarriere, poi due ta gli anziani dagli anziani essasi ed al podesta, connumerandosi dne gindici e aggiungendosi due notaj. Gli statuari erano eletti nel nono mese del regime del podestà per l'anno avvenire, ed avevano il compito di rivedere gli statui e proporre le correctioni; facendo residenza nel palazzo del Commen, ed avendone le spete. Del resto nessun statulo potea alterazi per alcuna gaisa, per alcano consulto, per alcun macchinamento, senza una comune evidento utilità gindicata dai dne consigli.

Tutuvolta nel consiglio maggiore la materia mettessi svanti con una consulta di sui s'ecundam tenorm consilii dal in per aspirate, o overo: consilima datum per aspirates ad hac depuntos. Sulla proposta nicorrece sine parabale potentati, come oggi si fa ne's paramenti. Il podesta finalmente potes mettere a partito quando credessa utile al Commes, ed era obbliggio a proporre quanto vanis messo in-nanzi dagli anziani, dai gastaldi, dai consiglieri degli anziani, pare chè la cosa non losse conternia gai tatatti, nel qual cuso potes senseraene.

Ma sebbene il consiglio maggiore fosse di quattrocento, e ai rinnorassero di anno i nano nell'ultimo mese del podesti, col divite di rivelazione, e in siffatta gnisa quasi nessun capo di famiglia rimanesse fuori del gorerno, tuttavia nelle cose più gravi si faces popolo, ed esso deliberare. È aletani attuti non poteno mutarai se uno dal popolo: come quelli sui difendere la ilbertà della Chiesa, sai perseguiare gli eretici e sul diritto del Comune ai biendi dalla casa di Ecilio.

Na solo nel riformare le leggi, ma nel farte eseguire il popolo volca aver parte, ponendo gli anziani siccome moderatori a tutti quant: gli miti. Ucamini anch'essi del popolo, provrederano che gli esercitori delle leggi non nocessero allo stato del Comune, e si interponevano per manienere la pose nella città ajtatti da dodici consigieri ch'essi medesimi prenderansi, tre per quartiere. A nominare gli anziani il consigio esegliera uno tra i quattro che venirano proposti dai gastadi co capi delle colta frateriate, e ni en aggiungeva un altro per cunariere su quattro proposti da due elettori, fatti per ogni quartiere dello stesso consigio.

Degli uffici minori, che sono tanti e scendono alle cure più minute, lungo sarebbe il discorrere; ed inutile per dare concetto del governo popolare; tornando assai meglio dire del podestà, che venia nominato dal consiglio generale nel decimo mese del podestà in ufilcio. Riformantisi c oè deliberavasi a palle secrete daporima sulla città da cui si dovesse chiamare : purchè non fosse straniera o ribelle alla santa romana Chiesa; e poi mettevansi in un cappello venti cedole, su cui notavasi l'incarico di nominatore dell'elettore, riferendosi cinque ogni quartiere, e inoltre tante cedole in bianco che fossero tutte insieme quanti erano i presenti al consiglio: le quali cedole andavano poi distribuite tra i consiglieri, e davano incar co a colui cui toccava la cedola scritta. Ciascuno de' venti nominava un elettore bnono ed idoneo, ma non sè medesimo: onde veniano proposti venti elettori del podestà, cinque per ogni quartiere, e quindi fra questi se ne sceglievano dal consiglio due per ogni quartiere, rimanendo per tal modo otto gli elettori del podestà. Di mano in mano che venivano eletti, doveano giarare; erano indi rinchiusi in un luogo segreto, ove non poteano parlare con altri sino a che non aveano proposti tre buoni nomini e idonei della città designata. Essi aveano le suese dal Comone per tre giorni, entro i quali doveano accordarsi sulla elegane se no non si dava più loro da mangiare finchè non avessero fallo l'al cione. Dopo questa radunavasi di nuovo il consiglio, ove si mani vano a partito i tre messi avanti; sicchè veniva eletto chi avea i prim favori, ma scusandosi egli, veniva chiamato l'altro, e poi il terzo, removandosi la lunga elezione allorchè tutti si fossero sensati. L'e- o doveva accettare entro tre giorni dacche gli era comunicata la saione; - altrimenti ritenevasi avesse rifiutato, e non vi avea più alcuni ritto. Il nuovo podestà, subito arrivato e prima di por piede nel palazzo destinatogli, doveva giurare secondo la forma degli statuti, dinanzi al consiglio generale, a pena di vedere la sua nomina annullata; ne i giuramento avea meno di sessanta capi, e venia fatto nella invocazione di Diu-

della Vergine, delle Reliquie di santa Corona e di santa Croce, de' santi Felice e Fortunato, sui santi Evangeli che teneva in mano. Il giuramento contiene una filatera di statuti, da cui si raccoglie che il podestà governava la città e il distretto, rendeva ragione, amministrava ogni cosa, tutto guidava e a tutto sopravvedeva. Vi si bada sopratutto che non trasmodi ne' snoi poteri, nè rechi mutamento negli statuti; sien guardati gelosamente i suoi passi, ne faccia qualsiasi atto da cui possa venire sospetto alla reophblica, non debba dare nè ricevere conviti. per non obbligare o restar obbligato per essi. Dopo il far della notte 1 soli anziani o gli ufficiali del Comune poteano recarsi dal podestà, o ogni altro doveva chiederne facoltà agli anziani: il podestà teneva aperta la porta in ogni ora, salvo darante il pranzo od il sonno, ovvero per altre ragioni che fossero tenute dagli anziani per buone. L'uso d'armi e utensili che si fossero lasciati in palazzo del Comune dall' antecessore apparteneva al podestà nuovo, il quale all'entrare in ufficio dovea riceverne un inventario dai canipari, ed abitare nella casa del Comune. Così era spiata in ogni guisa la vita del podestà, che veniva ad un tempo allontanato dai pericoli di corruzione col divieto di comprare cosa dal Comune, sia da sè stesso, sia con interposizione altrui, di ricevere mutui o presenti da alcuno di Vicenza o del distretto, nè accettare un accrescimento dello stipendio, neppure coll'approvazione del consiglio. Tuttavia gli statuti provvedevano all'onore ed alla sicurezza del podestà col punire maggiormente le offese a lui fatte e col proibire che alcono fuori di necessità e senza ottenere licenza andasse difilato al suo banco.

v.

## Delle Parti — 11 dominio Padovano — Scaligeri — Visconti — Dedizione a Venezia.

A consolidare la riagnistat libertà e l'ordine dello stato, morto Eccinio, era tornato totto dall'esiglio di Vicenza il nostro vescoro Bartolimeo Breganze, e dalla corte di Francia presso cui s'era ricoverato recava un testoro di sante reliquie, dono di quel pio re Luigi, Incontrato sul-Alpi dal nostro popolo, egli rientrava vocerato per la sventare dell'esiglio

e per l'altezza dell'ingegno e degli uffici compiti, e subito ebbe in Vicenza potere ed autorità, ma non così assoluta ed arbitraria quale altri ce la vorrebbe far credere. Si ha memoria dallo statuto del 1264 che a lui giurasser fede i Vicentini, e nella lega conchiusa il 1262 dalle città della Marca fossero a lui riservati ouori ed autorità. Ma lo atatuto del 1264 dichiarava aperto che quel giuramento non dee pigliarsi a pretesto d'alterare la cosa pubblica, e la lega del 1262 non potea intendere che si to'lerasse un siguore, poichè anzi easa faceasi per togliere il pericolo che alcuno si facesse signore. E diffatto non in nome proprio ma del Comune, non da padrone ma da mediatore di pace, il vescovo Bartolomeo s'interpose nelle contese tra Bassano e Vicenza gli anni 1260, 1262 e come arbitro e mediatore fra il Comune ed il clero della città egli si comportò l'anno 1251, nella grande controversia per le decime della coltnra 1. In ogni altra occasione in cni ebbe- parte nella cosa pubblica usó di grandissima autorità, non di aignoria, ebbe i Vicentiui ossegnosi non sudditi.

Ma ne la forma del governo desideratissima, ne l'autorità del vescove Bartolomeo poterono impedire che a Vicenza risuscitassero le antiche parti. Parve per un momento, che tatti gli sdegni, tutte le ire si depopessero, e l'uno all'altro rimettesse tutte le ingiurie; ma tal pace durò appena tre anni. Aveanvi nella nostra città (il Godi ci narra) torri e palazzi di nomini potenti, e nel distretto tanti castelli quanti magnati. poichè quasi ogni villa avea il suo castello, tenuto da qualche nobile e potente. Questi nobili tirandosi dalla loro i cittadini, se li obbligavano talvolta aotto fede di giuramento e sempre baldanzosi, sempre ribellanti, recavano continuo pericolo allo stato della città. Onde volle lo statuto del 1264 che niuno d'allora in poi facesse conginre o pratiche, e si obbligasse con giuramento a qualajasi privato e che quelli obbligati ae ne sciogliessero. E per tenere a segno que' maguati, si prescrisse che, qualora uno facesse o lasciasse fare violenze o molestie a popolani nel sno territorio, emenderebbe egli il danno, stimato secondo il giuramento del danneggiato, purche di buona reputazione: e l'ordine si intendesse fatto per ogni potente che ad altri non potente arrechi danno; l'emenda dovesse farsi entro quindici giorni dal fatto, pagandosi di più una multa; mallevadore il magnate auche pe' suoi famigli e per gli abitanti del lnogo; il podestà e gli anziani procedessero con pieno arbitrio nelle prove, dando anche la tortura ove al danneggiato mancassero testimonj che avessero animo di

<sup>1</sup> Ossia di quella parte del contado, che sempre lu considerata siccome membro della stessa città, e corpo intalmente separato dal territorio vicconilno, aveado sempre fallo il fazioni publiche colla città, ed è in gran parte soggetta alle chiase parrocchiau della città,

far fede per lui secondo la verità; che gli anziani giurassero quod nulli inferetur injuria vel gravamen propter potentiam alicujus, che i decani o capi d'ogni vilta facessero lavorare alle spese del Compne la terra, da cui il coltivatore fosse lontano per timore di qualche nomo potente; non potessero finalmente i magnati acquistare ginrisdizioni, contadi, castelli, diritti di signoria, o lnoghi incastellati ovvero atti ad incastellarsi. Ninno di questi magnati potè dopo il 1259 tanto avanzarsi d'antorità e di potenz, da acquistare la signoria, ma non per questo gli ordini fatti contro a loro poterono abbonire le continue discordie. Ai due podestà, eletti per consiclio del vescovo, i quali furono, il Quirini dal san Michele 1260 al san Michele 1261, e l'anno dopo il Gradenigo, succedette Nicoló Bagaleri da Bologna, nomo animoso, di parte guelfa, ed eletto per le bradie di alcani cittadini che gli promisero a moglie del ano figlinolo Adelasia de Pileo, purch' egli distruggesse la parte ghibellina. Chiamo egli dinanzi a sè totti quelli che teneano dalla parte imperiale, ma questi, tra cui Trissino, i Vivaresi, Egano d'Arzignano, temendo e di lui e del vescovo e del conte di Vicenza, non si appresentarono, ed invece si rinchiusero nel castello di Valdagno. Molti in gnaresima furono presi e torturati : e dopo pasqua il podestà chiamò altri dieci per ogni quartiere dinanzi a sè ed al vescovo, ma nomini religiosi e moltissima gente correano per le vie pregandoli di non farlo, perchè sarebbero tratti prigioni nè rilasciati se prima non avessero procurato che al podestà si arrendesse Valdagno. Faggono molti; alcani han la caccia dietro e son morti; banditi tutti: abbattuti e guasti i beni et sic (dice Smereglo) civitas Vicentiæ fuit in malo statu. Succedette poi a podestà Giacobino Trotti ferrarese, fatto eleggere dal vescovo ( aan Michele 1263 ) come cognato d'un cardinale, ed intanto i fuorusciti presero molte borgate, Marostica, Malo, Thiene, Isola, Non rimase il Trotti in officio oltre a 5 mesi: perchè, essendo la città in sì grave divisione, conobbesi la necessità di pregare d'ajnto i Padovani che vi posero podestà il loro Rolando di Englesco e l'anno dopo il padovano Gabriele. La città tuttavia non ebbe negli anni seguenti stato fermo no tranguillo; che anzi il podestà Dal Nero (1264) uscendo da un pranzo datogli dal vescovo, fu appostato sotto il portico del duomo da Marco degli Albettoni e da altri, che affrontandolo vennero con lui a cattive parole e a più cattivi fatti , talchè Gabriele non la seppe mai più perdonare ai Vicentini.

Intanto i Ghibellini faceani sempre più forti: Egano d'Arzignao minacciara dal castello di quel nome; Artanio avea ricacciati i Guelfi da Magre, e gli amici di lni s'ingrossavano a castel Belvicino; ed in mezzo a tante diacordie (sett. 1266) convenaero in Grisignano, sal confine tra il t'centino e quel di Padora, Padovaia e Vicentini ed ivi il conte Giolione domandò ai Padovani volessero a tenore dell'antica lega et amore veteri et moderno difendere Vicenza ed il sno distretto, poichè la città avea dentro poca concordia, e fuori sparsi pel distretto in molte castella, particolarmente verso Verona, i cittadini cacciati, che aveane ajuto dai Veronesi nemici di Vicenza. Padova e Treviso: testimoniassero così l'amicizia antica e vivissima; salvassero la Marca tutta. I Padovani nell'aderira all'invito si dicono stretti da una deliberazione del loro consiglio a richiedere le chiavi della città per loro maggiore sicnrezza. Acconsentono i Vicentini inteso tuttavia che si mantenesse gli onori, i diritti, le giurisdizioni della città, e colla preghiera che i custodi fossero al possibile pochi, perchè più non potevano sostenere altre spese. Sebbene nel 1271, in una lettera del podestà di Vicenza a quello di Padova dicasi dominationis ventra, tuttavia si designa col nome di custodia tal soggezione di Vicenza a Padova. Le stesso Albertino Mussato, storico padovano, dice che Vicenza erasi data alla custodia dei Padovani non al dominio; e la parola mantiensi nei documenti di Enrico VII sulle differenze .tra Vicentini e Padovani recate al sno giudizio. Lo Smereglo anch'egli non considera il dominio padovano che come una conseguenza portata naturalmente dall'antica lega della vicina, prevalente di popolo e di forze, colla nostra più debole e di voglie divise.

Che nel 1266 cominciassero i Padovani a signoreggiare da senno a Vicenza lo mostrano i nuovi ordini e gli statuti che essi fecero tra noi per l'elezione del podestà e per la difesa della città. Il consiglio maggiore della città di Padova nominava quaranta elettori, che potevano anche cedere l'incarico ad altri; e questi recavansi nella chiesa del palazzo del Compne di Padova, ed ivi accendevansi due candele da due denari l'una. ed essi dovevano proporre tre nomi, non mai i propri, prima che le candele si consumassero, altrimenti cadeano in una multa, e non poteano più aver parte all'elezione. Scriveasi il nome de' tre proposti in tre cedole, che poneansi in sito donde si potessero vedere da tutti quelli del consiglio maggiore, e poi mettevansi in un cappello, e se ne estraevano quindi da un fanciullo di sette anni; dei tre proposti si chiamava prima all'ufficio il primo estratto; se egli non avesse accettato, il secondo, infine il terzo. Questa elezione dovea farsi tre di prima della festa di santa Maria di settembre, o tre di dopo. L'eletto doveva essere armato cavaliere, e dar cauzione prima d'entrare in ufficio. Nel 1277 si deliberó che i tre nomi di più favore fossero posti sopra un bossolo sulla pietra dinanzi al patazzo del Comune, poi si raccogliessero dagli anziani i voti colle pallottole segrete, e i nominati doveano invitarsi all'ufficio secondo la graduazione dei voti. L'elezione del podestà di Vicenza era considerata come cosa ardua e di quelle per cui, dovendosi convocare il consiglio,

bisognava il di innanzi fare le grida nella città e nei sobborghi di Padova da banditori a cavallo e da trombetto.

Il podestà durava un anno; dal 1293 si rinnovò di sei in sei mesi; gli era proibito ammogliarsi con donne vicentine, e da' Vicentini ricevere doni oltre il pregio di cinque soldi. Non pur egli, ma ancora il capitano, e come a dir. la sua corte dovean essere di Padova, e tutti eletti dal consiglio della città ormai padrona hen più che protettrice. E ninn modo lasciavasi dai Padovani per mantenervisi, più col timore che coll' affetto. Quindi nel 1275 Roberto de' Roberti, podestà di Padova. per volere di quel consiglio elesse a statutari alcuni cittadini di quella città per provvedere con regole certe alla guardia de' castelli custoditi dai Padovani eziandio nel Vicentino. Allora fu deliberato che a Vicenza il castel di San Pietro fosse guardato da 30 custodi, dieci dei quali fossero balestrieri, con due capitani, l'nno dei quali cavaliere, e due famigli per ciascono, uno di essi dovesse star con quattro custodi e due balestrieri sopra una di quelle due torri, sull'altra riman-ssero quattro custodi. I capitani avean venti lire per mese, tre i custodi e tre e mezza i balestrieri. A porta Posterla ed a porta Nuova doveasi porre un capitano con 8 custodi e 2 balestrieri; a porta San Felice 20 custodi e 6 balestrieri; a porta Berga 10 custodi e 4 balestrieri; nel palazzo del Comune 24 custodi. Inoltre splla via che da Santa Corona va al palazzo del Comune doveasi fare un'abitazione acconcia a 50 fanti e 25 cavalieri, postivi a guardia, Simili statuti si hanno per Lonigo, Marostica, Cismon, Ma ben altri provvedimenti si fecero per tener soggetti i Vicentini; perocchè chi salisse ad un monte, ad un castello, ad una torre di Vicenza o del distretto per sollevare il popolo contro i Padovaoi o macchinasse contro di essi era condannato al taglio della testa e alla confisca degli averi; finalmente era strettissimamente inginnto al podestà di darne tosto notizia al Comnne di Padova e gravi pene a chi solo proponesse di trarre dall'esiglio un bandito per tali cagioni. I nostri statuti, nel loro insieme non forono abrogati, ma se ne tolsero alcuni, altri se ne introdussero, con espresso divieto agli statntari vicentini, ovvero al consiglio di mutare ciò che i Padovani avessero fatto; divieto che il podestà giurava di far osservare, e gli stessi sindacatori del podestà dopo il 1274 furono certamente padovani. Per altre vie ancora cercarono i dominatori acquistar potenza nel Vicentino, sopratutto co' matrimoni e co' possessi. Allorche essi cessero a Vicenza il Comune di Bassano, per trar nn qualche profitto della grazia fattaci (come diceano sic domestice) fu posto tra i patti, che donne vicentine potessero maritarsi con padovani, perchè liberi decono essere i matrimoni. Contuttoció dallo statuto del 1264 vuolsi che donne di Vicenza e del distretto si maritino solo con crita-

dini di Vicenza o del distretto, sotto pena che i lor beni vengano al Comune, e liberi sieno in sull'istante i loro servi, sicchè non rimanga ad esse che una dote. Per il figliuolo del podestà Litolfo fa necessario un'espressa concessione per menar meglie la vicentina Odolia Breganze, Ouesto divieto tiensi fermo anche dopo cacciati i Padovani, e si ha nello statuto del 4311. Quindi si scorge che non di bnon animo dovettero guardarsi dai Vicentini i matrimonj, nel frattempo conchiusi appunto da donne vicentine con Padovani, come quello di una figlinola di Salomone, conte di Montegalda, con Antonio Bibo di Alberto, e quello dell'Odolia, L'una e l'altra recarono gran beni ai mariti; poichė Salomone morì senza figlinoli, onde i beni di Bibo in Montegalda possono dirsi venntigli dalla moglie, e la Breganze fa erede per metà della facoltà di quella nobilissima famiglia. Nemmeno si osservò lo statuto del 1265 in quanto vietava la vendita di terreni a chi non fosse vicentino: questo divieto anzi vediam tolto nel 1284 dal lucchese Gnglielmo Malaspini degli Obizzi podesta di Padova, che tuttavia diede ai Vicentini eguale facoltà di aquistar beni su quel di Padova, Onanto largamente se ne valsero i Padovani si ha fuor di dubbio dagli stessi Cortusj, padovani, poichè dicono che la famiglia dei Dente, Demetrio Conti ed altri padovani aveano grandi possessioni sul Vicentino. Ed in vero nel 1268 fu preso dal consiglio di Padova che, per rifarsi del denaro speso pei Vicentini, potesse il Comune di Padova mettersi in possesso di quei beni che più gli tornavano utili (ntifiores). E dopo cacciati i Padovani, Albertino Mussato ben dicea loro che, se Arrigo VII facesse loro restituire i castelli e le torri che aveano nel Vicentino, ninno potrebbe loro resistere, ed avrebbero essi potenza nel cuore stesso della città. E che i Bibo, i Carraresi, i Selvazzano, tutti di Padova, avessero gran possessi nel Vicentino, lo prova il documento del 1311, con cui il vicario imperiale Albrighetto da Castelbarco ne dà i possessi ai Vicentini, che alla lor volta avean potuto mettere in campo delle ragioni contro a' Padovani.

Sebbene in tal modo i Padovani facessero allo e basso tuttaria si constituta in totale a radonare il consiglio maggiore: come fun el 296 per concedere a quei d'Angarano un mercato ogni settimana al ponte di Brecatiun i un'itare valte i l'anno siesto per divietare che si estressero dal Vicentino i viieri; nel 1306 per un matuo; nel 1307 per dare facolità al Comune d'Alonte di vendere dei beni. E così pare, benché i Padovani volessero essere considerati come padroni di Vicenza, e quindi dovessero ritenere validi anche per essa gli accordi conchiusi da loro con altre città, tuttavia fector rafferame dei Vicenzii stessi un patto d'amicitis, condultuso terv vary Comuni il 1278, ed un altro per la consegna seambievo dei banditi conchisso nel 1278.

Sin dal 1267 Egano d'Arzignano era andato a Padova a nome de, Compne di Vicenza, e nel consiglio stesso di Padova ebbe cnore di affermare con veemenza, che i Padovani non osservavano a' Vicentini i patti. l'anno addietro stabiliti; a lui bastar l'animo, solo co' snoi d'Arzignano, di cacciarli da Vicenza, Nel 1273 i sindaci avean chiamato Senesio de' Bernardi, ch'era stato podestà, a rispondere per aver confinato alcuni ghibellini, altri uccisi, altri martoriati, angariato poi tutta Vicenza: ed i Padovani non solo assolsero il Bernardi, ma eziandio guardarono di traverso il sindacatore, e forse allora stabilirono che i sindacatori dovessero essere padovani. Nel 1278 furon martoriati due volte 28 cittadini di Vicenza, talchè due ne morirono; i 26 rimasti si confinarono a Padova dal luglio fino a San Martino; tratti poi dal confino come innocenti e tornati a Vicenza, pur si videro sempre di mal occhio dai Padovani. Altri fatti narrati dallo Smercelo dimostrano di che animo fossero tra loro le due città Nel 1269 fu pagata dai Vicentini huona summa per salvare la vita a Bugamante Loschi, che aveva ucciso l'abate di Santa Giustina, che voleva contro la di lui opinione far eleggere a vescovo il proprio fratello; nel 1296 si fece tagliare la mano dal podestà ad un Vicentino, vennto a rissa con un soldato padovano; nel 1294 furono bistrattati i Ghibellini tanto, che se ne infuriò il popolo, e la notte di San Martino furono poste bandiere sulla piazza come per sollevar la città. Nel 1290 il conte Beroaldo. animo grande, accusato da Morando Verlato, da Galdinello Bissari e da altri, dal podestà sedotto a denari fu condannato a morte. Il Beroaldo per non essere dall'atrocità dei tormenti costretto a parlare, tagliossi co' denti la lingua, e incorrotto lasció la vita sotto la tortora; bel documento a' posteri, avverte il Ferreto, Eragli cognato Giovanni da Sarego, che sopra alto cavallo e col favore degli amici corse per salvarlo ar litamente in piazza, e fatto impeto contro i Padovani, fu da loro preso e con molti de'spoi s'ebbe il capo mozzo, ed i loro corpi furono appesi a bosco presso la città. La loro morte su segnita dal bando di molti n bilissimi cittadini. perocchè Boverio, figlinolo del Beroaldo, i Trissino, i figlino i di Egano d'Arzignano andarono esuli, nè tornarono a Vicenza se non dopo la cacciata dei Padovani.

Erna da lungo tempo concentrati gli odi del Vicentini contro il dominio di Padova, allorche Sighelfredo, figlinolo di Novedu conte di Ganzera, cuale da 20 anni, dorette nel 1310 venire in Italia, in midicoli ambasciatore al papa del re di Cipro. Stavagli in conce di rivolore la san Vicenta, a ma ne scrisse chiedendo consiglio al genero Bugamanto l'ardo, che gli face animo a passare per la ana città, ove certo non sar a chi lo conoscesse, barbato ed incannitio comera. Però Sighelfredo venune a Padova parlando francese; poi datone avviso al genero, proseggul i cammino sino a

Opartesolo a tre miglia da Vicenza, ove incontrò il genero e molti amici. Foron tosto ai discorso de' modi con cui potessero liberare la patria dai Padovani : e passando oltre per la città senza aostare, e aempre ragionando di quello che far si dovesse, andarono tutti insieme fino ai confini, ove Sighelfredo raccomandava agli amici di fargli aspere entro tre giorni a Verona le loro risoluzioni, onde potere a tempo movere Enrico VII in loro favore. Presi questi appuntamenti, tornane il Proto e gli altri a Vicenza, e non sanno decidersi, quando Giacomo Verlato, che forse ricopria qualche odio privato col pubblico, parla più caldo di totti e gli inanima all'impresa. Si ginran segreto: mandano fidatissimo messaggio a Sighelfredo, che tosto va all'imperatore ch'era in sul punto d'aggredire Cremona, ed apertogli il desiderio grande ch'era nei Vicentini di liberarsi dal dominio padovano, lo scongiura che non gli abbandoni. Enrico, ben conoscea come Vicenza dovesse essergii porta all'acquisto di Padova, la quale avea dapprima rifiutato le condizioni offerte. Laació tal maneggio ad Aimone vescovo di Ginevra, il quale con una mano di soldati venne a Mantova sotto colore di condurre la parte imperiale all'assedio di Cremona: a Verona rinnissi con altri aoldati imperiali che a sorte s'incontrarono per via: studiò di accordarsi con co'oro che a Vicenza tenevano mano a tali disegni : ed in breve venne stabilito il giorno in cui i Vicentini metterebbero dentro Aimone ed i snoi-Fatti con sollecitudine gli apparecchi, il 12 aprile 1311. Aimone con 300 cavalieri oltremontani e con la forza di Cane della Scala di Verona capitò a Vicenza, ove trovò aperte le porte. Già erano spiegate dai cittadini sulla piazza le aquile; ed erasi dato vinto Giovanni di Vigonza capo dei Padovani: i quali sbigottiti gettavanai per le case. Alcuni si rinchindono nel castello in aull'isola: ma ginntovi Can Grande e appiccato il fuoco alle porte, i Padovani disperati della difesa gli si arrendono, salve le persone e le cose. Ma entrati gli Scaligeri dentro al castello pongono tutto a ruba ed a sacco, e fanno prigione ed inviano a Verona molti Padovani, che poi per riscartarsi devono pagare buone somme.

Coa chbe fine in Vicenza il dominio del Padovani, che hació nelle due città lunghi odj el animoso vendette, onde facilmente prestiamo fede ai Cortusj istorici padovani, che incordano come i Vicentini considerassero una colpa sino all'essere cittadino di Padova. Troppo diverso dal nosto era il aentre dei nostri maggiori; essi non avevano innanzi di sè che uno atretto beniero, nè potevano presentir come agli occhi loro d'ovesse dappoi aprirsi maggiilor o l'uristone. Essi vedevano tutto il mondo cell'angusta cerchia del lor manicipio, chiamavano nazione la ogente d'una solo città, e nepopre immaginavano che verrebbe un siorno gente d'una solo città, e nepopre immaginavano che verrebbe un siorno

lliustraz del L. V. Vol. IV.

93

in cui non solo Padova e Vicenza, ma tutte le città fra l'Alpe ed il mare sarebbe una sola famiglia \*.

2 Andò perduia la fiera astina che Benvenuto da Campesano seriase in versi contro i Padomni oppressori, ma ci rimase la risposta che gli fece Albertino Mussato, in una pistala, che fino adesso andò attorno tutta mozza e apropositata, e di cui noi diamo ils traduzione e correzione, che dobbiamo all'amicissimo nostro sbate Jacopo Zanella.

· Lettera di Albertino Mussalo a Paolo grudice di Teolo.

Quali versi m'inviti, o Paolo, per risposta a poeta tanto felice? Perché non possa godere della pace ottenata con tanto valore e montare la cicio con quelle sae scale? Trega piullosto che aempre si mantenga in quello stato e che la vittoria gli apporti nuovamente del frutti somiginani a quelli che ha colli.

· Vedl tu com'egli si lodi dei morso che gli poscro in bocca e salteili giojoso, como siuledro a cui si rallenta il capestro? Non altrimenti il pavone spiegando la ruota delle penna, ai pompeggia della varietà degli anrei colori. È perchè no? Se vive senza timore in un'avventurata città e paò non vedere lo sdegnoso sogghigno de' tuoi Padovani ? Che importa a le, se uella sua sapienza egli volge l'arte al suo utile? Che importa a me, se celi iusings con vano scritto il suo signore? Abbian pure fortuma i versi ispirati da musa ridicola; diamogli licenza e perdono di dipingere quello che più gli piace; sieno i suoi versi ferondi e sonanti di sacra poesia. Predichi a aua voglia che gli Steropi e i Bronti Ciclopi erano in Padova, quando con mollo oro cercammo di difendere i diritti della patria; giri inforno alle sedi dell'Elisin, allo alagno della tartarea paiude; porti seco ritornando. I responsi felici, che la sua città sarà redenta e le scale poste sulle lorri. Su plena allora Vicenza di sacri apiriti; venga toro incontro l'oscena e mostruosa figura de' Padovani, il sonno della morte pesi grave sui nostri sepolti; sia vero che noi abbiamo a fare con redivivi giganli. La nostra ilra più giusta ricanti la serie di que'fatti e tratto tratto si arresti a scherzare dietro a gioconde immagiuazioni. Proviamoci: la muse, che ogni cosa ricordano, ci suggeriscano i versi interno slla guerra di un vero cane minore di sè.

· Che meraviglia se finge i Padovani discendenti da Troja vinli in baltaglia da Cone? E si studia d'insultare ai prigionieri quando entrava nelle mura dell'arress città ? Questi mali non sono nuovi per noi; come sempre siamo vinti dall'inganuo, ignari delle frodi che noi non tentammo con alcuno nemico, sempre noi siamo soprafatti dall'astuzza e dal tradimento Così la frode del cavallo di legno ablattè le foura di Troja, nè giovò a Deifobo valeniissimo nelle armi e nelle battaglie la spada, perchè non avesse laceralo il corpo. Egli peri nel sopore della nolle per inganno di un solo: noi circuirono, non uno, ma molii Sinoni. La nostra colpa è meno vergognosa; perchè coloro furono raggitali de nemici : noi da Cane, nostro cittadino e che fingeva amicizia. Egli Irascorse le nostre schiere, che stavano secure, senza elmo; e trasse in prigione i fraielli co' quali avea giurata la tregua. Io mi vergogno di chiamare aquile imperiali queste che non entrano le mura di una città, quando non sieno loro aperte, Infatti dne specie di aquile si danno. Una che vola sublime e si chiama lo sendiero di Giove; avvezza a ghermire gli animali vivi qui e là nelle esmpagne. È costume dell'altra bazzicare dove sono le reli, segnire gli animali ch'aliri ha già preso, a sfamarsi di carogna: questa specie nei nostri paesi si chiama Aqualastro, che può star benjasimo col nero corvo. L'imperatore Doleva ai Padovani d'aver perduta Vicenza; pure faceano la mostra d'indifferenti; anzi nell'ambasciata al campo d'Arrigo VII ostentavano di non pensarvi punto, sol chiedendo fosser loro restituiti quei beni nel Vicen-

non tiene siffalle via quando discende nelle terre d'Italia, ma affronta più volentieri i presi che gli viciano l'Ingresso.

 Quoll'oltimo mio signore, il settimo Earico non volle Brescia se prima non ne aveva atterrali di sua mano i baloardi. Ed egli concesso le sue aquile a multi che ne fecero mat uso, assuedacendole a cost sozze e turpi rapine.

· Dirai che Cane magnanimo giovane fu trasperiato della dolcezza del comando e del regno net bollore della gioventà: che più tardi pentissi del fatto. E che? Vinto volle cgli cedere? troppo si mostao tenero del suo onore. Pentissi forse quando fu travolto qua e là în tanti rim-scolomenti di guerra? quando fu assediato più volte nella sua sventurata città? Castigata degnamente delle sue colpe. Vicenza appena sicura sotto le sue murali difeso pianse le campagne desolate interno dal faoco. Oh quanto giovo il senno che represse Cane; il sonno conoscilore delle arti della gaerra accoppiato a forze ragguarde" voli! come le sue mura strette intorno dalle nostre bandiere, fatto più cauto stabili di chindersi nel suo stesso enstello, lo stesso no veduto (non introduco altro testimonio), io stesso ho vedulo sfidsto le forze della triplice elità, essere invasa Verona e le chiuse porte essere asperse di sangue. Vidi cose da non dirsi. Vicino al luogo io ho veduto davanti a quelle porte gavazzare la folta dell'ubbriaco popolazzo, pieno del dolce nettare, che tilasi distilla, spruzzato dalla generosa vendemmis di Montehello. Godeva di mirare le fiaccole scagliale sovra l tetti; la feceia della città scorreva intorno remorosamente danzando e furioso chiamava Cone che uscisse dalla tana, Vidi che Verona percossa da siffatti terrori faellmente si poten prendere, se il destino ce lo avesse permesso e la sera avesse tardato a sallre nel cielo. Imperocchè quella pichaglia furibonda ed ebbra gellava colle fionde bagnate anch'esse di vino una grandine di piombo, oltre tutte le moro, e caccisti col suo Impeto di là dell'Adige tutti i cittadini, fece che poca fiducia si avesse nelle prime muraglie. O Dei, che da gran tempo più non vi mescotate nelle nostre cose, voi che ne avele cesso il governo s Cristo Signore, aneora el stele sopra? Perchè ancora ci assale la msligna Giunone, non ancora sazia della nostra ruina dopo lo sterminio di Troja? Essa venendo dalla somma altezza del eielo spinse colle rosse mani e col petto il carro del sole, e facendo ogni sforzo, costriase Febo a calare più velocemente a presto tramonto. Per questo fallo della Dea spiegando il giorno sita sera noi fummo tratti di ta a mezzo della hattaglia, e lasciammo la città svergognats pel gettare che vi facemmo de sassi e per averle tolto il diritto della moneta, il spargemmo per le campagne e pe' ricchi paesi. Ah! quante stragi di nomini non facemmo, Cristo, Dio supremo degli Dei ? A quante care non aventammo II fuocol Qui si abbatte il vago Montorio, superba reggia di Can Grande; pe' nostri incendi soccombe Illasi, arde per nostra mano la magnifica borgata di Sonve. Di stragi son pieni i luoghi sh'intorno: niuna villa è salva dalle nostre raptne per essere aperte le campagne al furore de'nostri : a nostro piacimento potemmo devastarle cel fuoco. In modo nun diverso i venti usciti con subita furia dalla parte d'oriente trascorrono per campl e villaggi e traggono s co frammenli di selva; suona l'immensità deltino dei quali erano stati spogliati nella loro cacciata. Ingiunne Arrigo VIII nel giugno questa-prestituzione e di lasciar libero il Bacchigitione, ma l'applicazione degli ordini portò risas poi gaerra aperta; i l'adovani, mentre lo Scaligero era occupato in Lombardia, venner fin sotto la città, e ruppero le arragile poste al Bacchigione, acciocche rilinisse a Padova.

Can Grade avato nuova che fosse pressochè perduis Vicenza, geltationi l'arco alle spalle, e con un soi compagno correva a spron batteto verso Vicenza. Mutatto cavallo a Montebello, giungera alla porta del castello, e mentre gli giaventati cittading gli situavo d'attorno e gli avavano l'occorse, egli, montato sopra un painferen del Negarola, e bevata vano l'occorse, egli, montato sopra un painferen del Negarola, e bevata una tazza di vino che gli offirir, una donnicicuola, taté le mai al ciello: « Maria (esclamando) madre di Dio, ch'io osoro consulas digiuni in settimana, soccorrinii, se ne son dereno, son osari questa l'utilium oiorno

nere sere agitato dei noti e dalle spesse folgori, mentre al rimbombo dei tuono fugge fride precipitosa, dovumque il fulmios cade sparge all'intorno fiamme, come scute sactie. Come cessa la ploggis s finita la grandine termina la burrasca, i miseri agricoltori, piaogono i lora daoni. L'esercito saivo tornaodo all'ercuien città condusse nel fieli accampamenti le recebe prede. Questo fu un gioroo, Chi vedrà più inonnzi Cane fermarsi nelle nostre terre quaodo avrà veduto is faccis del Dragone che vomita fuoco? Non fa di tanta guerra cagiana veruna, non la forta Mantova, non il conta di Verona, non Vicenza. Per sorte si offerse ai nostri occhi una schiera che doveva morire, la quale aveva passato il Meandro (Bacchiglione) e else si teneva sicura dietro le acque del Timavo (is Breots)? Quà la gioriosa Vicenza avea mosse tutte le sue forze colla geois scaligera : conducendo alla battaglia quanti armati poteva anche attora ch'era più grande e più forte. Quando uno secito drappello di giovani non accora accolto nelle nostre ordinanze, passò a rapido nuoto il flume violento, e gettossi sullo scoperto nemico. Noi siamo, siamo noi quella turbo che fummo traditi nei nostri letti per le tue insidie, o mai servo; noi vinti dalla frode di Cane che ricevemmo nella città in quella notte ene gliela abbiamo ceduta. Queste cose diceva ad alta voce il padovano Mastino Cane e salis sommità dell'elmo percosse il primipilo e colla mazza colpeodolo lo costringe a sciorre i Iseci dell'elmo uscendogli a guazzo il cervello. L'aquilastro coll'adunco rostro becca in terra; potes ancha divorare interiora d'un occiso rozzooc. Così gli sitri colle apade e con saoguinosa morte ruppero la schiera. La fante poscia impediva che in giusto combattimento si decidesse la lite, le schiere precipitese volsero le spatle alla battaglia. Allora l'accisione, silora la strage; il misfalto tornò loro in capo pel tuo giusto giudicio, o Dio terribile; specialmente a coloro che turbarono la pace della patria. Parle in nascondigli de' boschi, parle le vicine porte, parle rifugissi sollo le difese dei Retrone, che dal loro retrocedere ebbe silora giusto nome. Tornossi a Padova la bella palma dell'ottenulo trionfo; questa fa la viltaris guadagnata in giusta guerra.

 Paolo in l'ho detts la serie de fatti. A che più oltra si sforza codesto nostro poeta co' suoi liriet voit? Goda pure nelle adulazioni finchè altri gliclo consente, e laset che noi vivismo in questa pece a suo vedere dubblosa. della mia vita -. Seguitato da pochi cavalieri, per Porta Lisiera si getta in mezzo il cumpo de Padovani, che oceano scimpo in una fugr disperata, abbandonado ai Vicentini una preda traricca, giacché essi s'aveano trasportato con loro tende, tappeti, strati, suppellettili d'oro e d'argento, vini preziosi, cibo per molti giorni, medicine: tanto teneansi in pugno la vittoria (2)14).

Alfine fa seguata la pare tra lo Scaligero e Padova sonan che cesassero i sinistir umori e la voglia nel Padovani di rivaree Vicenza, 11 4316 Alberto Izza cercó far sno il custode della Porta Berica con buona somma di denaro. Cottui intento mise parte di tutto il Nogarola; i congluenti longo i Berici capitareno persso Vicenza, e quel tristo ne ii mettes deirco le mara, ove ad un tratto furono sopra loro il Nogarola, Ugueciondella Faginola e lo Scaligero stesso, e ne fecero miserabilo strago.

Taceremo qui delle guerre e delle tregne continuamente alternautis tra Padova e i aignori di Verno. Derante la signori a degli Scaligeri Vicena s'accrebbe di popolo e rallargò la sua cerchia: ai davano francigia e chi ai facea viennino, e sembra che explizasero tra noi molte famiglia tervisane e anche florentine già potenti a Firenze. Tattavia e dal Ferreto e del Pelice rilesarà vero anche per Vicenaz quello cinè già avera detto l'Alighieri doversi dallo Scaligero far molti mendichi di ricchi che erano. Il Police narra che sotto quella signoria avverransi lor profezie tutte dello sterminio della nontra poera città: e quando tai dominio volgeva al suo fina vedera egli il misericordioso Iddio inchianra la destra per tergrere la lagrima degli opperasi. Altorno al 1887 la guerra de Carraresi e degli Scaligeri si strinse visppià vicina a Vicenza, emerabile sembraci l'essersi altera accostati i Padovani in tal giusi e con tali strumenti di guerra che molti projestili farono veduti par anco in piazza e tre essi una aspecia di bombe, tegisire spessi, dicci il Police, asd

3 Sembre de a questo faito accessi l'Aligherie indoive dire che: en sista consista vicerio di Vicenza, del dei laggiosti il Phossai, assiste quate citili, Bilitaritati pol Iriverso, Can Grande mandio a sidare il podenti di Pudova a baistaglia in cumpo perio e quolin. Teccultò, a sus quate il campo a Montgalia, ma ai traversone spojuli per son lora giornata. La successiva primavera (111 i contri sostenenere un faito d'urane, de il Mussaio prialle. La successiva primavera (111 i contri sostenenere un faito d'urane, de il Mussaio prialle citili, anti vientereno, raparenimolo il vitie e le robe de prima, pol baltandosa si sockeggio e alla violetta. Can Grande avoito - Pudova al pinhoic Canperio l'opena del Vicenna la parti, per canera il dovre le genti curdo, perecha paposo il pinhoi en fuel della giorni Serie, per que quevina soni alifericano a que frequenti combilimenti dele foori di Puris Briros chibre losque a Langare tra Vicentila e Podavasi per l'esque del Bacchiglion che i Vicentila riverso dovirir di suo occuso.

nullum damnum fecerunt Civibus. Alleatosi Francesco di Carrara con Giangaleazzo Visconti, col patto che Vicenza fosse del Carrarese, fn tolta la città nostra ad Antonio della Scala. Ma il Visconti allegando ragioni di eredità della famiglia scaligera, la tenne per sè, cominciando a signoreggiarne il giorno delle undicimita vergini di quell'anno, E del Visconti fu tutto il celebre nostro Antonio Loachi, che alla sua morte invitò Vicenza a piangere colle altre città, e a starsene contenta al dominio de' Viaconti dacchè non potes governarsi da sè. Ma appunto questa impotenza a diffender le proprie libertà da loro stessi, ed il continuo spauracchio del minacciante dominio padovano consigliarono i nostri a scegliere per aignore loro chi valesse a diffenderli e loro procacciasse stato libero e aicuro, perchè accesasi una unova guerra tra i Visconti e il Carrarese, i Vicentini posti alle strette dal Carrarese ricorsero a Venezia, dalle cni sorti non furono mai più divisi dapprima nel regime nazionale, poi nelle tristi vicende straniere. Giampietro Proti e Giacomo Thiene sopratntto cooperarono a tal dedizione, la quale fn il giorno di san Vitale del 1404.



Giacomo Thiane.

## Stato di Vicenza nel secolo XIV,

Il più vecchio statuto che ci rimanga è del 1264, della cui compilazione în certamente occasione l'essersi poco innanzi riacquistata la libertà e gnindi il doversi richiamare le antiche leggi. Vero è che ben prima aveasi un libro degli statuti nel quale d'anno in anno registravansi dagli Statutari (vedi pag. 720), Sembra che l'ordine degli anni andasse cedendo all'ordine delle materie, ed invero negli statuti posteriori non si porge l'anno di qualche deliberazione, di cui erasi dato nello statuto del 1324. D' un libro attribuito al vescovo Bartolomeo, e intitolato Non nulla nova statuta ... compilata pro regime civitatis, inntilmente si fecero indagini quando si trattò di dargli l'onore degli altari. Lo statuto del 1264 fu fatto da alcuni cittadini nel regime del podestà Englesco; un altro del 1311 essendo vicario imperiale Aldrighetto di Castelbarco, un terzo del 1339 essendovi in tale nfficio Giacomo del Canto. Questi statuti, detti anche jura municipalia, dividonsi in quattro libri, come moltissimi altri d'Italia; nel primo contengonsi i brevi del giuramento de' varj officiali, dal podestà al costode del Campo Marzo; il secondo tratta del diritto civile, ed ha eziandio alcuni statuti bellissimi per por freno ai signorotti del contado; il terzo contiene il diritto penale; il quarto ha molte norme solle cose agrarie, provvedimenti edilizi ed alcuri patti tra città e città. Ciascuna collezione si fa da alto, considerando che nelle cose civili deve imitarsi l'ordine posto da Dio nelle naturali, e che per questo ordine sono istituiti i duchi, i marchesi, i conti, fino a che si viene a quel podestà o a quel vicario che ha fatto lo statuto 1.

4 Til consettadire si manienne dulle più umili fraternite anche in tempi rivari, alli quata ritarinara fiverai sel presenti d'ura fergia dei secolo accora, l'oraça dicina l'ordine delle cose in un hen regulato governo l'insegnò il unpromo fattere iddicia allora quando per il pocato di Lucifero estendo ie cose tulte in una confissione diservativa del questa verila institicando ie succe e proline seriliture e quanto sudarono Secolo per di Alessina, l'europa er il Laccionero, d'una menogini per il Romani, e tandi nitri per altre nazioni. Da questi e sinsili exempi mossi pli gastaldi presenti dell'ono-randa fergia del Casolini... ecc. "

Le fraternite delle arti, come annoveransi in uno statuto italiano de' mercanti drappieri attribnito al 1358, e con qualche diversità nello statuto del 1339, erano: la fraglia de' barroderi (berovieri), famigli del podestà; il collegio de' gindici, quel de' notaj, le fraglie de' mercauti drappieri, de' Ianajuoli, degli speziali, degli orefici, de' merciai, de' fabbri, de' calzolai (callegari), de' rigattieri (pezzaroli), de' pellicciaj, de' legnajuoli, de' barbitonseri, de' venditori d'ova (oveturi), de' beccaj, de' bottaj, de' pizzicagnoli, de' boattieri, degli osti, de' muguaj, de' pescatori, de' ciabattini, de' fornaj, de' rivenduglioli (zavaschari), de' portatori, de' sartori. Non erano distinte le arti in maggiori e minori, e fino che durò la tirannia di Ezelino erano impedite le adnnauze, come scorgesi nell'antico statuto de' notaj. Quanta parte poi avessero all'andamento della cosa pubblica dimostrasi dall'aver otto di esse un rappresentante nel consiglio dei quaranta. Bel documento eziandio ne è il testamento del 1311, ove Boverio, figliuolo di Beroaldo che su miserabilmente condotto a morte sotto il dominio padovano, lega al Comune i suoi castelli per quell'amore ch'ebbe sempre la sua famiglia al popolo vicentino ed alle fraternite, e supplica il popolo e le fraternite che facciano osservare l'ultima sua volontà. Le matricole ovvero gli statuti delle arti doveano approvarsi dal Comune: chi era di una fraternita uon poteva esser dell'altra. Delle antiche matricole ci rimane quella de' notaj (1270) e quella de' mercatanti drappieri (1358 ?) iu italiano. Ricorderemo della prima che niun notajo potea seguire alcun magnate, e particolarmente nel tempo di tumplti, nè sottrarsi alla ginrisdizione del podestà senza vestir l'abito di cherico : dovean al loro confratello ammalato dare due infermieri e di notte il lume. Anche nella matricola de' mercatanti drappieri, è detto che se alcuno della ditta fraglia se infirmosse fora della città de Vicenza per tutto el distretto Vicentino, e fasse bisognoso e non valesse farsi condurre a la città a sue spese, la fraglia debba fore condurre a spese de la antedita fratag'ia e substentarlo se sarà in necessità. Doveano i fratelli eziandio andare a corpo del fradel morto. Per gli nffizi estraevansi a sorte gli elettori: e gli eletti da questi ballottavansi da tutta la fraternita; Caneva dicevasi il tesoro; stalie le botteghe; omo il lavorante: che nessun mercadante debba chiamar alcun homo da poi ché el serà sotto altra bottega. I figlipoli de'mercanti erano ricevuti nell'arte pagando nna tassa; altri non si riceveva senza parola della maggior parte del capitolo generale. Bell'nso finalmente uelle confraternite (il quale non sappiam quando cominciasse) si era il leggere gli statnti ogni anno nel capitolo generale, e l'altro che un contradicente, informato a tempo sulle proposte che dovean farsi, dovesse mostrare al capitolo ció che in esse parea non buono. Sembra non fosse tolto l'aprir bottega a chi non era delle fraternite, purche concorresse al

fitto delle botteghe dovuto da quelli dell'arte al Comune. Del resto infiniti divieti e minutissimi provvedimenti au ciascon'arte; stabilita e l'ora del lavoro e la mercede: proibita l'estrazione di molte merci dal Vicentino: non sappiamo quali dai dazi fossero esenti, se non le cose che gli scolari andando agli atudi portavano seco. Chi professava arti liberali era di solito esente dalle gravezze; tuttavia i medici a spese proprie dovevano recarsi al campo ove ne facesse duopo. Si concesse franchigia a' traffici coi Veneziani, e sopratntto alla navigazione del Bacchiglione. Un mercato di bnoi tenevasi dentro la porta di San Felice: nel Campo Marzo potenevasi dne fiere (mercata annualia, nundina annuales, fora), l'una da San Gallo, l'altra da San Felice. Il Campo Marzo era esente da dazi. Un canto, che vuolsi agginnto al poema del Ferreto, descrive ch'ivi poneasi allora la tenda del podestà, ivi facevansi tettoje, ivi praticavansi le arti, e vedeasi ogni cosa comoda e piacevole al vivere, tanto che Campo Marzo diveniva in un subito come una città. Antichi statuti accennano all'obbligo dei mercatanti di recarsi coi loro affari in Campo Marzo nel tempo della fiera; come alle botteghe posticcie tra i filari e gli anditi degli alberi, alle tettoje o baracche ove tenevansi ginochi e taverne. Quel canto eziandio ricorda la vendita degli aromi, e i tumulti vasiferi, con che forse si accenna al modo allora nsato dell'aprire la fiera a auon di camponelle. Il 13 agosto 1392 il conte di Virtù scrisse al podestà meravigliarsi che tanto si fosse tardato a dargli contezza della fiera, tuttavia non vietava di tenerla nel luogo solito, secondo gli usi della nostra città; per quell'anno la prorogò, ma la tenne ferma per l'agosto negli anni avvenire. Andarono poi a poco a poco declinando le fiere, tantochè il consiglio del Compne l'anno 1570 deliberò di farne una sola, « benchè per la forma degli statuti di questa città sia ordinato che si debbano far due fiere, una nel mese d'agosto, l'altra di ottobre, mentre per la varietà de' tempi e de' negozi son cansati tali accidenti e disordini, che la fiera d'agosto è ormai del tutto estinta, e quella d'ottobre talmente conquassata che, non si facendo qualche provisione, questa città resterà senza fiera alcuna ». Fecesi allora una sola fiera dal 28 ottobre a San Martino; nel secolo XVII fu trasportata sulla piazza, ove duró sino al 1797; quindi tornó a farsi dal 1838 al 1859 in Campo Marzo; eti allora pensavasi a ridarle nuova vita, quando il Campo Marzo fu occupato dagli Austriaci, reduci da Solferino 2.

<sup>2</sup> Anticamente il Campo Marzo dicensi guinega dal ledesco nienes prato e gau centrada. Il nome di Campo Marzo venne dal dominio romano, e quindi lacciando le misere el imologie che un damo i crossisti come di lungo ove si portassisi o i e, marzo dice e nominio ritecendola nominato dalle adunanze del Franchi nel mese di morro, sismo d'epissione che

L'altro territorio contiguo alla città non era nel secole XIV quale orgidit: perché na gran baco sanderasi lango le sea mura, il quale spetiava al Comme, e parte a parte descrivesi nel registro del 1300 del beni del Comano. Vavera diritti canche il vescore, che ne percepira qual-che reddite, e ne nominera alcuni saltari; parola tuttora viva in qualche terra del Vicesimo per significare campi o gaardie del boschi. Il diritto di nominare i saferi era ri quelli compresi sotto il nome di morripeara. Sorta controversia tra il vescoro e il Commen, fer marsia in hajde in sentenza che la defini esendo vescoro Allegrado negli ultivia sandi ed dominio padovano. Sebbene squalido fosse il contado, tuttavia andara migliorando pei proverdimenti, he introducevano move-pisatazioni sul monte Berico, e sopratutto per essere totte le decime sella coltura. Le vo-leaso i cannoi ci pel nomo o per le altre parrocchie della città, e lamonta-

il Camco Marzo di Vicenza e di tante altre città equivalesse a quelto di Roma, ch'era luogo per gli esercizi militari. Quanti statuti anche sulle mura e sulle piarde, ossia sul terreno che datte mura stendesi al flume non ricordann la leggi e il pomerio di Roma! Nel registro de'heni del Comune il 1260 deserivevasi il Campo Marzo come è oggidi; un ottanta campi che stendonsi tra le mura detla città, il Retrone e la strada di Verona. Il 45 dicembre 1403 Caterina Visconti, madre e tutrice di Filippo Maria duca di Milano, confermò l'Investitura feudale data dal figliuolo a Giacomo Dal Verme auo consigliere e capitano per lui e pe' figliuoli tegittimi su motti beni del Vicentino, tra i quali il Campo Marzo. Tal donazione fu grave ai Vicential: onde ii 16 giugno 1415 a Vicenza, essendo podestà Domenico Maria Nalipiero, fo ridonato il Campo Narzo al Comone da Luigi di Giacomo Dai Verme, dichiarandosi da lui che il Campo Marzo spettava ab ceterno al Comune. Un epigramma del Ferreto descrive il Campo Marzo come d'aprica verdura, e il detto documento lo dice in parte arativo, in parte a prote con viti, olmi, altri atheri a due case di paglia. Gli statuli dimestrano come vi fassera soque stagosati, me che tuttavia in huona parte serviva al pascolo, an cui sepravedeva il eustode deputato dal Comune. Un muro dovea farsi per gli statuti lungo il fiume « sicchè il lupo non vi entrasse » e di tal muro così serbasi memoria dal Castellini che fu del secolo XVIII: (Vedi la descrizione detti borghi di Vicenza, manoscritto del nobile GONZATI) · Si giudica che anticamente questo Campo Martio fosse cinto di mura poichè di queste mura si veggono motti vestigi alle ripe del fiume Retrone .. Certo non dovea il Campa Marzo essere nel secolo XIII e nel secolo XIV come nel 1536, a 5 novembre, veniva lodata dal deputati alle cose utili nel consiglia del centa; « avete, o saggissimi consiglieri, un Campo Marzo che per ampiezza ed amenità ed alire qualità non è inferiore alle altre città d'Italia ». Ed il Castellini nel dello manoscritto, dapo aver pariato degli esercizj militari, de'ginochi, della flera la Campo Marza, dice: . Ecco li gentilinomini et le gentildonne ne' tempi de' cuidi eccessivi della atata verso sera ne'le inro carrozze vanno a solazzo et rinfrescursi del soavissimo venticello che da ogni parte di questo campo spira, non mancando ettandio assat gran numero di persone d'ogni conditione ei atato ivi per al fine in tali templ di conferirsi ..

vano di essere alle stremo della miseria, ed aver pur anco mancanza di chi amministrasse i Sacramenti, il Comme contratto dapprima, poi se ne fece compromesso nel vescoro Bartolomeo, che accettando in compesso alcuni beni di Ezelino, con gran festa del popole tolse su quasi tutta la coltra le decime.

Anche la città andara aggrandendosi, e sì faces più regolare ed ornata. Davasi obbligo si cittàdini di fare il selucito (ederzor) della via sa cui mettrenno le loro case, se ne abbatteano alcune per far più largg la siruse aggier, chì è i come d'oggilit; provenderasi che la piazza fosse aggibra da impedimenti, e che nelle botteghe non accadessero incendi; divisti percile nel farore delle parti non si distruggesso l'abitato; ca hi portasse teposi fornivasi dalle vitle la condotta. Sin dal principio del secolo XIII si ha un protocollo tenuto da designatore ciarram, ove si sishilisce quasi mari e quali protrici distruggere, e come allinacere le vic in guisa che carrie cavalli vi passassero speditamente. Un atto del 1385, il quale porvede alla cura delle anime, ove oggi è la parrocchia di Stuta Croco attesta che più non poteano provvedervi i porrocchi del Duomo e di San Marcello dopo che, erette le nuore mare da Antonio della Scala, erano sorte tante abitazioni, e altre ne sorgevano. Il consiglio maggiore anch'escrebbe: nicole sini assich di 400.

Il territorio distribuirssi in ville, delle quali ciascuna avera un decome, eletto dagli abitatori o da chi ne avesse speciale diritto: e si comeervaso alcani patti di aggregazione di ville al territoro viccentino. I decani e gli uomini delle ville rispondevano de' delitti che fosero commessi nelle ville, e insigliavano che i magnati non acquistassero nuove signorie: onde Boverio, cho era uomo popolano ed amantissimo della patria legò al Commes di Vicenza i autoi castelli di Sant'Orso, di Meda, di Schio, e gli altri suoi tooghi incastellati i cinestellabili.

Motte pene erano pecuniario: la multa davasi o tutta o in parte all'accustore, Pur tatolia indigerania cizandio altre pene: p. e. ai testimoniari falsi tagliavansi le narioi; gl'incendiari bruciavansi; chi turbascello vatto della città decapitavasi; la pena del capo seggiriasi il più debello volte in Campo Marzo, talora nel bosco, talora in piazza, e talora eziandio in quella del Duomo, sebbene gli attattui nol permettessero. Solita rea la pena del bando, che gridavasi dal ponte di San Pietro, dal Ponte Berga, dal campanile del Duomo, da Pozzo Rosso, e in villa annunciavasi nella messa. Probibiti i giuoco, che dicoansi ernedit, voce non già propria d'una famiglia che avesse diritto di tearere i giucchi, ma corrispondente a rebdide a berratieri che in simile provvedimento usavansi da altri statuti talinai. Ugicose della Engiquios provvide ore la consegna del rei, sopratutto co-

ordini ai decani delle ville, e annullé lo atstute per cui, col pagare una somma al Comune, l'omicide poteva aver pace dagli eredi del delunto si rerigi ia trusquem: solo facendone eccesione per chi uccidessa necessaria difesa, per caso fortuito, ovvero quando il morto fosse bandito per omicidio. Nello statuto del 1339 travansi distinte le prigioni del debitori e d'attri puono inomici da onelle de'malstori.

Ogni cittadino daves atare pronto alla gaurdia della città; qualora fosse chianato dotre regliare la notta, nel essere dollo in sonno di querrequesi, ossi dalle scotta. Nino la notte potes scire senza lume; obbligo sentio anche nel secolo scoro da Giacomo Soranno podestà e Gioranni Martimago capitano, che addi 12 agonto 1716 inginasero di non uscire edi notte se non per le proprie nadapensibili occurraza, com moderazza, com soluzione senza numero di persone usando qual modesto contegno che conviene da andili ratarescali e in operi casa di portera una lume per caser riconomies.

Al losso molti divicit: particolarmente pel corredo delle nozze o pei faterarii. Tuttavia speciadissime feste si etanero tavoltos: ci il Pullota fateralii. Tuttavia speciadissime feste si etanero tavoltos: ci il Pullota dampie notizie sa quelle fatte al soccedere di Antonio e Bartolomeo della Scala a Cansignorio, e aulle solenni escepia a Uguecione Thiene. Delmo co contrasto a queste pompe si era lo stato servile, di cui troviamo documenti anche nel secolo XIV, dacche gli attatui obbligano il padrone pripopodere dei delliti del servo, se con documento pubblico non pa provare d'averlo già masomesso; e nell'incanto do beni del debitore, dopo gli immobili e mobili tenderania i servi, che pur poteson ricatatta pel prezzo della stima. Anche se una donna viccenion maritavasi a chi non fosse del Viccolino, rianaesao monomessi i avoi servi.

VII.

## I Veneziani. — La Lega di Cambrai.

Sino a tanto che un ruscello scorre tra le proprie rive, ais pur aggasto i sao letto e volga aque porere e scere, egli consersa nullameno il suo nome, una volta che sbocca entre un gran fiume, le sue onde si confondono con quello, e a pochi passi dalla sua foce nè occhio più lo disingue, nel umana ricordanta lo saprebbe nominare. Così fi della nostra città, la quale, fino a che durò padrona di sè, quantanque ristratta tra brevi confin, pur ebbe una vita el un azione sua proprie; mo aransi assorta dal vortice delle fortune veneziane, ella si dilegna dimezzo di quelle, e se pur talvolta dà segno d'esistenza, anche questa appena le appartiene ed è languida e passeggiera

Accettata ch'ebbero i Veneziani Vicenza in proteziene, mandarono a prenderne possesso novecento balestrieri e Giacomo Soriano provveditore e capitano, che incontrato dal popolo con grande allegrezza, assunse il governo della città, e fatta levere della torre della Comunità la bandiera viscontea , vi sostitu) quella di San Marco. In questo mezzo i Veneziani mandarono un araldo in Padova a Francesco Carrara per fargli intendere che cessasse di travagliare i Vicentini, ch'erano vennti sotto la loro obbedienza; ma quel principe non ne volle sapere, anzi fece del suo meglio onde mandare nnovi rinforzi al figliuolo, che mai non aveva cessato di travagliarne d'inutili assalti, e co'primi di maggio vi capitò egli atesso, deciso di riaverci ad ogni costo. Ma fosse la città troppo ben munita, o le proteste de Veneziani l'intimorissero, pochi giorni dopo si tolse dall'assedio, e mosse coll'esercito sopra Cologna, Vicenza rimase tranquilla spettatrice dell'ultima lotta che si combatteva fra la Serenissima ed i signori di Padova, e quando, questi vinti, prigionieri, e morti, il leone di San Marco sventolò sulle torri di Verona e di Padova, la nostra città fu lieta di avere col suo esempio inangurata un'epoca di tanta signoria pe' Veneziani.

Dal principio di quel loro dominio, molti de' nostri genilionniai, a torre le cagioni di novo dissensi, rinomairono spontano illa Commatila le lore giurindizioni, e massime del mero e misto impero; con fece Simeone Thiene di quelle che a Rampazo, a Polgano di Granifione, a Camismo s'avevano avatte i suoi maggiori dagli Scaligeri e di Visconti; cot vollero fare i Nogarola ed i Cavalli. Otteenta questa notevole riforma, furono foi comme volere corretti anche gli statuti della cità, ed il cario non foi dato a quel giureconsulto Simone Thiene, il quale con Bonaventara Almerico andó dappoi ambasciatore per la patria alla repubblica di Venezia, nella quale occasione il doge Michele Steno (26 marzo 1406) solenemente rilasció ai Vicentini un noblissimo privilegio, dore si confermano le condizioni da loro richielas.

Il mite governo veneziano lascivar reggersi lo città di terreforma a tenore delle loro consentadini, contento di madarri un rettore o podestà veneziano; lievi le imposte, le arti e lo industrio protette, la giunti zia amministrate senza differense di persone, e tratto tratto induci mandati nelle provincie a esaminiare il contegno de'rettori e ad ascolare le lapanne de' popoli. Così nelle cronache del nostro municipio per molti anni non troviamo altri ricordi che nomi di podenta e di capitani veneti che l'uno all'altrio si succederano.

Nel 1409 ordinavasi che venissero ristaurate molte tra le fortezze del Vicentino, e quelle apecialmente che sono alle gole delle montagne verso la Germania e che si rifacessero le mpra intorno la città postra e se ne riedificassero alcune porte, dalle ultime fazioni rovinate. I Veneziani avevano in quel torno (1440) negato a Sigiamondo, re d'Ungheria e imperatore di Alemagna, il passaggio pe'loro Stati acciocchè egli potesse andare a Roma per la corona, e adducevano di sapere che alla corte di Ini stavano accarezzati e protetti Marsilio da Carrara e Brunoro e Antonio della Scala, pretendenti alle perdute città di Padova e di Verona. Sdegnato l'imperatore mandò 10,000 cavalli nugheresi a danno dei Veneziani sotto il comando di Pippo Spano (Filippo de' Scolari), che inutilmente contrastati dal Buzzaccherino, a'impadronirono di Feltre e di Serravalle, e s'allargarono devastatori per tutto il Friuli. Da dne anni durava quella rovina quando con nuova gente lo stesso imperatore discendeva, e con diploma del 22 gennaio 1412 costituiva Brancro della Scala a vicario generale di Verona e di Vicenza, e mandava lo Spano con grossa gente a conquistare questa città. Gli Ungheresi, venendo dal Trevisano e dal Padovano, invasero la nostra provincia, e ai presentarono sotto le mura di Vicenza con lo strepito di tante grida, che pareva volessero rovinare il mondo intero, ma i Vicentini tennero forte, onde dopo inutili assalti que' barbari dovettero uscire dal Vicentino colla perdita di 3000 nomini.

Nel 426 e nell'anno saccessivo Vicenza chba a soffrire di una mortalissian pastificara, e fa allora che, a pernassione di nan porera donna, la quale annanziavai per mandata da Maria Vergino, i rettori ed i deputati della città decretarono si fabbricasse una chiesa rotiva sul vicino Monte Beiro. Nel 35 d'agosto, intinuata una soltenne processione, essi col vectovo segnitati da gran popolo, si ridussero al sito miracolosamente designato per collocarri la prima pietra, e dopo a popora tre mesi era ridotto a compinento quel tempio, che d'allora sempre più crebbe in risomanza ed in renerazione.

Fü nel 1435 che Marsilio de Carrar, intigato specialmente dal Viccotti, capitò, in sibito da mercanate, da questa parte per riavere la sua Padova. Ma i Veneziani seppero mandare a vnoto quel tentativo, di il potre Marsilio finggittivo pel notori territorio vi il, opresso la vilia offeriori, riconoscinto e estaturato. I Vicentini richebero dalla repubblica lode di fedelissimi, o lo avraturato principe carrareres pago della testa la ordita trama. Della qual fedeltà diedero i nostri novella prova nella guarre che s'ebbe Venezia col Vicconi, da dilora che le genti di quello, candotte dal Piccinino, derastarono i nostri castelli vicità alle montagne, e minacciarono a città, Vicconzi si mostrò con risolatt, nel Pessenti.

visconteo non osò di assalirla. Anzi, come dentro la città stavano alcune milizie veneziane che insolentivano contro i cittadini, questi ne le cacciarono fnori, e a Gattamelata, generale veneziano, che a quel tumulto accorreva, dichiararono animosamente bastare essi soli per conaervare la terra alla repubblica, ma non patire insulti e soprusi da nessuno : perchè quel generale li confortava a mantenersi nell'antica fede. e gli abilitava a difenderai colle proprie forze. Così nella guerra che il pontefice "(1483) moveva alla repubblica, quando il duca di Calabria alla testa di confederati entrava nel Bergamasco e vincitore ginngeva sotto Verona, i Vicentini non badarono a fatiche o a sacrifizi per mettere la città in istato di resistere all'inimico, ed erano già a totto apparecchiati allora che il papa ed i Veneziani conchinsero la pace. Nel 1486, specialmente per le sante ed efficaci esortazioni di frà Marco da Montegallo, i Vicentini istituirono il Monte di nietà, atabilendo che ognuno « negli occorrenti bisogni, col benefizio del pegno, potesse ricevere denari in prestito, senza interesse se la somma non eccedeva le lire sei, con interesse nelle somme maggiori, però mai oltrepassante l'annuo pro del cinque per cento ».

Par troppo l'intolleranza dei tempi ne condusse a istabilire nel consignio ma parte ingiusta e crudele, per cui gil Bbri per sempe raccicatà dalla città e dalla provincia, e Pietro Brato vescovo di Cataro vergoposamente celebrara quel fato, e congratalarsa pubblicamente co Vicentini come d'una vitoria. Che se in questo i nostri maggiori non nel asciarono belle prove di tolleranza religiosa, non possono chismaria neppare a modello per idee ginate e liberali in materia d'industria e di commercio, giacché fin proprio a que giorni che, di comun consenio ed in pubblico consiglio, i Vicentini ordinarono sotto gravi pene che ninno ardisse in avvenire asportare dalla provincia, non solamente semi di bacida sette, ma ne i gelsi necessarja edenaciii, Anzi, quando in quell'anno 1488 Lodovico Sforza daca di Milano mandé a Vicenza chiedendo di poter esportare certa quantitud glesi insieme col semi de bachi, i Vicentini, credendo di potersi mantenere il monopolio della seta, con accomodate parcel diedere consista oll'ambaccicioni oll'ambaccicioni collego.

A non tacere tutte le visite ilinstri che Vicenza a'còbe in questi amai, noteremo che nel 452 vi capitò Federico III imperatore, accompagnato dai re d'Ungheria con 2000 cavalli per la via di Trento, e fu ai confini della provincia incontrato dagli oratori vicentini, e fino a Roma accompagnato da molti de' nostri gentiliacomini, i quali dal grazioso imperatore vennero fatti cavalieri, e regolati di molti privilegi. Ai 49 Inglio 1472, Vicenza ospitò con feste e banchetti solennissimi Maria figlinola del gran daspoto della Morea, che Giandshitta Volpo vicentino cavaliere, teso-

riere e segretario dei principi di Bussia, gli conducera in isposa; nel 1489 la visitata da Federico imperatore, che alloggió nel vescorado e s'ebbe pubblica orazione da Bartolomeo Pagello, e leste e pompe d'opai genere, accoglienza ch'egli retribul faceado suoi cavalieri tre di casa Thiene, tre del Porti, ed uno dei Valmarana.

Così Vicenza, da un secolo sotto il dominio de' Veneziani, se talvolta o per la calata degli Ungari e dei Turchi nel Friuli avea veduto appressimarsi il pericolo, o nelle molte gnerre sostennte dalla repubblica l'avea soccorsa di genti e denari, a que' sacrifizi s'era ridotto ogni sno danno, chè d' altra parte beata d'una lunga pace ella d'ogni maniera prosperava. « E qui non tocchi i privilegi avutisi nel 14061, floridi i commerci, e, secondo l'età, copioso il denaro; nè pur secondo l'età, abbandonata l'agricoltura, potenti di ricchezze i nobili; adoperate le arti; contento il popolo che, provvednto bastevolmente di che soddisfare ai propri bisogni ed anche ai piaceri, assuefatto per vecchia consuetudine a quell'andazzo di cose, non certo badava alle più intrinseche qualità di un governo sì cerrivo ai sudditi, ma ignorante, spensierato, estimatore della propria condizione, non dalle canse o dai mezzi, si dagli effetti puramente materiali, gittavasi allegro tra il baccano de' pubblici giuochi ond' erano festosi que' giorni; mangiava, cantava, sollazzavasi, non punto si ributtava alla privata prepotenza de' snoi signori; anzi in quel loro fare arbitrario trovava alcun che di comodo, potendo ajutarsene non di rado a sottrarsi ai castighi minacciati dalla ginsticia. A ció si aggiunga miti balzelli, nè mai duramente esatti, vivere quasi sempre a bnon mercato ».

Ma l'ora delle sciagure pur troppo sonava per gl'infelici nostri paesi, e quali sciagure!

Terribile tempesta da lango tempo s'addensava sul capo de Veneziani, de d'ecototro n'era papa Giulio, quall'istasso il cui grido sonava e Puori i harbari d'Italia » edi intanto bandiva contro i Veneziani una crocista marsono i varj potentati, iniziando la politica moderna col più turpe atto, la lega di Cambraj, ore essi collegraonsi contro una repubblica cristiana. So Vicenza specialmente allegava ragioni Massimiliano imperatore, come appartenanza antica dell'impero. Papa Giulio poi cer salegano perchè,

<sup>4</sup> Così il nostro Giacono Milan Massart no suoi franmenti del libro VIII di una Sorria Instilla di Vicenza, ellitone tirata a pochissimi esemplari o che pud dirri Ignorata in Lilia. Sano di pagino actabe con lanto senno di critica e polenza di silia, da farne hen doicetti che la morte alabia impedito a quell'iliusire asortro concittadino di terminare una inzoro che vramende arrebbe nonzoni oli passe.

avendo a questa sede eletto Sisto della Rovere, i Veneziani, invece n'avessero investito il lor patrizio Dandolo.

Mentre correvano anche tra noi le voci di vicina guerra, ecco capitare a Vicenza Bartolomeo Alviano, che per le cose fate nel 4507 nel Frinli era salito al grado di governatore generale de Veneziani, ed allora andava attorno a vedere tutte le fortezze e terre onde disporle contro l'impeto «le' già vicini nemici. Egli vedendo la città ricchissima, pomposissima, abbondantissima, e piena di valorosa gente, gli venne in mente di farla anche torte, e salito al nostro monte Bérico, e trovato il sito opportuno, senz'altro ordino che d'ogni parte della provincia capitassero gnastatori, e come avea stabilito d'ingrandire la cinta della moraglia e di rinserrarvi dentro una parte del monte medesimo, così demolire palazzi, distruggere giardini, abbattere gelsi, e continuare quelle rovine tutto intorno della città, non solamente dove l'opera a incominciava, ma eziandio là dove egli pensava che in segnito si avessero a condurre le fortificazioni. Di ciò Vicenza ed il paese contristati e desolatiasimi ; mentre, se la città s'offeriva in no'impresa così sconsigliata, dalla distrnzione di tante ville e poderi, ano decoro e ricchezza, nella provincia gli operaj aveano abbandonato per forza gli istanti lavori della campagna, e la popolazione dei borghi abbattati domandava soccorso e ricovero.

Era ben vasto l'intendimento di queste fortificazioni, ed opera non già di mesi ma di longhi anni; perchè comanda y l'Alviano che si cominciasse un larga fossa presso borgo Gasta al longo detto Camarco, e traverando la strada che mette a l'adova di canto alla chiesa di San Giliano e di rando via per la Golianca, si condecessa la bergo di Santa Lucia, e di là girata a San Bartolomeo e monita di cinquo torrioni, raggiongessa la porta di Santa Croca, Ne ciò bastava: dovera abbattera la Rocchetta di Porta Noova, abbattera il vecchio castello sal monte Bérico, e questo con cinta di murglie e forte di due bastile comprendere nella città. Travasi con innatal nel lavori e nel gassto, ed il danno nostro oltrepassara già i cento e più mila ducati, somma a que' tempi enorme, allora che si conobbe la tataglia d'Agnadollo, dore (1 la maggio 1509) i Veneriani restarono internamente rotti e dispersi, e l'ordinanza viccutina di 900 fanti, sotta hondiera di Giocomo da Rreeno, quasi tutta vi rimase combitendo.

Famosa ed impreredata aconflital l'Alviano prigioniero; i più valorosi condottieri morti o ferii; je artiglierie el e bagaglie del campo perdate, Cremonos, Crema, Bergamo, Brecsic in potere del Prancesi, del Venezia una desolazione generale, un timoro smisarato. Il nostro Loigi da Porto ne raccosta cha altensi gentilonomini Veneziani, abbraciandolo e piangendo gli dieresero: Porto mio, non sarate oggi mar joi dei nostri: ; a volendo gli oligica-

der loro la solita riverenza gli soggiungevano « nol facesse perciocchè erano tutti conservi in una potestate ed eguali, giacchè la fortuna gli avea ridotti a tal punto che più non ardivano di atimarsi signori, nè più chiamare ii loro doge serenissimo \*».

I Francesi non si arrestarono; e con quella loro solita faria gandagnata Peschiera pareno minacciare Verona: e Viennas stava aspettando che alcuno renisse ad insignorirsi di lei, ed i rettori messer Francesco Donato, e messer Gabriele Moro avendo mandato via tatte le robe loro, e imbarcate le poche municioni, rimanevano qua deposto le insegno vaneziane e le vesti patrizie, aspettando che una favorerolo conginatara giustificase la loro partenza. Ma i Francesi avendo conquistati que' pesei che ne'espitoli di Cambrai loro erano stati assegnati, s'arrestarono: i Veneziani in quel primo sognomento avano ridutet tutte le truppe che

2 Nè è a maravigliare se, sotto l'impressione di tanta sconfitta, i Veneziani deliberassero « di cedere sita guerra e di dare volontariamente tutte le città ioro a cui andra a torie ». Sono queste le precise parote colle quali il da Porto accenna ad un fatto, che da molti istorici è rivocato in dubbio, assolutamente poi negato dal Romanin nella aua Storia documentato di Venezia. L'autorità sua ci farebbe gnardin chi nell'accettare pu'opinione da lui riprovata, se non ci persuadesse del contrario la chiara e precisa testimonlanza del nostro vicentino, il quate stette sempre in mezzo ai fatti, v'ebbe egli pure molta parte, ed in quelle sue lettere storiche, da iui destinate alla stampa, non solo dichiara « sembrargii nuova veramento quella deliberazione conclusa nei Pregadi di Insciar in un solo giorno, senza guerra, a'nomici ben Irratasei città .. ma uc discorre a inngo, a cerca d'indovinare i motivi che auggerirono il pauroso ed infelice partito. Nè certo un gentituomo come il da Porto, fedela alla cansa de' Veneziani, e da toro tenuto in gran conto, avrebbe osato culunniare quetia repubblica in un orgamento di tanta importanza; e s'egii anche senza sua coipa fosse caduto in quell'errore ne to avrebbe fatto ravvedere il cardinale Bembo, cui Luigi consuttava in ogni suo scritto, a che, questi morto, domandava a Bernardino da Prato tutti i libri del perduto fratelto, ne'quali tiliri accuramente non avrebbe egli permesso ebe in danno di Venezia da un suo amicissimo fosse sostenuto per vero ciò ebe non era che una menzogna Forse i Veneziani si richiamarono tosto da quella troppo precipitosa detiberazione; forse + onde non perdere insieme coi pubblico, che stimavano non poter saivare, anche il privato che possedeva per le città già solloposte al loro dominio, « fecero mostra di appigliarsi a quell'estremo partito, ordinando intanto ai loro rettori di star fermi e di fare il contrario; consiglio cui altre volte pare si appigliassero que' valenti ed accorti uomini, giacebè lo stesso signor Romanio, ci ricorda che a que'giorni i Padovani avendo pregato che non entrassero in città le truppe fuggitive di Sau Marco, il senato mostrò aderire alla loro brama, ed intanto ordinava al provveditori di trovar seeretamente modo sicuro di far venire in Padova Initi quegli armati e di mantenerveli. Lo che noi qui solamente notiamo onde cercare un qualche modo che persuada al Romanin che noi non dissentiamo dall'opinione di lui che a nostro materado.

loro erano rimaste sotto di Mestre, onde Vicenza, Padova e Treviso non sapevano a chi ubbidire. Massimiliano, scarso di denari, non si moveva di Germania. Ma nelle grazie di lui era entrato nn Leonardo Trissino vicentino, il quale per un omicidio di un pobile cavaliere nostro era stato sbandito dagli Stati della repubblica, e ricoveratosi in Germania vi prese domestichezza col principe Paolo Lichtenstein, e con lui trovandosi ad alcune caccie, în osservato da Massimiliano, per l'ardire e la gagliardezza, fatto cavaliere e tenuto in gran conto. Nella guerra rotta tra l'imperatore e i Veneziani a cagione del negato passaggio per l'incoronazione di Roma, il Trissino comandava una mano di Tedeschi che, con lui tentarono il nostro Asiago. Ora a custui erano gippte lettere da Vicenza. nelle quali molti de'nostri Trissino e alcuni dei Trento (della cni famiglia era la donna sua) lo sollecitavano di scendere ad occupare la città in nome dell'imperatore, assicurandolo che essa era in tal termine che a chinnque venisse la si darebbe, e confortandolo all'impresa con promessa di denari e d'altri soccorsi.

Il giovane ambisioso ed ardito ando a trovare il Lichtenstine e lo prego che gliterocolesse di Massimiliano di essere mandato in nome di nia i Vicenza, affermando chegli ed i molti sooi parenti ed amici in breve darchebro gutata la Marca all'imperatore senza spesi di on solo soldato. Il principe pensando che, se al Trissino rinustre la cosa, egli s'arrebbe pottuto fare na gran merito, e se le cose gli andarano contrarie il malanno sarebbe atto tutto del Vicentino, acetto. Toranto a Trento l'essudito vicentino, e fattori raccolta d'intorno cesto pedoni edicci cavalli, per la via di Vallaras discese a Schio, avendo primieramente scritto si deputati e governatori di Vicenza che volessero insirare i Veronesi e spontanemento venire alla devotione di Cearre. Le genti di Schio si misero tosto del partito imperiale, e con feste con dimostrazioni di gioja accolsero il Trissino, il quello concesse loro di poter eleggere un vicario, come ben tre volte aveno aupplicato dalla repubblica.

I nostri deputati, ricevuta la lettera del Trissino, radiosato subito il consiglio maggiore, presenti ma silenziosi i rettori veneziani, dopo lunghi dibattimenti risolaero d'abbandonarsi alla derozione dell'imperatore, col-l'espressa dichiarazione che alla citti fossero conservate le sue franchie, ec che all'ombra del domini di Cesare avesse a godersi il nome ed i diritti di città libera, tornassero alla sua piena giarisdizione Bassano e Cologna e se le restituisero Marontica e Lonigo, i primi separati sino dal 1504 dal nostro territorio e fatti stare da loro sotto il veneto dominio, gli altri ricassati sin d'allora i podestà nostri, e governati in quell'ulfizio du un nobile veneziono.



Castello di Marostica.

Noi nos diremo che il Consiglio viccution venisse in questo partito obbilgato più dalla necessità, che spontaneamente condutori per inclinazione alla causa imperiale i osserveremo toltanto che, mentro tra noi la nobilità in parte per antiche menorie ghibelline, in parte per ambiziose mire di magistratura, di comandi, di movi fendi o risorgimento di antichi parteggiava per Massimiliano, il popolo al contrario, fosse affezione spia nuticia rollini, fosso prudente desiderio di quiete, non si mostrava favorevolo alle causa dei ripti.

Ma intanto il Trissino da Schio discendeva verno Malo, villa otto miglia dalla città, el vir fermatosi, vedea venirsi all'iicontro 16 imbasciatori del principali cittadini con 150 cavalli vestiti di seta, e quantità di servitori. Col quale cortea, preceduto da un tamburo, si drizzo egli verso di Vicenza, da dore usciva e lesteggiario gran turba di nobili, che come a commissario dell'imperatore gli facera onore, e gli consegnava la città. Il Trissino, da tanti soni rimanto in Germania, s'era quasi scortata la lingua taltana; non di meno si portò modestamente, e fece

<sup>3</sup> O per la solita propensione delle moltitudini a chi, in quel giorno, è più forte o più fortunato? C.  $C_\star$ 

grazios accoglienza a tutti i cittadini. Però venuti sulla pizza, e tradutori il sonno di una colonna il lenne di San Marco, scultura mirabile di magistero e di proporzione, sconyenientemente ordinò si curlesse e si gittase in inseglie, o che a fatica pole deconsumari, multi-see esco furia di popolo impedire l'insulle barbarie e farsi addosso agli abbattiori e non cedere che accista dalla forza dell'armi, e dopo di abreveduto quasi morto dai colpi il suo capo Dionisio Giogna. A'cuni ordini cremonei, scampati de Venezia dos'erano tenuti otaggi, scampati de Venezia dos'erano tessi facco por Montello mostrandolo per incherno, farono da que' terrazzani assaliti, uso morto e el listir orasi e ascurinosi.

Padova in quel mentre, credendo il Trissino per legittimo imperiale commissario, gli mandò ambasciatori ad offerirsegli, ed egli trionfalmento la sera del 6 giugno v'entrava, accompagnato da molti nobili Vicentini ed incontrato da tutta la città con la tizia.

L'imperatore intanto, cui erano capitate così avventurose novelle si decise a far qualche cosa, e dall'intima Germania trasferitosi a Sterziagen, tra Innsbruck e Bressanone, di là inviava ai Vicentini questa lettera:

# Spectab.les fideles delecti.

• Arendo noi inteto dal fedel nottro diletto Leonardo da Dresseo, familiare nottre e vostra cittadino, con quanta fede, e prompissione di buon animo verso di noi tutti mitamente siete ritornati alla devozione del nottro Dominio, come di vostro legitimo, vero, e giusto principe o Signore, non possiamo so non commendare somamente la fede, et opera vostra. Perianto vi dicemo che della fede, e sprenaza che avtocarente di Borgogna, non restrecte nè delasi, nè ingannati: ma presertando viu in fede, e dilezione, el osserranza retero. Noi, come in vostepriamo, e interamente confidiamo, vi abbracceremo con quella benignità, favore, e gratia, con cui aismo soliti, e doveno abbracciare li nonti feldesi sinti pronti seriore a protegerri, beneficari, con aumento di noner, e comodo, così in universale come in particolare, avendo semper rispetto a dare condegan rismonerazione secondo li mertiti di ciascuno ».

I nostri stabilirono di mandare ad incontrarla come oratori Cesare Lodicio Da Schio ed Angelo di Caldogno, i quali conoliti al Tresto forno ricervati la mattina del sedici da Massimiliano, invocanti che a loi piacesso di confermare il trattato gli intrototo col Tristino, e inanto alla fedele sua terra volesse mandar rettori a governaria, soldati a guarentiria da occi incursione nemica. L'imperatore pochi inoria dopo vi destinara a governa-

toro Nicolò Firmia nobilissimo tirolese, imparentato con molte notre patrinia fangilio, Qui si attendera sollectiumente ad oggi mezo di difesa, scavate a nuovo ed empite d'acque le fosse attorno la ciuta della città, fortificate le porto di startelli e di saraciosche, e messi cittadi ni ganzario riedificato il torrione del castello sul monte Bérico, e gittati due ponti monibi sa Retrone no Campo Marzo, e ani Bacchiglione e Souta Croco, allo gli eserciti che si diocano calar di Germania potessero passare verso il Padorano senza treversare la città.

Ma la notte del 19 giugno, ch'era presso ad albeggiare, la città fu colpita d'improvvisa aventura, perchè un forioso incendio divampò nella torre detta del tormento, nella unale erano conservati non aglo i libri dei banditi e delle condannagioni, ma le pubbliche scritture e i politici documenti della città, e tutto fu in breve ora consumato; accusando la pubblica voce di tanta jattura un'orda di malfattori che, in que' giorni d'ogni parte sboccati sulla città, stimavano distruggere i processi dei loro miafatti e le sentenze. Nè ancora il sole s'era alzato quando comparve alle porte della città un araldo, mandatovi da' provveditori veneziani per domandare un salvocondotto onde conferire co' Vicentini su cose d'altissimo segreto. Basto al popolo nostro il vedere persona che gli ricordasse la non mai dimenticata sua repubblica, per levarsi a tomplto e gridare Viva Sap Marco; e subito correndo alla piazza, inalberarvi la bandiera veneta su quella atessa colonna dalla quale giorni prima era stato abbattuto il marmoreo leone. Ma alcuni prudenti cittadini si misero a calmare l'effervescenza popolare, e tolto via quel vessillo, da prima non vollero concedere all'araldo il libero passo, poi conosciuto che i provveditori veneziani bramavano di essere a conferenza co' nostri nel vicino paese di San Pietro Engu, vi mandarono quattro cittadini, i quali a mezzo il collognio dovettero interromperlo e tornarsene per l'impensato arrivo in Vicenza del cesareo governatore conte di Firmian. Scavalcato questi appena al palazzo pretorio, mandava attorno un editto che nessun privato od armajuolo portasse o tenesse armi presso di se; nessuno osasse turbare la pubblica quiete; quanti Vicentini ai trovassero all'esercito veneziano, tempo otto giorni dovessero ripatriare, non obbedendo sarebbero dichiarati ribelli, e i beni confiscati; tempo 24 ore tornassero i banditi at loro confini. Duemila ducati doveansi dare da' Vicentini a grazinso prestito, che il Firmian prometteva di restituire; partita che con tante altre resta ancora aperta a credito del nostro paese.

Finalmente l'imperatore giungeva in Italia ma lento, e intanto la fortuna pares tornasse propizia ai Veneziani che, rifatti d'animo, e ristorato l'esercito di genti fresche e di capitani, fra quali il vicentino Aleasandro Trissino, aveno risolto di ricuperare una parte alimeno dello Stato. Infatti ricuperarono Padova, presero Leonordo Trisiano, che a nulla giorandogli e core dello stesso imperatore perchè gli fosse all'argata la prigione, mori dopo dne anni. A Massimiliano che a quel tempo indegiavasi in Marcotica, non pensando a movimento di esercito, ma a regolare le esigenze de 'territori di fresco aggiunti alla sua dominazione, giones inaspettata e crudele la nueva della perduta Padova, ond' egli ritornò a Trento con l'animo di raccoglierri altra gento per indi passare a Vicenza, poi all'espugnazione di Padova.

A Vicenza obbedivasi ai cenni dell'imperatore e a lui s'apprestava il vescovado, antico seggio imperiale, e a tutti gli altri suoi duchi e baroni le case più nobili della città. A spese poi del pubblico si facea grandissima provvisione di biade, pane, vino, vitelli, capretti, cere, confetture ed altre cose ad onorare gli illustri visitatori. Tutto l'esercito, che montava a trenta migliaia di combattenti, venne compartito da alcuni de' postri a ciò destinati per lo case de' gentiluomini, de' mercanti, degli artigiani, coll'obbligo di spesarli tutto il tempo che stessero a Vicenza, spesa che fu valntata maggiore di centomila scudi. In qual misera condizione si trovasse l'infelice nostra città alla presenza di tali ospiti, orridi il maggior numero di aspetto e di modi, a noi che ne femmo tante volte la dura esperienza sarà facile immaginarlo. Il Da Porto lo descrive in modo ben noto; ed nn altro cronista contemporaneo vi agginnge che; e i Vicentini avvezzi di vestir adorni all'usanza veneziana a maniche aperte ducali, cagione che da ognuno erano fra gli altri conoscinti et honorati, per non divenir sospetti ai governatori, ne si concitar l'invidia di que' barbari bisnnti, et per mostrar di non aver ricchezza lasciarono quelle vesti. Et le donne stesse, unitesi le principali, deliberarono mostrar bassezza ne' vestimenti tanto più che imitar soleano il vestir veneziano ».

In tanto subuglio di cose non era più chi attendese ai ministeri civili, non più notoj che raccogliesero le volontà estreme de moribondi, non quasi medici e sacceddi che si facessero a sovrenirij; deserto il Foro, vuote le scoole, mnta la voce di Giano Parrasio, l'anno avani chiamato a pubblico precettore.

No perché l'imperatore, costretto a indistreggiare dalla via del Setto Commi per la valdio opposizione di que' fedeli sipigiani, venisse da queste parti per la Scala e per Bassano, cesaranono le angustie ed i nostri patimenti; anzi, quando l'esercito imperiale a raggiungere Massiniano s'indirezava verso Cittadella, appena ucito dalla città cominciò crud/emente a saccheggiare, ad uccidere e derubare i miseri abitanti della estamazana.

A custodia di Vicenza furono allora lasciati mille tedeschi e cinquecento cavalii borgogononi, e mentre gli Imperiali attendevano all'assedio di Padora, qui si raccoglievano nuove truppe e immense artiglierie, delle quali la città era coperta cominciando dal ponte delle Barche e lango tutta Tloata, sino al ponto degli Angeli da un canto, e dall'altro ottre la chiesa di Santa Cornaa. Al lungo novero di questo calmatia aggiangeremo diccimita ducati, con quel buon carore ch'à solito, offerti dai Viceanini all'impersore ad spatarto nell'impresa di Padora, e le condivettovaglie delle quali essi doverano provvedere il campo, e l'angustato. della quale erano gli minia giglita della milla veci che in città tinguagnato.

Già sin dai tredici di aettembre aveva Massimiliano atretto Padova d'assedio, con oltre 100,000 combattenti, ma dopo più che nn mese avvedutosi di star senza alcun frutto, e temendo dell'acqua che snol dare l'autonno, levò il campo il 3 di ottobre ed il 10 ginnse in Longare, terra a cinque miglia dalla città nostra, disponendo le sue genti lungo la rivicra con niente d'artiglicria, la quale per le vie di Bassano e di Feltre avca rimandato in Germania. Dieci giorni restò egli ne' dintorni della città allettatovi dall'amenità del lnogo e servito dai Vicentini in gran copia di squisite vivande. Il nostro Da Porto riferisce pittorescamente i fatti di que' giorni, come chi vide; fatti curiosi aenza gioria, nè consegnenze: pur senza infamia, giacché tante feste a un imperatore ognun sa che valore abbiano. Festeggiavasi, ma ai sospettava di intelligenze coi Veneziani, onde si esplorava, si arrestava, si disarmava. Che importa? ben presto i Veneziani ricaperavano la nostra città, secondati dai nostri. Il consiglio convocato rispose obbedirebbe a chi vinceva; e vinsero i Marcheschi, e i Tedeschi se n'andarono saccheggiando verso Bassano.

Fr ai generale de Veneziani ed i Vicentini fu in altora stabilito che vi Vicentini si georenerobero sotto la repubblica con quette estesse leggi ed ordini, colle quali anche da prima si erano da loro medesimi governati; che le proprietà e le persone de cittadini sarebbero astre e rispettace, e che finalmente i soddati dell'imperatore potrebbero rivirarsi a bandiere spiegate e tambaro battonte, portando acco tatte le loro robe da ritigliere. Nella qual precipitora ritirata, oltre a cio che narra il De Porto ricorderemo come il nostro popolo non si accontentane di esquitare i fuggenti Tedeschi con urti, con purosi insiuriore, con culturia e controfluctuo di loro barbaro tidono, ma ve ne furono di coal architi che sitrapparono dalle mani de soldati le loro bandiere imperiali e lacertatele la calpatavano, e a fora la derobavano di istani picati d'artiglieria, d'armie e di municioni, sotto pretesto di ricuperare quelle che ad essi furono da prima levate.

Il senato veneto, ad animare le altre città a seguire l'esempio de vicentini, esonerò tunto il nostro contado per cinque anni d'ogni gravezza, con ordine anorra che nessun debitore per na anno potesse essero obbligato a pagamento. Molti d'enostri patrizi, per la fedeltà mantennta alla repubblica ebbero norri e privilegi, e privilegi ed esempioni ai accordareno agli eredi del massacrato Guido da Custoza, che avea dato si Marcheschi la porta di Berga. Ma otto gentiluonini che Massimiliano avea comdotti da Vicenza come ostaggi, silu unova della perduta città farono mandati prigioni in un castello del Turolo, e colà miseramente sostenuti in mezzo a continuo minaccio di morte, fino a che poco dopo confinati a Mantova, di la valuero a fuggire.

L'imperatore ed il re di Francia ingelosità a vedere di quai favori Il pontales con mutato animo ricolassas Vescita, si unirono novamente si danni di lei (1510). e Massimiliano, non trovando più modo di condurre un grande esercito in Italia, consenul che i Francesi insieme o Tedeschi resissere contro la ripobblica, col patto che oggi città e luogo che dal Mincio all'isonzo espognassero fosse tenuta per sno mome. Qui unovo spavento per la porera Vicenza, da cui presero a fuggire i cittadini, e dove al 24 muggio rientrarono Tedeschi e Francesi, persipugando i nostri, poi mettendo a sacco, non todel delanro, ma d'oggetti presiosi e belli, di quadri, di pietre, e le masserizie vendeansi a Lombardi, venuti perciò con carti

Il principe d'Anhalt ed i snoi, pochi giorni dopo, fecero il loro ingresso in Vicenza, e in pubblico consiglio, annunciava ai Vicentini che l'imperatore perdonava loro a patto pagassero 50 mila ducati, la città edificasse un castello fortissimo secondo il disegno di Basilio della Scala vicentino e fossero tolti e spezzati tutti gli stemmi di San Marco. Quando poi con Immeusi sacrifici spogliando il Monte di Pietà, e angustiando d'arbitrarie taglie tutti i cittadini ch'erano in fama di aver denari e dando iu pegno gran quantità di sete, venne fatto di mettere insieme i 50,000 ducati, il principe segnitava a domandarue di nuovi, or minacciando i cittadini nella vita, or chiamando molti guastatori per distruggere il castello e le mura della città dai fondamenti. Lo che se non fu messo ad effetto, Vicenza lo deve a Bartolomeo Pagello, deputato, che persuadendo al generale tedesco che, una volta che la città fosse senza la difesa delle mura, gli scorridori veneziani potevano facilmente riaverla, l'indusse a sospender l'inutile rovina, Quando poi da Vicenza s'ebbe rubato tutto ciò ch'era possibile, e più che 300 carra, oltre i letti e le masserizie usuali, ed oggetti ricchissimi, furono inviati a Verona ed in Lombardia, altro qui nou rimanendo da saccheggiare, l'orda di que ladroni si sparse pel territorio.

Non pochi della città e moltissimi del contado, disertendo le case, si erano dati a ambita inga, chi qua chi là atudiando appiatarsi ore oscurità di luogo parea loro dover sottrarli alla furia dei cercatori. Spettacolo miserabile: vecchi lassi, madri recantisi in collo, o guidanti a mano

Illustraz, del L. V. Vol. IV.

teperi figioletti, con alcane delle potrer masseriaie e con quelle provigioni che la Fretta del fuggire e la struttezza dei modi avasso lo recucedato di raccogliere, commettersi alla ventura; intasto che padri o fintelli armati d'arme e d'amore, circodotte le qualidic famiglicolori soluti a dificaderie, guardavano a porre in salvo quanto di più caro posedessero al mondo.

Quell'ordine di monti (bellissimo a' riguardanti per una certa san arterit di austero gentile), il qual da Longare si protende fino all'enterampunta di Barbarano, apre in sè stesso non piecolo numero di caverne,
da noi chiamate covoli, forse da covo: opere alcune autichiasime dell'arte,
cherzo le più della bizzarra matura. In quelle caverne, a contiagia e a
migini si gittavano que' desolati sperando salvezta. E già da più giorni
vi a tenevano come sepoli ; quando corsane voce pei diatorni, nan forte
mano di vagabondi soldati aesgiavassi minacciona a dar loro l'assalto. Quante
cambini facendo, trovavano case solitarie, ardevano con inferende ferecia,
quante per la strada o per le campagne incontravano persone, tante, nè
le salvava sesso do cli, acanavano atrocemente.

Al piano di Custoza già tutto quanto era in fiamme ; pure l'avara aperanza dei soldati era lassù nell'antro guardatore dei fuggitivi. Vi salivano quindi: dono qualche contrasto ne occupavano la bocca, e di là tra gli urli e le bestemmie, comandavano a quelli dentro uscissero incontanente, e sè stessi e le robe tutte abbandonassero in poter loro. Alla quale intimazione gli sciagurati rispondevano col fulminare degli archibugi, e dagl'intimi seni della spelonca, protetti com'erano da quel bujo che vi domina eterno, alcuni dei ladroni ammazzavano, gli altri contenevano dal più oltre internarsi. Cesse in costoro l'ardimento, non cesse per questo la volontà; che addoppiatasi anzi per la rabbia del fallito colpo, con ampio consiglio si risolvevano a veder se mai forza di fumo, costringendo i paesani a stanare desse pur loro quell'effetto cui pè con l'armi pè con minaccie erano bastati a conseguire. Per la qual cosa, ammassata alla bocca dell'antro gran quantità di legna e di paglia, vi mettevano il fuoco: e l'ardente cataata, a renderla più fumosa, andavano di tratto in tratto quasi ammorzando coll'acqua. Ma ciò pure non rispone all'intento; che la caverna vastissima e per mille ravvolgimenti a guisa di labirinto allargantesi nel monte, non poteva in verun modo essere guadagnata dal fumo, il quale anzi per un certo apirar di vento, ivi commosso dallo stemperarsi come in pioggia dell'addensato aere, tornava rapido e vorticoso in faccia agli asaalitori. Scorgendo essi inutile ogni prova, date le spalle all'infausta grotta, si voltavano a quelle meno spaziose che a tre miglia di la vaneggiano nei colli di Mossano. Chi le visiti di presente vede in alcuna come gli avanzi di un palagio, che scavato nel vivo masso, e per grosse muraglie diviso in varj scompartimenti, attesta essere stata un tempo abitazione non vilo d'nomini; nel fondo di na'altra, forse a un miglio dalle prime e posta alle fidide di ma'alta roccia, saluta sacor con mesta riverenza le reliquie di un'ara santa. Chiuso l'antro da forte muro, al sommo della porta che via decesso, e tra due men finestro de balestriere, mira dipinto da rozza mano il semese san Bernardino, onde la grotta ebbe il nome.



Grotta di San Bernardino di Mossano.

Asito più tardi ad eremiti Francescani del terzo ordine, i quali vi dararono pio fino a tanto che il governo veneziano aboli romitaggi e romiti, nei giorni di che si paria era anch'essa ricovero a parecchie centinaja di tribolati; gente la maggior parte paesana, alcani anche nobili della città: quelli princialmente che nei villaggi più prossimi al luogo tenerano case e poderi. Si accostavano all'antro i soldati, e, come più a quello di Cautoa, ne intianzano brascanente la rese: ma qui pure ad eguite domanda eguale risposta; un trar di moschetti con paterna disperazione, appiectassi tonto fiera zalfa, gianesce gli assaltiori a metter piede in un ripiano tra la bocca el il largo della caverna, ed ivi mantenutia qualche tempo, accesero il fosco, che mandando assai fumo in equalia, non ventosa nel ampia, fece in brete ora troppo adempiota la crada voglia di quegli iniqui. I quali, come l'incendio fu consomato, e da un subito silenzio ebbero avvisco dell'accadato, estrati quasi a trionio, stendesano le mani ladre a quanto si offeriva loro agli guardi, e tratti foro i cadaveri denudati vi esercitavano anora ogni stopendo eccesso di lascivia e di briaca barbarie. Per tal modo venivano prima soffoctato internamente, pob brutalenete vituperate da forse mille e più persone; tra le quali con intorno este figinoli, fu trovata un' assai nobile dona Laura Fleramocca, moglia a Teolifo Montanzi.

Tre soll rimsserò in vita: un animoso gazzone che, al cominciare della battaglia, accidindo e ferendo a copii di rocae, areai aperta la via tra nemici; e due giovinette; l'una delle quali, battatasi fuori della spelonea, tveno presa dai soldat; l'altra posto i capo a no sotti pertugio del moza, tveno presa dai condist; l'altra posto i capo a no sotti pertugio del moza, per l'aria che potea averne, fatta salva dal fumo aterminatore. Esta salva dal fumo aterminatore della sessa, al dire di no cronista contemporanea, avrabber poi narrato pietosissima cosa. Insieme cogli infelici atava il prete di Mossano, cai (vedoto che l'ascirco di l'immaerei era egual motro al sono popolo) null'altra di si afficciava comuno conforto che il volgerai rassegnati alla celeste missi ricordia. A ciò eggi dinque esortava ggi atanta; quelli, inginocalio ricordia. A ciò eggi dinque esortava ggi atanta; quelli, inginocalione. Ciò accaderato totto e recluta sommessamente le preci dei moribondi, contriti per l'atima volta ricevezno da la l'assolutoria beneditione. Ciò accaderato di la discontina della gingno; a tutti ggi anni, nella grotta atesas solenoi esequie in-vocaso ancori l'eterna pace ai proveri sofficcai; v

Questo terribile avvicendarsi di gravezze, d'incendj, di morti non cessò tra noi per setta biri anni: a cai si aggiunce la peste, che al finire del 1510 sviluppatasi in mezzo alle trappe, abriache di rapine e di sangue, si diffase rapidamente per lo sventurato paese, e contò più che 7000 vittime nella sola Vicenza.

Nê in miglori fortune era il nostro territorio, desolato di universule carestia, e non per ció ecasavano que ladroni dillestorecre vettevaglio e denari; e poichè per minaccie o per colpi non ne cavavano che poco o nulla, tagliarano a petti que' poreretti che non asporano travar modo a riscattaria, siccome avrenne ad un vecchio de Barbaruni, che non potendo pagare la taglia, s'ebbe le gambe da prima socrictata sino al giunocchio e poi monza la testa. Alternativamento eccupata

ora dagli Imperiali ora da' Marcheschi si stava la città nostra come Dio vel dica. Nè le genti veneziane furono migliori delle imperiali. che stimolate dall'inverno freddo abbruciarono gnasi tutte le impalcature delle case, le scale, le porte e le finestre, cagionandone un danno d'oltre a 100,000 ducati. Se parrassi l'avvicendarsi di que'fatti guerreachi a nu'età che tanti ue vide e ne provò, recherei noja e nessuna istruzione. Vicenza fu più volte presa e ripresa, e sempre chhe occasione di maledire al vincitore, qualnique fosse. La campagna, i castelli tutti soffersero di danni orribili e inutili; le speranze della pace, rinate cento volte, cento andareno disperse, ma al fine il re di Francia, liberatosi dalla gnerra coll'Inghilterra era calato in Italia, ed unitosi ai Veneziani, vinceva la famosa giornata di Marignano; e Massimiliano d'altra parte, vedendo mal riuscirgli nna nuova impresa contro Milano (1516), e sapendo oramai nou altro rimanergli che Verona, si arrese finalmente ai voti del papa, e acconsentì a far la pace co' Veneziani. Ai 12 gennajo nel 1517 venne a Verona Bernardo vescovo di Trento, il quale da parte del ano imperatore esibi la città al Lotrec, che la ricevè in nome del re di Francia, e tre giorni dopo la consegnó ad Andrea Gritti, previo l'esborso di 10,000 ducati; lo che abbiamo ricordato perchè si vegga, che il modo col quale a' postri giorni il re di Sardegna s'ebbe la Lombardia, era già tre secoli o mezzo innanzi stato messa in pratica egualmente tra l'imperatora d'Austria ed il monarca dei Fraucesi.

#### VIII.

### Quasi tre secoli,

Chi si credesse che Vicenza, dopo modici anni di tante rovine, avesse per sempre perduto l'antico splendore e la cittadina ricchezza, nò la riacquiatasse che dopo modi e modi l'autri, soderebbe assai lontano dalla verità, giacchè ella, appena cominciò a godere di una pace sicne, richbe quasi d'un tratto l'aspetto agiato e dovizione, come chi nel fore degli anni distrutte da mortale malattia, al cessare di questa, in brere ripigiia la Boridezza di a lostri della salute. E pure a que' besti tempi della Veneta repubblica nè si parlava, nè si scrivera tanto di economia politica o de' mezzi di procacciare la felicità de' popoli; ma la regina dell'Adrica vera ella il suo principio, majfore d'ogni notro sistema, quello di con serva ella si suo principio, majfore d'ogni notro sistema, quello di domandare poce o nulla alle borse de' sudditi, perchè dne o tre anni di feraci raccolti bastavano a dissipare lo squallore delle passate miserie, e a rimettere nelle vene il vitale nmore della pubblica e privata ricchessa.

La nostra città mai non si mostro sì bella e magnifica come negli anni successivi alla lotta di Cambrai; i Trissino, i Thiene, i Chieri-



Giorgio Trissino.

cati, i Valmarana atavano abitazioni cho pochi re a que' tempi ne vantavano d'eganii, i provincia coprivasi di stepende ville, di delizioni giardini, e l'ospitale Vicenza invitava alle san feste, also er prepresentazioni, a' suoi tornei la pure più eletta degl'Italiani. Di pari passo colla matoirale felicità andava tra noi il risorgimento civile; e in nessan tempo patria nostra contò nomini più grandi e celebrati. Vedremo a suo posto quale altezza si sollerassero tra noi l'amane elterre e le arti belle; avennmo condottieri d'armi, per virtò e fedeltà apprezzati; Gismpaolo Manfron capitano del Venezioni, spesso adoprato nella passata guerra, recchio di 80 mai ripgifio le armi per rendicare in morte di sono fisio, cadato da bravo sotto Gremona, ed anch'egili find di gloriosa morte colpito da una seggiti d'artiglieria, dopo aver veducio la schiere da las iguista entrar trionstarici in Paria. Clemente Thiene, che ajuto Francesco Maria a risquistare di ducta d'Urbino; Lodorico Porto e Brancor Thiene, atrenui capitani del marchese del Vasto; Pansania Brazoduro in molte guerre pel re di Francia fa lodatissimo per invitta forteza e gran perzia solle militari diviciplice; Giulio Thiene fra i più arditi difensori di Siena; Francesco Porto generale del Veseniani; e a tacere di tutal duri, pupolito da Porto che ai servigi di



Ispolito Porto.

Carlo V fece prigioniero Gianfederico duca di Sassonia, e fu pe' Veneziani capitano sotto Bergamo e Verona e governatore di Corfú.

Sedevano allora nei consigli del principi d'Enropa cari e ripatati i notri Leonardo Nogarola, Ferdinando Thiese, Zaccaria Milana vescore di Guardia e Francesco Chiericati vescoro d'Apratino, Girolamo Schio vescovo di Vasone, e Roma e Italia riverivano in Gaetano Thiese il santo della carità e della filantropia.

Le gioventit nostra, a scola d'ogni avia e leggiadra costamana, navaper le fames cort di Mantova, di Parma, d'Urbino, edi Fernara, ed i la riportava in patria nobili insegnamenti ed un grand'amore si begli atudj ed all'arti gentili. I patria del nostri patriti erano il conregno di quastlo in paese e fuori fossevi d'eccellente in ogni ramo d'amona sapienaz-Girolamo Gualdo copitava in mezzo a stopendi tesori d'arte nella sua casa due Manugi, Giusto Lipio, Riccobono, Aicardo e Pinelli, e quelle aduanaze erano consolate dai versi del profugo cantore della Gerusalemne e del fortanto cortigiano e poeta del Patori fad. Giorgio Trissino soleva raccogliere nella sua villa sabarrhana di Cricoli i più valenti d'Italia, e dopo la morte di la i quella casa era divenuto un pubblico atudio, in cui Bernardino Partenio leggeva dottissimo telconì si nostrati ed di rastieri. Da questa gentile coatomanza di dotte riunioni ebbero tra noi princibio molte academie.

Sul terminare dell'anno 1555. 21 nostri cittadini gittarono le basi di una società, della gnale nel successivo auno giurarono gli statuti chiamandola Accademia Olimpica. Eranvi poeti, filosofi, medici, architetti, pittori, incisori, anche nn fabbro eccellente, uomini tutti di cuore e di ingegno. Ivi si stipendiavano pubblici professori a leggere d'ogni umana coltura, e ad istruzione e ad esempio si recitavano o antiche commedie e tragedie, o nuovi lavori drammatici. Modestamente da prima si rappresentò nel cortile della casa di Elio Belli, suo vice principe (1557) l'And ia di Terenzio, e quattro anni dopo nella sala della nostra basilica, L'Amor Costante, commedia di Alessandro Piccolomini, ordinandosi al socio Andrea Palladio di fabbricare con bella invenzione nn apposito teatro, ed egli ne fece uno bellissimo, del quale non altro sappiamo se non che era di legno e alla maniera de' romani. Queato spettacolo così piacque, che venne disposto di mantenere in piedi quel teatro per recitarvi la Sofonisba del Trissino, lo che non essendosi potuto mandare ad effetto in quel carnovale, la si recito per ben tre volte l'anno dopo, innanzi numerosissima admanza. La creazione del Palladio parve poi a tutti così nuova e stapenda, che sino d'allora si pensò ad elevarae un teatro stabile, ed all'uopo domandato al Comune nel 1579 uno spazio di terreno, ed ottenutolo, si chiamò il Palladio a immaginarne la fabbrica : e così ebbe luogo quel teatro che, a detta del Milizia, forma il più bell'ornamento d'Italia, e, malgrado la morte del



Teatro Olimpico.

celebre architetto, avvenuta al principiar auo, nel 1584 ebbe compimento questo maraviglioso teatro, il quale più che ogni altra cosa doveva mandare alla posterità glorioso il nome della nostra accademia.

Altra accademie florirono tra noi in quell'epoca o poco dopo. Nel 1556 Girolamo Gualdo fondava quella de'Cestenti, di cui scrisse il Russelli, o che elbbe la berev vita di undici anni. Ne miglior fortuna arrise a quella degli Anosimie a all'altra degli Omili; ne l'impresa de'Globi, col motto nune finibue opta alvida quella de'Everti, (screbbe mai quella di Soccino?); ne l'impresa del Giardino col motto semine de veteri diede lunga darata all'altra de'Reforiti. Una lasció nome nell'istorie delle controvensi retigiosa.

Verzo l'anno 4356 in Vicenza si raccoglievano in acerta aduanza quaranta eminenti filosofi dell'Italia, fre' anali Viarino Gentile di Cosenza, Bernardo Ochino, Paruta, Gribaldo, Blandrata, Giampaolo Alciati. Un giovano di appesa seutom anno dirigera l'assemblea, e perch' legli il primo formalava la dottrina ch' essas professò, a questa diede il suo nome. Era Lelio Soccino, d'antica edi illustre famiglia di Siena, giovane d'ingegno merviginos, il quale, profondo conoscitore delle lettere greche

Illustraz, del L. V. Vol. IV.

e latine, familiare delle lingue orientali, consacrò l'infaticabile intelligenza alle controversie filosofiche e religiose <sup>4</sup>.

Non è da noi il parlare dell'innovazioni bandite da questi arditi riformatori, che abbracciarono tutti i problemi relativi al dogna dell'unità divina ed al principio della libertà umana; ci basta ricordare che a Vicenza ebbe culla quella setta; che nell'assemblea di Vicenza forono fissati i suoi principi, e cho da questa città, perseguitati dal veneto governo, gli apostoli si sparsero per tutta l'Europa, iu Francia, in Inghilterra, in Iavizzera, in Germania, in Polonia e sino in Turchia. Due di loro, Giulio Trevisano e Francesco da Ruego, malgrado la nobiltà, la ricchezza e la lero rinomanza, furono strangolati nelle carceri della veneta inquisizione: Blandrata (Giorgio di Biandrate) andò a fondare in Transilvania la prima chiesa socciniana; l'Alciati fuggi a Costantinopoli; il Gribaldi e l' Ochino, espulsi da tatte le Università, morirono di peste; Valentino Gentili, dopo lunga prigionia, fa decapitato a Berna; Lelio Soccino si stabili a Znrigo : tutti in breve dispersi e dai governanti dell' Europa senza mai tregua incalzati con feroce persecuzione, essi, i più miti e i più tolleranti dei riformatori di quel secolo XVI.

Ma dove è il decreto della repubblica veneta che condannava quest'assemblea? come si denominava essa? dove teneva le assemblee? Il decreto scagliato dai Veneziani contro gli eretici vicentini non fo portato nel suo tenore da nessuno scrittore, contenti tutti di accennario, nè noi fummo fortunati di ritrovario, non dovendosi confondere con la ducale del 30 ottobre 4550 contro i nestri eretici. La voce del popolo, che vuol sempre saperne più degli storici, indica tra noi per luogo di convegno quella bizzarra casa che fu dei Pigafetta, e che Marin Sanudo ricorda si stava fabbricando quando egli, al terminare del secolo XV, passava per Vicenza. Negli altipiani del Vicentino, e dove a Lonedo i nostri colli si confondono colle montagne, la tradizione narra come in un di que' palazzi si ricovrassero i perseguitati compagni di Soccino, e mostra la via per la quale, condotti ed agevolati da que' montanari, poterono fuggire in Germania. Gli scrittori che dissero che l'assemblea de' Socciniani si tenesse nel nostro territorio, confondono questi settari coi protestanti che abitavano il nostro paesello di Calvene. In quanto poi al nome ch'essa portava, altri crede si chiamasse Accademia de' Letterati; noi la troviamo sempre soltanto distinta come l'assemblea di Vicenza.

<sup>4</sup> Aleuni hanno detto che, acconto di Lelio, igner fra noi ancha il nipole di lui Fautio, ma dove si rifictua che a quell'epoca Fausto era di 7 anni appena, si vedrà che l'opiniono loro non è che un anacronismo pei quale si amerebbe di collocare presso al pensatore che fondò la dottrina, anche l'artillo lottatore e l'uomo d'azione che un giorno dovera fondra i sella antificiali pressione.



Ne i Socciniani farono i soli che tra noi levasere lo stendardo della riorma religione. La retta degli Angeliciat illigrava 2 Schie od Arzignano nel 1582, e il padre Pagani si die le mani attorno per estirgarla. L'altero fameso prete vicentino don Silvestro Cigno, che predicava tra il 1584 e il 74, deploreva come enistenti tra noi la setta de Donatini, e quelia de Ribattezzatori. Nel Concilio, il quele da prima (1538) Paolo III aveza ladette a Vicenza e, qui mandati suno legati a disporre gli alloggi, e che poi, casendari i Veneciani mustati d'opinione, fa trasportato al Trento, il vescovo di Calacora inveiva contro i disordini della diocesi vicentina, e tanto ne diceva, che il cardinale del Monte, presidente del Concilio, gl'impose silgnatio. Fatto sta che gli eretto i vicentini sociatareno ben duramente l'ambre lero a queste novita: abbraciati a Milano, aneggia Venezia, impiecati Vicenza, a Cremona, a Pincenza, San Gasengaria Venezia, impiecati Vicenza, a Cremona, a Pincenza, San Gasengaria Venezia, impiecati Vicenza, a Cremona, a Pincenza, San Gasengaria Venezia, impiecati Vicenza, a Cremona, a Pincenza, San Gasendaria del mantente l'ambre lero a queste novita: abbraciati a Milano, anteria del mantente l'ambre lero a queste novita: abbraciati a Milano, anteria del mantente l'ambre lero a queste novita: abbraciati a Milano, anteria del mantente l'ambre lero a queste novita: abbraciati a Milano, anteria del mantente del man

tao Thiese si vasta di averse convertito alcani sal patibolo, e i soni descepoli, introdolit ra noi dopo il 1505, s'insuperbiacono di altre conversioni, lo che mostra che la forca lavorava per la buona fede non solo nel secolo XVI ma suche al principio del successivo. È certo che l'Iniquisitione vicentina era nel 1550 cont severa, che pose in prigione per casas di religione un povero Srizzero, ondo i suoi patrioti qui mandarono Ercole Salis, governatore del Grigioni, a reclamatrio. Ignoriamo so fri Paolo Sarpi, che sul 1503 presedette al capitolo del Sertiti al nottre Monte Berico, gittasse acqua su quell'incendio, ma aspipiamo che nel 1605 al principio della famosa dispata del papa col Venezani, fio scritte a farore loro in Vicenza un tal libretto, ch'essi medesimi si diedero premara di sopprimento, e in quel tempo i Vicentini godevano in materia di religione si catitra fama presso i barcipoli di Venezia, che al rederne passere alemo, questi gridavano. : Ecco uno del Credo novo . . .

Ora a dire quanto si sa di questo interessante argomento, colla guida del nostro da Schio, studieremo a mettere insieme alcune brevi biografie de' Vicentini accusati in quel tempo di eresia.

Baretta Paola, di Schio, monaca, fuggi di convento col frate Carlini o Carolini, che poi sposò. Nel luglio 1620 ella, e forse tutti e due, furono bruciati dall'Inquisizione a Milano.

Borroni Francesco, vicentino, economo della famiglia Thiese con procara del 3 giugno, in data di Basijea: trovassai in Cremona per affari dei Thiene nel feudo di Rivarolo, L'Inquisizione di quella città confiscò il feudo, e li 3 agosto 4580 gettò il Borroni sul rogo.

Cabinnea Domenico, bassanese, fa condannato a morte d'anni 30 dalla laquisticine in Cremona. Alcuni asseriacono losse braciato in Roma, ed il primo che vi fosso morto per apostasia. Il celebre Francesco Negri ne acrisso la vita, ed i Ginevrini lo lianno posto nel loro martirologio.

Carolini o Carlini, frate di Schio, maritato a Paola Beretta monaca. Chi dice perisse con essa nelle fiamme dell'Inquisizione a Milano nel luglio 1620; chi si salvasse abjurando.

Crotti Antonio di Schio, fuggi con la moglie Anna Liba che non valse a salvare. Vedi Liba.

Francesco detto il Tartarello, l'Eretico relasso. Condannato a morte dal Santo Uffizio in Vicenza, abjarò per merito del auo confessore teatino. Ciò dunque avvenne dopo il 1595, quando quei religiosi farono introdotti a Vicenza.

Franceschini, figli di Marc' Antonio. Una lettera 7 marzo 1591 di Gabriele Capra narra che costoro tolsero di forza la loro sorella al convento e volcano convertirla. Dunque eretici.

- Gato Gaspare, mercanto di seta, stabilitosi a Londra. Le sue relazioni con Giambattista Trento, ed alcane espressioni de' suoi coutemporanei che lo visitarevo in Loudra, lo fanos supporre membro di quella chiesa italiana. Regalò alla regina Elisabetta un pajo di caizette di filo di seta, nata, filate o tessata in loghiltera per opera sua.
- Liba Anna di Schio, moglie di Autonio Crotti. Nella sollevazione di Valtellina venue tolta di forza al marito, e squartata con un bimbo alla mammella.
- Massari Girolamo di Arzignano, uotissimo al Bayle e ad altri storici. Morì di peste a Strasburgo nel 1564.
- Negri Francesco di Besano, per sanore indossé la nera cocolla de' monnosci di Stanta Giustina, per amore dirento assassino, e sampaso i represcutori si fece seguese di Zaieglio. Acerrimo propagatore della riforma, vi conserva ui segono potente e vasitasimo, fu amato e lodato da snoi, gli farono scolpite tre medeglio. Nato nel 1500, non si sa quando morinese e pare tenesse per Sociosio.
- Pace Giulio riparò a Ginevra, a'imparentò con protestanti Incchesi. Le sue couvinzioni, comunque dovessero essere assai fori perchà assnute in etta giovanile, non gl'impedirouo di porre a prezzo la sua coscienza. Pace Giacomo, quartugenito di Giulio. Fin professore in Padova; ri-
- tornò iu grembo della Chiesa, e non seguì il padre nella novella sna apostasia; 1620 circa. Passajotto Bernardo nel 1584 era a Morbegno, fuggito da Vicenza per
- rassiputo bernatu nei 1906 eta a moi begui, juggito ua vicenza per causa di religione. Pelizzari, famiglia tu grande relazione coi Thiene, che seguì uell'esilio.
- Erano banchieri a Lique. Il Treuto li ricordò nel sno testamento 1376.
  Porto Francesco. Il Panadopoli lo vuol vicentino, e scrive che studiò e
- lesse in Venezia lettere greche nel seminario de' Greci a Saut'Antonio di Castello, e divenuto calvinista si rifuggi in Giuevra, ove morì assai vecchio nel 1581.
- Renalda Francesco (forse Arnaldi, in dialetto Renaldi o Renalda) è uno dei due nominati nella sentenza 5 luglio 1570, del Santo Ufficio di Vicenza.
- Salvago. È un frate che pare vivesse a Vicenza, e per l'eufonia del sno nome si giudica vicentino. Questi, unitamente a Pellogrino Morato, è uno dei maestri di cresia che il celebre Giangiorgio Trissino suppone corruttori di suo figlio Giulio.
- Sessi Carlo, di Giaulodovico e di Caterina Confalonieri era della famiglia vicentina dei feudatari di Sandrigo, e nacque in questo loce, benchè

<sup>2</sup> Di questo si discorre nella Storia degli Italiani di Cesare Cantù, cap. 145, dove si tralta appunto de' protestanti italiani.

il ramo suo gentilizio preferisse lo stabile domicilio in Verona. Gli fa posto questo pronome in osseguio dell'imperatore Carlo V. Quando questo priucipe passò per Saudrigo nel 1532 circa, il vescovo di Calaora s'invaghì di questo giovinetto, e lo indusse a seguire la corte. Più tardi gli diede in Isposa la nipote sua. Carlo fu corrigidore del Toro, ossia governatore di quella provincia. Perì, come si vede nelle storie dell'Inquisizione di Spagna, l'8 ottobre 1559 nel secondo auto da fè di Valladolid, non ismosso nè da torture nè da minaccie. La vigilia della sua morte compilò-una professione di fede degna d'un martire, ed è impossibile di leggere nulla di piè energico. Condanuato ad essere bruciato vivo, andando al rogo passò davanti il re, e fermandosi, . Come osate (gli disse) farmi bruciare? . E il re: . Se mio figlio fosse nu tristo come voi, jo stesso porterei la legna al suo rogo ». Filippo II allora gli fece mettere una sbarra alla hocca, e giunto il Sessa al luogo del supplizio quando gli fu tolta la sbarra ebbe aucora la forza di dire: « Se io m'avessi il tempo vi proverei, che voi se non fate come me, correrete alla vostra rovina . I suoi figli ritornarono a Verona.

Thiese Alessandro. Le cautele usate sel testamento dell'avo uso per salvargiti il partinonio dalle mani del fisco fasco credere che quel vecchio prevedesse le tendenze religiose del nipote. Fece testamento el 1806, 41 maggio, prima di l'aggir da Vicenza, Mori nel 1808 in Spirs. I suoi beni, fiscati dall'Inquisitione di Cremona, ci ammoniscon della causa delle sue vicende.

Thiene Nicolo. Era magistrato municipale, ossia deputato ad stilio nel 1538. Fingti da Viceusa per opinione religiosa. Il conte di Cicogna, ossia Odoardo Thiene, ricco signore che dimorava in Isvizzera, mecanate di tutti gli eretici, lo aunoverò tra' suoi eredi. Fece testamento nel 1879.

Thiene Giulio. Nel 1532 unitamente a Brunoro suo fratello cra estiliza da Vicenza. Giulio dinorava in Mantora con suu moglio, del casto di Camposampiero padovani. Il fratello di lui vi avera pure rondotto la propria moglie altra Camposampiero, sorella della cognata, me egli militava si averigi dil'imperatore. Giulio uccise la cognata sotto pretesto di pudicizia, ma in fatto per unire in statuta la facoltà dei Camposampiero. Nel 1533 fa trucdata anche la moglie aua, s'iguora da chi. La seutenza dell'Inquisizione di Vicenza emanata contro di lai, è del 4 aprile 1570. L'altra pur costro di lui dell'Inquisizione di trema dell'Inquisizione di Vicenza emanata contro di lai, è del 4 aprile 1570. L'altra pur costro di lui dell'Inquisizione di perimenta del 1570 lo fece suo eredo priucipale. La sua discendi Cicogna nel 1576 lo fece suo eredo priucipale. La sua discendi

denza visse in Francis, e forse vive anche oggidì nel conte Francesco Thiene di Bruxelles.

Thiese Tito, figlio della Camposampiero. La donazione fatagli dal patre nen fa teneta valida dall' lequisitance di Cremona, perché calvinista anch'egli. Valse però ai nipoti che ritornarono al culto degli avi. Thiese Antonvo, altre figlio della Camposampiero; visso in Francia ma si crede non abbracciassa la resigione del padre; giacchò il conte di Cicopas lo escluse dagli eredi soni, nominatamente, a pretesto ch'egli era roco. L'Inquisitione di Cremona al contarnio non giuno buona la sua procura al Borroni nel 4574. Era signore di Cielles e Tourme nel Delisato.

Thiene Ermes, figlio d'una gentildonna Lioni di Padova, si esiliò con Nicolò padre suo, e visse protestante a Corcelles in Isvizzera.

Thisse Otleardo, conte di Giogna feudo nel Padovano, magnifico siragore che protesse il Palladio e Parti belle finche fin i patria. Dopo il 1537 si esiliò e viste in Isvizzera, prodigando il suo a favore delle norelle ider religiore, spreialmente cogni esiliati viccunii; Alessandro Trissino gli dedicò il sao discorea. Mori nel 1576. Teodoro Beza, Nicolò Balbani, Prospero Diodati farono i saoi esecutori testamentari. Phisco Nicolò essilò da Viccinza al tempo di Enrico III re di Francia

di cui su scudiero. Il conte Litta, Tavola XIII dei dachi di Savoja, per errore lo dice Giovanni.

Thiene Adriano fece festamento nel 1550; fu amico del Palladio, poi si esiliò per ignota causa. Visse in Francia.

Trevisani Giulio, socciniano, nno dei quaranta colpiti dai Veneziani nel 4547, fu strozzato da essi.

Trissino Giangiorgio il celebre, fn accusato di luteranismo dal Rucellai e altri che dessero aver egli risuscitato l'idea dell'anima del mondo 3.

3 Il Tristi - ¡Istedo laggrano, favorito de des pajo, incericato di missioni, parti della costre resun-accon sera fatia il Patrica che prar i sen addetto. Si querris che i prati - spesso vale han l'asilaso alla riba cosi, che per dessari venderino il modo e intribute su l'ungolo, il quella o Bilastrio prefice i a certariose il cui cadribbe in corte roman, a' junio che i popi non peoserefebero che a rimpolgare i loro bistati corte coman, a' junio che i popi non peoserefebero che a rimpolgare i loro bistati con develli, diperi, paeti conterio staticamente cappoli il loro mismoria e il pormi il mania, premo disposare della rimpoli con estate fode, tarzer la vita lo meno a secola rimpoli conterio. Il mania gia premo disposare della rimpoli con estate fode, tarzer la vita lo mania con a secola firmoli conterio e estatisti di modo case i Turchi e i nemiri dichi fede si ingrandiscano; e costinide che il modo ravvedutoti corregoria questo seguento gererono de popio di Cristia.

Da ciò i riformati vollero farna uo de loro: noi vi troviamo iovece uoa delle cento produce della liberlà che in Chicas permetteva nel criticare i suoi abusi e traviamenti, sin quando non si passò all'assoluta negazione.

C. C.

Nicolò di Londra.

Trissino Ginlio, ecclesiantico, figlio del predetto; fa dipinto da sno padre (suo nemico iu Foro) qual luterano, discepolo e fautore d'eretici nel 1542 adducendo anche qualche prova.

Trisino Alessandro fu pastore della Chiese di Chiavenna; fu celebrato da suoi consenporanei il Ragionamento stampato nel 1572; è della necessità di ritirarsi a vivere nella chiesa visibile di Gesti Cristo, Jascindo II papismo di retto a suoi fratti di Italia; e delicto al conte di Ciogna. Trento Gimbattita fu per gli erettici italino in Inghilterra qualto che il conte di Ciogna in Ivrizzera. Amico del celebre ministro di Stato Francesco Walsingham, visse in Londra presso di ini loco e foco. La scentenza dell'inquisizione di Vicenza to condunto il 25 luglio 1570 unitamente a Francesco Renalda. Nel testamento del 2 marzo 1388 benefica i fratti Pellizzari sono concitatini, banchieri a Licone, al Chiesa staliana di Londra, a cui lasciò acche i suoi libri, nominario dovi a suo commissario il Walsingham. Volle serre seposto in sua

Volpe Brunoro dettó testamento nel 1575 con qualche espressione che lo pose tra i soapetti di calvinismo.

Onesto spirito di cose puove o questa aspirazione alle libertà religiose troviamo mantenersi tra il clero vicentino anche nel secolo XVIII, nel qual tempo (1733) Giovanni Checozzi, sacerdote di molta dottrina e di vita intemerata, dovette pubblicamente abjurare una sua professione di fede che, come canonico teologo della cattedrale, egli avea ideato e sostenuto, e che intorno alla Grazia, all'Eucaristia, alla Scrittura puzzava di protestantismo. Egli fu condannato a tre anni di carcere a die latar sententia, e a lungo ordine di penitenze, e privato della cattedra teologale rispetto alle lezioni, non già al benefizio. Molti appi inpanzi un altro fatto pur risguardante le controversie religiose è ricordato dalle nostre istorie, il quale fu nno de' principali motivi del famoso interdetto che nell'anno 1606 Paolo V scagliò contro la repubblica veneta. Scipione Saraceno era stato eletto canonico della nostra cattedrale aino dal 4593; non era egli prete da messa, e la di lui vita scandalosa avrebbe fatto vergogna ad ogni secolare. Costni già incolpato di aver rotti i suggelli di S. Marco nella cancelleria vescovile, e di altri brntti peccati, insultò onbblicamente una Livenzia Trissino, la di cui madre avez aposato in secondi voti un pronipote del padre sno, onde accusato al Consiglio dei dieci fu processato e sostenuto in carcere. Ma il papa pretendeva che fosse il Saraceno egualmente che l'abate di Narvesa consegnato al foro ecclesiastico; la repubblica non ne voleva sapere, e la cosa durò tntto il tempo dell'interdetto, e terminata quella terribile lite non aappiamo altro se non che il nostro canonico fosse consegnato dalla repubblica al legato del papa, che dopo severa ammonizione lo rimando, non si dice se in carcere o libero in patria \*.

È questo l'ultimo fatto nel quale la città nostra prese una parte notevole ne' pubblici avvenimenti. Dopo d'allora le cronache cittadine ora sono funestate dalla descrizione di terribili pestilenze, che specialmente nel 1577 e nel 1630 desolarono la città ed il territorio: della qual ultima abbiamo una medica parrazione dell'Imperiali, ove si ricorda come nella città ne rimanessero vittime 11,000 persone, e 30 e più mila nel territorio; ora si nota il flagello de' terremoti, e quello in particolar modo del 25 febbrajo 1695, per cui crollarono molti edifizi e l'intera città temette di andar in rovina; ora si lamenta l'ostinazione ed il mal volere de' Marosticani che (1634) d'ogni loro maniera tentarono di torsi alla giurisdizione di Vicenza, e dopo lunghi litigi innanzi al veneto aenato furono licenziati con causa perduta; or le discordie (1616) tra i nobili, come i Porti, i Capra, i Barbaran, che sottosopra mettevano la città con omicidi e violenze, e tra noi ripetevano le sanguinose istorie dei bravi, e dei sicari. Silvestro Castellini ci è testimonio veridico ed oculare delle condizioni della sua patria pei primi anni del secolo XVII, e i successivi non furono certo migliori.

4 Nei libro del signor Cornet Paolo V e la repubblica veneta (nel quale certo per errore la dama vicentina è chianuta Nivenzia e fatta germana del Saracego) troviamo, nella nota della città e luoghi a lerre e particolari persone che, nel nembo vennio addosso alla Repubblica, le offriroco servigio, registrato che la elità di Vicenza offri 160 cavalli leggieri a sue spese sin che durasse la guerra; il conte Lionoro Gunido 100 cavalli leggeri con la prestaoza solita; Alvise Piovene, contumace a Salisburgo, 300 fanti o 100 cavalli : Zuane Piovene, bandilo, 5) cavalli e 300 fanti forestieri. Nella nota dei soggetti che si trovano nella terraferma atti a prestar servizio alla Signoria nell'occasion do' moti col pontefice, sono nominati tra i vicentini ii coola Pier Antonio Godi, che fa governatore a Zara, per 600 fanti; il Pagello, che fu in molte guerre, per 1000 fanti; il coole Alessandro Sesso, il conte Capra, che combatte iungo tempo nelle Fiaodre, per 600 fanti ti conti Antonio e Tarquinto Angarani, che forono officiali in Francia per 1000 faoti; ii conti Nicolò e Leonoro Guatdo, il primo per faoti 606, il secondo per 100 cavalti, conforma l'offerta. I centi Porto erano già agli stipendi della repubblica, e speravasi che non mancherebbe in Vicenza chi capitanasse i 100 cavatti offerti dalla città. Così tra cittadioi: ne' monasteri incertezze e scrapoli. Le monache di San Tommaso per l'esempio d'altre chiese e per cousiglio di canonici lataracensi non avean dapprima osservato l'interdetto, poi di sottomaco ne scrissero affannate ai cardinale Barn:io, che loro oltenne dai gapa di far celebrare gli uffici divini in una chiescita entro il convecto code furono tracontente « insciando trascorrere le violeoza della potenza secolare» ebe par faceva celebrare lo messa nella for ebiesa pubblica,

« In questo tempo Vicenza era piena d'abitatori d'ogni condizione. Il primo atato era quello dei gentiluomini e cittadini, nella qual classe inchindevansi tre oporatissimi collegi: dei gipreconsulti, de'notari, ambedne antichissimi. e quello de' medici più moderno. Nel secondo ai comprendevano tutti i cittadini nnovi, fatti o per privilegio della città, o per privilegio del principe. Nel terzo i mercanti e gli artisti della città che esercitavano la lor professione dentro le mara a benefizio degli abitanti, i quali tatti erano indicati sotto il nome di popolo. In questi tre stati di persone, quello de' gentilnomini era il principale, poichè in esso consiate il governo pnhblico e la ripntazione della città; ma aembra che in questo tempo si fossero per la maggior parte macchiati, a cansa del troppo favore che prestavano ai malvagi, onde ne veniva ch' erano portati a commettere sempre apovi delitti. Inoltre colle troppo eccesive spese nel vivere e nel vestire si rendeano inabili a pagare i loro debiti e le mercedi, e perciò si concitavano l'odio del popolo. Quanto allo atato de' aecondi, non ricordandosi della lor prima origine, tratta da gente villana o plebea, erano pel favor della fortuna e delle ricchezze reai talmente anperbi, che facevano professiono di conculcare i primi, e diaporre a talento loro degli nitimi, e per consegnire un tal fine usavano ogni mezzo per iniquo che fosse, Riguardo al terzo finalmente, nel quale erano inchinsi i mercanti, e gli artisti, ancor questo era ingolfato ne' vizj, perchè ai nel vivere che nel vestire pretendevano, non dico concorrere, ma superare il primo stato e il secondo, e per questo effetto non tralasciavano modo alcuno di defrandare e d'ingannare chinnono con essi negoziava, in maniera che tirando denari con ogni doppiezza, non si trattenevano dall'usare tutte le insolenze possibili. E da ció ne veniva, ch'erano dagli altri ordini odiati e vilipesi: sicchè, a dir tutto, pochissimi erano fra essi quelli, che contrappesassero le loro facoltà colle spese, che conoscendo il loro mediocre stato, procurassero d'innalzarsi colle virtù, e con sincerità esercitassero i loro negozi. Quanto all'ordine delle pubbliche imposte, queste si esigevano anche contro la parula data dal principe al popolo vicentino al tempodella spontanea sua dedizione. Assai maggiori erano poi le straordinarie, che rinscivano pesanti ancor più pei modi violenti di esigerle. Malamente ancora rendevasi la ginstizia nei tribunali, poiche, favoriti essendo i cavillosi e spalleggiati i ribaldi, gli avvocati e i procuratori riuscivano in mode a spechiare il sangue dei poveri clienti, che alla perfine pari erano i danni del vinto e del vincitore. Alla vista di tanti e si gravi disordini diversi erano i gindizi degli nomini. I pochi bnoni non sapevano che rammaricarsi, e non vedendo rimedio nmano stavano aspettando il flagello di Dio. All'incontro i malvagi, contenti di tanta felicità, pregavano Iddio che in essa gli conservasse, parendo ad esai che i loro vizj fossero altrettante virtù.

· pour la Cougle

Diversità di pareir ierui parimenti tra i nobili ed il popolo. Questo nataralmente portava i anoi giudigi sal presente senza mai prevedere il futtor: l'addove quelli, come più predenti e sary, istratti dalla memoria delle passate cose, poste al confronto delle presenti, andavano predicendo grandissime calamità. E ad accreacere quessi loro timori si aggiungevanoi prodigi avvenuti quel' tempo in questi nostri possi, di facotti nell'aris, di comete sparentose, di eclissi secare, d'inondazioni, di siccità extreme, di mortità to egli somiti e cogli ainatini e cogli ainatini e cogli ainatini e cogli ainatini e

Però al terminare del secolo XVII e nel successivo cessero molte di queste miserie cittadine, e Vicenza colle altre città di terraferma visse giorni tranquilli sotto quel governo, inerte se vuolsi e dormiglioso, ma per lo più giusto e paterno. I croniati di que' cinquant'anni ebbero un facile cómpito; registravano essi il tempo umido od il secco, i tridui ordinati a supplicare dal cielo la serenità dell'aere o una benefica pioggia. e quanti principi avessero traversato la città, e di che modo fossero stati festeggiati. Quale invernata più fredda di quella del 1782? Qual anno più umido e piovoso del 1772? E la carestia del famoso anno del papa, detto così dalla visita di Pio VI, e la innondazione del 1771 che di mezzo la città fece un lago alto e profondol Tempi beatissimi, ne' quali l'Interesse d'ogni cittadino era rivolto al numero delle carrozze uscite all'incontro di sua eccellenza il nuovo capitano, o del magnifico podestà, o di monsignore vescovo; i padri raccontavano ai figli le feste e le lominarie colle quali fu celebrata la nomina a cardinale del loro vescovo Antonio Maria Printi (1758), e le incancellabili sensozioni di piacere godutesi nel 1787, quando Marchesi, l'Apollo de' suoi giorni, cantava un'intera stagione nel nostro teatro.

Dietro questa vita di frivolità e di piccoli scandali, dietro questa pace materava qualche cosa di noro ce di estrolita, la rivolazione francese. Essa oramai battera alle nostre porte, ed alle voci che d'oltre Alpi ne giungevano, crascevano fede i molti migrati, che col conte d'Artois capitavano tra noi a domandarne ospitalità. La repubblica veneta in quel supremo pericolo s'era dichiarata per la nestralità, e col voleva s'ossevasse il paurono sistema, che, quando (1737) da tutte le parti del Vicentino con ispotataceo moto accorrero ununerose genti armate e proute alla difesa (data soli Sette Comuni u'erano discesso oltre seninal), un ordine di Venezia rimandava tutti quanti alle case. La guerra instato procedera e la previncia vicendia rifrovarsa all'improvisso occupata delle trappe delle due potenze belligeranti. La nostra città, presa di messo tra il campo imperiale che stara sall Brenta, e i repubblicani francesi che occuparano Verona, provò di nosto per tanti anni le miserande fortune della les ad Cumbrai: scorreire continue or dell'uno or

dell'altro esercito, la città ed i paesi finnestati da combattimenti, da vicenze, da accheggi. Vicenza, la quale se mai piote sopettare che la venta rapubblica volesse di poco accrescende la solita guarriigione de' noi (100 soldati, mandara sollecitamente ambatciatori a quel senata per suppiterio a non ascrificaria con tasta enormità di apesa , ai trevò tatta ad un tratto occupata da migliaje migliaja di stranieri, invasori delle sea esce, profanatori de templi e de monasteri, e ni dovera piacare, con que citidiano ascrifizio. Nel settembre del 1708 Banonparte, giriat gil'imperiali, primbarra loro addesse a Bassano, onde questi ritirista illa volta di Verona, il famosa capitano giungora tra noi, ed era alloggiato nel palazzo Cordelina. Poco dopo la battagità delle Nove e la ritirata de Francesii, era a Vicenza: l'austriaco Alvinzi, chè battoto poscia ad Arcole, ripiegavasi sopra il Brenta.

Al principiare del 97 Vicenza apontaneamente offeriva in dono alla veneta repubblica oltre mezzo milione delle nostre lire, ed altrettante a titolo di prestito, e mandava i suoi rappresentanti al Doge, assicurandolo dell'amore e della nostra devozione. Generosi, ma inutili sforzi! Il 27 aprile i rappresentanti veneti aveano abbandonato, fuggendo trasvestiti, la città, ed i Francesi, oramai non ospiti, ma padroni, vi entravano proclamatori e donatori di Libertà e d'Egnaglianza, Strano casol Trecento e novantatre anni da prima, lo stesso giorno, i Vicentini raccolte tutte le bandiere e le insegne del duca di Milano e copertele di veli lugubri, le portavano per le vie e le piazze con corteo di magistrati e di cittadini abbruniti come al mortorio d'un caro. Queste insegue, salutate da eloquenti parole, furono chiuse entro ricca cassa e depoate nella cattedrale, e poco dopo, vestiti abiti di letizia fu alzata sulla nostra torre la bandiera di San Marco. Oggi questa bandiera veniva calata e salutata tra l'orgie e le grida di pochi facinorosi, ed i più atavansi attoniti alla novità, e per mollezza lasciavano fare, o applandivano.

### IX.

Governo sotto il dominio Veneziano. - Francesi. - Austriaci.

Vicceza, ricordando sovente ai signori veneziani, che della loro dominazione in terraferma era stata essa la primogenita per vera dedizione, chbe sempre la mira di mantenere inviciabile il privilegio datole nel 1405 da Gicomo Suriano a nome della Repubblica. Per questo lasciavansi ai Vicentini i loro atatuti, de' quali fin fatta una nuova collezione nel 1423 per opera di alcuni cittadini, e principal-

mente di Antonio Nicolò Loschi coll'approvazione della signoria, poi vi si aggiunsero di mano in mano altri provvedimenti, molti de' quali sono raccolti nel Liber novus partium agginnto al jus municipale nell'edizione del 1706: e sebbene c'entri sempre l'antorità della dominante, mostrano di far corpo da sè e d'essere cosa municipale. Anche a Vicenza, non meno delle altre città soggette a Venezia, si hanno molte leggi sindacali, fatte dai sindaci inquisitori, che in terraferma ai mandavano con facoltà legislativa in casi particolari, e ai raccolsero in due volumi il 1761, a'quali poi se ne agginnse un altro con quelle ascite il 1770, 1771, 1772. Alle leggi veneziane non ai ricorrea che dove mancassero statuti e leggi particolari di Vicenza. Nell'amministrazione parimenti ai lasciava molta parte ai cittadini, ma i capi si vollero veneziani, i quali diceansi rettori, e più particolarmente podestà e capitano, Il capitano gindicava gli officiali, definiva le liti tra territorio e città, sopravvedeva la camera fiscale, i dazj, la sicorezza pubblica: il podestà del resto reggeva ogni cosa; ne distinta era l'antorità propriamente amministrativa dall'uficio di gindice, nè distinti i gindizi e i negozi pel territorio da quelli per la città. Talora avevasi solo il capitano, ch'era allera vice podestà, talora il solo podestà che diveniva vice capitano, e quando eranvi tutti due, nasceano apesso dubbiezze e controversie sui limiti delle loro competenze. E podestà e capitano erano di case patrizie, e molti, dopo compinto il loro ufficio a Vicenza salivano alla dignità di procuratori di San Marco serbata ai più ragguardevoli gentiluomini. Ma dopochè un Della Tavola, stanco di litigi mossigli dai Thiene per beni che aveva vicini ai loro, lasció tutto il auo avere al podestà di Vicenza, nel secolo XVII molte volte vennero a questo reggimento gentilnomini, alle cui scarse fortune quel reddito valea un tesoro. Non è facile il discernere quanto fosse di verità, quanto di corimonia nelle orazioni recitate a que' rettori o da privati, o a nome della città allorchè se ne partivano dopo scorsi i sedici mesi dell' nfficio loro. Sembra che la città rinascesae alla vennta d'ogni capitano o podestà, e rimorisse al sno partire; tanti elogi si fanno in que discorsi ed in libretti di poesie con titoli sul far di questi: « Veri applanzi poetici, Congedi armonici, Le impazienze dell'affetto eccitate dalla grandezza del merito dell'illustrissimo e eccellentissimo aignor Capitano o Podestà ». Fra tanto afoggio di retorica vogliamo ricordare le poesie pubblicate per Camillo Gritti nel 1788 tra le quali il Tributo alla verità, un libretto di versi raccolti da Elisabetta Caminer Turra, ove concorsero de'aplendidi ingegni e tra essi il Parini. Ne solo colle rime si onorò il Gritti, ma luoghi pii ne comandarono il ritratto, lo ai sece presentare d'una spada d'oro, e, ch'è più, la confraternita de falegnami gli ai dichiaro obbligatissima e per la sua sensibile umanità verso le infime classi della nazione ». Così ricordasi che il Vettari nel 4589 fu portato in trionfo per la città, al Venier nel 4764 fo fatta un'illuminazione magnifica e vaga nel testro Olimpice, e per Leopoldo Carti nel 1789 co' denari d'ogni ordine di cittadini fecesi nna macchina di fuochi. Un certo che di splendore e di fasto ornava i aignori veneziani, che in terraferma amettevano la veste nera e il berretto di lana, lasciandosi (dice nna relazione d'nn torneo fatto a Vicenza) rapire a tutta la magnificenza. È dagli nomini delle colture vicentine i rettori aveano alcuni servigi più da vassalli che da sudditi; come il condurre a spasso i giorni di festa le signore rettoresse per tre miglia lontano dalla città. Nelle cronache in cui alcuno dei nostri vecchi usava notare la venuta e la partenza de'rettori, d'ordinario si lodano principalmente per aver osservato le giurisdizioni della città. Qualche podestà o capitano era di genio a' nobili, altri invece alla plebe, e quindi narrasi d'un Cornaro accompagnato il 1589 a Venezia da 30 nobili, sebbene la città ne rimanesse offesa per aver egli trasgredito a favore d'un privato lo statuto spi modo di fabbricare le case; e all'incontro del Bertucci Contarini (1751) fa gran romore la plebe e i nobili ne sparlano.

Altri due nobilnomini veneziani venivano a Vicenza per le finanze: e diceansi i camerlenghi. Il podestà poi avea con sè un vicario, il gindice del maleficio e il gindice della ragione. Nominati dal principe erano il soprintendente delle milizie de' Sette Comuni, e Pe di monte, i proveditori, e il cancelliere ai confini, un deputato alle decime, gli ufficiali della camera fiscale. Ricordasi inviato talvolta a Vicenza un proveditore sopra il viver pacifico, che componea le discordie tra i cittadini : non era colpa ai sudditi in allora, ma desiderio del principe che si esponessero le necessità del paese: e ne son belle prove le relazioni de' rettori vicentini, delle quali fu pubblicata quella d'Alvise Zorzi. Un nunzio della città ed un nunzio del territorio ne rappresentavano le domande nella dominante; ma spesso vi si recavano speciali ambasciatori, che veniano talvolta riccamente donati, come nel 4588 il Ferramosca d'una coppa d'argento indorato con figure di rilievo. All'elezione d'un doge si faceva broglio tra i nobili vicentini per essere eletti ambasciadori ad ossequiarlo, e talinna di queste ambascerie ricordasi magnifica e segnita da molte carrozze. Pur i nobili vicentini cercavano ogni via di pursi allato de Veneziani: e Girolamo Ferramosca (1682) scriveva ad Antonio Scrofa sconginrandolo di comperare la nobiltà veneziana se voleva avere donna di casa Soranzo, e rappresentavagli la felicità di poter dire lo era suddito ed or non sono; assicurandolo che avrebbe favore dai nobili vecchi, e solo quelli di nobiltà nnova gli darebbero la palla contro. E nel secolo XVII gli Scrofa (1698), i Ferramosca (1648), i Valmarana (1658), i Lazzari (1660), i

Barbaran (1665), i Beregan (1649), i Piovene (1654), gli Arnaldi (1685) ai fecero nobili veneziani pagando 100,000 ducati, de'quali non veniano in fatto shorsati che 62,200: cioè 40,000 che depositavansi in Zecca, 7200 che davansi in premio a chi ne collocasse 30,000 nel Banco, 4500 che bastavano a comperare na doppio prezzo in crediti di note di vascello. Gli Angaran (1655) per essere più linee dovettero pagare un soprappiù. Di queste famiglie aggregate alla nobiltà veneziana alcune erano già nobili in patria, altre arricchitesi co' negozi, come i Lazzari col fare apade, i Beregan colla mercatura di seta, i Mora co' denari che un loro zio avea guadagnati ne' traffici. Ma a taluno non venne gran pregio da somigliante nobiltà, che il Barbaran divennto nobile per la fama dell'avvocatora, perdette poi l'ange e rimase con magri affari: il Mora motteggiavasi pel ano fare altero: e gli si dicea: tiente in buon Polonia, come a dire: tientene, il mondo è tno, auperbisci, e così pare le nobili vicentine mai non ai degnarono praticare con le donne di casa Beregan. Or tutte queste famiglie sono estinte, quelle linee appunto che aveano la nobiltà veneziana, eccetto una. Par estinta è la famiglia dei Trento che aveano conseguito la nobiltà veneziana senza que' pagamenti, quando ormai bastava provare la nobiltà vicentina e un reddito di 10.000 ducati per conseguire la veneziana. I Veneziani lusingavano i nobili di terraferma anche col dare ad alcono il comando di nna galea. A Vicenza del resto e nel territorio era tutto in mano de' nobili, ma è duono ricordare che allora non v'era punto la classe intermedia de' possidenti, i cittadini potean tutti dirsi nobili o mercanti od artefici. Onesti nobili diceansi veramente gentiluomini se poteano vivere del loro; se viveano invece d'uno stipendio pubblico erano nobili collegiali e solo deponendo la penna, come diceasi, poteano satire al grado più alto. Ne eranvi ginrisdizioni di signorotti e castellani, contro i quali si elevé anzi la voce di Ferdinando Thiene il 1536 in senato veneto perchè ai mantenesse l'equalità. Che se alcuno de' nostri nobili avea nello stemma l'aquila rossa, data dagl'imperatori tedeschi come testimonisnza d'aver bagnato il vessillo imperiale nel sangne de' Milanesi, non poterono essi perciò sotto la Repubblica menar vanti e prepotenze. Solo per una qualche giurisdizione civile, per la nomina degli huomini di Comun, o per alcani diritti d'azienda compnale, mantennero sino agli pltimi tempi no vestigio di signoria il nobilnomo Pisani a Bagnolo, i vicentini Monza a Dneville, Traverso ad Alonte, Bissari a Castafabbrica, E narrasi, che davanti un Bissari il quale sedeva a gindice, comparisse un terrazzano a far le parti dell'attore, poi travestito ricomparisse a far quelle del reo convenuto: lo che mostra in qual conto si tenessero tali giurisdicenze.

Alla milizia concorreva la città o co' volontari che prendevano servigio nelle truppe di terra o di mare della Repubblica o colle cernide. Ad un dato giorno venivano in città tutti gli nomini del territorio dagli appi 48 ai 40, e tra essi sceglievansi i più robusti ed atti a formar quelle sorta di arme, rimpiazzando i morti o quelli che avessero terminato il aervizio. Questa gente sotto l'ispezione dei capi graduati rimaneva alle ane case, obbligata però a regolari istruzioni, soggetta ad una rassegna generale ogni anno e a presentarai armata ed a marciare ad ogni occorrenza e comando della Repubblica, che allora soltanto loro pagava uno stipendio. Oltre a queste trappe a piedi doveano alcuni de' nostri cittadini fornire un certo numero di uomini di cavalleria, al qual obbligo erano tennti que'cittadini, in ricambio delle immunità, possessioni e privilegi loro accordati dalla veneta repubblica, mettendo ciascheduno d'essi a disposizione di lei una compagnia di 400 nomini di cavalleria, reclutata, armata e mantenuta a loro speae. In tutta la terra ferma erano venticinque le famiglie nobili, tenute a fornire questa truppa, e tali nobili portavano il titolo di condottieri d'arme della seregissima repubblica: in Vicenza tali erano le famiglie Capra e Porto Barbaran.

Undici ville governavansi da vicari spediti da Vicenza: Arzignano, Barbarano, Brendola, Montecchio Maggiore, Schio, Thiene, Camisano, Malo, Montebello, Orgiano, Valdagno. A Lonigo e Marostica erano podestà nobilnomini veneziani a ciò nominati dalla Repubblica, ma con incombenze molto limitate, e salve le prerogative di Vicenza. A Schio poi, che ppr domandava un rettore veneto in Inogo del vicario vicentino, il doge Andrea Gritti diede severa ripnisa. I vicari presedevano i consigli delle ville, e definivano le liti aino a certa somma, il mero e misto impero risedeva nella città. Dove erano rettori veneti, la coma pubblica era amministrata da due consigli. l'uno che dapprima era di 100, pei di 450, l'altro di 500 cittadini e da otto deputati. Per appartenere ai consigli e agli nffici non bastava la cittadinanza civile, ma volezai la cittadinanza nobile, ch'è gnanto dire di 50 anni per il consiglio dei 500, di 60 pel consiglio dei 450, di 80 per gli uffici : sempre escluso chi esercitasse arti meccaniche, o le avesse lasciate da breve tempo. E dacché ogni cosa era de'cittadini, non facilmente davasi la cittadinanza: ma vi si ponean condizioni, come nel 1625 di pagare una tassa al Monte di pietà non minore di 500 ducati: pur non si andava tanto pel sottile gnando trattavasi di bravi operaj o di rinomati professori. Anche per anpartenere al Sacro collegio di giudici volcansi cento anni di cittadinanza. Quattro eletti da questo collegio, insieme ad 8 cittadini laici, non gludici ed eletti dal consiglio dei 450, formavano il Consolato, delle cui prerogative Vicenza sq sempre gelosa. I quattro consoli gindici diceansi dell'Aquila, del Pavone, del Bue, del Cavallo, dalla insegna del lnogo ove sedevano a render ragione. Eravi poi un giudice delle appellazioni, onde una causa mossa dinanzi ad un di quei quattro veniva definita in seconda istanza dal giudice delle appellazioni, in terza istanza dal podestà: le cause incominclate dinanzi al podestà eran poi recate alle magistrature di Venezia. I notai aveano l'abilità al lore ufficio o dal governo veneziano o dal collegio de'notaj a Vicenza, quindi diceansi collegiati e di peneta autorità; alcuni anche sotto la Repubblica venivano eletti da' nobili, ma ciò era ormai caduto in dimenticanza. Dne ingrossatori, l'uno gindice. l'altro laico, regolavano le liti per le servitù e provvedevano alle strade. Aveavi un giudice speciale de' preti: un giudice alle mariganze pei danni e gnasti delle campagne ; i cavalieri di comune vedeano sopra all'annona e a molte cure edilizie. Il consiglio dei 500 radunavasi solo tre volte l'anno : l'elezione de'vicari e la somma delle cose stava ne' 150, in cui pure avean voce per alcuni negozi gli anziani delle arti: ma quando non trattavasi di tali affari doveano essi pscire. « Son sollevati i aignori anziani », era la frase allora usata perchè se ne uscissero. Se si pensi che i gindici erano chiamati a tale afficio 8 ogni 4 mesi, e I deputati 5 per ogni trimestre, che eranvi moltissimi uffici, sni luoghi pii, e che in questa o quella parte della pubblica azienda, quasi tutto dipendeva dal consiglio de' 450, scelto tra 250 famiglie, e che pur adpnavasi talvolta anche il consiglio dei 500, ben si vedrà, che, pinttosto di dirsi nobiliare, il nostro governo doveva dirsi municipale, perocchè moltissimi aveano parte in fin de'conti alle cose pubbliche, ma i cittadini erano esclusivamente abili agli nffici, e preferiti i più vecchi. Benst nella stretta cerchia del municipio i nobili campeggiavano tenendosi sopra gli altri mortali, e mal poi a'acconciarono alle nuove dottrine, che preparavansi la via anche sotto la Repubblica e padroneggiarono dappoi onde « La dama balli, ma poco e svogliata » rispondes un di costoro ad una gentildonna, che, maritata ad uno non nobile di pascita, non avrebbe dovuto ammettersi al ballo de' nobili. Molti infatti ricordano un casino proprio pei nobili. un altro pei mercanti, e la separazione dei due ordini si mantenne ben dopo cessata la repubblica.

Che i desiderasse di associarsi più a più altre città, o di conseire un degnaziana nell'opinione civile è hen naterale: onde fin dal 4781 eranti radunati anche a Vicenza de'Liberi Maratori. Pore se alcan de'vicentini del secolo passato ritornasse oggidi tra noi non rimpiangerebbe vero il sno tempo quanto alla divisione degli averi e all'eguaglianza divile, ma si per quel amministraria ia cosa pubblica da'citadini, per quell'averi patre moltissimi, per quell'averi patre moltissimi, per quella varie manionale e quella prodenza di governo per cui i popolani non odiarono i nobili, ne per consegnire l'eguaglianza proclamata dalla rivoluzione francese ricorsero a sangoinore rendette.

Un buon prete don Giuseppe Dian che lasció una cronaca manoscritta dal 1700 al 1824, giunto a registrar il proclama del generale La-Hoz col quale dichiarava cadatto il veneto governo, così esce a lamentarsi con parole se non eloquenti, franche almeno e sinoere.

« Ecco giunto quel giorno fatale in cui, dono il lungo corso di 393 anni da cui i nostri padri eransi volontariamente dedicati al veneto dominio, videsi Vicenza, con sommo dolore de' bnoni, sottratta per sempre da un tale pacifico e giusto governo. Non è qui di nostra messe il tesser come ciò sia avvenuto. Un politico velo per gra ci vieta di osservare le cabale, gl'inganni, i modi che precedettero ed accompagnarono il più nero de'tradimenti, ma la storia veridica decifrerà il tutto alla posterità, allorchè le passioni che ora fermentano, cesseranno. Solo agginngo, che dopo tanti sacrifici la veneta potenza ed i suoi sudditi non dovevano mai attendersi una tale ingrata ricompensa. Sappiano intanto i tardi nipoti, e lo sappiano dai contemporanei cittadini imparziali, e condotti dalla sola verità e dovuta gratitudine, che la nostra compne patria fu veramente felice per tutta quella lunga serie di anni, che riposò all'ombra del veneto leone. Vicenza per i numerosi e speciosi privilegi che godeva si poteva pinttosto rignardar qual città repubblicana, di quello che città suddita. Sotto a quel governo ogni cittadino, padrone di sè medesimo, lo era pure delle sne sostanze, delle sue proprietà. La tranquillità, la calma, la comune sicurezza, la reciproca confidenza protette dalle leggi, aveano sede in queste belle contrade. La religione, i costumi, il decoro. la carità e l'altre virtù morali erano praticate da tutti gli ordini de'cittadini. Qui non si sapeva ne di requisizione, ne di mantenimento di trappe, non di pesi gravosi e straordinarj. Il commercio fioriva, l'agricoltura era protetta, e le arti belle aveano la loro sede. Il popolo poi non conosceva le leggi che lo forzano talvolta a portar l'armi, anzichè a coltivare le fertili terre. In una parola i citttadini tutti erano contenti. che si voleva di più? . 1.

4. Di quella repubblica di Venezia, per cei i nostri padri non rebbere se non gil insulti che gl'inpenerosi prodigano al viniti, l'età rissevita dal tempo pubblicò molti general compianti, che mostrano in tuli altro aspetto la prefesa appressione aristocraties e l'imbedifità del Mania. Tedi questa Illustrazione, vol. II, pag. 333. Aggiangiumo questa

Protesta fatta al serenissimo principe a nome della città e territorio di Vicenza da Andrea Tornieri ti 26 marzo 1797.

La provincia vicentino, Serenissimo Principe, Eccelentistimi Signori, che primogenita s'ha dedicia totto el vostro elementissimo venelo governo, dal quale fu per tanti accelt diretta con leggi di umanità, noavità, e dolcezza, convinta anche in presente dell'amore con cul riguarda i suoi sudditt, e dell'affetto col quale accorre ad assisteriti anche in

Co' naovi governanti francesi, al solito grandi promesse contrastate mai sempre dai fatti; aboliti i dazi e le gabelle; una cuezgna; e poi, gli antichi balzelli raddoppiati, il nostro Monte di Piett spogliato per più migliaja di lire, degli ori e delle gemme ivi sotto la custodia della pubblica fede

al sizingati, universali, destellatione combination, of the or porga surpre più luminante intimonisme a comanisme persottoni delle recelt universali Destili, dirette a quill' excelentiation respersosiante, a la bendre dedinatale dell'eccelentation provincia della receltatione provincia della provincia con apposita sirunditaria adussas, de corre in neceb postancia i prima col merzo del tegritimi respersolaria i prima propiata cia prima con merzo del tegritimi respersolaria i prima propiata cia prima coma con della della della disconsi non principe per ricostramatria quell'indissolaria vatuti el trono suguetto dell'adornio non principe per ricostramatria quell'indissolaria vatuti el trono suguetto dell'adornio non principe per ricostramatria quell'indissolaria recelta prima contrata del modi più caprenti essenni quel vota e quel giarmantia de fedelto, e so come dius coi margiori, e che da torio socoli l'alt tuenda svopre al domonette legoda no sono; e per orioripe contante titta i co vitte e sonotano, orde-ricondure una volta qualta besta trasquittibi, picicità a pace che ze stà aempre prepris di questa si advalbale serviciation republica.

Spinti esti fedelissimi corpi dall'universal commotion da tutta qualla popolaziou,
e certi del tenero ed affettusos pateros cuor del foro Sovran, i se lusioga che uo tal
passo il renderà sempra più degol della pubblica sovrana predilezion, e dell'umanissimo
composilmento de Vostro Sereniti a de V. V. Eccellenza.

Ristretto della risposta del Serenissimo Lodovico Manin doge di Venezia.

- Sora solide base de para religion, e de incorrotta giustinia hà fondà i nostri maggiori stà repubblica; e sulle basi medesime continuemo anca nul a governar i nostri amatissimi popoli; uon avecdo altro orgetto, che la loro felicità. Con cia fi principi ia probiblica nostra s'hà conservà per il corso quasi incredibite de quationises secoli.
- La città di Vicenza, che ze sisda la prima a dar del saggi (e accèra se ma ricordenno con gralitodico) d'altacementa, e de fiducia a questo governo se sisda sampre la noudra presiditta, che ne accidente sua lazzola fice i tordamento, che fi atar la agitazion tutti i popoli, el veder rincert da una pubblica sidenna deputation di testimonio dell'affitto, che la bia sempro attrico, e che la bà dimonirà no opsi tempo e lo spal devonato.
- No ne xe mel usoido dalla memoria che della città de Vicensa hà evodo principio la nestro estiscina politica; e au sel nestro particolar se ricordamo con complicecara, benchà molto tenopo ala traptorro, che da quella acoltic città hà svudo principio ta nosire carriera civile; e ben gaveno prescote l'amintarola sconfilerza che ne ze sta fatte.
- Le etigenze della custa pubblica in ogni occasion hà suggerido da valerno dell-.
   l'umer sempre costante del nostri popoli; a la ni tempi calamitori avenno davado valerno da metal sizocoficari per provveder a tanto necestità, alte quali con podera suppir l'insufficienza dell'etienundo erario; e aveno avudo il cooforto de conocere anca

depositati; da tutte le chiese volato a forza quel tessore d'argostarie e di preziosita, e qualmoque ne fosse la sancitt od il pregio, cotati e distrutti; ogni giorno obbiggata la città ad un dispendio, che avrebbe sotto il rencto dominio bastato alle imposte di un anno, e reo e mulatto chi non consegnase le armi o non braciasse i diplomi della una nuolatto. Per la provincia un governo centrale vicentino bassanese, diviso in comitatt; per la città un municipio dirigerano la cota pubblica; molte le leggi, talora vane e ridicole, talor utili e decornes al pasen. Sciolti i fedecommessi, proibto il lotto, le case numerate, fuorri della cinta le sepolture, le vie fatte comode e apaziose.

Buonaparte ne aveva, al finire dell'anno, venduti in Campoformio all'Austria, ed uno straniero succedeva ad un altro straniero

Combiciarono i anovi patroni ad abolive tutto quello che s'era fatto in democrazia, a ristabilire le leggi e i governanti come sotto la repubblica venetu; ma al 1801 i Francesi torranti richinameno ordini e leggi, e son lasciarono le consuste estorationi e i gravosissimi biatelli. In soli tre anai ne costarono altri (690,783. La pose di Luneville ne rifeca sustriacia, e le miserie di quell'anno, angustisto da terribile carestia, farono accreciute dal-l'introduzione di monetaccie di rame essur aufore e della carta monetata. Nel 1805 gli Asstriacia, battui a Caldiero, a proteggere la loro rifirata

in stà occasion l'amor dei costri popoli con le grandices offerte, che xe stae presentade frà le quali a'hà molto disticto la città de Viccora.

- El governo la sempra provvisio alla felicità della popolation visettina coi aggingle i so rapporcentalisi, a concur puma de fonse immagnicata iza nobis, a selecce Depotation ol Sensto avea cietto no rapporcentiate stravellizario dandoghe totta le istrazios, tutti in facolità, a tutti il mezzi possibili per mostener l'ordine e la quiete pablici i carriemolo principalmente de portrare prima solli città di Vicensa nestra bonca nunia, o de metter ogni so studio nel dimostrarghe o nostro affetto a nel formatpha tosa felicita.
- Se dooque prima de sta nobile festimonio del viscolini l'affetto paterno del gorerno aveza peassi de proveder al laro den essera e alla misorazioni de que'malli, che totti soffreno, cosa mai noi sarà per far in adesso, che el se vede quast dirò prevenugo con una così sublime dimostrazion de zelo, de atuaccamento, de fedelià?
- Per le so degos persona elette a sto nobile oggetto le pol esser certe del pubblico aggradimento: e nu particolarmente cercheremo da dimostrargheio ogni volta che se ne presenterà l'occasion.
- Depo d'averghe fatto consocre quanto grata sia riuscida si governo la sponianas, rimovaziand es lo salo salonende della cittida de Vicenza nostra maine, non ae resta che suggerirgha de pregar l'Enle Supremo, coma famo anca ou, perobè o el fazza cessare le presenti critiche a culamitose cirvostanza, o el na daga ainneco la forza cel coraggio de poderre difeodere!

a'immaginareno sestenersi alcun tempo a Vicenza, la quale stette shigottie d'essere presa d'assalto, ma fortanatamente n'andò sciolta con qualche palla di camone che i Francesi le acagliareno e che i padri nostri ricordavano con grande isgomente finchè le bombe del 1848 la fecero perdere ogni credite.

Vicenza nel 1806 unita al regno d'Italia, diede il nome ad uno de' nnovi duchi napoleonici, il Colaincourt, e per dieci anni crebbe in materiale floridezza. Non erano tempi di liberta, ma questo caro nome d'Italia era fatto glorioso da un esercito nostro; nelle magistrature aedevano solo Italiani, e Italiani insegnavano dalle nostre cattedre, e la stessa enormità delle gravezze parea sopportabile perchè il nostro denaro circolava in casa nostra. Vicenza vide aprirsi nn ginnasio ed nn liceo; le sne piazze acquistare più comodo aspetto, le vie lastricarsi, e per la provincia aperte nuove comunicazioni, animata l'agricoltura, protette le industrie. Nel 1809 la città fu minacciata da nn'insurrezione delle campagne specialmente pe-... demontane, che, col pretesto de' dazi, ma più per gl'intrighi dell'Austria. s'erano levate contro il governo francese. Messe a ruba le terre di Thiene e di Schio, i villici vennero sovra Vicenza, dove dalla poca trnppa e dai molti cittaduri accorai alla comune difesa, forono affrontati e dispersi, Quando la atella di Napoleone volse al auo tramonto, Vicenza fu rioccupata dagli Anatriaci (5 novembre 1813).

D'allora fin ai moti del quarantetto la condizione delle cose nostre nulla presenta degno di ricordanza. Anni ubertosi e la lunga pace e la proscrizione di tatto ciò che potesse ricordare libere istituzioni e nazionalità, aveano addormentato popolani e patrizi. Tra noi le giornate di Inglio, i falliti tentativi del trentano ne' Dacati e nelle Romagne, l'eroica gnerra della Polonia trovarono simpatia, ma col cessare delle circostanzo che l'avevano desta, a poco a poco anch'essa dilegnavasi, e l'attenzione dell'nniversale parea dividersi tra i municipali pettegolezzi e le seducenti novità di feste e di teatri, Bellini e Verdi, la Hnnger e la Grisi, l'Elsalor e la Taglioni, ecco gli oggetti che più d'ogn'altro passionavano le genti, il campo aperto a questioni ed a parti. Questa atonia politica, questo bisogno di Insso e di divertimenti non toglieva che molti prendessero interesse a ciò che accadeva al di fuori; e segnissero i dibattimenti francesi ed inglesi; onde quando Pio IX fece udire dalla cattedra di san Pietro il nome di riforme e d' Italia, Vicenza rispose a quel generoso grido, quasi foase l'eco di un misterioso aentimento che initi aveano provato da lungo tempo, ma cni sino allora non avevano saputo dare no nome od una espressione. Da quel momento la città cambió aspetto: si parlo di libertà di stampa, di nazionale rapprosentanza; Vicenza accoglieva (1847) magnificamente nel ano Teatro

Olimpico i dotti del congresso di Venezia, plandiva alle domande delle deputazioni ceutrali lombarde: univasi a Manin e Tommaseo, vindici di pubblica libertà, e allora che il telegrafo nel 17 marzo del 48 le annunziava la rivoluzione di Vienna, scordato il minaccioso stato d'assedio e le leggi marziali, tutta la città usciva per le atrade con bandiere, gridando viva a Pio IX e all'Italia. Già si conosceano i primi moti di Venezia: Maniu e Tommaseo liberati dalle carceri, la strada di ferro ne conduce Guglielmo Stefaui l'animoso redattore del Caffé Pedrocchi, che con loro era prigique. Cinquemila Austriaci, con numerosa artiglieria e cavalleria aotto il comando del principe Thurn-Taxia, dalla novità istopiditi lasciavano fare. Il primo bi sogno fu di creare una guardia civica e il comandante di piazza cesse quando l'udi istituita a Venezia. La bandiera tricolore aventola dai balconi del municipio, e la guardia cittadina poche ore dopo unmerosa ed armata percorre la città. Questo, e voci minacciose dal contado, misero agomento nel principe; che tenessi pronto a respingere colla forza ogni assalto. L'ultimo corriere di Milano aveva annunziato la rivoluzione scoppiata. poi nessuna nuova dalla Lombardia per tre terribili giorni : quando la strada ferrata ne apporto da Venezia ucciso Mariuovich, proclamato il governo provvisorio, la guarnigione austriaca avea capitolato. In quella stessa notte un nostro deputato parte per Venezia onde domandare un migliaio e mezzo di fucili; si distribuivano, ai costruivano picche, si faceva polvere, e tutto ciò palesemente, Il principe Thurn-Taxis la notte tra il 24 e il 25, raccolti i preposti del Comune, ordinava si disarmassero i corpi dei popolani, la città tornasse tranquilla, e desse garanzie ed ostaggi; i nostri rispondeano, stimare quel partito più che pericoloso, ai attendesse.... si vedesse.... Ed ecco un corriere da Padova recare al generale, che quella mattina sarebbe capitato il tenente maresciallo D'Aspre co' suoi 5000 uomini di Padova; ai apprestasser alloggi e vettovaglie. Alle tre ore del mattino del 25 giungono i forieri e poco dopo la trappa e lo stesso D'Aspre, la quel mentre il priucipe Thurn-Taxis con nu drappello di soldati portavasi alla cassa di Finanza, ma i preposti al Municipio aveano predisposto che ne fesser iontani il cassiere ed il controllore, onde il generale trovate chiuse le porta fece chiamare i Municipali, e sentendo ch'essi negavano di ricouoscere in lui alcun diritto a farsi cousegnare i denari dello Stato, egli li invitò a seguitarle dal maresciallo, che i uostri trovarono malato. D'Aspre a rimproverare la resistenza; uon essere i militari soliti a discutere; ordinerebbe : si aprisse a forza la pubblica cassa. Pasini rispende: « Alla forza nou : abbiamo ferza da opporre, ma non crediamo che l'ultimo vostro atte in questa città possa essere un atto di violenza per togliere del denaro, ciò vi disonorerebbe di troppo ». Il fierissimo rimane colpito: rimprovera

i nostri di averlo creduto capace d'un'azione poco onorevole, finisce col dire che bisogna pure alimentare le truppe. Risponde il municipio alla necessità esse disposto a sopperire. Si discute intorno la somma; chiesti 80,000 fiorini si finiace col prometterne 14,000 snlla parola d'onore di non domandare mai altro. Fu accettato; e nel mentre si trascrivevano gli stabiliti articoli dello sgombro, il maresciallo colle lacrime agli occhi lamentava tutti i mali dell' impero essere la colpa di Metternich, aggiungendo che, se Radetaki si fosse impadronito di Milano, l'armata ritoruerebbe tra nol, se no ai ritirerebbe dall' Italia. Alle ore due il posto militare della piazza veniva consegnato alla gnardia nazionale, i malati all'ocore e alla carità dei cittadini, e così 9000 imperiali ne lasciarono accompagnati da una scorta di guardie nazionali che a loro salvezza avevano domandato. Dall'alto della loggia ai proclamò l'Indipendenza Italiana, ed un governo provvisorio; e col governo veneto si sottoscrissero i patti pe' quali il generale Durando, co' Romagnuoli, dovea venire al nostro ainto. Al 28 soltanto si seppe il trionfo di Milano, e poco dopo l'ingresso de' Piemontesi in Lombardia.

Primo pensiero di Vicenza liberata fu munirsi contro l'improvviso ritorno del nemico, arrolar gente, interrompere la strada verso Verona, distruggere i ponti, circondarsi d'acque, assiepar le vie d'altissime barricate. L'ordine pubblico maraviglioso, e anche allorgnando la cittadina indignaziono sorgeva contro alcuni degli impiegati, che o bisogno o legami di famiglia o imprudenza avevano trattenuto noi, non s'ebbero a deplorare violenza o tarde vendette. Già dal 28 marzo il Governo Provvisorio della città e provincia di Vicenza, avea solennemente aderito alla repubblica veneta dichiarando « non voler mai con questo atto pregindicare in guisa aleuna nè la desiderata o sperata unione della Venezia alla Lombardia, nè uoa speciale confederazione di questi due Stati ae rimanessero disgiunti, nè molto meno la confederazione degli Stati italiani. . Con questa dedizione cessarono i venti cittadini, che avevano formato un Governo Provvisorio eleggendo un Comitato di 7 membri, acciocchè si occupassero di « quanto fosse relativo alla pubblica tranquillità e aicurezza interna ed esterna ».

Gli Austriaci recollisi nel quadrilatero, tratto tratto acorrazzavano dalle parti di Lonigo e di Montebello; perciò unitisi i nostri crociati eoli bravi accorsi di Padova e Treviso, ussirono a' confini disponendosi diffassori dell'importante lines dell'Alpone. Agli 8 aprile una grossa mano di nemici gli assali vigorosamente di fronte, e giratti di fianco per le colline di Serio, piombò loro addosso, e li costrinse dopo ardita difera a finga precipitosa. Grande agomento a Vicenza, ma di poca durata, giacchi e gli Austriaci, reunti appena olire Montebello, si rifirarono a Sin Bonissis; sapersi ornari reunti appena olire Montebello, si rifirarono a Sin Bonissis; sapersi ornari

vicino ad arrivare l'escretio pontificio capitanato da Givanani Durando: e una deputazione di tre cittadini da Cario Alberto a Sommacampagna ebbe confortanti parole e solleciatzione a raddoppiare nella bonas volonate e negli armamenti. Ma gl'Imperiali avanno, dopo poca resistenza, ricaquistata Udios: menore Darando confessatara loro il passo della Piavo, sorpresero Bellano e girando per quelle montagne calarono nel Trevisano. Allora i fatti di Cornada, le marcie e confromarcio dell'armata italinana dil passo lasciato libero gali Anstrici varo Vicenza.

È Vicenza in gran parte aperta ed il poco dell'antica mura interrotta appena basta a salvare dal contrabbando. Come sorge alle falde de' monti Berici, così da quella parte essa è dominata dalle colline, e le sole difese che s'erano fin allora potute fare consistevano in qualche barricata interna, in pochi cannoni e nelle acque del Bacchiglione e del Retrone disalveate, e non più di dne mila nomini il suo presidio, parte crociati. e la romana legione Gallieno, mandataci da Durando, Sapevasi che gli Austriaci, lasciato da un canto Treviso, erano giunti a Castelfranco, di la a Cittadella, e non appena a'era sparsa la voce che avessero passato il Brenta a Fontaniva che già oltre 20,000 nomini assalivan Vicenza, incendiavano il Borgo di Santa Lucia, ed in mezzo quella luce ainistra faceano forza a impadronirsi degli orti vicini alla città, I nostri erano tutti accorsi alla difesa, e dalle dne dopo il mezzogiorno a tutta la sera si combattè; finchè il nemico si ripiegava per la via, che al tempo della lega di Cambrai aveano fatto Tedeschi e Spagnuoli, e Inngo i monti della Crocetta e di Biron atudiavasi raggiungere la atrada di Verona, manomettendo averi e peraoue. La notte fn vegliata nell'arme : al nuovo giorno da' nostri campanili si vedevano gli Austriaci difilare a cinque miglia dalla città. Arrivano Manin e Tommaseo, arrivava poce dopo per la via della Riviera Durando co'snoi; fu un istante di gioja nniversale, ma sapendo il nemico a così poca distanza, parve vergogna il lasciarlo tirar innanzi senza rompere una lancia. Però i ponti, le vie interrotte, le campagne allagate, i mezzi insomma di difesa ne riuscirono di ritardo e d'impedimento, onde non risulto che nna brillante scaramnecia, nella quale il generale Antonini fu ferito pericolosamente in un braccio. Godevasi da due giorni del trionfo, ed ecco verso la sera annunciarsi il corpo degli Austriaci, rinforzati d'altri 10,000 con 60 pezzi d'artiglieria essere a due miglia dalla città. Durando aollecitamente disponea alla difesa, ed intanto calava una notte fitta e tempestosa. Sul mezzo di essa tra gli scrosci del temporale, gli Anstriaei da Porta Castello a quella di Santa Croce fanno impeto contro Vicenza; e la fulminano con sei batterie di cannoni e lungo ordine di racchette. L'assalto dorò sino la metà del giorno successivo, quando il nemico ricacciavo alla bajonetta d'ogai parte, lasciando la campagna sparsa di cadaveri ordino la ritirata. In appena sessanta ore, era la seconda volta che Vicenza città operta, mostruva che si può difendersi, e il comitato e i cittadini e la truppa tutti vi averano fatto il loro dovere.

Intanto l'esitazione del papa, il cambiamento del re di Napoli, il rifinto della Svizzera a porgere assistenza, la Germania ostile, la resistenza ogni di più minacciosa degli Anstriaci nel quadrilatero aveano infervorato in Lombardia coloro che stimavano scongiurare que' pericoli coll'immediata fusione cogli Stati Sardi, ed il nostro comitato segui quell'esempio. quantunque il dottor Valentino Pasini, in una coraggiosa lettera al ministro Lorenzo Pareto, provasse quest'atto contrario alle riserve fatte da Vicenza nella sna dedizione a Venezia, contrario alla libertà, inopportnno, indecoroso. Alla votazione che di paese in paese tra di noi raccoglieasi, aggiungevano favore le vittorie di Goito e di Peschiera, e le solite illusioni, per cni, quando si seppe che gran parte dell' esercito austriaco retrocedeva verso Vicenza, generali e cittadini opinarono fosse nno statagemma per impedire ai nostri di molestare la ritirata. « Sono le ultime arcate della sinfonia », esclamava Massimo d'Azeglio, ed egli stesso, quando la sera del 9 gingno gli Anstriaci d'ogni parte ne accerchiavano, tranquillamente terminando un suo disegno riconfortava il timido crocchio, asserendo essere quell'esercito nemico i pezzi tagliati di un serpe che tratto tratto gnizza, poi tntto è finito. Generosa fidncia, che forse in quel supremo momento distolse il bravo Durando dal provvedere ad ogni possibile difesa, ma che nulla scemò di certo alla gloria di una disperata resistenza. Alle tre del mattino del 10 gli Austriaci apersero il fnoco, ed il primo attacco fu contro il monte Berico, vera chiave della città. I nostri erano al loro posto, comandati da Massimo d'Azeglio ed Enrico Cialdini, concentrati sovra un rialzo del colle detto Ambelicopoli. Debole l'assalto degli Austriaci, ma sul mezzogiorno, raccolte numerosissime forze, attaccarono violentemente la posizione del monte e ad un tempo le porte della città: Innga ed accanita la pugna, sui primi colpi una palla rinversò il Cialdini. Da sei ore combattevasi; un impossibile assalto alla bajonetta sostennto dagli eroici Svizzeri, che pressochè tntti vi restarono morti, era tornato inutile, o oramai sul di dietro gli Anstriaci, padroni delle circostanti colline, minacciavano di tagliarne fuori, onde fu forza ripiegarsi nella città. Irruppe allora il nemico nelle nostre posizioni, il santuario del monte Berico pieno zeppo di feriti: il principe di Liechtenstein vi balza dentro a cavallo, quando uno Svizzero pressochè morente, s'alza e d'un colpo lo atende morto. Fu il segnale di nna carnificina, nè uomini, nè cose sante risparmiando, e dall' alto delle finestre più che cento de' valorosi' feriti forono precipitati nella valle. Perduto il monte, era deciso di Vicenza, nè poteano salvarla prodigi di valore. Già 40,000 Austriaci ne cominciavano l'assalte con 80 cannoni, sicchè Durando, a risparmiare la città ordinava s'innalzasse la bandiera bianca. Il presidente del comitato Giampaolo Bonollo protestò « non segnerebbe giammai un atto che potesse macchiare il sno nome e l'onore della patria »; alla vista del cambiato vessillo la piazza fu gremita, in un volger di ciglio, di popolo; urla, fischi, imprecazioni d'ogni parte, mille colpi di fucile fanuo in pezzi l'infansto segnale, e lo si vuole a forza sostituito dalla bandiera rossa, ma dopo tre lunghe ore in cui gli Austriaci non cessarono di bombardare la città, alla fine si cesse alla dolorosa necessità. Alle nove della sera în conchiusa la capitolazione, ed il maresciallo D'Aspre diceva ai parlamentari « non poter egli negare patti onorifici a chi si era difeso sì arditamente ». Al mattino l'armata Italiana nsciva con gli onori della guerra, indirizzandosi verso la Romagna, e la segnitavano, precednti dal comitato, meglio che 45,000 cittadini d'ogni condizione e sesso, esuli volontari e generosi. Altri scrivera più dettagliatamente i fatti d'intrepidezza e di virtù famosissimi, noi per la brevità ricorderemo questo selo. Onando i volontari vicentini dovettero ritirarsi dal borgo di Porta di Monte, poco dopo che al loro fianco era caduto per la patria il nostro Luigi da Porto, ginnti ove la strada, interrotta da nn'altra, permetteva



Luigi da Porto.

agli Austriaci sovrastanti di tirare su loro, starano sospesi di passer oltre, quando una mano di soldati avizzeri ragginntili, e vista l'incertezza, de' loro corpi vollaro far barriera allo abocco perigijoso, ecclamando: « Tocca a noi di morire »; esempio anblime di devozione e di sacrifizio i

Ne'giorai che Vicenza ricadera in potere degli Austriaci, il nostro concitatione Sebastiano Tecchio giungera al campo di Carlo Alberto, e presentaragli in cottocerzioni della città e dei territorio vicentino univi al Piemonte. Quel voto fu solennemente accettato dal Parlamento sabando, e negli anni infelicissimi sacceduti, i Vicentini mostrarono ricordareneo?

X.

## Della Chiesa vicentina.

Quantunque la mancanza di documenti ci tolga di compiere la storia della Chiesa vicentina, pare essa per origine e per isplendore di molti vescori e santi pod gareggiare con le più elette e nobiti città d'Italia. Vogiono la sua fondazione da quel Prosdocimo, al quale dal principe degli apostoli fa affidata la missione di evangelizare le contrade del venesia, ma nulla di sicara, e fin al secolo VI poche el incerte pore le notizio concernenti la successione de' nostri vescori; tra' quali si contano, con molta improbabilità, due Leonzi, l'une martire, l'altro confessore, Teodoro ed Apollonio, santi tatti, il cui maggiore elogio si compendi nella venezzione, onde son tennit di Vicentini.

Solamente dopo la metà del secolo X, ai tempi delle lotte tra la Chiesa e l'Impero, incomincia Vicenza a noverare una serie di paatori, se non sempre per pietà e dottrina, per cuore al certo benemeriti; e

I NR. Lands app. 733 fs., per wind tipperfice, errate, a pregai riginitaris control. Sembra querie fulla occusal l'Aligheir, flodore des « Padres al patide casperà l'acqua che Vicenza hope» ; perchà appeatio il patide en face di porta Berga, o qui instata venensed al propigal e dittabili malescienzi della riginoria satignar a sorgiara estra al dover la genti cruda », se para quel versi son di riferizaciono alla frequenti versi son di riferizaciono alla frequenti versi sagli che fero della porta Berga she're topo fra Vivionalia e Padovania per Plosque di Benchigilicos. Il fatte del 1314 a gli attendenti il las erraglia di Laspera leggonsi di-stammato nel Masson, poi difficie gli dilimi filli di Crustrera sinoli Vicenza.

che lungi dal venir meno col crescere delle calamità si mostrarono vie più solerti e operosi nei pubblici bisogni.

Ferresso ancora le generose passioni destate dal Barbarosta sel conce di un popolo aspirante alla sas indipendenza, quando le moderava il beato Giovanni De Sordi, nomo quanto aspicate ed incorrotto, altretanto per apostolica fortezza meraviglioso. Gemeramo sotto la tirannia di Ezelino, ed emuio del De-Sordi levava la voce quel beato Bartolomeo di Rreganza, i cui lunghi e molteplici servigi giovarono all'incremento politico. Allorquando dalle crescenti discorde de Genile o Ghibelliai vie maggiormente esagitata immiserira in turpe e detestabile collo la peniolos alparopareas la greggia vicentina quel beato Riniado Concento, qui quale per le apostoliche fatiche a pré del comun bene tien posto degno fra i veri henefatori dell'umanisti e della relicione.

Più calamitosi volsero i tempi, che tennero dietro alla morte del beato Rinaldo, e la nostra Chiesa parce, a differenza dello altre, ringiovanire. In tatti quasi i pastori succedutisi per due secoli avenumo uomini per pietà e sapienza, non meno che per ricche donazioni nisqui; [re'qualimetriano speciale mensiono Altegrado, Egidio, il ascenado De Sordi; il Castiglioni, il Malipiero, Marco Barbo, il Zeno, e sopra tatte-sandro V e di Paolo II. In seguito ci è forza buncatare per qualche anno ofinatato il lango spiradore, meno per l'imperizia e malvagità degli nomini che per gli abnui e difficoltà dei tempi; ci Dalla Rovere ci Sodernia ci il Ridolfi, vissati inottano dalla lor sede, comechè poco o nulla al bene della lor greggia costribiosero, furnouo però nomini di non vigiar l'estatra.

Riavutasi la veneta repubblica dalle consegnenze della formidabile lega, rimessa in vigore dal tridentino Concilio la degenerata disciplina ecclesiastica, animata a più nobili aspirazioni l'Europa, si inaugura per la nostra Chiesa un'era uovella. Epropo nostri pastori i due Priuli, fondatore l'uno del diocesano seminario, l'altro ristoratore della crollante cattedrale; ambedue indefessi riformatori dei costumi ecclesiastici: uostri i due Delfini, lo Stella, il Civrano, il Veniero, quanto pii e sapienti altrettanto elemosinieri in vita e prodighi di elargizioni in morte; nostro quel Marino Prinli, al quale dobbiamo l'ampliazione del Seminario; nostri i caritatevoli e zelanti Cornaro e Gabrielli, e nostro sopra tutti Marco Zagnri, che vissuto anll'incominciare del aecolo andante, è tuttora ricordato uon meno per suppellettile di scienza, che pel dovizioso patrimonio legato ai poveri della città. Ma tutti, non eccettuato il mite ed elemosiniere Peruzzi, vedemmo iu dottrina e carità superati dal testè defunto Cappellari, emulo del Borromeo e del Barbarigo, e la cui pietà darerà perpetua nell'ingente fabbrica del nuovo Seminario; ove diede a conoscere quanto possa un vastissimo concepire di mente secondato da larghezza di cuore 1.

- f La potenza nella quale al medio evo salirono i posiri vescovi, che duchi e principi e coaji s'intitolavane e il iungo dominio cha vi esercitarono, e i privilegi imperiali contribuirono ad arricchire questa nostra sede episcopale di censi.
- A memoria del rispetto di cui i nostri pastori erano circondati, e della magnificenza ch'essi mostravano recheremo alcuni brani di una Cronachella che fra le carte del dollor Vigna trovasi nella nostra libreria Bertoliana, e così ricorda ii solennoe ingresso di alcuni.
- · 1451. Alli 10 ottobre in giorno di domenica, fece l'entrata Pietro Barbo vescovo di Vicenza con grandissimo trionfo, tra il quale fatta una beila battaglia d'uomini d'arme di sopra Quartesolo (le Torri fuori di porta Padova) dalle geoli di Tiberto Brandolino. Quando il vescovo giunse a San Giuliaco, vi venoero tuite le Fruglie, con le Arti e il suoi confaloni, con tutta ia chieresia di Vicenza in processione; il vescovo si vesti con un piviale di panno d'oro, con una mitra in testa del prezzo di tremila ducati, si vesti a modo di vescovo, noo come cardinale, e montò a cavallo, e si ferniò e vide a passar le Fragile con lutta la chieresia (clero). Vide a passare il duca con tutta la sun famiglia, similmente il conte con la sua famiglia, ed il marchese : il qual duca, conte, e marchese fece il Comun di Vicenza per ii vescovo, per dimostrar che ii vescovado di Vicenza ha quei titeli: poi seguitò il vescovo a cavalle solla il baldacchino, entrò per la porta della di Padova; quando fu all'Isola li nodari li fecero portar la itoda (ia così della Rua) perchè la vedesse, di che ricevè gran consolazione; fece gettar via denari dall'isola fino al Duomo, fece la strada fino al castello, e giunto al Duomo il Baldacchino fu squereinto conforme al setilo. Il cavalio fu di Maltio Bissaro, quale era icardo di valuta di 50 scudi d'oro; haveva la briglia cou franzela dei cremisio coo baccinette d'argento sopra indorà, a con una coperta di cendale bianco con l'arma sua di valuta di ducati 48; il cavallo, la briglia e coperta fu slimata ducati 100 d'oro, il baldacchino era di cendale bianco fodrà di franze di varo, di ducati 10 di valore ».
- All 15 dello, il Comus di Vienna feca al sovor stecoro un presente di destri 1800, e gli duolo un bacine abronia ri orgento sopra indorrito, il cato del quale fa di destri 1906 e gli dodo cere, considioni e alire core, che venivono alla somma della; ci e tatto il tempo, che al termo (prima del concisio di Trento il più dervecor ono rimaterano alla loro residena, governando in dioceni per mezu of vienzi), quaj giorno for dalla citila presentati di consisti, polinia al substiticiani i tenta subbodiona, che avrebbe batalo per il margior algoro del mondo: e poi a dil a novembre dell'anno soprindette 1405 porti da Vicenza per Vangelia. Boma ».
- Parindo poi dell'argene del vacore Zac, così si espinie: «1472 di domenie: 28 sistemire. Rattina Zac cardinale di Santa Maria i Parlini, recove di Vicena, rescon di Vicena, rescon di Vicena, recove di Vicena, rescon di Vicena, rescon di Vicena, resconde con grandissimo homo re francio, exo condense uno hella miniglia, cois preventi, a positioni, ecolerie, eliti surviniet per numero di circa duscesto, a venne per in prote di Pedero, Quando giune a. S. Giuliano fonte delle città si vetti d'un piritale d'ope, e una bella mitra in tenà di gran persa, ri vetti in modo di vacore, non di cardinala, a la juncarizzio di statie a chercie e ragila di Vicena, a tattili pretti delle

così è l'usanza ..

Come scorgesi da una parte del 1581, presa dal Consiglio dei centaca, de credenza, che il martire san Vinconzo, a rezidiazono di Stragana, fosse venerato qual patrono di Vicenza da antichissimi tempi, e però discesi viesettino, il retteri e cittadini di Vicenza ca cavalle. Pel mentò sopru un hel marsim mentico il prevent di seinaba decui; con una sopreme bianca, e direntimo co Bertolo e, Cincomo Biassro menavano il detto crutilo per la brighia e quando giussa in pluza del nató per la strada del Capiltanio e strada grande sino al catetie, e vide si boda del pero menta al veconoso, fo, saguerichi totto il balderechio, perchè così à solità, poi smooth da cavatilo, e etto in chiesa del Dano, perche così à solità, poi smooth da cavatilo, e etto in chiesa del Dano, perche così a solità, poi smooth da cavatilo, e etto in chiesa del Dano, perche così a solità, poi smooth da cavatilo, e etto in chiesa del Dano, perche così a solità, poi smooth da cavatilo, e etto in chiesa del Dano, per castallo forbelama Biaram mothi si del cevilio, fi sa po, le mento e cara perche

• Del sportecte milletino a di s'ollabre il Comos di Vicessa feco a bei doco ai delete eritainei, ai guitt diede se baccia e brazzio di regrespia di ricrio opporiziadento, che costò decuti titulo; agii dade confetine e crea bisoche con altre como ai descriti 1984. Del grazio di diocessi 20 della il craticale di sicus sub bille merca solesce ila Domos sopra su solero fatta in meza sila chiese, quale foralis, mentò sopra ai titro mistra titto pripressa il ricerativa e conte agiato possibilo didele il sua piesaria beneditore, e suodizzione di colpa e di pesa, a tutti quelli di ferraso presenti cidificati e contifici, allo qual merca e Presentitiva no silatatio sorri firare trobiazioni percenti cidificati.

Trattatos dell'agresso dei vaccive Priuli I nas 1885 col si apprinci. Li 2 seltembre audoriso fino a Padrox quattro ambaccistori delli sel eletti dalla città per l'accottura il recovo, 'pestilli tatti oscinianeste con otto autilieri al mediciano modo adersi, con colte, e giospono di vellato gialio, e soco vesserra a Vicenza, 'Ottorio Tateso con Miedela Caldospo sono vi finose preser quello a Farrara, e questo laterno. Giriismo, Francesco, Pietro Pasio, e Oberico Bissari audorico anch'esti ad incontrario con delleti statteri vestiti di vellato cremitatio ».

• Ares la cità fate diplagre la porta di pillare a chiero scare, agillo, e divisa a bellistima servi ciminda, d'eper ceristia, molto beila posta degli Alegali. Aves des faccia sas verse il poste fa fatte, versò porta di Prolova, titte el un medicimo inodo, parchà sel mezze era san gran porta, che de ogni banda seva due coionne coristia, che bevenno rissilia cell'architerre, titre e cornice; spor vi erano piliatri quadri con una corrale con ciaque sistea, une delle qual sira supra il portone. Pra le colonne e piliatri erano questi di pilitara bellissima, e asco nei lati della porta, e il tavozione d'Andrira Philalici viendito, famono architetto. La pilitare furono di mano d'Antesio Gargano, privane di grandatti sua porenza.

• Sell'Insis erace dez gras Natas coo la una solto il brancio, che rappopentamen il Becchiquiose e Reforeza; a Pazza Resea erace des alleva tattez grandi. Fina se la Fina, l'Alex per il Tempo. Li Noiari reseo cental in Roda, e posibi in capo della tratta dei statichi, popo in piazza del quale era uz pera obbereso ca san cionente proprosestrario Santone. Il vescorado era tatta sidorno d'arazzi di Finadra, fosioni e verdare.

 Prima che il rescovo giungesse in città, il cardinal di Vercelli, che veniva in sua compagnia arrivò in cocchio al vescovado. Il vescovo andò alia casa delli signori. Scroffa. gli fosse dedicata una chiesa. Il Todeschini, nel discorso inedito ch'egli dedicò il 14 dicembre 1832 al Cappellari allor fatto vescovo dimostrò questo culto cominciato solo nel secolo XIV. I Vicentini, osserva egli, non ebbero la fede da san Vincenzo, che nacque e visse nella Spagna; non n'ebbero mai reliquie insigni, e solo tardi qualche particella delle ossa. Vorrebbesi che nel 305 i Vicentini solennemente deliberassero di averlo a patrono, per la identità del nome, che pur non era tntt'nno, dicendosi allora Vicetia, e ai dimentica, che nella furia delle persecnzioni di Diocleziano e Massimino questa pubblica deliberazione era impossibile. Aggiungi, che nè antiche chiese nella diocesi, nè antichi benefizi, nè prebende di mansionari s'intitolano da san Vincenzo, come invece può dirsi degli altri patroni. L'ufficio atesso della festa ed ottava sua risale solo al secolo XVII, essendosi approvato da papa Paolo V, vescovando Dionigi Delfin. Gli statuti del 1264, del 1311, del 1339 non lo nominano come patrono, non descrivono sne feste, ma si quelle ad altri patroni, ponendone il giorno tra le ferie giudiziali; nominano san Vincenzo

fuori della porta di Vicenza verro Padova, dove si 'yesti positificalimente. Il dero esa tutto alla porta, e vi sixava un alista, a quale ginato il venevo, sonosito da cavatilo s' inginocchiù, e Simeo Porto archidiacono col pivinta indonso, gil lesso alcuni zermoni, pol bacisto dai venovo la croce, furnos casattà alcuni inati: rimentò a cavalio, quale era tarco lendo, persule di viadroppa di diamanco bianco.

- La chiereia "First\">\text{i} in processione, dopo ia quale seguitura il vecovo, solto ladaccione di dumazo biance, portado a dei nobili della diti, bee per tai efficio ne sve deputato quarreta, perche si mutassere dove erano archi e piramidi. Da no dei intili del rescore se diffensem bilisare, che tenere la briglia del cavalto, di diferio Pietro Paole, dell'altro into Francesco el Oderico, tatti quattre a piedi vestiti di negro coa re-lond da gentilicominii .
- Seguivano poi all'i pretait e signori di Vencis e di Vicenza el reano più di teccio tatti a cavalto, dopo un'i fallitali di popolo. La tali modo il vectoro giane, ai Duomo, dovo smontò. Odorico Bissaro ebbe il cavallo, sopra il quale saltio, lo "condesse e casa. Il veccoro sea acco accuridate e designo e escovil, coi quale saltio, lo "condesse e casa. Il veccoro sea acco so curidate e designo e escovil, coi quale saltio la cichia ce diannali sill'altar maggiore ta sea conzatori, e coi la pere quel gioreo fisita la festa. Il habitacchise con la squarciato come l'altre volle, ma donato alli bombardieri per un opera pià ».
- Il luai mattina Beltramino Beltramini dottor giovane, in nome della città recitò una belliasina orazione volgare; poi levalo il vescovo fu accompagnato in deemo dore la messa fu cantata dal vescovo Mocoeigo, all' offertorio Antonio Rutillio canonico, a nome dei canonici, recitò un'orazione latina.
- » Finita la messa il vescovo condusse seco a desinare li rettori della ciltà e li deputati, al quale coovito intervennero intti li prelati, eccelo il cardinale, che mangiò acparalamente. Dopo Bernardia Trinagio fece una hreve orazion intina in lode del vescovo, ed il Maganza recitò alcuni epigrammi lafini; a qui fini la fesia »;

nell'ordine delle litanie de'santi, anzichè con un culto speciale. Anche nel 12 Inglio 1369, in cui rinnovasi tra Venezia e Vicenza il trattato del 1260, sono invocati patroni santi Felice e Fortanato, non san Vincenzo. Nè nna chiesa eravi a san Vincenzo, ma solo una cappella nel palazzo del Comnne, che nel 1350 ridotta a carcere, per 25 anni, al dir di Conforto, fn lnogo di delitti enormi, nè venne ribenedetta prima del 1379. La chiesa di San Vincenzo fo fatta sotto il dominio del conte di Virtù, ov'era la camera fiscale degli Scaligeri, donata dal Visconti al Comune nel 1387 il 21 ottobre. Nel 1389 la fabbrica ne era condotta molto innanzi, e nella elezione di due sacerdoti pel suo servizio, il 14 maggio 1390 dicesi che so cominciata dal Comune per revelationem divinam. col consunso del signor di Milano e dai canonici della cattedrale ed anzi quella chiesa s'intitolò anche a santa Orsola, perchè nel di della sna festa si arrese la città al Visconti, e così pure a san Luca perchè il 18 ottobre 1387, tre di prima che le armi del Visconti fossero a Vicenza, aveva egli occupato Verona.

Per le quali ragioni no sembra potere asserire che patroni principati, della nostra città fossero fino al ascelo XIV i fratili Felice e Perturbati, le cni sante reliquie (il capo del primo, il corpo del secondo) da antichissimo fornou tra no i trasportate e tenete in venezzaione. Di fatti in Venanzio Portunato, vescoro di Politera nel secolo VI, fra sette o otto santi italiani si trova accennato sal vicenzion Pello.

## Felicem meritis Vicetia læta refundit.

Il giorno de'santi Felice e Fortunato cesso definitivmento nel 1691 d'e essero tra lo ferie per lasciar longo a quella di san Gamen. Thiene, quando Innocenzo XII permise di celebrara l'ottava, Fersa nache in ciò che riguarda più da presso il culto e la devosione de' popoli si dee tener per qualche cosa l'amore della novità. Geno sciennità, processioni ed oflerte si faceano nella chièsa di San Felice e Fortunato al 14 agosto più anticamente, e poi la seconde festa di Pasqua; a el dacomo il mese d'agosto in onore de' anti Carpoforo, Leonzio el Enfenia, patroni anch'essi e la San Lorenzo ed in San Michele ne' giorni del titolare.

I nostri santi più conoscinti, ove si eccettati il primo Leonzio, sembran non risalire più in là del secolo di Diocleziano. Fa allora che presso Aqui-leja versarono il sangue per la fede di Cristo i nostri concittadiai e patroni Felice e Fortmanto, Leonzio e Carpoforo, e le sorella Eulemia ed Innocenza; fia altora che funti i potra orientale di Concordia con più di ottanta compagni caddero trucidati, i vicentini Dante, Romolo e Secondiano, e che l'Ena nelle sue onde accolse l'esanimi spoglie del compatrono Floriano. Dopo la decima persecuzione beu dieci secoli passa-

roce senza memoria d'alecan costre unte; una cessate uella penisola le lavazioni del popoli settentrionali, e rigenerato nel cuor degli Italiani, coll'aspirazione alla prepria indipendenza, l'amore alla religione, noi reclamo contemporaneo alla prepagazione de'ausori ordini religiosi molipilezza: nomisi saliti in grado di santisi. Tra i primitivi seguaci di san Domosico mirava Viccoza, oltre il Breganea, acquistarsi l'amistresis venerazione il thesto hazardo da Chiampo, Giovanni Da-Schio.

Nè men gloriosa vuol essere per la nostra chiesa l'epoca delle intovazioni e delle riforme, quando il beato da Montegallo fondava il noetro Monte di pietà, e viveva Gaetano di Thiene, nuo de'primi ed indefessi riformatori della degenerata disciplina ecclesiastica.

Viceaza în ogni tempo ed în ogni calamită volle onorato e ricordato tatto sun figin. Nel 1668 îl consejilio della cital prese che îl 7 di agosto giorno ultimo della râta e primo della dicarină di sun Gestamo fosso nel-lavenier tra le feste solenoi. Nel 6270 quando în decretata la canonizzatione di questo tanomatargo, i Viceniini mostrarongli totta la devozione che alle sun grandezza si conveniva: nel 1672 si elessero padre in cido questo tel foro considiatino sia terra, perdet sia d'Vicenam si qualamque travaglio maggiore zonta e suune tutelos: e allora la cital concorre alle spese della canonizzazione : nel 1687 a segui d'Ogno d'ucati per la unova chiesa di sittiolorari a sun Gestano, dedicandogli mas statua d'argento del perco di ducati 2000.

Come le spoglie del francese San'Orso renderano celebri fin dal Il secolo le falde del Summano, e s'illustravano in seguito Marostica del beato Lorenzino, Fontanira del pellegrino Bertrando; così in progresso di tempo, videro le foreste di Salanica menar vita eremitica nei loro recessi il camaldelete Teobaldo, e i monasteri di Bassano si santificarono della presenza della benchettina Giovanna Maria Bonomo di Asiago.

Splendide pare e son comuni memorie la Chiesa vicastina conserva di quegli moniin benedetti, che a soni o rentui dal di fuori la vita e le opere consacrarono a spargero le verità dell'evangelio e a richiamare salle via della virtiu e della penitroza. Un Lorenzo Giustiniani che losal 1349 priore del suoi canonici reggoria i sand'agosino, ristorava non a lusso e a secolare agiatezza ma a strettissims poverti quel solitario comolio, e vi componera il libro Della Solitudine, e spendeva il suo tempo nell'istraire cittadini è vilitici: an san Giovanni da Capistrano che fondò tra noi il monastero di Santa Chiera, coti tuate volte cano angaste le nostre chiese, ond'egli dorea predicare sulla pubblica pizzza, a fatica le guardie difiedencialo dalla pressa de'cittadini, che ad opsi modo videnno nan particelli della sua tunicia: an beato Benardino

Illustraz. del L. V. vol. IV.

da Feitre, che, se nos fa nostro per luogo natale, lo fu per lunga dimora a per molta predicazioni; o a tacere di tanti altri, quel più lodate fondatore del nostro Monte di pietà beato Marco da Montegallo, che Vicenza per tanti anni volte campo delle sue apostoliche fastiche, e qui moriva compianto e onorato di splendide esseque. Ne alla patri di fra Giovanni da Schio e del beato da Breganze, mirasoli dell'eloquenza del medioro, monacrono anche ne accessivi seccoli uomini riputati nel dire dai pulpiti e nelle missioni; Bligio da Vicenza nel secolo XV, e nel successivo san Gactano Thiene, nel godio seciento Silvestro Gigone e il pater Gastano Bonomo predicatore alla reale corte di Baviera, con i tanto allaro laddi padre Giovanni Battiata Tessari e padre Giovani Maria Erba. Che se gli scritti di questi ultimi, zeppi della vanilequenza dei loro tempi, più non si leggono, cossorrano pur tatavia una onorata parte tra i sacri oratori le prediche e le opere assetiche dei vicentini padre Cpairico Rossi, Giovanni Battiata Roberti, Carlo Borge e quelle



Giambattista Roberti

di frà Ildefonso da Bressanvido e del padre Serafino da Vicenza. Noi abbiamo uditi celebrati per tutta Italia i quaresimali d'un abate Parise, di un canonico Rossi; e stemmo ammirati alla facondia di Seratino De Luca, allo stile limpido e terso di Arcangelo Giusti e più d'ogni altro alla stupenda eloquenza di Ginseppe Barbieri. Chiude-



Giusepra Barbieri

remo questo ceno rapilissimo col caro e lagrimato nome di tre martiri della propria carità, don Bartolomeo Chemin, don Antonio Cartagnani e don Angelo Meloto, i quali, rimunciando agli onori del pergamo, seguiarono la voce del loro caror facendosi missionari apostolici nei deserti dell'Africa, e vi morirono di patimenti e di sarrifizio.

Torna a bel vanto de'Vicentini il ricordare i maestosi templi, eretti dai nostri maggiori, e l'ospitalità colla quale essi accolsero le diverse famiglie degli ordini religiosi. <sup>2</sup> È notato ne'registri del nostro Comune

<sup>2</sup> A memoria di alcuni degli antichi nostri monasteri, ora soppressi o distratti, togliamo questi cenni da tavoro dei nostro egregio amico dottor Bartolomeo Bressan, e

come egli spontaneamente concorresse alle diverse fabbriche e mutazioni della nostra chiesa cattedrale, dove tante volte i cittadini si raccolsero a consiglio, e dove nel 1164 giurarono solennemente i primi

quendo el bravo uomo giungerà nell'esilio nolizio del furto che gli obbiamo fatto, ch' ei ce lo perdoni, e ne incolpi il desiderio nostro che non uncissero lo luce questi atudi ne'quali dovez egli pure aver tanta parte, senza una qualche cosa che ricordanse coni rgli sia valente nelle storie, e di che amore ami il nuo paces.

1. Sas Safratore di Carpagnon cialares sino dal 98, e Ira il 1214 e il 1237 vene utilitata dal Iratii Ninori di Sas Franceso. In seguito di ospitio de'poveri; dorando in menoria di essa fino ai secolo XIV. Nall'archivio capilolare (mazza i N. 22) yi ba u documento dei 15 novembre 1846, che sitesta la donazione fatte da papa Urbano III di menda chiesa como lori sitire ai comonici delli, culterfrie.

1. San Francezco rececho. Nel 1271 | Misori di San Francesco abbadosarea San Sairatere di Cargagas, a la ricorreamo perso San Francesco Vecha, del con ai ta se fosse dificato insussi. Vi rimarere fiso ai 1394, în cui farea costruiti disotanari per la vicinaza della meretrici, ricevendo in cambio dei consolici della catteria. San Loreaso di Pertasseva Decementi del 1814, 1914, 1823, 1837, 1917, ricordino i Misori in San Francesco veccioi. Quello del 1921 ingoria mollisatio per in amenira, del testi i conventi dal "Pati Misori sparsi per modeli giori e, p. san Aprilliareri, con di testi i conventi da "Pati Misori sparsi per la provincie (San Astonio di Gastos, San Denisti di Lincoto. San Prancesco di Bassa (San Denisti di Lincoto. San Prancesco di Bassa (San Prancesco).

a. Santa Corrana (gil Santa Croca in Colin) Editionis Pri il 1890 e il 1972 e il 1991 più dalla 700; in talta dai veccore Mandrod d'essetti Più coi dono delle 1998 ilir întito dai podestiti Giovanni Gendesipa di Venezia, cen gil sasegui delle città decretati dai consiglio, ed inscritti inclu statulo dei 1954, rebotra De disficazione inci Soniciei Corrona; a coili estigioni del venero Partiatence, Fo concense and 1958 il publica dei consorti dei disconsissimi della provincia di Lombardia, alcani de'quelli par dimorassero in Vicesza filo dai 1933.

4. San Michele (San Lorenzo di Breya). San Lorenzo di Breya è remanento di decumento il Soromente 1186 di Ultimo il Unce una della setta capidi no parrocche di Vicona, e donate ai conosici. Nel 23 narzo del 1864 fa dal conosici cedet ai intil Escensica di esta Agentica, i qualit local 1890 encos resulti in Vicona, e donate ai conosici cedet ai intili Escensica di esta della colora del Commo di Vicona (v. statalo 1844), dalli escensios fritta di canosici della colorizi della colorizia della colorizi

5. Sand Felice e Fortrando (can Viño e Modeto). Ignota à l'origine di questi chien conventine. Noil can 900 di Verevo Biddo, vavoda travita omni cultu monastico et dicieno cificò destinature el destolento en hepigentiam pasteram et berar genera que in Italiam nuper interment, vi richiano). Benechitali, nel e la ristanta di Annorma SS. Meriprama Fedica el Ferninati, Viti alque Modetti Malipudo el riparatiosi servenin, ul conservono comer in apestici chiesa y vestifi di lempo ser-

patti di libertà. Il Comune d'egregie somme sjutava la erezione delle chiese di San Michele (1265), di San Bartolomeo (1217), di Santa Corona (1260), di San Lorenzo (1282) e di tante altre: le due prime oggi

tico. La porta fu costruita nel 1454, la tribuse nel 1179, la confessione o sottocoro nel 1183, la torre adjacente nel 1160, il primo chiostro nel 1250; come da iscrizioni esistenti.

- Santa Croce di Portenero. Esistera prime del 1166, e nell' 41 agosto 4170 il vesoro Giovanai Cecciarroste se l'avesti i casosici regolari creciferi, rappresentati dal ioro priore e ministro Francesco Migiorana, coccessione che vesno ratificata nel 1280 dal vescovo Bernardo (Archivio capitolare Ilb. A. pag. 5).
- 7. Son Bartelones de Ricia, (o de Astaphico). Foodat nel 1171 de cette prete Dinales, e conesses en 1171 ai canonil e canonicieux regioni di San Barcel Mantore, (convento misto), i quall pare che dalle violente Etaliniae since inti centriti di al mottameri di Veneza nel fidario dell'ano 1850. Un documento del 31 novembre 1151, el assetum, che il conobio di un Barteloneo tra giù convettiti in seguitate; ma appea morte Estimo, i canonici e le canoniches ribracarono; di che i testimonicate un documento del 1207 ribrirlo dal Vapar, voi. X. pag. 61. Rel 35 ottobre 1354 il i socoro Barteloneo di Diregione del Vapar, voi. X. pag. 61. Rel 35 ottobre 1354 il i socoro Barteloneo di Diregione del Vapar, voi. X. pag. 61. Rel 35 ottobre 1354 il i socoro Genetiche proprie currarum discrimina, que una la Escatida de Romano inyrande fueranta, multipliciter destatista sunt, concessa loro undici canopi nelle pertinente di Bemodol; e esti 2 de gampa 1710 fe decisio di Brestolo.
- 8. San Tommaso di Berga. Il Vigna (X. 302) riferisce un documento del 22 dicembre 121, onde apparisce che il priore de canonici regolari di San Marco di Mantova (residenti in Sant' Euschio di Sarago fino dal 1215, vedi Vigna X, 15), aven chiesto al Comune di Vicenza uno spazio sufficiente a fabbricarsi una chiesa ed un chiostro per istabilirsi in questa città. Il Comune aderì volentieri a siffatta dimanda, cedendo prima nel 1222 quanto suolo fu necessario alla fabbrica della chiesa di Saa Tommaso e del coovento, e poi nel 12 marzo 1213 donando omnia sedimina, terrenum el pisca-Hones emplas pro Communi Dominus Dalesmaninus de Berica (Arch. di San Tommaso Processo A). In quest'anno 1223 parte de'eanonici a canonichesse di S. Eusebio. si trasferirono in San Tommaso di Vicenza, e nell'8 febbrajo 1224 si (i rimasti che i partiti secero sacoltà al priore Bonifacto di dividere connia bona suprascriptarum Ecclesiarum tam temporalia quam spirttualia, et ipse possit secundam suam voluntatem dividere fratres et sorores inter ipsas ecclesias, ila ut una ecclesia post definitionem ejus sit ab alia absoluta et divisa tam in tempora-Hous quam in spiritualibus (Vigna, X); facultà che venne ratificata nel 17 gingno succesaivo dal vescovo vicentino Gilberto, il quale approvò nel 16 settembre 1224 la divisione quale în ordicata dal priore Bonifacio. Il numero de'profesal crebbe in breva a segno, che, non bastando il chiostro di san Tommaso, su chiesta ed ottenute anche le euova chiesa di San Bartolomeo, onde Vicenza chbe contemporaneamente (1234) due conveuti misti dei cascalci regolari di San Marco di Mantova. E misti durareno fine all'anno 1525, quando per alcuni scandati nati fu deciso, che in San Bartolomeo si rinnissero tutti i canonici dei due conventi, ed in san Tommaso le canonichesse.
  - 9. San Desiderio, presso Valmarana. Bicordato nella donazione del 1186 fella da

sono distrutte dai fondamenti, ne basto a salvar l'una dalla profanazione de' moderni Erostrati l'ampiezza sua maestosa, ne la memoria di quel santo patrono, il cui nome ricordava la cacciata d'Ezelino; ne l'aitra que'suoi altari

Urbano III al canonici di Vicena; conesso da questi nel di 4 silabre 1183 a un sodailizio di Ospitalieri, e nel 1 gennajo 1206 ai canonici regolari di San Marco di Mantora residenti in San Bartolomeo di Vicena; dal quali fa rinormiato nel 16 marco 1388 quod non possini facere ezcoli el inhabilari per fratres propier gravamen el intolterabile: expensar (Vigna, X. 7).

10. San Vito e Santa Lucta. La più antica memoria della chiesa di san Vito (aituata nel borgo di Lisiera) è dell'anno 915, quando Ugo re d'Italia ne lece dono ai vescovi di Vicenza. Questi nel 1186 ne trasferirono la proprietà ne canonici vicentini ; traslazione che fu confermata da papa Urbano III, nel 15 dicembre 1186 ( Arch. Capit. mazzo 4, n. 21). I cannniel, per aderire ai desideri del corpo universitario (intitutto in Vicenza dati' imperatore Lotario i nell'anno 824, come si rileva dat Muratori Rev. Hal. Script. T. 1, P. 2, pag. 151.) cesse nel di 5 ottobre 1205 questa chiesa cum amnibus possessionibus all'Università degli scolari, i quati nel 1206 ne afildarono l'amministrazione spirituale a Fr. Sansone, e quindi nel 25 luglio 1909 ogni loro diritto all'ordine Camaldolose, avuto prima il consenso del canonici vicentini e del pontefice innocenzo III. È opinione che l'Università terminasse in Vicenza nel 1209; ma oltreche dalla decretale d'Innocenzo III, ai vescovo Piacentino, inserita nel Ifb. V, til. 12, cap. 19, epparisce chiaramente elle gli scolari erano tuttavia in Vicenza netl' anno (212, il Vigna rinorta documenti degli anni 1261 e 1264 per i quali si cotrebbe dedurre che tate studio (almeno in parte) durasse presso di noi fino a che principiò il dominio de Padovani (Zibaldone I, 45 e seg.). I Camuldolesi ( già Benedettini dei Santo Eremo) si mantennero net possesso di San Vito fino al 1315; nel quale anno, essendo il loro convento e la chiesa rovinati per le guerre sostenute da' Vicentini contro que' di Padova, ottennero di trasferiral alla chiesa di Sania Lucia (più vieino alla ciità), la quate nel secolo innanzi appartenuta a certi fratidi cui s'ignora ta regola, in quel tempo trovasi pressochè abbandonata. Da quel momento I titolari de'le due chiese si congiunsero in nno solo, e i monaci camaldolesi atettero lo Santa Lucia e San Vito fino al 4774.

11. Santa Merie de Celle (vulgo Araconi). Solto la éta del 33 otabre 1448 i Vigua riporta tra document del vercoro viccinto Manforda de Pil i quata conscio al la Ermite di San Danisso (vi. Danisso) di Santa Maria Mario Pombet di Longara di Inseria I Santa Maria de Centriore monasterium de ordine S. Danissos in here porte S. Petri inter Burguas S. Pitt el familha Bockilionia si Astigolii, dossado laro in due volle i molita postedui dai vecevota in Longara. Nessuno concessione in squisia apia cierie della preciba di 31 distribe 1348 i monaste comperanzo da un certo Gugitimo Bravo II terreno noresarro sali hibbrio, in quale fi instituti in pochiatigno del Santi Maria de Cella (vulgo Aracotto Aracosti. Vinas, IK, 231-394). Ini dimorrano di Santi Maria de Cella (vulgo Aracotto Aracosti. Vinas, IK, 231-394). Ini dimorrano di Santi Maria de Cella (vulgo Aracotto Aracosti. Vinas, IK, 231-394). Ini dimorrano de presenti on il signi in signi sello, concenti como monasteroma secundana B. Bandelici regulamo framatica anticolareno S. Danisa prepublici Monte Resportato invisiolilite.

con tanto sapore di disegno intagliati nel marmo, od i preziosissimi affreschi delle pareti. Egual sorte sarebbe toccata a San Lorenzo e a Santa Corona, se la ferma volontà di generosi cittadini non avessé bastato a torle ai van-

observedure (Viena IX, 221), un documento dell'i aprile 1277 dimostra che l'impirazione posificiare ni sida odirita, e che alle regola di una Benedicto era situa tottilinia quella di una Francecco, cicà sila monante Cristine o Dumines le Curisso; cambiamento constitatio (te sone chongo) di dei documenti del 1 in arro 1185 e 3 li giapo 1384, une si parla espressamente Sorraram minorum ordinata S. Clarze habitantium in 6000 sancter Marte de Celta (Viena, XX, 39).

12. San Pietro in Piano. Tre chiese inrono in Vicema initiale al principe degit apostoli; San Pietro in Piano, ch'è l'attuale parrocchia; San Pietro in monte, che dove à il casino del conte Antonio Piovena alle Scalette; San Pielro in Vivarolo ossia di Seo Giovanni Battista donata nel 985 dal vescovo Rodolfo ai Benedettini de'santi Felice e Fortunato; e ne tempi segnenti în sede temporaria degli Eremiti di san Girolamo, de'Gesniti, del Terrari di san Francesco, Finalmeole nel 1867 di vennero i cappuccini, i quali dararono fino al 1806. San Pietro in monte è ricordato per la prima volta dal vescovo Ludigerio nel 1053, aliorchè ne fece donazione alle Benedettine di San Pietro In piano (RICARDI, pag. 38), Aderendo alle istanze dell'altro vescovo Bartolomeo da Breganze le monache donatarie ne fecero cessione nell'anno 1270 ai cavalieri Gaudenti, I quali nel 4865 la restiluirono per mancanza di fratt. Più celebre è la chiesa o cenobio di San Pietro in plano. Senza favoleggiara con i cronisti vecchi e recenti ebe sia stata fondata nel 510 da nna tedesca per nome Elica, básta poler dire ch'è nno de'più antichi della nostra città, e forse di molta altre. Fino dal 1000 lo troviamo delle monache benedelline, verso la quali furono assai liberali i vescovi vicuntini. Se al volesse fare un elenco da' beni, delle decima e dei giuspatronati goduti da queste monache si avrebbe una bella Itala. Net 1499 furono obbligate (al pari de Benedettini de Santi Felice e Fortanato) di arroisrsi alla congregazione di Santa Giuslina di Padova, con che farono sottomesse a più ordinale costituzioni, e distinte col nome di Cassinesi. Questa riforma ara reciamata dagli abusi introdotti nel chiostro da oltre un secolo : severamente. ma innilimente censurati da Eugenio IV nel 1435 e nel 1445.

12. San Domenico. Eretta nel 1864 per opera al oreto Bouaventaro, nelle costrolico. Bertolico della Rolandicia, a quel les negolio del tomo della deime in chiantadi sia Boutenico. Bertolicone de Bregnani " attibilo nel 1864 silo Domenicone, de ini chiantadi colorico di antifenzali besi il provo corvento. Un deconnecio del 19 settimente 1927 ricerta un legato di sercia Agansa, maglic di Francesco Bellaccio K. Giodente al monastero di San Domenico di etera. Agansa, maglic di Francesco Bellaccio K. Giodente al monastero di San Domenico (Vera. X. 381); e adrif Schieghi 1873. Giogenicare Viscolori cole el di Vario librirò i el questo, chi il candò ci di Santa Corona dal pagamento de' dial pro rebus ad victum necessaria (Li Ez. 73).

14. Som Silvestro page. Page Insocenso II, in one letters del 1133 diretta i lidarado di Nonantola nomina quesia chiesa come soggetta a quell'insigne monsalero col titolo di prinarto (Menaroza. Antig. Intl. T. V. pag. 439). Alconi pretendono esistense fino del 193, ma is intiera d'Insocenso n' è in prima memoria sicure (il Paccioli riferiro nel Viscrizione del 1136, che son vión, incontante in conserrazione dell'altra maggiore

dalici martelli. A'giorni nostri fu ritornato al culto quel San Lorenzo, dove sotto magnifiche architetture gotiche riposano illustri vicentini; e fu conservata la chiesa di Santa Corona, che la città ed il beato da Bre-

di Son Silvestro, ma chi può fidarsi dei Faccioli?) D'altra parte sebbene son Silvestro aia stato finn almen dal secolo XIII parrocchia, non va numerato fra le sette cappelle od antiche parrocchie di Vicenza, quali furono; santi Filippo e Giacomo, santo Stefano, sant'Elenterio, santi Faustino e Giovita, san Paolo; san Marcello, san Marco, Ai priori di Sao Silvestro apettava il diritto di nominare un secerdote, al quale incombesse la cura delle anime deniro ai confini parrocchiali : sacerdote, che, oltre ai proventi ordinarj del ministero, godeva di alcuna rendite assegna tegli dal monastero. Insorto litigio nel 1282 tra i Benedettini di San Silvestro ed il loro enrelo da una parte, e i trati Eremitaci di San Michele dall'altra, volendo i primi estendere la loro giurisdizione parrocchiule entra la vecchia città e i secondi estenderia funri, il vescovo Pietro Sarnosno nel 29 novembre 1291 pose fine alle gare prefiggendo le nura della città quale confine alla giurisdizione loro; gli uni totto il di dentro, gli altri tutto il di fuori. Nel Vigna (vol. IX n X) sono i nomi di molti priori di San Silvestro, ultimo de' quali è Donsto da Roma nel \$420. In seguilo il monastero cadde in commenda, finchè nel \$523 (essendo commeodatario Francesco di Antonio Thiene) passò per ispontacea ricuncia in qualtro matrone vicentine: Domieilla Thiene, Fabronia Trissina, Lodovica Caldogno, Perpetna Muzzaoi, tutte quattro benedettine di San Pietro, le quali nel 1819 avevano olteauto di uscire dal loro monastero, e recarsi in Monselice per seguire più austeramente la regola, ma che nel \$5:0, dovettero ripatriare per l'aria malsana. Clemente VII con breva del \$525 confermò la rinunzia, ed annullando per sempre la commenda, diede éscoltà alle monache di eleggere il rettore o curato delle anime come i priori per Il passato (Vioxa, IX, 204). 48. Santa Caterina ed Ognissanti. L'ana a l'altra fureno chiese conventuali dei

trati Umiliati, de'quali prima ricordanza in Vicenza è del 1209. Un frate Bellotto da Schio, pocanzi entrata negti Umitlati, comperò in quell'anno uno spezio da Massimo Baldovino nel borgo di Berga ed uno nel 1215 da Giovanni Valfredi nello stesso borgo, innalgandovi convenienti fabbriche per l'abitazione degli Umiliati a delle Umiliate. In breve Il numero di questi crebbe in modo, che fu forza dividere gli aggregati in ire abitazioni separate. L'una fu della Casa di sopra, abitata promiscuamente da frati a monacha, e che nel 1275 alturchè si edificò la chiesa d'Ognissanti, fu decominata altresi la Casa degli Oznissanti, La seconda fu detta Casa di mezzo, ove abitavano soli frati. La terza Casa inferiore o di sotto, dimora d'ambedoe i sessi destinata ad uso d'ospitale e chiamata dopo II 4293, Casa di Senta Caterina, avendosi in quell'aono edificata la chiesa dedicata a questa santa. Intorno al 4320 cessarono gli Umiliati e le Umiliale in queste due ultime case; unde le benedettine di San Donato di Burbarano poterono qualche anno dopo acquistarne il possesso, e alcune di loro accasarsi in Santa Caterina di Vicenza. La Casa d'Ognissanti continuò a ricoverare i frati a le monache fino al 4337; cel quale anno il generale dell'ordine, trate Guglielmo, visitando questo convento decretò quod fraires domus omnium sanctorum de Vicencia faciani deinceps per se solos conventum et capitulum, et nihii comune habeant cum sororibus: tiem quod sorores faciant conventum et capitolum per se ipsas, et domus ipsarum sit a domu frairum ganze edificarono a custodia di preziosissime reliquie, quali la Sacra Spina e la SS. Croce donatagli dal re di Francia, ed a ragione nel suo entusiasmo poteva egli esclamare: Plaudat tota Italia, exultet Tervixino Marchia,

totaliter segregata, ita ut deineeps non una domus, conventus et capitolum, sed duo domus, conventus et capitula sirit, quorum domus fratrum vocatur Domus Omnium Sanetorum nomine consueto, et domus sororum nominatur Domus Maria Umiliatarum (Yusa, XI, pag. 338).

46. Santa Maria Mater Domini in Vancio, presso Longara, Fondala nel 1238 dalle Benedettine eremite di Sau Domiano (vl. Celestine o Damiane) dietro l'assenso del vescovo vicentino Manfredo de' Pil (Vigna, IX, 218). Pare ecrto elle le stesso anno sieno venuti a coabitarvi aleuni benedettint Umiliati di Vicenza (giusta il costume de' monasteri doppi altora permessi), mentre un documento del 18 febbrajo 1239 fa menzione di questi frati residenti la Santa Maria Majer Domini, ed altri documenti dello slesso anno e de'successivi sino al 4244 ivi ricordano altresi le Celestine o Damiane. Una carta del 50 novembre 1250 (Vicxa, I. c. ) dice espressamente Daus Mergantus prior monasterii Sanetæ Mariæ Matris Domini de Longaris pro se et fratribus et sororibus illius monasterii investivit jure tivelli perpetut Dominum Paganonum q. Braneii etc. E. questo afferma parimenti ta carla 26 luglio 1255 (Vicna, IX, 233) per la quale L'auntius Africa confessus fuit accepisse jure vendicionis libras triginta el mam denor. Veron a fratre Jordano Dindo pro se el monasterlo de Vaneio Saneta Maria Matris Domini, et pro fratribus el sororibus illius monasteril ele. Parlando di Santa Maria de Cella o Aracæli in Vicenza si è veduto che le Damiane nell'ottobre del 4264 si traslocarono colà: pereiò gti Umiliali rimasero soli ia Longara fino al 1291, nel qualo anao pare anch' essi si trasferissero in Vicenza uel monastero di Santa Caterina.

17. Santa María di Chiappene. Il Vigna (X, I) riporta un documenta del 29 marzo 1910, del quale spapariree, the irr fraielli Costientee, Aligrando el Ambregio, inateme col nique Uguccione fector dono all'insigne monastero della Pumpona (ira Ferrara Conacetàn) di una chiesta, sellicita in nonorra Siance- María que est posta fa vitta nontae. Cerupene III, militaria a Vicentina Ur-le, e di Irrelle mania une nicinte, pratet el spiste, e di un molino camo moi ordinazione ana de macinara, postama in pregista vitta Chespene in aqua Astreelli. Il Pagliarmon Aderma, che querintili ferrono dei conti di Vivary; e che l'ameditali della Pimpona fecero di questo dono un priorito. E tale rimane fino al 1412, quando per rimunia falta dal priore Narro del vivirsi in mano del prodele Sisto IV, vigenti concesso i della rimane fino al 1412, quando per rimunia falta el besi connensi il Laterascasi di San Barloomo di Vivenza, i quali vi mandarono ad ribitare dei o Per cennosi fino al 1482 (Viva. X. 1813).

Al cader della vacciar populatica era a Vicenza dicinarore tra convertal commander del viconomia nella cilità de ventatete nel territorio, o quastronetti di come centa intiti con este del retritorio, con estretti della consecuta cilità con este nella retritorio. Non è incultio l'avveririre che le superiori delle monetale erano tuttle della minglia colli della tella, sonza che non più votta dalla chieso, una commandata dat tempi, conservavati amelio ra i canonici della nostra estitorita, over france del l'esologo, della posterazione, del partenoca, tutta di gali fina possificazione alla artistorizzati.

Illustraz, det L. V. Vol. IV.

sed tu magis plaude Vincentja tanti doni dotata gratia! Era nella città un piccolo rialzo detto il colle, luogo funestato dalle case di Ezelino e dalle abitazioni degli eretici Patarini, e colà appunto in breve spazio di tempo sorgeva quel tempio ricco e spazioso, dove il beato Bartolomeo depositava il benedetto tesoro, presente di Luigi IX di Francia, il quale visitato a Iope di Siria dal nostro vescovo, gli aveva promesso una porzione di quelle uniche reliquie della Santa Corona e della Croce del Redentore, a lui donate da Baldovino II. E la sua promessa egli mantenne quando il Breganze, ambasciatore nol 1256 pel papa in Inghilterra, visitavalo a Parigi. Il nostro vescovo, ricco di tanta preziosità e senza badar al verno crudo e tempestoso, si rimise in via per tornarsene in patria, e sospesa al collo la teca benedetta, sfidò le nevi e i perigliosi passaggi dell'Alpi, e dopo lungo cammino fu accolto tra feste e processioni dal clero e dal popolo vicentino, che gli uscivano incentro gridando e Beato chi viene nel nome del Signore ». L'autenticità di questo reliquie, con gran solennità donate al provinciale dei Dominicani Giovanni da Vercelli, volle il beato Bartolomeo venisse confermata dai vescovi suoi vicini e dal patriarca di Costantinopoli, e quello che ha maggior valore storico e mostra il conto in cui si teneva in terraferma la repubblica di Venezia, mandava egli al doge Renier Zen il prezioso deposito della reale patente rilasciatagli da re Luigi a Parigi il giovedi dopo la festa di S. Nicolò d'inverno del 1259, ed il doge di Dalmazia e Croazia, il signore di una quarta parte e mezza di tutto l'impero romano, gliene rilasciava in apposita lettera le più autorevoli testimonianze.

Con molte solennità i Vicentini onoravano tali reliquie. Il vescovo dovea nella festa delle Palme portare in processione la Santa Spina da Santa Corona alla cattedrale, poi riportarla. Pochi giorni innanzi doveasi dal Comune fare ai Domenicani una limosina intuitu pietatis. In tale occasione le confraternite delle arti venivano con ceri ed altre offerte, secondo che nostro Signor Gesis Cristo le ispirava o con istrumenti musicali e colla loro bandiera alla chiesa di Santa Corona: il podestà, e dopo il 4314 il rettore dovea ascoltarvi la messa, offrendo del suo un pallio: gli anziani vi recavano dapprima due ceri grandi ed onorevoli, ed una porpora a spese del Comune; in reguito un cero solo ma eziandio una limosina pel ricevimento dei frati e delle persone pie che venissero alla festa. La qual festa era bandita otto di junanzi dal podestà per tutto il Distretto Vicentino, al vespero ed alla messa dovevano venire i decani delle ville colle insegne e croci, e con loro i chierici e i preti. Per quattro giorni prima, e quattro giorni dopo, poteva venire in città ognuno sebbene bandito, eccetto i falsari, gli omicidi o quelli che avevano parteggiato pei signori da Romano, anzi per gli statuti 4311 e 1339 gli assassini e i condannati per tradimento. Niuna donna di perdata fama poteva abiare nelle case vicine al Coavezdo, mi i giorni della festa potea venirri diportendori onestamente. Le statuto infine del 1330 determinò i lunghi e la preminente, che di mano in mano averano le fraternite delle arti nelle processioni a Stata Cérona, il qual ordino poi dovea seguirri anche in oggii altra processione. Precederano i banditori del Comune, poi il collegio dei giudici, seguivano in lungo ordine le fraternite de' nota), de' meguaj, de' pascivando, de' bestieri, de' haujoi, de' meguaj, de' pescivandoli, de' statio, de' bestieri, de' dello callo de' peditiori, de' peditiori de' ordino de' peditiori d'ova, degli orefici, de' pellicicari, dei barbitionsorri, de' ciabattini, de' fornaj, de' rivenduglioli, de' portatori, de' sarti.

L'Ognissati, i teorieri del Commo davano al priore del convento di Stata Corona o a'unoi procuratori nan liminolia per comperte avono e vatimenti da distribuirsi pauperabus frainhus vel conversir..., us medias videbium convenire. Lo steno facessi a San Lorenzo, e a San Michel affinche il Signore iddio pei menti e per l'intercessione di quei santi conservasse la nostra città in bone el pecifico statu el comunancia, libertate pezifica el tranquillo.

## XI.

## Scrittori vicentini.

In Quioto Rennio Panaio Palamone, che sotto Tiberio i levò in fami di celber grammatico, nonriamo i leso acritico ricenzio, di cia in si si ginata memoria del tempi romani, e da lai passismo oltre al secolo XIII ai de beati Gioranni da Schie (65, o pp. 740) è Bartolome da Breganze famosi, più che pei loro acritit teologici, il primo per l'eloqueza, Paltro per l'autorità in patris lango tempo esercitata. Abbismo di quel secolo qualche cronitat: il Maurisio, creatura d'Ezetico, lascio an istora in molte parti interessantissima dal 1183 al 1237: Nicolò di Mondo Zurobari del Smergio, la condusse fino al 1312; rozzo ma ingenue e diligente, ambedine asperati da Ferreto dei Ferreti bono poeta e storico, eli iluraristi non solamente lodo per esattezza e vertià; ma riquica pel sapore di liatinità superiore al Mussato ed allo atesso Petarez. On gli vanno presso per l'eleguana Antosio Godi e Conforto da Co-

nostri erudii, primo Ira' quali Barasha da Celsano, illustratore ed emendatore di Clandiano (1482), e di Ordici (1480), o da lai presso Oliviere d'Arzignano, Bernardino Trrbazio e al finire del secolo Valerio Centanio, e quel Daniele dell' Acetapa, padre d' Aprelio beneenrito Itanio dell' arte ipografica. Leonardo da Porto pel primo tratto delle monete, delle misure e dei pesi degli antichi, e Giulio Barbarna delle moname ancichisi, e se non bonoi elterati, farono avrenturosi diplomatici Benedetto degli Oventri segretario de' Lusignani, e Lionello Chieriati vescovo di Cancerdia, monto innanzi nel svori della Corte romane e che seppe trar di mano al gran maestro di Malta Pietro d'Aubusson Zizim fratello di Bajazet, vittima di Alessandro VI. Zuccaria Ferrerio rescovo di Garafia elegante scrittore d'inni sacri, fu dai postetici Leone e Clemente usato in negozi diplomatici, e specialmente in una missione al re di Polonio contro Littero.

La gloria più splendida di questo secolo è Giangiorgio Trissino, che ai grandi maestri di poesia e di letteratora viene degnamente secondo. Nato nel 1487, sall ancora giovane in bellissima fama: da Leone X e da Clemente VII fn varie volte spedito legato alla repubblica veneta e a Carlo V, ed ebbe offizj, titoli ed onori. Fu cavaliere splendido ed amantissimo delle arti belle ed egli stesso buon architetto, e se non maestro, amico e mecenate del Palladio. Vecchio di 74 anno abbandono per domestici litigi la patria, ed un anno dopo (dicembre 1550) morì in Roma, e venne seppellito in Sant' Agata di Suburra, dove ancora non fu chi della sna famiglia gli ponesse una pietra, e pagasse a lui quel tributo di riconoscenza ch'egli avea reso al suo maestro di lettere greche Demetrio Calcondila, alzandogli a sue spese un monumento a Milano. Letterato un po pedante, poeta più erudito che inspirato, la sua Italia liberata dai Goti è un poema, sino dai tempi del Tasso, mentovato da pochi, letto da pochissimi : miglior titolo gli assicura la sua Sofonisba , tragedia che Voltaire dichiarava il primo lavoro drammatico, che puramente e ragionevolmente scritto abbia veduto l'Europa dopo secoli di barbarie. Il Trissino fu il primo, che fuor de' cori, usasse il verso non rimato endecasillabo, esempio che dappoi i nostri drammatorgi hanno seguitato. Studiosissimo di grammatica e di linguistica, per certe sne nuove idee fu malmenato da' contemporanei, pure a lui deve la ortografia italiana, ae le vocali i ed a non si confondono più colle consonanti i e v.

Non voglionsi dimenicare Girolamo Gualdo, amico delle Muse italiane el latine ed ingegno in diversi studj eccellente: Marco Thiene, Livio Pagello buoni poeti, Antonio Francesco Olivieri, che prese a eroe d'un poema Carlo V. Calderari lasciò alcone sue commedie La Mora, La Eschiese, L'Armida; prima motto della Mora ped el Torolli e di quella

del Maffei scrisse il Cresfonte Giambattista Leviera, e Maddalena Campiglia poetessa dettò una favola boschereccia Il Falori.

Ben vissero e vivranno venerati i nomi di Andrea Palladio, e Vincenzo Scamozzi masestri di civile o militare architettora; ne quando parlasi di artisti scrittori si pno tacere di quella illustre famiglia Belli, che oltre a quel prodigio di Valerio, celebre per l'artifizio



Valerio Betti.

dei camei e per le scolpire in cristallo di monte, prodasso il fratello di lai Silvie, fra i più riputati matematici di quell'eta, ed Elio medico e fondatora dell'accademia degli Olimpici, e Leonida letterato, ed no ascondo Valerio non mediocre poeta. Onorio Bello poi, dopo avere cerecitato in patria la medicina, passo in Caudiu, e grande conocciore come egli era della lingua greca, cercò di rafiguareze le piaste di cui hanno estitu gli ancichi, en e trovo sion i nomi nel greco moderno più o mono alterati. Fra tatti i botanici è quello che sotto questo aspetto rese maggiori servigi illa scienza.

In quel torno scrissero di medicina Antonio Fracanzani, Lnigi Trissino e Conte da Monte che institui il collegio de' medici (1562), e fu maestro a Fabio Pace e ad Alessandro Massari lettori ambedue nell'Università di Padova, e nelle medicine giudicati eccellentissimi. Iopolito Parma.

felico operatore di chirurgia, lasciò erudite opere latine; Angelo Sal, oltre medico, coltivò le scienze chimiche; Gimbattiata Imperiali ed i i figilo di lui Giovanni, lodato pel sno Musso-Jatorico-Fizico e per l'elegante descriziono della peste del 1630. Prospero Aplico marosticense fa il più funsoo nella medicina e nella botanica della sna est, e la sua opera naturale salle piante dell'Egitto è ornche oggifi consultata e riverito.

Nello ginriprudenza avenmo Sebastiano Montiento, Angelo Matizza Marantanion Peligrino avvocato Reale della repobblica veneta a diazzio del Sarpi: Alessandro Nievo, pubblico lettore di sacro e civile diritto nell'Università di Padova, e avanti ogni altro Giulio Pace fratello di Fabio, che lesse nello più celebri sonote d'Europa e anccesse al Gigietto in quello di Valenza o il Facciolati lo gindica nolla ginrisprudenza e nella filosofia aristottica per il primo della sua ett.

Gli eruditi poi che cercano del singolare posson tra' nostri scrittori, trovar qualche rarità o ne'lavori di Lodovice Arrighi stampatore in Romi, il quale detto il prime trattato di calligrafia che si conosca, collo regole di scriver corsivo, o nel raro libro di Francesco da Carcano detto Storico, macatro nolle accaci del falcone, o nel trattato delle musiche di Nicolo preto vicentino, inventore dell'Arrikembelo, o finalmente in qua pouroso volume che di spiriti, di magie, d'incanteimi immagino Strezzi Cicogna. Chi poi si occapasse dell'arte militare leggerà utilmente Filippo Pigsietta e zerebbe onorevole mandra ulle stampe il trattato delle milizia con moltissime digure, dettato dai valoroso ceptatoro Valerio Chiericati, ibro con tanta istanza richiesto al doge Poscarini da Federico il grande, ed a îni lodato per dottrina e acuti insegnamenti.

Non dotato di ingegno critico e fino, ma raccoglitore volonteroso e diigente fa Giambatista Paglierino. La storia che col nome di lui per lo atampe non è che una cattira versione del uno tetto latino che varrebbe certo l'opera di dar foori, giacchò s'egli non è esente di credita, pote osservare documenti e consultare seritire, che gl'incendi del pubblico archivio e l'inceria degli nomini non hanno tramandato sino a noi. Mort dopo il 1500 d'oltro ottan'anni.

Ben più preziose e degne di fede son le lettere che Luigi da Porto serissi niorno ai fatti del 1509 ai 1312 che gli ride, e della maggior parte de' quali potera dire, vi fui. Quasi del tutto ignorate, nel 1829 cominciarono ad uscire poche per volta, e codi guasto da lasciare gran desiderio di poterio leggere tutte e nella vera lezione. Il diiguento Bartolomeo Bressan compi il voto comune nella completa edizione coi tipi del Le Monnier l'anno 1857.

Diremo coll'illustre sno biografo, il non mai abbastanza lagrimato Giacomo Milan-Massari, che in esse scelta è la lingua, dignitoso, evidentissimo lo stile, o più cho tutto vi sono due bellissimi pregi: suppelslibertà, ande in pareir parole ti si danno cose non più che toccate, germente, o tacitte dagli storici, e-igrande amore al temnto vero; talmentochè non è rado che gli stossis Veneziani, quoi cirrollisi signori cidiletti allo scrittore, e per cui avena stremata la salute, vi sien ripresi di viltà e di poo senno nelle pratiche del governo.

Luigi da Porto, educato alle corti di Guidebaldo da Montefeltro, riuscì in breve non solo abile maestro di guerra, ma lodato e riverito dal mondo per eccellenza di civili virtù. Ouando la fortuna, dopo perduta la battaglia di Geradadda, sembro volgere le spalle alla veneta repubblica, insieme a quelli della famiglia rimase fedele alla bandiera, e come capitano ne'cavalleggeri dapprima sotto Lonigo, dappoi nol Friuli combattè gli eserciti confederati, sinchè non lungi da Gradisca ferito, veggendosi interdetto per sempre l'uso dell'armi, si ricondusse a Vicenza. In questo riposo involontario e crudele detto opere si latine cho valgari, poesie, novelle, prose, e n'ebbe lode dal Bembo e da quanti in allora tenevano in buon conto le umane lettere. Ma ora la sua poesia con molta eleganza di lingua, con versi facili ed armoniosi sembrerebbe fredda imitazione del Petrarca. Ben altra fortuna troveranno sempre ne'cuori gentili que'suoi mestissimi casi di Giulietta e Romeo, la qual novella, per quanto ci fa conoscere una lettera del Bembo, compose egli nel 1524, e fu stampata in Venezia. Sembra che il pietosissimo caso sia invenzione di lui; se anche suggerito dalla viva tradizione del popolo, gli resterà il vanto di averne immaginato le circostanze e con tanta evidenza di stile e di passiono parrate le drammatiche situazioni. Fra le tante novelle del Bandello se ne legge una sullo stesso argomento, ma nella lettera che l'accompagna sono accennate teli circostanze, che mostrano non la scrivesse prima del 1531. La novella del da Porto passò monti e mari, e imitata da scrittori nostrali e forastieri inspirò il più passionato dramma al maggior tragico moderno.

Il da Porto aveva in animo di condurre la sua storia sino al 4525, ma febbri di maligna qualità, di soli 43 anni e nove mesi lo condussero al sepolero il 40 maggio del 4529.

In questo bel secolo Vicenas fu patria a due de più famosi viaggiatori; Giammaria Angiolelli od Anzolello, ed Antonio Pigaletta. Il primo, militando giorinatto per la venota repubblica sotto Negroponte, fu nel 1409 fatto prigioniero da Maonetto II, e nella schiavitò, egli che avera venduto tutta quasi l'Europa e gran parte dell'Asia, scrisso accuratamente la storia de suoi rumpi a foggia di commentario dall'anno 1462 al 1524, Lo cita e le azioni di Maometto II, e la Brese narrazione della vita e dei fatti di Unumaccuana re di Persia; libiri curiosi e di sarsitata e ditetterole lettara, che gli procurarono bella riputazione di crudito viaggiatore. Per la prima istoria, pubblicata anche in lingua turca, venne in grazia del suo signore, che gli diede libertà, onde i Angiolello ricco di bei presenti potè tornarsene in patria dove nel 4517 lo troviamo presidente di quel collegio de loude.

Præses erat, Turcis quondam dilectus ab ipsis,

Anzolellus homo dignus honore nimis.

Forse la vita avventurous dell'Angiolello, o quel libro che intorno la Narisprione per l'Octome a la terra de Nigri da la bassa Elispia a lui dedicava per le stampe in Vicenza l'anno 4:07 Francanzano da Mon-l'Albodolo, qui professore, avranon svilappato nell'animo del giovano Antonio Pigoletto la vogliu di arrischiersi a visigii intanta e perigii onda de prima si condusse in corso colle galee di Rodi, e dopo passato in Ispapa, come nobile avventuriere si decise di seguitare la fortuna di Hernando Magaglianes, gentilomo portoghese, il quale, su cinque navi silidategli da Carlo V e con soli 230 momini, s'imprometeva di scoprire e una nouva atroda al l'isole Molucche per la via di ponente y

i Salpò tiernando da Siviglia nell'agosto del 1519, e lasciandosi dietro le Canarie, il Brasile e la terra de' Patagoni, scoperse una grossa fiumana, cinquanta gradi lontanadal elecolo equinaziale, cui diede il nome di San Giuliano, e in mezzo alle cui acque furiose se gl'infranse la prima nave, e ribellatisigli i marinari, fu per terminare miseramente appena cominciata la generosa impresa. Sedato quel lomnito, patè oltrepassare il famoso stretto, col lasciò il suo nome e reggendo tra inauditi pericoli e disagi a niente meno di quattro mila leghe d'Ignoto mare, per lo spazio di tre mesi interi e venti giorni senza mai scoprir terra, arrivò finalmente in vista delle sosnirale Molocche dovo fu tradito ed ucciso. A lui successe nel comando Giovanni Serreno, esso puro di tà a poco messo a morte da questi isolani selvaggi. La flotta, elettosi un nuovo capitano in Odoardo Barbosa, procedeva animosa, quando due delle quattro navi, fosse imperizia o viltà, rimasero addietro e abbandonatesi in balia de' venti, dopo otto mesi senza saperle, si ritrovarono la Ispagna la faccia di qual medesimo porto da cui erano partiti. Intanto le alire due navi, dopo quasi tre mesi approiarono a di 8 novembre del 4521 alle Molucche. Di là al 21 di dicembre sciolsero per ritornare in Ispagna, ma volle la trista loro fortuna che, appena uscite dal porto, una delle due si sfasciasse interamente, perchè la superstite, chiamala la Vittoria, condolta da Sebasliano Cano con seli 59 nomini d'equipaggio affrontò il disperala viaggio, e raggionse finalmente Sumatra. Ne quell'avanzo di tanti prodi toccava la fine delle sue sventure, perchè essi, giunti rimpetto a Capo Verde e ridotti a solo 25 persone macere o semivive, vi furono fatti prigionieri dal Porioghesi, o solamente dopo di avere a peso d'oro rieuperata la libertà e riavuta la nave, al 6 di settembre entrarono nella baja di San Lucar, e agli 8 al molo di Siviglia con solo 48 uomini, - in capo di fre anni e dopo di aver íntto una navigazione non mai udila sino a que giorni, 14150 leghe e circondato tatto il mondo ..

ll'ustraz del L. V. Vol. IV.

Sopra il 1540 tenera pubblica lezione di grammatica nello Studio di Padora Pietro Fidenzio Ginnto da Montagnan, pasta di pedante la più amena del mundo, panegirista di tutti I maglistrati che andavano e venivano, pretendente, nojoso e vano così, che al suo cognome avea sigunto quello di Goltocry, tanto dire, Lingua d'oro. Ora quesso omiciatolo, che un suo contemporaneo ne dipinge per guercio, giallo, riccitto, simo, panciato, sbilenco, gobbo, in una parola per una perfetta fotografia d'Expop, avera in tenerezza uno de'suoi diacepoli il marchese Camillo Strozzi mantovano, e tra questa passione, proprio degna di un grammatico, tra la costumpara di patrare ineastonando al affettato italiano

Uno di que'diciolto fu il nostro Pigafella, il quale giorno per giorno avea tenuto memoria di quel viaggio meraviglioso, e appena smontato dalla nave si recò alla corte di Carlo V in Siviglia, che non volca prestar fede al recconti di avventure si strane e fortunese, e solo quando per le testimonianze de'suoi compagni e pel valido pairocinlo dell'ambaseiatore veneto Contarini si arrese alla verità del falto, di largo premio rimunerò l'intrepido viaggiatore. Di là il Pigafetta si ridusse alla corte di Portogallo, e a quella di Francis, regalando que' monarchi delle più pregevoli rarità raccolte nel suo giro, e lasciando loro nna copia di quel ano voluminoso ilinerario dellato in lingua italiana, nel quale egli descrive le città, le terre, i costumi de popoli, i governi, la religione, gli animali, gli uccelli, le piante, i frutti, le pietre ed ogal altra memorabile cosa di quelle ignote regioni; ed insieme guida a mano a mano il lettore di lido in lido, di provincia in provincia, di passo in passo tutto all'Intorno del globo, intrecciando in modo ullle e dilettevole al suo racconto ogni eircustanza notabile del suo viaggio. Alla fine egli si ridasse a Roma a seiorre un volo, che tra i perigli del viaggio avea fatto per la vita e pel suo ritorno, e presentatosi a papa Glemente con testimoni fedell (come lasciò scritto II Giovio) • al pontefice e alla eorie romana comprovò tanto miracolo dei mondo ehe avea navigato ..

Di questo libro nouvo e presiono, oltre il ristrictio pubblicato dai Bannanio (1644), var il edizione dell'amenti fishta per isinene, Nisione 1840, Na tergicia di quell'editore di mettere in bosone dicitare il testo originate, e le frequenti esperationi lassimonorera a deisterera usa perfetto e al libre dicitatore. Il tervo esverbo degreo del Lazariailitaristano di Marco Poto. Qual empo non treverbibe in son erudicione! Quanti obbligibi con gli avrebboro Vicenna e Pittalo.

Dit coi lituire viaggidore altro noi non suppiano. A rapinos la città di Vissana. ai pol pierire ir suttle le sitte d'illai, ce di rei l'antice nobiliè a genillera, noi ra molti condictuli e razi inappeli i nelle lettere, cons nelle arrai labita anche avato no pestilizone di tanta antice none il detto messere Astonio l'igidetta che avendo circondato tutti in balta dei mondo l'abita discertità nato peritodorimente e non è dobbio che dalli anichi per una così stependi impressi gli sarà sista fatta una sislua di marmo e posta lo lungo concili per memoria e per esempo ingicappa posteri della suri co-Queste provid servivera il il humanisi, compilatore del Pigafette, e pur troppo sono scensi tre scotti e desirrio losto giusto di convercio framma accora il nessudio. espressioni greche e latine, egli era il ridicolo di tutto lo Studio padovano. Nel quale Studio praticasse. Camillo Scrofla patrizio nostro come scolare, o in altro molo avesse consocenza di quel dotto da burla, fatto sta chi'egli lo prese ad eroe, ed in bocca di lui pose i più strazianti o petosi lamenti su quella sua affezione mal corrisposta. Noi riportiamo il terro suo sonetto, a saggio dello stile pedantesco.

Le timidule geaule, i nigerrimi
Occhi, il viso peramplo et candidissimo,
L'exigus bocca, il naso decensissimo,
L'exigus bocca, il naso decensissimo,
Il mento che mi da dodori acerrimi;
Il actoc collo, i crimili, i dexterrimi
Membri, il bel corpo symmetriatissimo
Del mio Gamillo, il tepor venastissimo,
Del mio Gamillo, il tepor venastissimo,
Del mio Gamillo, il tepor venastissimo,
Ch'io non ho airto che, altre lettite
Che la soave lor reminiscentia,
Non fu nel nostro lepido Paliphilo
Di Polis sua tanta concupiscentia,
Quanta i me di s rare al ted vivite ?.

Un altro modo di versegiare che tra noi ebbe fortuna, e se non è del tutto nostro per l'invensione, fi da' nottri però cresciato in nonce, si è la poesia scritta nel dialetto de 'villani del constado di Padoro de l'ore finitimi del Vicentino, da ciò detta Rustica o Prana. Orga che tamo si studia intorno s' dialetti ed alla poesia popolare, non sarebbe senza utilital l'occaparsi di questo non ultimo fra i vitaiti dialetto d'Italia; molto più ch' essò per certe desienze tatte sue proprie, e pel suono delle parole armoniosamente si presta all'espressiono d'ogni sen-timento. Modelli in vanum ontitissimi par le statane, e in quei versi

2 Queste possis dello Ecrofic, che qui individo Cantici di Fricerito, andavano già at romo per l'Illairi circente e lossis, quando fornono per i pina vinta simunato l'azono 1828, ci il qual serote e ni successivi se ne force varie editical, ora de sole, ora col 1829, ci il qual serote e ni successivi se ne force varie editical, ora de sole, ora cidicitate completa, preceduta da ina vita detant con molta cratizione e lei garbo. Ebbero que versi mottinaime lodi; il Strivai il idea seritii con parti nisteto che boso gato, il qualdria non creda stiti possa mai prorgaffici. La Scrofia costa molt segueta, cel di reole Forierza, viccettino, sotto il nome di Ascepa Arginegoloti; foi il più degno. Dopo di ut chebino podi discrimi in ran oli immediatia Dio Grayo, Giambalitia Liviera, Faito Pice, and secolo XVIII Nicolego Pavanelto, a a noutra memoria Francesco Testa Ingegio colto, stolico se dermanele morches.

semplici, e ne' pensieri e nelle maniere adute alla gente della campagna spira una tal quale freschezza, nra forza e valore di modi temperati da sovitsime grazie e derivate da un gentile accozzamento delle parole e della delicatezza che per tutto vi si mostra. Furono tra questi poeti riputatissimi tre vicciniia, sotto il some di Menon, Bigotto e Magagno. Il primo era Prè Agostion Rapa, maestro di coro nel nostro Domo; Paltro Bartolome Rustichello, bonon pasta di sartore, che non supera ponto di lettere, ma che della natura avea sortito il dono di comporre in lingua rustica; lavorava del suo mestiere, e quando gli renivan alla mente canoni e sonetti facevali serivere a sono inscie e conoccenti o gentilinomini che di la passavano; ed a ciò tenea presso di sè penna, carta e calmanjo. Solla tomba di loi fa cantatto:

Chì sotto è 'l gran Menon, Tromba Pavana, honor del Visentin... Buttete, forestiero, in zenocchion.

Primo per ingegno e riputazione è Giambattista Maganza detto il Magagoò, padre di Sandron de Magagoò, esso pare poeta. Fa eccellente pittore e s'ebbe anche fama di buon filosofo e letterato e tra gli altri suoi scritti lasciò molte poesie in questo dialetto <sup>2</sup>.

3 Diamo una sua frotola per la famosa battaglia di Lépanto. Marco, Marco, criè ogn'on Se quel laro d'Occhiali (re d'Aloeri) Dasche i denti da uo Lion No muzzava via da II Gh'a chiario quel mal Bissoo Coo quaranta legni e pl Cha pensava in t'un boccon Ferro e fuoro lo te quel di GI haversa tutti chiari. Nagnar nu coo so ch'a g'hoo (cheabbiama) Si che o'Aquila mò l'hà Ah cagnazzi da pagiaro (cani da pagliajo) Coo le ongie mai manà: Quanto v'è per costar caro Na Colonna po gh'hà dà Ciprio, ch'hi sello al olaro (è sotto il naso): So la schioa sinfià Fere pur agno reparo Che l'è mezzo sberoz Che usciri (uor del cagnaro (covile) Sel gha torna o'altra bolla Chi ha vezù per un foscò (fosso) Ello a tutta quella frotta Uo marasso (serpe) avanannò De quel can, ch'el mar gi inghiotta Drio slle rane a che el buzzò Porterà da ata pillotta la t'uo tratto calè zò Moito ben la testa rotta E che l'abbla sgrafagoò; Gieson (Gesti) pare che oco sè Pense pur d'haer vezù Quei poltros de Portiú (ammiraglio) Nomè Amore a Caritè F. Gjostizia: ha vogiù che Che pensaodose che nù Per baer mancà de fè Fossam ruce in t'un paiù Selim bestis pi che re Ello e sto sgrafagnò sù lo t'el di de quella santa E quel can de Caracossa (gov.della Vationa) .Che Giustina i preve canta Che gh'habbia la vista grossa La sò armà gha sea sta iofraota N'hallo habù paura e angossa? E destruita tutta quanta E po futto l'agoa rossa

. Don-i'è i pesce è la so fossa

Che de zuoia el cuor me schiante.

Nel secolo XVII, secolo di schiavitù fizica ed intellettuale, l'arte e le lettere, modellate alla foggia de padroni spagnuoli, raggiunsero l'apogeo del ridicolo e del barocco. N' abbiamo avuto anche noi tutti i delirj; Gli amorosi sproni all'eterna vita e il Chiaro lampo celeste di Taddeo Bertolini, le Trombe ninivitiche del padre Maria Marchesini; Gli errori, honori, dolori, verità e miscugli di Pace Pasini; l'Argo Amoroso di Pomponio Montanari; L'assemblea de' Cioni del poeta Cesaro Michelangelo Angelico; Il tempio di Dio incarnato di Pietro Antonio Toniani e cento altre diavolerie di titoli strani e di libri acritti ancora più stranamente.

E per dir la verità Tanta pioza che se stà Gh'ha vogiù far an bugh Sn quel mar ch'era ammorba De quel sangue renegà O figiuol de quel gran Carlo (D.Giovanni) No peusè se' I sol saesse Co è possibel e taldarlo? Su Vegniesia, su a intagiarlo In le prie (pietre) e per norarlo Affe meggio anche indorarlo! O Vaniero capilan Zeneral Vanetian Ve volea far mò qui can Un verasio San Bustian? Na vu gh'hi menè le man: E de nelo a d'arma bianco N'hi tegnù za al stocco al fiance Ma de cuor, ne pl na manco D'un Rolando e essè pi franco No si sio e combatter sispeo. O Gostin gran Barberigo Primo in quel si grande intrigo, A urtar in lo nemigo E far trare el dresa cigo A que' luvi a can ch'a digo. Questo è altro che haer ose De morir de cerlo Dose, O Colonne o Santa Crose Gh'hi vù dò mo oltre che por A eta Zente diavoiose? O Onerinl, o gran Canele Chi su l'aqua che fa el sale, Fò me al monda, ò serà tale? Se sta gluoria spande l'ala Ello sa montagne e vele. Contarin, paron me care, Vù hi lago el vostro board Più de duogia e pianto amaro, Benchè el verve ai santi a paro Al me male è un gran repuro.

Soraeuomiti e vu fanti Che a si muorti tutti quanti Per la fe martori e santi Ascellè ce i vuestri pienti Della giuoria i delei canti Factor, che an el disesse Che in so vita me el no gh'esse Vezu guerra che fuesse Tanto degna? ò Dio volesse Che in alnor de sta villiuoria A poesse far na stuoris Ben che a sò che le so gluoria Sempre me sarà in smelmuoria De chi adesso fa shalduoria! E li Tresseno brò Ti no li eri amentogò Da quel delto che ha lagò Un del tao tant'houorò Ch'al vuo dir sal saverò: Che quelù che nasce ben Dè voler contugnamen (continuamente) O ben vivre overamen Ban morir, che certamen Queelo vivi ne mantien. E na morte ch'è honorà Vegne par quando la sà, Che per aò la no sarà Presta, e quel che ghe morrà Sempre al mondo viverà. O Signor, Pare d'ogn'on Se sto Turco è un Faraon An vu si quel forte e bon Gleson Dio, che col baston Gh'ha chiario sto can poltron Onde lulti de brigh Direm sempre, sin laldh Quella sante Trinità Che e vogiù per so bontà

Duras elturio questo frà.

Meno infelice fu la storia. Il cavaliere Galeazzo Gualdo Priorato, oltre a quelle di Francia, detto molte istorie de'suoi tempi e relazioni e trattati delle armi e della guerra; pe'quali suoi libri, se non vorremo col Magliabechi salutarlo il migliore istorico de'suoi tempi, dovremgli però molta lode, e più ancora se le arti cortigiane non gli avessero inseguato molte volte di mentire ai grandi. Sul finire del secolo autecedente un Jacopo Marzari (anno 1591) avea pubblicato una sua Historis di Vicenza divisa in due libri, nel primo dei quali tratta Della vera origine e foudazione ecc. della Città, nel secondo. De'cittadini suoi chiari ed illustri : il nostro padre Calvi, buon giudice in questo proposito, osservo che iu riguardo a quella prima parte, il Marzari e adotto le favole degli antichi nè scrisse con molta critica, a uon dir con nessuna » e che in riguardo alla seconda il più delle volte riusci diligente ed esatto; il quale parere termina il Calvi colle parole : « Io pon ho coraggio di dire di più » neppure noi. Migliore per critica, ordine ed erudizione è Silvestro Castellini, che scrisse in 19 libri gli auuali di Viceuza a tutto il 1630, nel quale anno morì di contagio, e ottenne la riputazione di verace e diligente fra tutti i nostri storici. Giacque quest'opera per oltre un secolo iuedita, e sembra che vi contribuisse la boriosa vendetta di alcune nostre famiglie, delle quali il Castellini, ne' 50 libri delle Genealogie de'nobili vicentiui, avea svelato l'origine di molte bassa e popolaua; ma nel 1783 alcuni nostri patrizi cominciarono a pubblicare i primi 12 libri, gli altri uscirono uel 1822. Presso il Castelliui collocheremo l'amico suo padre Francesco da Barbarano, del quale abbiamo le Istorie Ecclesiastiche della città e diocesi vicentina, nomo semplice e paziente, il più delle volte mancante di critica, ed anzi così nuovo e pauroso, che per iscrupolo di coscienza ci si narra distruggesse molti documenti originali che gli sembrarono poco ortodossi

Illustravoo autichi il padre Ferreto, Marzio Cerchiari, consultato apsacel al Mabillon, Alfosse Laschi lodus per suoi commentari di Rona. Deletarono giurisprudeuza Prospero e Cistoto, di grammatica don Loreno Forini, di architettura Ottivio Reveas Bruti ed il cavaliere Carlo Ridolfo le Meraviglio dell'arte, o storia degli illustri pittori veneti, libro che, co tutti i suoi dietti, si legge e si consulta con profitto anche oggigiorno, Fra posti mono infelici ricorderemo Paelo Abriani spologista di Torquato Tasso, e traduttore di Orazio e di Lacano, Pietro Paelo Brisari che in patria ed alla corte di Bariera coltivò la poesia lirico-drammatica, e Francesco Carlos atorte ed i quattro tragedie 4.

4 L'archivio dell'Istituto Lombardo conserva 'autografe lettere dei dottor Girelamo Festari di Valdagno al signor Giovanni Strange, dando ragguagtio d'un suo viaggio per

Nel XVIII secolo si levò per tutta Europa il nome del vicentino Giulio Pontedera, allievo del Morgagni, direttore dell'Orto Botanico e professore in Padova; e tal era il suo zelo nell'insegnare e nell'arricchire il giardino a lni confidato, che la repubblica veneta a prova di stima crebbe successivamente il sno stipendio dai 200 ai 1400 ducati. I tempi volgevano a migliorare, e si cominciò anche tra noi a occuparsi di studi utili e severi e ad una letteratura, se non libera di frivolezze, almeno non ridicola, Merita osservazione il vedere come in Vicenza giovassero allo stabilimento delle ntili disciplino dne mezzi nn po diversi tra loro, la bnona volontà e l'ingegno di dne sacerdoti, e l'amena coltura ed il galante spirito di una leggiadra signora, Elisabetta Caminer Turra veneziana accasatasi tra noi, donna di facile spirito e di qualche studio, di grazia e d'avvenenza, riuni intorno di se quanto il paese forniva di meglio, e a dar motivo all'operosità degli amici fondò qui un Giornale Enciclopedico (1777) cni, oltre il Fortis, collaborarono l'abate Vivorio, Giambattista Thiene, i conti Fracanzan, Torniero, Da Porto, Sangiovanni. Era bello il vedere come questi nostri patrizi togliendosi all'ozio ed all'ambiziosa nullità de' loro fratelli, cercassero ogni modo perchè anche tra il popolo si diffondessero idee feconde e civilizzatrici. Dall'altra parte dne bravi sacerdoti Giambattista Tracco e Alberto Pieropon dettavano pubbliche lezioni di economia rarale, di fisica, e a que' benemeriti e al loro esempio dobbiamo in questa provincia, il progresso delle arti e dell'agricoltura. Da quella scnola uscì Luigi Castellini (4770-4824), bnon geologo e diligente raccoglitore di fossili, rocce, minerali e gli altri dne illustri geologi Girolamo Festari e don Pietro Maraschini; a quella scnola dobbiamo quel potente intelletto di Ginseppe Marzari Pencati, acntissimo nemico e trionfatore del Nettunismo, il quale colle sue originali osservazioni precorse la nnova scuola di geologia. Ginseppe Toaldo (1710-97) uno dei più celebri astronomi del sno tempo il quale rivolse i snoi atudi all'ntile colle applicazioni meteorologiche, e tanti anni prima dell'Arago rese la sna scienza popolare. Camillo Bonioli tenne a Padova cattedra di chirnrgia e si meritò bella ripntazione in Italia e fnori, ed anche oggidi quel nostro Tortosa ne' suoi studi medico legali è antorità riverita. Il gesnita Carlo Borgo stampò snlle fortificazioni, opera che il grande Federico così apprezzava, che alla cocolla volle che il bravo padre nnisse il titolo di colonnello. Ebbero nome di gentili poeti Angelo e Francesco fratelli Berlendis, ed il traduttore di

i monti vicentini nei 4772. Nei libro Sovra la vita e gli scritti dei professore Catulio si trovano molte notiziei intorao a questi pesse e pessani; cost a pag. 119 ragionasi de Fasinieri, a pag. 85 del Brocchi, a pag. 167 di Costoza e sua grotta, ecc. C. C.



Italia, quando fu ben egli che precedette lo scozzese Stewart nel bone investigare la natura e l'uno dei principi e degli assiomi ». La famiglia de'conti Torniero si distinse per amore all' utile de al bello, Arnaldo raccolse de illustró molts lapidi antiche e fa uno tra i mille traduttori di Virgilio; e Loreazo, fratello di lui, cantó della caccia e delle slitte, poeta facile se non sempre immaginoso de degande.

Beu meritarono degli studi storici Angelpabriello Calvi, autore della Biblioteca degli Scrittori Vicentini, boso critico, diligente talvolta sino alla miuzzia, amorosissimo di tutto cio che al suo passe si riferiva; il padre Gastano Girolamo Maccà, infaticabile raccoglitore, che consacrò la longa rita (Triol-1820) a vistare palmo a palmo il nostro territorio, e mettere insieme istorie, tradizioni, descrizioni di paesi, di castelli, di ville. Il suo non el lavroo di title e di critica, mu nua ricca, buono a di istruttiva raccolta, senza cui tante cognizioni di monumenti e d'iscrizioni sarebbero perdute. Fortunato Vigna rinali il più che pote di scritture risquardanti la patria, Tommaso Pacioli lascici na raccolta delle iscrizioni della città e del nottro territorio, quell'ottima anima del bibliotectori monsiquori plazzio Sari erudiamente scrizio delle notre scuole.

Molti di questi toccarono i primi anni del secolo, e i Vicentini li ricordano circondati da altri bravi ed operosi, che ne seguitarono l' utile esempio: da Antonio Da Porto, volgarizzatore di Pindaro; da Antonio Bevilacqua, grazioso lirico ed elegante traduttore delle Georgiche di Virgilio: da Giacomo Milan-Massari, scrittore forbito, che nel poco che lasciò dell'Istorie vicentine, valse a collocarsi fra' più eccellenti prosatori; da Francesco Testa, terribile satirico, buon poeta italiano e latino. Chi non ha presente quel vecchio maestoso, dalla fronte socratica, dallo sguardo scrutatore, dal parlare sicuro ed incisivo che fu il Fusinieri ? Fisico. filosofo, geologo, critico insigne la colta Europa riverisce tra i più perspicaci iudagatori de' segreti della natura. Chi nelle tante malattie che affliggouo l'umanità non volge un desiderio a Domenico Thiene e ad Antonio Rossi, che colla lunga pratica e cogli scritti oporavano la mediciua? Chi non ha udito parlare di Rodella e di Muuari, onore della giurisprudenza, i quali conservarono splendide ed onorate le tradizioni di que' nostri avvocati il Vecchia ed il Cordellina che levarono già tanto rumore nel veneto foro? Il marchese Vincenzo Gonzati, uomo intelligente e modesto, consacrò tutta la vita a raccogliere libri, manoscritti, tutto ciò che poteva riguardare la sua Vicenza, e a tutti fu largo di consigli, di studi, di lavori, così che ben può asserirsi, che in questo secolo pochi scritti uscissero qui e fuori intorno al nostro paese, che a' suoi lumi ed alle sue fatiche non devano molto.

D'altri ancora Vicenza serba memoria e gratitudine; ma il breve spazio che n'è concesso n'obbliga di passare oltre; sicuri che anche il poco hasterà a persuadere ai giovani vicentini, che l'Italia ed il paese non si deve amare solo a parole, e che le ricchezze e l'ingegno appartengono alla patria, e danno obbligo a far qualche cosa d'ntile e d'onorato.



Ciò che ne resta delle chiese e de' palazzi dell'età mezzana e del rinascimento. ci fa testimonianza come il hnon gusto fosse in ogni età retaggio di questo svegliato paese. Le poche terre cotte che qui per la prima volta pubblichiamo: le antiche chiese di Santa Corona e di San Lorenzo; i gotici palazzi da Thiene, Porto, Schio e tanti altri mostrano con che magistero d'arte fabbricassero gli avi nostri, ed ogni città sarebbe lieta di possedere la loggia lombardesca, ch'è nel cortile del nostro vescovato, o l'immaginosa abitazione dove un Pigafetta, nel 1481 innestava tanto felicemente lo stile orientale alle corrette linee del rina-

cimento (V. p. 763).

Egli è na fatto, che quando nelle altre parti d'Italia la nobilità s'occupara solo dell'armi, o di nna vanitosa ignoranza, a Vicenza i patrizi si facevano un vanto di coltivare i begli studi, e tra le arti specialmente l'architettera. Palladio (gindice competente) loda e ricorda Gingiorgios, Trissino, Marcantonio e Adriano Thiese, Antenera Pegallo, Fabio Morgio, Valerio Barbaran, cui aggiungeremo Stefano Gnaldo, tutti doviziosi patrizi, che facevano a gara nell'edificare moli suntose. Alla seconda metà del secolo XVI, cinque palazzi per la città e territorio nostro fabbricaveno i condi Thiene, quattro i Viamarana, tro i Porto, dae i Caldogno, ed i Godi, i Barbaran, i Chiericati, i Saraceni, i Rapeta, i Capra, gli Amerighi, i Garzadori popolazzo la città ed il territorio di tali suntossite che pochi altri pesei se vantano altrettante.

Tommaso Formentoni, al finir del secolo XV autore della bellissima loggia di Brescia, per più che tre secoli attribuita al Bramante, e forse l'inventore di quella del nostro vescovado nel 1495 sei anni dopo la Bresciana. Paolo da



Cortile del Vescovado.

Ponte fu per vent'anni architetto della veneta repubblica, e suo fratello Autonio da Ponte autore delle stupende carceri, della sala dell'arsenale, del ponte di Rialto. Agostino Rijettui, architetto forse migliore nella statica che nell'invenzione, venne col Palladio chiumato a Brescia per rifare la maravigliosa volta di legno della sala pubblica, poi a Padova insieme con Sansovino e Buonarroti per l'erezione del domon. Farono nostri Gamillo Marini, architetto accetissimo a papa Clemente VIII e a Paolo V; Onorio e Silvio Belli, o scultore Albanese, il pittore Giambattista Magana e altri lodati. Ma la nostra gloria maggiore si è Messer Andrea Palladio, che vissuto in quell'epoca nella quale tutto spirava lo studio dell'antichità, educato da Giorgio Trissino, che ne spinse il culto sin alla pedatteria, non è meraviglia se subisse il giopo della letteratura, e stringeses il 
sou ingegno potente dei immagiono nella cerchia di una erudizione e di nan 
regolarità, cercata sudatamente tra le rovine di Roma e negli scrititi di 
Vittavio. La natura l'avea creato per essereo originale, il suo accolo e 
la sua educazione, le più volte, non ne fecero che un eccellente imitatore 
dell'antico.

Nacque egli nel 4508 il giorno di sant'Andrea, di cui gli fn posto il nome; giovinetto esercitò la scoltnra, ma il Trissino gli si fece interprete di Vitravio, e lo volle chiamato col nome classico di Palladio, A 22 anni avea già il titolo d'architetto, ed era stato a Roma col Trissino tre volte, e « vi andó (scrive il Gualdo) la quarta volta chiamato per la nuova chiesa di San Pietro, vi ando la quinta con alcuni gentiluomini veneziani amici suoi, dove pore si diede a rivedere, misorare e considerare le bellezze e grandezze di que' maraviglio si edifizi ». Così crebbe il Palladio in mezzo ad nomini che gli parlavano dell'antichità, e come egli stesso lasció scritto, « ebbe a suci maestri i libri di coloro, che con abbondante felicità d'ingegno hanno arricchito di eccellentissimi precetti questa arte nobilissima, e la studió in Roma e in altri luoghi, dove cogli occhi propri ha veduto, e colle proprie mani misurati i fragmenti di molti antichi edifizj . Ben presto trovo modo a praticare nella sna Vicenza quanto aveva imparato, o rifacendo le loggie del palazzo comunale, o immaginando palazzi di città e di campagna, o disponendo apparati e spettacoli per ingressi di vescovi, o per feste teatrali. A Brescia, a Udine, a Verona, a Trento în consultato per piante ed alzati, chiamato a pronunciare arbitri, a proporre riforme; a Venezia fabbrico tempi e palazzi e popolò le ville di que' gentiluomini di suntnose architetture. Amato e riverito mori carico di gloria e d'onore in patria nel 1580.

Dovremo noi gindicarlo colle ideo e i bisegui de' nostri tempi, o a norma delle isprazionie, r sogliansi par dire, de Pregindici del secolo nel quale egli ha visatto, di quel secolo, che delirante dietro le reminiscenze greco-latine, non solo loro sagrifico ogni tradizione d'arti originale, ma quello che più vale la liberta le l'avenire dell'Italia? Andrea Palladio (questo parere non è nostro, bensi di Pietro Selvation non de' più serveri col grande (Vicentino) seppe mentenere sempre cretto e severo il suo stile, seppe dare mirabile armonia di rapporti tra i pienti di vonde, quando giù il secolo giarvas querra all'ordinato

collegamento delle linee, egli non violò mai quella grando norma delle huono contrutture, il catanamento delle forma organiche fra di con-Laonde anche i più comuni de' suoi concetti hanno un che di grande e di armonioso, che contenta l'intelligenza, se anche non essila aempre il estimate di giusto. Noi ammirimo la merivigliosa mole del palazzo dei dogi di Venezia, le linee stupende della loggia dei Lanzi di Frenze, ma stimiamo egaminente che la paldiciana basilica di Vicenza, per l' maginosa novità del concetto, per la robusta magnificenza dell'insieme sia un tal capolavoro che in si datto genera non ha rivali.

Anche il nostro Vincenzo Scamozzi (1552-1616) è tenuto per uno de' più



Vincenzo Scamozzi.

rinomati architetti d'Italia. Di natura invidiosa e superba, dispregió continuamente il suo grande concittadino, ed intanto non seppe che imitarlo; quando tentò di provarsi originale diede nell'arido o nel secco. Lo Scamozzi in patria, a Venezia e per tutta l'Italia godà grande riputazione, e lasció molte i mensioni di fabbriche di sepoteri; il aumero poi de' disegni da lui maidati in tutte le contrade dell'Europa, a presibiera di molti principi e quasi incredibile. Scrisco, come il Palladio, degamente dell'arte e mento in molte fabbriche lode di semplice, maestone e corretto, si da collocarsi terra col Palladio ed il Virnola.

Le tradizioni dello stile classico farono mantennte tra noi da Bruto Revese e da Antonio Pizzachero anche quando l'Italia vanegirava dietro al Bernino e al Borromino; anui le più barocche fabbriche erette tra noi nel secolo XVII non sono opera d'architetti nostrali, che bresciano il Corbelini, veneto il Massart, lagnaese il Muttoni, veronese il Dal Pozzo. E come Vicenza fa l'Utilum a disertare dalla classica architettura codi fa la gini paladiani, si ricordano con lode, e più di tutti Otton Calderri, somo di gasto squitto e di profende cognizioni, qualche volta tropp parroso osservatore delle regole palladiane, ma sempre armonioso ed elegante uelle tante fabbriche di cui sidorno il suo paese !

Vicenza si gloria nell'architettura militare di Basilio della Scala prescelto da Massimiliano imperatore a fabbricare una cittadella a Vicenza: di Francesco Orologi architetto di molte fortezze in Piemonte: di Giorgio Capobianco che Carlo V adoperava nel castello di Milano, di Brnto Revese cni Venezia commetteva le fortificazioni, e finalmente del gesuita Carlo Borgo. Non così lodata è la nostra scuola di pittura forse perchè poco conosciuta a motivo che i lavori de' nostri o stavano per le chiese della città o sparsi pel territorio. Oggi che molti ne sono raccolti nella comunale pinacoteca, agli nomini d'arte sarà facile il gindicarne con cognizione di causa, abbenché ancora uni manchino delle più strocade tavole, come a dire una dello Speranza, che giace solitaria ed obbliata in una cappellina presso di Velo, e l'altra del Verla, che pochi visitano in una chiesa di Schio. Oltre ai pregi del disegno e dell'espressione i quadri de' nostri antichi pittori quasi tutti si mostrano intatti, senza gnasti od artifizio di restanro. Questa scuola pnó stabilirsi ai venti nltimi anni del secolo XV e a' venti primi del successivo: sicchè i pittori che troviamo ricordati quà e là da rogiti e dalle carte antiche del Comune, nel poco che di loro avanza altro non hanno di merito che la pia volontà d'onorare la Vergine ed i Santi.

<sup>1</sup> Le fabbriche del Calderrai (1757-1801) rimasero la maggior parte incompiute: force la più importante di seminario di Verona. Crebe la suo tode da chei a pubblicarono dee volunia postioni di suoi diregal (1897-17), ove si mostra giudizione e faelle applicatore: na force attro suo contemperaneo il vince, astro il Quarengali. Serisse anche un la di secono sulla copertura da farai-ai pulpito del Teatro Olimpico. Fu asernito all'faliato di Francia.

Chi studia l'arte della pittura nelle scoole del quattrocento e s'innamor a quelle apparenzo semplici, na vere e sentiti, alla castigatezza del disegno, alla dolcezza dell'espressione resterà contento innanzi le vecchie 
tavole de pittori vicentini, o se in quelle della prima maniera dello Sperranza, del Montagna, del Verla avvertirà nan certa secchezza ne contorni 
un abbrunato nel colore, nn piegare daro e statuario negli ultimi loro 
lavori, li troverà vincia i più valenti del bel seconi.

Giovanni Sperana de Vojentibus (com'egli segnava i snoi quadri), il Lanzi lo vuole scolaro del Montagna; e tale diffatti indicalo la pala che si vede nella piacoteca di Vicenza, um quell'altra sua bellissima in un oratorio di Velo, è lavoro ammirabile per disegno, colorito, escenzione, da mostrarno quanto egli uvassea vantaggiato dallo studio del Cima, che gli fo compagno nel dipiogrer nella chiesa di San Bartolomeo.

Dalla stnole intessa del Cima deve esser uscito Gio. Buonconsiglio, dal primitiro mesticor ed toti il Mareccalo, e che segara. Joannes Bonicholidi, e dipingera dal 1497 al 1518. Lasció egli scarie opere, ma di nna espressione, e di nna correttezza che appena arriva il suo grande maestro hoigine fra tutte è il adeposiziono di Croce nella mostra pinacoteza. Via nobile figura del morte Redentore, la Vergine cui negli occhi il dono re ha impieratto le lagrine, Papostolo presilitori, che immobile gnarda tanta desolazione, la Maddalena, che s'abbandona pinagente salle ginochia e la campagna assosa e melanconica, ed il cielo solato da na longo ordine di navole grigie, tutto parla all'anima di nan indescrivibile mestizia, tutto rivela na sentimenco, nan via spirituale.

Bartolomeo Montagna spesso ne'snoi quadri segna Bartholomeus Montagna e taivola Opun Bartolomeu, M. Egli ritinea delle maniere da Bellini ammigliorandole, come osserva Pietro Selvatico, e con una nobilità di concetto ed una seienza di contorno che nessuno pareggia ». Valentissimo nell'ioli e nel fresco, dipinse in patria molti quadri, fra aiu uno bellissimo in Stota Corona. Il fratello Benedetto, il figlinolo Giambattista furnoo pittori, o meglio mediori ciopatori dello opere sne-

Non sappiamo perche il Lanzi collochi i vicentino Marcello Pequilino oltre la metà del secolo XVI. La tavola che col nome ano sta nel nostro Masco, e che in una vaga e popolosa composizione rappresenta la visita de' re Magi, ne persuade che il Pogolino fosse contemporaneo del Bonoconsiglio e del Montagna, e mentre il suo diesgo e la ricchezza dell'architettare i provano quant'egli ritenesse de' maestri padovani e veneziani, lo sfarzo delle vesti e la novità de' costumi condurrebibero a sospettare, ch'egli vedesse o studiasse i dipinti e le miniature di Hemmeling e appartenesse a quella scoola che a Venezia addimandavano Posrenina clobe cocidentale.

Di Hemmeling almeno nelle gallerie di Vienna ed in quelle specialmente

Norimberga e di Monaco abbiamo vednto alcuni dipinti, che ricordano la maniera del nostro pittore.

Francesco Verla, forse quel che il Vasari loda. cel nome di Verlusio o Verlusio, fiori nel principiare del cinquecento, e se una sua tavola a Sarcedo mostra un far secce e certi toni troppo colori della noce il suo dipinto nell' Ospitale di Schio nella figura principale arieggia alla tavolozza tizianesca, ed in certi anoi putti al diaegno castigato e all'espreasione dei pittori dell'Umbria.

Girolamo Tosi (De Tonsis), posteriore ai già nominati di quelche anno, nel fare aemplice e corretto non isfigura al loro confronto.

Dopo quest'epoca felicissima altra scnola lasciarono a Vicenza il Zelotti ed il Veronese, qui chiamati a dipingere per le chiese e pe' palazzi. Primo per ordine tra' loro allievi si ricorda nn Antonio vicentino, bnon frescante; lodatissimo poi Giannantonio Fasolo, che ne'freschi apecialmente ritiene molto della magica tavolozza di Paolo, ma che ne'dipinti a olio è per lo più mancante e manierato; Giambattista Maganza scolaro del Tiziano, cni ne' ritratti va spesso del pari; Alessandro sno figlio, che fece molto e non sempre bene : e Andrea Micheli o meglio Andrea Mica, riputatissimo in patria e fuori, e che nella grandiosa tela che ammirasi a Venezia dell'ingresso di Enrice III in quella città provò quanto sapesse e potesse. Non aono da dimenticarsi Francesco Maffei ed il cavaliere Carlo Ridolfi, che la repubblica veneta regalò di una catena d'oro con un medaglione di san Marco: Pasqualino Rossi pittore di atile gajo e saporito, che a Roma e nella reggia di Torino lasciò moltissime tele. Il paese e le architetture ebbero un buon pittore nell'Aviani; nelle scene d'animali il Cornelio fa onore al sno maestro il Tempeata.

La pittura nel secolo XVIII non si sollevò neppure a Vicenza dal mediocre, sicchè passiam agli scultori.

I fracili Albaece, Iseppo di Girolano, Lorenzo e Domenico vicantico, Domenico il Gobbo fectro molte stato pe le fabbriche crette dal Palislio e dallo Scamozzi, ma di semplice decorazione. Il Vasari nomina un mestro Giovanni di Giacomo, valente scultore di fogliani e di animali, e come egli arrive di arrelo vedinto a Vicenza assai vecchio noli 1532 aon sarebbe fuor di ragiono ritenere opera di lui gli altari lombardenchi, che ora demolti giaciono indegnamente in na camerone del civico ospitale, e che gli appari suo tra le gemme della chiesa di S. Bartolomeo. Foree di lui e del au compagno Girolano Firsta come vari altri monumenti nella cattedrale, le porte de plazzi da Schio e da Porto con tatto sapere di diegne o mestria di scapplio inaggiate, certo poi che questo Giovanni godeva in patria ripotazione di hono architetto e lavorò col Pallatio e della ridazione della nostra Battlica. Dal secolo XVI sino

al nostro obbimo degli scultori, ma roba sotto il mediocre. Non è molo
abbimo lagrimota la predita del maroticenos Barriolmono Perarri, alnimantica e scultore degno del grido in coi era salito, e nel quale manticne rispettato il sa nome il figlinolo di ni professore Loigi, possente creatare del nonvo Lococonte e della Melanconia; sono accor
calde lo ceneri del cavaliere Ginseppe Fabris, nativo dello Nove,
costoro del Canoxo, ch'ebbe in Rona gonerta posizione, e fa carissimo
agli ultimi postelici, e lascio per tutta Europa molti lavori ci a Vicenza
il grandicon nomento d'Andrea Palladio (V. alla gue, seguento), opera
ch'altri volle lodata si cieli, altri trovò non corrispondente all'altezza in
cui oggi si e coloctata l'aria della scoltura.

Il raccoglitori d'incisioni pretendono ve ne abbia alcune da attribuista ai vicention Benedetto Montagna, ma tengono in maggior prezzo quelle di tre altri nostri inatgiatori, Ginseppe Nicoli, Nicolò Boldrini, e Giovano Scolari, ol secolo XVI. Ginseppe Nicoli, Aleta noche Rossigni, intaggio a chiaroscuro con molta dottrina, finezza di contorni e bella correctiona e degradazione nelle tinte. Il Boldrini, vivente nel 1566, appartiene alla scolosi di Tuizino, e fo assai intelliquento disegnatore e di bono effetto nel chiaroscoro. Lo Scolari aliievo del Maganza vivena acora nel 1580 ne nel'avori da tili lasciati, o di nai invenzione, o toli da celebri dipini, appare assai valente imitatore della maniera di Domenico dalle Greche. La ricac colleciane d'intagii e di stampe possedate dal comonale masco di Bassaso fa mostra d'eletto numero d'opere di questi notri artisti, dai quali, e pol tempo e ple merito resta assai da lontano Cristoforo dall'Acqua, che nel secolo acorso molto iucise di figora e di prospettive.

Orefici eccelienti del secolo XVI avemmo Valerio Belli e Giorgio Capobiaco. Valerio nel fanose colanetto delta galleria degli Offigi in Firenze, sul cristallo di monte, istorio la passione di Gestà Cristo per Clemente VII, lavoro d'arte unico e andò assai lodato quale sottilissimo ingegno, e fin nel conoscere le gioje e nel connetterle eccellentissimo sopra tutti
gli altri del suo tempo. Per Leono X, Ciemnute VII, Padoo III, lavrato
a paz, 606). Di Giorgio Capobianco, artista pure di gran merito, non sappiamo lavoro altono, ma il Castellitio, che certo lo conobbe, no descrive
alconi o perdoti, o conservati nei tesori di qualebe Corte d'Europa, e
attribbiti al Cellio, o ad altro riposto massatro d'orefiseria \*.

Illustraz. del L. V. Vol. IV.

...

<sup>2</sup> Fece egli, tra molto opere, quattro ch'era cosa maravigliosa il vederle, E prima un anello d'oro dentro del quale stava un orolegio che mestiava, e battea le cre Donato Guidubaldo duca d'Orbino, fu engione che si salvasse all'artefice la vita, essendo



Fri 'ripatati intersitori, Joannes Petras de Vicenia, nel 4277 operò il coro della chiesa di Splimbergo; a Francesco e fratelli e figli di lui son dovati i miracolosi stalli di San Zaccaria, di Santo Stefano, del Frari is Venezia. L'arte poi d'integliare in legno figure ed ornati conto in goni tempo, e conta anche oggidi ra no ivalorosi seguet, e al cominciare del secolo scoro Tiziano fu detto dei Gristi per la valentia colla quale lavorava crocifica.

Aggreghiamo alle nostre glorie i Bassanesi illustri in scienze, lettere ed arti; pochi ma valenti, lasciando da parte l'antico cantore di papa Alessandro III, il Castellano (1327) ed il Magio, Lazzaro Buonamico per



egil in Venezia stato condonanto a morte per aver ueviso un suo nemico in Rindi-Uta altro ordogio deutro d'un candellere, el battere per o excercede a candela, e fa candela, e fa cardinal Sedunes. Una arxivella d'apreto nelle quale si velevano motte inquire di lifero i na todo fa fre deveno motte inquire di lifero i na todo fa fre deveno del presento del presento del presento del ganti che la spingavano, un bombardiero che dava il fosco al un perso d'artiglierio. " supressi colta la poposa stavasi un re, d'ora redeve, del con si levava; una domo che se-

la potenza dell'ingegen, per la vastità delle cognizioni e la meravigliosa eloquenza fin tecuto il primo istruttore nella letteratora greca e latina: nello Stadio di Padova esercitò per cinquant'anni una scola sobbilisma, da dove uscirono i più celebri nomini di quel tempo; onde alla strangiliora e diffusa riomanza che merito virendo, ragion voale che agginoga anche ona bella parte delle glorie, di che i anni tanti discepoli anderono famoi. Vicino a la itroviamo Francesco Nogri, da noi glà novario tra'primi che aeguitassero la Riforma, e Ginseppe Bettasi alliero di Pietro Arctino, il quale nella sua vita diversa e fortnoso ritraendo molto del maestro, lasció tatavia alcane lodate seritore interno all'amoré ed alla bellezas e versioni d'opere latine del Boccaccio. Bartolomeo Francias (1602-1777), occellette mestro nelle mecaniche, benché per recina (1602-1777), occellette mestro nelle mecaniche, benché per recina (1602-1777), occellette mestro nelle mecaniche, benché per precina (1602-1777), occellette mestro nelle mecaniche, benché per precincia del prec



nation di lim cuniara, ed un capolino cha sopra la prora abbajava. Pa dalla Signoria di Versazio dassi a solulta Solimano. Pere can escencireo con ulti gli scarchi di avazio, che al servivano dentro un ono di ciricaja, e fu dossito alla duchersa d'Urbino: caiso con certa rivariano dentro un ono di ciricaja, e fu dossito alla duchersa d'Urbino: caiso con certa rivariano di giuro una consta di fascola artificati, la quale per gran tempo, con meraviglia e ierrore dei risparachali sietle ferma nell'aere. Del Capoloneco ni Minno de la belliano insupinato della metropolisa devià in rilivero talia ta vita pessione di Nostro Signore. Rosendo inapprese della Signoria di Venezia in invendere dalla galsa di Nostro Signore. Rosendo inapprese della Signoria di Venezia in invendere calla galsa di Peresalone dal bascho, ma non una provvisiona in vita, Anebe Carlo Vimperatione ai vita beneficia del bascho, ma non una provvisiona in vita, Anebe Carlo Vimperatione ai vita cunicatione della diluttria del Paraletta ai altri taggli. Carlo o'denti deri in Bossa, escodo castole della libertia del Paraletta ai un'esta pere la circularia della circularia della dell

parasse quanto sapera nel gran libro della natora - \*, pure nella applicazione delle leggi fondamentali di quella ncienza non ando à nessono secondo. Oltre a tante insegnose inventioni , immaginara nel 1970 la sega circolare; rassodara con cerchiatara di ferro la copola di San Pietro di Roma, rifacera il coperco la slanone di Padora; a Bassano e a Pordenose costral ponti arditi e difficili, invento ripari sicuri e potenti ad obmare l'Impedo delle acque a volgene a pubblica nitilità. Richinsto da principi e re, consultato d'ogni parte d'Europa, fo dal reneto gorerno rimanerato di avera medaglia e di generoso stipondio, e tanto pareno sonigliare a miracoli i risilatamenti del son ingego, che l'avidi gli durboiva a incantesimo e ne lo accusava per mago all' Inquisizione. Giambattista Verci (1739-89) storico della Marca Trevisana e degli Ezolivi, senza



larghe vedute ne grazia di stile, ma laborioso, raccolse molti e preziosi documenti di secoli tenebrosi, non sempre giovato da sicara erudizione e

3 Quest'espressione usava egil, perchè sioud non chèn ma, a segno che non poire unappone motte in carta i suoi disepara pirma di fini resquire. Nacero da un hispaname di Selagno, e nojoto dai tirar ia sepa egirar is ruola da sifilare i ferri, iavendo origina, ca, mossi dai vento faceno di la revisi, la covaggiato dal piuvana, accessodo e face oriudi e attri nincoli finichi i patra; venell'i chopprarono a megito, e fino a restaurar il poste di Dassano, ad arginare a Terrolo ia Ferriana C.C. C.

da giusta critica, ma esatto, coscienzioso, diligente, forza è che a lni ricorra chinnque voglia scrivere de'fatti di questi paesi nell'età mezzana.

Mējdier dietto offrono gli scritti morali e religioi di Giambatitis. Boberti genita. Dopo che la tempetat disperse il suo ordine troppo famoso, nella sua Bassano traste vita tranquilla confortate da meni studi e da pratiche tutili e divote. Amara i fiori, i libri riccamente legati il conversare smeno; in un secolo cerimoniose e adulatore bebe gran lodi e gli scritti di lai inadravoa sesso ristampati. Sono coserelle facili ed instrativire, infortate qua e là di certa abbondama non vota e di un'arte non commae a rappresentare Paragonencio in più lati. Di que 'anni volumetti se ne potrebbe comporre un solo - ouverra Tomaseo, « da poter rileggeri ancora con fratto » . Nato nel 1719, mori nel lugito dell'66 lascinado in patria l'eredità della sua letteraria ripazione ad un che l'Italia sanovera tra sono cari oscio. Joseo Vitterelli



4 Chi può oggi dourre le innal ciegane e l'armonios escoggine del Robert, qua distributor de floit alle medicenti, come di condetti ggi sendre ai panisient Fipure queste gassità, di berevidenza pezità, assune argamenti or nobili, que delcuiti, dispervorva le fance de familida, insirvari no che ensiste il pottotitime, e fere en invisto delle piccles verid, quait sono l'indulgenta per d'idittà ultrei sona representate che sonori, il voluntimo ce far mente il celli altrei sono il representate del prime delle delle contra delle contra della delle contra della contra della delle contra della contra

fa l'ultimo de rappresentanti l'indola letteraria del secolo scorso; visse e mort poeta d'Irene e di Dori, cantò rozze s'ilustri, nobifi restizioni, applauditi quarezimati, eppare seppe abrunare questi argomendi di grazie poetiche, forme leggiadre che dove la mente non ne prova interesse, l'anima e l'orecchio restano dalle soavi armonie rippi. Le sue enorcroniche passarono di bocca in bocca dal palazzo alla capanna, turono vestite di musiche elette, modalate dai più bei labbri del mondo e dopo i versi del Tasso, nessun altro in Italia ebbe tanta popolarità. Morì vecchio in patria, beatumente glorioso nel 1833, e fa scritto, l'immortalità aver cominciato per la inacora vivo.

Un altro eletto allievo delle muse, fu poi da Italia salutto riformatore della sara el oqueraza. Giuseppe Barbieri, di qualche anno più giovano del Vittorelli, a Padova fa ricavuto per discepolo e figlio dal Cesarotti, e ben pretto si mostrava degno di un tanto masorto. Legiadro atture di altani poemi didascalici e specialmente di quello delle Stagiotti, franco seritutre di liberi sermoni; quando l'ut sua parea consigiirito a riposaro i coli il alori si mostrò sotto un movello aspetto, di banditore della parola divina. Fisso la tela del son ampio lavoro a due cardini, fallor i l'omono, e gli uni insieme col filo intermedio dell' amore, e con un sille chiaro, eletto, eloquente, rinanziando alle teatrali pompe della demazione, portà paplauditissimo dia pergani, e ne lasció nel suo Quaresimale una sicura guida al cielo perfesionando sulta terra la civilà. Vesse lunghi anni nella poce della sua Torregia e di la volo al Creatore.

Contento assai che il suo sepolero onori La pietà dei bifolebi e dei pastori.

Giorni così posici e tranquilli, ed una fine al pari placida e serena non che l'illustre naturaista Giambiattia Brochi (1727-1849). Gli inanazi nella eleteratara come lo prova un suo eccellente studio sopra Dante, savea dato alteremente alla storio naturale dal ill'anatomis comparata, e di prima professore di botanica a Brescia, nel 1800 chiamato a Mitao in quel consiglio delle minierre era salto in bella riputazione per alcuni l'avori mineralogici, e specialmente per la Conchiologia fossile sub-spensione. Al cadere del reggo Italico, il Brocchi, privato dell'impiego, si abbandonal alla sun passione del viaggiare, visito Il Lazio, Napeli, la Sicilia, e molte sue osservazioni pubblicarossi in Milano dalla Biblioteca stati mineralogici, e la in un terzo viaggio, che dal Cairo facesa per l'Abbistinia, nori a Chertakum si 23 estembre del 4802. Egii alla sua Bassano l'asciò motti libri ed una somma per un bibliotecario, e Bassano collocó il prezioso lezato in lnoto cosoine o degnamente cuttodiro, e



Beomeritarono del passe per diversi titoli, Bartolomeo Gamba e monsignor Zaccaria Bricito; il primo, per la sua Serie di testi di lingua dal Pezzana chianato il principe della bibliografia italiana; l'altro distintissimo nell'eloquenza del pergamo e uella boatà, eletto arcivescoro di Udine nel 1817, così destro dell'anian sent gl'infortanj che desolarono nel successivo anno la nestra povera Venezia e l'Italia, da morirore di crepacore. La sua nobile patria, che avea celebrato l'ingresso di lui a quella chiesa metropolitana intitiolandogli splendidamente una crudita e variata storia di Bassano e degli illustri Bassancsi, ne serba onorrata la memoria e di l'ompissioni.

La pittera in questa città, ancora rozza ed infantile con Martinello da Bassano (1933) e nell'affresco sovra la porta che dai chiostri mette alla chiesa di San Francesco, mostravasi migliore nelle tavole di Francesco e Bartolomeo Nasocchio (1834), e ragginngera poi una splendida mela quando da Vicenza venne a metter qui stanza Francesco da Ponte



pittore, se non originale, e nel colorito uell'armonia delle tinte assai da lodarsi. Fu egli padre di quel Giacomo (1510) che altri giudica per sommo, altri chiama « rozto pittor di pecore e cavalii ». Ebbe, meravigliosa tavoloza, e nel chiarcostro raggiunas spesso effetti lucidi e vigorosi, ma copiava ciò che vedeva, non curandosi di scelta o di studio, e perciò valgare ed incorrenta nelle composizioni, sena espressione nelle eteta, senza nobiltà nelle vesti e nelle movenze. Però la sua patria possiede alcuni dipitti, ne quali si mostra veramente maetto, e la gran tela nella pinactorea di Vicenza prova sapesse andre del pari co'sommi veneziani. L'amore poi col quale gli arristi che dalle finante venimanto ra noi a studiore l'artic, escranon le sue opere, e le molte copie che ne lassiarono. fanno testimonianza del merito del nostro Giacomo, e provano, che s'egi non rusuci nu tuto prefetto, tocco in qualche parle all' eccellenza. Da lui nacque una famiglia di pittori, Francaco, Giambattista, fioribano, ripiettori dello opere paterne e valgar infattori di soggetti dozzianti; Leandro stupendo nei riratti edi nqualche tela, specialmente nella Resurrezione di Lazaro ch'à calla veneta accademia.

Dopo la scoola di Giocomo appena morita di essere ricordata quelle ca Bassano appera, alla moti del secolo XVII, un Giambatista Volpato, caricatura michelangiolesca, e basterà l'accennare come nel mostro secolo fassero qui lodati un Selastiano Chemin, valenta ne'paesi e nei piccoli ritratti; il conta Roberto Roberti, distinto nelle prospettive, ed il Marinon, che a Roma e altrovo godé Emma di valenta passista.

Giovanii Antonio Remondini, primo stipite di ricca famiglia, venato de Palora nel 1634, in Bassano aprece una tipografia, cni poscia uni un torchio calcografico, e di qui ebbe origine una scuola d'incisione, che moito produsse e qualche volta assai bene. Da prama pubblicle agli acteni rami, incisi già da un Grestano Menarola pur bassanese, poscia ne compo à altri vecchi, provenienti della calcografia Sadler, e ne fe per suo conto lavorare da mediorismiai artisti, lo che però non togliera che quelle stampaccie non si cangiassero in oro per la famiglia Remondini, che nel 1730 stabili finitmente nella sua casa uno studio d'intaglio. Di qui usel Giovanni Volpato, lodato per l'effetto pittoresca delle sus incisioni e peu nu teglio largo e pieghevole, e maestro a Rafello Morghen i, di qui Liugi Schiavonetto, che seguitata a Londra la fortuna del Bartolozzi, pel valore disegno, o pel far morbido e sentito à nel taglio come nel grannito, fa giudicai ortista di primo ordine; estita di primo ordine;

.

<sup>4</sup> Anch'egli era poveretto, e cominciò dal ricamar fazzoletti con sia madre: abband-nati I Remandint, ebbe insigne occisione quando una socielà a Roma gli diede incarico d'incider le sale vaticano. Al Morghen diede sposa una figlia.

C. C.



Giveanni Vo'palo.

di qui il fratello di lui Nicolò, e Giovanni Folo, che allonanatisi di Roma il Volpole e di Morghen, vi fu tenuno pel primo fra queglia inagliatori di rame, dividendo la reputazione con l'altro suo concittadino 
Pietro Fontana. Ricorderemo con onore un Viero, due Suntach, un 
Gesteno Zancon, Pietro Bonos e Giovanni Balestra, l'uno e l'altro 
prescelli dal Casova a intagliare le opere sue, e l'ultimo di que'bravi 
ratisti Pietro Veolvosto che nella Cena del Vinci gareggiò col Morghen.

Poco possiam dire degli architetti e scultori bassanesi. Messer Fraucesco Zamberlan, maestro stimato di architettura fu chiamato col Palladio a Brescia pel rifacimento della sala incendiata nel comunale palagio; e come di gran pratica ed esperienza, consultavalo la veneta repubblica nel ristanto del palazzo ducale dopo. Pincendio del 20 di cembre 1577, e nel progetto del ponte di Risito. L'abste Bernardi (1729-1806), allievo del Cerato e compagos al Calderari, e meglio di lai Antonio Gnidon (1738-1829) ebbero buon guato del fabbricare. Gli scultori bassanesi di qualche riputazione si limitano alla finalisi dei Marinali: Francesco, viento al principio del secolo XVII, fu padre al Orzaio, Angelo, Francesco, e peoploreno di mediocri stato evenezia, Vicenza e Verona. A Bassano meglio che ad altra città appartiene si Canova, giacche il presello ove eggli nacque era silora sotto la giurisdizione di Bassano, e Bassano da Ini e dal fratello suo ebbe aplendidi doni e prazione memorie.

## XII.

## Spettacoli e feste,

I pubblici spettacoli e le feste solemi e clamorose piacquero in ogni tempo si Vicciolio, presso cai rimasere costani lle sangatifiche tradizioni di fasto e di pempe cittadine. Ai tempi di Cangrande qui si bandivano tornei splendidi e famosi, e così ne sadava d'attorno la voce, che travimo una conte di Gorziai sver fatto richiesta al Comane di Treviso di un salvocondotto, onde ginagere col suo ricco corteo tra noi senza molestic. E bello il leggere in Conforto di Costoza ! la descrizione dell'apparato che, sulla piazza della cattedrale, eseguiva il ciero vicentino a celebrare la poce tra Bernabo Vicconi e di signori Bartolomeo e di Antonio della Scala; festa somigliante a que'misteri ri-cordati nelle cronache dell'età mezzana; rappresentandosi la discesa dello Spirito Santo onde e i dodici Apostoi, e la Vergine Maria, e le Marie, e l'ostinato principe de'Gindei e fragore di fanchi e ardeni colombe e posicia cantici ed inni in tutte le lingue del mondo.

Abbiamo veduto nella storia ecclesiastica come i Vicentini onorevolmente accogliessero i loro vescovi, e di quanti apparati ed architetture

4 Monsignor Lodovico Gonalii ne fa avvertiti come nel, segullando il Muratori el altri islorici (1905, 68), siamo incorsi in errore in proposilo del motivo di questa festa ultribuendo al pocta Pulhe quei framgusti di cronnes che appartengono al fratello di lai Conforto da Costua, frammenti de'quali egil possiede astichistimo e correlto manu'artito, e ul la breva speriamo vogila for di pubblica rapione.

adornassero al loro ingresso le strade percorse, nelle quali occasioni essi volevano che i più valenti artisti concorressero a far più nuove quelle pompe, e allo stesso Palladio ne furono affidate le invenzioni.

Nel secolo XVI, quando era in moda il greco-romano, feste testrali e recite di classicho commedie vi si facevano nel cararvale, con infinito numero di forestieri. • In Vicenza (tascio scritto il Serlio al 1539) città molto ricca e pomposissima fra le altre d'Itala, io feci un testro et una seena di legoame, per avventura, amis senza dubbio la maggiore che a'nostri tempi si sia fatta, dovo per gli maravigliosi intendi che via conderano, come carrette, elefanti e diverse morescioni volsi che davanti la secua vi fosse pendente un suolo piano, la larghezza del quale fu piedi t², cd iu lunghezza piedi 60; dove io trovai tal cosa ben comoda e di graude aspetto - 7-lei septacolo fu dato in casa Porto, oggi Goliconi, o "intervenenco 200 e più dame vicentine celebrate in terre riem da li bolognese Lugracio Recentavoli.

Sul finire del 1555 alcuni nostri avevano qui fondata l'accademia Olimpica, la quale crebbe e mantenne sempre viva questa passione teatrale, e regaló Vicenza di un teatro, il più bello e singolare che da tre secoli s'abbia veduto. Già avevano nella casa del loro viceprincipe Elio Belli (a Santa Corona presso il palazzo atterrato dei Roma) recitata in apposito teatro l'Andria di Terenzio nel 1557; e nel carnovale del 1561, l' Amor Custante di Alessandro Picolomini, in vago teatro di legno, appositamente immaginato e costrutto dal Palladio nella vasta nostra basilica. Lo spettacolo tauto piacque, che l'anno successivo nello stesso sito fu recitata per tre sere la Sofonisba del Trissino. L'apparato doveva essere nuovo e diverso dall'altro, se per un anno intero s'è potuto tenere ingombro di loggiati e di scene una sala che serviva giornalmente alle pratiche de' tribunali civili. Se non che stanchi i nostri accademici dal vedersi come nomadi nelle loro feste, s'accordarono di elevare una sceua stabile, e così ebbe origine quella meravigliosa creazione di Palladio, il teatro Olimpico, a cui altrove abbiamo accennato (V. pag. 761). Queste sale così splendidamente fabbricate, nel 1583 si inauguravano con la recita dell'Edipo di Sofocle, tradotta in versi dal veneto Orsato Giustiniani, ed al buon successo di questa rappresentazione, come scrisse l'abate Antonio Magrini, concorrevano i letterati d'Italia, e gli artisti : per essa scrivevano avvertimenti : Speron Speroni, il cardinal Bembo, il cavaliere Guarini; lo Scamozzi nelle prospettive vi rappresentava sette vaghe contrade; il Meganza apparava i vestimenti, Augelo Ingegueri regolava l'illuminazione, le musiche erano dirette da Andrea maestro della cappella di San Marco, e metteva finalmente il colmo all'aspettazione di tutti la persona di Luigi Grotto d'Adria che, cieco veramente, rappresentava il personaggio di Edipo. Dopo d'allora il teatro Olimpico vide succedersi un longo ordine di feste e tornei come quelli del 4588 e del 4612, l'illuminazione del 4602 diretta dallo Scamozzi, il Torrismondo di Torquato Tasso recitatovi nel 1618, e balli, ed accademie, e musiche ad ogni occasione che si togliesse dall' ordinario. A nessnna seconda per la magnificenza dello spettacolo fu la rinnovata rappresentazione dell' Edipo, con la quale l'accademia Olimpica festeggiava agli scienziati italiani riuniti a Venezia nell'autunno del 1847. Gostavo Modena vi sostenne la parte dell'infelice monarca Tebano, il maestro Pacini ne musicava i cori, eseguiti da più che duecento artisti; il fiore delle bellezze e degli ingegni italiani e stranieri adornavan le sale, ed un grido di maraviglia (che quanti erano presenti non si dimenticheranno giammai) echeggiava quando, al lento alzarsi del velario, si vide quel miracolo della scena, sfolgorante di luce e animato da una turba di popolo e di sacerdoti. In que' bei giorni ogni cnore italiano sentiva vicina un'epoca di vita e di prova per la patria comune, e l'entusiasmo rompeva facile dall'anima e dalle labbra di tutti 21

Conviene leggere nel libro XVIII dello storico Castellini con quanta magnificenza fossero, nel febbrajo del 1553, tenuti sulla piazza di Vicenza nna giostra ed un torneamento e le varie invenzioni d'armi, di cavalleria e di trofei, che lo resero singolare; un altro torneo a piedi fatto da cavalieri vicentini nel 6 marzo 1642, andò attorno lodato per le stampe da prose e da versi, e devono avere offerto magnifico spettacolo nella gran sala della nostra basilica, gli svariati ordini di palchetti, ed i cavalieri che coperti d'armi e veste ricchissime combattevano in un largo campo interrotti da fantastiche apparizioni e da incantesimi. Nè meno fu clamoroso il carosello del giugno 1680, ove sulla piazza chiusa a steccato si rappresentò gli Argonanti alla conquista del vello d'oro. Da tutta Lombardia era accorso a Vicenza tal numero di forestieri, che il Consiglio dei Dieci temendo incontri pericolosi alli particolari ed allo Stato, l'aveva proibita, e ci volle tutta l'abilità de'nostri Rettori a farne revocare i divieto. Ci vennero i Duchi di Mantova e di Modena, ed una relazione che allora si stampò in francese e in italiano, assicura che tale era la ricchezza delle dame spettatrici che mai a memoria d'uomini non comparcero più perle in un sol luogo,

· Il di seguente (dice la relazione) si rese cospicuo per tre

<sup>2</sup> A confermare pol quando la seena dell'Olimpico si accomada alta recista di classici dramana abbiamo udoto nel 1857 rappersentarri dalla Cazula e dal Satvini a artiali bena valorosi, l'Oreste, e l'effetto e gil appibusi farono basti che disachedano si persuasa dovere i Vicentini studiar agni lor modo oude potere, senza bando dispendio usare un l'atro avorevioe oltre ogni diera alle demmaniche rappressitazioni.

feste assai diverse; e benchè ai facessero nei tre più grandi edifici della città, parvero ancora questi troppo piccoli a riguardo del gran concorso del popolo, e specialmente dei forestieri. La chiesa di San Lorenzo fu eletta per la solenne messa ch'ogni principe dell'accademia Olimpica fa celebrare nell'ingresso sno in questa dignità. Il signor conte Leonardo Trissino adempì a questo obbligo con tutto il decoro immaginabile. Ma come in tutte le sue cariche pubbliche s'è sempre sforzato di superare la magnificenza d'ognuno, non fu in lui maraviglia, se qui riuscì così bene. Haveva ornato questa chiesa delle più ricche tappezzerie, e di più belli quadri che ai trovassero nel paese, Haveva procurato una stapenda sinfonia, tanto per il merito, quanto per la quantità de' musici. Onello però che confert maggior splendore a questa solennità, fu il concorso delle persone di qualità. Si atima esser stati presenti più di mille gentilhnomini, senza trecento nobili veneziani. Li signori rettori mancano poco alle finizioni solenni, ma sono sempre presenti a quelle che aono appoggiate sopra la religione. Le dame vi comparsero colle loro vesti nuziali, mi sia concesso d'esprimer così tanta magnificenza. In somma pareva che si fosse radunata questo giorno la Lombardia per ammirare le grandi qualità di quel principe d'accademia.

Costumano i signori accademici di far un banchetto, ogni volta che qualche d'uno di loro viei assunto al principato, e questo il giorno dell'ingresso, nella superba sala dell'Accademia a piè del sno famoso teatro. Fo osservata questa usanza con totta la so tutosità immaginabile, ciche sia detto a gloria di Vicenza, dove l'abdoudaza, la delicateza, e l'ordine parevano gareggare insieme, per esaltare la grandezza d'animo di questi cavalieri che l'baverano ordinato.

• Li signori deputati della, città destinarono la recrezione della sera, nella gran sala del palazo della ragione, a i può congetturare il successo da questi soli che l'ordinarono. Li soldati posti per gnardi mon s'opposero che alla bassa pleba, e per dir meglio al disordine. Le dame, il cavalieri e tutta la geole civile, poterano ballare, riposarzi, passeggiare, poco manco che se fossero in casa propria. Nel fondo della sala, era stata s'atta una o'rochestra per il munici, e ben che non fossero ch'intorno cinquanta, parera dalla loro sindoni esserpi di cinquecento. Dura questi estat cinque hore, e s'avazzò molto nella notte. Ella però fa illuminata di tante torcie, ch'a pena nessano s'accorse della sua vennta; como l'accidente ra facile a tutti, non e da credere ch'i tempo sia parvo longo ad alcuno. La maniera italiana di ballare, non è altre ch'una specie di passeggio, nel quale il cavaliere et la dama tenedosi per la mino, ed intanto trattenendosi di ciò che più aggradice, camminano tra dono ciniti di sputtosi, che per lo più stanno sedendo. Mi pare questo ballo

seguire la prudenza solita del paese: si vede così tutto senza fatira, ognuno si lascia veder senza affettazione, si passeggia senza stanchezza, si favella senza sospetto, finalmente uon vien ristretto il diletto per la misura richiesta in altri lnoghi, alli instrumenti et alli passi, che uon s'impara che con gran tempo, senza nessuon utile considerabile con

Non passeremo sotto silenzio il costume di correre il palio, che oltre a istoriche memorie, tendeva, come in oggi le corse famose d' Inghilterra e di Francia, a prosperare nel paese la bellezza dei cavalli; giacchè, come nota il padre Barbarano, e nessuno poteva far correre cavalli che nou fosse cittadino di Vicenza e non li avesse spesati almeno per sei mesi. » A memoria della cacciata d'Ezelino si celebro nel giorno di san Michele il primo palio, e premio al vincitore erano sei braccia di scarlatto, uno sparviero al secondo, un pajo di gnanti al terzo. Anche la liberazione dal dominio Padovano si ricordò con un palio, che si correva nella festa dell'Assunzione e che il Conte di Virtù nel 1393 permetteva alla città nostra di rinnovare. Nel 1403 troviamo un palio di uuovo genere avendo stabilito il consiglio de' 500, che al cantone della chiesa di Santa Corona si dovesse, nella festa della Sacra Spina porre una pelliccia del valore di cinque ducati d'oro, e dopo il pranzo molte donne insieme corressero (e dovevano esser tutte di buona fama) e la prima che giungesse al detto cantone, guadagnasse la pelliccia. Così si continuò fino che nel 1451 i provveditori di terraferma stabilirono, invece della pelliccia, si ponesse a premio una corona d'argento del valor di cinque ducati d'oro, e finalmente decretarono che, lasciato il palio, li detti e cinque ducati si spendessero in tanta cera per accompagnar la Processione della Santa Spina. >

Nel secolo XV pare si andasse pazzi per queste corse; vi fin il palio detto del Cantile, quello delle Arti del Valore, e l'altro di Valera Loschi, e a premio talvolto una pezza di relluto di bracci. 25 che valera ducati treccento. Ne questa costumanza cesso, e noi tutti ricordiamo la corsa del barbari, che davasi nella festa del Corpus Demini al dopo pranso, movendo i cavalli di fuor porta del Castello e traverando con disperata velocità il Corso sino a Santa Coroua. Se non che la meschinità dello spettacolo e la compassiono delle povere bestie tormentate da pallo appunitte di piombo, e correnti fra le grida e i colpi della piebe, conscipiarsono di smettera u un socureare col al civili del nostro pesse.

L'amore della brevità ne fa soltanto nominare la festa delle slitte per cui nell'inveruo 4784

L'occhio e il pensiero Attonito fermò la patria nostra Mentre feudean su vaghi cocchi e lievi Tra il pubblico favor Inbriche nevi: e veniam allo spettacolo nostro più singolare, vogliam dire a quello della Buota o Rug.

Sino da quando papa Urbano IV (1264) a solenne memoria del miracolo di Bolsena istituiva la festa del Corpo di Cristo, Vicenza, a farne maggiore la pompa costumó celebrarlo con misteri ed apparati inventati dai collegi, dalle arti e dalle fraglie. Portavansi attorno tabernacoli di varia e moltiforme struttura, quale più, quale meno ornato, e ciascheduna arte faceva il suo procurando avanzare le consorelle; consnetudine ch'ebbe a cessare con gran mortificazione dei sbadati e dei curiosi l'anno 1616. Non tutti però disparvero, chè il più nuovo e magnifico di que' tabernacoli da secolo in secolo passò sino al nostro, invenzione del collegio de' Notari, che dal rappresentare che faceva la ruota della fortuna fu denominato la Ruota. Vogliono altri che questo nome tenesse origine perchè la ruota fosse emblema di un tribanale, anzi sno sinonimo, onde Rota Romana, per Tribunale Romano, e Rota Fiorentina e Lucchese. Ma di torto si pretese che quell'apparato ricordasse il nostro carroccio, o una vittoria ottenuta su Padovani e una rnota tolta al loro carroccio, giacchè l'antico carroccio vicentino detto il Martinello, era fatto ben diversamente da gnesta macchina, e l'istoria ne racconta piuttosto che il glorioso porta-resillo de' nostri padri stesse prigioniero nelle sale del vescovato di Padova. Che se la festa del Corpo del Signore e il buon volere di celebraria risale al medio evo. l'uso di portare attorno la Ruota comincia tre anni dopo del 1541, nel qual tempo a dì 45 di settembre, si stabili fossero eletti quattro prudenti notaj, a immaginar qual cosa di veramente bello e venerando (pulcrum et venerandum) per degnamente celebrare il Corpus Domini. Diffatti nel 1444 troviamo per la prima volta nell'antico libro de' notai nominata la Ruota e ricordato i nomi di quelli destinati ad aggiustare i conti con mastro Giorgio pittore pro factione Rotæ et aliis ornamentis per ipsum factis superinde, Nel 4584 o che si trovasse quella pompa troppo dispendiosa, o per altro motivo, dai notaj si prese la parte di sospendere per anni cinque quest'apparato. La città invano volle obbligare quel collegio al vecchio uso; e se volle rivedere nella sua processione l'ingente mole aggirarsi per le sue strade, dovette assumere il pensiero e la spesa di far essa medesima ogni anno ricostruire la ruota e portarla d'attorno. Nè solo la novità di questo spettacolo s'ammirava in Vicenza all'occasione sopraccennata, ma ogni qualvolta capitasse tra noi qualche cosa di grosso. All'ingresso di Pietro Barbo fu tirata dalla piazza dell'Isola al Duomo; fu fatta vedere alla regina di Russia nel 4472; nel 4489 l'imperatore Federico III ando tanto contento « di quello spettacolo che regalò quattro ducati alla Roda de' notari »,

- e la Regina d'Ungheria · n'ebbe gran gusto e
- si fermò lnugo pezzo a vederla. >

Nel già citato libro dello pompose feste di Vicenza, al 1680 troviamo così descritta la Rnota e di là pure togliamo l'autica incisione che la rappresenta. E questa una macchina alta intorno cinquanta braccia, piena di personaggi concernenti tutti la festa dell'Encaristia, e a gloria della città. La Giustizia è in mezzo, sotto la figura d' una citella, coronata, sedente, colla bilancia e la spada, per isprimere la presenza di Dio dove ella s'osserva, e la felicità di popoli che la riveriscono. Si vede ella sicura sotto la protettione del leone di Sau Marco, simbolo perpetno della Serenissima Repubblica; le arme di Vicenza ornano la cima dell'architrave, cioè la Croce d'argento in campo rosso, alla quale par che le scolpite figure portassero rispetto riconoscendola per il misterio della salute humana, Ciò che reude questa macchina più cospicua, e che le dà nome, è la Ruota exagoua, che si volta sempre iu mezzo nell quale sei citelle di-



sposte in altrettanti nicchi mobili , vengono portate velocemente in giro, in modo però che senza sconvogliersi stanno sempre assiae. e con le mani sull'asse intorno a cui s'aggirano, secondando col peso proprio e de'nicchi medesimi, il moto della Rnota. È ben vero che questo continno moto raffigura assai bene le vicendevolezze della fortuna o dalle passioni agitata. Ci troviamo hor su, hor giù, nelle allegrezze o nelle afflizioni, senza nessnna speranza di quiete, prima d'esser fnora della macchina. E forse che da nessuna altra casa vien così bendimostrata la grandezza di Dio e ancora la miseria degli huomini, che da questa perpetna agitazione : forse anco che così si rinfrescano le memorie di tante fortune ch'ha natito Vicenza onnressa spesse volte da tiranni, godendo per parlare così nna acavissima libertà, sotto la protettione della Sereniasima Repubblica. Le figure che ornano la macchina, portano sendi intagliati dalle armi delli Signori Deputati, cioè de'tanti snoi protettori. Su la cima dell' edifizio si vedeva un giovane vestito d'angelo con le ale dell'Eternità, che tenendo nelle mani l'insigne della croce, la maneggiava d'ogni parte come per autenticare l'esito che fu promesso a Costantino che si vincerebbe sempre in quel segno. Alle frequenti acclamazioni che faceva di viva la croce n'aggiungeva altre in favore di Venezia e di Vicenza, augurandoli una eterna prosperità. Essendo tanto alto e più vicino al cielo che a noi, si gindicava la sna voce formata la sù, prima di farsi sentire in terra, da che si raddoppiava la venerazione di quel spettacolo. Il pericolo che importa il peso e la figura di questa machina, per grande; però non è stata mai rovesciata, cosa che dà a credere che sia sostennta da mani più potenti che quelle delli ottanta huomini che la portano in processione per tutta la città a ». A tutto il secolo XVI erano fanciulli e fanciulle

3 Tentimos) di quello tirano apotitacilo noi ne diemmo in descritante e il disigno, di condi di distigno, di condi di collegio di vicentino conde Nuario Vibantano. Das cere negli ediffrendi della chimaliata della chia pubblici di conde Nuario Vibantano. Das cere di collegio di collegio

V.-dresti allor famosi in ogul etate Schiera d'eroi sovra l'uman pensiero In sapienza, in valore, in pietate. Ivi Giangiorgio si vedria primiero Sovra marmorea base ed in corona P<sup>8</sup>lemone Ferretto e Pontedero, che in vaghi gruppi stavano disposti sn per la macchina, giacchè nelle spese sostenute per la routa troviamo spesse volte notato · Per libre doi di confetti per le fie e putti della Rotta lire 2,8,0 ·, ma dopo d'allera aon vi farono messi che soli fancialli, ed il rumoroso spettacolo seguitó sino al 1884 ?

> Pol Fidenzio e il Caldogno d' Elicona Si cari al nume e Ouinzio Emiliano Ed il Pagello cho si chiaro suona. Ed ambo i Leoniceni, e a mano a mano Il Trinagio, I due Pace ed il Bassaui Presso a Quirleo, e Il slivo Gaetano. Seguir vedresli si prò capitani Ippolito da Porto o Ghiericato, E nuclio ch'io dices duca a Romani. Quindi del Massaria l'Alphuo a lato, Alpin di scuola patavina onore, Che presagi di nostra vita il fato, E Pigafetta illustre vlaggiatore Che non sol varcò l'Alpe e il Pireneo. Ma scorse il mare sulle ardite prore. In attra parto quel che a Tolomeo Di luce splende non minor, Tooldo E quei che di Giuliella e di Bomco Serisse primo gli amori; ed ambo i Gualdo, E il pellegrin che fo juarcar le ciglia Indi decifrar la sesenza di Baldo. Poi del mio sesso illustre meraviglia Grande annunto vionniù perch'ella è sola. Maddalena vedresti di Campiglia. Indi quei tre, per cui di Berga vola Sovra ogn'altra città la fama altera, Mastri primier d'architettrice scuola: Andrea, Vincenzo, Otlon veoleoo in schiera Rifulgento di luce in ogni parto, Luco ehe ogn'altra in faceia a lei s'annera. E gli altri appresso ehe la nobil arte Valoresi trattar di quel d'Urbino, Celebri per lor telo al mondo sparle; Montagna, Buonconsiglio, Fogolino, A cui sovrasta fors'appena il solo Michel, più che mortale, aogiol divino.

4 Dopo d'allora al vido frascinala per Vicenza ad Imperiale frastullo La festa manicipale ricominciato nel 1857 nou ebbe che la vila di due anni.



## LA PROVINCIA



a nostra statistica comincia subito da un malanon. Mentre sotto il governo italico il dipartinento del Bacchiglione stenderasi inno ad Arolo, a Quero, a Nosle, a Castelfranco, il che uttaria non compensava l'essere tolto al Vicentino il distretto di Lonjoy; e mentre est 1846 si circoctreva Vicenza il al natica cerchia, la provincia vicentina nel 1853 veniva ristretta di miolo togliendole il distretto di

Cittadella, e alcuni Comuni di quello di Camisano; sicchè ora la provincia di Padova giunge, per dir così, alle porte di Vicenza. La provincia, divisa in 15 distretti che aveano 220,000 abitanti, sotto il governo veneziano, compartita poi dall'italico in 5 distretti con 325,930 abitanti, suddivisi in 15 cantoni, ebbe dal 1816 al 1853 13 distretti, ed ora ne ha 10.

Giace tra i paralleli 45,0 15', 5" - 460, 0', 30" settentrionale, ed i meridiani 29°, 33', 40" long, orient, e 28°, 48" 20' long, merid, dall' Isola del ferro. Dal monte Toro Mnlino nel distretto di Asiago al fiume Frassine. che limita al sud il distretto di Lonigo, tira 45 3/4 miglia geografiche italiane. in direzione quasi precisamente nord-sud, e lungo una linea retta che tocca Vicenza presso ai due terzi dalla estremità nord: è larza 20 1/2 miglia dalla Cima tre croci nel distretto di Valdagno a Bonben frazione di Casoni, Compne di Mussolente, distretto di Bassano in direzione assai prossimamente est-ovest, che taglia quasi nel sno mezzo la linea della sna lnnghezza. Confina da ovest-nord-ovest a nord-nord-est col circolo di Trento, per piccolo tratto a nord-nord-est col Feltrino o Bellunese, da nord est ad est col Trevisano, da est a sud col Padovano e finalmente da sud ad ovest-nord-ovest col Veronese. Se prescindiamo dal gruppo isolato dei monti Berici al sud di Vicenza, che non passano di molto i mille metri d'altezza, la provincia va elevandosi gradatamente da snd-est a nord-ovest-snd a nord-ovest. Il piede della torre di Vicenza è metri 29 59 sopra il livello del mare; il piede del campanile di Bassano che è 13, 13, più al nord lo è metri 12501. Gli speroni delle Alpi Tridentine rendono montuosa la parte occidentale del confine veronese fin presso a Vicenza, e la settentrionale dal confine del Tirolo sino a circa 12 miglia da questa città. Ad ovest-nord-ovest di essa Monte Porto, tra la valle d'Illasi e la Valle d'Agno è alto 1459 m.; a nord-ovest sul confine Tirolese, in capo alla valle della Leogra Monte Pusubio si eleva a 2234 metri. Asiago ch'è al nord nei Compni ha il piede del suo campanile 1379 m. sopra il livello del mare, e Monte Moletta poco più verso est nel Comnne di Fozza, m. 1804.

Secondo la carta topografica del regno Lombardo-Veueto publicata in Milano dall'Istituto geografico militare, la superficia della provincia prima-del nuovo compartimento era di miglia (da 15 al grado) 52.73, di cni 13.57 di superficie productiva, 6.86 di sterile, che corrispondono a 19.317.33.50.0 perc. cesa. di superficie productiva, 37,67.80 di sterile, in tutto 2.893,822.40 p. c. di estensione geografico. Ora pel nuovo compartimento la superficie geografica por vialutaria ridotta 2.793.727.79 la superficie consusaria poi è secondo le tabelle pubblicate dall' Istituto Vennto e 2.632.603.90 p. c.

Clima e Pronostici. La media temperatura annna in Vicenza è di + 10,4 R. L'estremo freddo segnò - 12º nel 1789 e nel 1830,

l'estremo caldo + 28° nel 1784 e nel 1802; onde la massima variazione di temperatura è di gradi 40. Deducendo il medio dalle minime altezze. termometriche di molti inverni ai ba - 5,3, pel maggior freddo ordinario; e deducendo il medio dalle massime altezze di molte estati si ha + 24,7 pel maggior caldo ordinario. Il sommo freddo ricorre nel più degli auni intorno alla metà di gennajo, ed il sommo caldo intorno alla metà di Inglio. La postura geografica di Vicenza, dividendo nel senso della latitudine il suo territorio in dne parti quasi egnali, la temperatura della città si pnò ritenere nel complesso dell'anno come il medio delle variazioni termometriche, che hanno luogo annualmente tra la bassa pianura posta al confine meridionale e il pedemonte sphalpino. Tali variazioni però non sono egnalmente rilevanti in ogni stagione. Infatti d'inverno la temperatura è pressochè egnale in tutto il territorio, ad eccezione degli alti paesi montani; poichė sebbene essa vada diminuendo specialmente per la elevazione del suolo a misura che si progredisce verso le falde delle alpi, tuttavia le differenze vengono in gran parte compensate dall'influenza della nebbia nel territorio inferiore, durante la quale vengono ivi intercetti i raggi solari, mentre nel territorio superiore splende limpido il sole, e spira l'aria temperata da libeccio. A rincontro nella primavera la fusione delle nevi e de'ghiacci sni gioghi alpini, e nella state le pioggie più frequenti e copiose che cadono lungo la catena delle montagne, inducono spesso nei piani circostanti rapidi abbassamenti termometrici che si propagano per mezzo delle correnti aeree a luoghi più diacosti, onde la media temperatura annua dell'altipiano settentrionale è notabilmente minore di quella della bassa pianura meridionale, come ne fa prova la differenza di circa 15 giorni nella messe, e di un mese nella maturazione de'specedent iprodotti campestri tra le due estreme parti della provincia,

La media altezza annoa del barometro risulta di lince parigine 335.3; la massima di 315.5; la minima 323.3. Le massime cociliazioni ricerrono ordinariamento dal dicembre al marzo; le minime alla mezza
state; la differenza dalla più alta cima delle sue giogaje alpine e la planura è di lince 70.

La media altezza anona dell'igrometro di Saussore è di gradi 67, Movendo dalla cità verso la parte settentionale, l'aria si trora sempre più asciutta a misura che i luoghi si avvicinano alle Alpi: l'opposto andando alla parte meridionale, massime nell'inverno, e nella seconda metà dell'autuno, nel qual tempo vi regano le nebbie.

La media quantità annua delle pioggie è di pollici \$1.10; la minima di 20.5 caduta nel 1834; la massima di 56.6 nel 1810. La pioggia che cade annualmente nella città è un po'più di gnella che cade nel territorio superiore fino al pedemonte subalpino dalla parte nord-est; ma andando verso nord-ovest la misnra anmenta ne'luoghi situati lungo le montagne, e la media di Schio è di pollici 46,8. Da Schio passando alla valle superioro dell' Agno, posta al nord-ovest-nord della città, va crescendo, e Recoaro col suo contorno, ai pnò ritenere il paese più piovoso del Vicertino. Lo acque pluviali e di nevi disciolte che si raccolgono nel suo bacino, quelle che scaturiscono e scorrono in tanti punti dalle spalle al piede delle sue montagne, forniscono colla evaporazione una copia tragrande di vapori vescicolari che non essendo dispersi da venti, ossia dalle rinnovazioni dell'ambiente chinso all'intorno come da alta mnraglia, ai addensano in nuvole, risolvendosi quindi in acquazzoni locali. Il minimo della pioggia si riscontra all'estremità meridionale della provincia, ove 9 eatatl su 10 si soffre più o meno lunga siccità. Quivi la pianura povera d'acque correnti e atagnanti, aperta da nord-ovest a sud-est, o terminata al nord ed all'est da colline che non valgono ad arrestar i vapori recati da venti d'ostro e ponente, ha un' atmosfera calda e secca nella quale non si formano nubi, o formate, in poco d'ora si dileguano, Insorgendo temporali dall' est-nord-est, o dall' ovest-nordovest essi ordinariamente seguono la catena dei colli Euganei, o l'ultima de' Berici, che coperti di alte piante, forniti di serbatoi d'acqua, e di corpi metallici, esercitano attrazione sui nugoli temporaleschi, e prestano al finido elettrico, raccolto nelle nubi, una via più facile ad essere percorsa che non quella di un ambiente sovrastante ad arida piannra. Che se i temporali insorgono dagli altri punti dell'orizzonte, essi per lo più si movono nella direzione del gran bacino compreso tra l'Adige ed il Po, essendo ivi il spolo più umido e quindi l'atmosfera più vaporosa, L'estiva arsura va diminuendo a mispra che si va verso il nord .

in modo che prendendo un punto equidistante dalla città, e dal confine meridionale come aurrible Barbarano, le pieggie estituli va cadon meno scarze igungendo ad una media annua di poco minore a quella di Padova, chè di polici. 3à. A rendere varia la quantità della pieggia ne' differenti logoli della provincia, e sopra tutto a da cerceserba di melto sulle montagne e nei piani convicini, concorrono in gran parte i venti come ai vedra più nonani. Questi, per medio, soffiano con forta 62 giorni in un anno. I mesi più ventosi sono marzo ed aprile, indi il maggio i meno ventosi gennajo e febbrajo. I venti autrali regnano d'estate, i borteali d'inverso. Il tramontano ed il greco spirano soli più volte in un anno, che tatti gli attri sei venti insieme. Da questi dae, dall'est e dal andest detivano annanlamente le procelle inversai, che per darata a estensione differiscono dalle estive, passaggera e parzini, e, che vengono da cogni plaga. Le procelle horeasi incorreno dopo il solitizio d'inverso sem-

pre freddissime, e se recano buon tempo durano più giorni a colpi interrotti : se recano neve durano un sol giorno, poi scemano di forza riconducendo il sereno. Le grecali insorgono dopo l'equinozio d'antanno, durano tre giorni e talvolta cinque, sono fredde, e alle volte serene; ma spesso mentre versano pioggia al piano, coprono di copiosa neve le montagne. Le procelle di levante regnano nell'autunno, inverno, e primavera. Hanno softio disteso e continuo, e per solito una durata di dne giorni, portano quasi sempre abbondanti e tepide pioggie, e lasciano il cielo nmido e nebuloso. Esse di primavera acquistano il nome di venti di marzo e in tale stagione rendono il cielo purissimo. Le procelle sciroccali fanno l'ambiente umidissimo e caldo, danno poca pioggia nella piannra e molta nelle montagne, verso le quali corrono bassi e densi nuvoloni, che accumolando nelle gole alpine immensa copia di vapori, vi cagionano pioggie dirottissime, e quindi atraordinarie escrescenze ne' finmi e torrenti. Nel novembre 1785, il scirocco (a detta di Toaldo) portò il mare sulle Alpi Le nuvole volando ai monti sembravano tanti o'ri o veloni ripieni d'acqua che andavano a acaricarsi dentro le prime valli, ove parevano aperte le cateratte del cielo; la pioggia acrosciava continua, come cascate di finmi, onde cli abitanti non osavano uscir di casa per timore di rimanerne affogati. La misura presa fu di 16 pollici in 4 soli giorni, mentre a Padova in tutto il mese suddetto fa solamente di pollici 21. Dal vento pertanto procelloso di sud-est dipende in gran parte la magior copia d'acqua, che, in confronto degli altri lnoghi della provincia, cade sui fianchi e appiè delle nostre montagne dalla metà di autunno fino a primavera avanzata. All' opposto da maggio a settembre il scirocco apira sereno ed asciutto alzandosi puco prima del mezzogiorno e cessando qualche ora avanti il tramonto.

Il libeccio, insorgendo violento dopo tempo piovaso, apporta il sereno, mad ibreve darata, onde il prevenbio garinio laraca come troce;
e insorgendo quando il cielo non è turbato, conduce la nebbia nella
stagione d'inverno; in quelle poi d'estate anmenta il secco e la
cultura nelle pianure; ma nella sommità della Alpi adona quegli
ammassi navolosi; che formano spesso nabi locali; onde anche il
vatos aud-ovet conocore in qualche parte a redner l'annua misara
della piaggia più abbondante lango le nostre catene alpine, che nei leodo soltanto quando gii Apennini sono coperti di neve, e in generale partecipa delle qualità dei due laterali. Il ponenze tiene dell'inalode del garbino. Con l'ano, o l'altro di questi dine venti ci arrivano ordinariamente
i temporali estivi, e per una quarta obliqua quasi tutti i turbini. Il
massetto ci porta i nembi più grandinosi, procede e accompagna le lunmassetto ci porta i nembi più grandinosi, procede e accompagna le lunmassetto ci porta i nembi più grandinosi, procede e accompagna le lunmassetto ci porta i nembi più grandinosi, procede e accompagna le lun-

gbe aiccità invernali e si avvicina nell'indole al tramontana, e al greco, i quali ci danno il maggior numero di pioggie.

In un anno, si hanno 77 giorni perfettamente sereni, 437 varj. 62 coperti, 97 piorosi, e 9 nevosi. Dell' equinozio di autanno a quello di primavera il namero medio di giorni vario-sereni è 98, di coperti 31, di piorosi e nevosi 30. Dall'equinozio di marzo a quello di settembre i sereni e varj sono 416, i coperti 45, i piorosi 36. I giorni di tiono sono 45, de'quali 27 con pioggia, e 3 con pioggia e grandine, e gi altri con temporali in distanta. La nebbia domina specialmente dall'ottobre al febbrajo nel territorio inferiore, in cni si hanno 42 giorni nebbiosi, diviene meno frequente attorno Vicenza edi raco oltregassa le terre sitanta poote miglia a londi di essa. Dalla ordinaria ricorrenza della pioggia, e delle altre meteore nel corso dell'anno rizulta l'indole particolare dei mesi.

Gennajo è il mese pù freddo e nevicante, conta 16 giorni fra sercai e varj. 7 navolosi, 8 ra piovato a nevai, 11 4 è il più heroso dell'anno il 19 in 140 anni di seguito non diede mai neve, alla quale sono inclinati i tre primi, ed i 7,13,15,16,21. Dal 2 è al 31, avvi molta tendenza al bacco, a cni tendeno pare il f.14,13. Il 30 è più sereno d'ogni altro; il 24, il peggiore di tatti; il 16 più nebbiono; il 7 ed 11 i più pleadic il 28 benché navolusissimo, è il men piovoso dell'anno. Il freddo cresce dal 6 al 10, e nei 17,18; indi si mitiga na poco fino al 23, poi insarsica sino al fine.

Febbrajo ha 17 giorni sereni, 4 coperti, 5 piovosi, e 2 nevosi. Tendono al bono Di 4, 5, 6, 7, 10, 15, 22, 23, 27 e più li 14 è 28 che sono serenissimi e i più belli dell'anno. Avvi tendenza alla neve nei 3, 4, 9, 10, 13, 25; e alla nebbia dal 22 al 25 e più dal 1 all'11, li quale è il più demebbiaso del mesel. I più cattivi sono li 2, 3, 4, 13, 4, 13, 14, 18, 24. Il quale da ma fino alla mest, poi si fa mite, indi inasprisce nel 21 e nel 24 il quale ae non trova gelo, lo produce, se lo trova lo discloglic. Ordinarimente febbrajo pel poco numero dei giorni piovosì è simile all'algesto; ma non manca di burrasche e di aspri freddi, specialmente se gennajo si stato umido e dolce.

Marzo corre sereno, o variato, tranne 8 giorni di navolo, 7 di piogia, ed 4 ci nere, Pendono al honon li 4, 8, 14, 13, 4, 5, 19, 28 e più di tatti il 19. Il 25 è il peggiore del mese, poi li 9, 10, 24, 31. Il 4 è il più nevose, eu np demon li 3, 9, 10: se fa burrasca nel 25 e 25 viene talora accompagnata da flocchi di nere. Il 12 è il più ventoso dell'anon. In eson el 33 e 25 si ebbero insigni naufragi. Assi ventosi sono pure li 8, 10, 14, 26, 27. Intorno all'equinocto ricorrono

per solito giorai coperti, ventosi e trisit. Nel 20, 21, 31, e più nel 29 sola firsi sestire il teno, o trar primarere e i campagoli osservano in qual punto dall'orizzonte si mostri il primo temporale traendone questo buono o trisio angario. «Se primaverati tira da Bassan, prendi alacco, e va per pan; se tira da Ferrara, perendi la vanga e alarga l'ara. » Il proverbio fondato sull'esperienza non manca di qualche appoggio teoretico. E noto infatti, che i temporali hanno tendenza a riperia nello stesso luogo, tenere la stessa via, e specialmente a seguire le catene dei monti, non distaccandoseno che per venti fortismi; sel qual caso per lo più riescono grandiosi. Ora la pianara vicentina avendo grandi montagno a tramontana, sei il primo temporale comparisca in quella plaga miancacia mellestate o socco o grapmolo.

Ågrile più variabile che sereno per 16 giorsi, ue numera 3 di navio: uno di nece, e 10 di piogigia acii pende più de' mesi precedenti piovendo talor 10 volte in un giorno. Il 12 è i migliore del mese, ma talora nel suo mattino, o nel seguente cade la brina. I meno estitivi sono 13, 3, 6, 13, 20, 30, 2) più cattivi il i, 10, 41, 47, 21, e 3da 23 al 20. Il è è il più soggetto alla nechia, il 19 alla grandine, il 5 alla gene, e il 16, 19, 21, 23, 27, 28, ai temporali. In aprile hanno genequenti e forti sariazioni di temperatura, e il calore medio di questo mese poco si scosta dai medio di tutto l'anno.

Maggio ha più di un terzo di giorni piovosi. Il 3 è il migliore del mese; e passibili sono pure il 14, 13, 20, 21, 29, 11 si è uno de 'à giorni più piovosi dell'anno; o poco diversi sono pure il is, 10, 15, 25, 11 più tuonante è il 26, poi il 18, 29, 24, 27, 20, 31, il quale ultimo e il 2 sono i più critici per graguaola. Intorno al 0 talora cade la brina, e tra il 17 e 18 ricorre quasi ogni anno un abbassamento di temperatura; in questo mese oltre le unbi, le brina, e le grandini como lo fiumane si per l'intemperanza piovosa, che per la fasione delle meri alpine.

Giogno da 40 giorni piovosi, 3 coperti, e 17 vario-sereni. Avvi pencleaza al busoo nei 1, 12, 20 e dal 24 al 30 eccetto il 26. Dei quattro giorni più piovosi dell'anno tre appartengeno a questo mese e sono li 7, 8, 18. Indinano pure alla pioggia li 14, 13, 46, 22, 23. I più temporalechi: sono li 13, 18; e un po meno li 7, 8, 23, 26, 29, 19 grandinosi 13, 16, 29; i più nebbiosi dal 2 al 5, e il 14. Quest'ultimo die la nebbia memorabile del 1735 che seguita da sole ardente cagionò la carestia in tutta Italia.

Loglio ha 10 giorni di pioggia, a cui sono inclinati i tre primi li 16, 21, e un po' meno li 8, 9, 11, I più pericolosi per gragnnola sono li 2, 4, 5, 12, 21. I più sereni li 43, 17, 18, 23, 24, e i tre ultimi.

Il 27 in 418 anni di seguito non fu mai nuvoloso; ma sereno o pioroso. Nel 4 comiuciano le belle giornate con caldo, che d'ordinario giungo al più alto grado intorno al 18. Lugito è il mese più soggetto ai terremoti, contandone 19 su 100 avvenuti nel periodo degli ultimi 418 anni.

Agoto non ha che 6 giorni di pioggia, a cui pendono ili, 7, 8, 20 e oppra tutti il 13. Anche ili 4, 5, 44, speso danno tuoni. I più rici per grandice sono dal 5 all'8, ii 16, 17, 27. Il 28 è il men piovoso del mese; poi il 33, 4, 5, 9, 12 e dal 23 al 31 eccetto ili 30. Il 13 dederesce dal fine di luglio al 4 di agoto, poi s'innata: nicorno al 10, sabassa na poco vero il 13, per rimetteria di nono intorno al 24.

Settembre quasi sereno come il luglio, conta 8 giorni di piognia. Il 25 è il peggiore del mese; poi il 9, 19, 20, 23, 24, 26, 11, 22, 26, 30 tendono al navolo; il 1, 9, 14, sono i più soggetti alla grandine; 14 2 è il migliore di tutti; giì alleri sono raria-ereni. Passato appena il giorno dell'equinozio cominciano i venti torbidi, o piovosi. Settembre à li più bel mese dell'amora: concrobè qualche giorno sia turbato dalla pioggia, o dal vento, si rimette ben presto al buono. Il caldo è moderato, le mattine dell'inno: accorrobè qualche giarrore chiaristica pianti elimo accidicale che si leva dritto dall'orizzonte, come nelle belle sere di marzo.

Nell'ottobre abbondano le pioggie, frequenti le nebbir, votti procellois e qualche temporale estivo. Si contano giorai 21 fra sereni e coperti, gii altri sono piovosi. Il migliore è il 21; poi il 13, 16, 18, 19, 20, alla grandine nei 2, 11, 20; alla pioggia nei 3, 15, e dal 25 al 30, alla grandine nei 2, 17, 20; alla pioggia nei 3, 15, e dal 25 al 30 alla nebbia in tutti i giorni. In questo meso vi fromo più auroro boraili che in qualunque altro. Di 80 che formon registrate nel secolo presente nel possato 19 anopretenco ad ottobre.

Novembre, poco sereno, numera quasi otto giordi di pioggia, e 2 di nere. I più hono i sono li 14, 22; pi di cattivi il 8, 9, 13, 16, 20. La nebbia regna in tatto il mese, ma più nei 14, 19, 26, 30. Novembre o ordinariamente piovoto, massime fino al 20; pio ricorre per solito nas attimans di giorni tepidi e buoni, che avanti la correzione Gregoriana si appellara la piccola estate di san Martino.

Dicembre 8 il più navoloso, avendo 7 giorni coperti, una metà di vario-sereni ei resto con joiggio a nera. A redebri coperto el oscuro concorre spesso la nebbia che ne ingombra una quarta parte. Sono incinati a pioggia il 6, 7, 22, 23, 28; sila neve il 9, 10, e più il 15, 19, 21, 24, 28, 30, 31; al sereno il 9, 10, 11, 16, 29, 31, e na po' meno dei due primi. Nel 2, 3d 7 al 10 e nel 18 talora si fa senifie il tuono. Dal 10 al 17 il cielo è per lo più coperto e caliginoso, ma tranquillo rispetto al vento.

Struttura geologica. Alte montagne cingono la provincia al nord ed al nord-ovest, dove confina col Feltrino (Provincia di Bellano), col Tirolo meridionale e col Veronese. Il Brenta, dopo corse 25 miglia in Valsugana, entra nel Vicentino presso Primolano, ed attraverso di quella spaccatura della catena che chiamasi Canal di Brenta, abocca a Bassano. Le altre vallate principali sono quelle dell' Astico, della Leogra o Timonchio, e dell'Agno. Dalle montagne di confine, che si alzano in medio 2200 metri sopra il mare, si dipartono monti di elevatezza decrescenti a mano a mano che si procede verso la pianura; i quali stendonsi in zone parallele ai massicci delle alte montagne, come all'oriente del Brenta fra Bassano ed Asolo, e fra il Brenta e l'Astico; o spiccansi dalle alte montagne in forma di catene, con valli parallele interposte, e protendonsi a grande distanza verso il piano. Tali sono i monti fra i quali scorrono l'Agno. il Chiampo e l'Alpone. I Colli Berici formano nella pianura un gruppo isolato, ma possono riguardarsi come la continuazione di quelle catene. che hanno termine a Creazzo, a Montecchio Maggiore ed a Montebello.

Il Vicentico è celebrato fra i geologi per la grande abbondanza e varietà di rocco, di minerali e di fossili; ne forne alema altro luogo di Europa olfre in al ristretto spazio una serie quasi completa dei terreni aecondari e terziari colle rispettire apoglie fossili caratteristiche. Vi hampio punti, come presso Piere, in cui soppar l'estessione di sol de miglia si presentano simultaneamente all'occhio il terreno primordine, le varie formazioni secondarie e terziarie, il porifico appitico, il basalto; e si possono inoltre osservare cusi di sollevamento e di modificazione di rocco assai belli ed istrattivi.

Il micaschisto o steachisto è la roccia fondamentale su cui poggiano nel Viccutino i terrei secondari; originate dal metamorfosi di più satichi sedimenti o conglomerati, come ai può arguire dalle osservazioni in più lontane parti delle Alpi; ma nulla saccora si è tervato i ran oi che permetta di stabilirare l'estatta corrispondenza con depositi anteriori già scomparai. Frequenti filoni o dicchi di dolerite attraversano il micaschisto e vi stanon anche intercaliati o sorrapporti in forma di banchi. Le moltepiri polle minerati di Recoare, e di Staro e di Torrebetrico, tutte ricche di sichi carbonico zampillano da codesti filoni. Stanon sopra il micaschisto que'dopositi arenacci e calcarei del terreno triasico, de' quali la calcarea concipilere (meschellalk), è la parte principale e più interessante. Soccedono al trisa commi depositi di calcarea lissatico-giarassica, della potenza complessiva di 600 a800 metri. e con il bagoli inferiori ravississi di requente nas artettura cristallina e

dolomitica; e nei più alti la struttura colitica. Viene poscia la calcarea rossa ammonitica (terreno Oxfordiono) susseguita dalla calcarea neccomiana, nota in più inoghi actoti il nome di biancone, e dalla scaglia, che nel Vicentino rappresenta la creta bianca.

Del terreno terziario si hanno depositi, che rappresentano tanta i piani inferiori noti generalmente sotto la denominazione di terreno eoceno, quanto i piani medii e anperiori che rappresentano il terreno mioceno e plioceno.

Di rocce ignee od eratitve, oltre i filoni doleritici che attraverano i micrachiato, si hanno masse portidiche do nagitiche, e basalte in copia accompagnati da tufi o peperiti. In più lunghi si han manifesti indizi di soller menti operati da queste rocce, in cui forza le nostre montage banno attitala la presente loro allezza. Da un accurato esame di queste dislocazioni appare che il solleramento non avvenne di nn sol tratto, ma a luit riorese o in enoche geodociche distinte.

Daremo ora per sommi capi alcune indicazioni sulla distribuzione topografica e sulla estensione delle diverse rocce.

Il micaschisto colla dolerite si trova a Recoaro nella parte superinro della valle dell'Agno, e nelle alte valli della Loegra e della Posita. Forma insieme una sola massa di poche miglis di estensione, denudata in parecchi punti, ma più generalmente coperta e circondata dal trias. Il muschelkalik ricco di finsiti caratteristici incontrasi specialmente a Recoaro, a Rovegliana, 10 Monte Enna, a Il Tetto, ed a Posina.

La ciacrea lissico-giurassica costituisco la massa principale delle alte mentagne dette Campodavanti, Campobran, Campogrosso, Bafain, p.a. subio, Kovegno, Monte Maggio, che sovrastano a Recoarca, Valli dei Signori, a Posian, a Velo; il massiccio o la base di quel grande altipiano fir l'Autico e il Brenta sa cui sono i sette Comuni; come anche il nucleo delle montagne poste alla sinistra del Brenta. Le rupi di questa calcarea sovente verticali, solcate da profondi barroni, e coronate di guglie e di piramidi, offrono in molti longbiti una pasteto pitteresco-

La culcarea rosas ammonitica trovasi quasti dapertanto a ridosso della giurassica e particolarmente nei moni sopra Crespaduro, intorno alle mantagne di Pasubio, Novegno, e Tonezza, nel grappo dei sette Commai e salla Grappa. Il biancone o calcarea necomiana vedesi a Crespadoro, Valdagno, Magro, Piorene, Tonezza, qua e la sull'alipiano de' aette Commai e totto lango il declivio di detto altipiano fra l'Astico e il Bercata, o similmente sul dosso e sul declivio della Grappa. Quasi in totti questi medesimi luoghi apparisca anche la acaglia, sopra o di fianco al necomiano, e sende a formare più bassi colli. Essa poi si prolunga al necomiano, e sende a formare più bassi colli. Essa poi si prolunga per alcane miglia i di sotto di Grappadoro, di Valdagno, di Magre in

quelle larghe catene che separano uno dall'altro i bacini del Chiampo, dell'Agno e della Leogra.

Il terreno terziario forma da solo quasi tutto il rimanente de' nostri monti, Incontrasi da principio sovrapposto ai banchi cretacei de' quali costituisce la vetta (Crespadore, Castelveccbio, Monte Magrè) ma poco dono scostandosi dagli alti monti e procedendo verso il piano, la scaglia si sprofonda e scomparisce del tutto, nè altro più si scorge che il terreno terziario ed il bassito. I banchi terziari da riferirai al periodo eoceno sono generalmente susseguiti, e trovansi strettamente legati coi banchi spettanti al periodo mioceno, ma quelli appartenenti al periodo plioceno sono più radi, e in poche località è dato ora incontrarli. Una bella serie di atrati terziari stendesi da Castelvecchio ed Altissimo sino a Sorio ed a Montebello fra i due torrenti Agno e Chiampo; altra non meno importante alla sinistra dell'Agno si diparte da Monte Scandolara e per Monte di Malo, Priabona e Castelgomberto giunge fino a Sovizzo e a Montecchio Maggiore. Una zona torziaria atendesi con qualche interruzione da Schio a Sant'Orso, ed altra da Carre, per Breganze e Marostica a Bassano, sotto l'altipiano dei sette Comuni. Altri terreni terziari veggonsi di là di Bassano al piè della Grappa che si congiungono a quelli di Asolo e di Possagno. Di rocce terziario finalmente è costituito per intero il gruppo dei Colli Berici, meno un piccolo ritaglio presso Barbarano ed Albettone dove ricomparisce la Scaglia.

I piccoli colli isolati nella piannra come quelli di Montegalda, Montecchio Precalcino ecc. sono anch'esai di terreno terziario: nè brani isolati di questa medesima formazione mancano sopra le alte montagne, e so ne può vedere un bell'esempio presso Gallio.

Fra le rocce ignee porfidiche merita particolare menzione quel potente ammano di porfido, che sbocca da sotterra presso Fongara, attraerea l'Agno a San Quirico, e per la Valle di Retassene, Varolo, Trisa, Gnizze di Schio e Tretto giunge fino alla valle dell'Astico. Nel son corso di acune miglia questo enorme filose teroresi al contatto con rocce di tutte le formazioni, che ha sollevato e modificato in più gaise. Nelle sue geodi quando assume i forma amigdolare, si amidano la stilibire, l'analemo, il quarra agata e parecchi altri minerali bene cristallizzati.

Le miniere di piombo argeniliero, osercitate nei socoli XV e XVI, fione al principio di secol nostro, stanno-entro a questo periddo o nelle concalcares immediatamente conterminanti. Il caolino o terrabinene, che si estrae nei monti di Schio e della quale si fa esteso commercio, provieno dalla decomposizione di una varieti di questo portido. Tra il Veronese e il Brenta il basalte ed i congiomerati o tali che lo accompagnano si trovano quasi dappertutto associati alla creta da il erreno terziario, ma alla sinistra di quel finne consta roccia erntitra più non apparisce. El e masse basaltiche e tofaces non s'intromettono solianto ne depositi terziarji in forma di grandi filoni o di cunci, ma vedoni talvolta alternare in strati regolari, e concordanti colla calcarea e colcia argillo terziaric. Al Puggello di Arzignano, a Trissino, a Muzolon, a Pulli ed in altre località trovansi frapposti ai terreni terziarj e collegati coi tofi depositi non ispraevelo idi lisimi.

I looghi della Provincia dove le reliquie organiche raccolgonsi in maggiore abhondanza e meritano una particolare mensione, sorro i se-gentii. Raveglians, Monte Enna e Tretto per fossili del muschelksult; Rotzo per le piante del periodo colitica saperiore; i sette Counti generale per gli ammoniti ed altri fossili del terreno osfordiano; Monte Raga e Valdagon pei fossili necominia e cretare; Monte Postile, Brendola, Montecchio, Castelgomberto, Monte Viale, Priabona, Novale, Sangonii, Salzedo, Marestika, e Romano pei fossili necaria;

Tali curioso reliquio dell'autico mondo, che bene spesso si presentato all'occhio in istato di agnistia conservazione, forcono probablimento aci rolore. Gio sente pii studi geologici s'esser fra noi da più di un secso il ilustri cultori. Giovanoi Ardaini, che verso il 1750 er a direttore delle miniere di Schio, pose primo le basi della vera geologia, valendosi delle osser-vizioni importati el digentissime per la fiate nelle sipi Vecentia e soni principi, dopo lunghe ed ostinate lotte, forcoo generalmente abbracciati. Fortis, Festari, Galdoni, Da Rio, Brocchi, Marzari Pencate di Arraschini ne segnirono la via e pubblicarono importanti ilinstrazioni della provincia.

Flora e Fauna. Dalle vette del Portule, del Toro e del Zagomalo, atte circa 2900 metri, sparso di amene vallate, racchindendo il grappio isolato del Berici colli, il territorio della provincia vicentina discendo plaghe le più avariate, ed in angusta cerechia comprende teseri botanici, sicche l'erborizzatore poù in poche ore successivamente i minattersi in piante delle zone temperate calda e frodda, fino a quelle che sono caratteristiche dello regioni attentivorali.

Fra le dos migliaja di piante fanerogame primeggiano, tra le monocotiledoni, le graminacee, le ciperacee, le gigliacee, e bellissime orchidee; fra le dicotiledoni, le composte, lo ombreilifere, le labiate, le crocifere, le ramunculacee. La regione inferiore, il cui aspetto in molti lought e specialmente nei bassi a cequidosi readono uniforme piante sociali (ciperi, carici, fragmiti), è aoggiorno a più maniere di pioppi, salici, ontani, senza tener conto delle piante coltivate. Le acque stagnanti vi sono abitate da aspitatre, iglie, gianchi fiortii, lafore (M. albe e luten), ottonie, lemme, fellandri, rirdi palustri, Utricularia vulgaria, Hydrocaria mornasrama, Vilimeneria sprinia sec. Coronano le rive de flosati e degli stagni profumata mente, leperici, agrimonie, cpilobi, il mesto son il scordeni de me (myosolido), il salerello (Lefarma saleziaro), parecebie foggie di astri, la galega officinale, la cardamina de Prati. Lungo le rive del Bachiglione cresce apontaneo el lupinambar (Heliantas taberana). Nelle siepi, come una pioggia di fiori, si comolono le clemantini, i convortia, trose, i rovi, i solani, i viberrai, i lappoli, le fissildi, i ligastri, ecc., cavolvolii, ononia, anagallidi, symphitum, galium, veroniche, antirini, giacinti (H. common), saposarie, ornilogali, colchici, leucoi ecc. Distendono i foro serti variopini sulle antiche mura e ani tetti i graziosi sedonu, le cimbaltari, il capotterence, gii sapleni, le funarie.

Nella regione della collina e montana, cioè salendo fin verso i 1000 metri, scema il numero degli individui, croscendo quello delle specie, quindi più difficile riesce con poche piante caratteristiche abbozzare la fisonomia del paesaggio, benchè alcune volte, senza parlare dei boschi, anche nei pascoli montuosi facciano bella mostra piante sociali, come i rododendri, le parnassie, le epatiche, la solidago verga d'oro, il timo, alconi anemoni, la polmonaria officinale, la carlina caplescens, la stipa pinnata. l'ervoginm ametysthinnes che veste alconi colli con un manto azzurrognolo: il geranio sanguigno, la corvdalis bulbosa, alenni garofani, il sedum delle rupi, cytisi, sparzi, ginestre, viole, ecc. L'olivo fa prova sino a metri 200 circa, la vite fino a 300 presso la fonte di Recoaro. il castagno fino a 500 metri. Vi attecchisce il nobile alloro, e con esso il melagrano, il ginepro, il prunns padus, l'elce, il rbus, il pistacchio. l'albero di Giuda, parecchie coronille, dafne. Nella famiglia delle gigliaceo v'ha cospicne rarità; frequentissimi il croco, il gladiolo, non poche iridi, il narciso poetico sul monte Sammano in cui sembra che Flora abbia piantato il suo tempio, il narcisna incomparabilia, il parcisna bericus, il narcisus tazetta, molti anterici, l'allium magicum (alla Fontega), le scille, il giacinto non scriptus (Marostica), il giglio bulbifero, candido, pomponio, martagon (m. Sommano), la tolipa sylvestris (colli Berici), il giglio delle convalli (m. Sammano), ricchissima copia di orchidi, epipactis, scrapias; la genziana gialla sol monte Summano ed a Grappa, la corydalis Intea a Crespadoro. Celebri per le loro felci sono i castagneti di Recoaro. Citeremo ancora parecchie specie di aconiti, la cineraria a lunghe foglie, il ranuncolo platanifoglio, la cacalia, delle alpi, la scandix odorata i cni semi temperano allo stanco erborizzatore la sete, scelte e rare specie di lamponi, il ribes alpino, la campanula spicata, il cytisus purpureo, la spirea arunco, l'edisaro onobrichi, bellissime sassifraghe, la rosa alpina, la rosa alba (entrazube trosate a for dopojo), ripgoficos econie a vari color; drosere, primule, pedicularo, si affoliano come in eletto soggiorno sul monte Summano, che è come un pelle; ricaggio al quales i reca con trasporto opci ameno dei flori, specialmente nel gingno, e n'e al a dovizia sabbellito, che esos solo da più del terzo delle specie della sontra flora; se manchevole è la vegetazione verso il sud, è esuberante, indescrivibile verso noriente.

Ricca di molte specie di pini è la regione subalpina, che sale fino a 1800 metri. Ivi le swertie, le genziane alpine, le pirole che devono il loro nome ai brillanti colori. l'anemone nuccissiflora, l'anemone alpina, l'anemone baldense, graziosissime veroniche, salici ed altri arbusti che in ispecie rattrappite, fra quelle aure inclementi rappresentano come in miniatura i maestosi arbori del piano, e cominciano quella serie di piante rimpiccolite senza fusto, rassomiglianti ad umili crittogame, che poi s'incontrano nella regione alpina. Oni gli eccelsi abeti sono sostituiti da mughi striscianti; arboscelli esilissimi e che solo si distingnono dalle più modeste erbette pei loro rametti duri e nocchiosi, prendono il posto dei lussureggianti arbusti; le dafne cueoro, empetri, vaccini sono le esili foreste alle di cui ombre vivono piccolissime crocifere, come le arenarie, la draba de' Pirenei, cariofillacee che hanno sembianza di muschi, come la silene acaule, la cherleria sedoide, con venustissimi cerasti, primule (primula alliquii, primula carniolica), androsace, geum, ecc. Qua e là copre la brulla rupe con nu tappeto d'argento il geranium argenteum; altrove l'alchemilla argentea, la pulsatilla pratense, la pulsatilla volgare distendono il loro mauto di velluto. Sparge d'intorno un dolce olezzo di vaniglia l'orchia nigra,

La ricchezza della flora nostra spiega la moltitudine di specio d'animali invertebrai. L'octomologia vi è rappresentata da specie le più meridionali accauto a specie spartenenti al settentrione. Presso il lago di Fimose fin raccolto il dytiscus latissimas, insetto dell'Europa setternionale, non mai riurentoto del Veneto e nella Cumbardia. Il clytos semipuocatus, proprio alla fanna subapennina, fu trovato salle montagneri di Asigo. Soi nostri monti notati il etternio finizionali, al proprio mano nobilia, il gymnoplearus atarmii, il synodendron cylindricam, la sylpha quadripunctata, la pellis grossa, il carabos cesii, il carabos candiatas, il cythrus attenuatus, il notoxus monoceros, la pyrochros coccines e rabons, vorj mylabris, il thelephorus cypeatus, la colophotia pedemottan, l'aporthoras cemmatas, la resalia abina. Pastinomas edilis, la

Illustraz. del L. V. Vol. IV.

leptura virens, la chrysomela alpicola. Nella pianura abbiamo splendidisaime chrysia, magnifiche cerambiciti e carabi, rare specie di pimelie, di feronie, l'orycthes nasicornis, la melolontha fullo, ecc. Ditteri culicidi e tipularidi innumerevoli. Le farfalle non sono da meno dei fiori; anlle nostre alpi abbiamo il magnifico Parnassius Apollo, alcnne colias, libitee, bellissimi satiri, erebie, Tecle, zigene, deilefile, callimorfe, Nel confine del Padovano fu trovata la graziosissima lithosia pulchella.

La configurazione geografica è favorevole alla moltiplicazione dei molluschi, i quali se sono al piano più numerosi, mostrano anche su'le colline o sui monti specie cospicne. Le elici sono abbondevolissime e molte mangereccie; le globulose e le coniche creferiscono le pianure, le compresse amano specialmente i monti, e sono più comuni sulle rupi calcaree. Abbiamo graziose clansilie, bulimi, pape, vertigi, torquille, planorbis, limnei, palpdine, pni, anodonte, La moltiplicità dei molluschi è cagione dello sviluppo di un numero grande di entozoi, e dal poco che si conosce intorno a questi straordinari parassiti si pnò arguire il tesoro di studi che offrirebbe all'elmintologo la nostra provincia. Oltre infatti agli entozoi che infestano le intestina dell'uomo, si conoscono parecchi olostomi, monostomi, distomi, tetrabotri, tenie, echinorinchi, oxiuri, ascaridi, filarie, tricosomi, calodi, strongili, ecc. che passano la loro vita adulta nei pisci, nei rettili, negli uccelli o nei mammiferi.

Ne meno ricca è la fauna dei vertebrati. Fra i mammiferi il tasso, incola della regione collina e montana, alcune volte incontrato anche in pianura, come pochi anni fa a Grumolo; gli orsi, i luoi nelle foreste dei monti elevati dei Sette Comuni e di Recoaro : la lontra . comunissima nei fossi della pianura; le volpi, gli scojattoti. Tra gli uccelli, specie notevolissime, come il falco gallico, lo strix bubo, strix scops, il corvus caryocatactes, l'upupa epops, il picchio verde, il lattacapre, l'ortolano, l'organino, il tordo sassatile, la passera solitaria, parecchi tetraoni, come il gallo cedron, il francolino, il cotnrno, la sforzela; ardee in gran copia, beccacce, la tringa pugoax, il charadrius oedicnemus (sulle rive del Brenta), il podiceps minor. Una cicogna (ciconia alba) fu uccisa a Vivaro, un mergus albellos a Vancimnglio, un mergus merganser sal Brenta; sulle colline di Costoza un Voltur folyes.

Abbiamo fra i pesci, trote, barboni, lamprede, squisiti marsoni. Fra i rettili cheloni l'emys lutaria o bissa galana; fra i sauri parecchie rare specie di lucertole, come la Zootoca vivipara, la Podarcis muralis var., flaviventris; tra gli ofidi o serpenti innocni la Coronella austriaca, volgarmente vipera de sutto (Sette Comuni, Bassano, Arzignano); tra gli ofidi velenosi unica la vipera aspis, e la varietà reliventris della stessa, racco'ta ai Sette Compni.

La flora e la fanna fossile formano degno riscontro alla ricchezza dell'attuale sviluppo delle apecie organiche nella provincia vicentina. Celeberrime sono le fitoliti dei terreni terziari di Salcedo, Chiavon, Novale. Ivi piante marine, come cystoseiriti e coralliniti; ivi pesci, ctenoidi, clupee ed altri cicloidi. La flora terziaria del Vicentino confrontata con quella di altre contrade europee, a quanto fu dimostrato da Abramo Massalongo, sì presto rapito da immatura morte alla scienza, presenta maggiori analogie con quella di Rodaboi , Parschlug e Sotzka (Stiria), mentre non si uniforma che per poche specie a quelle di Oeningen, di Sinigaglia, di Pavia, di Parigi, Non serba rapporto con gnella del Bolca, e se in questa predominano le acotiledoni palustri, in quella mostransi invece copiosissime le dicotiledoni. La flora terziaria del Vicentino ha maggior analogia con quella della Nuova Olanda, dell'Africa meridionale e dei Tropici: la flora terziaria del Bolca invece, colle flore delle Indie e del Brasile. Distintissime la flora e la fauna del terreno colitico di Rotzo, di cui il museo possede bellissimi esemplari, fra i quali il Pholidophorus Beggiatanus Zign. Famosi egualmente pei loro fossili sono Arzignano, monte Magrè, Mussolon, Lugo, Altissimo. Senza parlare delle ossa dei giganteschi mammiferi fossili, non che di enormi cheloni trovate in varie località, ci limiteremo a citare i preziosi esemplari di squali e di altri ittioliti conservati nel civico museo, con ricer catissimi ammoniti e nautili.

Prodotti. La ricca varietà dei prodotti non è pur troppo di quell'atile, che se ne potrebbe sperare, in parte perchè non sono abbondanti quanto molteplici, in parte perchè nè capitali vistosi, nè opportune cognizioni vi si rivolsero. Ciò intendasi sopratutto de' marmi, che sono una bellezza, sebbene siasi perduta la vena di quegli alabastri, che i Padovani ci invidiavano pel loro Sant' Antonio. Buone pietre ai hanno da costruire case e ponti: quelle di Costoza d'agevole lavoro: quelle da lastricati, per Vicenza traggonsi da Montemerlo del Padovano. Pei selciati son o opportunissimi i ciottoli de' molti torrenti, e specialmente i più picco:i del Brenta: nè fa difetto la ghiaja, benal la diligenza del porla a tempo, nè troppa, nè scarsa, Abbondan le argille laterizie e figuline, e sebbene non manchino i casolari di paglia nella montagna e, fatto strano! nel distretto di Lonigo il più ricco della provincia, tuttavia per materia da fabbrica e quindi per buone case rurali non abbiam da invidiare le vicine provincie. Di gran servigio a molte arti è la terra bianca del distretto di Schio, e da 43 cave se ne traggono ogni anno sopra a due milioni di libbre metriche. Nell'inverno un 200 operaj attendono a cavaria: nell'estate un 450 a depuraria e riduria in pani. Due terzi se ne usavano per le stoviglie, un terzo per i cuoi, per il cremor di tartaro,

per i saponi: spacciandola in tutta Italia, e anche in Germania; ora per i-saponi si usa meno, e diminuita la gromma, è anche diminnita la domanda dell'argilla per cremor di tartaro.

Il gesso, bnono sopratutto per concime, trova esito anche fnori di provincia; e in più luoghi si ha eccellente pietra litografica. Dal 1843 al 1858 le miniere di carbon fossile condotte dalla Società Montanistica Veneta, ne diedero 94 milioni di chilogrammi, che furono venduti alle raffinerio di anccheri, alla marina, ai gasometri, a fornaci di cotto. Condotto alla stazione della ferrovia alle Tavernelle, costa per tonnellata da 5, a 5, 50 lira anstr. ma col caricarlo e scaricarlo il carbone gnastasi e frangesi: onde a Vicenza conducesi su carretti, e vi costa da 6, a 6. 50la tonnellata. Un'altra società si formò, non ha guari, a Vicenza per le miniere non condotte dalla veneta, ed ha il capitale di 400,000 lire anst.; possa non venir meno all'impresa unica per cui si associassero i nostri capitali, e riparare i disordini e i danni cagionati dalla interruzione dei lavori, che su necessaria per lungamente aspettare da Vienna l'approvazione della nuova società. La ricchezza del carbon fossile è principalmente nel distretto di Valdagno, dove pur sono le acque medicinali di Recoaro. Quattro dodicesimi di queste spedisconsi in Lombardia, tre dodicesimi e mezzo nel Veneto, due e mezzo nel Tirolo, altrettanto a Trieste e nel Litorale; poche bottiglie vanno anche in Toscana, Poniamo qui lo specchio de' forestieri che in un ventennio visitarono Recoaro e delle bottiglie che si vendettero;

| Anni | Libbre d'acque<br>spedite | Forastieri<br>intervenuti | Anni | Libbre d'acqua<br>spedite | Foraștieri<br>intervenuti |
|------|---------------------------|---------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| 1839 | 502,417                   | 4216                      | 1849 | 451,988                   | 3200                      |
| 1840 | 511,760                   | 4250                      | 1850 | 536,050                   | 4818                      |
| 1841 | 515,718                   | 4174                      | 1851 | 519,409                   | 5721                      |
| 1842 | 543,164                   | 4364                      | 1852 | 542,333                   | 5951                      |
| 1843 | 490,465                   | 3710                      | 1853 | 486,248                   | 5276                      |
| 1844 | 561,152                   | 4743                      | 1854 | 455,692                   | 4691                      |
| 1845 | 531,255                   | 4624                      | 1855 | 325,678                   | 774                       |
| 1846 | 559,487                   | 5315                      | 1856 | 497,083                   | 5526                      |
| 1847 | 517,213                   | 5040                      | 1857 | 496,830                   | 6896                      |
| 1848 | 230,421                   | 784                       | 1858 | 488,273                   | 6938                      |

La diminnzione nel 1848 dipende dall'aversi avnto allora pensieri ad altro, che alle asinate sui monti di Recoaro, e quella nel 1855 dallo sbigottimento del cholera.

Il Comme di Recoaro per ogni bottiglia da una libbra ha diritto a conc. 16 pel vetto, 7 pel ciais, 3 per un ospital militre, 6 per tappar la bottiglia, in tutto cent. 30; e 49 per una bottiglia da due libbre. Alcuni di più quando vossi indicato il giorno che l'acqua fa limbottigliata, o aggiunta la bolla del gas, la quala ne impedicae la decomposizione. La condotta da Recoaro a Vicenza è di cent. 2 per libbra, ma convieno anche ammetere na necrescimento del prezzo per le bottiglie che vanno-rotte, forse del 2 per conto. Diminuisce la spedizione delle bottiglio perchè colla firrovia le persone respono in vie maggior numero a beverle sul luogo, e accresceransi più quando cessino diffidenza ed impedimenti, e sia pienamente libero il mote, non che del corpo, ma de' pensieri e della parola, quel moto che urta e mantiene la via.

De' prodotti animali, anche qui affrontiamo volentieri l'accusa di malcontenti e piagnoni se possiam mettere nell'animo la convinzione che molto ci rimano da fare. Più non possiamo menar vanto di quelle celebri razze di cavalli, dette l'olesane perchè vendute al mercato del Polesine (la Rapetta, la Bregan/ato, la Pojana, la Martinasi, ecc.), delle quali anche principi ambivano rifornire le loro stalle; i cavalli di lusso ci vengono tutti da fuori. La statistica ufficiale registra 6000 cavalli : ma possiam dire che la maggior parte è comprata di fuori: della poca postrapa non possiamo andar troppo gloriosi. Benst le statistiche ufficiali registrano 49 cavalli intieri. mentre in fatto, se pur ve n' ba alcuno pei traini di maggior peso, cavalli da razza nou ne sono che 40 nostrani, quattro frinlani, uno svizzero. uno d'altra razza, oltre 14 somari, onde conviene supplire con quelli della vicina provincia di Padova. Prima del 1848, a Vicenza, a Cittadella ed a Bassano veniano 12 stalloni imperiali da Olmütz, che aveano migliorate le razze, anche perchè i privati proprietari delle monte prendean più cnra delle proprie per non vederle abbandonate al confronto. Or non si banno più. e negli allevatori privati torno l'indolenza; tanto che si danno quasi solamente ad allevare la razza ibrida, vendendo gli allievi giunti a 6 mesi, e por traendone buon guadagno. Anche di bovi nostrani abbiamo tal novertà. che gli agricoltori agiati vanno a farne compra alle fiere tirolesi. Il bellissimo pensiero d'istituire a Vicenza un gran mercato di buoi tirolesi, offrendo ogni agevolezza ai mercatanti, aspetta con tanti altri un tempo meno sciagurato. Le statistiche registrano 18,000 muli, e 30,000 asini, utilissimi nella parte alpina, ma che diminuiranno per essersi fatte anche là ottime strade, specialmente quella che, girando e rigirando, mette ad Asiago, per la quale no carro a due muli porta ben più che quattro muli coi loro umili basti. Le pecore, che nel 1827 si diceano 160,000, ora non giungono a 100,000, e continuano in calo: nè si ha pensiero di migliorare con montoni spagnuoli le nostre greggie, onde le

lane, che pur sarebbero dolci, crescono increspate, pè si domandano in Francia ed in Inghilterra, dove ppr chiedonsi le romane, le toscane, le napolitane più liscie e servibili nelle filatore a pettine. Temiamo ve-· dere ancor più diminuite le lane dacchè venne abolita la servitù del pensionatico, per la quale le greggie, dopo aver pascolato alla state i beni comunali alle montagne, andavano nella piannya rovinando i campi, coltivati ora a gelso ed a viti , anzichè lasciati a pascolo come quando ebbe origine quel diritto. Nei monti poi del Vicentino i tre mesi d'estate usasi prendere in affitto una montagna, cioè un pascolo, d'ordinario per 200 vacche, o tante che il pascolo vi basti, pagandosi 24 lira anst. ogni capo. Il cacio, il borro e le ricotte, che rimangono per que'tre mesi all'affittuario, man mano che si raccolgono van posti nelle cascine (casare), ove il legnarolo accende il fuoco; lo scotton fa le ricotte e il casaro (caciajo) i formaggi. Ciascono di costoro, il sotto-casaro e i vaccai consumano da 3 a 4 libbre di farina al giorno. In tre mesi una vacca dà 4 formaggi, che possono valutarsi 48 franchi, e 18 libbre di burro che possono valutarsi 18 fr. I prodotti annui di queste malghe sono all'intorno 12,000 quintali metrici di formaggio e 4000 di barro,

D'altre traricce produto fummo privati in questi anni, in cui maggiore ne era la necessità. Mentre da 80,000 oncie di seme aveansi due milioni di chilogrammi di bozzoli, che filavano 30,000 libre di seta, e nel 1857 era stato di 336,600 dilogrammi, nel 1858 fa di 267,500 chilogrammi, nel 1859 ono giunse a 214,000 chilogrammi.

II prezzo dei bozzoli vicentini fo di franchi 2. 87 per chilogrammo; el 1847, di 1. 78 nel 1848, di 2. 23 nel 1849, di 3. 99 nel 1850, di 3. 37 nel 1851, di 3. 62 nel 1852, di 4. 34 nel 1853, di 3. 19 nel 1854, di 3. 76 nel 1858, di 5. 35 nel 1856, di 8. 30 nel 1857, di 4. 63 nel 1858. di 6. 42 nel 1856.

<sup>1</sup> Not 1886 forvi migliemmeto, ma le 1891 once che a un dipresso l'Vicentile congraronu dal Francii e da Cartellata Reven catilire pare, Ammifilio I seme si nd quande el gience, fello un province di varie specie, un terze delle eva una poterono schiarieris, molti barbini spepen raccolti merirono, i rimanti si rotalere disqualmente, e quind con motti tuerriezza e difficulli nel generanti, Pado dirai che delle once del Frescit e del Cattellani 250 certe fossero sen Distritto di Vicenza, 460 în quello di Schio, e la inquel di Cattellani 250, pello quello di Thiese, 3 bia quello di Armiquos, 187 în quello di Schio, pello quello di Patraparo, 187 în quello di Vicenza, pello pesti o Armiquos, 187 în quello di Sansano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 a Marcetilea, pele 30 în quello di Assano, 160 în que

Statistica degli animali nel 1857.

| NUMERO DEI CUVALLI            |
|-------------------------------|
| cavalle castrati puirdri muli |
| 345                           |
| 211 403 333                   |
| 117                           |
| 550                           |
| 87                            |
| 7.                            |
| 165                           |
| 203                           |
| 108                           |
| 191                           |
| _                             |
| _                             |
| 0:0 2162 745                  |
| 1600 2490 830 1757            |
| -                             |

Sono frequenti fra i bovini, la polmonia e la febbre carbonchiosa; rarissimo nei cavalli il moccio; idrofobia da molti anni non si ebbe che nei cani domestici propagata solo pel suo morso ad altri animali.

Della richezza vegetale, da queste cifre Aimeno approssimative per semplicità in cifre tonde, si può formarsi un concetto: Granoturco ettoltri 460,000, frumento 400,000, rico 12,000, avena 60,000 o orza e segala 6000, sorgo nero, miglio, panico, fave, faginoli 170,000, pomi di terra quinati metrici 20,000, fratta 40,000, e he di prati artificial 790,000, di prati stabili e pascoli 2,470,000, vino 80,000 botti (ettolitir 789,000), legna comune quinatal metrici 2 milioni, e de'boschi cedui un altro mezzo milione. Pur troppo nel 4859 il predotto del granoturco fa solo di 162,300 ettolitri, e quello del frumento di 313,760; dei vino il prodotto non giusne nel 1857 a 124, quel 1858 al 20.º

|            | Prodotto | 185      | 7                         | 185      | 8                        | 1859     |                           |  |
|------------|----------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------------------|--|
| Geani .    | medio    | Prodotto | t'er<br>eltolitro<br>tire | Prodetto | Per<br>ellolitro<br>lite | Prodotto | t'er<br>ettolitro<br>lire |  |
| Frumento . | 411,161  | 432,800  | 21.16                     | 378,700  | 15.06                    | 313,780  | 16.10                     |  |
| Frumentone | 464,440  | 281,320  | 15.39                     | 486,900  | 12.32                    | 162,300  | 10.83                     |  |
| Riso       | 12,000   | 11,900   | 37.50                     | 11,300   | 35.02                    | 12,400   | 35.25                     |  |
| Avena      | 64,920   | 54,920   | 13.83                     | 52,930   | 10.31                    | 43,200   | 12.72                     |  |
| Orzo       | 4,325    | 4,200    | 45.44                     | 4,300    | 10.03                    | 3,900    | 14.90                     |  |

Force da mezzo secolo dopo introdotto in Europa il tabacco, il Sette Commis il diedero a coltivardo per loro uso. Tale pistatagione prese incremento nei Comuni di Valstagas, Oliero, Campolongo, Campete o Valrovina, compresi gli attuati circondari dei Comuni amministrativi di Valstagas, Campolongo e Valrovina, perchè il clima e il terreno meglio vi corrispondono. I varj governi, quantonque del tabacco constituissero una privativa, rispettrono tale coltivazione, non tanto per giovare a quelle popolazioni, quanto a proprio profitto, mentre i Veneti mo potendo avere quel tabacco, che ha un guato tutto suo, avrebbero smesso in gran parte le tabacchiere, e perció diministio il reddito dell'estrio. Fino al 1843 tutto il terreno di quei Circondari poterasi met-

tere a tabacco, purchè a determinati prezzi fosse consegnato all'eratio, che l'impiegava nelle proprie fabbriche. Ma per tema che il prodotto superasse i bisogni, i terreni da ciò furono descritti in apposite mappe finanziali, e d'allora la facoltà di coltivare fu ai medesimi circoscritta. I pezzi di terreno privilegiato tracciati in mappe sommano a 5110, della superficie di pertiche censuarie 2210, corrispondenti a campi vicentini 572, appartenenti a 4440 coltivatori. Per divieti governativi non più si vedono quelle opere mirabili, che l'industria umana avea fatto su quei nudi e sterili balzi, conquistando alla produzione terreni che sarebbero altrimenti rimasti senza segno di vegetazione. So quella soperficie privilegiata poteva almeno allora il piantatore esercitare la propria industria, collocandovi quel numero di piante che valesse a riempierla, salva la tegale distanza; ma altro limite fn nel 1853 agginnto, avendo fissato che fosse da coltivarsi quel solo numero di piante, che venisse ogni anno determinato dall'antorità camerale. Così venne peggiorata quella fitta e povera popolazione, il sostentamento facendone dipender dall'altrui volontà; trascurato anche l'inconveniente che l'erario stabilisce ogni anno i prezzi senza pur sentire i produttori, i quali vi si devono rassegnare, perchè è impossibile dedicare quei fondi ad altra coltura. Lo stato di quei paesi mosse il Mocenigo e lo Zigno a parlarne al Consiglio dell'impero, ed invocare un provvedimento del governo, beninteso quando potrà! Restringendosi la coltivazione ai terreni per consuetudine antica posti a tabacco, ma senza l'altro limite posto nel numero delle piante, la produzione sarebbe di chilogrammi 500.000.

| nel | 1858 | \$i | fo | di | chilogrammi | 196,590 | pagati | fiorini | 48,865. | 93 |
|-----|------|-----|----|----|-------------|---------|--------|---------|---------|----|
|     | 1859 |     |    |    | id.         | 174,112 | id.    | •       | 40,807. | 07 |
| ,   | 1860 |     |    |    | id.         | 256,118 | id.    |         | 48,893. | 13 |

I boschi sono divisi in due riparti quanto all'amministrazione governativa,

| Nel 1.º sta l'unico bosco erariale, d'alto fosto | di rovere in Rua, co- |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| mune di Carrè, distretto di Thiene, denominato   | Valdaro e Coa di Ro-  |
| vere ed è di                                     | pert. metr. 276       |
| quella dei Comnni, e pubblici stabilimenti di .  | 204,332               |
| quella dei privati di                            | 124,954               |
|                                                  |                       |

in totale di pertiche metriche 329,562. ---

Hustraz, del L. V. Vol. IV.

La mandantione landa concentia

La maggior parte ne è di boschi cedni, la cui legna somministra nello montagne il carbone, nei colli le fascine, essendo scarsissima quella dei boschi d'alto fusto.

ed in totale di pertiche metriche 358,117. -

Oltre una terza parte della detta anperficie è a boschi d'alto fiasto: il rimanento a legna da carbone e da fascine. Pur in ambedue i riparti la superficie dei boschi privati va annualmente aumentando, per la vendita dei beni incolti compnali.

L'art, 36 del decreto 27 maggio 1814 proibisce l'estirpare e disaodare qualunque bosco aenza permesso dell'Amministrazione « per lo spazio di 25 anni a contare dalla pubblicazione del decreto ».

L'art. 38 ne porta la deppia comminatoria, cioè 1.º di mettere una eguia quantià di terreno a boco, 2.º di una mulla fra il 30.mo ed il 20.mo del valore del bosco estirpato. Quindi colla sovrana risoluzione 36 febbrajo 1839, fu probibto estirpate o dissodare i boschì, a quadi soli però che sono sollo vette e il pendio di monti e lango i fiumi e torrenti. Ora siccome il decreto del 1811 cessava d'aver vigoro nel 60 maggio 1836, o e la sovrana risoluzione veniva qui pubblicata solo il 2 aprile 1839, così scorereo tre anni senza che alcuna i egge contenissame il dissodamento; di che molti proprietari pappositarao per dissodar quanti terreni boschii viollero, asi in piano che in colle. Ciò sai boschi privati; quanto ai pubblici, che per la maggior parte sono dei comuni, l'art. Sel dedereto 27 maggio 1811 probibisce il dissodamento sotto la pena del carcere da 3 mesi a 2 anni, oltre l'obbligo di dover rimettere il terreno a bosco nel più più preve ternigio

Ma tanto per questa, como per tutte le contravvenzioni boschive la pena del carcere riesce nulla, essendo gli abitanti disposti a subirla piuttosto che qualunque piccola multa, giacchè non vedono infamia nell'arresto per contravvenzioni boschive.

Per altro il dissodamento dei boschi (se tolgasi qualche incendio, sempre impunito) non si ta tutt'ad un tratto, ma in più riprese mediante distazzione dei pascoli, tagli troppo estesi, o fuori di stagione. Questi mezzi si impiegano tanto dai particolari quanto dai comanisti; o le suddetto leggi che contemplano il fatto dello resgro, non trorno applicazione alle tatole successivo azioni che gradatamente condecono allo stesso scopo; nè vi sono disposi-zioni a prevenire simili fatti; anti a stesso sanzione del rimbocchimento

non viene eseguita nemmeno nei casi che la aentenza giudiziaria la preacrive, in senso all'art. 39 dell'italica legge predetta; causa la lunga procedura economica adottata dalla regia amministrazione, coll'intentare una lite in via civile ad ogni contravvenzione, e col protrarre così indefinitamente il fine contemplato. Nessun caso si conta che aiasi rimboscato alcano di detti fondi, moltiplicandosi perciò col mal esempio le contravvenzioni e il diboscamento. La aovrana risolnzione 16 aprile 1839, che antorizzò la vendita dei compnali incolti, apportò vantaggi specialmente uei distretti del riparto di Vicenza, che cominciò già da oltre dieci anni a trarre profitto, e si veggono giornalmente migliorare fondi, in addietro in balla dei compnisti. Onelli specialmente soggetti alla forestale amministrazione nelle montagne, offrono gradito spettacolo per le floride polle, sorte da ben coltivate ceppaje. Basti il vedere quelli dei Comnni di Valli, di Forni, di Torrebelvicino, di Cogollo. La metà circa di detti beni fu venduta per enfitensi, ed i patti imposti dall'amminiatrazione ai livellari per quelli da coltivarsi a boaco, consistenti nel aistemare i tagli della legna nella limitazione dei pascolo ed altre servitù a senzo di legge, e nel ripopolare con piante ailvane gli apazi vuoti, maggiori di metri quadrati nove di superficie, renderanno in pechi anni rimboscati immensi spazi, che presentavano un miserando aspetto. Qui scorgeai quanto possa nell'nomo l'amore della proprietà! Quei poveri montanari, che ginnsero ad avere in proprio quattro nude zolle di terreno sa alta montagna, fanno fatiche incredibili a trarne di che vivere. Fa sgomento lo scorgerli quando scendono dopo il travaglio di un giorno, trascinandosi dietro poche fascine, ed abbandonaudosi giù da quelli, ch'essi dicono menaori, e non sono che frane smesse e scoscese impraticabili ai cavalli ed agli asini, e solcate dalle acque. Vi a'avvezzano da bambini, così che noi ne vedemmo salire pronti e aoli là dove appena giungerebbero i camoaci: ma consumano talora la vita nel fiore degli anni.

L'agricoltura fu giorata moltissimo dall'accademia che a'istitha nel secolo XVIII dal governo veneziano, cui avean parte i Pieropani, il Trecco, il Turra, il p. G. B. da San Martino, nomini dottissimi. Si precuro la traduzione di bonoe opere atraniere, ai discusse l'opportantisi de matedi altrove usuli, insegnaroni l'uso del gelos, i osvenci, le rotazioni agrarie e via via; richimaronsi in questi nitimi anni dell'accademia Olimpica gli utili esempi: e nel 4855 fatto acquisto di rarie semnuti all'esposizione naiversale di Parigi, le diffuse in Provincia, procorto gli esperimenti, contribuì ad istituire Il Berico, giornale che per un anno si pubblico Collinate ol giorare i nostra spricoltura e cesso del 1859

allorche i discorai furon tutti di guerra. L'accademia avrebbe pur proveduto alle acuole d'agricoltura, e quest'anno intanto avrebbe parerte le scuole averali d'inverno, come introduttive a quelle ed altre scuole di arti, se uon avesse tardato aino alla primavera il permesso di usare a tal fine un longo chiesto al governo.

Non mancano tra noi agricoltori attivi ed intelligenti, e por cui qualche parta della provincia può servire d'esempio. Alle macchine agrarie como pile pel riso e trebbiatoj a vapore si va ora pensando. Le leggi sulla divisione dell'eredità, accrescendo i possessori, furono anche qui cagione d'operosità; e pur troppo le imposte si aggiunero a torre oqui periodo che nell'abbondanza ci addormentassimo. La coltivazione del riso prevale nel distretto di Vicenza: poi in quelli di Lonigo e di Barbarano; quella dell'olivo nel distretto di Bassano e di Barbarano. La gran coltivazione è a grani; quella dei prati è molto se giunge al quinto dei campi arativi.

Una parte del nostro territorio si stende su monsi, come i Scite Comuni; ma'tar è costituità de ridenti colli, e la maggiore della pianora. L'argilla rosas che predomina ne'terreni all'alto ed al piano ii rende a preferenza d'ogni altro feraci; pura ne'siti pedemontani il raccolto non è a sufficiente a nantenere sei mesi la popolazione, la quale cerca un nuovo prodotto ne'pascoli, nel legname, nel carbone. Nella rotazione agraria della situazioni montane entra il pomo di terra, che riempie un gran vuoto nella domestica economia, del soprapiò si fa commercio collo vicine città, e in grand'onre è il novescio del lupinio i de'pissici.

A migliorar l'agricoltura gioverebbe estendere il prato, applicare opportuni scoil alle campagne; usare ogni cura nella fatura dei coacimi o nel supplire alla loro scaraezza con autunnsii soresci, migliorare le razzo bovine ed il governo delle pecoro, e più che tutto procaciare al colono comodici di abitazioni e una vita meno dura e stentata <sup>2</sup>.

Industria e commercio. La Camera di Commercio registra 6978 padroni nell'escrizio d'un orito e o d'un mestiere. Oltro la metà sono ue capi de' distretti: gli altri sparsi nella provincia: Viceoza sola ne ha 1864 e Bassano 824. Non abbiamo meno di 182 diverse fabbriche e bottephe: onde il lavoro è molto divino, come nataralmente in terra molto popolate o rac-

<sup>2</sup> Una bella occasione di porre in vista le produzioni del Vicentino în la mostra, che per la prima volta si fece, ael 1855, de producti prainti del asole ce dila industria e belle arti del Vicentino. Tutto ci parve così ben disposto da servir di modello. Ne fa siampata una bella descrizione che coi rapporto pubblicato poi della Camera di Commercio autio tatio delle nui sel Vicentino i agentali di molto pento lavreo statistico.

colta in tante borgate. Siamo ben lungi tuttavia da quella suddivisione de' lavori in nna stessa arte, che da eccellenza e speditezza nelle grandi manifatture, le quali nou possiamo vantare. Opportunità d'acque e strade non mancano; benal capitali in quest'estremo delle gravezze cui aiam giunti; difficoltà d'associarsi per le diffidenze, le lungaggini, e, diciam pure, le miserie dell'amministrazione pubblica, la avogliatezza e lo scoraggiamento de' tempi, le dogane vicine ad impedirci la vendita de lavori, ove ne sarebbe unturale il mercato, son tutte cagioni della povertà nostra nelle fabbriche e nelle magifatture. Gli artigiani, specialmente quelli di Vicenza, sono svegliatissimi ; e fango miraceli dove non vuolsi tanto il lavoro mannale quanto il bnon guato, dove il mestiere tiene dell'arte bella. Perciò valentissimi indoratori, intagliatori, orefici : e pell'eleganza delle mobiglie e de'cocchi possiam atare al paro di beu più ricche città. Rinomanza e commissioni continue s'acquistò quell'aperto ed operoso De Lorenzi ne'auoi organi, de' quali si pno dire abbia indovinato l'arte più che appresa, ed ogni giorno gli arricchiace di nuovi trovati: valente e instancabile è pure il Mattarello di Rovigo, che qui da un auno ha fabbrica di pianoforti da emulare i migliori di Francia. Se nn giorno volgeranno prospere sorti a Vicenza, crediamo che nelle arti ove richiedesi finezza e bnon disegno poche altre la vinceranno, e chi vede il bigliardo lavorato non ha molto dal Boro, e l'armadio fatto dalla aignora Gibele per l'esposizione dell'industria uel uostro museo il 1855, non ci giudicherà Insinghieri di troppo a' nostri. Le memorie della passata rinomanza, e quel tanto che pur ne rimane ci mostrano quanto nell' arte della lana e della seta, uelle stoviglie, uei cappelli di paglia potremmo riprometterci con un poco d'operosità e con minori impedimenti: purché uon ci lasciamo togliere di mano dagli stranieri quelle arti che possono darci tuttora larghi profitti: come ci avvenne in quelle de'cappelli di paglia a Maroatica. Secondo Agostino Dal Pozzo e la tradizione popolare, vi fu portata da Nicolò dal Sesso, che doveva averla appresa in Dalmazia od in Levante, dove era stato vari anni condannato sopra una galea. Tornato a Venezia vi prese moglie e con lei si restituì alla patria (San Giacomo di Lusiana) nel 1640 e ai mise a lavorare la paglia, ed insegnò l'arte ad altri compatrioti. Ben presto il lavoro ai dilatò, offrendo i nostri monti paglia adatta e bella. Nel 4667 Lusiana unita a Conco, San Luca e Crosara ottennero decreto del principe, che tale manifattura fosse eseute in tutto dal dazio, come gli altri prodotti dei Sette Comuni. Per queate facilitazioni i nostri cappelli cominciarono a girare non solo l'Europa, ma l' Aaia e l' Africa e persino l'America, e ne poterouo approfittare alcune famiglie nostrali, come Cantele e Menegbini che trovò l'arte di coloririi. Da na cinquanta anni vennero a Marostica atomi Todeschi con qualche ombrello e qualche orinolo: e pressi stanas, trassero tutto a se il lavoro. Onore alla loro indistria: ma perche non potemmo noi altrettanto? Ed ora quei Tedeschi avendo avviato il loro negosio, possono vincere il grave ostacolo del dazio: noi non potemmo motterci di nuoro aquell'are sinche, alla linea daziaria del Mincio ogni cappello, che non monti at valore di à franchi debba pagare centatimi 30 italiani e nelle circostanze attuali un soprappiù del 10 per 100 per cassa di guerra; siccome presso di noi non si l'avorano cappelli che ascendono à franchi, questi papherebbero indistituamente un franco) anni la massima parte di essi bu un valoro reale molto inferiore alla tassa daziaria presertita, con arrivat alla destinazione no è possibile susciciali.

L'arte della lana diceasi nel 1401 la vita di Vicenza (optimum membrum civitatis Vicentia) onde ogni opera a promoverla, sia col vietar i panni non vicentini, sia col riservare alle fabbriche vicentine le lane dei Sette Compni, sia col fare accoglienza ai lanajnoli che venissero a Vicenza. Un bellissimo statuto di quest'arte ci rimane del aecolo XV: e ne' patti della dedizione alla Repubblica, Vicenza erasi mantennto il privilegio di fabbricar panni alti essa sola nella provincia, eccetto i lnogbi ove la serenissima mandasse un podestà : cosicchè non si potesse altrove lavorare che panni bassi. Sembra che l'arte fosse esercitata anche da frati: e l'ottantesimo capo dello statuto pensiamo non inntile recare come sta scritto: • che nessna monastero de frati nè de monege de la cità de Vicenza e destretto possa ne debia lavorare ne far lavorare arte da lana, i nomi de quelli o quelle e de quel monastero o ordine chi sieno e prestare e dar e far bona segurtà de persone mundane de observare e far observare li statuti e ordeni e reformation de l'arte della lana in pena e bando di perdere li drapi chi fesse o fesse fare, E che li diti frati e monige debian observare tutti li statuti de l'arte sotto pena che se contien in li diti statuti e le sne segnetà siano obligade a diti bandi e pene e se quelli non volessero farse scrivere in la matricola de l'arte che nessun no ge deba dare alturio nè favore a fare la dita arte in pena de lib. X, un terzo al Comun, un terzo all'arte, un terzo all'acnxador ». Bellissimo statuto che a' frati e alle monache toglie i privilegi, ma lascia la libertà: non vnole che con ispeciali favori rnbino il pane agli altri, ma lascia che colle stesse leggi degli altri lo guadagnino per sè. Statuti simili a quelli già ricordati de'mercatanti dranpieri si hanno sulla mntna carità de' lanajuoli: i quali andando come quelli alla sepoltura de' fratelli, aveano anche l'obbligo d' una limosina per l'anima del morto. Nel rimanente lo statuto dell'arte della lana è

tutto aul modo di condur i lavori; con minutissimi provvedimenti da stare al paro de' capitoli dell' arte di Calimala. Por andò declinando quest' arte, a cagione che le lane veniano meno col diminuire de paacoli dopochè s'andò coltivando i monti e vendendo i beni comunali. Sul finir del aecolo XVII la fabbrica de panni era estennata, e quasi estinta totalmente, come disse il Consiglio di Schio chiedendo che Vicenza cedesse a quella comunità il privilegio de' panni alti a sollievo comune nelle penurie correnti e colla speranza di ravvivare la memoria di quella fabbrica, che ne'secoli trascorsi con tunto utile e decoro in faccia di tutto il mondo fioriva a Vicenza. Concesso il privilegio, ne venne tosto in gran fiore il lavoro de'pauni di secondo scacco, pe'quali era più opportuna la lana de'nostri monti. È una pietà lo scorgere come quella brava gente vivesse incerta della aua sorte d'auno in anno: ottenendo a stento il trarre le lane del Padovano e rinnovando di continuo le istanze pei premi che davansi ogni pezza che si esportasse o per le esenzioni dai dazi. Così a quel tempo ogni cosa era privilegio, e co' privilegi l'uno cercava prendere il sopravvento sugli altri: ed aveva un bel dire Vicenza quasi da moderatrice della concessione, ch'essa avea fatto a Schio, che vuolsi la libertà universale, la moltiplicità delle opere, l'impiego di più persone, la gara tra lavoranti per la migliore perfezione dei lavori. A queste magnifiche dottrine non badava Nicolo Tron, patrizio veneto, che, venuto di Londra, si mise a introdurre a Schio le pratiche ch'egli aveva imparate in Inghilterra; e non curandosi delle accuse che tutto traesse a sè, fece la fortuna dell'arte della lana in quella terra. Gl' inquisitori delle arti spediti dalla repubblica meravigliarono trovandovi mercanti di paesi lontani, e non bastante il lavoro all'inchiesta.

Quest'arte si pratica in gran parte da grandi optici, in parte accora da piccoli fabbricanti, che non radonano i tessitori, ma li fanno lavorare nelle lor case. Si valgono delle lane del Veneto per panni ordinari n specialmente delle artificiali, cioè delle già usato, delle quali si fa il panno più economico che si cososca. Poò dirisi che a Schio so ne lavorino ogni anno 2500 pezze di circa 20 metri, pel prezzo di italiano lire 125,000; a Thiese 1500 di circa metri 18 del prezzo di 100,000 lire italiano.

Iu passato se ne fabbricava quasi il doppio, e ae in parte la diminuzione deriva dalle stoffe di cotone, pure devesi anche apporre alle doragene del Misco e del Po, perchi i dazi del 30 per 100 costripgono a lavorare rol quanto è l'inchiesta del Veneto. Quando aaranon totte queste linee doganali, l'industria delle lane avrà anova vita no distretti di Thieso e di Schio, procochè mon i masocino coraggio e pazienza, svegiialezza ed operosid. Una buona fabbrica evi anche a Valdagno; a Thione, occuto una fabbrica com macchina a sparce procurate nel Belgio, gi altri fabbricatori seguono i vecchi menddi: a Schio in tre fabbriche lavoranos nel 1819 le prime macchine da filare e fino al 1882 fa lodata per la durata de' panni: ma poi al diede anche a seguir il progresso dell'industria sraniera e specialimente belgio pei tessati di lana. Non concorno di soci, non avito patrimonio, ma grande operosità, grando indelliganza, incomia passione animarono questa manifattura, chiè la vita di Schio. Le macchine sono 327, multo del Belgio, altre francasi ed inglesi, ed hanno movimento da un molino idranicio della forza di 32, e da una macchina a vapore d'alta e bassa oressione della forza di 32, e da una macchina a vapore d'alta e bassa soresione della forza di 32, e da una macchina a vapore d'alta e bassa soresione della forza di 46. Lavorano orr

500 uomini col medio salario di ital. lire 4. 50/75
130 donne 50/75

70 ragazzi 40/60 Vi si adoperano lane di tutti i mercati europei, colle più fine di Prussia e Sassonia le aride d'Algeri e Marocco, colle spervate merinos di Russia le robuste di Spagna; le pagliose ed inlappolate di Buenos Avres colle dolci e setose d'Ungheria, e le lane del Capo rosse della sabbia affricana e senza nervo colle candide e lunghissime Sydney e Port Philipp di mitissimo clima; le padovane ed in generale le venete servono alle mode d'inverno. Si valuta la lana posta in opera 250,000 chil. netti, del valore approssimativo di it. lire 4,500,000; le mercedi 750,000 lire it. Fabbricasi un 10,000 pezze da 20/27 metri, specialmente per vestiti d'uomo alla moda, ne'quali il Rossi ha mirabile ingegno per indovinare il mutabile gusto; ma pure si fanno panni d'ogni scacco dal più elegante a quello soldatesco. Ai lavori del Rossi l'istituto di Venezia diede nel 1819 la medaglia d'argento, d'oro nel 1846 e nel 1854, quello di Milano la medaglia d'oro nel 1851, e nell'esposizione di Parigi nel 1855 il giuri gli accordo la medaglia di prima classe. Nella fabbrica si lavora da 12 a 14 ore e nelle notti dai folli e follatura illuminato l'opificio da proprio gazometro che può dare per 24 ore 300 metri cubi di gas, ed ora alimenta 480 becchi che consumano nelle sere d'inverno 125 metri cubi; nè bastando al Rossi i suoi filati, se ne lavorano altri, da lui commessi quà e là nella provincia. Un deposito de'suoi panui ha egli a Milano, l'altro a Verona: lo spaccio in tutta l'Italia. Quanto s'accrebbe dapprima per la lega doganale con Parma e Modena, tanto più ebbe di danno per la dogana frapposta al Mincio. Aggiungasi, che i traffici languidissimi non permettono a Venezia depositi di lane, e quindi è duopo comprarle aul mercato di

Londra, e tenerne molte nel magazino, invece di faren scelle opportuna di mano in malo: le macchine devonsi tatte precurere da altri paesi, con brighe e spese e langaggiri della dopana, la quale tatvolta fece pagarcome minuterie da lause i congegni d'una macchina. Tante difficultà mi il Rossi, e di più deve egli da sè zolo istraire gli opersi, che s'affesiona moltissimo, e con presi jiacoraggiri.

Così fosse fiorente come era un tempo l'arte della seta! Ma è inntile neppare sperarlo sinchè al Mincio la dogana ci fa pagare 25 franchi per 50 chilogrammi di seta filata che si asporta, cosicchè cessano le domande dei lavori oggi tanto incariti, e che senza tali ostacoli forniremmo a bnon prezzo. Le filande, che nel 1857 erano 233, nel 1859 scesero a 84. S'accrebbero nel 1860 a 149 con fornelli 768: 279 fornelli più che l'anno innanzi. Telsi sono appena 30, di cni 8 lavorano stoffe operate, il rimanente drappi lisci. Eppnre quanto era quest'industria tra noi, quanto spaccio i tessnti vicentini avezno in Germania I con che gelogia ci guardava Venezia, dicendo che Vicenza sa ben cogliere i tempi e rnbandole i lavori studia d'arricchire colla povertà ana. Nel 1713 eranvi 400 telai, che si diminuirono nel 1722 in cansa di divieti a soli 132 con lavori meschini, onde gli operaj si rifuggirono nel Tirolo, ma tolti i divieti nel 4760, si ebbe nel Vicentino 860 telai che poi a'accrebbero ancora ed ai nomi Franceschini, Savi, Marasca, Levis, Milano vanno congiunte nel popolo le memorie delle ricchezze di quell'arte. Certo non possiamo oggi andar lieti dell'elogio che nel 4527 Benedetto Lampridio fece a Vicenza: Urbi studium tribuit bombycinum Diva tuer, neque Coi fercet honore magis ulla operis pretioque serico gens habet unde beata nomen opum speciemque:

> Pallade dea la tua cittade ha istrutta Ne'be' lavor di lana, e tal che nulla Altra di Goo nell'opere l'aggnaglia O nell'intesser drappi, onde beata La sna gente in onor sale e in ricchezza.

Invece abbiamo aottocchio la miserabile poveraglia de' figlinoli dei vecchi smitari (lavoratori di aciamito), che cessando ogni lavoro chiesero un tetto per la loro vecchiezza alla Cass di Ricovero, e lasciarono alla lor prole l'accattare il pane sulle vie.

Altri lamenti dobbiam fare pella fabbrica delle atoviglie. Per gosto di forme e bellezze di smalto erano rinomate nel aecolo scorso quelle del villaggio Le Nove presso Bassano: vi s'era introdotta la porcellana di Sassonia, ed i lavori erano condotti da artisti ed artieri lodatissimi, venuti eziandio da altri paesi ove l'arte era in fiore. Sebbene Bernardo Marcello, nel 1583 podestà di Bassano, lagnandosi che i reggimenti di terraferma fossero la galea dei nobili, dicesse superbamente dovervisi bere in tazze plebee, altri magistrati veneziani alla fabbrica di Nove eran soliti comandare i più belli ornamenti delle lor mense. Ora le cinque fabbriche lavorano solo oggetti comuni, e così le altre a Vicenza e altrove. Pure l'argilla del Tretto, la sabbia calcare di Monte Summano, i sassi calcari e silicei ed il quarzo del Brenta e delle Torri presso Schio fanno per così dire tutta nostra quest'arte, e specialmente il quarzo dà una vernice che è una bellezza. Le acque del Bacchiglione, del Brenta, dell'Astico movon le macchine per franger e macinare quelle materie calcaree e silicee, le vernici ed i sassi refrattarj del Lavarda si utili per le scatole. Bravissimi operaj, molte volte senza stampo ti pongono innanzi qualsiasi forma a lor chiedi. Il fiume condurrebbe a Venezia que' lavori senza le rotture inevitabili sulle ferrovie; se non che l'asportazione pur troppo diminul dalla via del mare, intanto che la dogana al Mincio la rese impossibile per la Lombardia, giacchè le nostre stoviglie vi pagano dal 16 al 24 per 100 del valore.

Molto ci rimane perche l'industria della carta torni in prègio come quella de l'Ranodini di Bassano nel secolo scorso: tuttaria le 12 fabbriche con 24 tini banno lavoro continuo. Ha spaccio grandissimo la carta da invogli, molto richiesta in Levanete: l'aori delle fabbriche el la vecashri della campgana sen el fa molto stracia, d'am perzon misero qual può aversi solo da quel lavoro cassiingo di donne e fancitili, al quale inhibricanti socorrono col fornire gli stracci e incaricari d'estaria. Tale industria è pressochè tutta ne' distretti di Thiene, Schio e Bassano. In quello di Bassano si concia ogni anno un due terzi delle 400,000 pelli che lavora la provincia, d'un valore di 300,000 fiorini. È a Vicenza una buona fabbrica di apiriti che vendonsi nel Piemonte e nella Romagna.

Le strade sono migliori che nel secolo acorso, quando quelle tra Vicezza e Venezia era detta intransibila affatte con periode; cesareno i molti impedimenti al traffaco tra città e città quando, per dir tra tanti un esempio, i Vicentini concederano solo per pietà ai Padorani gli albastri di Valstagna. Ma non vi'de impulso di vita operativa, anci ogni guias di scoraggiamento: non facoltà di rivolgere all'imprese i capital attenuti dalle impoete: non facoltà di vivolgere all'imprese i capitali attenuti dalle impoete: non facoltà di rivolgere all'imprese i capitali con ombrosa diffidenza. Quindi siamo lungi da que'tempi in cui ai Venezizini che s'insopettivano fir noi us commercio di contrabbando, rispoudevamo cou gran baldezza che noi non facciamo il commercio di sottomano e per magri guadagni, ma a casse aggiustate che vauno sopra le fiere.

Il nottro commercio, che da molti anni era un nulla, ora è meno che unulla, schibene Vicenza sia parificata, da un decreto della Prefettura, a Padova ed a Verona, quanto alla ragione del contributo d'arti e commercio, e quanto all'imposta sulle randice. Lo stesso commercio dei grani è molestato dalla septraveglianza della dogana, e non parliamo dei hozzoli che per essere asportati paguso 13 fioriai e 12 carantant ogni 50 chilogrammi e delle sueta greggia che paga fioriai 31.50. Così del prodotti chimici e delle mode che venendo dalla Lombardia pagano un terro all'entrata. E qui non tocchima che dell'essere i ristretto per la dogana del Mincio il campo de'nostri traffici; ma ricordiamo che anche prima l'industria nostra era contrastata da una legge dopanale, fatta a Vicena per proteggere macchine, ferriere, panni, carte dell'Austai piena di privilegi e larghezze per lo Zoliverein, timida e chinsa per i pessi d'Italia. Questi malansi continuarono: e di nonzi son sorpragginati,

Popolazione. Dalle statistiche del secolo XVII e del XVIII vediamo che la popolazione s'accrebbe moltissimo. Il confronte spicca maggiormente tra villa e villa: chè a farlo giusto per tutta la provincia avrebhesi grande difficoltà pei mutamenti del territorio, e pel diverso modo con cui annoveravasi in passato la popolazione, or comprendendo tutta quella del territorio, or lasciandone parte. L'accrescimento intlavia si ha sott'occhio, vedendosi le chiese molto allargate, molte rifatte più grandi. Per questi ultimi anni mancano statistiche da togliere i duhhi pei numeri che talvolta appariscono fuor d'ogni legge, e per la contraddizione tra l'nna e l'altra. Così la statistica dell'Istituto Veneto, e quella del Compartimento territoriale non si accordano con altra statistica ufficiale, nè tra loro, Tenendo fermo per il 1848 il numero di 342,599 abitanti, e fatto ragione dell'essersi diminuito il territorio di Vicenza d'un 23,000 ahitanti pel nuovo compartimento, la popolazione dal 1848 al 4853 sarehhesi accrescinta di 4450 ahitanti: dal 1853 al 1855, di cni abbiamo la cifra dell'Istituto Veneto l'anmento sarebbe di 4867, dal 1855 al 1837, di cui abbiamo la cifra da una inedita statistica officiale, sarebbevi diminuzione di 1009: quindi aumento annuo nei primi 6 di 676 abitanti, ue' due segueuti di 923, negli ultimi diminuzione. Secondo un'altra statistica ufficiale, sarehhevi diminuzione tra il 1853 e il 1857, uou tra il 55 e il 57. Partendo da quel numero del 1848, e venendo al 1857 in cui le due statistiche ufficiali inedite per poco concordano, sarehhevi un aumento anano di 478 abitanti, dacchè la popolazione si

valota nel 4857 a 323,765 abitanti. Da questa statistica del 1857 sono desnuti tutti i calcoli segnenti: e degli anni che segnirono possiam dire che la popolazione era in via di accrescersi allorche moltissimi corsero nelle fila delle militie italiane o migrarono, ne lo statistico può chiamarili a rassenza <sup>3</sup>.

Circa 300 sono ogni anno i morti fra gli ottanta e i cento anni, nè infrequenti le vite secolari, come tre nel 1859, quattro nel 1838. La maggiore mortalità si ha nel primo anno di vita, compresi i nati morti; noi dai fili soli 80 anni.

Le condizioni fisiche della provincia la fanno accessibile ad ogni sorta di malattie, sia per la differenza tra i climi della lontana pianura e quello delle sommità alpine, sia per le svariate opere agricole, sia pel vario grado di agiatezza. Per non parlare qui delle affezioni epidemiche od epidemico-contagiose, compni ad ogni paese del Lombardo-Veneto, pon trovansi legate a condizioni endemiche che le affezioni periodiche, e queste pure in pochi luoghi della provincia. Così si banno non meno in Cogollo paese ai piedi delle Alpi, per acque stagnanti, che nel distretto di Lonigo e nei paesi orientali della piannra, per la coltivazione del riso. Le altre malattie appartengono schiettamente alle flogistiche d'ogni forma, sia dell'albero circolatorio che delle cavità del petto e dell'addome. La cavità cranio-vertebrale sarebbe più immnne se non valesse ad ammorbarla la sempre crescente pellagra. La migliare ba preso ppa diffusione che forse prevale ad ogni altra malattia, e veste ogni forma, e spesso diventa sterminatrice. La forma tifoidea regna più frequente e più mortale lungo le regioni montane, che nel piano e nella parte meridionale. La pellagra, che fino al 1848 contava mediocre numero di vittime, prese rapido incremento dopoche lo sfruttare delle viti e l'ammorbare dei bachi da seta ed ogni pubblica calamità gettarono l'inopia e la tristezza. Più ne sono bistrattati i paesi dei monti, dove le uve erano l'unico prodotto proficuo. È impossibile averne nna esatta statistica : ba-

<sup>2</sup> Lo finsiglia è più nunerosa nel distretto di Asiago, cor la tii nunero medio sepri i 8. reageno i distretti di Veneza, Vidagno Artigano, ne tocca i 15, retto più proprio proprio proprio proprio distretti di Veneza, sotto dei 5. Nentre nel distretto di Asiago sel 3 Jalianti re pratrico prima proprio propr

ata dire, che cresce in proporzioni sparentose. Abbiamo accegionato la pollegra in ispecialità delle mateltic dell'asse crebro-spinule; nullumeno è a notare che risulta dai registri dell'Ospizio di San Servilio, che la provincia di Vicenza è asperata da altre quattro venete nel doloroso tributo di demoni pollagrani. Che nulla di speciale e endemico si abbia soli totalo di questo territorio si fa manifesto da ciò, che lo svolgerii delle Co. muni malattie segno regolarmente l'influsso dell'avvicendarsi delle stagioni.

Nell'anno 1847 andaron soldati dell'Austria N.º 455

| 1851 | , | ▶ 898 |
|------|---|-------|
| 1853 |   | • 933 |
| 1854 | , | · 859 |
| 1855 |   | 916   |
| 1856 |   | > 819 |
| 1857 | , | » 969 |
| 1859 |   | • 779 |
| 1861 | , | > 854 |
|      |   |       |

Totale N.º 7484

#### Popolazione assoluta dei Distretti e proporzione colle famiglie.

| Distretti     | Popolazione | Famiglie | Iodividui<br>per<br>famiglia |
|---------------|-------------|----------|------------------------------|
| Vicenza città | 33,805      | 7562     | 4.50 circa                   |
| id. distretto | 47,366      | 9289     | 3.00                         |
| Bassano città | 11,990      | 2522     | 4.75                         |
| id. distretto | 29,630      | 6027     | 4.50 circa                   |
| Arzignano     | 21,853      | 4390     | 5. scarso                    |
| Asiago        | 22,943      | 4148     | 5.50 circa                   |
| Barbarano     | 14,238      | 3557     | 4                            |
| Lonigo        | 28,417      | 7087     | 4                            |
| Marostica     | 28,439      | 6139     | 4.60                         |
| Schio         | 39,430      | 9045     | 4.33                         |
| Thiene        | 22,056      | 4805     | 4.60                         |
| Valdagno      | 93 798      | A788     | 8                            |

## Proporzione delle case cogli abitanti.

| Distretti     | Case | Individui<br>per casa |
|---------------|------|-----------------------|
|               |      |                       |
| Vicenza città | 4329 | 7.80 circ             |
| id. distretto | 9759 | 4.83                  |
| Bassano città | 2003 | 6.                    |
| id. distretto | 6289 | 4.72                  |
| Arzignano     | 4744 | 4.64 circ             |
| Asiago        | 5942 | 3.64                  |
| Barbarano     | 3010 | 4.75                  |
| Lonigó        | 6103 | 4.64                  |
| Marostica     | 6013 | 4.75                  |
| Schio         | 9167 | 4.33                  |
| Thiene        | 4829 | 4.50                  |
| Valdagno      | 4855 | 4.88                  |
|               |      |                       |

#### Proporzione dei conjugati colla popolazione.

| Distretti     | Conjugati | Conjugati<br>per<br>ogni 100 |
|---------------|-----------|------------------------------|
| Vicenza città | 6015      | 48. circa                    |
| id, distretto | 8529      | 48.                          |
| Bassano città | 2013      | 47.                          |
| id. distretto | 5392      | 18.                          |
| Arzignano     | 3699      | 47.                          |
| Asiago        | 3884      | 17.50 →                      |
| Barbarano     | 2600      | 18.25                        |
| Lonigo        | 5141      | 18. circa                    |
| Marostica     | 5029      | 17.75 •                      |
| Schio         | 6814      | 17.25                        |
| Thiene        | 4014      | 48. •                        |
| Valdagno      | 3943      | 47.                          |

## Popolazione relativa.

| Distretti | Superficie in<br>pertiche censuarie | Pertiche<br>per abitaule |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|
| Vicenza   | 564,196,99                          | 6.90 circa               |
| Bassano   | 242,623.29                          | 5.80                     |
| Marostica | 176,048.14                          | 6.48                     |
| Asiago    | 442,920.64                          | 19 •                     |
| Thiene    | 182.379.11                          | 8.50 →                   |
| Schio     | 372,385.15                          | 9.33                     |
| Valdagno  | 176,341.22                          | 7.42                     |
| Arzignano | 144,191.76                          | 6.50                     |
| Lonigo ·  | 196,627.31                          | 6.90                     |
| Barbarano | 154,892,78                          | 6.75                     |
|           |                                     |                          |

### Proporzione della rendita censuaria cogli abitanti.

| Distretti | Rendita censuaria<br>in lire austriache | Lire per abitante |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|
| Vicenza   | 2,932,219.79                            | 36.30 circa       |
| Bassano   | 834,180.40                              | 19.88             |
| Marostica | 827,358.01                              | 29.03             |
| Asiago    | 273,450.78                              | 11.95             |
| Thiene    | 594,504.67                              | 27.54 .           |
| Schio     | 655,008.72                              | 16.40             |
| Valdagno  | 506,033.57                              | 21.41 .           |
| Arzignano | 466,373.29                              | 20.97             |
| Lonigo    | 1,216,409.59                            | 42.84             |
| Barbarano | 528,292.09                              | 36.33             |

| Popolazione indigena<br>secondo la professione, il mestiere<br>ed i mezzi di sussistenza | Vicenza<br>città | Vicenza<br>distretto | Bassano | Bassano<br>distretto | Arzi-<br>gnano | Asiago |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------|--------|
| Sacerdoti                                                                                | 285              | 147                  | 118     | 61                   | 58             | 49     |
| Impiegati                                                                                | 618              | 121                  | 142     | 140                  | 103            | 100    |
| Militari                                                                                 | 310              | 25                   | 2       |                      | -              | _      |
| Letterati, artisti 4                                                                     | 303              | 49                   | 66      | 183                  | 94             | 90     |
| Procuratori, legali, notaj                                                               | 319              |                      | 16      | . 1                  | 4              | 4      |
| Persone sanitarie                                                                        | 104              | 53                   | 48      | 35                   | 45             | 25     |
| Possesseri di fondi                                                                      | 1155             | 4488                 | 186     | 564                  | 4271           | 544    |
| Possessori di case o rendite .                                                           | 411              | 325                  | 191     | 1067                 | 500            | 24     |
| Fabbricatori, esercenti industria                                                        | 638              | 447                  | 509     | 327                  | 602            | 1776   |
| Commercianti                                                                             | 1370             | 119                  | 60      | 136                  | 101            | 24     |
| Naviganti e pescatori                                                                    | 17               | 17                   | 14      | 34                   | 3              | 1      |
| Lavoratori sussidiari all'agricoltura                                                    | 3258             | 5804                 | 1940    | 5546                 | 3182           | 209    |
| id. dei mestieri                                                                         | 2750             | 1201                 | 1473    | 1270                 | 1607           | 171    |
| id. del commercio                                                                        | 1105             | 258                  | 180     | 284                  | 151            | 1525   |
| Inservienti d'altra specie                                                               | 1999             | 556                  | 596     | 319                  | 338            | 136    |
| Giornalieri                                                                              | 1431             | 8009                 | 871     | 1883                 | 790            | 2771   |

<sup>4</sup> La statistica è ufficialissima; ma quanto siasi fatta nd occhi chiuni, à facile accorpreti. Basil asservare da invirare uou ecionia la qual parte del mondo sia pila setraggia; mon cerità e funeste Van qual patre del mondo sia pila setraggia; mon cerità e funeste Van qual patre stretti forso como fatte la principa per porcuratte vitore ggi manistratteri privati, dai deve devono essere in maggiare; losomma questa statistica reammo odo promonizare come in si faccia romo essere static impersta duche i actrazioni, clienta paratetalo, ellare la prota belevaci dar von dire persone da chiesa.

le professioni (1857).

| Barba-<br>rano | Lonigo | Marostica | Schio | Thirne | Valdegno | Totale in tutta la provincia                           |                                                        | Quadi a tutto<br>dicembre 1857 |         |
|----------------|--------|-----------|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
|                |        |           |       |        |          | secondo la<br>statistica<br>a intio di-<br>cembre 1857 | secondo la<br>statistica<br>a tulto di-<br>cembre 1854 | in più                         | In meno |
| 68             | 65     | 80        | 128   | 91     | 63       | 1216                                                   | 1038                                                   | 178                            | -       |
| 47             | 98     | 111       | 113   | 97     | 51       | 1741                                                   | 1615                                                   | 126                            | -       |
| 2              | 3      | 40        | _     | 1      | - 1      | 383                                                    | 55                                                     | 348                            | -       |
| 8              | 69     | 26        | 48    | 9      | 37       | 982                                                    | 2624                                                   | _                              | 1612    |
| 6              | 10     | 9         | 15    | 5      | 8        | 398                                                    | 887                                                    | _                              | 489     |
| 20             | 70     | 52        | 32    | 41     | 22       | 520                                                    | 511                                                    | 11                             | -       |
| 1015           | 2251   | 2721      | 4359  | 1117   | 2866     | 25540                                                  | 26260                                                  | _                              | 720     |
| 125            | 155    | 170       | 380   | 53     | 262      | 3669                                                   | 4540                                                   | _                              | 871     |
| 137            | 456    | 2858      | 553   | 285    | 2112     | 10700                                                  | 8188                                                   | 2512                           | -       |
| 46             | 121    | 121       | 134   | 110    | 41       | 2383                                                   | 1786                                                   | 597                            | _       |
| 14             | 10     | 1         | 5     | 21     | _        | 137                                                    | 101                                                    | 36                             | -       |
| 1759           | 1190   | 3050      | 4468  | 3288   | 2457     | 36451                                                  | 40267                                                  | -                              | 3816    |
| 286            | 856    | 375       | 518   | 1098   | 448      | 12073                                                  | 11291                                                  | 782                            | -       |
| 25             | 298    | 174       | 340   | 144    | 31       | 4515                                                   | 4543                                                   | -                              | 28      |
| 104            | 358    | 528       | 272   | 195    | 161      | 5292                                                   | 6365                                                   | -                              | 1073    |
| 1551           | 4409   | 1856      | 2969  | 1904   | 2480     | 30921                                                  | 42103                                                  | _                              | 11179   |

quei lettrali el artisti, cel diminuiti al on tratte: mon poeti, pittori, centiori? Va allara ne avernmo tensoli il luor orgo gioduniale / Per militari s'attorie in qualche distretto quetili ni congelo che in altri d'attori ai esatabi, che quondi hanno il grado de'legali; i lavoratori agricoli appariscono in minor muarro, na travie vennete da Vienna, collo rubriche in telerce, e secondo te idea autriache Col tra i secretoli de-

Mustraz, del L. V. Vol. IV.

# Statistica ecclesiastica.

|           |                    | Parrocchie | Sacerdoli | Anime |
|-----------|--------------------|------------|-----------|-------|
|           | Città e sobborghi  | 10         | 154       | 32099 |
|           | Decanato suburbano | 13         | 23        | 6719  |
| Vicariate | 1. Arsiero         | 6          | 19        | 10448 |
|           | II. Barbarano      | 40         | 26        | 10020 |
|           | 111. Bassano       | 8          | 74        | 23728 |
|           | IV. Breganze       | 4          | 21        | 7197  |
| •         | V. Camisano        | 9          | 21        | 7578  |
|           | VI. Castelnuovo    | 7          | 15        | 4868  |
|           | VII. Chiampo       | 6          | 48        | 9431  |
|           | VIII. Cologna      | 9          | 40        | 13316 |
|           | IX. Costozza       | 7          | 43        | 4604  |
| ,         | X. Fontaniva       | 6          | 49        | 7799  |
| ,         | XI. Lonigo         | 9          | 33        | 15597 |
|           | XII. Malo          | 8          | 34        | 11091 |
| ,         | XIII. Marostica    | 7          | 24        | 8713  |
|           | XIV. Montebello    | 9          | 36        | 13682 |
|           | XV. Montecchio     | 7          | 28        | 11381 |
|           | XVI. Mont'Orso     | 3          | 24        | 9413  |
|           | XVII. Noventa      | 7          | 21        | 11861 |
| ,         | XVIII. Piazzola    | 6          | 17        | 5960  |
|           | XIX. Quinto        | 8          | 20        | 7493  |
|           | XX. San Bonifacio  | 6          | 25        | 8425  |
|           | XXI. Sandrigo      | 7          | 17        | 6072  |
|           | XXII. Schio        | 7          | 39        | 4405  |
|           | XXIII. Sant'Orso   | 4          | 11        | 16010 |
| ,         | XXIV. Sovizzo      | 8          | 18        | 6253  |
|           | XXV. Trissino      | 7          | 23        | 11111 |
| •         | XXVI. Valdagno     | 9          | 28        | 13705 |
|           | XXVII. Villaverla  | 5          | 15        | 7361  |
|           |                    |            |           |       |

CLERO S83

D'ordin regolari e quasi regolari esistono Cappuccini e Somaschi a Bessano; Misori Gasernati a Sar Pacartaio di Barbarano; Agostiniane a Schio; le Saore a Schio; Bastano, Longio; Francesconi Riformati, Serviti e figli di Maria a Vicenza; Saore di santa Dorotca, Dame inglesi, Preti dell'oratorio a Vicenza. Agli ordini matenuti dal Cappellari nel Seminario, alla sua prodezza, alla sua altissima considerazione dobiamo a eli clero fu sinore i stratto più che in altre diocesi, lontano da umori di parte e da raggiri. Ci preme l'avvertire un tal fatto con aniom bierissimo: perche chi verza poi, abbia una goida a gindiera dell'accrescersi, o, Dio non voglia, del venir meno la stima or si meritata dal clero vicentino.

Se minario. Reduce nel 1506 dal concilio di Trento il vescoro Matteo Prinli istitti il seminario pe'chiercie e ne fisso le discipline nel sinedo allora tenuto, unendovi le rendite di alenne probende e henelizi semplici. Gli alunni da ascriversi al nuovo seminario erano cinquanta; la chiera di San Francesco Vecchio loggo di scuoda, e la casa anasa abitazione del'maestri e di un rettore; un maestro insegnava la grammatica, l'altro il canto fermo e figurato. I chierci a norma dell'etto edel'ingegno dovevano interrenire alle lezioni di sacra scrittara e di teologia tenute dal lettor pubblico della cattedrale; abitavano nelle proprie case, ritarendo no piccolo alipendito dalla casa del Seminario.

Speceduto il vescovo Michele Prinli (1584) ridasse il Seminario a convitto, affidandone l'insegnamento, la disciplina e l'economia ai Somaschi, che per 124 auni vi rimasero assai amati e atimati, finchè ritiratisi per ordine del loro saperiore, vi vennero sostituiti da preti secolari. Nel 1730 monsignor Antonio Marino Prinli lo riedificò ed ampliò e provvide que' studi di ottimi istitutori. Sotto di lui e sotto i degni suoi successori Zaguri e Pernzzi l'istituto crebbe in bella riputazione, e fu semenzajo di sacerdoti bnoni ed in ogni disciplina valenti; monsignor Giovanni Cappellari, nomo di mente e di cnore nobilissimo, vedendo che alla intellettuale e fisica educazione mal corrispondeva la strettezza ed insalnbrità del sito, divisò trasferirlo a totte spe apese nel sobborgo di Santa Lucia, dove erano stati que' pubblici studi da noi ricordati; e con dodici anni di perseverante sollecitudine e dispendi e sacrifizio, dopo veduta la ana amata fabbrica manomessa dalle bombarde, profanata da migliaja di soldati, ebbe finalmente l'allegrezza, al 1.º novembre 1854, d'inaugnrarlo tra le benedizioni di tutto il popolo e della provincia, che lo ricorderà sempre ad esempio di evangelica carità e di ogni cittadina virtů.

| Appro-sima iva a     |                 | Studenti nel contro critto 1850 60. |                     |  |  |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--|--|
| nel decennio         | 1850-60.        |                                     |                     |  |  |
| Anno amministrativo. | Austriache lire | Anno sculastico                     | Studenti pubblici s |  |  |
| 1850-51              | 118,025.49      | 1850-51                             | 323                 |  |  |
| 1851-52              | 114,993.99      | 1851-52                             | 320                 |  |  |
| 1852-53              | 108,655.61      | 1852 53                             | 400                 |  |  |
| 1853-54              | 105,324,68      | 1853 54                             | 451                 |  |  |
| 1854 55              | 120,079.17      | 1851-55                             | 455                 |  |  |
| 1855-56              | 120,137.73      | 1855-56                             | 460                 |  |  |
| 1856-57              | 120,424.38      | 1856-57                             | 458                 |  |  |
| 1857-58              | 112,197.04      | 1837-58                             | 411                 |  |  |
| 1858 59              | 107,913.63      | 1858-59                             | 367                 |  |  |
| 1859-60              | 86,738.52       | 1859-60                             | 291                 |  |  |

Indole e dialetto. Correva nel 1500 un bel detto: Viccoza può e vnole:; al invero il Gnicciardini, nella legazione de' Vicentini al principe d'Anault (1510), fa dir loro che la nostra città era · invidiata già per la ricchezza e felicità sua da molte città vicine, superbissima com'ella rera di pompa, il Ristra per tante magnische e ricche casa, riccuto continuo di tutti i forestiere, dove non si attendeva ad altro chi a cooviti, giostre e piaceri · . Dalla quale prosperità di Vicenza dipendea forze quella cert'aria, e quel sopravento di che accessvansi allora agli attalj di Bologna e di Padova i giovani vicentini: onde il Tasso chbe a svignarsi dalla prima di quelle città in colpa di que' versi.

I vizj di costui così appuntino

Dir non saprei, perch'è novizzo ancora, Ma basta solo a dir ch'è vicentino.

E il Bembo gli accussara d'essere ingiusti ed insolenti nello stadio di Padova, come sogliono essere spesse volte nella patria loro. Accenna forse a tale arroganza l'altro proverbio: e no ga Venezia tanti gondolieri quanti Vicenza conti e cavalieri :; proverbio che pungeva lo spirito aristorratico di onteri ati, i quali si insuperbirono un por troppo per-

<sup>5</sup> Pubbleci ciud quelli che frequendanto le scole di questo istituto, sono esclusi perciò i presattit; la differenza in meso degli ullimi due nani si dere più che tutto all'occurariem millare, he ael 1659 fece opisible di seminario, inconvenienti rimoratato in quest'anno, nel quale, vuoto ancera il più gras numero delle caserne, e invano protessiti il verevore i propresestatali dell'istillatio, fue per due terri corupio datili. R. armati

chè all'incontrarli Carlo V si levò il cappello di testa; e se la tripciavano tanto da conti, por meritavano che lo Speroni dicesse che con questo titolo obbligavansi a vivere onoratamente e sopratutto coll'essere ospitali e cortesi ». Ne tradizioni di cortesie e di ospitalità fecero mai difetto dalla lettera di Guido Bentivoglio, ove la dice « la più gentil stanza d'Italia ..., la più meritevole d'un particolar influsso di stella »; fiu alla Rivista d'Edimburgo, che la mette al paro di Firenze per gentilezza, e vanta l'orbanità vicentina a proposito di un convegno detto i Camaleonti, aperto nel secolo XVIII e chiuso nel nostro; ove, se un forestiere comandava, lo serviano i calle vicini, e poi non se ne ricevea denaro: mentre i soci aveano quel loggo a ritrovo, ma non vi mangiavano nè beveano, donde il loro titolo di camaleonti. Anche ai nostri giorni fu lodata Vicenza per eleganza e Insso, aebbene lo sfoggio si riducesse a mobigle e cocchi. Dopo il 1848, per la miseria delle aunate, l'abbandono de' viaggiatori che salutano dalla ferrovia il Campo Marzo, e sepratutto le gravezze e gli animi abbattuti è squallida come gentildonna in basso cadnta. Non musiche, non balli, non altri spettacoli; le conversazioni ristrette a numerati amici: gli studi coltivati da molti ma solitari: casalinghe le consuetudini per modo, che la aera sulle nostre vie pare sia corsa la peste, molti cocchi venduti, le spese sottigliate, Gli artigiani fanno vita stentata, e mentre negli anni andati alla Casa di Ricovero appena ne era qualcuno, e pressochè tutti traevano gli altimi giorni nelle loró famiglie, or sono la più parte de ricoverati. Il nostro popolo ascolta di buon animo i consigli di chi gli mostra qualche pratica utile, non si abbandona a vani clamori, ma al fatto non perdesi d'animo, nel vestimento e ne modi è civile senza smettere la sua schiettezza. E che in apni siffatti pp 1000 artigiani siansi data la parola d'ajutarsi tra loro. cos) Dio gli ajuti, e con questa mutua carità aien ginnti a soccorrersi d'un 3000 fiorini l'anno, tutti del loro risparmio (i ricchi c'entrano per minima parte), è certamente un bellissimo fatto, che fa per loro aggurare miglior fortuna. Ma diciamo de' difetti. Ne' ricchi e negli agiati ha gran voga l'anch'io, di che un proverbio popolano piacevoleggia. « I visentini co spua un, spua tuti ». Nel nostro sangue c'è un po di quello degli invidiosi, e ce lo rimprovera anche un'iscrizione, che sta sulla campana maggiore, e vorrebbe che Vicenza ritenesse della natura dello scorpione, di cui essa nella sua pianta rappresenta la figura. Pur le sventure sono maestre, ed oggid) non si fanno tanti appunti spl viver privato, e invece si spolitica. Un altro proverbio ci motteggia, ma non è proprio sol di Vicenza: ed è . La proclama vicentina dura dalla sera alla mattina »; pure abbondan gli esempj d'animo perdurante e geloso della propria dignità, specialmente in questi ultimi tempi. Anche gli artigiani

han le loro colpe, e sebbene per dir che una cosa è incerta dicano che è · al lotto », pur a questo si abbandonano miseramente, e i numeri fantasticano su quel che accade, onde vedemmo trarre al lotto moltissima gente quando morì il benedetto vescovo Cappellari, o quando altri fatti notabili accaddero. Ma, mentre nel 1856 l'erario n'ebbe fior. 44,666.92 e 43,235,70 nel 1857, vide nel 1859 diminuita tale entrata a 24.635, 68, e non ginnsero ai 27,000 nel 1860. Sono rarissimi i pregiudizi, pure qualche donnicciuola crede tuttora alle streghc, ed i panni d'un fanciullo che si reputi ammaliato si battono a mezzanotte sulla riva d'un fiume, tanto che n'esca la strega, e guai a chi s'imbatte allora sulla via, chè la strega sarebbe egli stesso; e se una strega è in una chiesa, pur che vi si conduca un filo tutto attorno ai muri, essa muore, se non che la carità non lo permette: e tante altre diavolerio da seicento. Così dileguansi altri spanracchi che szomentano i bambini e a stento rimovonsi poi dell'animo. come quello che uomo vivo non s'arrischiasse la mezzanotte del venerdì scendere inngo le rive del Retrone, o visitare il propinquo sasso di donna Berta, convegno di spiriti e di maliarde; panra forse cagionata dall'essere stato ivi presso il luogo della giustizia.

Moli doveri ci ranagono verso la mente ed il cuore de 'vilici, enon è colpa loro se taivata non si danno pensicro dell'avvonire .
rego quidi refert nece Cai sercena chicellas dum portem mest? Ben
più vegliai di campagnoni losso in montanio, che hanno il loro penlano più collo perché a loro è lingua e non dialetto, vivono a spernaza
che i privilegi largheggiai ad essi dalla repubblica veneta non sieno
morti del tutto; faori del loro pesse divengono i più bravi soldati, nel
seminario di Patova i più valenti sacerdoli. Verso la pianura se gli ingegni son sembrano con facili agli studi, volgoni meglio al positivo, e
li trovi pratici negli affari ed utili nella mercanio.

Motte frete, che crano l'amore del nostro popolo quando tutto il suo mondo stava nella sua chiasa e nella sua inamarenta, andarono illangsi-dendosi. Dura tuttora sui nostri monti al finire del verno l'aso di idra facchi di gioja, bruciando i rovi e le spine e chiamare la primavera domandandose quali saranon gli spossiligi della villa in quell'anno. Altora v, segnando un filo d'erba e di fiori aulla vua per cui deve passare, o sei Sette Gomuni sotto la repubblica le si faccar spagare un tre per cento della dota per le fincialle che rimavevano. Durano ni villici le vegli d'inverno i (filo), o ver la giorinetta lasciasi cadere in fiso e chi lo coglie di terra è il suo amorsos; peccato che invece de' fiesti di Francia non vi si legazon del libri come quello proposto dal compianto praroco

di Breganze monsignor Novello al congresso de' dotti in Venezia. L'uso dell'albero del maggio cessó, e van cessando i canti della stella all'Epifania, le luminarie al venerdi santo, nel qual giorno in Valstagna più non si rappresenta la passione con tre figuri vivi messi in croce, e la Vergine e le Marie scelte tra il fiore delle bello alpigiane, Ne in Bassano più si trascina dietro la processione del Corpus Domini quel nefasto carro del Purgatorio, su cui arsero nel secolo scorso (1705) più che 20 fancinlli, consunti dalle fiamme a caso divampate. Volcansi rinnovati i miracoli, redivivi i santi, facendoși talvolta scendere per figura dello Spirito Santo nn colombo snl capo d'nna giovinetta che rappresentava la Vergine, e nella processione di San Leonzio e Carpoforo vestendosi due chierici da medici montati sni lor mnli. Perchè il pissero colla toza pezzata degli stemmi della nobiltà vicentina non snona dinanzi ai deputati della città nelle processioni, cni, dopo il clero e le fraternite, segniano 55 signori, 50 uomini, 50 donne, e perchè ancora, coperto del sno ampio parruccone e vestito di scarlatto, non precede il venerabile Pantalone le nostre processioni votive? Per tutto nella campagna è consuetudine di radunarsi a convito i congiunti in casa del morto, e in qualche villa i piagnistei delle prefiche. La pompa dei funerali, ch'era solita ai vecchi cavalieri e deliberavasi in consiglio d'uomini d'arme, quando cavalli riccamente bardati e le armi del defunto lo accompagnavano ella tomba, sono cosa storica e da molto tempo. Così pore l'uso di mandare ad Assisi e nn hnomo da bene et timorato de Dio. , o dar l'incarico a no Zoccolante di visitare quel santuario il 2 agosto, per l'anima di un morto, ovvero la Casa di Loreto, o i perdoni di Itoma, o il santo Sepolero, e di far segnire il funerale da poveri e villici, donando loro la veste che in quel giorno indossavano. Bei documenti di questi usi sono i testamenti del Thiene nel 1575, del Proto nel 1512, del Sorio nel 4662.

Ora un po del dialetto. În anico i parenti diceansi rezz, e viva rimes a lungo la ricinia, che von dire gli abitani di una villa. Dicesi ora stare alla spunia, cioè in agguato, e rerrapsuita negli statuti significa scolta notturna, e depuarer cioè dottorregiare, deriva dai deconi, un tempo capi della villa, dei quali rimasero altini i depuni ilela coltara. Una via dicesi unuscrire da' muscieri chi erano i concispelli, ed un ponte delle bele della balie del vicio logo degli esposti, e ancora in villa dicesi letire l'aver a balia un facciallo. In piazz dicessi la run dei orrecti, zome di consiglio del 100, il 25 ottobre 1514, dicersi che i gastialdi delle frataglie dei mercanti di panai arean chiesto di poter fare nas roga di statii overeo botegho in Campo Marzo, pe più dicei: ri prazzo de cescone, e ignero nome el guanto, cio el guissa di chie isr

posto alla tortura : puzzare una cosa tanto che la consola , ricorda il divieto di seppellire i cadaveri prima che il console li vedesse, nè più dicesi il morir de la gioza cioè di morte improvisa. Seriola, che or indica un'acqua presso la città, nel secolo XV significava qualsiasi alveo o letto d'acque, e piloto per carruccio non si usa che nel proverbio · ricordarse el signore in piloto », cioè fatti accaduti da molto tempo. Alcune parole durano nelle frasi, e non più sole: come me dan (mio danno) mentre dicesi dano, « nol sà nè trare ne mordere, » mentre dicesi morsegar (morsicare, mordere), tornare in si, mentre il si solo per sè non si usa: rua mal onta dicesi di chi è poco di buono, mentre nel dialetto nostro cittadino dovrebbesi dir roda, amaleo per burro era comune il secolo scorso, or è solo in una canzonetta. Ca impenta dicesi una casa vicina a Vicenza, e nel testamento di Gian Pietro Proto troviamo empenta invece di dipinta o piturà come ora direbbesi. Del resto a persona che si diletta delle origini ne abbiamo da contentarne chi sa di greco, di latino, e di tedesco ".

Non ci bulteremo a nuove congetture, ma queste poche notammo per chi scriverà la storia del nostro dialetto, desiderata moltissimo, perché conterrebbe la storia della vita del popolo, pur sempre difficilissima per conoscere le prime e schiette origini fra le storpiature della pronuncia. Ne inutile sia il ricordare che un dolto nomo, dopo aver funtatisciato invano sul nome di flettropice, paesello vicino a Vicenza, udi a caso da

6 Delle origini greche notiamo: befola eiarleria, dat greco batologeo, verbasus sum; borbora, vino torbido, da borboros mondiglia; brun, voce d'un hambino chiedente da bere, e che è pur in greco; magari, me bealo; sciantizo, lampo, da exantizein: zinisa . favilla da knise; sita, luogo ove furono tagliali gli alberi da sitao, taglio; gaia, grembo da guio, terra feconda, conse Virgilio disse grembo alla terra feconda; poe, che in greco vuol dire erba e sui nostri monti è quanto stendesi filo d'erba tra scogli dirupati; usma fiulo come il greco asme. Delle laline: agno, un torrente, da amais fiume, come ogni da amnis; amia, latino amita, a fruo a consumo, latino frui; bora, il manico dell'aratro, latino buris; co, latino cum; coeza, falino culicula, in Italiano colenna; cusita, latino ita pila, piastrina con cui si giuoca, latino pila tudere; saonza, lat. axungia, sugna; anza, serpente, latino anguis; fura, avido, talino fur, indro; guare, aguzzare, latino acuere; culteerna, ravaio, latino catigo hiberna; comodo, latino quomodo. Delle telesche astego un torrente da Aastig, precipitoso; finco, fringuello da fink; grippia, greppia da kripe; crote, rospo, da kriite, e così ingrototio di chi mirizzito pel freddo stan modo di respet rezg, cavallo male audato, tedesco der Ross, il cavallo ; seringo, suello , da springen, saltare; tandete cose fuliti, da Tand, bagatelle; Steora, imposta, tedesco Steuer; smalzo, burro, tedesco Schmalz; Berga, il nome stesso della città presso ai colli da Berg monte; Visega da l'iesen e gun l'antico-come del Campo Natzo e via via.

una donna che san Francesco bevea l'acqua torgole (cioè torbida) e s'accorse che, lungi da recondite etimologie, avea in questa parola il significato di rio torbido. Il nostro dialetto ha meno di molti altri siffatte storpiature, e particolarmente l'infinito dei verbi pronunciasi intero, non tronco; come becere, legere, e in esso ravvisasi forse di più il fondo comune della lingua italiana. Nè solo abbiamo voci e maniere che trovano un addentellato nella lingua scritta, ma eziandio alcune che son vive in Toscana e da' letterati non s'nsano. Meio invece di meglio si usa nella montagna pistojese; sarebbe mejo non l'avessi mai visto. Anche quel raddoppiare il pronome ch'è tanto significativo, è solito nelle canzoni toscane. « E il giorno d'oggi a me m'è parso un'anno ». Talvolta nel congiungere la preposizione in all'articolo rinforziamo la consonante con un'altra (t), e i Toscani pare la rinforzano o con altra o raddoppiando. · Bella che state in d'una stanza d'ambra Bella che siete nata in nel levante ». Certo moltissime frasi vicentine sarebbero li-lle e bnone anche in uno scritto, e noi col ercderle municipali il più delle vo'te non abbiamo coraggio di scriverle, onde invece de'modi vivi e spiccati del popolo ci atteniam a uno stile fiacco e sbiadito, e nel commentare s grandi scrittori corriamo il pericolo di dire che Dante servi alla rima scrivendo i fulli e savi per significare tutti quanti, mentre la fra e matti e sapi è nel dialetto nostro vivissima. Ed a provere che soltanto in un momento di stizza monsignor Della Casa ascriveva a colpa d'esser nato nel contado di Vicenza ad un tale, i cui versi meritavano d'essere cantati nelle taverne a veglia o nelle stalle al tenor della streglia?, noi rechiamo qui un saggio di canti popolani vicentini, alcuni de quali ti sembrerà che freschi freschi sieno asciti dalle labbra di una contadinella di Siena o del Casentino.

Na vólta aveva nn moroseto fido

Che tuti i me' sccréti a ghe contava,

Désso l'è marida quel traditore, L'à pa'esà, i secréti de l'amore:

L'à palesa, l'à palesato into.

L'à palesà quel bén che s'ém voluto; L'à palesà, l'à palesà quel résto,

L'à palesa quel bén che s'ém volesto.

7 Questa del Casa era un'allusione persorale al Trissino; del resto è comune ai Trissino i del resto è comune ai Trissino i il prender in celia lo serivere di noi dell'alta Italia, mentr'essi poi non sanno neuralla sicura I lesori onde madre natura fu loro cortere.

C. C.

S'a fasse la morosa del boaro
Mi la dugià ", ghe la vorti indorare;
Glie la vorta indorar de tri colore,
Rosseto e bianco e turchinel d'amore;
Rosseto e bianco el me xe sta donio,
E turchinelo el m'à costà el cor mio:
Rosseto e bianco el me xe sta danoso,
E turchinelo el m'à costà el moroso.

Gera in te l'orto che basava el gato, L'ortolanéla me dasea da mente; E la me dise: cósa fétu °, mato? Báseme mi, e nó basare 'l gato.

Tute le cóse picole xé béle,

Tute le cóse picole xe rare.

Toli esperienza da lo gelsomino,

L'odor xe grande e'l lior xe picolino 10,

8 Il pungolo; in cittadino zugià, in lombardo ghian. 9 Fai tu,

40 Dogli scritti dell'oltimo e lagrimuto Andrea Alverà togliamo alcune norme di ortografia del nostro dialetto.

Siccome parlando in dialetto non si morcano raddoppiamenti di lettere, così denno. L'andirsi dalla scrittura.

U c ha tre suoni: 1,º italiano, di lingua illustre; 11.º francese o spagnuolo; 111.º di a dolce. Nel 1.º caso si scrive come stà, per remujo conta, cecciate (pspgliare) co \_ i i 1.º egii in sollopone la virgoletta, per esempio farada (faccuta), costa (civella), ecc.; nel 111.º si scrive così: 1000 (pocc), fateste (facces), ecc.

L'A non s' impirga che per rappresentare il suono gutturale; si scrive quindi : gho (a lui; a lei; a toro); perché; ghébo (alveo), ecc.

La s la 2 se si promuneano aspor, come: xaño (a cgli); zelo (welte); al contrario s'emeltonsi con suono dolce, come rosaz zaño (gallo); zarrore (giuraro), cec. La se lo z quando richinggono raidoppinmento urila impua sobiet, fallosi ancien nel datello, sebene megto dose impiegare soltanto l'a di forma lunga per iscontarsi meno dalla nostra revonuncia.

Lo sch italiano, sendo da noi espressa co'due suoni distluti di s aspro e di c, lo indichereno con questi due soli clement, frapponendo ad essi una virgola o la dicreal, sicchia l'a abbiasi a pronunerare disgiunto dal c, como s'ciavina (seliavina), s'ciopo eschioppo, s'ciavo (schiavo), cre,

Per esprimere æ corrispondente all'utaliano é, adoprasi l'æ invece di s dolce.

Adultiamo tre accenti: il grave ('); l'acuto ('); il circonflesso (').

Pubblica Istruzione, - Le pubbliche scuole cominciarono in Vicenza nell'823 circa, istituitevi da Lotario re d'Italia nel 1201 : fioriva tra noi uno studio insigne e frequentato, gli scolari abitavano nel sobborgo di San Vito e da'canonici della cattedrale avevan avuto in dono quella chiesa; vi si accorreva da tutta Europa, ed un documento del 1209 ce ne ricorda di Boemia, d'Ungheria, d'Alemagna, di Borgogna, di Francia, di Polonia e di Spagna, ed accompagna i nomi di titoli cospicni: prova di che conto fossero le genti che traevano a questa Università. La dovette Vicenza ad una di quelle solite fazioni che mettevano sottosopra le città italiane; e per cui i professori che leggevano a Bologna, spaventati dalle discordie cittadine, tra noi vennero segniti da' loro ascoltatori. Sembra vi rimanessero fino al 1222 quando in parte tornarono a Bologna, in parte a Padova; ma il seme era sparso in buon terreno, onde troviamo nel 1261 chiamati a lettori con ricchi stipendi illustri uomini forastieri. e ne' nestri statuti espressamente stabilito che ogni console della città giuri di dare ascolto particolarmente agli scolori qui dimoranti, che i professori di legge in Vicenza non possano esercitarvi l'avvocatura, e i nazionali e forastieri che qui giungessero a motivo di studi godano l'esenzione di alcune gabelle. I pubblici archivi ne forniscono il nome di lettori di teologia, di legge, di grammatica e sino di lingua provenzale. I Veneziani tolsero a Vicenza il diritto d'Università, per quanto i nostri ne menassero rumore, onde non rimasero che gli studi di belle lettere, mantenuti a spese della sola nittà, e professativi da uomini di-

a) il grave serve ad indicare che le vocali e ed o vanno pronunciale aperte, per esempla: zóto (20140); s.céto (schiello); nú, gò (ho); sté (state), ecc. Le tre altre vocati non pronunciandos; da noi inat puù, o meno aperte non sono suscellive di questo accento.

b) l'acuta indica. Le voe deva pogaziere la voes nette partes s'anciercio e indirectio, e cui, esc. per cente genérale préciserà desirgate, d'admighent (dissualisse), ciale, esc. per cente griera partie d'admighent (dissualisse), d'amplique (dissualisse), escena, de l'art, genérale; esc. L'ul a dissuppare e la varrelai; come nuche d'a du sarticioni, du hannoi, presso noi, lexas singulore e plarache del pressate indiractive det verlon enver, des assessesses, de victo, du de preputation; el g'ironno el victo, du de preputation; el g'ironno el victo, du de preputation el enquistro en pronome; de resumen, de recupitation en pressate indiractiva el verlo entre de verlo entre

c) Il circonflesso sendos formato dall'aento e dal grave, denota ette la vorale si pronuncia aperta e sovra di essi devesi anche appoggiare la voce, per es.; récia (vecchia); mógio (lagnato, možle, umido); surrôcio (moceio); féghene (fategliene); firé (lirate); mógio (meglo); ecc

stinti, quali il Filelfo, il Trapesunzio, il Sabelico, il Matnranzio, il Beroaldo, il Parisio, i nostri Leoniceno, Oliviero d'Arzignano, Barnaba de Celsano e altra buona gente, sinchè alla metà del secolo XVII le scnole vonnero affidate ai Gesuiti. Questi soppressi (1773), nn nnovo studio fu aperto in parta a spese del Comune, in parte sussidiato dalla repubblica nel collegio di San Giacomo, e continucto sino a che, sotto il Regno italico, venne unitamente al liceo trasferito a Santa Corona, dove a spese della citta si apriva pure un collegio convitto, che in breve ricevea nuova vita per la generosità del nostro Lodovico Cordellina Molin figlio di iquel Ginseppe, avvocato riputatissimo, cui la repubblica fra tutti sceglieva a disputare d'improvviso pna causa innanzi a Ginseppe II, per dare questo un saggio della veneta elognenza, Lodovico, ultimo della sua stirpe, elegera quattro amici a commissari della spprema sua volontà, prescrivendo che quello « che pltimo sopravviveva dovesse morendo avere in memoria le di lui intenzioni a loro ben note e da lui non potute eseguire ». Diffatti Nicolò Bissaro, ultimo rimasto, con testamento 4 ottobre 1828, fece palese la volontà del Cordellina, istituendo erede di totta la sostanza il cull-gio convitto comunale di Santa Corona. e stabilendo che tutto ciò che rimanesse di quella eredità, dopo pagati i direttori ed i maestri dovesse impiegarsi a mantenere in quel collegio o del tutto od in parte gratuitamente alcuni giovani nobili o di onesta condizione. Per molti anni questo istituto Cordellina resto unito al pubblico ginnasio, in allora comunale, poi ebbe scuole separate tutte sue proprie: se non che l'insufficenza de'mezzi fe tornare al primo partito; ma essendo in allora il pubblico ginnasio separato dal convitto, il rimedio riusci peggiore del male e precipitò lo scioglimento. A non perdere un' istituzione tanto ntile e necessaria alconi pensarono in allora di chiamarvi i Gesuiti, immemori che il paese altra volta gli avea solennemente rifiutati, e di pratica in pratica finalmente il consiglio comunale decise di affidare il patrio convitto a' padri Barnabiti di Monza e approvó gravissime spese per dar lere un luego ampio ed opportuno. Questa deliberazione fu presa nel 1857 e 1858, ma il Governo frappose indugi che valevano ostacoli, ed il nostro collegio ancora chinso attende anch'esso sorti migliori.

Fino dal 1819 Vicenza ebbe ginanio comonale, che nel 1833 fia a nonto al liceo, con danno manifesto della gioventi studiose, che arra sedere sulle panche della scienza, prima che la soa mente siasi aperta el escritata prima che la soa mente siasi aperta de sercitata negli stulj più amenie i facili delle lettere, e quella mescolanza di teneri fanciulli coa sdulti garzoni non giuva punto alla bono dicti-più ne alla morta, Pett 1838 il giansio venira posto fra i licetal dello Stato.

Gli studenti pubbici nel 1833 erano 180 e nel 1856 erano 202, nel 1839 giunsero a 224. E indicio di cresente coltaro o di cresente miseria? Quando la proprietà è aggravata di insepportabili imposte: quando lasque i commercio, il traffico è nullo, è naturale che il padre cerchi di provivedere con altro mezzo all'avvenire dei figli o cerchi sulla via degli impieghi o delle professioni oncrato e profico collocamento per essi. Na l'ioggano mano non ci fatto per ogni arte; il finciallo che pote riuscir eccellente in qualche arte o mesitere, sente ripugnana per lo structio che richicela data rattitudine d'ingegno; quindi s'iritia delle difficati, si sconforta, si annoja, si abbandona; perende l'abitadine dell'ozio che lo trascina alla menogna, al vizio e alla colpa.

Nel 1649 Ginlio Zanechino dispones della sna facoltà per modo, cho coss quesa tutta la rendita a masener re figlioni di cittadini meritevoli e per ciuque anni allo studio legale di Padova, e chi tre loro ginegesse alla perfecione del dottoraco, e dal collego dei nostri dottori cosreputato il più dotto e sapieste, dovesse per tutto il reuto della sua vita
estere al possesso di tutta la suo facoltà. Ora le rendite di 3000 franchi
ne sono impigate nel mantenimento di alemi giovani nello studio di
Padova, Quaudo vi sarà diffatti no mancicipio a Vienza (da dne sani
per volonta dei cittadini vi mancas speriamo che si vedri modo di meglio
accordare colle matate condizioni la volonti del testatore, como pure
re i regolatori del nostro Commen evogiano cererare ove son dispersi i
legati Scamocai e Cordellina, che lasciarono pur un'egregia somma perchè Vienza a veste nan scenola di disegno.

Le dame inglesi, sistitute sorto dalle persenzioni e dalle gaerre civili, eche con la vulonta di II corone ch'à nelle donne, si consacrano all'ednezzione religiosa e morale delle fancialle nobili e civili; hanno sino dal 1837 un convitto a Vicenza, che offirira il locale; del rimanente esse vivono del proprio e delle pensioni delle allieve; insegnano le lingue italiana, francese, tedesca, l'aritumetica, la geografia e la storia, ogni-lavoro famminie, musica e ballo; in noa parola tutto ció che può informare la mente delle giovanente a gentile ed utile coltara. L'edecazione del coror è foro studio speciale e no famo concreule testimonianza le tame allieve, che, cresciale entre quae pedifiche mura, ne suscieno a consolaziono delle famiglie e ad onore della societa. Sono tra le 60 e le 70 e più se il locato potesse contenere.

Altri collegi femminili. Fin dal 1803 la signora Teresa Levis apriva un ricovero per educazione e mantenimento di atomo fanciulle povere: nel 1807, le si associava il signor Girolamo Plona, il quale, morta in breve la Levis, continuava assistito dalla carità di parecchi cittadini, ma più

dalla insigne del signor Andrea Levis fratello alla defunta fondatrice. L'asilo trasferivasi nel 1814 nell'ex convento delle dimesse in Santa Maria prova di proprietà del Comune. Morto il Levis nel 1839 beneficando larghissimamente questo sno collegio delle povere, e poi nel 1841 il signor Girolamo Plona che lo costituiva erede de' snoi tenui risparmi, il collegio acquistava nel 1844 l'attuale sua sede nell'ex convecto di Santa Croce e la rifabbrica di quell'ampio locale assorbiva gran parte de' suoi fondi. Alle povere sole contemplate oei primordi dell'istituzione, e che vi trovavano oltre all'educazione, vitto e vestito, vennero quasi subito ad agginngersi altre paganti di oneste famiglie desiderose di partecipare ai vantaggi di quella educazione. Per lungo corso di anni la media delle alnone raziate oscillò dalle 30 alle 40 e noco meno le paganti; le vicende ultime ne scemarono il numero a trentadue di cui più della metà sono graziate per iotero o in parte. Altre trenta bambine concorrono giornalmente da fuori alle scuole di studio e lavoro, L'educazione è essenzialmente religiosa famigliare, nel senso che si cerca di formare il enore ad nua soda pietà e di venir abituando al pratico disimpegno di untte le faccende domestiche. L'istrazione è divisa fra lo atudio e il lavoro. Abbraccia tutti i lavori femminili da' più utili e grossolani sino all'ultime finitezzo della moda; se ne fa una pubblica esposizione ogn'aono. Le classi di studio dirette da maestre approvate e coadiuvate da gratniti precettori sono le quattro elementari, contaodo le due sezioni della prima; gli oggetti insegnati, i voluti dal regolamento delle scuole elementari, e in aggiunta brevi corsi di cosmografia, di geografia, di storia sacra e civile, antica e moderna, di fisica popolare. Per chi le vuole sonovi lezioni di musica strumentale e vocale e un corso di lingua francese. A cura del parroco di Santa Croce anoessa al locale del collegio s'apre una senola dinena per le bambine più povere della parrocchia. Sono incirca gnaranta assistite dal personale del collegio, ma senza comunicazione colle alnnne. Altri collegi femminili le zitelle e le gruzie: quello posto sotto la direzione de'Inoghi pii di cui altrove facciam parola, l'altro diretto da tre eletti dal vescovo condotto con poca spesa, senza apparato d'uffici, animato da cristiana nmiltà, e senza che c'entri il governo.

Istruzione pubblica elementare nell'anno 1859. Scuole maggiori maschili 8: femminili 2.

Delle scuole maggiori maschili nna ne esiste a Vicenza, e l'erario sostiene la spesa degli stipendj e della dotazione, restando a peso della città lo stabile e il mobile. Presso di questa è instituita una acuola tecnica o speciale detta reale inferiore, che presso a poco risponde ai

50

due corsi di IV classe elementare di una volta, con una scuola festiva di disegno pegli artieri.

Le altre sette tutte comunali sono a Bassano, a Schio, a Lonigo, a Thiene, in Asiago, Arzignano, e Marostica.

Le due femminili sono regie, una a Vicenza, altra a Bassano,

Schole minori maschili 242; femminili 41. Delle maschili in ogni parrocchia esiste una, e pelle più importanti curazie. Il difetto di scuole femminili deriva dalle angustie economiche e dalla talsa idea che non abbisognino d'istruzione le figlipole dei contadini e artigiani : quasichè il dirozzamento della donna del popolo, che deve pur divenir madre ed educatrice, non sia un vero beneficio per l'individuo, per la famiglia e per la società.

Sopra fanciulli 22,281 atti alla senola dai 6 ni 12 anni, ne intervennero 1976 alle scuole maggiori: 12110 alle minori; in totto 14086; sicchè non ne approfittarono 8195.

Sopra fanciulle 22,132, concorsero 288 alle scuole maggiori; 1121 alle minori; in tutto 1409; dimodochè non frequentarono le scuole esistenti che 20.723.

La cifra di 28,903 non rappresenta veramente il numero di fancin!li d'ambo i sessi che resta privo del primordiale insegnamento, stante il sussidio delle scuole private elementari maschili e femminili e degli istituti di educazione.

> Scuole private maschili regolari 14 con scolari 351 Convitti maschili 9 Scuole private femminili regolari 39 alonne 885 Convitti femminili 360

Nondimeno aggiungendo agli scolari puliblici anche i privati, vediamoche ben 7794 fanciulli non partecipano della prima istruzione. Più dobbiamo lamentare il fatale abbandono delle fanciulle, di cui computando pure le istruite privatamente, rimangono senza insegnamento 19,478. La poca frequenza allo scuole dipende dalla miseria più che dall' indolenza delle famiglie costrette a valersi troppo precocemente de' figli per trarne guadagno. Le multe tornarono sempre senza effetto.

| Nel 1833,'a | fronte del gran | caro de' viveri, | sopra 46,679 | intervennero | 17,498 |
|-------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------|
| 1854        |                 | ,                | 47,339       |              | 16,283 |
| 1855        |                 |                  | 44,883       |              | 15,782 |
| dal 1856 a  | 1 1859 sempr    | e meno.          |              |              |        |

Nel 1860, fu demandata totalmente al clero la direzione ed amministrazione delle scuole elementari; e la statistica diocesana diede

atti alla scuola maschi

femmine

18.375

totale 36,418

frequentanti maschi 12,075

femmine

1497

43,57≥

Differenza tra gli abili e gli accorsi 22,836

Carità. Nel medioevo non erano grandi edifici, non grande apparato di amministrazione pei poveri e gli ammalati: ma qua e là molti ospizi, governati da pie confraternite, dal Comune, da frati. Il Barbarano ne ricorda 23, de'quali a' suoi tempi rimanevano undici. Ricordiamo quello di San Lazaro ad un miglio dalla città, istituito dal Comune invece del più vicino San Nicolò pei lebbrosi: e volevasi che i lebbrosi, vagabondi in città, ne fossero cacciati e battutii; quello di Sant'Antonio presso del Dnomo, istituito nel secolo XII negli ospizj di San Pietro, di San Bovo, di Santa Croce, di Sant' Ambrogio; la carità offriva a' viandanti quà 6, là 12 letti e tetto per tre notti; in quello di San Pietro manteneansi anche dieci poveri vecchi, dando laro uno stajo di frumento ed nna secchia di vino ogni mese, e se infermavano anche una limosina in denaro. D'altri lnoghi pii di que' tempi faremo menzione discorrendo di quelli tuttora sussistenti, che possono dirsi loro continuazione: qui noteremo in generale come la religione fosse l'anima di que'vecchi istituti. Trattavasi di conferire qualche dote? e si stabiliva un giorno festivo. Trattavasi d'aprir una casa a' poveri medicanti? e si accompagnavano con gran processione. Così all'elezione di chi governa i luoghi pii chiamavansi spesso dal maggior consiglio i superiori di Ordini regolari, e nelle solennità davasi ai conventi una limosina dal Comune per coloro che venivano di fuori. Anche Giampietro Proti, nomo d'armi, intitolo il suo ospizio a Santa Maria della Misericordia, volendovi dipinta la Madonna col mantelloaperto da ridurvisi sotto i peccatori; egli, ultimo della sua famiglia illustre per parentadi e ricchezze, fu condottiere d'armi, onorato dal Comune di Siena col dono d'un pennone, soldato valoroso negli ultimi fatti de' Vicentini contro i Carraresi, autore principale della dedizione di Vicenza alla repubblica che lo premiò splendidamente, e lo pose in alti uffici. Nel suo testamento volle che, nelle case di sna famiglia, fosse fondato un ospitale ove si accogliessero sei gentiluomini vennti in povertà, non omicidiari, non traditori, ma sfortunati e cacciati dalle lor case, e vi avessero ppa veste l'inverno, un'altra l'estate : inoltre vi si apprestassero 30 letti per poveri, ciascono da starvi due persone a so conzo e a so asio. Tre cittadini non usuraj, ma di buona fama, e usi a viver bene, doveano eleggersi di dne in dne anni dal consiglio grande, dal capitolo del Duomo, e dai superiori di alcuni conventi per governare l'ospizio ed accrescerlo. Distrutto questo pio lnogo da un incendio, fu rifatto nel secolo XVII come è oggidì; quattro ordini di logge con 7 archi nel minor lato, 12 nel maggiore, ovo sono 46 abitazioni, con cantine e granaj. Pochi lasciti furono dappoi fatti sino a quello vistoso che a nostri di venne da un Vajenti. Nel 1809 s affidò l'istituto alla Congregazione di carità; ora è diretto da un cittadino eletto dal consiglio comunale. Ha 24 ricoverati colla grazia di centesimi 50 e 12 colla grazia di cent. 87 di franco, Per imposte, spese nel 1860 franchi 9766.69, per stipendj franchi 1839.52, per spese d'afficio lire 300, la rendita ne è di franchi 26,100.

La stessa direzione dell'ospizio Proti amministra la Mensa Aureliana e - la Soriana per dotare fancialle, Aprelio Dall'Acqua il 4538 istituì eredi in mancanza di suoi agnati, le povere vergini di Cristo, cittadine vicentine. Tre cittadini, l'uno dell'ordine equestre, l'altro dei giudici, il terzo de' notaj, doveano ejeggersi dal consiglio dei 100 per amministrare questa facoltà della Mensa Aureliana, Il vescovo, il podestà, il capitano, i dieci deputati, il priore, i consiglieri del sacro collegio de'gindici, e i cinque conservatori del Santo Monte di Pietà, i tre governatori della Mensa Anreliana, il priore del collegio de'notai, l'arciprete e l'arcidiacono, e i superiori di 13 conventi doveano, le feste di Pasqua, eleggere pua vergine che non potesse venir dotata da' suoi. L'elezione dovea farsi sulla sepoltura del Dall' Acqua: i nomi delle elette pronunciarsi dinanzi al popolo: quindi un puttino di buona indole ne traeva i nomi da un'urna, e da un'altra un motto; secondo il quale la vergine avea una dote di 400 ducati veneti, o di 300, o di 200 o la sola speranza. Oggidi si continua tal beneficio: ma non sulla sepoltura, non dinanzi al popolo, non colle lunghissime benedizioni e maledizioni che il testatore volca pronunciate ad amena od orrenda voce dal vescovo su chi osservasse o violasse la sua volontà.

Simile è l'istituzione di Francesco Sorio per le fanciulle di civillà nobile e non plebea. L'elezione per lo doi sureliane si fa ora dal vescovo e dal manicipio, dal direttore del Monte e dell'istituto Proti, dal canonico arcidiocono, dall'arciprete, dal priore del Serviti e dal delegato provinciale. L'elezione per le doi soriame si fa dal delegato provinciale, dal municipio e di direttori del Monte e dell'istituto Proti. La rendita della commissaria Ameriana è di franchi 6361,662 della Soriana fi. 3714.132.

Il vescovo Marco Zaguri nel 1810 istitul erede il Comune di Vicenza assegnando i redditi delle sue facoltà ai poveri bisognosi infermi e indigenti vergognosi: nel 1850 Gabriele Manozzo Quinterna legò franchi 39,771.42 al Comune pei poveri infermi. Se l'amministrazione sta bene nel municipio, non così il dare i soccorsi; poichò, se i poveri son costretti a salire le scale del palazzo civico, raccomandarsi ai portieri, battere agli ussici, saranno essi i poveri vergognosi, di civil condizione vennti a bassa fortuna, ovvero i più importuni, i più quernli? Se il Comune largheggia ne' suoi soccorsi quando riscuote i redditi, una o dne volte l'anno, dovranno i poveri ammalarsi allora per avere il beneficio del Manozzo? Meglio sarebbe che a' parrochi ed a' buoni uomini delle parrocchie si affidasse il distribuire ai malati ed ai vergognosi il reddito del Manozzo e del Zaguri quando è bisogno, e con quella carità e quella conoscenza de' veri poveri, che si richiedono, non col gittar la limosina da Inngi per torsi dai fianchi il mendicante, o peggio per farsi una clientela plebea.

Cost i poveri visitavansi dall'antica compagnia di San Girolamo. Il 1494 (narra una cronaca conservata nell'archivio della città) predicando in Vicenza il beato padre Bernardino da Feltre, s'infiammarono dell'amor di Dio alcuni fratelli, ascritti prima nella confraternita di San Marcello, e furono un sacerdote e dodici secolari, i quali determinarono di darsi insieme, pure nel medesimo oratorio di San Marcello, a più strette regole che non gli altri, ed ivi secretamente esercitarsi in orazioni e discipline. Li 2 febbrajo 1500 determinarono partire da detto oratorio di San Marcello, e congregatisi insieme, ch' erano 17, ballottarono aila semplice con sassolini il luogo dove far i loro esercizi, ed elessero di dimandarlo a' riverendi padri Gesuati, i quali concessero la gagrestia. Vi stettero altri sei anni, ma crescendo il numero, determinarono dapprima fabbricarsi un luogo a loro spese, poi s'accomodarono nel vicino ospitale della Misericordia. L'anno 1508 ritrovandosi monsignor Antonio Pizzamano vescovo di Feltre nel convento dei padri Gesuati a cnrarsi d'una gamba, e sontendo recitare l'officio da fratelli, volle esserne a pieno informato e a loro aggregato, e osservando ch'era costume della compagnia di metter una cassetta all'altare avanti messa, nella quale i fratelli facevano elemosine che si applicavano in ornamenti dell'altare, disse che, stando la perfezione cristiana ne'due precetti dell'amor di Dio e del prossimo, sarebbe stato gratissimo a Dio abbracciar anco la cura del suo prossimo, ed esortolli a voler le feste visitare i poveri infermi della città e sovvenirli in qualche parte con l'elemosina che si trovava nella cassetta e così si cominciò il santo eaercizio di visitare e sovvenire i poveri infermi della città e si vedevano crescer molto l'elemosine con gran fervore e frutto, sinchè cominciarono le turbolenze della lega di Cambrai (1509-1516) e le coae dello spirito molto si affreddarono, anzi si disciolse la compagnia, che si rinnovò nel 1517 per opera del reverendo padre Gaetano Thiene. S' eresse poi un ospitale per governo e cura de' poveri infermi incurabili della città: per cui crescevano l'elemosine, riuscendo molto grata in universale questa pia opera, che dal sommo pontefice Leone X fu unita all' arciospitale degli incurabili di San Giacomo di Roma. La compagnia si diede quindi a raccogliere orfani per l'esempio del Miani ch'era iu Venezia, e nel 1558 cessando il primo fervore, abbaudono il governo degli incurabili, tenne solo quello degli orfani e « questo ancora poscia maneggiando con qualche lentezza per maucanza di buoni soggetti . oude ai deliberò nel 1564 rassegnario ai deputati della città. La compagnia poi continuò per qualche tempo con lentezza e tepidezza, sinchè per opera del Lago e del Pagani l'anno 4579 riacquistò spirito e fervore, e diedesi all'insegnamento della dottrina cristiana, cercó luogo più ampio e comodo, ai ridnsse nel 1588 a San Marcello, dove nel 4590 assumendo il maneggio dell'autica compagnia della carità, si diede alla visita de' poveri infermi in tutta la città, ufficio non più dismesso se non quando al cadere del secolo scorso si fondò l'ospitale. Ogni mese deputavansi 10 visitatori: al banco in duomo ricevevansi in nota i poveri che domandavano essere soccorsi. Davansi de' ferlini, cioè segni grandi o piccoli di ottone coll'impronta di Gesù e di San Girolamo. Il mercordì dispensavasi la limosina, se avanzasse carne mandavasi a qualche luogo pio. Questnavasi di porta in porta. Volcasi si visitassero più le anime che i corpi, la limoaina fosse data a chi veramente degno. Il soccorso de' medici, medicine, vitto (frumento, ova, vitelli, bnrro), carbone e legna. Il reddito a'accrebbe, Il male fu che per la noncuranza de' ricchi, venne a mano di poveri i quali se ne approfittavano per sè, essendo generoso il bancale verso quel fratello della cui volontà potea compromettersi, e il fratello dipendente dal bancale per aver a larga mano.

Su qualche parte si richiamò le caritatevoli opere di quell' antica compagnia dalla società di San Vincenzo de' Paoli, fondatasi nel 1856 da alcuni giovani, che l'anno inuanzi unitisi per assistere le famiglie vedovate dal cholera, aveano imparato quanto sia bello quel radonarsi per opera di carità. Nel primo anno ebbe a distribuire ai poveri fr. 3126.93, nel 1860 fr. 5789, oltre a mo'te vesti. Chi uoo conosce che il dar sussidio procurando lavoro, il far limosioe più col vitto e colle vesti, che col deparo, il premiare i piccoli risparmi, l'istruire i fancipili sia il miglior modo di fare masserizia della carità, ed accrescere del doppio il pregio del poco che si da? Si dice che altrove tali società sono retrive, ed escono dal loro scopo, ma nella nostra città la couferenza s'attenue sinora al suo proposito di essere opera caritatevole: si dice che la visita a domicilio non è senza pericoli. ma con somina prudenza e sopratutto colla religione la società cerca evitarli. Certo i socj istitutori, come scorgesi dal manuale e dal bollettino, detestano gli avvolgimenti, e le arti dell'ipocrita ed il confoudere le cose divine colle umane. Si appunti adnuque il male inseparabile da ogui cosa umaoa, ma si faccia il beoe: chè il rimprovero di chi nou fa perde molto del suo valore. Oggidì le stremate fortune e le enormi imposte oou permettouo ai luoghi pii il dar larghi sussidi, e che la divisione de' beni tra tutti i figlinoli toglie quell'accumularsi di ricchezze onde alla chiesa e alle pie cause veniano talvolta de tesori, e si couoscerà la necessità che la carità privata coll'associarsi rendasi efficace, e informandosi veramente delle uecessità del povero, il pane negato all'infingardo lo serbi per il lavoraute e l'onesto.

## Distribuzione delle sale

| Uomini | febbricitan | ti |   |   |   |    | letti | 78 |
|--------|-------------|----|---|---|---|----|-------|----|
|        | piagati     |    | • | • | • | •  |       | 42 |
| •      |             | ٠  | • | • |   | •  | •     |    |
| ,      | graziati    |    |   |   |   |    |       | 8  |
|        | maniaci     |    |   |   |   |    |       | 10 |
|        | pellagrosi  |    |   |   |   |    | •     | 14 |
|        | vajolosi    |    |   |   |   |    |       | 14 |
| Donne  | febbricitan | ti |   |   |   |    |       | 77 |
|        | piagate     |    |   |   |   |    |       | 25 |
|        | graziate    |    |   |   |   |    |       | 13 |
|        | maniache    |    |   |   |   |    |       | 15 |
|        | pellagrose  |    |   |   |   |    |       | 16 |
|        | gravide     |    |   |   |   |    |       | 22 |
|        | meretrici   |    |   |   |   |    |       | 33 |
|        | vajolose    |    |   |   |   | ٠. |       | 8  |
|        |             |    |   |   |   |    |       |    |

Infermi accolti dol 1.º gennojo 1851 a tutto dicembre 1860.

| Anno Entrati        | Usciti    | Morti |
|---------------------|-----------|-------|
| 1854 Num. 1819 Num. | 1497 Nnm. | 322   |
| 1852 , 1902 ,       | 1609      | 297   |
| 1853 , 2000 ,       | 1636      | 364   |
| 1854 , 2636 ,       | 2116      | 520   |
| 1855 , 2443 ,       | 1859      | 584   |
| 1856 , 2358 ,       | 1901      | 457   |
| 1857 , 2257         | 1908      | 349   |
| 1858 , 2495 ,       | 1842      | 353   |
| 1839 , 2193 , .     | 1807      | 388   |
|                     | 1785      | 338   |
| Num. 21928 Num. 1   | 7960 Num. | 3968  |

Onde risulta la mortalità del 17 010. Le imposte nel 1860 furono fiorini 6636.05.

Pellagrosi curati del 1.º gennajo 1851 a tutto dicembre 1860.

| Anno | Eu     | trati | U     | eiti  | Morti  |       |  |
|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--|
|      | uomini | donne | uemmi | donne | uomini | donne |  |
| 1851 | 112    | 134   | 108   | 129   | 4      | 5     |  |
| 1852 | 121    | 132   | 112   | 120   | 9      | 12    |  |
| 1853 | 133    | 142   | 123   | 129   | 10     | 13    |  |
| 1854 | 172    | 169   | 145   | 136   | 27     | 33    |  |
| 1855 | 197    | 173   | 148   | 131   | 49     | 42    |  |
| 1856 | 171    | 183   | 159   | 162   | 12     | 21    |  |
| 1857 | 185    | 193   | 160   | 159   | 25     | 34    |  |
| 1858 | 179    | 184   | 160   | 162   | 19     | 22    |  |
| 1859 | 188    | 191   | 155   | 154   | 33     | 37    |  |
| 1860 | 167    | 199   | 139   | 143   | 28     | 56    |  |
|      | 1625   | 1700  | 1409  | 1425  | 216    | 275   |  |
|      | 33     | 25    | 28    | 34    | 494    |       |  |

| Colerosi accolti | nel 1849 | nel 1855 |
|------------------|----------|----------|
| Entrati donne    | 130      | 123      |
| donne            | 103      | 94       |
| Usciti donne     | 19       | 35       |
|                  | 8        | 39       |
| Morti { nomini   | 111      | 88       |
| morti donne      | 95       | 55       |
|                  |          |          |

Nel 1849 il primo caso si verifico nel 29 luglio e l'ultimo nel 9 ottobre. Nel 1855 il primo caso nel 6 giugno in un individno proveniente da Fontaniva e l'ultimo nel 21 settembre. Nel 4775 i varj ospizi d'infermi farono rianti nell'ospizite grande degli infermi, ercitoi dov'erano i monaci Lateranessi in San Bartolomeo. Si allargò colla spesa di franchi 67,129,42; 44 ammalati cronici via ricoverano gratalimente: per gli altri ammalati pagano i Cammi ri ricoverano gratalimente: per gli altri ammalati pagano i Cammi ri ricoverano gratino en orgi nitimi anni le pellegre anco della citta per i malisano shitzaioni dei poveri, per l'accressionis miseria. Belle vasche di marmo per gli scabbiosi, le pareti a segliola lacida, le biancheria di marmo per gli scabbiosi, le pareti a segliola lacida, le biancheria fisiato la cura dei malati alle snore di Santa Dorotea, non mercenarie ma caritatevoli, sebene a avrebbesi desiderato in longo foro le ancola San Vincenso che hanno comane con esse lo zelo, ma di più hanno sacre tradizioni e secolle e ducazione a tal domini di

Altri pil istituti sono sotto l'hoite direzione de Luoghi Pil. L'ospica degli orfani fondato per testamento d'Antonio Fabbro, fu dal 4814 al 1433 governato da una confrateraita, quindi nel 1485 v' ebbero mano alcune monache, nel 4520 ne prese curs la compagnia di San Girchinose, che lo silido si Sonaschi. Nel 1373 s' april del Comnon naltra casa a San Valentino, ma nel 1812 di due istituti se no fere non solo.

A togliere dal pericolo le giovinette si fondò nel 1601 la casa delle Citelle, e voleasi che le accoltevi fossero sane e belle: con 43 governatori e 30 protettrici, di cui 20 di nobili, 10 di famiglie mercatanti.

Alle donne desiderose di ricondursi a buona vita provvide il Soccorso istituito dal Ghellini, come il soccorsetto per le pericolanti, diretti da un cittadino eletto dal consiglio comunale: ora furono interamente innovati ".

L'istituto degli orfani, cadato in abbandono, fu convertito in scondo normale per la classe artiera o povera, affidata l'interna direzione alla Congregazione del Figli di Maria con sconde artiere, di falegname, calzoniajo, sarto, intigliatore de indoratore, legatore di libri, riservamolo l'agginata di sconde, di tipografia e d'agricoltura pratica: furono aperta piazza gratatile e sei a mezza pensione; permette a qualanque artiere ed operajo di approfitura dell'istituto pagando la giornata.

L'istituto delle Orfane, del sistema monacale su convertito in una scnola normale per ragazze derelitte e povere onde sarne cameriere, serve, bambinaje. Al personale insegnante su provveduto con buone maestre di

<sup>41</sup> Ringraziamo chi li dirige d'averci dato un cenno delle riforme il quale qui pubblicbiano, pur lamentonole che non siensi falte conocere prima di porte in atto. La pubblica opinione avrebbe dato appeggio al buono che ci è, indicato il rimedio di ciò che a molti non parce.

bianco, sartora, modista, stiratora, pettinatrice, sotto distinte istitutrici; aperto 50 piazze gratuite e 12 a mezza pensione.

Le donne che passata la lor gioventù in altri pii luoghi di beneficenza.

preferiscono continnare in un ricovero di pubblica carità, son poste a educare ed istruire quelle che dopo vita traviata sono risolate di tornar a un vita morigerata e cristiana. La direzione è affidata a tre snore di Santa Dorotes.

La Casa delle Zitelle rimane collegio per fanciulle agiate ed altre exiandio accoltevi gratuitamente.

Il conte Ottavio Trento, mosso da Napoleone, con atto 27 aprile 1810 dono italiane lire 234,505 a dotazione, e italiane lire 32,000 per acquisto del locale ove istituire in Vicenza la Casa di ricovero e d'industria a cui pure legava con testamento 28 dicembre di quell'anno altre lire 180,000. Nel 1812 venne aperta la casa di ricovero per vecchi o impotenti nel monastero delle monache di San Pietro, ed ivi nel 1818 ne' luoghi terreni istituivasi la casa d'industria. La congregazione di carità provvide alla prima istituzione della casa di ricovero e un consiglio d'amministrazione presieduto dal vescovo, dal podestà e da altri tre cittadini nel 1818 provvide alla direzione de' due istituti. Appni fr. 15.660 gli vennero da lasciti di scopo conforme che venivano sino al 1832 amministrati dall'ospitale: l'ultimo legato fu nel 1845. I ricoverati sino sino al 1848 erano 210, due quinti uomini, tre quinti donne: dal 1819 al 1853 si ridussero 135, poi a 100. La casa d'industria che sino al 1848 aveva 190 giornalieri, dal 1849 al 1853 ne ebbe 213, poi 376, de' quali tre quarti adniti, un quarto fanciulli. Nella casa di ricovero erano da principio i ciechi, i domestici, i vecchi tessitori di seta: appena il tre per cento erano artigiani ora son il dieci per cento. I ricoverati fanno qualche servizio per l'istituto, gl'industrianti fanno de' lavori col capitale circolante di fr. 10,440 o con materia data. Le donne filano 2000 libbre di capapa, 800 di stoppia e fanno 500 paja di calze di lino e canapa e 300 flanelle. Le fancinlle lavoran pel bucsto della casa di ricovero, e dell'ospedale. Gli adulti tessono 10,000 braccia di tele di canapa semplici, altri 30.000 piedi di stnoje: i fanciulli si collocano presso private officine, o si avvezzano alla tessitura di nastri o trecciano alghe per stuoje. Le mercedi sommano a 4000, tre quarti per l'istituto, un quarto a materia data. Le tele vendonsi quasi tutte a luoghi pii, le stuoje a privati. Fr. 3480 si distribuiscono in soccorsi a domicilio. La rendita per due terzi fondiaria è di fr. 87,000 e la rendita incerta fr. 8700. La spesa d'amministrazione il 4 per 100: le imposte crebbero dal 1848 di fr. 15,660.

A dirigere i fancinlli al lavoro attende la congregazione de' figli di



Maria, che chianata alla direzione di datto istituto già privatamente inizito di un ottituno e coraggioso prete in Vicenza, ne assunae il governo il 1.º gennajo 1859, con un padre rettore, un padre ministro, un padre direttore, S fratelli coadjutori maestri d'officine, pure religiosi. L'istortuto conduce presentemente 5 officine, cio di ciatoloje, astre, legiosi di bitri, falegamme di quadratura e di ogni sorta di mobiglie, intaglia-tore e indoravora.

La congregazione cominció con 6 atono, che net corso del 1839 carcebes 13, nel 1860, a 27. Col. 17 genapis 1861 sono 5 catalosi, 6 sari, 6 legatori di libri, 6 falegasmi, 4 indoratori. Aggiungi 5 discoli, vicenzini, manetenuti in altre caso dell'initito 5 spese delle congregazione a ciò determinata, sia per asseccadare l'inclinazione all'agricoltura, sia per discoli di locale nella presente abitazione in Vicenza.

|                                 | 1859        |     | 1860     |
|---------------------------------|-------------|-----|----------|
| Di beneficenza cittadina        | fr. 4008.60 | fr. | 2726.09  |
| Ricavato d'industria            | • 4745.95   |     | 12821.47 |
| Spese d'impianto e mantenimento | • 9531.46   | ,   | 17271.07 |

I Figli di Maria conserveranno la stima de' Vicentini se, ricordando la storia degli Umiliati e d'altri ordini regolari, sapranno vivere del lavoro instancabile, e men fidarsi sul favore d'nu giorno, che sulla propria virtù.

Gli Asili d'Infanzia, proposti nel 1839 dalla Commissione di pubblica beneficenza, ricevono fancinili dai due anni e mezzo ai 5, e sino ai 7. Le maestre sono suore di Santa Dorotea. V'intervennero:

| nell'anno | 1855 | maschi | 106 | femmine | 94 |
|-----------|------|--------|-----|---------|----|
| ,         | 1856 |        | 86  | ,       | 75 |
| ,         | 1857 |        | 68  |         | 82 |

Per cinque anni forono mantennti da una società: ora da una tombola annua e dai doni del Natale fatti da fornaj, droghieri, pizzicagnoli, macellaj.

San Marcello nel secolo XVI fatto ospizio degli Esposti, si condusse daprima portramente: si tempi del Barbara una balia dovera allattara 4 fancitali, e scrive, aver ndito dai governatori del pio lnogo morimo ogni anno da 500 a 600. Ora il numero medio è di 230, di cci 140 maschi e 120 (emmine: vi si accolgono anche per un anno 10 fancialli istatudi legittimi. Dopo pochi giorni è la vaccinazione si danos a notirci estrema con mercede decrescente sino al 12 anni, poi d'ordinario rinasogno nella famiglia adottiva; un 30 si ricoverano nell'sistituto (Decouzai. La mortalità è di 22 per 400 mentre da registri dill'archivio di torre co-

nosciamo che uel 1066 di 219 rimasero vivi 5; uel 1667 di 185 5; nel 1668 di 205 11; nel 1669, 43 di 116. La minor parte vengono alla ruota, i più palesamente. Se ne ridomanda un 8 0/n.

Vi va unito il pio luogo Checcozzi per provvedere a questi infelici o zucho cresciuti in età <sup>14</sup>. La rendita del primo è di 30,450 franchi del secondo di fr. 43,050, oltre il sussidio dato dal dominio ia 65,250 franchi.

Mentre noi ci vantiamo di tanti sittuti, ci si affoliano intorno i mendicanti. Vecchio malanno, tantothe nel 1594 si prese parte dal consiglio dei 300 di seggliere « 8 prestantissimi cittudini et sino homini di conscienza ed alima presidenti ai prestri che facessero la noti dei porrei, segliessero distribatori, baudissero i poveri forastieri par dando qualche cosa per la lontananza del paese; cercassero albergo a chi non ne la; l'elemosiani decarso o in pane distributi di per di; noninassero è seploratori o porgatori perchò il soccesso non vada questinando, e per levar ogni currepulo e sincernar le menti si facea saper che il poveri erano non più di 1810: si soccosì assegoavasi un'imposta e delle regaine del monde idenosdo iche per aver missircioria da Dio à d'uno usar mistricordia ».

Nel 1609 poi nel nominarsi un espargatore e fugatore si dissec he si trovava al presente questa città si fatalmente piena et opparesa da mendicanti, furfantoni, ladri et simil gente di mala natura che da tutte le parti son concorcosi e tattavia concorrono in questa città che fatta commi ridotto e recettacolo di tali persone, con poca dignità pubblica, alanno, e vergogna di tutti non si può comparere nelle piazze, chiese et altri luochi dello città senza haver de costoro esomera alli fianchi i .

et altri luoghi della città senza haver de costoro sempre alli fianchi ».

Nè questo purgatore riusci; che anzi deriso col nome di Pantalone dal nome di Pantaleone da Portogruaro, che uel 1573 avea

| 12 Spesa m | ефи зивна | degli isiiti | ati Esposti | e Checcozzi nel dec | emrio 1851-40. |
|------------|-----------|--------------|-------------|---------------------|----------------|
|            | _         |              |             |                     |                |

| 111011             | nubriene delle spese                          | E,   | Sposti   | Cueccox                    |
|--------------------|-----------------------------------------------|------|----------|----------------------------|
| - 1                | Onorarj                                       | ſr,  | 6135.25  | fr. 2058 42                |
|                    | Spese d'ufficio                               |      | 697.71   | · 211.51                   |
| Spese<br>Campaint: | Salarj e spese di campagna                    |      | 6392.    |                            |
| strazione          | Imposte e sovraimposte                        |      | 9265,50  | + 293,80                   |
|                    | Riparazioni e fabbrictie                      |      | 7867.11  |                            |
| 1                  | Spese diverse ordinarie e straordinarie       |      | 309285   | <ul> <li>452,40</li> </ul> |
| di beneti-         | Salarj per servigio interno                   |      | 1087.50  | • 4435.50                  |
| cenza<br>interna   | Vitto                                         |      | 1303.    | <ul> <li>5016.</li> </ul>  |
| dı benefi-         | Nutrici di campagna o baliatico esterno .     |      | 59593.   |                            |
| cenza              | Corrisponsioni a famighe od artieri per mante | eni- |          |                            |
| (Alerun            | mento esposti ed orfani                       |      | 913.50   | · 318.                     |
|                    | Deti e grazie a donzelle                      |      | 2627. iO | . –                        |

Illustraz, del L. V. Vol. IV.

tale ufficio, dovette lasciare l'incarico di capitaneus contra furbos, contentarsi di servire la podestaressa, e più tardi di andare innanzi alle processioni.

Minor burcerazia, e p'à carità vorrebbeti in questi luoghi pii: ma pur troppo, mentre nel secole accore vi avana parte tani citatali, genessun se ne cura. Pure il bisogno va ogni di più crescendo e speriamo che i Vicentini non lasceranno andar a male ai belle erestiti de l'onstripadri, e colle società private di beneficenza e con le istituzioni di previdenza (manenci pur anco la cassa di risparmio) cercheranno prevenire e soccorrere quelle necessità cui non possono i luoghi pii.

Di società di mutuo soccorso, il primo esempio fu la Congregazione di mutua carità dei sacerdoti della città e diocesi di Vicenza, nel 1841. Gli aggregati, oltre una modica tassa all'atto dell'aggregazione, in proporziono dell'età, pagano annue austr. lire 6, e una messa pei congregati defanti di ciascan anno, e un ufficio con un memento nella messa per tutti i defunti della congregazione nelle dne epoche indicate nel calendario diocesano; i sacerdoti della città hanno anche l'obbligo d'intervenire per turno ai funerali dei congregati della città e ad un ufficio in comune e messa anniversaria di tutti i congregati defunti. In caso di malattia che oltrepassi i 10 giorni, hanno diritto al giornaliero sussidio di una lira austriaca per tre mesi e in caso di povertà ad un soccorso straordinario, commisurato secondo le circostanze. Inoltre fraiscono di molti beni spiritnali. Dodici messe celebrate a comune vantaggio nella festa di M. V. Addolorata. Dodici per ogni congregato defunto. La messa di ciascun congregato pei defunti dell'anno, e il suffragio in comune di dodici messe anniversarie, e l'ufficio dei morti e il memento. Al 1.º di gennajo 1859 la congregazione contava da membri 70 in città e 80 nella Diocesi, ed aveva un patrimonio di austr. lire 8621 91 (fr. 7544). I frutti del legato di austr. lire 20000, disposto dal can. Gabriele Maritani col testamento 3 giugno 1857, vennero devoluti per dieci anni al mantenimento di sacerdoti bisognosi in un ospizio gratuitamente e opportunamente offerto a tale scopo dal saccedote Antonio Magrini.

L'Istituto medico-chiragico-farmacenico di mutoa soccorso ebbe vita el 1851 e comprenda medici, chirurgi, farmacisi, veterinarje levatrici della cutà e della provincia. Pagano un contributo mensile che varia secondo l'ett di austr. lire 2 alle lire 6 nei primi dne anni della in-crizione, passati i quali corrispondono austr. lire 2 mensili ed hanno diritto in caso di malattia temporaria che continuì oltre otto giorni, ad un giornaliero sussidio di austr. lire 2; e in caso d'impotenta ad un sussidio in ragione del tempo dell'aggregazione, tra le austr. lire 15 e li cue o criani i "adamaza determina d'anno le lire 60 menvil; Alte vedore o criani i "adamaza determina d'anno

in anno il sussidio, avnto riguardo alle circostanze del caso e alle condizioni economiche dello istituto. Al 1.º gennaĵo 1860 il patrimonio dell'istituto ascendeva ad anstr. lire 24,000 (franchi 24,000) e contava circa 200 stocj.

Sortan el 1838 la Sociatà di San Giureppe pel mutuo soccorso degli artigian, il 4. Espannjo 1881 contra 1002 cogi attivi, oltre a 42 conorari, i quali giovano l'istituzione dell'opera loro o la henoficano con largicini senza percepiren vantagai. I soci attivi pagano all'inercizione sodi 35 se al disotto di anni 20, e il doppio se gli oltrepassano, e settimanalmente soldi 4 al disotto di 20 anni, 7 tra i 20 e i 40, e 9 al di 
sopra. I malsiti, scorsi tre mesi dall'inscrizione, percepiscono al giorno 
soldi 21 o 33. Se la malattia dara più di tre mesi, nel quarto mese 
il sussidio viene ridotto a dos terzi, nel quinto e soccessivi alla metà, 
fin a un anno, dopo il quale può la direziono accordarne o meno la 
cetta. Il patrimonio sociale al 1.º gennajo 1861 era di for, 1/303 (fr. 3081) di 
soci del feste religiose, na ni nonore di san Giassope, una a suffragios, na 
soci del contro di san Giassope, una a suffragio, 
soci del funti, si celebrano nella chiesa di San Faustino che la società la 
ridonata al divin culto e con sonotaneo offere tratora, ed abbellica

Quantinaque molte circostanze săvorevoli contrastico presso di noi la formazione di consimili società, tuttiva l'Idea se us va diffindendo e la mutualită diviene un bisogno. Nei centri manifatturieri della provincia ne sono in progetto, ma non è prossima a continuiri che la Società di Schio sotto l'invocazione di san Rocco pei lavorani della fabbrica di Schio sotto l'invocazione di san Rocco pei lavorani della fabbrica panni Francesco Rossi, che porte contrac centalisgà di membri rica colti in un solo stabilimento, sicchè può ripromettersi rapido incremento e prossero aveneiro.

Il Santo Monte di Pietà di Vicenza ebbe vita nel 4406 pri consigli e l'opera del b. Marcu da Montegalio 1, quel di Bassano nel 1492; e dalla tennità delle somme che i massari erano abilitati a prestare sopra pegni apparisce quanto acarsi fossero sul principio i mezzi di quel l'istituto, fondato ed alimentato dalla carità privata. Col volger dei tempi la carità gli andó aumentando, tatchè alla fine del 1837 il capitale ascendeva ad austriacho lire 388,830 (franchi 322,737). L'osservatori del Monte erano nominati dal commale consicifo finchè venpero sostitati

<sup>13</sup> Venne a grandi ricchezza, ed era per i acquisati un banco, per i ricchi un segreto e prossis persistore, per i vitical e poveri uno speciente. Fo dervabato unel 1797 in quella confusione demagogica, e pochi fornon puniti. Poi i ristorato, e erredenosi a torio che la cassa di risparanio non possa essere che sussidiaria al monte, la ricchezza, del nostro fu principisi perteto a non fondarsi la cessa di risparanio.

sotto il regime italico dalla congregazione di Carità; cessata la quale nel 1823 subentrò la direzione.

La terra di Schio sistituiva il Monte di Pietà nel 1857 a un apprava l'intinzione il consiglio generale di Viccuzza. La fondazione ebbelango coi redditi della colta comunale, con elemosine ragguardevoli di particolari, coi soldo dell'agnello, che nella ricorrenza delle leste pasquali solerasi distribure a ciasuna famiglia, con largizioni della recreadissima collegita. In progresso molti particolari effettarono pameneti di livelli mediante deposito sul santo Monte, e ciò ne aumonapiamenti i mezzi.

La congregazione o scuola di Carità, detta auche pia opera instituita in Thiene da monsignor Settimio Marchesini arciprete di quella nieve. fondava in quel luogo un Monte di Pietà nel 1589. Il capitolo della scuola ne eleggeva i preposti. Si modificarono le regole dell'istituto nel 1612, poi nel 1795, mediante determinazione dell'eccellentissimo magistrato de' scansadori , approvata dal veneto senato. I fondi primitivi furono somministrati dalla pia opera, e dalla carità privata. Fino al 1820 il capitale andò aumentando : ebbe poi rovinose vicende, alle quali poco alla volta riparò, ed è ora in istato di supplire in parte anche ai bisogni dei limitrofi. È pare del secolo XVI il Monte di Pietà di Valdagno, dovuto alla generosa pietà di Sabina Trissino, la quale legava ducati veneti 3000 per questo scopo e per limosine. Gli anuni risparmi aumentarono progressivamente il capitale, che nel 1842 ammontava ad austriache lire 65,000 (frauchi 56,875) ed ora ad austr. lire 400,000 (franchi 87,500); supplisce ai bisogui del paese e distretto di Valdagno, di parte del distretto di Arzignano, ed in questi ultimi tempi portò dal 6 al 5 per 0:0 l'interesse.

É memeria che a Lonigo sussistesse fico dal 1600 un Monte di Pict, sostento da la trigitioni volontario. Gli venen efididato un piccolo deposito di sostanze di benefoj vacanti, di fiorita 700 circa. Sogetto a varie dilapidationi, ebbe dopo di sovenenicoi comunali e provincisii. Ora bene amministrato poò supplire a ben 4000 domande annue, col giro di oltre 17,000 franchi.

Nel 1628 il sacerdote Domenico Gagliardi decano proponeva ai depatati al governo di Montecchie maggiore l'istituzione di un Monte di Pietà in quella terra e venne aperto nell'anno successivo in una casa acquistata all'uopo dal Comune, il quale per dare avvismento all'istituto dispose di venete lier 300 (franchi 1530).

Per decreto 19 maggio 1676 degl'inquisitori del governo veneto in terraferma venue istituito il Monte di Pietà di Marostica, col giro di ducati 2000 avnti ad imprestato dalla Scuola del Carmine di quel castello.

| Monti di pieta |          | Anno | Rendita<br>in franchi | Spest<br>in franchi | Capitale<br>in giro<br>in franchi | Pegni<br>presentati | Pegni<br>redcati | Misura<br>del.<br>Finteresse | Pegni<br>venduti |
|----------------|----------|------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Vicenza        | -        | 1856 | 76487                 | 68315               | 899327                            | 87419               | 85172            | 5 Olo                        | 2247             |
| Bassano        |          | 1856 | 17963                 | 14712               | 289410                            |                     | 37441            | 6 000                        | 1328             |
| Schio          |          | 1836 | 1020                  | 736                 | 11339                             | 3987                | 4290             | 6 010                        | 284              |
| Thiene         |          | 1856 | 1654                  | 1352                | 26512                             |                     | 5704             | 010 9                        | 129              |
| Valdagno       |          | 1826 | 3865                  | 2549                | 62578                             |                     | 6938             | 2 010                        | 352              |
| Lonigo         |          | 1856 | 1280                  | 818                 | 17370                             |                     | 3 <b>6</b> 00    | 00 9                         | 1.1              |
| Montecchio Mag | Maggiore | 1856 | 1306                  | 939                 | 24296                             |                     | 1.1              | 2 010                        | = 8<br>= 8       |
| Marostica      |          | 1826 | 506<br>613            | 375                 | 8566                              |                     | 1345             | 010 9                        | 12 2             |

A quella dei poveri a'appaja la statistica dei crimini. Qui poniamo il numero dello denuncio, coll' avvertenza ché, su cento processi, la luguo solamente un decimo di dibattimenti. Quante spese gettatel a quanti innocenti allungata la prigionet quanti entrativi per un lieve fallo ne escono mesetri, e sinistri alla quiete ed alla sicnezzas!

## Crimini e delitti denunciati oli I. R. Trib

| Diatretti              | Afto tradimento e<br>perturbazione della<br>pubblica tranquilità | Pubblica violenza | Abaso del potere<br>d'ufficio | Falshicazione<br>di<br>carte o monete | Perturbazione<br>di religione | Stupro<br>ed attri crimini<br>contro il pudore | Omicidio, uccistone,<br>infasticidio | Procurato aborto | Esposizione d'infante | Grave Irsione<br>corporate | Incendio | Duello. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------|
| Vicenza                | 2                                                                | 35                | 6                             | 2                                     | 2                             | 12                                             | 6                                    | 3                | -                     | 33                         | 9        | _       |
| Arzignano              | _                                                                | 4                 | -                             | -                                     | _                             | 4                                              | 4                                    | -                | -                     | 2                          | 2        | -       |
| Asiago                 | _                                                                |                   | -                             | -                                     | _                             | 2                                              | -                                    | -                | 4                     | 2                          | 1        | _       |
| Barbarano              | -                                                                | 4                 | -                             | -                                     | _                             | 2                                              | 4                                    | -                | -                     | 2                          | 3        | -       |
| Bassano                | -                                                                | 8                 | 1                             | _                                     | 2                             | 4                                              | 4                                    | -                | 1                     | 4                          | 5        | _       |
| Lonigo                 | -                                                                | 4                 | -                             | 4                                     | _                             | 2                                              | _                                    | -                | -                     | 5                          | 5        | -       |
| Marostica              | _                                                                | 5                 | -                             | -                                     | 3                             | _                                              | _                                    | -                | _                     | 6                          | -        | _       |
| Schio                  | _                                                                | 7                 | 2                             | 1                                     | _                             | -                                              | -4                                   | 4                | -                     | 4                          | 1        | -       |
| Thiene                 | 1                                                                | 3                 | 4                             | -                                     | 4                             | -                                              | _                                    | 4                | -                     | 2                          | 2        | -       |
| Valdagno               | -                                                                | 15                | -                             | 1                                     | 4                             | 2                                              | 4                                    | -                | _                     | 9                          | 1        | -       |
| Tot. di ciascun titolo | 3                                                                | 88                | 10                            | 8                                     | 9                             | 22                                             | 41                                   | 5                | 2                     | 66                         | 29       | -       |

| Furto ed infedeltà | Rapina | Truffa | Bigamia | Calunnia | Ajuto prestate a rei | Morti | Debttil<br>dl<br>possesso d'armi | Belitti contro la<br>sicurezza della vita | Delitti contro la<br>tranquillità pubblica | Delitti contro la<br>satute pubblica | Delitti<br>confro la proprietà | l'elitti<br>confro l'enore | Delitli<br>contro la moralità | Totale<br>di eisseun<br>Distrette |
|--------------------|--------|--------|---------|----------|----------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 164                | 16     | 50     | _       | 5        | 3                    | 28    | 18                               | 2                                         | -                                          | -                                    | 45                             | 2                          | -                             | 413                               |
| 22                 | 3      | 2      | _       | -        | -1                   | 2     | 12                               | 1                                         | -                                          | -                                    | -                              | -                          | -                             | 53                                |
| 4                  | -      | 2      | -       | -        | -                    | 6     | 6                                | -                                         | _                                          | -                                    | -                              | _                          | -                             | 27                                |
| 20                 | -      | 2      | -       | -        | -                    | 4     | 3                                | -                                         | i-                                         | -                                    | 4                              | -                          | -                             | 42                                |
| 48                 | 3      | 5      | -       | -        | _                    | 8     | 24                               | -                                         | -                                          | -                                    | 1                              | -                          | -                             | 106                               |
| 62                 | 4      | 4      | -       | ŧ        | -                    | 2     | 48                               | 1                                         | -                                          | -                                    | 2                              | -                          | -                             | 114                               |
| 25                 | i      | 3      | -       | 4        | -                    | 4     | 8                                | 4                                         | -                                          | -                                    | -                              |                            | -                             | 57                                |
| 25                 | 3      | 3      | _       | -        | -                    | 12    | 23                               | -                                         | -                                          | -                                    | 4                              | -                          | -                             | 84                                |
| 29                 | 2      | 2      | -       | -        | -                    | 7     | 5                                | -                                         | -                                          | -                                    | 1                              | -                          | -                             | 57                                |
| 34                 | 3      | 4      |         | -        | -                    | 8     | 11                               | 2                                         | -                                          | -                                    | 1                              | -                          | -                             | 90                                |
| 433                | 35     | 74     | _       | 7        | 4                    | 81    | 125                              | 7                                         | Π                                          | _                                    | 22                             | 2                          | _                             | 1043                              |

| Distretti              | Allo tradimento e<br>pertarbazione della<br>pubblica tranquilità | Pubblica violenza | Abuso del potere<br>d'ufficio | Falsificazione<br>di<br>carle o menete | Perturbazione<br>di religione | Stupro<br>ed altri erimini<br>coniro il pudore | Omicidlo, uccislone,<br>lnfanticidio | Procuralo aborto | Espesizione d'infante | Grave lesione<br>corporale | Incendio | Duello |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------|--------|
| Vicenza                | 10                                                               | 29                | 4                             | 4                                      | 2                             | 8                                              | 7                                    | 2                | -                     | 22                         | 13       | -      |
| Arzignano              | -                                                                | 6                 | -                             | -                                      |                               | -                                              | _                                    | -                | 4                     | 6                          | 3        | -      |
| Asiago                 | -                                                                | 4                 | -                             | 2                                      | _                             | -                                              | -                                    | -                | -                     | 4                          | 6        | -      |
| Barbarano              | 4                                                                | 4                 | -                             | -                                      | _                             | -                                              | 4                                    | 4                | -                     | 3                          | 3        | -      |
| Bassano                | -                                                                | 5                 | -                             | -                                      | ſ                             | -                                              | -                                    | -                | -                     | 4                          | 6        | -      |
| Lonigo                 | -                                                                | 4                 | -                             | 4                                      | _                             | _                                              | -                                    | -                | -                     | 6                          | 10       | -      |
| Marostica              | -                                                                | 5                 | -                             | -                                      | 4                             | -                                              | 1                                    | -                | -                     | 7                          | 6        | -      |
| Schio                  | _                                                                | 2                 | 4                             | -                                      | -                             | 4                                              | 3                                    | -                | -                     | 7                          | -        | -      |
| Thiene                 | 1-                                                               | 3                 | 4                             | -                                      | 4                             | 2                                              | 1                                    | -                |                       | -                          | 5        | -      |
| Valdagno               | 4                                                                | 6                 | -                             | -                                      | -                             | =                                              | 2                                    | -                | -                     | 6                          | 4        | -      |
| lot. di ciascun titolo | 12                                                               | 65                | 3                             | 4                                      | 5                             | 11                                             | 15                                   | 3                | 1                     | 62                         | 56       | _      |

uale provinciale di Vicenza nell'anno 1859.

| Furto ed infedetta | thapina | Truffa | Bigamia | Calunula | Ajuto prestato a rei | Morti | Delitti<br>di<br>passesso d'armi | Delitti contro la<br>sicurezza della vita | Delitti contro la<br>transpullità pubblica | Delitti contro la<br>salute pubblica | Delitti.<br>contro la proprietà | Courte Colors | flentii<br>contro la moralità | Totale<br>di ciascun<br>Distretto |
|--------------------|---------|--------|---------|----------|----------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 186                | 44      | 64     | -       | 4        | 3                    | 29    | 45                               | -                                         | -                                          | -                                    | 10                              |               | -                             | 417                               |
| 25                 | 7       | 1      |         | -        | -                    | 6     | 2                                | -                                         | -                                          | -                                    | 4                               | -             | -                             | 58                                |
| 6                  | -       | 1      | -       | -        | -                    | 8     | 2                                | -                                         | -                                          | _                                    |                                 | -             | -                             | 33                                |
| 35                 | 2       | 4      | -       | _        | -                    | 2     | 2                                | -                                         | -                                          | -                                    | 2                               | -             | -                             | 51                                |
| 36                 | 1       | 7      | _       | 1        | -                    | _     | 3                                | -                                         | -                                          | -                                    | -                               | -             | -                             | 61                                |
| 61                 | 5       | 4      | -       | -        | -                    | 2     | 7                                | -                                         | -                                          | -                                    | 1                               | -             | -                             | 98                                |
| 33                 | 4       | 8      | -       | 4        | -                    | 2     | 2                                | i –                                       | -                                          | -                                    | -                               | _             | -                             | 70                                |
| 40                 | 4       | 3      |         | _        | -                    | 7     | 7                                | -                                         | -                                          | -                                    | -                               | -             | -                             | 75                                |
| 11                 | 3       | -      | _       |          | -                    | 6     | 3                                | -                                         | -                                          | -                                    | -                               | -             | -                             | 36                                |
| 52                 | 9       | 1      | -       | -        | -                    | 1     | 4                                | -                                         | -                                          | -                                    | -                               | -             | -                             | 86                                |
| 485                | 49      | 84     | _       | 6        | 3                    | 63    | 47                               | _                                         | _                                          | _                                    | 14                              | _             | -                             | 988                               |

| DISTREITI              | Alto fradimento e<br>perturbazione della<br>pubblica franquilità | Pubblica violenza | Aburo del potere | Falsificazione<br>di<br>carte e monde | Perturbaziono<br>di religione | ed altri crimini<br>contro il pudore | Omicidio, uccisione,<br>infanticidio | Procurato ab.:rto | Esposizione d'infante | Grave lesione<br>corporate | Incendio | Duello |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------|--------|
| Vicenza                | 16                                                               | 29                | 3                | 6                                     | 4                             | 9                                    | 3                                    | -                 | 1                     | 24                         | 12       | -      |
| Arzignano              | -                                                                | 2                 | -                | 4                                     | _                             | 1                                    | 4                                    | -                 | 1                     | 7                          | 2        | -      |
| Asiago                 | -                                                                | 5                 | i –              | -                                     | -                             | -                                    | 4                                    | -                 | -                     | 4                          | 4        | -      |
| Barbarano              | -                                                                | 4                 | -                | -                                     | -                             | -                                    | -                                    | -                 | -                     | -                          | 6        | -      |
| Bassano                | 1                                                                | 3                 | _                | 5                                     | -                             | ŝ                                    | -                                    | -                 | 4                     | 4                          | 5        | -      |
| Lonigo                 | 2                                                                | Á                 | -                | -                                     | _                             | 1                                    | -1                                   | -                 | - 1                   | 4                          | 9        | -      |
| Marostica              | 4                                                                | 1                 | -                | -                                     | 1                             | 3                                    | -                                    | -                 | -                     | 9                          | -        | -      |
| Schio                  | -                                                                | 2                 | -                | 2                                     | _                             | 3                                    | -                                    | -                 | -                     | 7                          | 4        | -      |
| Thiene                 | -                                                                | 6                 | ŝ                | -                                     | -                             | ŝ                                    | 2                                    | -                 | -                     | 4                          | å        | -      |
| Valdagno               | -                                                                | 7                 | -                | 4                                     | 1                             | i                                    | 2                                    | -                 | -                     | 7                          | -        |        |
| Tot. di ciascun titolo | 20                                                               | 60                | 5                | 15                                    | 6                             | 20                                   | 10                                   | _                 | 4                     | 61                         | 44       |        |

| Furto ed infedella | Rapina | Truffa | Bigamia | Calumia | Ajuto prestato a rei | Morti | Delitit<br>dl<br>rots 550 d'armi | Delitti contro la<br>sicurezza della vita | Delitti contro la<br>tranquillità pubblica | Delitti contro la<br>salute pubblica | Delitti<br>confro la proprietà | Contro Fencie | Delitti<br>confro la moralità | Totale<br>di ciascun<br>Distrello |
|--------------------|--------|--------|---------|---------|----------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 203                | 18     | 22     | 1       | 7       | 1                    | 46    | 18                               | -                                         | _                                          | 16                                   | 1                              | _             | -                             | 440                               |
| 25                 | 8      | 4      | -       | 4       | 2                    | 10    | 8                                | -                                         | -                                          | 1                                    | -                              | -             | _                             | 74                                |
| 20                 | 1      | 1      | -       | -       | -                    | 10    | -                                | -                                         | -                                          | -                                    | -                              | _             | -                             | 40                                |
| 32                 | -      | -      | _       | _       | -                    | 3     | 3                                | -                                         | -                                          | -                                    | -                              | -             | _                             | 45                                |
| 53                 | 7      | 4      | -       | -       | 4                    | 6     | 5                                | -                                         | !-                                         | -                                    | -                              | -             | _                             | 93                                |
| 73                 | -      | 4      | _       | 4       | -                    | 4     | 8                                | -                                         | -                                          | -                                    | -                              | -             | _                             | 103                               |
| 49                 | -      | 2      | _       | 4       | -                    |       | 8                                | -                                         | -                                          | -                                    | -                              | -             | _                             | 76                                |
| 35                 | 2      | 3      | _       | -       | 1                    | 12    | 9                                | -                                         | -                                          | 4                                    | -                              | -             | -                             | 81                                |
| 14                 | 2      | 2      | _       | _       | _                    | 5     | 9                                | -                                         | <u> </u> _                                 | -                                    | 1                              | -             | -                             | 48                                |
| 41                 | 5      | 2      |         | -       | 4                    | 1     | 3                                | -                                         | -                                          | -                                    | -                              | -             | -                             | 72                                |
| 545                | 43     | 38     | 1       | 10      | 6                    | 94    | 71                               | _                                         | _                                          | 18                                   | 2                              | _             | _                             | 1072                              |

T

## Vicenza Città.

Dove il Retrone sbocca nel Bacchiglione, incontro a mezcogiorno, e di quà dall'uno e dall'altro figme lentamente si solleva una piccola altura per poco spazio separata dai Berici vi sorge Vicenza, Se non fossero sulla nostra povera città passate e ripassate orde devasta-. trici, saremmo lieti di poter mostrare stupende opere romane; ma i Fori, i palazzi ed i teatri giacquero devastati dal fuoco e dalle rovine. e su que' ruderi i secoli e le acque alzarono di tanto il suolo, che lo Scamozzi, scavando i fondamenti del palazzo ora Branzo Loschi presso del Duomo, cioè in un punto de' più elevati della città, trovava a oltre sette metri dal livello comune un antico selciato. A indizio di quelle magnificenze rimane la gran base del campanile del Duomo, formata di larghe pietre delle nostre cave di Chiampo, A quale uso servisse un fabbricato con muraglie così solide e grosse si disputa; altri lo dissero custodia del pubblico erario, altri diversa cosa; noi dal vederci la presso incastonato un mascherone colla bocca aperta come gittasse acqua, e dal leggere che in Vitulouia ed in altre città etrusche si racchindeva fra somiglianti manufatti le cisterue, siamo iudotti a credere che iu antico a simile uso servisse questo edifizio. Che se que' monsignori peusassero a tor via la casaccia addossata a una faccia di quel basamento, brutta fattura del medioevo, ne uscirebbe alla luce un'opera assai bella e meglio si conoscerebbe che fosse.

Dove oggi è il gruppo di case, tra la via di San Paolo e quella de' Santi Apostoli, che poi si foggia a semicerchio sulla piazza di San Giuseppe, era il teatro romano, detto di Berga. Quando l'incendio lo revesciasse uon si può stabilire, però tutto ue persuade che quel monumento, gia molto dagli sani e dagli uomini danneggiato clari ridutto così con el privilegio imperiale del 1210 si dice di donarne al vescoro ciò nel portivegio imperiale del 1210 si dice di donarne al vescoro ciò ce nacora ne resta), sia stato distratto uel sesco dato alla città da Federico II. Ai tempi di Fogolino ne suasistevano grandiosi avanzi, ed è chi scrive averli veduti in un uso ndi pinto; certo si alavano in mezzo gi ori di del Gauldo e colà Palladio ed il Barbaro, commenstari di vitravio, ricordano d'averii misurati e studisti. Dopo d'allora in quello pagio toreter moltissime case, giorandosi a soutegno delle antiche mura-

glie; e nello scorso secolo volendosi usare per un opificio delle acque della vicina Ceriola, si traverso l'area del teatro con un acunedotto, ed allora furono disepelliti molti ruderi. Il conte Ortensio Zago, vissuto tra il secolo XVII ed il XVIII, ne studiò con amoro e diligenza gli avanzi, e ne scrisse a !nngo giudicandolo fattura de' tempi d'Augusto, mentre il padre Barbarano lo vuole del secolo di Massimiano, il Zago, a darcene un' idea, compose due disegni, l'nno dell'alzato col prospetto interiore, l'altro dell'alzato della parte laterale della scena, con lo spaccato della parte interna, e come egli riteneva il nostro teatro fosse stato fabbricato a somiglianza di quel di Marcello a Roma, da questo prese le norme pel suo lavoro, al quale se altri contrastano la verità, tutti però accordano molto ingegno ed erudizione. Giovanni Miglioranza, nomo del popolo, tino at 25 anni falegname, nelle ore che lasciava la sega e la pialla, solo, senza studj, deriso o compianto, s'aggirò in mezzo que' ruderi , li misurò, li disegnò , ne interrogò ogni parte , e nell'ozio dei giorni festivi occupandosi ad imparare la scienza di Vitruvio e di Palladio, ne tracció la pianta, ne immaginó gli alzati, e volle provare come tutti gl'interpreti di Vitruvio fossero andati lungi dal vero nell'intendere le sue teorie del teatro, le quali da quel di Berga da lui ricomposto, ascivano fuori nuove e trionfanti. Col favore de'snoi concittadini intraprese ripetuti scavi, e così altrui persuase com' egli, possente di una seconda vista, avesse di già precisato ciò che sotto la terra esisteva di fatto, e dava ragione alla sua discoperta. Uscirono alla Ince l'intera pianta del teatro, e de portici, il sito dell'orchestra e su quel piano i vomitori, la porta reale sul nicchione di mezzo e quella delle foresterie a tato dei minori nicchioni, ed una ricchezza di capitelli, di fusti di colonne, di trabeazioni, di variatissimi ornati, di statne. Da trenta e più anni segnitava in questo lavoro, per cui ed in cui solo viveva, e tra le lodi e l'incoraggiamento de' più illustri architetti di Europa, aveva condotto a bel fine lunghissima serie di tavole, e la pianta ingegnosissima dell'antico e de' nuovi fabbricati, e fatte nella sua scienza importanti acoperte, e trovate regole non mai sino ad ora immaginate. Compiti i disegni, ne dettava l'illustrazione, e ripeteva le tante volte non domandare al cielo che altri sei mesi di vita per finire il sno cómpito; ma il cielo glieli ha negati, e mentre noi scriviamo queste parole (11 febbrajo 1861) la morte lo ha côlto come Rafaello ed il Tasso, all'ora del sno trionfo.

I Romani clie providero le loro città con tante opere magnifiche, a coi non abbiamo neppure il coraggio di pensare, conducevano in Vicenza un'acqua potabile mediante lungo acquedotto sostenuto da archi alti e spaziosi e da grossi piloni, costrutti con piccoli cubi eggali tutti e lavorati a squadra ed a scalpello d'nna pirtra pari a quella di cui era fabbricato il teatro Berga, e che snor di dubbio veniva estratta dall'immensa latomia dell'antica Gustodia (Costoza). V'ha chi stima che quelle acque provenissero dalla Costa Bissara, monticello gelidis uberrimus undis, o pinttosto dalle fontene di Caldogno. Anche oggi, passato appena l'Orolo, a sinistra se ne trovano ancora cinque archi in piedi che fanno capo sovra de'pilastri. L'altezza dell'arco da terra misprasi in circa metri 2.50, la circonferenza de' pilastri in metri 13; quantanque uno d'essi sia il doppio di più, la distanza da no pilastro all'altro è di metri 2.50, la grossezza esterna metri 3.25. l'interna, cioè sotto l'arco, di metri 4.28. Da Lobbia verso le colline se ne perdettero le traccie, ma da questo paesello per la volta del Brotton appariscono avanzi bastevoli a stabilire come quelle acque, passato presso porta Santa Croce il Bacchiglione, per poco spazio lo rasentassero, e poi rivalicatolo alla punta ch'era di faccia il così detto prato degli Asinelli (San Biagio), entrassero per le vecchie mura, ove erano le case de' Beregani, e per la più breve penetrassero nel cnore della città.

Lnngo il territorio vicentino, da Verona a Treviso, correva la via Postamia, la quale da Villanova, toccata la nostra provincia, declinava un po verso Montebello, e da quella parte più orientale de'nostri monti che formano la valle del Chiampo, tirava direttamente sino alla punta più settentrionale de Berici, cioè sino alla Tavernelle (ad tabernulas), non già avvicinandosi come in oggi a Montecchio Maggiore, ma piegandosi alla parte contraria per raggiungere la via ora conducente a Lonigo. La Postumia traversato il Dioma, un po' più al basso dell'attnale ponte dell'Olmo, ginngeva al borgo di San Felice e piegandosi a sinistra della strada del castello. passava oltre lo spazio dove gli Scaligeri edificarono poscia la fortezza detta della Rocchetta, e veniva dentro per la porta occidentale della città, la Feliciana, presso cni già sussisteva la colonna miliaria indicante il primo miglio da Vicenza a Padova e Oderzo. In città quella strada seguitava per San Lorenzo in linea opposta alla presente via e per Reale passando oltre dove sono adesso la Dogana, l'orto di Santa Corona ed il Teatro Olimpico, imboccava il ponte sul Bacchiglione, di cui dne piloni e l'arco di mezzo ancora sussistenti sono opera romana. A capo di quel ponte si biforcava; una delle vie a traverso gli orti del fu convento di San Pietro proseguiva per Casale, Trigogna, Tencarola, alla volta di Padeva, ed cra strada vicinale della Postumia; mentre questa facendo un angolo acnto con l'altra proseguiva per la strada degli Angarani ed il borgo Scroffa aino a Quinto (ad quintum ab urbe lapidem) o per Bressanvido e San Pietro Engú passava il Brenta, o Medoaco maggiore, a poca distanza da C tradella raggiungendo il tronco di strada che percorre il Trevisano e porta anche oggi il nome di via Postioma. Se a questi antichi avanzi dell'era

romana si aggiunga un bnon dato d'iscrizioni, di colonne miliarie, di sepoleceti che si ponno aumirare e studiare negli atri delle porte di Casa-Orgiani e del Palazzo Schio, si ha pressoche tutto quel che dalla terra ne fa restituito a testimonianza di que' tempi, e che l'incursi o l'avaritia degli uomini on ba accora distratto e dissipato.

Che cesa era la città nostra nell'evo mezzano? La cinta delle prime marsglie, che in oggi si vede o s'indovina ancora, girava cominciando da Porta Nuova, o de Rainoni, o di San Lorenzo progredendo a porta Feliciana già porta Vecchia, a pochi passi del postro ponte delle Bele, lambiva gli orli del Campo Marzo, passava per ponte Furo (che fu ricostrutto nel medioevo con materiale romano) e seguitando per la porta di Berga o di Dalesmanino di Berica (oggi al Guanto), avanzavasi sino dove il Retrone mette in Bacchiglione al ponte di Piancoli. Colà le antiche mura venivano o'tre, fiancheggiando il finme per l'Isola i sino a porta San Pietro (a capo del ponte degli Angeli) e continuando sino a porta di Pusterla si ricongiunge ano a Porta Nuova. Nè il Bacchiglione lasciava anche dal lato di Pusterla di accrescere la difesa della città, giacchè il ramo detto Bacchiglioncello, ascendo accanto il prato degli Asinelli, scorreva dentro quel che ora è l'alveo della Ceriola, torrentello formato da alcuoe fontane poco lungi dalla città. L'interna disposizione di Vicenza e molte delle sue contrade ne viena ricordata nel già citato decreto edilizio emanato in nome del Comune di Vicenza l'anno 1208 imperando Enrico VI, col quale a un lungo ordine di cittadini si fa precetto di demolire mura e portici, levare colonne e colmelli, rettificare siepi, sbrattare la pubblica via da sassi e macerie . . . Prenominati designatores designarerunt in Comuni Vincentia et jusserunt quod . . . . Vitus Martini Xochi auferat colmellos de ante domum suam et porticum splanet in via ita quod possint ire inde plaustra et caballi, Di questo tenore si seguita per altri cento precetti, i quali svolgono l'architettura in mille parti coi nomi tecnici di forme e di luoghi onde trovansi distinte piazze, sedimi, vie larghe e maggiori e ordinarie, sponde, vescovato e via via colmelli, travi, pontoni, morse, volti, tutto in nnaparola l'indice degli oggetti che in que tempi riguardavano l'arte del fabbricare. Appare dal nostro documento come in quel tempo di civili discordie ogni cittadino pensasse a proteggere l'ingresso della sua casa, e dispopendo della pubblica via come gli sembrava meglio al comodo ed alla difesa la

<sup>4</sup> La piazza dell'Isola era diffatti un'isola così ridotta peropora degli uomini, i quali dalla torre di Piancoli a quella del ponte di San Pietro avenno circondato uno spazio di e terra d'alta muruglia, seleiatolo e dispostolo a piazza d'armi, faccadori girare tutt' attorno l'acqua del Bacchiglione e dell'Astico.

intercettasse con mnri, la sbarrasse di colonnette e di travi, l'occupasse con isca'e e con portici chiusi. Fornisce poi preziose cognizioni intorno al logo d'alcune strade e la loro direzione, e al nome delle famiglie vicentine che vi avevano casa loro.

Sulla piazza, ben più dell'odierna larga e spaziosa, tre palazzi possedeva il nostro Comune secondo la descrizione de' beni della città l'anno 1260. Il primo detto Palatium retus, occupava in parte il posto dell'attuale Basilica; colà si rendeva ragione, v'erano le camere degli anziani, ed una chiesetta. Poco innanzi na incendio ne aveva distrutto il coperto; il Comune allora avealo riedificato, e si fa memoria pur d'una torre là presso chiamata torre storta 2. D'accanto sorgeva un secondo palazzo sovra vasti e spaziosi archivulti, che sosteoevano la gran sala del consiglio de' 400, e che in linea traversale all'altro si prolungava sino a confinare colla torre del Girone, occupando così lo spazio che forma in oggi una parte delle prigioni. Da questo passavasi ad un terzo, che, unitamente alla torro su chi furono poste le campane del Comune, era stato alcuni anni addietro acquistato da' Bissaro, e v'alloggiavano il podestà e la sua famiglia. Questi tre palazzi aveano a mattina e settentrione gli stessi confini che conservano i due palazzi d'oggidi, qua la piazza dei Signori allora nominata il Peronio e là l'altra delle Biade, ma al lato del mezzogiorno allargavasi uno spazio ben più vasto dell'odierno, giacchè la piazza da quella parte estendevasi sino verso il pente Berico, or di San Paolo, dove incontravasi la strada delle Pescherie che ne formava il confine verso sera. Non è pubblica carta poi di que' tempi che non accenni a torri possedute da qualcheduco delle nostre possenti famiglie, e basti il dire che una descrizione ne novera ben 48 di proprietà del solo Comune di Vicenza, molte delle quali sono ilescritte per merlate, gironate, podiate, e molte altre come già appartenenti al perfido Ezelino.

Dalla città si allineavano al di fuori i borghi. Dalla Porta Feliciana quel de Santi Vito e Modesto: da Porta San Lorenzo un altro che si univa a San Pietro in Vivarolo. Il horgo di Posterla si prolungava per dore oggi sono San Marco e l'ospitale, indi il borgo di Sant'Andrea cil i sobborgo di Camarzo che giungera sino e Cassale, da coi s'era con-

<sup>2</sup> Noll papile 1561 excused a fundamenti pel collecamento della salazo di Palladora, si soperaren utra paziretta, inamari il protto del Europa, i sobolamenti di questi forme, e si sosereto come essa diverse escrete del tatti soluta e quasi di forma quorira mismano recursano ad ticuno stravalgimento di forma, prechi il nome di storta diverse come del termi di Benefit 95 e 6 45. Tali fondamenti pola non recursano ad ticuno stravalgimento di forma, prechi il nome di storta dovea corresponivera producto, come le termi di Benefit, al l'inse, esc.

olota io un fossato l'acqua del Failardo che gli servira di difesa, e ad uno scopo somigliante il vicino borgo di San Pietro con l'altro di Camisano approfiturano delle acque del Rielo. Ove adesso è San Domenico stava il borgo detto di Rolladine, e quello di Lesiera lungo la presente stradio per Cittadella, a poco di la l'altro di San Vito atterrato per la maggio parte quando nel 4508 si pensò a fortificare Vicenza; l'oltimo nominarasi di Berica alla volta adesso di San Silvestro e di San Tommaso. Il borghi da prima dagli Scaligeri in gran parte vennero compresì nella città con ampia e larga cinta, e questa dappoi fu completata dai Veneziani specialmente pochi anni innazi della lega di Cambrai.

La città aveva all'intorno un giro di acque stagnanti e di foreste: il Retrone allargandosi tra le valli di Sovizzo e di Creazzo, s'impalndava in Campo Marzo, luogo già da noi altre volte descritto; le acque di Vivaro, di Caldogno, di Retorgole, di Cricoli coprivano lo spazio che s' ebbe dappoi il nome di laghetto; fnori dei borghi di San Vito e di San Pietro sui terreni più alti erano boschi vastissimi, giacchè quello soltanto da Poleje a Salgarino occupava spazio di 15 miglia di langhezza, ne misurava oltre due ed erano e furono tempo covo di lupi; sicchè troviamo che nel 1597, il paese di Secula si votò a' Santi Vito e Modesto perchè potesse per la loro valida intercessione essere liberato dalle visite di quegli ospiti paurosi. Il palude, già ricordato da Dante, comprendeva quella estensione, che racchiusa tra i monti Berici ed i colli Enganei, prolungasi sino ad Este. Questa specie di vallata, che comincia a poche miglia dalla città, ha verso occidente la sna pendenza naturale, ma così scarsa e leggera che senza l'ajuto di scoli artificiali s'arresta facilmente e ristagna. È ben vero che il canale del Bisato, il più potente scaricatore di queste acque, fu cominciato un secolo prima di Dante, ma in allora i Vicentini non pensavano già a bonificare que' fondi, bensì a dare alle acque del Bacchiglione una nuova direzione onde non scendessero più a Padova, ed allargandosi invece pel vasto spazio delle campagne circonvicine, rendesse impossibile ai nemici di assalirci da quella parte. Tanto è vero che il Bisato non venne a que' giorni scavato che sino al ponte di Barbarano a 10 miglia dalla città, e d'altra parte un nuovo argomento ce lo fornisce il vedere che in quella gran pianura non è vestigia di casa, di chiesa e castello antico; per trovarne qualcheduna bisogna salire sni colli.

Cosi dunque anche dal lato di mezzogiorno Vicenza era funestata da un vasto palude, e fu solo ne' primi anni del pacifico dominio veneziano che l'agricoltura cominció a rincacciare Inngi le acque e a disboscare d'inselvatichiti terreni.

di porre sott'ucchio ai nostri lettori ciò che adesso non ponno vedere, o a fatica varrebbero ad indovinare. Il compito nostro su Vicenze moderna è più facile; il secolo vuol andare a vapore, ga il convoglio s'arresta; viaggiatore, permettine di farti il Cicerone del nostro paese. Eccoti in Campomarzo; da Venezia a Milano non viha in tutta la linea stazione collocata più vagamente. Le colline Beriche le si alzano alle spalle coperte d'alberi e di ville, e dove verso la città vanno declinando su quel pendio (sotto cni passa la ferrovia), il palazzo Carcano-Volpe si distingue pel singolare contrasto de suoi corpi salienti e delle degradanti altezze. Sull'opposta parte si schinde un vasto orizzonte e linee stupende di paesaggio ed un succedersi di colline e di monti via via sino alie frastagliate cime dell' Alpi. La natura creò il sito meraviglioso; i viali, i prati, le fabbriche che vi fecero gli uomini lascerebbero qualche cosa a desiderare. Procediamo; l'arco di fronte sotto cui si passa per volgersi alla città, fu alzato nel 1608 dal veneto capitano Battaglia, ed è opera di buona architettura. L'immane torrione ezeliniano, che spazioso giganteggia a costa all'ingresso, è l'unico avanzo d'un castellotto, che con alte torri e ponte levatojo stava al principiare di questo secolo a custodia della città. Vedi il palazzo Bonin Longare, il quale, o sia invenzione dei fratelli da Thiene o dello Scamozzi è pur la maestosa fattura, e l'altro de' conti Loschi, dove il Calderari praticò leggiadramente l'ordine rostico bugnato nel pian terreno, il corintio nel piano nobile e l'attico nel terzo; poco più inpanzi casa Bonollo è l'ultima invenzione dello stesso gentile architetto, cui di prospetto sta il gotico palazzo de' conti Thiene, e quello de' Barbarani, elegante compartimento lombardesco, dove, pur troppo guaste, si scorgono ancora le vigorose pitture del Dal Moro. All'angolo verso la piazza trovi una delle migliori opere dello Scamozzi il palazzo Trissino-Da Porto col grandioso portico d'intercolunni jonici, e colonne raddoppiate negli angoli, su cni pompeggia il piano nobile con decorazioni corintie che nel secondo prospetto continuano in tutte le finestre. Pochi passi ancora, e siamo innanzi alla più lodata creazione del Palladio, la Basilica, Sboccando dalla contrada de' Gindei essa ti si presenta di angolo e alla grandiosità dello spettacolo è forza arrestarti. Ricorderai quel Palatium velus di cni t'abbiamo parlato; or esso pati d'incendi e di rovine, onde nel 1444 si posero le fondamenta di un nuovo, che negli anni successivi veniva alzandosi con gran numero di artefici e grandissima spesa. Quest' edifizio, nel quale avea preso parte il nostro architetto Tommaso Formentone, era di già compito nel novembre del 1494, quando due anni dopo (aprile 1496) « cascó una gran parte de' pogginoli, cioè tutto il canton verso la pescheria, con le colonne e volti di sotto e di sopra



Intica Porta del Castello.

ed il coperto di piombo per difetto delle colonne di sotto ch'erano troppo sottili a sosteneme il peso . I Viccetini chiamarono tosto per riparario gia architetti Antonio Riccio, Giorgio Sparenta ; li Samorino, il Samorino, il Samorino, il Samorino, il Samorino, il Samorino di comine al Palladio di presentare il trò a lango sino a che el 1555 ii commie al Palladio di presentare gia pure un progetto ed i relativi disegni. Ciò fece, e l'anno successivo si esegui di legno il modello di mo degli archi disegnali dal Palladio e si espose al giudicio de' concittadini sotto i volti dello esteso palazzo. Per altri due anni si tirò inanazi indecisi fra questo progetto ed non di Giulio Romano, ma l'invenziono del viccetulo finalmente pervalue e sonal'attro

La piazza di Vicenza non è grande, ma graziosa e regolata; innanzi la Basilica (chè con questo nome di casa regale per eccellenza si ad-



nelle arti come nelle leltre considerano il ced delto risorgimento come un' abdivazione dell'originalità; un cessare di esprimere gunti, impressioni, sentimenti pisatioi, che gili artisti svesser provati, per attenersi a idee metodele; a produzioni convenzionati, secondo certe regolo, secondo la ragione, secondo la pratica de' precedenti; al sentimento

clomanda il già mentovato palazzo) è la loggia delegatizia pure del Palladio; più in là il Monte di Pietà, pregevole per l'estesa e bella simmetria, e le cui pareti conservano qua e la traccie d'antichi affreschi del Zelotti, Per una medesima scala, ahi! troppo conosciuta dal povero, si ascende al lnogo dei henelici pegni ed alla pubblica libreria, la quale, dal nome del conte Giovanni Maria Bertolo spo fondatore, vien detta Bertoliana, Accrescinta in progresso da insigni doni e specialmente da quelli del canonico Checozzi, si trova ricca di oltre 30,000 volumi, di preziosi manoscritti, nno particolarmente della Divina Commedia, e di quasi totte le edizioni vicentine del secolo XV.

Poco oltre la piazza dell'Isola è degno d'osservazione il palazzo Chiericati del Palladio; aspetto e mole degni d'una reggia; erigevala un Valerio di quella famiglia, e per torla ad una lagrimevole distruzione il Comune di Vicenza ne fece acquisto nel 1839, 14 anni dopo affidavane il ristauro al Miglioranza, e nel 1855 vi inaugurava il civico inuseo. Se è qualche cosa onde appuntare il valente architetto che diresse questa che in molta parte pnò dirsi rifabbrica, egli si è di avere arbitrato nelle decorazioni de' soffitti della gran loggia terrena e delle due superiori ove i compartimenti da lui esegniti sono modelli di buon gusto, ma nou sentono nè il fare, nè gli studi di messer Andrea. Nelle case terrene trovi in bell'ordine disposto ciò che uscì in luce dagli scavi del teatro Berga 4.

Immani fusti di colonne, capitelli, statue disposte nell'atrio, e dentro la sala gran numero di frammenti che con bravnra uniti, ti presentano una serie di capitelli, e dieci varie trabeazioni, tre intere statue maggiori del naturale, il torso di una divinità ed una testa bellissima di Adriano, che ricorda quella di Napoleone I. Nella vasta sala e nelle stanze spperiori è la pinacoteca. Fra i pittori vicentini osserverai più

sincero, alla vera fantasia surrogando una sensualità superficiale, una vanitosa osfentazione di scienza e d'abilità, una cootinua ricerca di forme belle senza significazione.

Queste doltrine venuero meglio formulate e svolle da John Ruskin, che a Lundra pubblicò ultimamente varie opere di belle arti, fra cui meritano qui special menzione Le Pietre di Venezia (The stones of Venise), 3 vol. in 5, ove sostiene la libertà dell'arte.

4 Altrove s'indicarone le antichità davanti i Romani, L'eruditissimo Teodoro Mommsen (Die nordetruskischen Alphabete auf Inschriften und Münzen) raccolse talle le lapidi elrusche rinvenule ne' paesi di qua del Po, tra cui quelle del conte da Schio e del Furlanello, due iscrizioni sepolerali del canton Ticino, altre nelle vicinanze di Treoto, di Verona, in Valcamonica, sul lago di Garda. Egli opina che, prima della conquista romana, la cività etrusca dominava nel pendio nostro delle Alpi, come la Muscaliotica nel pendio verso le Gallle. C C.

che altri il Fogolino ed il Bnonconsiglio. In tanta congerie di quadri, senza badar punto ai nomi del catalogo, da' nn' occlitata ai migliori. Nella sala la Vergine Maria co' deputati vicentini, capolavoro di Giacomo Bassano n. 77. Un ritratto originale ed interessante di Cristoforo Colombo n. 26. Nella prima stanza a tramontana, le quattro età dell'uomo, buon quadro che meglio si potrebbe attribuire a Vandick che ai maestro di lni; nella successiva, l'antichissimo Paolo da Venezia n. 56, quella gemma della Vergine con due santi di Cima da Conegliano n. 10. una Sacra Famiglia di Paolo Veronese n. 32, e più che ogni altro il rarissimo Marco Parmegiano u. 60. Una raccolta di stampe ha poco di buono. Là presso, tra gl'istrumenti di fisica donati dall'illustre Ambrogio Fusinieri, onore della sua scienza e del paese, osserva i due Portolani del Leardo (1448) e del Benincasa (1467) che non sono cose comuni. Una stanza di marmi antichi tolti agli scavi di Roma e dono del conte Girolamo Velo; un medagliere, incomodissimo a vedersi, e dopo lo stanzino dove sono 56 disegni originali del Palladio, e molti dello Scamozzi e del Calderari e antografi de' tre architetti e alcune lettere del Trissino 5. Se ami la storia naturale qui oltre a collezioni pressochè complete d'ogni minerale, troveraj ciò che in questo proposito e in quello delle rocce dà la nostra provincia, ed una raccolta paleontologica, per lo più roba nostra, ed un'ornitologica, e molti erbari della provincia e di fuori,

Al vicino testro Olimpico (redi a pig. 761), come a luogo di rimioni numerose e splendide dorrebbero condurre strade più comode e spaziose, non l'angusta, la quale tuti'altro annuncia che tanta magnificetaza. Entrato nelle sale terrene, che serrono agli esercizi accademici, non andare da prima per una delle porte di fianco al pupito, ma sacendi per

5.1 Il Triotato, platelo laggano, favorito da des pajo, incertealo da missioni, porte della conte romano mena vava finto il Parerare cho per ai en abdiento. Si questo ella perti e-la perti e-gotte vogote volte hon l'anison alla roda così, cho per denar rosderiano il mondo : i introduce un angolo il l'aqua a Belianto predire la corrazione in nei calardente in coste romano, al ponto che i pajo mon penerrollero che a rimpolpare l'are bianto con dicati, alguorie, genti; contrire abecidamente cappelli al loro mignoni e ai permit delle loro lasgose; vodore vecorosidi, bentia, pivitori, adquati, o demini persono ilimita; a prozono disponare dalle leggi migliori, non serbar fest, terre la vita moneza vectore i tradimenti; eminiori genere e scandali fra picciqio cristiano di mode che i Turchi e i nomici della fode s'ingranducamo; e conclusate che il mondo-trevidosio corregirat questo sciaparto, governo del popolo di Cristio.

Da elò i Bifornati vollero farme un de'horo : noi vi froviamo invece uoa delle cento pri ve della libertà che la Chiesa permetteva nel crificore i suoi abusi e traviamenti, sin quando non si venne all'assoluta negazione; e dal vo'erta riformare si passò al voleta distruggere. C. C. nna delle scale interiori, sicchè di primo achitto riesca sulla gradinata. Così il nuovo spettacolo ti si affaccia d'un tratto, e d'un colpo ne abbracci l'insieme. Palladio tenne a rappresentare un teatro romano, ma vincolato dall'angustia e dalla forma dello spazio prefissogli, uscì liberamente dalle regole vitruviane, e vi diede la forma etittica, in lnogo dell' emiciclo. Ora guardi di fronte al magnifico prospetto formato da dne ordini di colonne, nno sopra l'altro, e coronati da un attico, per entro cui si aprono tre porte, e la regale, e due a' minori lati. Di qua escono gli attori a recitare spl pulpito, e perchè quello spazio dee simulare tre strade di città ricchissima, osserva con qual magia di prospettiva lo Scamozzi abbia disposto ed alineato per entro basiliche, palagi, archi e templi e tutte le scene abbia fatte di rilievo e solide e collocate nel vero punto di vista. Due altre porte con prospettive si aprono snllo verspre che chindono i fianchi del pnipito, disposto per modo che gli spettatori più nobili , seduti nella sottoposta orchestra , possono vedere ogni cosa comodamente. Gli soggiosi scaglioni che a mano a mano alzandosi dalla orchestra ginngono sino a te offrono comodo sedero: dietro poi un vago intercolunnio corintio sostiene un ballatojo con istatue e nelle gallerie l'nna sovra l'altra s'apro un sito somigliante a quello che ne' nostri moderni teatri dicesi parterre. Amico Viaggiatore: tu te ne resti gnardando tra estatico e maravigliato; ma che sarebbe se, in luogo di contemplare questo teatro allo scarso giorno che entra per le finestre e così spoglio di spettatori, ti ai mostrassero scene, pulpito, orchestra e gradinate, sfolgoranti d'un torrente di Ince, che piovendo da mille cerei doppieri, corre su tante bellezze architettoniche e dà loro nuovo aspetto e rilievo? Che se colla fantasia vorrai popolare questo bel lnogo di due migliaja di persone, ove gli svariati vestiti donneschi ed i volti raggianti di bellezza e di gemme contrastino col monotono e scnro vestire degli uomini, se l'animerai di svariate musiche e di danze, da' tnoi labbri, come da quelli di Napoleone I, uscirà un grido d'entusiasmo ed esclamerai pure con esso, Siamo in Grecia. L'espressione in arte non sarà la più vera, ma l'errore che fece confondere Atene con Roma proverà anch' esso quello es:raordinario aollevamento del cnore e della mente, che a saintare il bello non trova che il nome della patria d'Apelle e di Prasitele. È u-o, anzi è diritto del bnon popolo di Vicenza, nelle occasioni de' notturni spettacoli, scorsa la mezzanotte, aver libero l'ingresso sulla gradinata, e non è la parte men bella quell'avvicendarsi di mille persone, che non vengono a chiassi e tnmulti, ma fanno rara prova d'amore del bello e di civiltà.

Dalle sale delle musiche e de piaceri in pochi istanti potrommo ginngere colà dove in una quiete eterna obbero fine le poche gioje e gl'incessanti dolori di molte generazioni. It vicentino Malacarne architettò questo cimitero, e se il lungo ordine d'arcate e di colonne doriche bugnate disposte su tre gradini e che arieggiano il fare del Sammicheli lo provano maestro dell'arte sua, l'insieme dello spazioso quadrato e la chiesetta di fronte non ti persuadono ch'egli facesse opera nuova e corrispondente al melanconico nffizio. Molti i monumenti; le quattro arcate negli angoli sono destinate alle ossa degli illustri vicentini, e benchè il lnogo non conti ancora mezzo secolo, par troppo vi si leggono parecchi nomi cari e rispettati. Nell'arcata di fronte della chiesetta sta una edicola alla memoria di Palladio eretta per testamento del conte Egidio di Velo che volle fossero « in essa impiegati que' marmi frammentati ch'egli stesso scavò in Roma nelle Terme di Caracalla » illustrati dall'insigne architetto; marmi e frammenti che il Velo già aveva dal Tevero trasportati in Bacchiglione. Senza ridire di quel monumento di lni, opera del commendatore Fabris; eccone uno della famiglia Scroffa scolpito dai Ferrari padre e figlio, e nel quale l'effigie della morta stesa sovra un letto funerale, è lavoro perfetto per la verità e per l'esecnzione; i medesimi artisti ce ne hanno molti altri, tra i quali osservasi il Giudizio particolare di Cristo, bassorilievo del Luigi. Il romano Finelli adornò questo cimitero con nn grandioso gruppo di Giacomo Milan Massari, genuflesso innanzi nna Verginc con in grembo il Bambino benedicente; cosa in molta parte degna del grande artista, ma nell'insiemo mancante di quell'inspirata espressione che per gli occhi ti corre nell'animo. Per questo e per tanti altri pregi è eccellente la statua del Vela; una povera donna che dopo aver molto pianto esce dalla porta d'un ricco mausolco, e stringe al seno una croce, unico e supremo conforto. Chi ne ha segnitato sin qua s'arresti rispettoso innanzi a un capolavoro, ed onori nel tempo medesimo di un meritato compianto Luigi conte Loschi, che qui sotto una vedova ben degna di lui ed inconsolabile ha collocato, attendendo l'ora che le permettesse d'iscrivere sp questa pietra, come il marito di lei, amato e servito il spo paese morisse di crenacuore poco dopo il lattaoso 10 giugno 1848, « e la taa pietra, o Camillo Franco, parlerà allora liberamente della giovinezza tna, spenta da gloriosa ferita con incancellabil lutto della famiglia e del paese ». Pregevoli son pure la tomba del Trissino dal Velo d'Oro, del Buongiovanni, una bella terra cotta del Groggia, ed una finita scultura del padovano Gradenigo; ma il tempo stringe, e abbiamo a tornare in città.

Nella breve nostra corsa, senza uscire del cocchio potrai vedere una serie di palazzi d'ogni gusto e d'ogni età. Ami il sesto acuto ed il rinascimento? Eccoti il palazzo Porto, quello Schie, quello de' Braschi,



quello da Thiene, de' Negri, e la loggia del Vescovado (vedi pag. 810), e la casa cietta dei Pigafetta (vedi pag. 763). Vai al contrario innamorato della classica architettura? troverai una sessantina e più di palazzi del Palladio, dello Scamozzi, del Sertio, del Gaaldo, del Calderari, del Bertotti, dell'Arnadid, senza contare le fastone architetture de'harocchi. Delle chiese meritano essere visitate, Santa Corona, già di nostra conoscenza, dove in un vogo altra del cinquecento del Giambellino, il Buttesimo di Cri-

sto e l'adorazione de' magi del Veronese: l'uno e l'altro adulterati da ristanratori, dalla quale sventura va salva ancora la Maddalena di Bartolomeo Montagna, cni il gindizio degli intelligenti attribnisce il primo vanto fra tntte le tele del nostro pittore. A Santo Stefane, chiesa barocca, ma elegante, s'ammira nn Palma vecchio. San Lorenzo, gotica chiesa di spaziosa mole, ha la porta maggiore scoluita con lavoro ricco e svariato: e come a Firenze Santa Croce, così essa è per noi il lnogo consacrato alla memoria d'illustri Vicentini; essendovi monumenti fra gli altri a Ferreto Ferreti, ad Ippolito Porto, al Breganze, a frà Giovanni da Schio, a Vincenzo Scamozzi. La chiesa cattedrale, per la maggior parte di gotica architettura, ne arresterà di poco; chè osservato il suo coro, bel concetto architettonico del secolo XV, e dove erasi indetto il Concilio, dappoi convocato a Trento, e vednti i monumenti de' Thiene, Schio, Loschi, e lodato il generale ristauro, che, specialmente a merito di monsignor Gonzati, fu terminato nel 1848 6, posaiamo riguadagnare il campo Marzo, e salire verso al tempio votivo che siede sul colle vicino.

Quasi al cominciar dell' erta trovi nn comodo porticato, che seguita sino alla vetta men Inngo di quello di Bologna, ma più facile ed elegante. Sono dne innghe rampe, che allo svolto della via formano angolo e centoseasantotto tra archi maggiori e minori, ciascuno de' quali porta di fronte inscritto il nome e lo stemma di devoti alle cni spese fa eretto. Per via l'orizzonte si apre innanzi esteso e vaghissimo, e l'occhio pnò correre dai Berici agli Enganei, e traverso infinito spazio di pianura ingemmato di palazzi, castelli, ville riposarsi sulla azzurra cinta delle Rezie montagne. All'antica chiesetta gotica, eretta nel 1428, il nostro Miglioranza dava più grazioso aspetto. Al piccolo tempio collocato di traverso e cui da prima si ascendeva dall'opposta parte del monte. Palladio ne agginnse un altro che trovatosi angusto, venne nel 1688 ridotto, con nnovo disegno, alle odierne dimensioni. Le tre sne facciate e la svelta cupola sono opera se non classica, certo lodevole per belle proporzioni. Qua dentro è venerata la miracolosa immagine scolpita in pietra, circa il 1428, da nn Antonino da Venezia che altre a Vicenza ne aveva eseguite, e vednta la pietosa Addolorata di Bartolomeo Montagna, e li presso i dne

<sup>6</sup> Pe la solonae apertura della retasursia catteriar, che dovera farsi nel topo monorabile 25 marzo 1956, l'abite Antonio Magrini comincia o pubblicare Nationa riverori, i cassoni, ci accionato de catteriare di essa, dore son esposte le sue vicende, la reliquie, le cerimonio, li veccori, i cassonid, e quanto concerna i massionari, la sesensita, gil archar), gil controji, monografia importativa. Di al sistemo bilimo an simiga il retarro (timpio), nocomenete electriti o el ilitativat, il patazzo del Nueso circio, deservito el ilitativato, (a) più estita patrici, dire i vivia del Piulitati.

antichi monomenti de' Bissari e dell'Orgiano, addirizziamoci al vicin refettorio, dov'è la Cena di Paolo Veronese, tela famosa Lella atoria dell'arte ed in quella delle ultima gnerra del 1848.

Se ancora in questo traido giro puoi disporre di una levee ora, inlaogo di volgerei dritti in cità prosegniamo per la via che ne sta innanzi, e tasciando sulla sinistra la maettosa scalea che, terminata da vago arco trionofici in pietra, pur conduce a Vicenza, avvincia di palazzo della Roton da. A metà strada sono le amene villo Valmarana ed i olro vaghi e conservati dipini del Triengio e del Co-



ionas; e poro oltre il habiriato che il Paliadio e lo Scamozzi pretendono ambidue per lero invenzione, forse perchè il accoudo con qualche variazione compi cio che il primo avera immaginato. Sorge l'edificio sopra un facile altipiano, attorno un cerchio di colline ed un vasto prosepte, a suoi piedi il Bacchigione; l'architetto accelse lo due forme più perfette della natura, la rotonda, e la quadro-perfetta, e richindendo quella in questa dispose quattro facciate tatte somiglianti, e nell'interno almon la cerchia della sala un ricco ordine di atanze. Opera a comun dire bellissimas, la quale in loghilterra ed altrove fa copiata ed imitata, e che anche oggidi nella quantità delle statue, e in quello che ancor rimane nelle stanze di pitture, di marmi, di stucchi, ci prova quanto sapessero e potessero fare i postir maggiori.

Questo e molto altro, o viaggiatore, ti può mostrare la nostra Vicenza; ma già il fischio dell'inesorabile vapore annunzia la corsa, e a noi non rimane che il tempo di atringerti una mano, e d'angurarti il buon viaggio.

Popolazione. Il Barbaran scrisse che nel 1569 Vicenza aveva 26,346 abitanti, ed una statistica del 1603 conservataci dal Maccà li reca pel 1603, a 31,982: più sulle generali il Massarie e l'Imperiali, nel descrierer le pesti del secolo XVI e XVII le danno 30,000 abitanti. Nel 1887 erravano 32,895. In qualche anno, è vero, la popolazione progredì non poco ma pesti, ilfo, cholera, guerre tornarono allo straso segno dai 52,000 che avremno se l'accrescimento fosse continuato nella stessa ragione del 1893 al 1897. Dopo il 1899 quanti eccrarono altra miglior fortuna, quante donne rimasero vedore di sposi i martiti

Progratto delle nagrite

|      |        |           |        |            |           |       |        | MATI      | MORTI     |            | Comme     |
|------|--------|-----------|--------|------------|-----------|-------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 9    | 3      | Legillimi | 9      | ineganiani | Cartoliol | Fhrei | legil  | legillimi | illeg     | llegittimi | dei       |
|      | muschi | feximine  | maschi | femmine    | _         |       | maschi | frmmine   | nəsehi    | Gramine    | nati vivi |
| 848  |        | 517       | \$6    | £          | 1280      | i     | =      | 6         | 0         | =          | 1280      |
| 1849 | 181    | 940       | 75     | 80         | 1078      | 1     | ii i   | 22        | œ         | 01         | 1078      |
| 834  |        | 200       | 82     | 99         | 202       | ı     | 5      | 25        | ľ         | 1 '        | 1210      |
| 832  |        | 513       | 103    | 100        | 1268      | 1     | 751    | 6         | 9         | 31         | 1768      |
| 853  |        | 557       | 112    | 86         | 1338      | 1     | 53     | 61        | 20        |            | 1338      |
| 854  |        | 436       | 66     | 601        | 1157      | σı    | 9      | =         | 200       | 20         | 1229      |
| 8555 |        | 474       | 158    | 101        | 1204      | 1     | 75     | 2         | _         | •          | 90%       |
| 85.6 |        | 454       | 110    | 2          | 1187      | 1     | 36     | 8         | *         | 01         | 1187      |
| 857  |        | 488       | 657    | 138        | 1285      | 01    | 57     | 57        | 10        | -          | 1287      |
| 828  |        | 203       | 146    | Ŧ          | 1280      | I     | 8      | 약         | <b>01</b> | *          | 1280      |
| 823  |        | 535       | 172    | 165        | 1456      | òΙ    | 52     | 83        | *         | 9          | 1458      |

Del 1850 abbiamo invano chiesti gli atti.

| 1849<br>1849<br>1851<br>1853<br>1853<br>1855<br>1855<br>1856<br>1856                                         | Anno                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 980<br>980<br>980<br>988<br>984<br>974<br>974<br>974<br>974<br>974                                           | Callolici                               |
| 188<br>149<br>240<br>229<br>229<br>214<br>180<br>192<br>165<br>177<br>194<br>157                             | Nubili                                  |
| 92<br>76<br>19<br>19<br>14<br>21<br>21<br>22<br>22<br>23<br>24                                               | Vedovi                                  |
| 582354588311                                                                                                 | Misti                                   |
| 43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>4                              | Fin at 21 anni                          |
| 126<br>107<br>206<br>113<br>94<br>88<br>99<br>70<br>72                                                       | dni 24 ni 30                            |
| 64 85 85 84 94 66 94 66 85 77 85 85 84 85 84 85 84 85 84 85 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85        | qui 20 al 40<br>Gai 20 al 40<br>NVCOTAC |
| **************************************                                                                       | dai 40 si 50                            |
| 522555±±000                                                                                                  | dai 50 ai 60                            |
| 44404560666                                                                                                  | dai 60 in poi                           |
| 86655488448                                                                                                  | fino ai 20 anni                         |
| 102<br>102<br>102<br>102<br>102<br>102<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103 | dai 20 ai 24                            |
| 50 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68                                                                    | dai 24 ai 30                            |
| 48 48 48 48                                                                                                  | dai 30 si 40                            |
| **********                                                                                                   | dai 40 mi 50                            |
| =======================================                                                                      | dai 50 in poi                           |

Prospetto delle morti.

| Totale<br>dell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1535<br>2021<br>2021<br>1108<br>1121<br>1121<br>1121<br>1121<br>1121                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| accidentale 🖁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | → 2 → 4 0 → 4 0 M 0 → 4 0 M 0 → 4 0 M 0 → 4 0 → 4 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 M 0 M 0 → 4 0 M 0 M 0 M 0 M 0 M 0 M 0 M 0 M 0 M 0 |
| aucraione s and a series and a | -1111111-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| suicidio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -   24   25-21-41-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| olouler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001 0-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F ilsol<br>B sdainabigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12111211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F ilesol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1111111231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| інвшо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1519<br>1566<br>1566<br>1100<br>1110<br>1111<br>1783<br>1285<br>1285<br>1285<br>1285<br>1285<br>1285<br>1285<br>1285                                                                                                                                                                                                                              |
| iog ni bot fad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 001 in 08 ilged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 855<br>855<br>855<br>855<br>855<br>855<br>855<br>855<br>855<br>855                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68 ilge 69 icd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244<br>296<br>296<br>208<br>208<br>208<br>208<br>208<br>208<br>208<br>208<br>208<br>208                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dai 40 al 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 818<br>878<br>878<br>878<br>878<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 04 1c 02 ind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| of is a ind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #73<br>#73<br>#78<br>#78<br>#78<br>#78<br>#11<br>#11<br>#28                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A in B ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conne to be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 877<br>889<br>820<br>820<br>820<br>818<br>818<br>818<br>853<br>853                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ebrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cattolici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1535<br>2021<br>979<br>1108<br>1108<br>1426<br>1069<br>1623<br>1548                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Penmine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 786<br>866<br>866<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 779<br>779<br>788<br>788<br>788<br>788<br>779<br>779<br>779                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Аихо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 848<br>852<br>853<br>853<br>853<br>853<br>853<br>853<br>853<br>853<br>853                                                                                                                                                                                                                                                                         |

I contagi di questo secolo non desolarono la città nostra come quelli de' secoli passati: quando ad nn tratto la popolazione trovavasi ridotta a metà, fra i morti ed i fuggiti. Allora i medici se ne allontanavano spaventati perchè i malati volevano ad ogni costo che si tastasse loro il polso: e l'Imperiali dicea doversi chiamar contenta la città di 4 medici che in turno la serviano e delle visite che prudentemente e di nascosto faceansi anche da altri agli amici più cari. Ora 1700 poveri hanno gratnite le medicine, e tutti hanno medico gratuito. Appena v'ha alcuno degli antichi flebotomi che s'ammettevano dal collegio dei medici aol con un esame in dialetto sul catar sangue: e non v ha più la distinzione de' medici fiaici, de' chirprehi razionali e de' chirurghi empirici, interrogati nel loro esame quelli in latino questi nltimi in italiano, quelli su Avicenna e Galeno, questi sulla pratica dell'arte e nulla più. Per lo atatnto del collegio dei medici, al quale pur ebbe parte l'illustre Masaaria, dovevasi ogni tre anni procurare la sezione anatomica d'un cadavere, ed nno, tratto a sorte dal collegio, dovea leggere facoltà anatomica: et similiter eligatur unus chirurgus si aderit in hac civitate idoneus qui habeat dissecure et ostendere cadaver illud diligenter et ipse habeat ex ære nostri collegi ducatos tres et insuper, quod a spectatoribus datur.

Ecco il prospetto delle malattie curate allo spedale:

| Malattie                       | 1821 | 1852        | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857        | 1858 | 1859 | 1860 |
|--------------------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| nfiammazioni                   | 67.1 | 189         | 969  | 830  | 064  | 182  | 194         | 760  | 069  | 681  |
| Ritenzioni                     | B79  | <b>5</b> 64 | 20   | 876  | 261  | 505  | 21          | H 68 | 173  | 154  |
| Efflavj                        | 011  | 130         | 138  | 172  | 178  | 180  | 174         | 162  | 175  | 170  |
| Charchesie                     | 29   | 172         | 186  | 140  | 83   | 96   | 96          | 88   | 93   | 8    |
| Nevrosi                        | 051  | 170         | 200  | 174  | 193  | 181  | 18          | 11.1 | 187  | 179  |
| Malattie chirurgiche in genere | ž    | 341         | 1324 | 820  | 1893 | ¥25  | <b>8</b> 25 | 011  | 160  | 453  |
|                                | 1669 | 4779        | 1840 | 2129 | 1938 | 1808 | 1839        | 1790 | 1777 | 1727 |
| Sifflide                       | 9    | 22          | 94   | 32   | 133  | H 36 | =           | 124  | 130  | 124  |
| Pellagra                       | #10  | ,5          | Ë    | 2    | 370  | 1324 | 306         | B84  | 88   | B72  |
|                                | 1819 | 1905        | 900  | 2636 | 5463 | 2358 | 2237        | 2193 | 2493 | 2123 |

Exiandio l'agiatezza migliorò, mentre in quelle dne pesti terribili furuon ruina de poveri, a causa spocialmente del vitto scarso e misero. Il Barbaran magnifica a soni tempi il consumo di 290 vitelli e 500 buoi; ma fosse par allora pia consuetudine il mangiar di magro eziandio il mercoledi cè ampre un gran tratto ai consumi d'oggidi, che appare da questa tabella:

|                            | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Buoi e manzi N.            | 1521 | 1529 | 1584 | 1595 | 1674 | 1481 | 1324 | 196  | 65   | 184  |
| Vacche e tori              | 204  | 173  | 149  | 140  | 157  | 10   | 20   | 30   | 1 10 | . :  |
| Managiri a managiri        | :    | 5    |      |      |      |      |      |      |      | 100  |
| manzetti e manzette »      | ë    | 19   | 47   | 28   | 32   | 29   | 33   | 14   | 47   | 22   |
| Vitelli                    | 2465 | 2533 | 2696 | 2656 | 2617 | 2540 | 9102 | 1865 | 1987 | 1909 |
| Porci                      | 1705 | 1475 | 1597 | 1314 | 1047 | 1133 | 1156 | 128  | 1317 | 1217 |
| Pecore castrati montoni    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| agnelli mag. dichil. 16 .  | 5193 | 5753 | 6334 | 6277 | 6531 | 6273 | 5854 | 3565 | 4908 | 5484 |
| Detti minori di chil. 16 . | 3506 | 4159 | 4455 | 4085 | 3747 | 3679 | 3210 | 3502 |      | 2609 |

Consumo di carni entro il circonderio deziario interno nell'ultimo decennio

| De' bovi                   | 1498 | chilogr. | 315   | cbil. | 471,870 |
|----------------------------|------|----------|-------|-------|---------|
| Vacche e tori              | 167  | ,        | 200   |       | 83,400  |
| Manzetti e manzette .      | 34   | ,        | 95    | ,     | 29,070  |
| Vitelli                    |      | ٠,       |       | ,     | 93,120  |
| Porci                      | 1310 |          | 100   | ,     | 131,000 |
| Pecorini magg. di chil. 16 | 5777 |          | 17 11 | 2 ,   | 101,097 |
| minori di chil. 16         | 3640 | ,        | 7 11  | 2 ,   | 27,300  |

chil. 979,777

Consumo approssimativo d'ogni categoria macellata al forense ne' tre macelli esterni dai pizzicagnoli e famiglie de' Borgbi e Colture.

| Buoi .    |     |      |      |  |  | 180 | chilogrammi | 56,700 |
|-----------|-----|------|------|--|--|-----|-------------|--------|
| Vacche (  | e 1 | lori |      |  |  | _   | ,           | _      |
| Manzette  |     |      |      |  |  | _   |             | _      |
| Vitelli . |     |      |      |  |  | 200 |             | 8.000  |
| Porci .   |     |      |      |  |  | 400 |             | 40,000 |
| Pecorini  | m   | agg  | iori |  |  | 600 | ,           | 10,500 |
| detti     |     |      |      |  |  |     | ,           | 2,250  |
|           |     |      |      |  |  |     |             |        |

Pel consumo di oche, anitre, polli, selvaggina, ova, ecc. manca qualunque dato. Certo la quantità ne è ingente, ed i mercati della città ne riboccano provvedendone anche specialmente Verona e Tirolo.

Se il Barbaran fosse redivivo stopirebbe a tanto consumo: e dovrebbe fare conoscenza anche di quello del caffe e de' liquori. Nel Comune di Vicenza ora sono 414 botteghe di caffe, 425 rendite di liquori. Nel 1848 le botteghe di caffe erano 64, le bettole dal 1848 al 1851 rimasero sopra le 130, or sono circa 60: ma s'accrebbero troppo gli spacci del liquori!

Né egli più troverebbe 402 frait, 963 monache, e delle 15 parorochie non vedrebbe quelle del Carminé, di San Giacomo, di San Michele, di San Paolo, di San Silvestro, ora comperes nelle 10 rimaste: del Donomo, Santo Stefano, Santa Croce, San Pietro, San Marco, Santa Lucia, La fonte terina, Santa Maria in Foro, San Pelice, San Marco, Santa Lucia, La fonte battesimale è ora in ciacona, mentre che dentro la città allora era solo nel Donomo, e fiore delle mura in Santa Lucia, e San Pelice. Non più hanvi le Sindicarie, cioà mon è più divisi la lcittà in varie parti, assoggettate a sindici o a capi, cai dal governo veneziano ricorreasi recialmente quando trattavasi dell'estimo. Un'ombra ne sarebbero i capi di contrà, della cui antica ginridalizione parta il capo 42 dello statuto de notaj nel 1493: et ord, quad sindecaria de domo, (idest Episcopatu) sin. Sancis Francisci, sin. Carapagoni, Buryam Berica; et burgum S. Petis ini et esse demo quarterium de domo: niud. S. Michaelli, ini. Clautherj, sin. S. Pouli, sin. S. Faulini, burgum Cominani et burgum S. Petri sint quar. S. Petri; sin. S. Siephani; sin. S. Corone, burgum S. Vui, et burgum Liera sint, quar. S. Siephani; et sind. S. Jacobi, sin. S. Laurenti, sin. S. Marcelli, burgum Potra noce sint quar. Petra noce.

### Il Municipio.

Parola storica; poiché dal 1860 le cose del Comane sono in mano d'un commission regio. Le spece che nel 1847 renno 130,005 din, crebbero nel 1851 a 171,160 1,2, nel 1859 a 230,449, nel 1860 a 260,773 1,2. Csusa la soldatesca; non parliamo del 1859, ma asche ora sono a Vicenza più di 200 efficiali quando non giungeano in passato a 30. Perciò la sorvarimposta e doppia dal 1847; 43,175 fiorini allora; 39,354 en 1859; 57,443 nel 1860.

10,000 lire austr, sarebbero ogni anno assegnate a rifare qualche strada, ma ora non si parla neppure di quel poco, e tutto riducesi a togliere qua e là lo slivello tra lastricato e selciato, e racconciare le vie. Le ultime opere pubbliche furono il ponte di ferro sul Bacchiglione (1857-58) che costò 14,053 fior., nel 1851 la via Eretenia che costò 3714 fiorini oltre i 7328 per l'acquisto della barriera. Bella la Strada Porto, rifatta co' denari assegnati in via ordinaria alle strade, con l'asfalto invece di pietre e doppio selciato con ciottoli del Brenta. Se tali lavori fossero condotti con unità di progetto, i proprietari non sarebbero incerti se alla nuova via la casa deve rimanere in aria o seppellita, e secondo i progetti del municipio saprebbero come condurre i ristanri delle abitazioni. Molto s'accrebbe la spesa della illuminazione, da fiorini 3122 spesi nel 1847 pei fanali a gas, e da fior, 8204, pei fanali a olio; nel 1859 si speser in quelli fior, 10.583, nel 1860 fior, 10.667; in questi nel primo anno fior, 8552, nel secondo 8865. I fanali a gas sono 358, a olio 187.

Nel 1855-56-57 furono spesi fior. 26,163 nel ristauro del palazzo Chiericato: così fosse della Basilica, che meriterebbe e dovrebb'essere monumento nazionale; nel 1858-59 fior. 21,000 pel ginnasio e per le scnole elementari: ma sebbene abbiano cost opportunissimo culticio, la città lagassi d'aver into speso colla speranza che nell'anico longo delle scone si aprisso il collegio, mentre ora, invece dei Barnabiti, hatti un ospitale di sustriaci. Il Comme dovette spendere 17,436 fior, per uan nuora exserma, oltre il perzo dell'acquisto che la di fior. 8700. Per non si trascra affatto gli studi; e si riordinò se non altro l'Archivio e la Biblioteca: si competi questa po di hone col procurare al Comme la copia delle relazioni del reggitori venezioni, e gli atti delle corporazioni regolari i quali marciscono nelle cantine delle Financia.

Variazioni del patrimonio del Comune di Vicen:a dal 1848 al 1860

Debito al 1.º gennajo 1848 austr. lire 124,357.97 pari a fior. \$3,525.29
al 1.º gennajo 1861 441,657.83 154,580.24

### l'ariazioni in aumento

Affrancazioni di capitali debiti fior. 44,115.95 Acquisto e miglioramento di stabili > 74,546.95

118,662.90

# Variazioni in diminuzione

Vendita di stabili fior. 18,825.69
Realizzazione di capitali 9,574.24
Assunzione di mutui 188,277.06

216,676.99

Quindi dal 1848 a tutto 1860 si diminut il patrimonio di fior. 98,014.09

ATVETTENZA, La differenza dei due conti dipende da ciò che parte dei mutui assunti farono eropati in miglioramento di stabili, La diminuazione dipende unicamente dalle requisizioni militari del 1818 e dalle imposte cerariali, per cui resosi occessivo il carico dei censid, si dovette ricorrere si mutui per supplire alle spese di acquartieramento militare non essendo sufficienti all'uppo le sovrimposte comunali, benche elevate pressoche al doppio di quelle che in via media si esigerano dal 1838 a tutto 1847.

# Generi sottoposti nella città murata di

|                                                   | Tariffa    |           |           | Quantità  |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| QUALITA' DEI GENERI                               |            | 1856      | 1857      | 1858      |
|                                                   | Fiorini    | Quintait  | Quintali  | Quintali  |
| Vino, mezzo vino, aceto                           | 4.25       | 13793.74  | 17048.23  | 18682.95  |
| Uva                                               | 2.35       | 4594.19   | 5938 34   | 4626.94   |
| Mosto                                             | 2.35       | 423.79    | 352.37    | 124.92    |
| Farina di frumento abburattata .  Detta in crusca | in appalto |           |           |           |
| Olio                                              | 1 49       | 2870.33   | 2579 88   | 2614.40   |
| Fieno, avena, spelta e biada                      | 2.35       | 21571.95  | 25879.54  | 28588.34  |
| Paglia, stoppia, mezzaroba                        | -35        | 15238.15  | 10561.80  | 7548.57   |
| Legnami d'opera greggi                            | 7          | 7782.55   | 8027.28   | 7064.49   |
| Legna da fuoco                                    | 15         | 153380.90 | 152071.13 | 144091.10 |
| Calcina e gesso cotto                             | 35         | 8321.25   | 6687.65   | 6882.20   |
|                                                   |            | Capi      | Cnpl      | Capl      |
| Buoi e manzi                                      | 1.40       | 1481      | 1324      | 1196      |
| Vacche e tori                                     | 1.05       | 211       | 181       | 130       |
| Manzetti e civetti                                | 56         | 29        | 33        | 14        |
| Vitelli                                           | 63         | 2540      | 2016      | 1865      |
| Porci                                             | 35         | 113312    | 1156 1 2  | 1128 1    |
| Pecore, castrati, montoni, agnelli                | 35         | 6273      | 5887      | 8867      |
|                                                   |            | Centinsja | Centinaja | Centinaja |
| Mattoni, quadrelli, tegole, pietre cotte          | 35         | 10191.50  | 10118     | 8707      |

# Vicenza alla tassa addizionale di consumo

|           |           |         |         | Introiti   |             |           |
|-----------|-----------|---------|---------|------------|-------------|-----------|
| 1859      | 1860      | 1856    | 1857    | 1858       | 1859        | 1860      |
| Quintali  | Quintali  | Fioriai | Fierini | Fiorini    | Florini     | Fiorini   |
| 16541.23  | 10956.58  | 5744.64 | 7449.99 | 7912.22 12 | 7034.29 1/2 | 1613 79 1 |
| 3127.13   | 3358.17   | 1061.15 |         | 1068.82    | 734.87 1/2  | 789 16 t. |
| 65.66     | 58.84     | 97.89   | 87.49   |            | 15.38       | 13.82     |
|           |           | 2660.42 | 2660.42 | 2660.42    | 2660.42     | 2660.42   |
| 2439.04   | 2303.34   | 542.48  | 487.59  | 494.12     | 463 41      | 437.63    |
| 28610.38  | 25493.84  | 4983.11 | 5978.17 |            |             |           |
| 12755.90  | 9247.10   | 533.33  | 369.66  |            | 446.45 12   |           |
| 5869.55   | 9338.30   | 544 77  | 564.90  | 494.51 12  | 410.86 12   |           |
| 30808.63  | 130696.—  | 2447.33 | 2128.99 | 2017.27    | 19062.12 12 |           |
| 6132.60   | 6483      | 291.24  | 234.07  | 240.87 12  | 214.64      | 216.40    |
| Capi      | Capi      |         |         |            |             |           |
| 1465      | 1614      | 2073.40 | 1853.60 |            |             | 2259.60   |
| 158       | 169       | 221.55  | 190 05  | 136.50     | 165.90      | 177.45    |
| 47        | 22        | 16.24   | 18.48   | 7.84       | 26.32       | 12.32     |
| 1987      | 1909      | 1600.20 | 1270.08 | 1174.95    | 1251.81     | 1192 67   |
| 1317      | 1217      | 396.72  | 408.27  | 394.97 12  | 460.95 12   |           |
| 4908      | 5488      | 219.55  | 205,94  | 310.34 12  | 171.78      | 191.94    |
| Centinaja | Centinaja |         |         |            |             |           |
| 8427      | 7630.70   | 356.70  | 364.63  | 304.74 1/2 | 294.96      | 267.07    |

Strade. Furono in questi ultimi tempi riattate o costrutte le strade principali e secondarie. Una rete stradale, col centro in Vicenza, mette in comunicazione la provincia colle limitrofe, e fra loro i 124 Comuni-Importanti riescono fra le altre: la strada che da Bassano, lambendo le ultime pendici della catena alpina, per Marostica, Breganze e Thiene giunge a Schio, traverso ridenti coste, valli amene, e molti torrenti, fra i quali l'Astico, su cui fu eretto, pochi anni fa, un ponte di undici arcate: quella da Thiene ad Asiago, sola carreggiabile fra le molte da cavallo, che agevolò la lunga ascesa, ma tolse all'originalità dell'altipiano di Asiago quanto agginnse in sicurezza di transito e facilità di ricambio; la strada di Vallarsa, da Vicenza per Malo e Schio a Roveredo, che attraversa il confine col Tirolo nel Pian della Fugazza, costrutta circa quarant' anni fa con forti pendenze, rese intollerabili al movimento commerciale che fu sognato potersi iniziare col Tirolo in concorrenza colle altre linee di Val d'Adige, e di Canale di Brenta: ora quella via viene sostenuta dallo Stato a sne spese per viste militari estranee all'interesse della provincia. La strada che cinge i monti Berici più o meno prossima ad essi, più o meno allettevole, tocca Vicenza, Lonigo ed altri, e serve di comunicazione alle borgate dei monti in cui altre esistono, di cui le maggiori sono: quella che lungo la vallata del Liona, apperando il colle detto Bocca d'Anciesa, separa in due i monti Berici: la Via Berica, che da Vicenza per il Santuario si dilunga sulle creste dei colli, cui per le molte ville e casini deliziosi sono atazioni amene e prospettive iucantevoli ; ma monumenti funerari ricordano dolori a cuore italiano incancellabili. Accenneremo un bel ponte in pietra sul Brenta fra Valstagna e Carpanè, e nn di legno coperto in Bassano: nno di ferro ad un' arcata, della corda di metri 20.60, solido ed elegante in Lonigo sul Gna; e un simile in Vicenza aul Bacchiglione.

La ricostruzione delle strade, incominciata col secolo che corre, mo stra nei primi tentativi un'arte bambina, mancante di molti principi successivamente determinati. Lo stesso è della manutenzione. Se la provincia non giunse ancora alla perfezione della vicina padovana è visibile un miglioramento.

Nella acarrezza delle raccolte nel 1853, per dar pane ai poveri, si decise che i Comuni erigessero quelle opere stradati di cui difettarano senza più badare alle lunghe pratiche amministrative, od occuparsi della situazione shilanciata de' Comuni. Dappertutto si lavoro attivamente, e tri e multissime opere ne farono interprese alenne, di cui fino allora fresciva problematica la esecuzione, per interessi opposti, per enormità di spesa e divergenza di pareri. Tra queste farono principil: la parte più alta e difficile della via da Breganza a San Giacomo di Lusina. grosso Comune elevatissimo, non molto lontano d'Asiago, da cui rimarrà disginnto fino a che qualche nouvo causa fortnanta o lumenterolle poxas realizzare la costante speranza del distretto di Marostica, di dividere con Bassano e Thiene il commercio colta montagna, compiendo nan lime a straddie ornazi inoltrata: la porzino dell'all'usi strada succitata per Asiago, che da Mossone, posto al piede della montagna del Costo, salo no a congionagria col tronco precedentemente construtto null'alipiano suddetto: la strada detta di Prisbona, che attraversa la catena di monti, posti a file vallate dell'Agno e della Leogra, la qualo si estande sino a Vicenza, separando in due la metà superiore della provincia: quella via, unicas in tutta la actena, desiderata fino dal 1808, interpresa e los abandonata nel 1817, potè esser costrutta negli anni 1834 e 1833. I Comuni interessati, pagata porzione della spesa, trovansi oggi impotenti e devastati.

Le strade regie subirone una completa ricostrazione, avivo pochi tratti tuttora irregolari e mon comodi. Da ciò l'ercatione di alcane opere grandines, fra le quali la più emergente ebbe origine dal passaggio della strada regio Treviana da Vicenza a Gitalella, dove il torrente Brenta, larghissimo a Fontaniva, fu superato con un ponte di legno di trecento metri: ma la incertezza della seque vagamii obbligò a contrirre exisiadio robustissimi arginamenti, che certti da venti anni, hanno vittorioasmente resistito all'impeto: costarono line 800 il mero lineare. Lango la strada Treviana il ponte sul Tesina a sette arcati merita essere cictato, come quello lungo la strada regia da Vicenza a Padova di anticia costrizione fatto sulle norme date da Pallatioj, ed a soniglianza di uno dei tipi compresi nella sna opera I quattro libri dell'Archietture.

La strada ferrata da Venecia a Milano attraversa la provincia, toccando Vicenza. Tra la città ed i monti Berici è chinsa in una trincea scuperta ed in due aderenti gallerie, cia aggiungono ornamento al Campo Marzo. Poco oltre Vicenza verso Verona passa sopra dell' elevatissimo torrente Gaà, che uscito dall'alveo negli anni 1856 e 1858 ne interruppe perco il servigio 1 a sperienza dimostera l'opportunità de' rimedi applicati.

Se delle strade comuni non abbiamo difetto, rimano sempre il lamento the alla ferroria con una a cavalli non si colleghi Lonigo, mercato importantissimo di grani, e con un'altra le tante borgate e ville nella sua parte settentrionale, e Thiene sopratutto, ove gli alpigiani scendono ogni lunedì a far compera di granti.

# Strade montenute dallo Stato nel 1857.

| percerrenza e limiti                                 | ranguez      | Lunghezza in chilumetri | nmetri     | Larghezza           | g  | Annu   | Annua manutenzione                  | zione     | Ogni              | Ghiaja Classe                 | Classe                 |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|---------------------|----|--------|-------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                      | in<br>ghisja | in<br>selcialn          | Totale     | media in<br>metri   |    | regio  | a carico a carico<br>regio comunale | Talake    | chila-<br>metrn   | aunualmente appar<br>In tengn | appar-<br>lengn-<br>no |
| a d'Italia,<br>colla pro-<br>r Vicenza<br>cia di Pa- |              |                         |            |                     |    |        |                                     |           |                   |                               |                        |
|                                                      | 34.25        | 3.36                    | 37.61      | 5. agli 8 34638     | 00 | 34638  |                                     | 36464     | 1826 36464 969.53 | 7150                          | 2                      |
|                                                      | 43.86 2.61   |                         | 46.47      | 46.47 5. ai 7 18743 | -  | 18743  | 947                                 | 19630     | 947 19690 423.61  | 3741                          | i                      |
|                                                      | 27.37        | 1.37                    | 28.74      | 28.74 5 agli 8      | 00 | 8512   |                                     | 9411      | 899 9441 327.45   | 1872                          | -                      |
|                                                      | 45.39        | 2.16                    | 2.16 47.48 | 3. 50 ai 7          |    | 1719\$ | 833                                 | 893 18017 | 823 18017 379.46  | 3600                          | =                      |

Acque. Il fiume più rimarchevole, se non per la portata, certamente per i suoi effetti sul territorio ed in ispecialità su Vicenza è il Bacchiglione. Formato dalla rinnione dei torrenti alpini Leogra, Timonchio ed Orolo, colle acque di copiose sorgenti a poca distanza della città, esso nell'attraversarla riceve i finmi Astichello e Retrone, Soggetto perciò a piene improvvise ed elevatissime, trasportando molta melma che va depositando nei siti inondati, specialmente nei dne secoli ultimi rialzò la vallata. Perció Vicenza vide inondata una superficie sempre maggiore della città e gradatamente anco nascondersi i ponti di antica costruttura. ormai disadatti a smaltire le piene ordinarie. La inondazione ora si estende nella città, a più che un terzo della sua superficie, e due volte all'anno, in primavera e in autonno, essa è fonestata da acque cariche di belletta, che dappertntto vien depositata a grave lordura ed incomodo generale. Le vie più depresse specialmente sono tanto danneggiate che la maggior parte delle case ridotte a non dar che nna rendita minima ed incerta, sono decadate al panto da non accogliere che la miseria, sofferente della mancanza dei comodi della vita e della permanente umidità delle abitazioni, esposta a malattie e alla loro lunga durata. La differenza fra il numero delle case abitate dal povero un secolo addietro e l'attnale è gravissima, perchè qualunque misero trova un pessimo alloggio a bassissimo prezzo, ed il territorio rinversa una poveraglia numerosa, che vive nell'abbrutimento e nel vizio. Nessan'altra città di pari popolazione possiede tanti ospizi di pubblica beneficenza, e contemporaneamente tanti accattoni. Serie riflessioni per chiungue abbia a cnore il benessere cittadino.

Nel 1720 il conte Ortensio Ziogo pubblicava la proposta di condurre nelle fosse che riconodano la città sai lati di trannottana di levante il Bacchigione in fiumana, per rimetterlo noramente nel suo alveo antico nori di Vicenza; di escludere con temporanae chistura il Retrose, trattenendo le sue acque di piena faori città fino all'abbassarsi di quelle del Bacchigitone. Il consiglio municipale, il 18 muggio 1721, eleggeva una commissione per occuparenee. Da quell'epoca al 1631 furnon infinite le cure, gli studji i progetti, e le pratiche presso il governo allo scope d'ottenere su sussidio. Retat il disidirci ofella pubblicazione dell'inemoria dell'in-

1 Fin i multa proposta meritano di estera riscridate le sapsosti. Il perito Giuseppo Anachi, to una menancia pubblicita sa di 131, proposera di aprir un nova vi sere per condurer i berrenti foscet di Vienna a scariorari fa linchigitione, fre miglia riera Inferiora i mene alta città de a valhe del sostepo di Debba; consele re seque delle negretile e del picco fiume Attichelle come attantamente, ma sophosanasdo il nuovo airore coi uneccammantatii. Molt sense tempo un ded tore Central dura quale ecigente del directival gif-tammantatii. Molt sense tempo un ded tore Central dura quale ecigente del directival gif-tammantatii. Nota tempo tempo un destre Central dura quale ecigente del directival gif-tammantatii. Nota tempo tempo un destre Central dura quale ecigente del directival gif-tammantatii. Nota tempo tempo un dello Central dura quale ecigente del directival gif-tammantati.

gegnere Milanovich, rinvennta da poco tempo, perchè possa istraire sal vero modo di raggiungere lo scopo desiderato, e condurre alla indispensibile convinzione della possibilità di effettnare un progetto che darà la vita a buona parte della città.

Il Bacchiglione, che da tramontana a mezzogiorno divide per metà la provincia, è navigabile da Vicenza fino a Padova ed inferiormente: era in antico l'unica via commerciale da Vicenza alla detta città. Ora la pavigazione è scaduta per le strade eccellenti, e per la ferrovia che ha rovesciate le antiche consuetudini. Da Vicenza a Padova il Bacchiglione accoglie il torrente Tesina, più al di sotto riceve la Tesina padovana entrando in quella provincia. Dà origine ancora alla deviagione denominata Canale Bisatto a mezzo di nna bocca regolata e monita di doppia pianconatura in Longare. Il canale Bisatto, aderente per buon tratto ai monti Berici, attraversa indi la porzione di territorio fra essi e gli Euganei per sboccare in Frassipe o Canal d'Este vicino al sostegno Brancaglia in provincia di Padova. Il finme torrente della maggior portata è il Brenta, che scorre a levante della provincia, ha origine dal lago di Caldonazzo nel Tirolo italiano, e discende lango la vallata chiamata Canal di Brenta. Sno principale infinente è il Cismone, torrente che deriva dalle più alte montagne del Tirolo meridionale, e fatalmente celebre per le frane che resero melmose le sue acque per molti anni. Altro influente è l'Oliero, prossimo a Bassano, che scaturisce da caverne note per le bellezze naturali. Ingrossato e maestoso il Brenta attraversa Bassano, indi giunto nella pianura, dilata il suo alveo ad enorme ampiezza perchè serva quale bacino delle materie pesanti che ha travolte colle sue acque dai monti. Vi esistono tredici bocche d'acqua che servono all'industria ed all'agricoltura. Più al di sotto l'ampio alveo è attraversato dalla regia strada da Vicenza a Treviso su di un ponte di legno lungo 300 metri, e protetto da robustissime opere, Indi l'alveo scorrendo nel territorio della provincia di Padova si limita a dimensioni minori

gumbri e la feriosottà dell'altro inferiera a Vienza, e se proporeta il rettilica. Il nesso Temuzua sel 1366 disapperarea il proposta dei dellut Certili. Nel 1764 Actaino ingrazere, cel celebra idrazilero Ferrarias, posera in emapo il piano dei conte Zapo, correlato di un coute della pena, avvinata in alcuni veneti 182,300. Fa cumbuleta nell'amo o roccessiva da Antania Giasefo Rossi undesultico della repubblica. Nel 1767 l'argenere Alries Nilamoricia esponera il proposta del perità Narial, che modificato sell'arce finanzia del saggio consideraziona per conderna si da cientose sulla costa di quel peritali. L'inge-guere Casarolli nel 1896 compilato an proposti regalare, che calcara la teneste, dieve, cue treste en piano dei Milamovichi. Il proposito Casarolli nel 1897 dove sere ritato di rapino pubblica colla stampa, quanda le vicende politiche arretieroso ggià avvanamento, e quel proposto para en a crice periodo, come malli attiri richire.

perchè non porta che sabbie. Merita di essere ricordato un molo sommersibile opera di nuovo genere eseguita a cura dell'illustre Paleocapa alla sinistra del Brenta per preteggere la borgata di Cartigliano.

L'Astico, interposto fra il Brenta e il Bacchigitone, si forma fra lo montagno ricorando il Posisa confinente importante. Usatio nel piano, ha abro dilitattistimo come quello del Brenta, dopo cui limitato ad alvego di ristretto si acariza nel Bacchigiione poco al di sotto del sosso di suolo. Per sono e rogate dall'Astico per gli uni industriali ed agricoli, pressoche tutte irregoliri e disordinate. Una forte depresione di suolo, lambita dal torrente Astico, e detta valle dell'Astichello, piccolo fiume confluente di Bacchigitone entro Vicenzo, autorizza la popinione che quel torrente asticonte piungesse a Vicenza per confluire in Bacchigitone entro la città, devesi supporre in conseguenza di ciò che l'Astico ne sia stato allontanto, aprendosi per esso il unoro cavo che ura gli serre di alveo. Un'antica opera merale, demoninata il Marco del frati, esiste in Montecchio Precalcino per registe alla tendenza di quel torrente ad aprirsi un passaggio verso la depressione suddetta.

Il torrente Guà a ponente del Bacchiglione, chiamato Agno uel bacino da cui acende, si forma nella provincia in vicinanza al confine col Tirolo dalla unione di molti torrentelli secondari, fra i quali ricorderemo il Rotolone, a tre ore circa di cammino oltre Recoaro, e che scarica le acque e le materie franate di una montagna in istato di rovina. La fertilità dei terreni della vallata tutta, cioè di quelli prossimi all'alveo, e degli altri su cui spaziano le acque quando van rotti gli argini, è la causa dei gnasti del Guà. Il Brenta e l'Astico hanno i bacini di deposito delle materie pesanti all'ingresso dei torrenti nella piannra, ed un alveo larghissimo aerve a doposito delle molte ghiaje e ad una facile difesa per la poca elevatezza delle acque. Il Guà al contrario su limitato a larghezza minima in tutto il suo corso fuori dei monti, per l'avidità dei possessori froutisti di ritrarre prodotti dai terreni tolti al torrente. Le molte ghiaje trasportate dai monti nella piannra furono chiuse fra gli argini di un alveo ristretto che progressivamente sono stati elevati ad un'altezza enorme sulla campagna, ed una ingente spesa è necessaria per sostenere pensile un alveo in cui le rotte per tracimazione sono rese facili e frequenti dalla ghiaja convogliata contipnamente dalle piene, che riempie lo apazio desticato al corso delle acque. Nel 1856 e nel 1858 ebbero luogo rotte e gravi disordini negli argini; fo posto rimedio colla spesa di circa un milione di lire, ma la causa radicale del danno esiste, e poco o nulla si fa per opporai ad essa. Fu compilato un progetto di nuova sistemazione del torrente, ma si dice che la spesa preavvisata sia di aci od otto milioni: un dispendio così grave toglie la speranza della na effettazzione. Intanto i possidenti dauneggiati dallo viccendo agricole, pravati d'ingenti imposte sono a noci a sati dallo continue enoroni spese ordinarie portate dallo difesa contro a) refeterati discontini. Il Gai riccere nel suo corono il torrente Poscola, ed il fiamicello di Brendola, indi sitraversa Losigo e sincessivamento esce dalla provincia col nome di Figure Nova, e Prassincessivamento esce dalla provincia col nome di Figure Nova, e Prassincessivamento

Scorre a penente e parallelo al Guà il torrente Chiampo, che si forma nella rallata dello atesso nome, e che accogliondo il torrente Alpone ne prende la denominazione, per scaricarsi poi nell'Adige inferiormente ad Arcole nella provincia di Verona. La vallata del Chiampo e le condicioni idraniche dell'alveo sono idendiche a quelle del Guà, per cai vale per esso quanto fa osservato per questo torrente. Esistono altri minori torrenti.

Il lago di Fimon, nella valle fra i monti Berici, longo circa mezzo miglio, largo un terza, ha la profondità massina di circa dicci metri. La parte piana della vallata di Fimon è di terreni paladosi per la difficioli di scolare nel Bacchiglione che lambo i moni suddetti; perciò devesi credere che il lago sia uno spazio che non poste esere bonificato colle allavioni come il resto della vallata, pintotocchè caussto da un accidente geologico straordianerio lo acraso efflusso del lago stesso conferma una tale sapposizione. Esistono tre altri laghi nella provincia, ma di nitue conto.

Alcune parti della pianura mancano di un facile scolo, ovvero gli alvei ne sono troppo elevati per accogliere con prontezza gli scoli dei terreni bassi. Per altro molto fu fatto e si fa per ottenere uno scarico pronto quanto è possibile. Il passaggio improvviso dalla elevatiasima catena di montagne del lato di tramontana della provincia alla piannea rende frequentemente terribili le finmane dei molti torrenti, quasi paralleli nno all'altro, che ne solcano la parte piana. È vero che i torrenti offrono una facile derivazione delle acque, limpide di magra o torbide di piena, per irrigazioni, per movimento di opifici, o per bonificazione; ma nn gravissimo danno risente la provincia, arrestando quel movimento che dà origine alle grandi opere merce lo quali si potè fertilizzare molta parte del versante sinistro della vallata del Po. Nella porzione della catena alpina che piove nel territorio nostro mancano le ghiacciaje ed i laghi ch'esistono nella porzione verso ponente. In conseguenza nell'estate i corai d'acqua si diaseccano, o impoveriscono in modo da impedire la irrigazione delle grandi superficie. La navigazione dei tronchi inferiori di Brenta e Bacchiglione ha permesso di deviar pochissime delle loro acquo, le quali nella state recherebbero grandissimi vantaggi.

Un altro danno consiste nella incertezza del diritto privato sa "molel delle scape di rirgiazione. La discrepanza fra le legis venete, quelle del regno d'Italia e le austriache, apporto grave confinsione negli mi delle acque medesime: più votte uno stesso corso fa dichiarsto successivamente dalle autorità, acqua pubblica el acque, privata. Nel dubbio i proprietarj non possono ristuare la importanza delle leggi venete, le andi dichiarando pubbliche tutte la acque, impediazono d'affittarna temperancemente gli nai, il tenderne la proprietà indipendentemente dai ten-real investiti in origine. Tutto cio fascia i privati incerti e dubbio; toglie al miglioramento agricolo uno sviluppo che sarebbe indispensabile e relativa si biosgni ed al progresso dei tempi.

Consorzi. Peche provincie sono nella necessità di cancorrero a repaire tante specie d'acqua quante quella di Vicenza: molto rimano a farcia. Per le leggi vigenti il peso cade tutto a carico de' possidenti . meno quanto è relativo ad una parte del tratto di Bacchiglione inferiore a Vicenza, e adi un tratto di Bracha, pei quali il pubblico erario sostiene le spese necessarie. Il bisogno di una comune difesa, prodosse le riu-noin degl'inferessati in consorzi, che fornoo sistemati al principiare del secolo; ed ora ne sono attiveti di quattro sorta, per il differente scopo a cui attendono.

I consorzi di difesa comprendono quasi tutta la saperficie piana della provincia, e col concorno del propri interessati, ciascono di essi sostiene le apses ordinarie estraordinarie riconosciute indigenabili. Nella provincia fatalmente fiarcon istituiti molti consorzi di difesa per qualche avvanimente particolare, senar ignardo alla costituonione generale dell'alveo a cui appartengono, ed alla estensione del territorio che dorrebb'esservi interessato. Anche nella provincia di Vicenza dorevano essere istituiti i consorzi in seguito a studi generali segii alvei tutti e aulla provincia, come fu fatto a dorere in quello di Padova. Questo rimane a farsi ed è tuttora un desirigiro.

I consorzi di difesa e di scolo, e di solo scolo sono sistemati meglio di alcon'altra specie,

I consorzi per usi di acqua, quantungno beno ordinati nella distribuzione e nel controllo del concorso alla spese comuni, mancano forse tutti del regolimento disciplinare che stabilica i diritti e gli obblighi di ciascuno degli interessati nel pratiro uso delle acque, onde antichi o recenti frequentissimi abusi.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                       | ,                                                                                                                   | Tasse                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                 | DENOMINAZIONE DEL CONSONZIO                                                                                                                                                                                                                            | 1850                                               | . 1831                                                | 1881                                                                                                                | 1852                                                              |
| scole Ceasoraj  | Astico riva destra<br>Agno in Cornedo<br>Benchigione superiore<br>Benchigione superiore<br>Breata superiore a destra<br>Chismpo Alpone XIV<br>Guà a sinistra<br>Guà a destra XIII<br>Tesina<br>Fimon Valli<br>Liona e Frassnella<br>Sant'Agosino Valli | 7202.56<br>1201.00<br>                             | 2701.75<br>2951.57<br>18842.51<br>21906.12<br>9919.78 | 1201.00<br>45365.78<br>15055.34<br>11122.00<br>25126.13<br>17524.56<br>127416.92<br>12753.95<br>4409.50<br>10427.56 | 910.75<br>2999.12<br>19164.70<br>25126.13<br>28602.28<br>11336.90 |
| Scolo           | Massina Valli                                                                                                                                                                                                                                          | 900.00                                             | 900.00                                                | 900.00                                                                                                              | -                                                                 |
| Per asi d'acqua | Breganze Roggia Dolfina Rosta Grimana, Vecchia e Contessa Isacchina Roggia Montecchia Roggia Mosta Roggia Rosta Sarcedo Roggia Nuova Valdagno Roggia Verlata Roogia                                                                                    | 1480.00<br>3651.22<br>2554.70<br>700.00<br>1158.56 | 2950.68<br>-<br>1184.66<br>4425.00                    | 222.42<br>5455.22<br>350.00<br>1072.00<br>2000.00<br>                                                               | 462.84<br>                                                        |

| -        |          |          | -         |          |          | OSSERVAZIONI                       |
|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------------------------------|
| 1934     | 1835     | 1150     | 1957      | 5828     | 1930     |                                    |
| 5720.72  | 15708.16 | 15699 01 | 13100.17  | 10476.00 | 11606 23 | on lire austriaci                  |
| 1201.00  | 1502 25  | 4203 50  | 3002 50   | 600 50   | 1201.00  | Non si posso                       |
| 3986.19. | 35537.14 | 27768.63 | 51770 08  | 36979.04 |          | indicare le tas                    |
| - 1      | _        | - 1      | 12063.48  | 20010.40 | 19990.70 | pel 1859 relativ                   |
| 0194.74  | 22244.40 | 11325.47 | _         | - 1      | _        | Brenta Superio                     |
| 5126.13  | 18843.19 | 37686.38 | 50215.74  | 36819.66 |          | a destra, Dolfi<br>Rosta, Montecel |
| 7524.56  | 17524.56 | 23366 72 | 35046 68  | 20445.60 | 34781.88 | Roggia, Rosa B                     |
| 5481.23  | 53553.16 | 83256.99 | 128211.49 |          | 35131 53 | sta, Sarcedo Bo                    |
| 1336.90  | 8502.70  | 1983.95  | 17005.40  | 11903.74 | 14732.55 | gia Nuova , V                      |
|          | - 1      |          |           | 1        |          | cando tuttora                      |
| 4409.50  | -        | 2204.75  | 4409.50   | 2204.75  | _        | produzione las<br>dei preventivi o |
| 2358.80  |          | 29774.98 | 31482.08  | 31896.50 | 17686.11 | der consuntivi                     |
| 4499.70  | 13881.98 | 12194.00 | 11409.60  | 11409.60 | 1674.22  | detto anno.                        |
|          |          |          |           |          |          | La mencanza:                       |
| 900.00   | 1100.00  | 990.00   | 309.69    | 929 43   | 1238.12  | gij altri di ta                    |
| ĺ        |          |          |           |          |          | avere esatto ale                   |
|          |          | 2312 50  |           | 1127.73  | _        | geilito.                           |
| 8357.08  | 6769.85  | 5240 51  | 2530.74   | 6000.00  |          |                                    |
|          | 5989.47  |          |           | 4432.53  | 3799.17  |                                    |
| Ξ        | 700 00   | 600.00   | 900.00    | 900.00   |          | 1                                  |
| - 1      | 1514.52  | 1975 53  | 965.80    | 981.17   |          |                                    |
| - 1      | 750 00   | 1000 00  | 500 00    | 700.00   | 1128.57  |                                    |
|          | 13230.00 |          | 17640 00  | 5733.00  |          |                                    |
| 265.46   | 328.72   |          |           | - 1      |          |                                    |
| 1189.85  | 800.00   | 800.00   | 800,00    | -        | 1200.00  |                                    |
| -        | 1292 40  | -        |           | - 1      |          |                                    |

Compartizione territoriale della provincia.

|                                                                                   | Numero                                          | Numero dei Comuni aventi                |                    |                                                |                                         |                             |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Distretts                                                                         | Comuui<br>per<br>distretto                      | Congregazione<br>municip.               | Ufficio<br>proprio | senza<br>ufficio<br>proprio                    | Consiglio<br>comunale                   | Convo-<br>cato<br>generale  |  |  |  |  |
| Vicenza Bassano Marostica Asiago Thiene Schio Valdagno Arzignano Lonigo Barbarano | 24<br>15<br>14<br>8<br>11<br>16<br>7<br>9<br>10 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 3 4 4 4 3 -      | 22<br>14<br>11<br>5<br>10<br>11<br>6<br>8<br>6 | 12<br>12<br>9<br>7<br>9<br>15<br>7<br>9 | 12<br>3<br>5<br>1<br>2<br>1 |  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                 | 4                                       | 17                 | 103                                            | 91                                      | 33                          |  |  |  |  |
| Totalità                                                                          | -                                               | 124                                     | 124                |                                                |                                         |                             |  |  |  |  |

# Vicenze, Distretto I.

COMUNI: VICEXZA — ALTAVILLA — ARCHEMMO — BOLLAMO — BRIPADOLE — BRESSAVIDO — CLEDOCIO — COSTA — BUSARA — CREATIO
— DEL VILLE — GAMELICIANO — LONGARE — MONTECCIIO MONTECCIIIO MONTECCIIIO MONTECCIIIO MONTECCIIIO — PAR-ALCINO — MONTECLILO COSTE OTTO — SOLZO
— CAMISSIONO — GRISCIONO — GREVOLO — MONTECALIDA — MONTEGLIBELLA — QUESTO TORII DI QUANTESCID — ISOLI DI MALO.

| 4 | Superficie<br>Estimo . |    |    |     |     |   | p | pertiche |  |  | cens. |              | 564,196.99 |  |  |
|---|------------------------|----|----|-----|-----|---|---|----------|--|--|-------|--------------|------------|--|--|
|   |                        |    |    |     |     |   |   |          |  |  |       | 2,932,219.79 |            |  |  |
|   | Popolazio              | ne | ne | 1 1 | 185 | 7 |   |          |  |  | ٠     |              | 81,171.    |  |  |

Il distretto di Vicenza all'oriente confina col Padovano, a mezzogiorno col distretto di Barbarano, da occidente poi a settentrione gira fiancheggiato da uoa parte da quel di Lonigo, d'Arzignaoo, di Valdagoo, dall'altra dai distretti di Schio, Thiene, Marostica; onde si può dire da tre lati ricinio da propria provincia. Comprende rentigaturo Comuni, quelli del piano in forci della prospia provincia. Comprende restingaturo Romanu, quelli del piano in forci della prosperosa agricoltura e di qualche spiendido palazzo, poco offerono di rimarchevole, come che siano quasi tatti paesi da tre o quattro secoli appena ritolti alle acque stagnati ed alle, selve. Meritano però una speciale distinziono Ecdelegono per un palazzo di que' conti, dove si ammirano piture ben conservate del Varonese, del Zelotti, del Fasolo, del Carpioni, e Camismo, ghi vicariato e capo distretto, oggi borgata popolosa e abbastanza comoda, il cui castello diede il uome si signori del luogo che lo vendettero mel 14187 alla città di Vicenza, e che nei cui luogo che lo vendettero mel 14187 alla città di Vicenza, a che nei pendette mel signori del molte fationi co' vicinì Padovani, poi nella guerra di Cambria parcechio volte ara ne asceleggiato.

Le nostre colline per la vaghezza del sito, l'ubertosità delle campagne, e le ville che a centinaia uon la cedono in bellezza ai vaghi poggi fiorentini, solo difettano d'acque uascenti. Ogni genere di frutti e la vite vi prosperano a meraviglia, molte le vie di comunicazione, in anni migliori a primavera ed autunno continuamente percorse da allegre brigate. Già abbiamo detto di alcune tra le ricche abitazioni sui colli intorno alla città : molte altre se ue potrebbero accennare lungo la via pittoresca de' Margheritoni i di Arcngnano, e per le ridenti falde di Sovizzo e di Custabissara, ppre ci contenteremo toccar di volo soli tre castelli, che a chi traversa il distretto da Verona in verso Padova da lontano si affacciano con svariate prospettive. Poco oltre Montebello sulla sinistra si levano i due castelli di Montecchio Maggiore (vedi a pag. 714), cui il romantico viaggiatore celebra come culla di que' Montecchi, onde fu Remeo, il lagrimato amante di Ginlietta, ma che in realtà pare nulla abbiano a che fare con quella famiglia, la quale (se pur usc) da'la nostra provincia) traxit originem (come scrive il vecchio cronista Godi) antiquissime a certis nobilibus de Monticculo Precalzini, il quale è un altro de'nostri Compni situato verso dell' Astico, cni con una Innga e profonda muraglia, fattura dell'età mezzana, infrena e disvia di correre sopra Vicenza. Montecchio Maggiore tiene bel posto nelle postre storie, e i suoi

<sup>1 «</sup>Quiri'umo che statizio dalle avvenità di fortana, o rianco del mondo, o richio delle solo e senza Insigira volte fevera siccine adito i rebuodi richili con avven che e statizio in retta al fortico devre se gli aprivano le parte dell'ospizio delictico e trangullo di Scani in retta al fortico devre se gli aprivano le parte diribupizio delictico e trangullo di Scani assesso. I del regiunto poce e quinti, a l'aziama si ilaura al Signore sensa che la vita centaghiavi toglicore di chibi. Celle vita l'estira, aposa in operer di carità. Que il qui e operio solitari, religiramante chiamatti. Margharificas, vivivano in comona, venitizza abian uniforme, me sensa carre punto a poco riali prorchia soci contritti da sensura votto.



Montebello

due castelli, poco distanti l'uno dall'altro, chiamati Bella Guardie Caatello della Villa, furono bene spesso testimonj delle lotte e delle discordie de nostri maggiori. Le loro grosse mura quali si veggono oggidi nude e fantatiche sono fattura de Statigeri (1355) e ne conservano ascora socipita l'impresa. Nulla iripi na cenna alla famiglia de Pillei che un secolo e metzo prima se ne initiolavano conti. In questo paese industrieso e popolato stette pre alcuni giorni Carlo V dispensatore di titoli e di privilegi, lo che è ricordato da un'iscrizione in casa Gualdo, e qui aino oltre al secolo decimo quinto troviamo risedesse un Gastellano. Da 'audo monti si cavano pietre dure e resistenti al phisco, perció molto ricercate selle fabbriche ad uso di porte, di scale e finestre, ed i naturalisti vi osserrano le lave di un estinto valcano ricco di molte zeoli:

Alla destra di chi viene da Verona, graziosamente sopravvanza con le aue torri la linea de'nostri colli, il castello di Brendola (vedi pag. 697), Ouce, duce Breno, fondarunt meniu Galli.

Chi trovasse troppo arricchista una tale origine, a'accontenti a sapere che fino dal 1000 questi monti furono dagli imperatori tedeschi donati ai vescovi di Vicenza, i quali sopra una delle loro cime di difficilo sacesa fabbricarono una rocca e la resero per quanto poterono inespugnabile. Quivi nelle frequenti lotte ch'essi avveno col popolo e co'nobili vicentini,

si riparavano, e di qua fulminavano i loro interdetti (1284). Brendola possiede una vasta chiesa parrocchiale ed un hellissimo tempietto di stile lombardesco; produce squisiti frutti. e vini scelti di lasso, e mostra al naturalista nelle sue valili un'arena la quale altro non è che una sor-prendente congerie di corpi marini d'opsi genere e variett.

Il castello di Montepolalo (redi a pag. 702) a mezza via tra Viceaza o Padora è il meglio conservato di tre, o si leva per entro i Seran ciata di un besco secolare di cipressi a cavaliere tra le due provincio e quasi antiguardo de d'estri Berici. Per ciò fice dei primi tenpi del l'avo mezzano Montepalda fa monita di torri o di difere e già nel 988 le vediamo dato il nome di corte cioè a dire di un castello appartenente alla corena. Più tardi fi dei Conti di Viceaza, e nel 4177 un certo Ottono lo vendette a questa città che nelle continue lotte col'azionari lo perdette orizonario la tanta volta. In gagi quasto qui ha marchio di modio evo è tutto lavoro dello Scaligero e salla torre al di sopra la prittella del soccorto, vederia anora, sobbene cancellas, lo stemma di colui

Che in au la Scala porta il santo uccello.

Passito il ponte levalojo entri in uno spazioso cordie ricinito tutto dall'abitazione e puoi vedere alcuni baoni avanzi di una sala d'armi e di sistromenti acconci a variare in mille modi il vecchio tema, che pur si ostina a rimaner sempre di moda, quello dell'ammazzarsi. Chi poi acconde di piano saperiore ha innanzi a ab uno de più tavsti panorami che mai occhio abbracciasse dalle alpi alla marina, e guardando a tente meraviglio forse tra sè ripete: · Ahi serra Italia di dolore ostello » e ciò che tiene dietro.

Speciale ricordanza domanda per l'amenità ilel sito, e pei vini generosi. e celebrati Costoza, dal latino Custodio, per le grotte che aervivano di captine e dove in tempo di guerra le vicine genti ricoveravansi cogli animali e le masserizie. I monti dalle radici alle sommità sono a strati di una pietra bianca calcaria ed arenosa, simile in qualche modo al travertino de'Toscani, ma non come quello spngnosa; si taglia a pezzi delle grandezze che ai vogliono e con la sua grana fa bellissimo lavoro e resiste maravigliosamente all'aria. Da questa lapidicina sino da prima dei tempi romani, si trassero pietre, e que' lunghissimi scavi hncherarono per modo il monte, da capirvi due vastissime grotte, l'una minore, già appartenente alla famiglia Trento e detta Dei venti, la maggiore, chiamata teutonicamente Cogolo della gnerra. Di quest' ultima fu scritto da moltissimi autori e giudicato come memorabile antichità ed una delle più singolari meraviglie d' Italia. È a mezzo il monte e presenta un' informe struttura di porta a modo d'antica fortezza con mura e feritoje, onde il aito degnamente gindicavasi per inespugnabile: Tenebræ ibi sempilernæ

sunt, nec pedem ubi poseret quie ridres ponti, ni cerrais, facibiane tembres pelletrature. Coli catroici che lo visitao vengono richiarati da manate di paglia che si accendono l'una per volts, ed agiato danno luce che basti a scoprire la via ed esaminare i luophi. Poco oltra l'ingresso a'a-prono sei strado, vero labirino, per cui senza una guida è locile lo amartriai; e così progredondo sono a dritta e a manca vasti cameroni incavati in lassaso, che serviruno a conservare il vino, che d'ogni parte vi si conduceva. Diffatti ne'nostri statuti del 1958 si dichiara esente da un noro dazio li vino che d'ogni carte vi si conduceva. Diffatti ne'nostri statuti del 1958 si dichiara esente da un noro dazio li vino che di Vicenza fosse stato conduto od Caba-lum Custoza e sono conoscinti i versi del Dittamondo di Fazio degli liberti:

La maggior novità che il ai pone Si è a veder el Covol de Custogia Là dove il vin ai conserva e ripone.

Colà si trovano vestigia di forni per cuocer pane, e due atagni d'acqua limpida, i quali, nen sappiamo perchè, sono dal Paglierini chiamati finmicelli, giacche non han movimento, e questo solo di particolare che ci vivono piccoli granchi simili ai gambaretti marini, detti squille a Venezia, e che nati e crescinti in questa perpetua notte, al vedere il lume delle facelle si muovono guizzando agilmente e come fuggendo. Altri animali non vi sono fuor di certi pinistrelli immani e grassissimi, di cui que' villici, particolarmente al tempo delle vendemmie, vanno alla caccia, e li mangiano ghiottamente. Nella parte di nord-est di questa grotta, fra un antiteatro di minacciose rovine seno ad esservarsi gli effetti dell'acqua che gemendo in goccie innumerabili dalle volte della caverna, si frange e spruzza sovra i dirapi ed il suolo, e l'incrosta come di un cristallo. Di questo modo le paglie cadute di mano a quelli che portane le faci, non solo si veggono coperte di materia stalattitica, ma così intimamente penetrate da far loro perdere la naturale sostanza, conservandone però la figura e gli accidenti d'ogni piegatura, e gl'interni forellini e mostrando dalla apessezza delle cristallizzazioni, da quanto tempe giacciono entro il sotterraneo. Tira poi da quelle caverne un vento freddissimo nell'estate, caldo nell'inverno, onde dalla minore di queste grotte con mirabili artifizi gli antichi signori del luogo condussero per alcuni sotterranei, chiamati ventidotti, nel loro palazzo una colonna d'aria che gira continuamente distribuita per le sale e per le camere, temperandovi con un vonto fresco e secco i bollori della canicola, ed al contrario rendendolo abbastanza calde nel crudo dell'inverno.

### Bassano distretto II.

COMUNI: CARTIGUIANO — CAZZOLA — CISMON — MUSSOLENTE — POVE

— ROMANO — ROSA' — ROSSANO — SAN NAZZARIO — SOLAGNA — TEZZE

— CAMPOLONGO — VALSTAGNA — VALROVINA.

Chi muova pel distretto di Bassano e ne visiti la città, o ne percorra Comani, nou può di meuo di provero in quel viaggetto una serie di care e deliziose sensazioni, tanto più quauto lo spettacolo della natura che lo circonda, parla a tutte le nostre facoltà; e mentre le creazioni dell'arte non occupano che lo spirito, quest'incanto di freschezza, di profumi, d'armonia peuetra uelle nostre vene, circola uel sangne, accarezza i mohili nervi, e per gli occhi s'insinua nell'immaginazione collo splendore delle svariatissime tiute e le fantastiche linee di un ricco paesaggio. Onando di fatti, traversato il lungo borgo che chinde ogni vista, si sbocca di sotto al portico del ponte, e gnasi calasse una tenda, l'occhio pnò spaziare liheramente, quauta varietà di luce e di prospettive. A dritta s'aggrappano le case della città, dominate tutte dalle scare maraglie del castello d'Ezelino, dirimpetto una popolosa vallata e le creste dell'Alpi ad anfiteatro; di sotto limpido, spazioso, romoreggiante il Brenta e le sue acque che urtano violentemente contro i massicci piloni del ponte e ue rimbalzano rotte e spumose. All'altro canto s'allarga l'iuterminata pianura veneta, biancheggiante da mille paesi e dal ghiaioso letto del fiume, che come un uastro d'argento in mille giri si ripiega. Nè queste hellezze della uatura ci abhandonano nella nostra escursione per dentro la città, chè le troviamo nel magnifico panorama che si gode dal terrazzo della casa dell'arciprete, nell'nnico passeggio delle fosse e nel giardino Parolini, ricco d'ogui botanica preziosità.

Bassauo è città di non comune coltara e di egregia civilit. Dal 1845 va superba d'un Atenco, che non pompeggia soltanto per steriela unmero di soci illustri, ma realmente per vivace attività, volta al decore di alla pubblica educazione. E len si può augurare di questo paese quando si vegga la cara religiosa e la splendidezza con cni esso raccole i un opportuno e degno longo tatto ciò che in scienze, lettere da crii Ponora. Un vestibolo circolore co basti degli usiggi Bassassai (redi

pag, 837 o seg) conduce a tre lunghe sale; si faccia s'apre la Biblioteca cou in mezzo il busto del Brocchi tanto di lei benemento; megito che 20,000 voluni, una singolare raccolta degli statuti bassanesi manoscritti, il primo del quali è del 1239, una ricchissima d'opere patrie, con tutte le editioni della famosa tragedia di Francesco Negri del Libero arbitrio, compresa quella del 1547 in ottavo, da uesama bibliografo r cordata i. Possice de un gran unumero di autografi di ciebri italiani del

6 De Negri parlamon il Verd nello Mottise depti acrittori Instananti, e ampiamente il Carrama al Dizamaria attorio di Bassano; e il contradido il rignificano manesi il Carrama di Dizamaria attorio di Bassano; e il contradido il rignificano male il Dizamaria attorio di Bassano; e il contradido il rignificano di Bassano il colorio di Parlamo di Parlamo, il bassano il 1923, ree una more sofrumate si venti frici in Santa Giustina di Palora, poi in gedini in trassa una sussassion, del quale feggi in Germania nel 1923, con el distributo più terdi abbracciò ile delirira suinquiane. Che intervenisse con Zidiqui culte cello delle di Marburgo nel 1929, nessuan perere A. Albi delle di Augusta celleggi in li directi acciò. Tenne scoola a Chiavenna, na semira non vi (oste pastore, come in niori altre dellera di Statzera.)

Quando Leio Section du Vicenza feggi a Zariga, Agustino Maiardi, indisirto delicita di Chiavono, chili che Canillo Rento, rifuggino Schwenza, e in cervisipondenza con quale, ne ervose adottos le dottries antitristirari; honde obbligà vitta quella Chiava a for una professione di fice, Questi sugicue e al Renzi o a Rigeri, perendo divisus alquanto dalta ratingliana: la Chiasa Chiavennasca si troba crisas, e il Maiaroll sonuncia qual due como scottanti. Il Nogri se no scolpha Zariga, poli pubblich la proprieta prefusion di fice, confessando la divinità e incaractione di Cristo, l'efficacia del battesimo e dell'eccaricità.

Le molte opere sue la attentane buon umanista, dotto di prece e d'écrito, e versata mel equitotion lociquite, benche piror de glaus de d'étagna. Parcechie sono quabitarie a Parchiva, dor' era stamperia the dara glaus e mban ai nostri, e Pio I's spedi alcia il Bianchi pervoso della Steala dillibance al 1830 per domandare la sopparie della cilia di Bianchi pervoso della Steala dillibance al 1830 per domandare la sopparie della considerata del Paniso di Escane el di Demando Chianca di Bassano. Quest'a llaimo aven militato con Carlo V, o, bevule i dottrica gnove, se no fece appositole; a Piacema la predicio aprenimenta, ma arrestato e non volendo ritrattura, fi appiecto de sticundre 1930. Un'altr'opera è la tradaziona initana del coso di Fiencesco Sperim del Cittadello, giarconsulto, podere di unidei digiti, il quale qiostali, poi citato da monigano Della Casa fece pubblica ritrattarine in patria. Dissero i traligionari pio per carlosio mandicando ecreva questiorat, finchi ferminio minoramente. Sa quel fatto ci ron larghe relationi di Calvino e del Vergrio che prefende essere stato coavetti da protestulationo dal vedere que mierabilio.

L'opera più famesa del Negri è la tragedia latitolata Liber o arbitro, 1546, poi 1530, poi latino 1539. E un'arione drammatica, alla quale son intessute le confroversio religiose. L'azione eccade in Roma al tempo di Paclo III, e coa persone reall, miste ad allegoriche; e le invettive contro mensignor Delta Casa, lo Stella, il Nutio feorpie da aleuni secolo XV al XIX già del Gamba e che qui venne per dono della nobile Antonietta Parolin; nel mezzo della sala stanno i tesori mineralogici del Brocchi; attorno le pareti ben disposta una pinacoteca la quale se

altribuire al Vergerio, da altri a Luigi Alamanni o alt'Ochino, mentre non par a dubitare sia del Regri, cho certamente patesa molte cognizioni sulle quisitoni che tratto, sulle eresio di Lulero e Zuinglio, sullo svolgimento dei dognii, sall'introduzione dei riti, delle lergi canoniche, delle istituzioni di Ordini.

Son interfectadori Fishõo da Ostán, politarino tornado di Terrasunia, e la la prodazi placonana, marstra di casa di monsignor Clero, diplomatico dei, sosdemolo la diritti postidisti, il la più fosca dipinitum della corte di Roma; Ermeta, interpreta dei escellita postidisti, il la più fosca dipinitum della corte di Roma; Ermeta, interpreta dei escellita (Irmelo, edi guale espesa la sitta dei contraversi fara Tasignio dei Eshio; reclino, spendifore del consentire delle genorispii del prelati; [Diero arbit, da piapa retrato red minutio citatico in Dieroro usuano segritario, a Atto electio mateiro di esa, ministri del re, vale a dire i due imputal dell'amino a operare con liberti; Berlecco, spese del Egraro, equipa do Pasquino che finose per ribilizzio di altredena statistica; Annonio a Trifono cancelliere e adolpi delli daleria; che riversità principali del regione di espisa della discreta, chi riversità della contrata della contrata di espesa di espisa di productione di regione distinti prodita servera (Managene Cerra, Gilrotto del prago tattico, unibergiziato il posifico; est sua patarno litera il productione e Persona spottis, del incegnital carino il nona per verificario di diversità e confrontari col vanagio; l'Angelo Rafecte Grazie giustificante, mandati in ierra a uccidere il libero artificio, conditanti il rosa con catterioristo.

La tenna è la piazza del Valicno, e dura del pramo a tera, il papa conveced i concilio per reprimera i frollèlore, e sembra sulle prime ricera a conservare la malitità autoriti. Fabio di Otta, reduce di Termanta, imbalie il Discerso umano, dal qualcia la rivolta del Settericinali contro i in Elibera abirito, floragenta sorgangiano i ragno delle home gene, il ali ris possario interrundo per si de per l'anignatio sono signor Gere, di otto delle controli delle controli delle controli delle consignor Gere, del dello colle controli delle controli delle

Partico II pellegrino, Erande cerc a raccontar a Diaconalo I dicorni de I feologi i, bascicitati di Amargino Carto, inseno for il beblici, cido le quistioni interno allo forma e la decisioni del coscilio, statuenti l'incidabile valonit del para in illimitata sua potetta, domananca chianque sprare massime contrare, o interpris al posicitato servicio del consistente del consistente del propositione del propositione del consistente del vidras settiere in modo dificrente. Felino racconta gli siravizzi cui s'abbandonarono i tertodo:

Al secondo allo, Libero arbilirio e I suoi ministri Discorso umano e Alto elicito, discorrono sopra una lellera dell'imperatere che gl'informa del progressi della riforma in Germania. It re ordina di cercar nella dateria i documenti che provino il legittime possesso, i quali son lelti dal notajo, commentali dal buffone come palele immaginare; enunon è ricca di forestieri dipinti pure è per Bassano una preziosa eredità di domestiche glorie, e no mostra i capolavori de suoi Da Ponte. La collezione di stampe fu dal conte G. B. Remondini, morendo, regalata alla patria, pel numero, la sceltezza e rarità degli esemplari è ve-

menandosi i varj Ordini religiosi, le ricebezze e le colpe loro, lo dignità elericali, le i-littutioni di tuoghi piì, di congregationi secolari; poi della confessione e dell'escaristio, dell'orazione, della messa, delle limosine, del suffragio, delle induignate, con un incidente drammatico volendo mostrare che a dezaro si otticne qualmoque assoluzione.

Al tero alto, Discerso unano, per commissione del 100 re, partecipa a Messignor-Chere el a Discensio un segreto collogio fre sero e e il perso, ove conciliorare o sumaniare e consistere gli erelti teleschi, emanes severissisi dereti, inaereliar l'accidiori, qualità di commissione del Sario Villario. Alfon Discensia verrebbe far rilettare Frisio delle columnie dale ni prebii : e policii. Alfon Discensia verrebbe far rilettare Frisio delle columnie dale ni prebii : e policii, vario bi serce finerieste le accue, vine interreguia Emenți, (qual, mostrando sosteneri pii appunta d'ignoranza e nequinis: dere espone nucle una quisiticas sorte fra Zuinglio ed Edoli, in e ail i primo fransa visiolita.

Al quar's 1to, Pietro e Paelo ventit da pellegical presentessi a Berteccio, e riconociolos proposea alle sovilà, gist i manifetaso, dicede ser remai a sisterira quento fosce di vera nelle notizie de Pasquino recele in cido cirra le innovazioni pagall conterrie alla divina scrittora. Master cel van cercando modo di posentra nella corte, Nonigaro Ciero cerc con Pellos discorrendo della coministane di craticali della per inquistra: divre Berteccio si poso a inverir contra cestore, contro manigaro Della Casa, il Nationi, poliminopilatane, il verecon Ostale, a datti inpugnatori chel informa. I dea spostili convincio della corte rouzana, deciamano in modo che Berteccio si correcto fattio al del travizimento della corte rouzana, deciamano in modo che Berteccio si correcto fattio al del cortico di Latero e Zionici, dei quali soco oppositi degui el descipitor.

Nel quinto otto, la catastron d'avricina L'aspolo flabole e la Grania giustificante concert dei ciòn, questri descipii i il re Libera actinire: l'imposi recconsi il caso ai desapostoli, il il papa esser l'assiriota, e grave giudinio eversatare alta catalità polositi. Per ciònopregiame il rimisho li Gozzia giudinicante, impose all'angolo di divingera per totto la sectenza da Dio promusista conten l'intruso l'izraso, cha « l'Antiento sia, coi coticio dello peritto de la parada da Dio, a peco a poe vettore « Allera la Grazia giutalicante rapionando cegli Apostoli, puraposa i casoni serri colla dottrise di Roma, retrenzadone le catarraddiciosi.

Fu dette che il carteggio del Negri foces sino trevato in favizare a portato a Basso, un per quatte ricorche io faccisi con poti vi vedere che el lettre fra quelle code il signor Basegio arricchi con biblioteca. Una è senni interessa: l'altre da Sirabayoni il a quato l'assi de nuncia spossitici. Pacho Rescolic di Paccio, carrendogi il rista que traba del con la quarriquia precedente si fose recato a viccine i e altri losgoli d'india, ova tenditi con modifi rarilli, che nomion, fra i quantona i e altri losgoli d'india, ova tenditi con modifi rarilli, che nomion, fra i quantona un Fernaniero e un Tutta, apostinissi l'assuneni, cha foggireno di patria per raligiono, a più se ne sepon.

Si honno tre medaglie coniata al Negri.

ramente singolare. Nelle altre due sale oltre un assai buon dipinto di Voogd stano moiti de 'modelli originali di Antonio Canvar, regalati dal fratello di iui, ed il riratto di questo monsignore scolpito in marmo dal Tenerani, cui raccomandiamo d'osservare a qu'i tanti, i quali pretendono che la scoltura abbia tocco la perfezione s'uto lo scalpiello Possagnese. Quest'illis-tre ariista è qui rappresentato da una serie di busti, uno solo e ha il crestore della Paiche: a di la palma."

Un gabinetto di lettura fu per brutte arti aoppresso.

Il Ginnasio sovvenuto dall'erario, lia 130 scolari, alle acnote elementari maggiori convengono 360 alunni, oltre una per le fanciulle. Il Comune ha istituito a suo spese una scnola di disegno frequentata da circa 20 giovinetti.

Una buona compagnia di pietosi artigiani, detta de'etalosi, impietosi da ti vedere esposti de'porcir momentis' sulla soglie delle chiese o sul lastrico delle strade, istituiva nel 4397 un pio ospizio a raccogliere quei trovatelli riparandoli sotto il patrocinio di Nostra Doma della Miseri-codia. Nel trienno i 1838-1800 a ne ne racciotere 1919. L'istituo è ministra dalla Direzione del Pio Ospitale o possiede nu capitale di franchi soloco.

A due santi sacerdoti, Giorgio Peroni (1730) e Marco Cremona, deve Bassano no orfanotrolo, dove son ricoverate altre 60 fancialle, che oltre informarie alla pietà, e istruticono a l'asveri da donna. Se qualcheduna andasse a marito, l'istituto la fornisce di corredo e di qualche denaro. Una direttrice, sei anziane, e due cittàdini annualmente eletti dal Consiglio presiedono. Il un capitale di circa franchi 100,000.

All'educazione delle abbandonate fanciulle è qui pure un istituto di Canossiane, che circa il 1810 venne fondato da don Andrea Agostinelli e che si consacra con gran vantaggio al gratuito e quotidiano servigio ed all'istruzione della povera gioventà.

Al ricovero ed all'istruzione degli orfani e de' popilli mendichi fin dal 1824 provvidero tre misericordosi cittalini, un Agostinelli, un Fasoli, ed un Vanzo, ai quali si associava, con quall'ultima fortuna, che ancora non avea disposto in carità, il ricordato don Marco Cremosa. L'ospizio crebbe e in oggi pressoche 50 giorinelli vengono educati nella religione, nel leggere, nello acrivere e ne' varj mentieri, sena' essere mandati alle officine. Conta appena 23,000 franchi di capitale, al rimanente supplisce la carità cittadina.

Sostenuta dalle pie largizioni cittadine la Casa di ricovero, apertasi nel 1843, accoglie più che 100 poveri, e distribuisce giornalieri soccorsi di pane.

L'ospitale in eretto nel 1664 e dopo diversi siti, su nel 1831 defini-

tivancue traderito nel soppresso monastero de litóranai, ampliato e e abbellito. In esto veagono accolte tutte le categorie de malati non renoici, si quali facciano voti perché qualche anima filantropica provegat. La cucina, dal 1830, condosti in via economica, fornices per benat di cilio de satterza del servizio ottimi rivattà. La dirignon qual-tro suore della Carità, che assistano para gl'informi e vegiano alla biancherio; è annessa la Gasa degli esposti; cui si agiungea un pio allato Elemosiniere, il quale tenne dietro alla soppressa Congregazione di Carità. Elemosiniere, il quale tenne dietro alla soppressa Congregazione di Carità per somministrare gratuitamente medicinali simalta proveri setteri delle dan parrocchie di Bassano, e di annualmente dotare 24 povere donzelle. La rendita ordinari patrimoniale di questo pio luogo è di circa 20,000 fr. Le imposte sommano in via media ad annui franchi 2500. Il numero dei malati in un decennio poi attabiliri di 60.

L'arciprete di Bassano fu decorato recentemente delle insegna abanili. Della chissa è titolare la Santa Vergine (S. Marise in colle civitati Bassani). Il vicariato è composto di otto parrocchie; sonovi poi nella città quattro chiese anccersali, cinque sagramentali, otto oratori, il donom antichissimo merita di esser visitato, ognalmente che la chiesa di San Francesso che Erclino il Balbo in fortana di maro votatosi alla Vergine Maria, rednos di Palestina facera innalazare nel 4177.

L'istoria di questa città si confonde con quella di Vicenza. Avanti di Vicenza, poi, come vedemmo, cercò invano torsi a quella soggedone. Gli Ezelini, vi obbero culla e dominio, e dopo il loro eccidio Bassano corea a liberta o si costitui in repubblica o ne mustra ancora il primo statuto. Il consiglio di 100 cittadini ne creava nno di 40: da cni veniano nominati due gionici de elettori onde eleggeri il podesti; e il primo fi Tommano d'Arena. La cosa darch poco del Vicentini n'ebbero il sopravento, lasciando ai Bassanesi il diritto di riscnotere le pubbliche graverze a patto d'un samon tributo di 400 lire. — Fa postis del Padovani, indi degli Scaligeri e finalmente nel 1405 si commise di voglia al senno cal las podenza della repubblica veneta.

Nella Introsa gnerra di Cambrai fu dagli Imperiali messa a sacco, assottigliata di vettoraglio e di denaro e minacciata di peggio, se non che que' lerati alpigiani, fatto impeto sorra i prepotenti stranieri, il cacciarono, e perchè la città in quell'impresa avesa introcato il patrocizio di san Clemente, la scelero a protettore. Dallora crebbe sempre in popolazione e ricchezze, sino a che al terminare dello sorros secolo si troda avvolta fra le scorrerie del campo francese e del telesco. Nel 4809 si combattè attorno le sue mura e molto sofferse di queltassatto; nel 4813 i francesi ritiranelosi ne branciarono senza motivo alcino il magnifico ponte, e da quel tempo divise pur essa le sorti della consorella Vicenza.

Il distretto di Bassano in parte si estende tra monti e colline, donde gli Ezelini traevaco i loro valenti uomini d'arme, in parte corre in pianura. Oni Cartigliano dove è un palazzo già della patrizia famiglia Capello. magoifico per la vastità delle sale e del teatro, e pnovo per l'ordine de' portici che d'ogni parte accerchiano il fabbricato; e Rosà vaghissimo pe' giardini Dolfin e Gregoretti e l'architettonica sna torre; i ridenti contorni della città son ingenimati da ville sontnose; e le collinette di Romano, culla e tomba degli Ezelini, e l'altre di Mussolente son disposte a paesaggio, sì che sembra d'aggirarsi in no giardino dove l'arte e la natura gareggino di sorprese e di punti di vista. Il castello di San Zenone, presso Romaco, dove fn dai vincitori d'Ezelino commesso l'infame assassinio di totta la famiglia d'Alberico, non presenta oggidì che qualche reliquia degli aotichi fondamenti; scavandosi or fa qualche anno, Il presso si rinvenne una cassa contenente dieci teste; sarebbero mai quelle delle vittime? La valle di S. Felicita è un tesoro pel botanico e pel geologo; a Pove dan rinomaoza le cave di pietra dora e di lastre litografiche, a Valstagna il commercio, i cappelli e le rovine, che , tratto vi fan le desolatrici acque del Brenta; a Oliero le grotte sono tre che s'aprono nel seno della montagoa; la più alta ha servito lungo tempo di covo ad noa banda d'assassini. l'altra racchinde un piccolo lago, che si presenta al Inme delle faci ammirandovi i fantastici effetti della luce entro la scura acqua e spile pendenti stalattiti : la terza, non be'la di tradizioni drammatiche, ne' di tesori mineralogici, è una volta di rocce che si distende sovra la profonda e limpida sorgente dell'Oliero, e prospetta un incantevole paesaggio 4. In mezzo della grotta (scrive Giorgio Sand) al termi-

2 Dalte grotte giurassicho d'Otiero esce un corpo d'acqua limpidissima, che dopo breve corso si scarica nel Brenta, Al qual fatto altudendo ti patriarca Monico, cantava:

Ut citus undisonis erumpit Oterius antris,

El mox medoaci profluit in gremium,

Sic nos, heu, celeri passim ditabimur (evo, Et tumulus cunas est prope cuique suus.

Or a'n geanajo det 1838 d'improvviso quel lorrealello cessò di fluire, tasciando in secco il letto erboso Giande maravigita, senza spavento di vedere tromar il suolo e crollar le rupi; ma dopo un giorno e una nolte l'acqua ripigità il corso senza conseguenza. Contemporamemente cransi tiazidite lo sorgenti della Rea presso Campese, forso derivanti da uso comune lago solterranco.

Gli strutt delta dotomito sotto le grotte d'Olicro, sono tagtiatt da filoni di rocce vutcaniche o trappide di varia spessezza e lacilozzione, talvolta quali verticali, il cui contatto ridusse talvolta la caleria in marmo atatoario. Force il contiono lavore dissolvente aare d'una prospotiva di fiori e di pulida verdura, si cleta, sublime gigante, na roccia perpendicionate tagliate dai secoli e dalle tempesta a modo di cittadella fiancheggiata dalle sue torri e da'suoi bastioni. Questo castello magifo cho si perde in mezzo lo nuvolo fa corona ai qual-to . A poca distanza si Olieno si trova Campesso (Campo di Sion) doro da visitare il sepolero di quel fieta Teofilo Foleago che, satoi oli nome di Merlino Cocai <sup>1</sup>, fa autore di poesie in stile maccheronico non lo più ecemplari. Questa nostra opinione non era però divisa da chi gli pose questa memoria dove leggesi:

> Ossa cubant intus Facies splendescit et extra Merlini: mentem sydera, mundus habet.

#### Marostica Distretto III.

COMUNI: MANOSTICA — MOLVENA — NOVE — PIANEZZE — SCHIAYON —
BREGANZE — FARA — MASON — MURE — POZZO — SANDRIGO — CONCA
— VALONARA — CROSARA.

| Superficie  |    |    |     | ٠ |  | P | eru | che | ce | ens. | 176,048.14 |
|-------------|----|----|-----|---|--|---|-----|-----|----|------|------------|
| Estimo .    |    |    |     |   |  |   |     |     |    |      | 834,180.40 |
| Popolaziono | ne | ١. | 185 | 7 |  |   |     |     |    |      | 28,439.    |

L'aspetto di Marostica, che sorge ai piedi di un monte o ri si stende per sorpa col suo giru d'antiche murgio framezzate di torri e la corona degli avanzi di un antico castello sede da prima de'castellazi, poscia de polesta, ii ricorda l'età mezzana co sonoi signorotti e le sano eterno guerre di paece paese. Quelli cho nel nome di un paese vogiono trovar ad ogni costo memorio della sua fondazione, ne racconta che sino a qui una volta si stendesse il marce, onde, Marie utime, altri meno arri-

delle acque d'infiltrazione sopra la calcaria metamoriosato, corrose il rototegno del filone che trovandosi isolato, si ruppe sotto la pressione dell'acque del lago sotterranco c che allora occupò neove caverne, e cost s'abbando a segno da non più uscire da quel diou suoi emissar), sinobh riempite anche quelle, riprese il corso primitivo. Vedi Atti dell'Istituto vando, gennaja 1838.

<sup>3</sup> Vedi Illustrazione Vol. V, parte 1, pag. 313.

schaia sseriicono che il console Mario, battati i Cimbri, fondasse a disfesa della Venezia questo castello Morri hotolame, attri finalmente, que nendo
il critico Mor (copra) alla voce Atoticum della basa latinità, ei trova
espressa la situatione del pasee collocato sopra gli alloggiamenti sorso
non van facori del seminato quelli che utinano Marontica una delle autiche
stazioni militari romane, e convolidano l'opinione autiche lapidi qui ritrovate. Prima che gli Scaligeri marassero questo castello, quale lo rediamo
oggidi (la prima pietra ne fa collocata nel marco 1373), il Cantrum Morra
iten vien descritto (1892) cam usu larri et uno palatio, que lurri est aironata et costrum est sunuiam circum; e ne'vicini monti troviamo ricordate torri o foretzae, che dorevano servire di antennezia ille visite de'
vicini Tentoni. Appartenne sempre alle giarisdizione della città di Vicenta
e sotto il dominio vento era speverasta da un podosta nobile veneto,
il quale pare avesse molte brighe dalle discordie intestine di quelle che
il Dottori dice: Gente nell'odo e nel rancor untrita ».

Il territorio è ferace di biade e di frutta squisite, fra le quali portano il pregio le ciliegie dette marosticane. Una volta era in fiore il lanificio, oggi il commercio de' cappelli di paglia.

Marostica non presenta molte rarità e gnando avrai ammirato dne bei dipinti del Bassano, ed imprecato all'ignoranza, di chi intonaco barbaramente il palazzo pretorio, se ami vivere nel passato non hai che a collocarti in mezzo l'antica sua piazza, ed evocarti d'attorno le ombre degli illustri uomini, che nel sacerdozio, nelle scienze e nelle lettero uscirono da questa terra, ricca d'ingegni feraci. Quell'uomo venerabile a lunga barba e vestito all'orientale è Prospero Alpino, onore della botanica e della medicina, i dno che parlano la lingua di Virgilio e di Cicerone come fossero nati al secolo d'Angusto, son Natale dalle Laste e Sebastiano Melan , dall'alto del torrione di piazza ti appere il Toaldo, il Chiminelli, il Bussato che stanno leggendo ne'secreti de'cieli e che precursori d'Arago. lasciarogo sì bella fama nelle scienze astronomiche; Antonio Sandini ti racconterà la vita dei pontefici, il canonico Giambattista Vero le storie di Venezia; in quasi tutte le linguo antiche e moderne d'Europa ti parlerà il poligiotta Francesco Canalo, nella scienza bibliografica gnasi nuovo Magliabechi, e vedrai un'eletta schiera di vescovi, di professori, di gente in una parola brava e rispettata,

Marostica ha commissariato, pretora, scnole elementari; i snoi mercati d'ogni martedi scapitarono dopo che la nuova e più facile via per Caltrano conduce ai Sette Comuni, e nella sua fiera di San Matteo numera più frequentatori che contratti.

L'Ospedale fondato del 1504 per lascito di un Garzadori, venne aumentando di rendita, così che oggi ai calcola in franchi 8823; de' quali 1500 vengono scenati dallo pubbliche imposte, 1130 dagli nonzarari, Il locale pod contenere do malati; il numero medio giornaliero è 20, de'quali un terzo appartengono ai varj Comuni del distretto pagando franchi 1,45 al giorno. Il numero medio de' malati in un decenuio acconde a 2000, colla mortalità del 9 per cento, numerano a 3, o 4 cronici al giorno, ma vengono licenziati quando debba disporti del tetti per malattie seste o di maggiore importanza. Avvi un cappellano, un medico, due infermieri e due infermiere: pod dirsi che un terze ed alcune volte anche la mett degli infermi sia travagliato dalla pellagar esceinta a dismisora per la miseria degli nitimi tempi. La maggior parto dei pellagrori ritora a miglior salute, e bastano spesso vote i bnoni alimo; il riposo, la salubrità del sito ad ottenere una guarigione stibile ne' primi stadi della malatti. Il numero dei sifilitici e scrissismo.

Questo distretto, ferace d'ogni sorta biade, di vino, di frutte, al settentriono si estende ne'primi paesi che già appartenevano agli antichi Sette Comuni. A mattina confina col distretto di Bassano, e quello di Thiene; a occidente e a mezzogiorno con l'altro di Vicenza, È nella sua lunghezza traversato da tre grandi vie; la più orientale che si parte dalla regia via d'Allemagna, giunge al capoluogo passando pel paese di Nove. Onesta fu già terra degli Ezelini, ed al loro esterminio fu cessa da Vicenza in livello al Comune di Marostica o l'acquisto fo chiamato lo nuove pertinenze onde il nome di Nove. Nel mezzo scorre una roggia, alla cui forza motrice si deve l'origine e la ricchezza del paese; peichė volge mulini, seghe, magli, folli, filatoi di seta, meccanismi da pestare le pietre onde vengono lavorate le stoviglie, che prima della pace di Villafranca v'erano tanto fiorenti. Pnò calcolarsi che le fabbriche di stoviglie, i 4 magli di battiforro, le 3 gran seghe di legname, i 7 muliui da grano, i due folli, ed un opificio a torcere la seta, ultima memoria dei tanti di cui una volta, mettano settimanalmente in circolazione nel paese ben più di 1250 franchi animando l'interno commercio di molti piccoli esercenti. Col diminuito lavoro scemò pure la sua popolazione ridotta a 1668 abitanti in 432 case, e divisi in artigiani ed agricoltori con una piccola prevalenza de' principi.

Taglia quasi a metà il distretto un'altra via comoda e spaziosa che a Vicenza per Marostica mette a Bassauo. Traversato appena l'Astico è la grossa e ricca borgata di San drigo con campagne ferdilissime; mercato assai frequentato il venerdì, deve è favoloso il numero d'ogni qualità di polli che si asportano a Vicenza, a Verona a Venezia.

Parte da Marostica un'altra via all'occidente, e percorre siti di pedemonte e collinette vaghe ed amene. Può dirsi la Brianza del Vicentino. I Comuni di Molvena, di Pianezze, di Fara, di Mure si mostrano coi loro campanili e le tante case hisucheggiandi quasi attraverso una selva di viti, di mandorli, di ciliegi; terre, dieci anni or sono, lieti di vendrumia e dove la proprietà suddivisa fornira vita comoda agli industri alpigiani. Oggi l'odium tolse ogni rendita cerasictite l'imposte d'oltre la metà, vivnoo miseramente, spogliati di animali, di masserizie, e può dirai cho i loro poderetti appartengono più al faco che ad essi melesimi. Di qua scendendo verso l'Astico, trovi Mason, dalla bella chiesa arcipretale, e Breganze passe assai popoloso e tutto in giro animato di spiendide villo e di ben coltivati vigneti che producevama une scellissime e vini di lusso a non invidiare gli spagnuoli e francesi.

## Distretto IV di Asiago.

ENEGO — FOZZA — GALLIO — ROANA — ROZZO — LUSIANA — TRE-SCHÉ — CONCA.

| Supe  | rfic  | е   |    |   |     |   |  | pertiche | cens. | 442,920.64 |
|-------|-------|-----|----|---|-----|---|--|----------|-------|------------|
| Estin | no    |     |    |   |     |   |  |          |       | 273,450.78 |
| Popo  | lazio | one | ne | 1 | 833 | 7 |  |          |       | 22.943.    |

Quando, un secolo fa, Federico IV re di Danimarca, visitva la terra ferma veneta, arrivato a Vicenza e udito che a poche miglia v'era un paese dove si pariava un linguaggio somigliante al tedesco, venuto ai mostri Sette Comuni e favellato con quei pastori, ne ritorno assersado che nella sua stessa corte non si pariava meglio il tedesco di quello che avesselo accolato su quelle montagne. Ondo mai questa piccola nazione, collocata sorra breve tratto dell'Algi Reiteche, usa dialetto estrance a quel delle genti italiane che pur d'opin parte la circondo. Di dove vi capitò, e per qual caso in tanti secoli ha conservato la favella nativa?

Due opinioni tennero in questo proposito divisi gli eruditi: l'una li spacciava per Cimbri; l'altra li voleva Alemanni; la prima è più antica, la seconda è la vera.

L'abate Modesto Bonato, nella erudita storia che sta scrivendo dè-Sette Comuni, confutò appieno l'idea che questi popoli altro non fosser che un avanzo de' Cimbri sconfitti da Cajo Mario che ricovrassero qui e nelle vicine montagne verouesiove sono altri 13 Comuni. Dall'osservare poi che le orci di questo dialetto, ove se ne occutti un centina d'andole stava e le italime racconciate alla tedesca, presentano totte conformità radicale colla lingua alemanna quele si parlava tra l'XI ed il XIV secolo, vien chiaro come fra Tedeschi debba porsi l'origine di quella gento !.

Oneste montagne nel secolo IX altro non erano che una successione d'inospiti boscaglie ove le nevi per la fortezza degli abeti perpetnavano il gelo, abitate da frotte d'orsi e di lupi, e nido agli avvoltoj. Parrebbe che venissero a stanziarvi di que' Tedeschi cui Abramo vescovo di Frisinga diede delle terro donate a lui da Ottono Magno nell' 872 attorno a Godego e più addentro ne' monti. Poi sarannosi ricoverati in que' luoghi i soldati degli eserciti degli Ottoni e dei Federici; e nel secolo XII vi vennero fuggendo l'oppressione di Guidobaldo alquanti Tedeschi di Pergine nel Tirolo italiano e della val Cembra, donde forse il nome di Cimbri, Forse anche per infendazioni fatte di molti di que' siti dai vescovi di Trento coll'obbligo di condurvi de' lavoratori, forse anche per le miniere di Folgheria e del Tretto alle quali venivano minatori tedeschi s'accrebbe quella populazione. Non ci smarriamo nell'oscurità de' tempi più lontani : questi fatti che accennammo o che stanno tra il 900 e il secolo XIII. se pulla ci dicono de' tempi anteriori ci fanno almeno segnire gnesti popoli tedeschi che via via convenivano su quell'altipiano a far legna, alla caccia, a tagliare abeti, a enocervi carbone, a costrnire capanne coi tronchi abbattnti e colle loro corteccie. Ne è meraviglia ch' essi ristretti tra dne finmi, lontani dalla città, per poche strade faticosissime appena conginnti ai paesi di pedemonte e di piannra, in tanto isolamento conservassero gli nsi e la lingua della madre patria. Nella quale separazione ben giovo a mantenerli il diritto lasciato loro dalla repubblica di vivere colle lor leggi; più alleati che sudditi di Venezia, pagando un tennissimo tributo,

t A pag. 688 indicammo la scriitura numerale usata nei Sette Comuni, e dovevamo porre colà la tabella che mettiamo invece in questo luogo.

Questa scrittura risale secondo lo Schio a tempi ben ptù lontani di quelte genti di cui dicemmo. Accennano anche a popoli antichissimi le 600 cose costruite a sei pledi sotterra con mura di pietra informe e senz'uso di calce, scoperte del 4781 al Bostel ad austro-greco di Castelletto, Quiadi le genti venute tra il 900 e il 1200 in un paese certamente squaltido, avranno pur trovato un qualche vestigio, una qualche fradizione di giù antichi abitatori, de' quali, se l'istoria ha taciuto, ta terra meno evera ci ha conservato almeno i rozzi tugurii.

 $\Theta X \Lambda$ OIIL 0000 OVIIO HOXO

non prestazioni personali, non dazi, non dogane, reggendosi per comunità indipendenti, con un consiglio composto delle famiglie originarie, Per gli interessi comuni si faceva capo a una reggenza di due deputati per Comune, sedente in Asiago. Il sindaco di ciascon Comune decideva le controversie in prima istanza, l'appello recavasi alla reggenza che in casi straordinari comprometteva in dne arbitri, e ne' più complicati al senato veneto. Nella guerra di Cambrai giovarono molto ai Veneziani; sul finire della repubblica essa potea contare sul popolo de' Sette Comuni come il più pronto a difenderia; e vive ancora nelle memorie di quella gente ormai ridotta a miseria. Il dialetto che, come Schmeller provo, è veramente il tirolese-bavaro dol secolo XII, va ogni di più cedendo all'italiano, e per le prove vie, o per i magistrati, e per i sacerdoti, e per i matrimonj de pastori con campagnole. Onde il tedesco, che nel secolo XII estendevasi persino a Monte di Malo, a poche miglia da Vicenza, ed era poi l'universale ne' Sette Comnni, ora mantiensi appena in qualche casale. Udimmo attorno ad Asiago le preghiere con parolo alternate tra il tedesco e l'italiano; ad Asiago parlasi oramai il solo ita'iano. Forse in un secolo il tedesco non sarà più vivo che ne' libri ernditi.

I Sette Comuni situati a settentrione del territorio vicentino, occupano un tratto di montagne appartenenti alle Alpi Retiche, il quale de formato da tre vasti poggi a varie altezze, quasi monti sovraposti a monti. Per ciò vi sono dist nel tre regioni; la infina o coliviata, la mezzano settora, la soprema o deserta, Questo distrutto confina a levante obbrenta, a ponente coll'astico, a mezzogirono colle falde del suei monti, a settentrione col Tirolo meridionale. Originariamento e sino al 1087 erano formati di sette paesi da' quali avena preso il nome; Rotzo, Roaxa, Astoo, Gallo, Fozza, Execo, Lessana, detti ancho saperiori perchè collocati salle attora delle montagare.

Quattro se ne formarono poi alla destra del Brentz (2 ampeso, Chiero, Valtagna; o altri 6 ne sorarro sulle falde meridionali della montigna dirimpetto a Marostica e Bassano, cicò Valtoria, Vallonara, Crosara, San Luca, Conce, Dossanti, e questi dieci Commi si diceano inferiori distretti annessi. Il compartimento distrettua del 1850 ridusse questo distretto ai soil 7 comuni originari con Treschè-Conca; degli altri accrebbe i distretti di Marostica e quello di Bassano.

Il clima de'Comuni superiori si tiene fra il frigido ed il temperato però nell'inverno il termometro si abbassa a — 18º R. e negli eccessi del caldo non oltrepassa i 24. La neve dura da 5 a 6 mesi, poco arride la primavera, l'estate per lo più ineggade. Nei Comuni inferiori il clima si arricina al temperato, tuttavia nei canali dell'Astico e del Brenta il gelo non cede in vivezza e molestia quello delle montagon. L'aria degli allipiani è molta elastica, penetrante, e da un momento all'altro mutabile; con rare nebbie sulle falde meridionali essa spira sempre mite e temperata. La gente pel clima vivace, il boson nutrimento e le capatalabri gode di prosperosa salnte, e lo sviluppo delle facoltà intellettuali, tardo da prima, venuto il terrpo, spiega una non comune penetrazione, e si distingue nell'accortezza, nella vivacità, nell'ingegno.

Molte strade dalla pianora mettono ai Sette Comuni. Dalla pinutra viccentina sacendono alla monisaga quelle del Costo da noi accennata, e per la quale si va in vettura ad Asiago; e l'altra che da Breganze per Salcedo tocca San Giacomo di Lusiana e sino qui è carrozzabile, e poi monta attraverso una specie di scogliera di ghiaja e citotili candidissimi onde si chiama la Via Binnez. Da Marostica ne partone dea esconcie soltanto alle bestie da soma o così sono del pari le tre via del canale di Brenta e le altre della Val dell'Astico e le otto che guidano al Triolo.

Fra'più antichi monumenti di questo distretto si noverano parecchie vestigia di antiche fortezze, i torrioni di Pedescala, i' Restel e di Bostel, i castelli di Enigo, e que' cogoli di Pisciavacca e di Rutistone, caverne scavate uel vivo masso e la prima sorrastante perpendicolarmente la via che per la valle dell'Astico conduce in Germania, l'altra quella che ci va pel ponte del Cismone ove stan soldati che ponno facilmente impediro il cammino.

Da Thiene inoltrandori verto stetentirone, dopo trascorsi i paestiti di Carre e Chinopeno s'entra la pitoresca e popolos vallata dell'Astico e lascisto a manca il Sunan, tragitando fra Chinopeno e Caltrano il limpido fitume, si giunge alle radici dell'Alpi Retiche sulla grande strada carreggiabile, con incarvatto e rovinoso dispessio non a molto aperta per i Sette Comani. P. Dopo Caltrano e Mosson, poveri luoghi, si comincia a saire pel versante a sinistra dell'Astico su m teopici giravolte donde l'occhio spazia con interminabile difetto sulla sottoposta pinnara, sinche penetrando nella valle di Campiello si trora un sudo sterile e petroso sparso qua e là di qualche stentato arbuto e di povere capanne qui sorte per efficto della recente ripartizione dei fondi

<sup>2</sup> I lavori di questa strada divisi in quattire tronchi furnone cominciati nel 1885, ripresti nel 1885, ripresti nel 1885, ripresti nel 1885, ireminati nel 1854, cella spesa totale di 625,000 litre austriache, sidie quali (100,000) retatao a debito del Comuni; debito (crivir l'abatte Bonato) she s'aggrava sa questo povero paese come una mossa di piombo e che se non finirà per recibencarie, arti una grazzia del cierto.

compnali incolti. Dall'osservare intorno ad esse un principio di dissodamento dell'ingrato terreno, che l'nomo con isforzo inconcepibile va lentamente conquistando, ben ai può prevedere che fra qualche secolo gli abitari saranno convertiti in case ed in paesi. Dopo quattro ore d'ascesa si raggiunge finalmente la cima dell' Alpe dei Sette Comuni. Quivi un ondulato altipiano, a immagine di oblango bacino i cui orli costituiti da una cerchia di montagne, guerniti di fitte e nere boscaglie di abeti, discendono dolc:mente fino al più basso in verdeggianti pascoli, in terre a patate, orzo, avena, in prati di folta erba smaltata di fiori. In questo bacino dopo Treschè-Conca, che giace snll'orlo, sta alla sinistra il Comnne di Rotzo dal pretto parlare tedesco e più avanti Rosno colle fraz'oni di Cesana, Canova, Camporovere, indi nel centro il capoluogo Asiago poscia Gallio, Fozza, Enego al di sopra del Brenta, Il caseggiato, coperto di tavole o paglia per resistere ai rigori del verno, è in generale modesto, ma concorde e pulito; l'arte venne da quelle semplici e buone popolazioni esclusivamente riservata alle chiese; quelle di Roans, Canova, Comporovere, Gallio gareggiano tra loro per buon gusto e semplicità, grandiosa quella che sta per compiersi ad Asiago, con una torre altissima in pietra viva senza cemento, di stile architettonico severissimo: magnifica poi quella di Enego e mirabile per varietà di marmi scavati sul lnogo, l'altra di San Giacomo di Lusiana. I costumi sono pressochè patriarcali, il vitto sobrio, e frugale; la gente robusta, laboriosa, intelligente ed attaccata al spolo natio, ma dal nuovo censimento condotta all'ultimo della miseria 5.

Superando l'orlo del suddescritto bacino a settentrione sono raste e grandiose montagne, vallate profonde a tratto tratto seminate da boschi di abeti o di faggio, con macchie di bettule, e mughi, e pingni pascoli ma per totta quella vasta superficie confinante col Tirolo, in cui i neve rimane quasi otto mesi, non "ha un'abitazione, e solo durante l'estate sercono colà i larori de' barcajuoli, per carbonizzare o approntare legnami da mastelajo, o d'alto fasto, che cadatte le nevi rengono trascinati fino al Brenta de all'Attico per essere calati verso la pinnora.

It is some centimento attitudo mel 1851 elerb la citta dell'estimo in alcuni di quasil Commani di 90 volta, in altre di 18, a quello de paparano de prima, onde i necesi de fronta il recorde de prima al recorde de prima il recorde del recorde de prima il recorde del recorde de prima il recorde del re

In que' soli quattro mesi le solitudini si animano dai molti malghesi, i quali da oltre quattro mila capi d'animali bovini traggono con molta industria squisiti butirri e caci, precipno commercio dell'altipiano.

Oltrepassando l'orio verso mezzogiorno, s'incontra il versante dell'Alpi che gnarda Marostica e Bassano, e l'ultimo dei vecchi Sette Comuni San Giacomo di Lusiana, e quiudi le contrade annesse di Conco, Crosara, Vallonara, dove s'esercita l'industria dei cappelli di paglia.

Oltre l'urlo di mattina, il versante precipita verso il Brenia quasi a perpendicolo, e di pressorbi tutto d'immenia soggii stratificati che lumbono il fiume. Il precipuo abocco dell'altipiano al Brenta da quella parte si è la Valifenzela, via pericolosa ed a stenio percorribile dagli animali da soma, ma che colpitec con un orrido sempre vario e difettevole pei fantastici dirupi, per le importanti e nude roccie, che a gnisa di den saissime muraggie s'inantano a pochi passi una dall'altra a fanchi del passaggere. Così si giunge a Valstagna salla sponda destra del Brenta longo notevole per il commercio dei legrami d'alto funto dell'Ittigiano, indi si discende ad Oliero, a Campolongo, a Campese, che fino al 1833 formavano parte del distretto di Asiago godendone i privilegi largii dalla veneta repubblica fra cui quello della coltivazione a tabacco, e quest'ultimo ancora rimasto a quelle popolazioni, costituice il principale mezzo del lore sosselamento.

#### Distretto V di Thtene 1.

CALTRANO — CALVERE — CARRÉ — COGOLO — LUGO — MARANO —
SARCEDO — VILLAVERLA — ZARÉ — ZUGLIANO.

Il Il cortes abus Antinoi della Valle che ci comunici dissue crudit pagire libros a questi directini, se convex cano li la ingue sanacria deri mollo voci che pi la suguitati di la questi directini, per correctioni più molto più che più molto più che più di molto; additivo piuri, ilingibi ci rivegra (spezzi di molto; dissoli più di molto; dissoli più di molto; di m

Il distretto di Thiene, che tra oriente ed occidente è collocato fra quel di Marostica e di Schio, ed dalle clevate gioggi del Sette Commai è difeso a settentrione ed a mezzogiorno si confonde con la Vicantia campagna, è de più ricchie da mened della provincia; le apriche colline cho lo accerchiano, il dolce pendio che si presta al pronto scolo delle caque, ne readono il ciclo sereno, l'aris para, salubre, dolce e poco variabile il clima. Il suolo sedimento di alluvioni con leggero strato di terra regelate, molto fertile e grato al cogi genere di colitzazione. Questa pianura così favorevolmente situata dere aver pur tentato i primi popoli che explizarono da queste parti a stabilirisi, e notiano come moltissimi del nomi di fiumi, di monti, di paesi pare accennino alla dimora che vi fecero.

Nel bel mezzo di questa pisnura sorge ceme a cavaliere la ridente borgata di Thiene di fresco insalzata a città, lungo gli alvei di due piccoli torrenti, che iu antico esseudo i monti più rivestiti di boschi doveano scorrere quasi perenni.

Se quel caro nume di Bacco ch'era già aslutato per Tymanu c'entra per qualche così in questo nome, meglio che le citazioni d'Ovidio e del l'agello ce lo proverebbero gli eletti vini che qui si raccolgono, onde se la cosa nen è proprio vera nessuno che abbia viocato una di quelle bottiglie, vorrà uegare l'opportunità e l'aggiustatezza dell'inverziono.

I vescori di Padora sino dal tempo di Berengario n'ebbero la investira, ed essi od accordavano il diritto di erigere castella, o ne infendarano ora un arciprete Tisone, ora la stessa Comunità. I crociati contro Ezelino guidati d'Azzo d'Este nel 1259 assalirono e devastarono il spese, che neppero un secolo dopo era tornato alla prima floridezza, quando legiamo che Mastino della Scala vi mandò Simonoe da Thiene fu sempro la sede del capitani viscontei e notto i Veneziani d'un vicario. Questa brara gente diede molte volte prora della sua devocione alla repubblica morendo un grosso numero d'armati alla diesa di Roreredo assalito da'vicini duchi d'Austria e s'ebbe perciò lodi e privilegi.

Soppresso nel 1806 il vicariato di Thiene, vi renne istituita una sola gindicatura di pace cui sotto all'Austriaco sottontrarono una commissariato ed una pretura, ed il paese sino al 1857 capoluogo di distretto fu dopo d'allora elevato al grado di città con una municipale congregazione.

Trassero da Thiene l'origine parecchie famiglie, che trapiantatesi poscia in Vicenza accrebbero lustro a quella città, tra le quali

- 9

quella di Thiene da cui nacque san Gaetano, Molto splendore ricevette dalla famiglia Porto, che cominciò ad avervi larghi possessi nel XIV secolo, e nel XV. Giambattista e Francesco Porto, vi eressero un suntuoso palagio ove tenevano spleudida corte, da essere riputati i più cospicui e magnifici cavalieri della Marca Trivigiana: palazzo decorato di poi con pitture a tempera che ai dicono di Paolo Veronese, e con altre a bnon fresco del Zelotti. Thiene conta qualche altra pregiata fabbrica, e a non dire delle private, la chiesa maggiore ristaurata spl disegne del Calderari, la maggior torre eretta snl disegno del Serlio. Nelle diverse piazze e nel crocicchio delle larghe strade sorgono fontane di acqua purissima alimentate dalle limpide sorgenti del Sammano, che per sotterranei acquedotti, costruiti con vistoso dispendio del Comune nel 1814 e distribuite nelle agiate famiglie in abbondanza provveggono ai bisogni degli abitanti. Non vi è difetto d'istituti di beneficenza: avvi un ospitale nel XII secolo aperto pei pellegrini, indi con largizioni private accresciuts e chiamato poscia ad erede di tutta la sua sostanza da Giuseppe Baldrin, di molto ampliato, fu, pochi anni fa, trasferito in più spazioso locale fatto capace di sopperire ai bisogni dei poveri della città e dei dintorni: ora va ad esso congiunta una Casa di Ricovero, che deve la sua fondazione a benefici testatori ed attende da nnove largizioni incremento per poter accogliere quel maggior numero che vi chiede ricetto. V'è pure un piccolo Orfanotrofio femminile, un Lazzaretto, sostenuto quello dalla carità cittadina, questo a carico del Comune. Un Istituto elemosiniere porge aussidi agli infermi poveri sinchè non sieno accolti nell'Ospitale. Il Monte di Pietà aperto nel 1589 dai confratelli della Carità con volontarie offerte, prestava denaro sovra pegno senza lucro; indi accrescinto di facoltà per elemosine, multe e Incri divennti poscia legali, giunse a floridezza fino a poter disporre di lire 50,000, floridezza da cni decadde per inesatta amministrazione nello scorcio del passato od al principio del presente secolo. Sarebbe fatto pago un voto generale se venisse in esso aperta una Cassa di risparmio tanto opportnna per la classe degli articri molto numerosa in questa città stantechè il principale ramo d'industria si è il lanificio, da cui ritrae la sussistenza da oltre un migliaio d'abitanti, ed il lavoro della canapa, che importata greggia dal Polesine e dalle Romagne, viene quivi ridotta e amerciata alle montane popolazioni che la riportano in tele, e costituisce un interessante ramo di traffico principalmente nel giorno di lunedì, in che vi si tiene il mercato, avuto a ragione in conto dei più importanti e frequentati della provincia.

Per il passato vi furono e sonvi tuttora delle religiose corporazioni. I Cappuccini presso il santuario della Beata Vergine dell'Olmo tennta in

molta venerazione, addetti anche alla spiritnale assistenza degli infermi dell'Ospedale: le snore di santa Dorotea cui è affidata l'istruzione delle tanciulle nelle schole elementari; le suore della Carità che sopravveggono all'interna amministrazione dell'Ospedale, della Casa di Ricovero, e dell'Orfanotrofio. Thiene non trascuré mai la ambblica istruzione; che nel 4819 vi si aprirono le scuole elementari, ridotte nel 1832 a maggiori, sottentrate quelle alle pubbliche scuole di grammatica e di retorica, che il Comnne fino dal XV secolo con stipendio a dne maestri teneva aperte scuole, nelle quali ebbero i rudimenti illustri uomini, come Sebastiano Franzoni, Va'entino Chilesotti, Giovanni Brans ben noti scrittori di anrea latinità, Agli onesti diletti provve le la società filarmonica con un teatro ed un maestro di musica alla civica banda.

Le acque dell' Astico, della Leogra e del Timonchio, che scorrendo pel distretto, daono moto a circa 40 tra mulini, gualchiere, magli, seghe e cart'ere, si riducono in gran parte sulla campagna di Thiene, e mirabilmente ne accrescono la fertilità, irrigando estesi prati, sicchè molto vi prospera l'allevamento del bestiame, e l'agricoltura lascerebbe poco a desiderare.

Le varie industrie nel paese esercitate, il luogo sempre animato da (remente concorso, e passaggio, rendono gli abitanti d'indole svegliata ed attiva, e qui più che altrove s'ama ancora raccogliersi in liete brigate e godersi un poco di gnesta vita, che ormai non si passa che nel bestemmiare e fremere. Se le montagne spoglie di boschi non offrono che estivi pascoli agli armenti, le colline seminate di abitazioni e ville, coltivati, a fratteti, viti ed olivi e presentano aspetto delizioso. Distinguesi fra tutte Lone do per le ampie prospettive, per le fabbriche palladiane adorne di classiche pittnre, pei giacinti, zassiri ed altre gemme, che vi si raccolgono, e per le molte e non comuni petrificazioni di pesci e di vegetali, che in quelle vicinanze si vanno scavando.

### Distretto VI di Schio !.

Comnni: Ansiero - Lagiii - Forni - Magré - Sart'Ouso - Pio-VENE - POSINA - TORREBELVICINO - TREITO - VALLE - VELO -MALO - MONTE DI MALO - SAY VITO - LASTEBASSE,

f23 .

<sup>1</sup> Abbiamo dello altrove come nel Vicentino molti abbracciasser la riforma religiosa nel Cinquecento, e qua e la mentovammo alcani. Qui ci cade di ricordar due donne. Mastraz. del L. F. vol. IV.

Collocato fra i distretti di Valdagno e di Thiene, quello di Schio va allargandosi a' confini occidentali verso il Tirolo ed occupa un esteso spazio di monti, di colli, di piano. Territorio abbastanza ferace, e ne' losghi montani alle ricchezze negate dall' agricoltara suppliscono quelle dil'industria. Le Potiana, l'Astico, la Leogra, il Timonchio, se giovano delle loro acque a sephe, a magli, a gualchiere, a molini, apportano danni con frequenti inondazioni. Il paese è de'più vaghi e ridenti, sol-cato da comode strade. Due le vie verso il Tirolo, no facili, no frequentate; una vecchia e disnata per Artiero, Paltra neova per le Vallie di lipuno della Foqueza. Ciò che dencoto e più anni fa, servieva di Schio

selfe quali implamente, e come il soste ari matritosigi, ragiono Gasparo Woser, in un oppossolo Inderse e stampa à zuriga sopra il mascila de priscuttati littori in Vallellina nel 1600. Dir cgil danque che Paola Berrelis, al Schio, già mocistata datti rispettita de un estato del trapatti e che un estato de le sa gazpara il patrimenos, per il lega danciene in Vallellina, e si statopose al grapo della servità cerporale per non coser subsposta al giago dell' astriti. Quadon avenue il materia, non vedendo rimagrar, in per due ore mensi al stratore con egni attraparo, e non potendo domartia la spelimona a Viliano, dovre come spostato in brustità, tivina segli 800 non il. UNE ser ripeto o suppose in magnanidi delli di cedel.

Contraposition a costore Girclano da Schio, veseror vasionense, civi di Visono contable d'Avignose, che datiron e mettre di casa di Cennel VIII, e di accusale vitta di contrato di contra

Il conto Caldogno nel sno Linearrio si può anche in oggi ripetere « che questa terra per le onorevolegre e qualità degli abitanti e per l'orgigne che da lei chbero molti ununini illustri nella armi e nella lettere e e per i molti traffici non solo tineni il primo longo-di tutte le tettere castella del Vicentino, ma ne sopravanza ancora molte altre «. La città sia per eran neste in pianara.

con vie beo ordinate e comode abitazioni. Un ramo della Leogra scorre nel mezzo, e giova alle industrie. Avvi un vago teatro; sul colle vicino una valletta deliziosa consacrata a pubblici giuochi e a festivi convegni. Raccomandiamo la grandiosa chiesa collegiata, in quella dell'Oapedale il lodato quadro del Verla, e le fabbriche di panni di Alessandro Rossi, Nel 1772 i primi mercatanti di Schio drizzavano un busto di marmo a Nicolo Tron, utilium artium patrono scientissimo; se in oggi questa città pensasse ad egual monumento, non le farebbero difetto ne la persona nè il titolo. Lodovico Pasini, oltre la collezione



Schie.

dell'abate Pietro Maraschin, e una copiosa raccolta geologica dell'Italia e particolarmente delle Alpi venete e lombarde, degli Apennini centrali, del Lazio, del Napoletano e della Sicilia, admando le rocce, i minerali ed i fossili più caratteristici dei vari terreni.

Schio, soggetto da tempo immemorabile a Vicenza dovea come tutti perché con ceri accesi agonitare do madare i decani nalla notra citti perché con ceri accesi agonitasero la processione del Corpus Dominia, e dovea duo duplerios exe tiburaum. Del castello di Schio e del vicino Sant' Osso era infendata sino dal 10000 la famiglia Maltraverso, e Boverio tiliano del centi di Schio (1317) li lascò al nostro Comane. Il conte di Virtiu ne fece signore un Giorgio Cavalli, per tale riconocciuto anche dalla repubblica vaneta dopo la nostra dedizione; na il Cavalli per aver pateggiate con Brancor della Scala fin confinato

in Candia, e avendo rotto quel bando fa presa ed acciso, e d'allora quetai ricea terra fu governata da un vicario vicentino. Nel 1393 ebbe un suo statuto corretto ed approvato. Como osserva il Barbarano, « la gente di Schio, per essere spiritosa, tento più volte estimeri dalla giuridicione di Vicenza, pretendendo d'avere un nobile vento che col tido di podestà la gorernasse. Ma il serenissimo doge, fedde conservator de'privilegi alla sua città primogenita, non ne volle saper » e find dichiarando che se que' di Schio « fossero tanto temerarj di tornare dopo l'imposto silenzio sa quella domanda riporterebbero una pena conderia della for disubbedienza.

Da qui in ogoi tempo sono venute ad abitare Vicenza cospicus 6miglie che vi furono tenute nel numero del citaldini, e nelle armi ebbe capitani riputatissimi, Giovanni, Paolo e Giulio Manfroni; nella pittura Giacomo e Rosa Pozzoli; nelle lettero Trinagio, Crisifo, Canneti, Bencneci; nelle scienze un Regelellini, un Bartestoni, un Maraschio,

Molti sono i paesi e le cose degni di ricordanza in questo distretto. e innanzi a tutto il monte Summano, celebrato da' nostri botanici per la bonta e rarità de'snoi semplici e per la copia de'fiori. Questa piramide torreggia, e diatinguesi su tutti i circostanti per l'altezza e per la bicipite cimo, che da lontano somiglia a due grandi ali. Gli eruditi pretendono il suo nome provenga da un tempio per tutto il mondo famoso e che i Gentili vi avevano inalzato consacrandolo Plutoni Summano aliisque diis Stygiis, e dove sin da Roma traevano pellegrini; perchè vengono citate dne vecchie lapidi di pie visitatrici morte in cammino (vedi Arzignano), e si ricorda come il nostro grammatico Oninto Rhemio Palemone qui facesse trasportare da Roma il cadavere di Tiburcia sua moglie, ed egli medesimo volesse sotto quella stessa pietra essere seppellito. Lasciamo ogni responsabilità di tal iscrizione al Grntero o ad altri antiquarj; come al padre Barbarano, e ad Emilio Gualdo quella del racconto di Prosdecimo, che circa l'anno 48 di Cristo sia venuto a queste parti, e abbia in pieno impero romano atterrato l'idolo, disfatto l'altare e distrutto il tempio. Da certi documenti consta che nel 1300 fossevi una chiesa dedicata a Maria, che nel 1500 si rifabbricasse più ampia e più bella, e che nel 1775 soppressivi gli Eremiti della congregazione del beato Pietro di Pisa, andasse quel tempio rovinando aicchè appena in oggi ne appariscono vestigia.

Attorno le falde del Sammano sono ricchi paesi Sent'Orao, Tratit, Pieene e più in su Velò ed Arsiero. Sant'Orao, focondo di limpide acque, e di riputati vigneti, fu la prima terra de'nostri paesi dove dalla Germania fosse etsta portata la stampa da un certo Zuanne da Reno, di cni sih au niltro cola impresso nel 1473. Le antiche tradizioni di ricche miuiere d'oro e d'argento dei Tretti 3 notri giorni no tentano più alcano, per quanto se ue voggano le vechie cave, e si riccoli di più di 300 uomini di Germania vii impiegato di evarrare una finisima argilla porcellanie, detta terra bianca di Vicenza, del cui naso e spaccio abbiamo altrove parlato. Tutti questi colli, risali di vulcaniche erazioni, possiedono copia di marmi bianchi e variezio centinaj d'osumio. De seus eistre un narror osso simile al vercincio centinaj d'osumio. De seus eistre un narror osso simile al vercinete, ed uno bianco, che capaci di bella pulitare, in grandi quantita sono posti in opera per ornamenti di chiese e palzazi. Filippo Pagettet ricorda che di queste cave si fabbricò « il palazzo incitto del Commo di Vicenza».

Li presto, il colle di Meda sorge isolato, e sovra la sua cima, anche al dire dell'Osparcillo. Exclino il monaco di rifiri da penitienza; per collocato. La strada per lo più langheggia l'Astico, e il testo che l'impelentoso torrente si ha cavato tra ggi strati di ciottoli rassodati, si sprofonda fin a 100 metri. L'Asti, che trasporta dallo montagne al pian travi e leganazi, ha la sua origine da alcune fonti nella valle Ospara, e discendendo per la montagna della Laste, onde vuolsi da alcuni il suo nome, sotto Arsiero ingrossato dalla Posina e stretto iu un alvoo tra i monti, traversa Piovene e Caltrano, poi sciolto si allarga per grande estensione sino a che presso Lapia diminatito d'acqua s'unisce al Testias, e shocas a Torri di Quartesso in Bascaliglione.

Schio ha pretura, commissariato, ufficio propro d'ipoteche o di commisurazione. Nella san chiesa rezipretata fina el 1851 canonicamente ripristinata l'autica collegiata, con un arcipreta titolare a sei canonici. Il vicariato compendo sei parroccio, la città tre chiese caraziali, quattro succursali ed otto oratoj. Avvi a Schio una scuola comunale maggiore ed una femminile: una societa di lettura: e molti stabilimenti di pubblica benedicenza. Olive il monte di Piett (pag. 897) ha 1º un civico ospedale per gl'infermi, per cui furono fatte splendide larginioni da un Cristoforo e Francesco Baratto d'385.89; accoggio una media di 280 infermi con la mortalità d'32 per 100; 71 colerosi accolse nel 1855 dei quali 18 uscirono salvi; in un decennio spensa una volta si notò l'epidemia del vajuolo, prova del diffuso beneficio della vaccinazione; ma di pellagra dal 1880 si accenna oltre 3000 affetti. Le redite annue samontano a franchi tt, 300, de' quali in ispese complessive di beneficenza si spendono 800.00.

11.º L'ospedale degli esposti, il quale già esisteva sino dal 1400, oggi

ha una rendita di franchi 2090, che si spende per franchi 353 in doti, per 125 in soccorsi agli esposti, che riceve e manda, quando la stagione lo permette, alla casa centrale di Vicenza; il sopravanzo lo versa nella cassa della Casa di Ricovero.

IIIº, Casa di Ricovero, sorta nel 1818 per la carità cittadina, aumentata per più legati e pla soccorso d'altri sistinti, offer ricetto a 40 vecchi e a circa 18 fanciulli orfani, spendendori circa 700 franchi, i quali uniti a ciò che costa l'amministrazione, i legati passivi, le pubbliche imposte, formano un annana rendita di franchi 13,250.

IVº. Pia Opera di Carità; ebbe vita nell'anno 1576, e proponevasi la visita de' poveri, come ora le conferenze di San Vincenzo, istituite a Schio da un anno. Di questa pia Opera rimane una rendita di franchi 1500.

Ognnno ricorda il beato Giovanni da Schio (pag. 710), e la famiglia contesca che di qui trae nome.

# Distretto VII di Valdagno.

Comuni: Beogliano — Castelgonberto — Cornedo — Novale —

Recoalo — Trissino.

| Superficie  |    |     |     |  | pe | rtic | he | metr. | 176,341.22 |
|-------------|----|-----|-----|--|----|------|----|-------|------------|
| Estimo .    |    |     |     |  |    |      |    |       | 509,035.57 |
| Popolaziono | ne | 1 1 | 857 |  |    |      |    |       | 23,795.    |

Scendendo dalla stazione di Tavernelle sulla postale da Vicenza » Venos, volgendo a dettra, dopo fonse cioque miglia, vareta il Commo de Montecchio Maggiore (192, 714) s'entra per Trissino, nella valle ubertosa che insieme ai coli circostanti ed alle montagne cho la protegono da scettentirone, forma il distretto di Vidalgno, prendendo nome dal torrente che gli scorre per mezza (Valle dell'Agno). Questo è l'ingresso diremo color per la via maestra, ch'è le consortais de al Montecchio a Recoare, na l'arta da Vicenza comunitativa, che per Creazzo e Sovizzo mette a Castelgomberto e per là si ansice alla consorziale meno polverota e ombreggiata, vice presente da cel sis condece a Recoare.

Il distretto ha forma di parallelogramma abbastanza regolare, che si estendo longitudinamente da sud a nord-ovest, circoscritto a levante dai distretti di Schio e di Vicr..za; a mezzodi parte da quest'luino e parte da quello d'Arzignano, che tatto lo tocca verso sera; a settentrione lo chiudono le Mpi irrolesi. La maggiore lunghezza dal sud al nord è di 28 chiionetri, di 9 la maggiore lunghezza. La strada conscraile, che dal confine mette senza sfogo ulteriore a Recearce, e l'Agno che da Recearce scende procedendo paralleli, tagliano in mettà quasi eguali il distretto; l'una orientale a destra di chi sale al capolingo, continee i commoi di Castelgomberto, Cornedo <sup>1</sup>, Novale; nell'occidentale sinistra vi stanno di rincontro l'rissina, Brogliano, Valsigan, Gecaro, il stettime e il più elevato di



Hecoaro.

tutti (463 metri sopra il mare), rappresenta la testa di questo gran corpo, poggiando sulle due grosse sue frazioni di Rovegliana e di Fongara, la cui chiesa parrocchiale sta sovra un colle di porlido.

Il distretto, nella parte più alta, da Cornedo e Brogliano all'insù ha una fisonomia tutta particolare. Salendo all'alpestre, varia via via il clima per i'elevazione e la mancanza progressiva del sole nelle parti vallive, e

i Cornedo, paese de' cornioli; come Cerroda paese de' cerri, Salcedo de' salci, Carpeneta de' carpini, ecc.

l'ecise aucor Refosco e Sabinato Giovant eletti; questi cran figlicoli Di Muzotoce altero e di Curnienta Che partoritli in su la ripa d'Agno Prima che il Chiampo ecc. ecc.

Così Giorgio Trissino numera tutti questi paesi del distretto di Valdagoo,

variano paro la complessione e le abitudisi della popolazione. Non picciole diversità di clima distinguono in parecchie zone il distretto, ben diverso nella temperatura e uella vegetzione: dal clima che accarezza i fiori i più delicati di piena terra, al clima sotto il quale crescono il faggio soltato, il pione, dei il tasso.

Nella parte piana campi e prati fertilissimi, villeggiature e borgate. Più sali, e più trovi una natura melanconica e grande, più divisa la proprietà; non palazzi, non castelli, ma ben costrutti dominicali e comodi abituri, intorno ai quali in piccioli compartimenti il verziere, il praticello, il vivajo; e seminati di mais, di fromento, di patate, di fagiuoli, compendio di tatta l'economia rarale ed indizio di popolazione un tempo felice ed agiata. Qui l'azzurro del cielo, specialmente uella stagione invernale, è traspareute, frastagliato dalle cime di altissime pendici quasi sempre coperte di neve; nella primavera e nell'autunno è ingombro di nubi e spesso piovoso. Verso il mezzo della valle è nn avvicendarsi di monti, e di convalli amenissime, variate dal verde moltiforme di prati, di pascoli e di seminati. L'industria dell' uomo mantiene fertile il nudo dorso delle colline, recandovi la terra vegetale e sorreggeudola con iscaglioni. Lungo la via cascatelle di acque fresche ed abbondanti scendono da lievi chine smaltate di fiori, ombreggiate di arbusti, sulle quali tratto tratto srorgorsi chiespole e casolari sospesi, e quasi ad arte pittoricamente disposti.

È finas che, sino da pochi anni addictro, non giungessero in questa parte alta o nebide a contaminare la pureza dil'arer, o soldatesche a turbar la pace de'villici. Ora pajono rotte le leggi della natura e le franchigie del lungo. Cominciando a percorrerer la strada consorziale, riema ti turreggia dinami ila principesca villa dei conti Trissino da Porto ed a ridosso e salla cina dell'agerol colle ne scorgi i palgi, ai quali fanno cronso villeggiature di minor costo, o l'abitato del Comune sparso allo intorno. Visitando il giardino Trissino vi troversi memorie care e venerande alla patria, i basti di Alessandro e Leonardo Trissino du una lapide al conte Lorigi Da Porto, rupito da palla nemica il 40 sigmen 1848 (Vedi a pag. 786).

Dopo beret tratto ii si stende a destra la grossa ed unita borgata di Castellgom berto, e colà nella chiesetta della villeggiatura dei conti de Porto vederi un funebre monumento, maestra scultura di Luigi Ferrari, Qui fa la famosa raccolta di petrofatti, per la più parte del Bolca, appartennet alla famiglia Castellina, competata poi dal governo imperiate. Diesci che d'un solo pesce, del quale uno ai rinvenne specie vivente, fossero assi offerti al Castellini, e da lui rifinatti, 80 mila franchi. Ammirabile disinteresset quel pence fa più tarchi rabato.

Più innanzi, prima di toccare Cornedo, la frazione di Cereda offre dal piano l'aspetto d'un bene armonizzato paesello, appiè del quale scorre la strada modello di Priabona, che mette in comunicazione por Malo coi distretti di Schio e di Thiene.

Rasentando Cornedo arrivi a Valdagno.

Brogliano e la sua frazione di Guargnenta nulla ti offrono di rimarchevole.

Più precedi al nord, più si serrano le colline ed i monti, più la valle i ristringe. Dal monte degli Schiavi (Castelgomberto), dal Verardo (Cornedo), dalla canonica di Gaargnenta (Brogliano), da Castelvecchio (Valdagoo), dal Mucchiono (Novale) e da altre pendici, ad alcune delle quali poul accedere per non difficile sensifiero, vai come aspiande sopra il vasto ed alto orio che serra la valiata, e godi di nn magnifico panorman; mi più magnifico di tutti ti si presenta dallo Spite, che sovrasta a Recoaro. Da queste eminenze una larghissima planura, seminata di colline e di monti e di chinse, si spiega dinanzi; di là vedi senderai e serpegriare fra il verde interminato i torrenti e la strade, e ilontano lontano ergersi le torri e le cappole di Vicenza e di Padora, e l'occhio latvolta razionne e limo il della recina del marti.

Chi non conosco le amene gite che offrono i contorni di Recoaro? le cavalcate sn'ile pendici che lo circondano, o lungo le pittoresche rive dell'Agno? le corse sni somarelli a Santa Giuliana, al Vauxhall, alla Spaccata, e sino alla chiesuola sulla vetta del Panisacco (Pani sacrum)? Recoaro è quasi europeo. Per quanto sia lamentata la mancanza di comodi alberghi, e delle agiatezze che confortano altre più fortnnate stazioni igieniche, nessnno potrà far torto alla vaghezza de'dintorni, alla freschezza de paesaggi. Toglietevi dall'ardente canicola, dalla soffocante atmosfera delle città circostanti; arrivate in breve ora a Recoaro, destatevi un bel mattino in foudo a quell'ansiteatro di montagne, respirate quell'apra balsamica in mezzo ad un mondo elegante e definirete Recoaro. Prima del 1817 qui non esisteva che un gruppo di poveri casolari: unico edificio rimarchevole lo stabilimento a custodia della fonte d'acque acidnle minerali, eretto dal governo veneto nel 1788. Ora l'albergo Giorgietti, quello dell'Enropa del Bertoldi, del Trattenero, ed altri, lo stabilimento di ricreazione, lo spedal militare, ed il civile rendono l'aspetto d'nna cittadella. Sino dal 1817 fn aperta la strada da Valdagno a Recoaro, non comoda come si sarebbe desiderato, e qual sarebbe riuscita seguendo le sponde del torrente a costo di sacrificarne l'amenità. Non meno della natura del luogo, son notevoli l'abito fisico e l'indole elegante per quattro o rei domeniche, tra il luglio e l'agonto, il Vanchall, a metà strada fra Valdagno e Recoare, quando eleganti equipaggi trasportano per un'ora in mezzo alla fresca verdura una ministura de pinilanti coavegni. I colì id el distretto sono terreni tetrairi, nella parte alta e propriamente nei monti vuleanici e basaltici; i terreni colitivabili argiliosi, Abbondano i petrefatti animali e vegetali; in marmi o breccie, specialmente di Fongara, son di ottima qualità ma poco utilizzati. Il pressore Ardinici, l'abate Marsachini ed il Fortis tudariono que'terreni. Il carbon fossile o lignite potrebbe offirire nuova riccheza; is sola cassa de Pulli nel Comme di Valdagno è utilizzata dalla Società Venetse con tanti guadagni per la coltivazione delle altre si è costituita la Società Vicentina.

L'uva abbonda, ma in piccola parte del distretto riescono le home aquitit. Il raccio del ceresti non basta a mantenere la popolazione l'anno intiero. Abbondonti lo piantagioni di gelsi, e svilappata l'ednezzione de' bozzoli. La ricchezza maggiore è in pascoli e prati artifiziali; abbondano quindi il bestiame, specialmente borine, il latel, il burro; del formaggio si è migiorata la fabbricazione, e si saporta, come castagne, marroni, patte, pomi, e cost mole da mascina e coti da sfillare, cavate dalla breccia del calerar gioresa nella montagna di Campogrosso, gesso per concime, carbon fossite. Per l'industria le carrinole, poco ferro lavorato e buona quantità di panni della fabbrica Marzotti presso Valdagno. Lo smercio della acque acidale, tato della fonte regia quanto delle private, è vivissimo, el arrecca non poco sitile.

Nessuna pesca, scarsa la caccia al piano di lepri, beccaccie e quaglie, sulla montagna di francolini e cotorni. Frequenti i paretaj per la caccia d'inccelletti di passaggio.

Sparsi qua e là specialmente verno Recoaro si trovano pochi avanzi di antichità. La Madonan che si vede nella chiera di Rovegliana (Rupe di Diana?) vuolsi fosse una Pomona. Una piccola lastra reppresentante Diana ecciatrice riaventas in un casolara, fe supporre che il pesso le fosse dedicato. Vnolsi che il monte Frayeda al sud di Recorno conserato a Freya, dea cella pace e della fisicità, il clima è stalbre, l'aria elastica de dissignata, he vi si lamentano malattie particolari. Gli abitatori sono d'indole pacifica e rispettosi, laboriosi e sveglisti. Le statistiche criminali partano vantaggiosamente della roro moralità. Moltiplica le liti civil il frazionamento della proprietà.

Valdagno e Recoaro hanno ufficio proprio con segretario. Da Vicenza a Recoaro per tre mesi dell'estate (dal 15 giugno al 15 settembra) corre la posta. A Recoaro è ufficio postale, un R. medico ispettore alle acque ed il enstode della R. Fonte. Nel 1438 collocavasi il telegrafo quando. gli avvenimenti guerreschi lo suspezero. Nel capolnogo risiede una Pretura rei di seconde classe, ed il Commissratio distrettuale. Il servitio senderò è distimpegnato da un medico condotto per Comune, due a Valdagno, e a Trissine da a Recoarc, col corrispondente numero di mummano settle firmacie, tre delle quali in Valdagno: ne mancano Broglisno e Recoaro.

## Distretto VIII di Arzignano.

ALTISSIMO — CHIAMPO — CRESPADORO — MONTORSO — NOGAROLE — SAN GIOTANNI ILARIONE — SAN PIETRO MUSOLINO — ZERNEGHEDO,

La valle che tra la Tavernelle e Montebello verdeggia ubertosa, e via via restringendosi tra due catene di monti s'innalza fra settentrione e ponente occupando lo spazio di 22 miglia quadrate, coatituisce il territorio di Arzignano. Il torrente Restenna, che alla metà si unisce coll'altro dell'Agno o Gnà, lo divide a levante dal distretto vicentino, mentre a ponente è separato dal territorio veronese dalle acque dell' Alpone. Tutta la valle è traversata dal Chiampo. che discende dalle altissime vette delle Tre Croci confine del Tirolo. s'ingrossa per molti rigagnoli o torrentelli e mette egualmente del Guà e dell' Alpone nell'Adige. Il paese cinto a questa maniera, percorso d'ogni parte dalle acque che da aecoli lo ricopropo di quelle terre feconde, che nel rapido loro corso travolgono è tra' più ricchi della provincia, e l'industria seppe approfittare di tanta ricchezza arrestando le acque fertilizzanti sovra prati, od utilizzandole a volgere opificj, macine, manifatture. La quantità dei foraggi offre al paese utile mezzo di occuparsi nell'allevar bestiame che unitamente ai filugelli ed al vino quando questa maledizione di malattie non distruggevano ancora le noatre viti e l'industria delle sete, davano al colono non comune ricchezza. Le apriche collinettte, e le falde aperte ai liberi raggi del sole maturavano riputatissime vendemmie, ed il Piccolit d'Arzignano e il Pasetto di Montorso gareggiavano per forza e sapore co'più squisiti vini d'oltramonti. La possidenza suddivisa avea consigliato a piantar grande quantità di gelsi, ed ogni famigliuola allevando quanti più filugelli potesse, essa medesima ne traeva la aeta, o li vendeva ai molti filandieri del distretto. Di questi linduatrianti se ne poteano qui contare oltre 200. millo le persone occupate, o pressoch un capitalo di un miliono di franchi impiegati. Una volta nel distretto prosperavano fabbriche di panni, onde nel sno Arino catava il Dottori: « Con gli sivali e un palaudran da Ciampo »; sei fabbriche occupavano ottanta telaj. Oggi properar la sola del Mabil con due route d'acqua e molte nouve macchino.

Questi monti, appondico della gran catena della Alpi tirolesi, ad ogni passo presentano vestigia di vulcani estinti, o l'onda dello lavo nuichissime, che in millo modi vi si apersero la strada; qui il geologo raccoglie indirj e frammenti preziosi e visita maravigliando i basalti colonnari del monte del Diavolo, che sporgono dalla superficie del monte disposti in prismi di 4, 5, 6, 7 o più faccie.

Molte o riputate le cavo di pietre e marmi. A Crespadoro vo n'ha una di hiance e di biance e rosso; a Durio, nella coutrada di Campo d'Albero, una di diaspro duro a vazi colori eleganti, ed altre a San Pietro Mussoline; nan che per durezza o facilità di hella pullitura o per dimensione va innanzi a tutto è quella del Bianceno di Chiampo.

Poco innanzi al principio di questa vallo fertilissima e como a farne gli onori discosto da Vicenza 10 miglia si presenta Arzignano; forso



Arziynano.

Arx Joni, e a sostegno di questa opinione forcon portato di mezzo iscritioni marmoree e antichi versi incisi in laminette di bronzo, i quali voglionsi scoperti nel 1833, e in quella veco furono composti in quel torno per ridersi della credultità degli eraditii. Orioli nou vuol passarla buona nemmeno a duo dello iterzitioni che, mutati i nomi parlano della madesima sciagara, e attribuiscono a questo rago e salubre pesse la mala influenza di occidere le nue visitatrici dello stesso genere di morte. A noi basta arere accemanta la quesdione, giacob, anche messe in dabbio quelle dae iscrizioni che non esistono che stampate, ve ne ha nua terza conservata nel maneo Tornici riorigia, e tranio Arziganoe, che prova come qui abitassero famiglie romane ascritte alla tribb Listenia.

Al finire del secolo X i vescovi facevano da padroni anche in Arzignano, ma veri signori del paese erano i discendenti di Alfarisio, primo dei conti di Vicenza, e il pronipote di lui Ugnecione d'Uberto, riputatissimo capitano ghibellino, lasció verso la fine del secolo XII queste terre al figlinolo suo Gnidone, che su il primo ad intitolarsi conte d'Arzignano. Nelle storie spesse volte abbiamo nominata questa potente famiglia, e come ora soggetta, ora ribellantesi alla podestà di Vicenza, patisso d'esigli e di confische, e spesso vedesse quel suo castello preso e saccheggiato. E perchè i fatti di civile coraggio non sono mai abbastanza ricordati, accenneremo novamente a quell' Egano, ambasciatore de' Vicentini ai Padovani, il quale innanzi al pien consiglio della città di Padova, difensore de' diritti de' snoi concittadini, protesto lui solo ed i suoi amici d'Arzignano bastare a far libera Vicenza dall'odiato dominio, Nel 1335 Singhelfredo II vendelte questo sno feudo d'Arzignano ad Albertino e Mastino della Scala, e pare che pochi anni dopo questa famiglia si estingnesse in Giacomo: almeno dopo d'allora i nostri cronisti non ne fecero più cenno.

Che Arzignano fosse poi una terra ricca e popolosa ce lo prova il fatto, che questo paese ai tempi della lega di Cambrai, messo a ruba da Tedeschi e Spagnnoli, costoro ne portarono meglio che 650 carra di masseriria.

Questa grossa borgata , bella di comodi e spazioni fabbircati, ha ulen more chiese parrocchial, l'ana al piano l'altra nella vaga posizione del suo castello; il paese poi nel centro si allarga in forma pressochè di croce, o racchiude tre piazza principali; la selciata per le granaglie, l'altra muota per le mercanzie in genere, e quella finalmente del Casapo Marco per gli naimali, tutte e tre gremite di popolo, a minate d'ogni commercio, per mercani estimanali d'ogni martello, a specialmente nelle dei red di San Rocco e di San Bartolomeo, e nell'altra la più ricca e popolosa fra tatte che si disce per tre giorni all' Ognissanti.

E degna in Arzignano di ricordanza una fondazione di carità, denominata l'Opera Pia, che al presente ha un annuo reddito di franchi circa 2000, e che per ogni settimana provvede ad nna sessantina d'infermi della classe più povera, proporzionatamente ai loro bisogni. Da cinque anni per un generoso lascito s'è aperto un Ospedale, e già le pratiche sono ben avviate a unire in un solo i due stabilimenti di beneficenza.

Árzignano come capolnogo di distretto è fornito, per l'amministrazione politico-civille-gindiziaria, d'una opetazzione conunales, venteu uffizio proprio, d'un commissariato, d'una pretura di terza classe. Pella parte sanitaria ha tre medici condotti, un chirargo operatore e due maumane. Esso ha pio una senola elementare maggiore al piano e lo minori nel castello, e conta diversi cittadini distinti negli ameni studj e nelle dignità ecclosiastiche.

E sorra ogni dire delirioso questo distretto, e le sue strade comode e spariose presentano savaiste prospettive, a sempre nuore scene e passaggi animati. La coltivazione delle campage non può essere più intelligente ed industriosa, e vistili l'amenissima villa di Zermagchedo, o più manari le fracci terre di Montorso, che da quel suo monte aterite, bralle, covo preditetto degli orai s'obbe il nome, o vi cerchi la solitaria stanza dove. Lugii Da Porto, lonatono degli strepti cittadini, dettava le immortali pagine di Ginlietts e Romoo e le sue eleganti e riputate lettere storiche: o ti piaccia sumiarre la pittoresca posiziono della chiesa e del castello di San Giovanni liarione e l'amenità di quel monte tutto ridotto a col-tras e lettile di fratta equidistica.

Chi d'Arzignano prosegue verso di Chi ampo, patria del beato Isaardo (1218) e di molti ingegii svegitai i, inenzo al testoro de anoi peati trora usulala popolosa borgata, distinta per la sua chiesa di San Martino, e per un optitale; e lasciata sni colli alla sinistra Nogarole, donde venne l'illustre famiglio monoima gai vicentina or averonese, prosegue a San Petero Muscolino, vede Altissimo che pompeggi e domina dalla cina, ca Crespadora, che deve il nome alle terre assiriera, peco distanti dalla sua chiesa, trova il termino della via carreggiabile e della coltara; più in su fino alle Tre Croci, montagno, herroni, precipizi, una natura grandiosa e selvaggia, una ratra perissima e que s'isienzi rotti oblonto dal tintinnio del campanello attacesto al collo delle manadre, e dai ciopi delle manadre del carponaro re happrecchia materiala alle sua cataste, delle manadre del carponaro re happrecchia materiala alle sua cataste.

t Tra i quali D. Paolo Mistrorige, motto nel 1851, traduttere d'Orazio e d'attri lalini, poeta de congressi de dotti italiani e grau galantuomo.

## Distretto IX di Lonigo.

Comuni: Agugliano — Noventa — Alonte — Orgiano — Campiglia — Posana — Montebello — Gambellana — Sanego.

Lonigo giace nel punto ove i colli Berici, Labbandonando la valle di Trissino, si ripiegano ad angolo ottuso per correre con dolce curva fino al paese di Orgiano; e adagiato al colle si'distende alquanto lungo il



Lonigo.

torrente Guà, che sbocca dalla valle unddetta costeggiando il piovente delle colline Beriche. Vell mezzo dell'abilato scorgesi come un'altima rigolistare di colli, disginatane per un leggero infossamento; e certo ai tempi remoti il torrente avrà investito anche questa petrosa protu-beranza, formandone nu elevato isolto, a tempi a noi più vicini. Quivi sopra giaceva l'antica ròcca di Lonigo. Però opinioni di cronisti, traditioni, de alcuni oggetti riavenuti nel suolo attestano che il paese non aresse quivi origine, ma un miglio circa più verso mezzodi, ovo le due

contrade di San Tomà e Sauta Marina; forse le orde barbare lo devastarono o distrussero e gli abitatori si ricovrarono sovra il vicino luoge più diffendibile.

L'interna cinta della rocca di Lonigo girava circa metri 400; la esterna circa metri 900 e fra queste passava come a terza difesa l'acqua del torrente, non però dal lato di nord-ovest dove scorreva fuori della ciuta esterna. Delle antiche mura rimangono dne alti e robusti torrioni, quattro torrette di cinta, due mezzo diroccate, e qua e là frammenti di mura circoscriventi l'antica area. Venti volte distrutta e riedificata mostra ue'suoi ruderi l'impronta degli Scaligeri. Il nnovo paese-le si distende tutto all'ingiro per circa metri 2500 o'tre alle disgiunte contrade di Santa Marina, di San Tomà, Madonna, Almisano e Bagnolo che fan parte del Comune stesso. L'abitato ha un'aria di costruzione fresca e deceute; cinque le piazze principali; venti le contrade fra le quali alcune ampie, regolari, pittoresche. Comodi e ameni passeggi; vie selciate, regolari, pulitissime, senza ingombri o risalti. L'acqua del fiume che vi scorre per sotterranee cloache dilava l'immondizie. Le strade del piano si possono dire buone e sufficenti al bisogno, pessime e insufficenti quelle dei colli, che formano un terzo del Compne; da mezzo secolo que' colligiani pagavano per le strade del piano e per l'abbellimento del paese, indarno supplicando che anche ai loro bisogni fosse provvednto.

Lonigo dista da Verona circa miglia 20, 45 da Vicenza, 3 dalla stazione della via ferrata, alla quale sarebbe provvidenziale il congiungersi con tronco ipposidiro, invece degli insufficenti ed indecenti omnibus; dai quali si ricava in media annuale dieci mila lire solo nel trasporto de' passaggeri. Ha due fiere principali; l'una in marzo, l'altra iu giugno, importantissima la prima pel commercio de cavalli, de quali ne bei tempi si smerciavan forse duemila. Dei tre mercati, frequentatissimo è quello del Innedì. Le biado rappresentano la parte più importante delle commerciali transazioni, e si valuta l'annua asportazione di più che secento mila sacca: scarsa l'industria. Una tipografia e una società di lettura cessarouo non è molto; l'antico Monte di pietà non è ricco; undici annue dotazioni a maritande: scnola elementare maschile e femminile: casa di ricovero, ospitale saggiamente diretti dalle suore di carità; in edificio adesso ampliato, avendovi parte la munificenza del principe Giuseppe Giovanelli. Lonigo avrà un giorno una scuola agraria, che l'illustre natoralista e concittadino Orazio Scortegagna, a questo fine lasciava il sno retaggio, dall'altrni ingordigia e trascuratezza in gran parte disperso e ridotto alla povera reudita di duemila lire.

Nella raccolta d'accelli nostrali eseguita é posseduta dal signor Giamhatitata Carraco, non sais apiù ammirare la diligueta preparazione o l'arte di disporti artisticamente a movenze tutte loro proprie e naturali Non motto notevole in into d'arti belle. Solla pitazza un ampiò paizaro il cui corpo di mezzo vuolsi del Sammicheli, ed una vasta e robusta porta arcuata che lo divide per tutta la larghezza, e sfogando la pizaza maggiore metto in quella del damono. Duomo brutto ed ingusto; con svelto campanile, opera del veneziano Diedo. Era desiderio di molti di alzarne un unoro sull'ampia area dell'antico catelio, e ne fu da benemeriti cittadini acquistato il terreno e le case; ma le patrie e naturali siciareze contratarono al buon volere.

Il ponte di ferro sul Guà fu costrutto, pochi anni sono, dagli ingegneri Collalto e Zanella, opera robusta ed elegaute; il teatro fu ampliato di fresco e riccamente decorato dal bravo Abbriani.

Sul colle di San Ferno che sovratta al paese, sorgeva un'antici badio, aggi villo siconaelli, il cui interno se mostra ancora il carattere, montre l'esterno, irregolarissimo di forma, ha poco che meriti considerazione, se ne togli il prisco campanile o l'interno della muova chiesa a croce l'atima, di ricco el elegante stile lombardo, disegno dell'ingegnere Zanella. Bellezza principale di questo colle è lo stupendo oria conte, che pienamente si può godere dal graziono belevdere detto la Ròcca, opera dello Scannozzi: fatta non per albazione ma per riposo, presenta forma quadrangabre con cupola esagona; ha quattro facciate, e la principale a mezzodi con gradinata e vestibolo a colomati jonici. È proprietà d'ella partira famiglia l'isani, la quate a Bagoni, due miglia discosto da Lonigo, postiede altro palazzo palladiano, con vaste ed armoniche adiscruze rusticali.

Girca um miglio ad orest di Lonigo, in sulla via che mette a Verona, trovasi l'antico e venerato S au tuario della M a don na, nella cui decorazione architettonica spiccano tutte le gentili maniere nel rinascimento. Diviso in due ordini, sormonata o da frontespizi circolari decorati da cappae divisi fra lor da pinnacioi, litegiadrite da archi a sesto acutorachiudenti lateralmente trifore oblunghe, terminato piramidalmente a curve massutrevolmente unite, richiama alla mente i più gentili monumenti di Venezia del secolo XV.

Pochi idjiniti e non di grande merito; nella citiesa parrocchiale una tele Montapna, una dell'Angelli, del Menegatti, del Cignaroli, del Rosa, dello Scabri. Nella chiesa di San Fermo fra shre tele meritano menzione tre dipinti di Luca Giordano; di questi il martirio di Sant'Andrea è il più esteso e scabra pure il più telello. Buono è del Montemegaziono il mar-

tirio de anti Fermo e Rustico; e più lodato l'altro del Moretto da Brecia. Fri i diresti quadri della famiglia Pieriboni merita menzione una Sacra Famiglia del Palma vecchio, ed un Ecce-homo della satolia di Tisiano, di singolare bellezza ed espressione; in casa Tortima una tela che vuolsi di Girolamo dai Libri.

Le maggiori varietà geologiche si riscontrano verso i colii di Monticollo, dore si ravisan grosse marne, tuli grigi, basatia varie giaciture, grès conchigilare, scisti, petrificazioni marine. Il calcare predomina su tute queste pendici, le quali shbondano di una pregevolisima varietà di pietra calcare coliitic, non intaccabile dal gelo, di fina grana, di facili airore, indurantesi all'aria. A un miglio circa da Lonigo verso mattina si riavenne pare, 1833, ana sorgente d'acqua minerale salino-ferragionea le cui virti salinifera meritarebero di essero più estesamente conosciute; perenne è la polla e nel giro d'un'ora ne sgorga circa libbre metriche 800.

L'agricoltura, empirica e tradizionale, nel piano, è con amore e attività grande escreitats; ce che non sarebbe se, all'amore incontestabile che vi si presta, s'aggiungessero i migliori e più accertati mendoi? I colli benche vapiì, s'aprichi e dolemente accivit, pure giaciono quasi inocioli di abbandonati, colps delle poche comunicazioni e del doppio flagello che ad un tempo li colpisco, l'artofic se l'odium.

Il distretto di Lonigo distendesi su pei colli fino al ciglio della fertilisaima valle di San Germano; di là discende e corre-conterminato dal distretto di Barbarano, poi si piega tirando per breve tratto a mezzodì, e toccando il anolo di Este e Montagnana, giunto al fiume Frasine che ne marca il confine da questo lato, di nnovo piegandosi, confinando coi distretti di Cologna e San Bonifacio, poscia toccando per breve tratto i colli dell'industre Gambellara, passa la valle di Trissino, e si ricongiunge alle pendici beriche, demarcato quivi a settentrione dai distretti di Arzignano e Vicenza. La maggiore sua lunghezza misura circa miglia ventidue, sette la maggior larghezza. Principali torrenti sono il Guà ed il Chiampo, che nascono sui dne versanti dei monti di Valdagno; bagna il primo i Comuni di Montebello, Sarego e Lonigo, poi inarcandosi sorte dal distretto, quindi cangiato nome lambe un'ultima volta il confine estremo di mezzodi, toccando il Comune di Noventa. Il Chiampo al contrario, giunto entro il Comnne di Montebello, si ripiega e subito ne esce bagnando quindi solo questo Comune. La superficie del distretto è per tre quarti in piannra il resto in collina ed è fertilissimo; la sua rendita censuaria solo inferiore nella provincia a Vicenza, superiore a quella di Bassano e Schio di superficie quasi doppia; la popolazione all'agricoltura quasi solo deve la prosperità.

Il Comune più abitato è Noventa, paese il più esteso del distretto, con palazzo Rezzonico di ricca e appariscente architettura: sul finme Ronego navigabile pel tratto inferiore, con mercato assai frequentato. Primo per importanza censnaria, viene il vago paese di Montebello. (vedi a pag. 956). Adagiato ai colli, rivolto a mezzodi, bagnato da tre torrenti, in sulla strada regia che mette da Vicenza a Verona, godeva un giorno per la posizione di particolari vantaggi ed era di più allegro e svegliato umore che ora non sia. Son vaghi a vedersi i ruderi di un castello antico, tante volte nominato nella nostra istoria. R paese di Montebello e le sne circostanze aono amenissime e i colli posti a vigneti ed oliveti lo rendono vago e fruttifero. Per spperficie superiore anco a Noventa e Montebello sono i Comuni di Pojana maggiore, Orgiano e Sarego; però la massima densità di popolazione riscontrasi nel Comune di Sorio, attesa l'industria e la suddivisione di proprietà. I metodi agrari, pressochè egnali in tutto il distretto, fanno singolare eccezione in questo Compne e principalmente in spi colli di Gambellara; e la svegliatezza e alacrità dei colligiani gareggia coll'obertà del suolo per producre favolosi lucri; quivi non un palmo di pendice incolta e le mille prode da quei fortunati olivi ombreggiati, da viti a basso ceppo, da alberi fruttiferi, sono un incanto per chi le osserva, nna benedizione per chi vi ha speso e vi spende i sndori della sna fronte. Ricorderemo in questo distretto noa tela del Montagna ad Orgiano ove pur sono palazzi del conte Ferro; ed Olivotti, nn altro palazzo detto la Favorita sovra nna collinetta isolata nel Compne di Montebello, el i basalti del Comune di Sorio.

### Distretto X di Barbarano.

Comuni: Albetione — Castegnero — Grancona — Mossamo — Nanto — Sossamo — Villaga — Zovencedo — San Germano.

Barbarano non ebbe certo il suo nome ne dalla romana famiglia dei Barbi, ne dai Longobardi dette dalle langhe barbe, ed è giudizio il più sionro ripetere col Paglierini che è stato fondato dai padri nostri. Rea nno de'tanti paesi sa quali i vescovi di Vicenza pretendevano esercitare asolnta signoria, anni il Barbarano serive ch'essi lo tennero sempe per metrepeti della loro giunicidiono. Dicital abbiano decreti del besto Bartolomeo da Bregante datai dalla piazza del castello di Barbarano, ne'quali "initiolo Rez, Ducz, Comes a Murchio Barbaroni, ed in questo suo regno lilipatiano aveva un palazzo episcopale, ed episcopale initiolava qued castello. Al tempo degli Senigeri qua risedeva un capitaca generale della circontanto riviera; riperio Barbarani guarratia copidensus. Gisco questa grosas borgata a'piedi di alto monte e fino degli malcibi tempi dividevasti in den contrade, înasi in poggia, l'altra in piaseo. Sul collo, e propriamente sulla parte che garda verse Villaga, contra Villogno, dor'à edesto la cessa gia de conti Porto, sorgera il castello de' Signori; al piano era situata la chiesa parrocchiale ed il grosso del borgo, burgum pibbis.

La perrocchiele, ridabricata nel 1247 e consecrata nel 1307, può vantari di aver avuto un collegio di canonici prima d'ogni altra del nostro territorio, trovandosi ricordati da una iscrizione del 1120. Però menerava a quel tempo ed anche un secolo dopo di campane, ed il popolo venira raccolto alle sue couvircine ad avonsum dabalor.

Barbarano era la via che generalmente teneva l'oste padovana quando scorreva sul nostro territorio, onde tra le terre vicentine fia sempre la prima assalia e deribata. Egual sorte prové ripetatamente si tempi della lega di Cambrai, e per quasta via il marcaciallo Badetaky, ael giugno 1848, si diresse da Montagnana sopra Vicenza e cominciò la sua fortunata cempagna contro l'armi italiane.

La parte piana del distretto à tra le più fertili della provincia. Le vallò di San Germano, Gramona, Sossano, feracissime di grani; i colli di Castegoreo, Nanto, Barbarano producono vini che sino dal secolo XVI si lodavano « per delictalissimi come lambrasia perreghina, e per generosi quanto li mocato de Polocho, oggi hanno perduo dell'antica riputazione. Sal colle di San Pancrazio è un monastero di Minori Osservani che soppresso nel 1709, ristabilio negli scoria anni, mostra una banona biblioteca e codici preziosi che meriterabero di essere statuati. Al bettone è ricco della pietra calcarea, che cotta ad uno di calcina si trasperta per Padora a Venezia. I colli di Mossano ricordano gli eccidi che in quelle grotte vi commisero Tedeschi e Spagnuoli (Vesi la grotta di San Bernardino a pag. 7804).

Per la stessa forza d'inerzia, per cni a malinenore ci siam posti a quest'opera, or pigliato il corso, non sappiamo, soffermarci ad un tratto, e ti preghiamo, o lettore, seguirci per poco, gettando lo sguardo alla via, in cui ci fosti compagno. Perdesi essa in nu lontanissimo orizzonte, ove l'occhio nostro uou può, e iu tanta oscurità t'affidammo al conte Giovanni da Schio, aspettandoti noi un poco fnori di quelle tenebre. Ma egli (ci perdoni quell'nomo pien di sapere) la fece più bella a te ed a noi pure : poichè iu nn libretto, poi dato fuori, opina che nn de' popoli primitivi del Vicentino fosse il Cimbro, il quale avrà contrastato ai Galli ed ai Latini, iudi si sarà confuso con essi, fiuchè gli Scaligeri a fiue politico pensarono di risuscitare quel nome e quella fazione. E tal sia: ma dobbiam noi dire pur anco, che, se talvolta il chiamar Cimbria la nostra città fu in voga de'liberali, talvolta fu eziandio parola di spregio: come in Ferreto Ferreti, ove Cimbria dicesi a titolo di vitupero, non di vanto, a quel modo che Fiesolani dicousi i Fiorentini dall' Alighieri e da Ferreto stesso. Di volo accenniamo che quella lapida scoperta sul Berico, e dallo Schio detta Euganea, ha molti titoli che la raccomandano come etrusca: e delle origini non più parole,

Sei vennto poscia, o lettore, ai tempi romani; e se alla nostra citàla ciàndio ne rimarco alcune memorie la vedetic anapogiare inu na silenzio che nulla ci disse della vita del popolo. Ma se d'Allieno Cecina abbiamo potuto appena toccare rimettendoci a Tactio, non vogliamo lasciari escas alcuni cenni su Pelemone, i e cni noticis onno ne l'altini più aparse. Nato sotto Augusto in condizione servile a Vicenza, fu posto dapprima al-larde die cissori de cemosra, que posto dapprima per la sodiatesca sì servati nel·lordito: poi manomenso si recò a Roma imperanto Tiberio, o vi apria sendo di grammatica. È lostato da Svetonio, Giorenale e Marzinis; ecbe a scolaro Aulo Persio, e secondo alcuni, anche Quiutilimo e Lacano, che invece gli furuo esmali. Fa l'Arctino del snoi tempi: celebre contro-revisi ebbe con Antonios Liberiale, come ii Carco col Cassivietto: celebre è la sna vigna comprata da Sencea, lodata da Plinio. Di lui fa seritico on residio libero dipas da Giocano Ia nella mel 1855.

Alquanto più avremmo potuto trattenerti ne' tempi che i Barbari corsero e ricorsero le uostre terre. De'Lougobardi rimasero i decani delle ville sino ai uostri giorni, e molti nomi (monte Galda gualdos, bosco; Fara, gens; Gazzo, Dosco; Lebis, portico ore davansi igiudizi; Sermesa, dai Sarmatat remniti coi Longobardi), Quando posì in nottri padri si ritrassero sparatat alle lagune, seguendo il corto del Bacchiglione, che ha foce a Brondolo, devono essersi stanziati a Chio ggia come attesta il calto de' santi Pelico e Fortanto, comune nella Venesia alle sole Choiggia e Vicenza, a modo del cutto di santa Ginstina, recato dai Padovani a Riako, e di san Teonisto dai Trevisiani a Toccello.

Poco l'indingiammo ne' tempi (endali: pur bello sarebbe le prepotenza de' signorotti dedurre dagli statuti de' secoli più vicini, che non le accennano, ma sono manifestamente fatti per togierete: per escupio, quello ne quis munarius cogst aliquem ad num molendinum che è certamente l'abolizione del diritto fundale di macina.

Prasso a poco a guisa delle altre città vedemmo le nostre libertà prender forma dalle immunità vescovili: immunità, e non signoria, come provano non selo i diplomi allegati, ma quanti farono dati dagli imperatori ai vescovi, come dimostrasi in un discorso inedito di Giuseppe Todeschini sulle decime feudali nel Vicentino.

Degii anni d'Ezelino, di Vicenza libera, del dominio padovano nulla abbiamo ad aggiungere. Se rapidiamente passammo l'età degli Scaligieri e de Visconti, fu bella ventura che Giscono Janella pubblicasso il no libro su l'erreto, dimostrando quai sentimenti animassero i Padevani in quelle lor guerre contro Vicenza, descrivendo il fatto del 1318 (da noi maineme posto al 1317) mettendoci innanza l'Alighieri veneza. Qui osserveremo che nel secolo XIV i diritti de' mergifi, capa d'un Comune, anderono in farter passanol da' signori, che ner noi investiti, al Comune, e che la custolia de' fratti campestri divenne carra di bunoi rovocilimoni i della stessa città.

In que' tempi, in cui non eravi ancora una common autorità efficace e una comune legge, il private atseso dichiarra dianni il Comune quali malte avrebbero preteso i suoi campari da chi avessegii recato noja nel campo ch' egii aves guucato cioè stottoposto a tali regolio e antato cioè cintato coa siepe di spins. Son pieni i nostri statuti di privitolorità su queste gnize o regole, le quali vanno sempre più nel secolo XIV di cosa privata dirennedo cosa pubblica.

Un cenno ancora faremo di quelle apparizioni fantastiche, di cai parhano sovento i cronisti, de l'eropenti miracoli che trascimazion nell'ospedale di Sant' Antonio a stupore que' dottissimi, i quali correano affannati ai frati Domenicani, ma inveco d'esserne lusingazi nella loro redudità ne ricevenno predenti consigli. Bell'esempio che il clero, lungi dal mettere in voga culti supersiziosi, colpo del tempo, n'era il freno più avveduto e niu fermo. del mettere in voga cutti superstiniosi, celpa del tempo n'era il freno Pru avvedute e più fermo.

Ben fece più tardi il geverno veneziano con provvide leggi contenendo in certi limiti il potere de' preti, e però togliendone l'odiosità, ma insieme mantenendo la religione, e così salvando l'Italia da una cansa di unove divisioni. I nevatori I cercarono fortuna in altri paesi; nel nostro il popolo vide corretti abusi senza che si distrusgesse il bene, e si mantenne cattolico. Bensì deploriamo altamente i giudizi dell'inquisizione, uou colpa della Chiesa cattolica, ma dei tempi che non permetteano nemmeno ai Protestanti il disceruere quel dovere di cui dobbiam rispondere a Dio solo, da quelli di cui rispondiamo anche agli uomini. Tanto più che conduceansi talora que giudizi con prevenzione ed animosità: come avvenue pel Checchozzi, che certamente in condannato tutt'altro che come protestante (qual potrebbe sospettarsi dalle nostre parole), ma per dubbi derivanti da alcuni suoi scritti elevatissimi di teologia, ed nomo fu d'altissima considerazione. Ma non facciamo un'altra storia, o lettore, ed invece aspettiamo fidenti d'aggiungere a questa nostra una pagiua, che sia meno sciagnirata delle precedenti.

Un uomo colto e denaroso ci averte che noi non abbiamo parlato della zecca vicentina, ma disse il Muratori che presto si fa la collezione numismatica di Vicenza, avendo una sola moneta sna, e che mouete unove non possiamo coniare ne fa fede il segneute contereso:

i A proposito di quests, per isbaglio la medesima nota fu ripetuta a pag. 767 e a 927.

Quadro delle imposte prediali

| NNO  | Bradila centuaria | Aliquote di carleo delle imposte  | rico delle       | Imposte      | Imp          | Importi delle imposte | el e         |
|------|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
|      | operanie          | erarialı                          | provin-<br>ciali | territoriall | erariali     | provinciali           | lerritoriali |
| 1854 |                   | 42. 94. 85. 47. 32<br>40. 69. 20. | 5.50             |              | 4,084,876.34 | 475,854<br>523,073    |              |
| 854  |                   | 40. 66.                           | * *              | 3, 38, 80    | 3,869,473,78 | 350,427.20            | 152,221.84   |
| 200  | 9,519,265,35      | 40.63.                            | 6,50             | 3.89.40      | 90           | 618,752.24            | 370,680.19   |
| 857  |                   | 38.38.                            | 3. 31            | 1.27.90      | 3,634,476.94 |                       | 121,746.15   |
| 828  | 5                 | 38. 36.                           | _                | .96          | 3,653,291.48 | 95 237.               | 94,427.52    |
| 82   |                   | 13, 25, 91, 75,                   | 8                | 72. 48.      | 1,118,038.36 | Ξ                     | 64,396 33    |
| 98   | 8.885.372.75      | 15, 09, 43,                       | 50               | 71.79        | 341 186.89   | 17.770 74             | 261 633 35   |

Avvertenze, 4.2 Taulo la oliquote di carico che gl'importi cumulativi delle imposte a tutto 1853 sono espressi in lire ouquale parte dei Comuni del vecebio distretto di Cittadella farono aggregati alla provincia di Padova 9.4 Col 1839 nel riguardi dell'esazione delle imposte si res: operativo il nuovo compartimento territoriale, col striache e centesini; dal 1839 la pol la florial e soldi della nuova valuta.

(638.58.33 live di r. c.), e venne poi unito al Comune di Gambellara di questa provincia la frazione di 3.4 Nel 1869 si uniscono anche le aliquote di tappa militari 3.37, 70; che da l'importo di florial 300,036 43. Gambellara vicentina (19.278.97 lire di r. c.).

Allri redditi erariali in forini e soldi

| Dazio consumo murato (13.534.68) Dazio consumo forese (31.341.69) Dogano (33.46.97.24) Sale (34.291.18) Tabacelli (41.86.85.89) | 113,457.77<br>115,842.97<br>57,785.38<br>354,358.27<br>279,349.36 | 118 677.21<br>51,369.19<br>363,411.33<br>304,324.05<br>-06,935.64 | 128,287.23<br>118 047.24<br>52,713.20 | 130,735.82 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 05,191.344.69<br>05,191.54<br>354,937.24<br>1 242,291.38<br>11 413.685.59                                                       | 115.842.97<br>57,785.38<br>384,358.27<br>279,349.36<br>01.968.26  | 117,603 73<br>54,369.19<br>363,441.33<br>304,324.05<br>-06,935.64 | 52,713.20<br>374.96.47                | 102,140.62 |
| 65,191.64<br>354,937.24<br>242,291.38<br>143,685.59                                                                             | 57,783.38<br>354,358.27<br>279,349.36<br>01,968.26                | 54,369.19<br>363,411.33<br>304,324.05<br>-06,935.64               | 374 .96 47                            | 102,140.62 |
| 334,937.24<br>242,291.38<br>113,683.69                                                                                          | 270,349.36<br>270,349.36<br>04,968.26                             | 363,411.33<br>304,324.05<br>-06,935.64                            | 374 . 96 47                           | 300 000    |
| celii                                                                                                                           | 01.968.26                                                         | 304,324.05                                                        |                                       | 000        |
| ta                                                                                                                              | 04.968.26                                                         | 940 760 11                                                        | 367.853.57                            | 378.403.05 |
|                                                                                                                                 |                                                                   | 11 082 076                                                        | 102 \$43.67                           | 113,670.42 |
| 81.114.18                                                                                                                       | 23,195.67                                                         |                                                                   | 213,462,48                            | 218.771.57 |
|                                                                                                                                 | 43,235.70                                                         | 44,413.79                                                         | 24,635.68                             | 26.241.67  |
| Garanzia ori ed argenti                                                                                                         | 1                                                                 | İ                                                                 | !                                     | I          |
| Verificazione bollo, pesi e                                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                       |            |
| misure 2.061.17                                                                                                                 | 2,944.77                                                          | 2,314.29                                                          | 1,759 56                              | 1,325,12   |
| Diritti uniti 3.518.22                                                                                                          | 2.840.70                                                          | 1,337.34                                                          | 2,887.43                              | 7,705 68   |
| Beni demaniali 13,121.21                                                                                                        | 11,795.15                                                         | 10.019.                                                           | 5,568.40                              | 11,059,29  |
| Boschi 5.627.60                                                                                                                 | 10,099.96                                                         | 6,6:0.47                                                          | 7,030.86                              | 7.213 99   |
| Cassa d'ammortizzazione . 8,663.55                                                                                              | 6,416,41                                                          | 5.7=9.                                                            | 8,854.24                              | 1.997.78   |
| Tasse dell'archivio notarile 2,199.81                                                                                           | 2,108.28                                                          | 2.039.40                                                          | 1.524.29                              | 1.579.28   |

| Distretti            | Interessi<br>di<br>capitali | Fitti      | Livelli   | Totale     | Sovrimposta<br>comunale |
|----------------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|-------------------------|
| Vicenza              | 1.515.17                    | 20,615.69  |           |            | 211,249.2               |
| Bassano<br>Marostica | 835.86<br>466.03            | 25,942 97  |           |            | 66,987.00               |
| Asiago               | 452 69                      | 23.703.23  |           |            |                         |
| Thiene               | 223.83                      | 20,095.02  |           |            |                         |
| Schio                | 465.11                      | 11.143.44  | 15,559.95 | 27,168.47  |                         |
| Valdagno             | 266.49                      | 9.586.99   |           |            |                         |
| Arzignano            |                             | 3,920.87   |           |            |                         |
| Lonigo               | 49.25                       | 10,945.27  |           |            |                         |
| Barbarano            | 119.42                      | 3,204.04   | 1 210.66  | 4,531.12   | 31,069.44               |
| Totale               | 4,393.85                    | 139,396.78 | 49.612.46 | 193,433.09 | 635,901.9               |

Ginnti alla fine, è un caro dovere per noi l'attestar pubblicamente la nostra gratificine ai monsigori Marsaca e Gonzali, che ci apersero le loro preziose raccolte di patrio memorie, e ne farono gaidà benigna e maestri; ed a'signori Pasini, Lioy, da Schio, Beggiato, A. Yalle, Cita, Sarnori, o altri cortesi ed onorati, che vorreamo intil nominare, e che risposero fraternamente alle nostre inchieste, e giovarono delle loro cognizioni questo lavoro. Grazie ai gentili nostri concittadità di cic che hanon fatto, del molto che farano ancora per questi semplici studi, che dalla loro baerorio ed assidan cooperazione attendono una vita nora e migliore.

> FINE. giugno 1861.



### ERRORI E CORREZIONI

#### Produce of

| Pagina | Linea |                              |                       |
|--------|-------|------------------------------|-----------------------|
| 23     | 18    | più che l'attuale            | presso che l'attuale  |
| 43     | 45    | da Hendino                   | da Hendrico           |
|        | 28    | all'augurato                 | alle malangurate      |
| 60     | 25    | Rovatone                     | Rovolone              |
| 66     | 6     | Gunnio                       | Gnanio                |
| 70     | 34    | Roaldesco                    | Realdesco             |
| 74     | 7     | da Prato                     | da Prata trevisano    |
| 76     | 38    | Carezzola                    | Corezzoia             |
| 87     | 13    | Salvazzano                   | Sejvazzano            |
|        | 31    | Mentemerio                   | Montemerio            |
| 89     | 15    | Pierino                      | Pieino                |
| 100    | 37    | cittadini                    | contadini             |
| 120    | 36    | Bazzano                      | Bassano               |
| 135    | 19    | da Piazza                    | da Piazzola           |
| 139    | 27    | 4 giugno                     | 6 giugno              |
| 142    | 6     | Piave                        | Piore                 |
|        |       | Castelbaldo, detti distretti | Castelbaldo distretti |
| 153    | 13    | dadi                         | dadia                 |
| 156    | 36    | Damiani                      | Demini                |
| 158    | 33    | Zitodei                      | Zitoclei              |
| 167    | 18    | poeta e diplematico          | storico diplomatico   |
| 182    | 38    | nei 1369                     | nei 1491              |
| 183    | 3     | Marco                        | Mario                 |
| 188    | 3     | Zecchinetti                  | Zecchinelli           |
|        | 29    | Padova                       | Vedova                |
| 195    | 13    | Brursegana                   | Brusegana             |
| 196    | 31    | ie scuole                    | ia scuola             |
|        |       |                              |                       |

| 1006   |        | ERRORI E COI                                                      | RREZIONI                                                              |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pagina | Linea  |                                                                   |                                                                       |
| 198    | 15     | a 8,881 692.78                                                    | a 41,814.710.77                                                       |
| 203    | 31-32  | dagli intendenti di finanza,<br>dat camerlenghi                   | degl'inteodenti di finanza dai camerien-<br>ghi                       |
| 201    | 27     | Gellio                                                            | Gallio                                                                |
|        | 28     | Smon                                                              | Cismon                                                                |
|        |        | Crosara, San Bartolomeo                                           | Crosara San Bartolomeo                                                |
| •      | 31     | Fava, Mure, Zojan, Lugolo,<br>Perlena, Caene                      | Fara, Mure, Zojan, Lugo, Perlena, Cal-<br>vene                        |
| 207    | 27     | Tricinio                                                          | Tricidio                                                              |
| 208    | 40     | mori 2 novembre 1352                                              | mori nel 1332.                                                        |
| 219    | 24     | Taeur                                                             | Jaeur                                                                 |
| 220    | 6      | acendemia                                                         | accademica                                                            |
| 222    | **     | imposte eseguile da Camillo<br>Mazza della Balaustrata,<br>su eni | imposte della balaustrata eseguite da Ca-<br>millo Mazza, sulla quale |
| 225    | 38     | chicsa nuova era destinata                                        | chiera ouova è destinata                                              |
| 231    | 40     | alterati                                                          | atterrati                                                             |
| 232    | 43     | di nobilissima stirpe                                             | della nobilissima stirpe da Carrara                                   |
|        | 27     | Il sigitlo                                                        | uo sigilio                                                            |
| 233    | 14     | Magurio, feroce                                                   | Magurio Feroce                                                        |
| 235    | 17     | La sua cima                                                       | La cima                                                               |
| 235    | 9 e 15 | Brusegm                                                           | Urusegana                                                             |
| 237    | 21     | gli furono                                                        | ehe gli furono                                                        |
| 239    | 73     | quando esso conte Citta-<br>della                                 | quaodo II conte Cittadella Vigodarzere                                |
|        | 48     | Lazava                                                            | Lazara                                                                |
| 144    | 29     | moriente ereguita                                                 | moriente fu eseguita                                                  |
| 216    | 6      | eui il Da Rio                                                     | di eul Il Da Rio                                                      |
|        | 28     | Paravolo                                                          | Perarolo                                                              |
|        | 42     | Saonarola                                                         | Saonara                                                               |
| 218    | 47     | sul Roncajetto                                                    | sul canale di Roocajelte                                              |
|        | 49     | nel 952                                                           | in cul nel 952                                                        |
| 251    | 2      | Fergola                                                           | Tergola                                                               |
|        | 28     | lo fondò                                                          | fondò                                                                 |
| 253    | 33     | Perazolo                                                          | Perarolo                                                              |
| 257    | 41     | Segongo                                                           | Legnago                                                               |
| 272    | 15     | d'Arzer di cavalli                                                | d'Arzer di Cavalli                                                    |
| 276    | 19     | Saotuario ehe mostrasi                                            | Santuario mostrasi                                                    |
|        |        |                                                                   |                                                                       |

ti rapisce

l'uno e l'altro

ai bagoi, molti grandiosi al bagoi, e stanno multi grandiosi edi-

fizj

278 28 li si rapisce • 45 l'uno e l'altra

283 29

edifizj

| Pagina | Linea |                        |                              |
|--------|-------|------------------------|------------------------------|
| 284    | 42    | 1 persivi              | 1 parsiei                    |
| 288    | 6     | Nuggia                 | Maggia                       |
| 289    | 48    | nel 1600               | nel 1630                     |
| 290*   | 34    | l'altro Baone e quello | dell'altro Baone e di quello |
|        | 33    | Murlughe               | Murlungke                    |
| 294"   | 3     | Picinoli               | Picipali                     |
| 905*   | AX    | perché munito          | perché già horgo muello      |

26 e 27 fu commendato dall' ulti- fu commendato e dall'ultimo commenmo commendatario nel datario nel 1462 concesso

|      |       | 1462 e concesso             |                     |
|------|-------|-----------------------------|---------------------|
| 297* | 4     | abbia risposto              | abbia riposalo      |
|      | 7, 29 | Candina                     | Candiaoa            |
|      | 35    | Pertill                     | Pertile             |
| 298" | 20    | Camerini successi           | Camerini suecesso   |
|      | 31    | co' pochi pregevoli         | co' poco pregevol   |
|      | 52    | e nella sua scuola          | e della sua scuola  |
| 299° | 17    | il tenere bovolenta         | il lenere bovolent  |
|      | 22    | in Bellino. In questo tempo | la questo tempo l   |
| 300° | 36    | Fontadini                   | Fontanini           |
|      | 47    | Desmono                     | Desinano            |
| 304" | 9     | le conferiva                | conferiva quelle le |

38 il fondo Melzi il fendo Nelzi raddoppiata, ricominciando l'ordine al principiare della storia di Verona.

in Conselve

# Le pagine, dalla 2-6 innanzi sono segnate coll'asterisco, perchè la numerazione è

in Conche

| Pagmo | Linea      |                    |                                              |
|-------|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 293   | 2          | a ottenere         | attenere                                     |
| 296   | nota 4     | per tutti          | so tutti                                     |
| 266   | 40         | percurrit Gartia   | (percurrit) Gartia                           |
|       | 38         | da taluno          | secondo taluno                               |
| 309   | 2          | teneano Vespasiano | tenevaco per Vespasiano                      |
|       | 47         | uccideodovi        | uccisovi                                     |
| 313   | 15         | Dulsen             | Steren                                       |
| 315   | terzultima | Gallica; strada    | Gallica, Strada                              |
|       |            | , e che vi è       | , vi à                                       |
| 348   | 6          | è                  | ега                                          |
|       | 9          | (Manerbas)         | (Manerba)                                    |
|       | 44         | Val denese         | Val Tenese                                   |
| 321   | 4.6        | Curriculare. Na vo | eramente nulla ci autorizza ad accellare que |

nome imposto alia via romaca dal Panviolo abbastanza arbitrariamente.

Pagina Linea

Alla nota 18 doves collocarsi questa lapide del Rezisrio



| 330  | 5            | SCI VIF                                | aver servito                                       |
|------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 337  | 27           | , e che                                | falchè                                             |
| ٠    | penullima    | conceda                                | ei conceda                                         |
| 338  | 48           | purchè siasi                           | per chi sia                                        |
| 340  | 4            | mole, squadrature,                     | con mole, squadrature.                             |
|      | 22           | occorrono                              | soccorrono                                         |
| 351  | 6            | al serenissimo                         | la Screnissima                                     |
| 363  | terz'ultima  | mendizia                               | mondizio                                           |
| : 50 | note         | C. C. bis                              |                                                    |
| 361  | 13           | susseguenti                            | conseguenze                                        |
| 366  | 23           | scom; onimenti                         | scompartimenti                                     |
| 370  | ultima       | quanto vi fosse                        | quanto clascuno vi fossa                           |
| 374  | 34           | tradizione                             | tradigione                                         |
| 387  | 18           | s'inchiuse                             | la Inchiuse                                        |
|      | 26           | un tempo anteriore                     | una di tempo anteriore, già                        |
| 389  | 10           | credervi                               | crederne                                           |
| ٠    | quart ultimo | s richieda la forma circo-<br>lare, la | richieda ii passaggio dalla forma et-<br>lara alia |
| 103  | 26           | dei romano palio                       | dal romano palio                                   |
| 116  | 7            | Campo mantovano per im-<br>pedievi     | campo i Maniovani per impedirei                    |
| 417  | 4            | , e falta                              | faila                                              |
| 422  | 90           | Masi                                   | lilasi                                             |
|      | 0.0          | a t                                    | O-laws                                             |

|        |        | ERRORI E CO                                                                           | JRHEZIONI 1009                                                                                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagina | Linea  |                                                                                       |                                                                                                    |
| 462    | nota   | ; in die ob.                                                                          | ; in die ecc.                                                                                      |
| 46%    | nota   | sconoseiula,                                                                          | sconosciuta la sua tomba,                                                                          |
| 477    | 19     | rese grazie a Dio,                                                                    | Deeretò resa di grazio a Dio;                                                                      |
|        | 29     | , feeondissimo                                                                        | , pensiero fecondissimo                                                                            |
| 480    | 13     | artiglieri .                                                                          | artiglierio                                                                                        |
| 483    | nota   | del municipio; quello Ca-<br>nossa                                                    | del municipio Canossa; quello                                                                      |
| 189    | nola . | s'introdussero cavalli este-<br>ri per le carrozze e mae-<br>chine per la trebbia; ne | l'infroduzione dei cavalti esteri por le car-<br>rozzo o delle macchine polla trebbia-<br>tura, ne |
| 495    | 32     | eho rese al                                                                           | che Verona reso al                                                                                 |
| 496    | 18     | tutio                                                                                 | tetti                                                                                              |
|        | nota   | professa, più                                                                         | professa, eon più                                                                                  |
| 503    | 3      | peristilo, l'altar                                                                    | peristilo all'alter                                                                                |
| 540    | 3      | , informala da                                                                        | . Infermalo da                                                                                     |
| 517    | 17     | Storia dello                                                                          | Storm, quella delle                                                                                |
| 522    | 32     | Lucrezia                                                                              | Luerazio                                                                                           |
| 523    | 25     | Pumaro                                                                                | Famano                                                                                             |
| 524    | 17     | probere                                                                               | probare                                                                                            |
| 554    | 45     | gli imperiall                                                                         | imperial                                                                                           |
| 538    | 33     | masse                                                                                 | Massi                                                                                              |
| 571    | 26     | Tossono                                                                               | Porto Fossono                                                                                      |
| 372    | 23     | l'Aspone                                                                              | l'Alpone                                                                                           |
| 580    | nota   | eostruzione                                                                           | ostruzione                                                                                         |
|        |        | quelle abbiano                                                                        | elò abbia                                                                                          |
| 582    | 5      | bocche, ed attorno                                                                    | bocehe, per mezzo ed altorao                                                                       |
| 59%    | 4      | tirossi                                                                               | tirossi avanli                                                                                     |
| 602    | 9      | in via Nuova                                                                          | Via Nuova                                                                                          |
| 603    | 15     | di ufilità ed                                                                         | di peri utilità ed                                                                                 |
|        | 25     | , Smanio, e sui colli                                                                 | , Smania sui colli                                                                                 |
| 603    | 35     | riceveral cosi impressio-<br>ni cancellario                                           | riceveral impressioni gradevoli cosi can-<br>reliare                                               |
| 60%    | 19     | scenieo alla sala                                                                     | seenico a quello della sala                                                                        |
| 605    | 21     | Sanseverino                                                                           | Sansovino                                                                                          |
| 607    | 30 .   | l'uno o l'aliro                                                                       | nà l'uno ne l'altro                                                                                |
| 610    | 33     | alia cul                                                                              | alta quale                                                                                         |
| 619    | 28     | , la gemma                                                                            | gemma,                                                                                             |
| 629    | 32     | , non trasmodando riu-                                                                | non riuscissero, Irasmodando, a                                                                    |

, ma posteriormente non ma non inili; posteriormente ebbe

tilustraz. del L. V. Vol. IV.

talti; ebbe

633

### EBRORI E CORREZIONI

| noza la rari |
|--------------|
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |

- 36 Douce Douce





## INDICE

DEL VOLUME QUARTO.

### Padova e sua previncia.

|     | Dedica pag.                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ı.  | Origini. I Romani                                                 |
| II. | Condizioni di Padova antica                                       |
| Ш.  | I Barbari                                                         |
| IV. | Formazione de' Comuni                                             |
| ٧.  | Gl'imperatori Svevi, Case d'Este e di Romano                      |
| VI. | Tempi di Ezelino il tiranno                                       |
|     | Aneddoti. Civiltà padovana                                        |
|     | . Dalla cacciata d'Ezelino alla signoria de' Carraresi            |
| ΙX  | Padovani illustri, Belle arti, Sconcordie col clero, Statuti > 40 |
| X.  | I Carraresi                                                       |
|     | Civiltà, scienze, leggi, costumi, arti                            |
|     | Deminazione veneta II quattro e cinquecento                       |

| 1012    | INDICE                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| XIII.   | Dominazione Veneta, Il seicento pag_145                           |
| XIV.    | Dominazione Veneta. Il settecento. I progressi 461                |
|         | Gli ultimi tempi                                                  |
|         | La provincia in generale e la diocesi                             |
| XVL     | Distretto I di Padova. Città entro le mura vecchie 210            |
| XVII.   | <ul> <li>Città fuori delle mura vecchia • 219</li> </ul>          |
| XVIII.  |                                                                   |
| XIX.    | <ul> <li>Ville fuori di Porta Saracinesca e</li> </ul>            |
|         | Porta San Giovanni 236                                            |
| XX.     | <ul> <li>Ville fuori di porta Savonarola e</li> </ul>             |
|         | Codalunga , 240                                                   |
| XXI.    | <ul> <li>Ville fuori di Porta Portello e</li> </ul>               |
|         | Pontecorvo 245                                                    |
| XXII.   | ▶ II di Camposampiero 250                                         |
| XXIIL   | III di Cittadella                                                 |
| XXIV.   | ▶ IV di Montagnana                                                |
| XXV.    | V di Este                                                         |
| XXVI.   | • VI di Monselice 280                                             |
| XXVIL   | VII di Conselve                                                   |
| XXVIII. | • VIII di Piove 297                                               |
|         |                                                                   |
|         | Verona e sua provincia.                                           |
|         | Dedica                                                            |
|         | Prefazione                                                        |
| I.      | Topografia. Abitanti. Prime vicende 295                           |
| _       | Appendice A. Verona Cenomana 302                                  |
| H       | Verona sotto i Romani                                             |
|         | Appendice B, I cimbri 313                                         |
|         | . C. Incontro di Leone I con Attila 315                           |
| ш       | Condizioni del Veronese sotto i Romani 317                        |
|         | Appendice D. Le Grotte di Catullo 326                             |
|         | E. Sotterraneo alle Stelle 327                                    |
|         | F. Corso antico dell'Adige 328                                    |
|         | G. Mura e Porte                                                   |
|         | <ul> <li>H. Campidoglio. Terme, Teatro 333</li> </ul>             |
|         | <ul> <li>I. Ponte, Circo, Foro. Cenotafio dei Gavj 336</li> </ul> |

£

INDICE 10:

| IV. Agricoltura. Uomini illustri e governo ai tempi romani pag. 348   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Appendice K. Intorno alla patria di Plinio 355                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Dalla caduta dell'Impero Romano fino ai primordi del               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comune                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Materiale della città. Arti. Scrittori                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. 11 Comune                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Federico I. Lega Veronese. Lega Lombarda 406                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. I Della Scala                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Visconti e Carraresi. Fine dell'autonomia Comunale • 458           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI. Condizioni materiali e coltura nei secoli XIII, XIV 460           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII. Dominio Veneto                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII. Uomini illustri nelle arti, scienze e lettere dal se-           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| colo XV al XIX                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV. Chiesa Veronese                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XV. Il territorio                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVI. I distretti del Veronese. Distretto I. La città presente . • 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVII. Distretto IX, San Pietro Incariano                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVIII. > X. Caprino 653                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIX. > XI. Bardolino 656                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX. • II. Villafranca                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXI. • III. Isola della Scala 665                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXII. • IV. Sanguinetto 668                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXIII. • V. Legnago , 670                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXIV. • VI. Cologna 673                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXV. • VII. San Bonifazio 674                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXVI. • VIII. Tregnago 677                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vicenta e il suo territorio.                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dedica                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Medoaci, Etruschi, Galli, Romani 685                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. I Barbari, gl'imperatori di Germania. la Lega Lombarda • 692      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Gli Ezelini                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Governo libero                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Delle parti. Il dominio Padovano. Scaligeri. Visconti.             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dedizione a Venezia                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Stato di Vicenza nel secolo XIV                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. I Veneziani. La Lega di Cambrai 740                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIII. Quasi ti | e seco  | li .   |      |    |    |     |     |     |   | ï  |     |     |     |      | pa | g. | 767  |
|----------------|---------|--------|------|----|----|-----|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|------|----|----|------|
| IX. Governo    | sollo   | il do  | min  | io | Ve | ene | zia | 10. | F | an | ces | . A | ust | riac | i  | ,  | 773  |
| X. Della C     | hiesa y | icent  | ina  |    |    |     | _   |     | _ |    | _   |     |     |      |    | ,  | 787  |
| XI Scrittori   | vicent  | ini .  |      |    |    |     |     |     |   |    |     |     |     |      |    |    | 803  |
| XII. Belle ar  |         |        |      |    |    |     |     |     |   |    |     |     |     |      |    |    |      |
| XIII. Spettace | di e fe | ste    |      |    |    |     |     |     |   |    |     |     |     |      |    | ,  | 831  |
| La prov        |         |        |      |    |    |     |     |     |   |    |     |     |     |      |    |    |      |
| I. Vicenza     |         |        |      |    |    |     |     |     |   |    |     |     |     |      |    |    |      |
| Il mun         |         |        |      |    |    |     |     |     |   |    |     |     |     |      |    |    |      |
| Distrett       |         |        |      |    |    |     |     |     |   |    |     |     |     |      |    |    |      |
|                |         | Bassar |      |    |    |     |     |     |   |    |     |     |     |      |    |    |      |
|                |         | Maros  |      |    |    |     |     |     |   |    |     |     |     |      |    |    |      |
|                |         | Asiag  |      |    |    |     |     |     |   |    |     |     |     |      |    |    |      |
| -              | V.      |        |      |    |    |     |     |     |   |    |     |     |     |      |    |    |      |
|                | VI.     |        |      |    |    |     |     |     |   |    |     |     |     |      |    |    |      |
|                | VII.    | Valda  | gno  |    |    |     |     |     |   |    |     |     |     |      |    |    | 985  |
|                | VIII.   | Arzig  | nan  | 0  |    |     |     |     |   |    |     |     | ī   |      |    | •  | 988  |
|                | IX.     | Lonig  | 0    |    |    |     | i.  |     |   |    |     | ÷   | ÷   |      |    | •  | 999  |
|                | _X.     | Barba  | rang | 0_ | _  |     |     |     |   |    |     |     |     |      |    | ,  | 990  |
| Epilogo        |         |        |      |    |    |     | ď   |     |   | ÷  | ÷   |     | ÷   |      |    | •  | 996  |
| Frori e        | correr  | ioni   |      |    |    |     |     |     |   |    |     |     |     |      |    |    | 1002 |





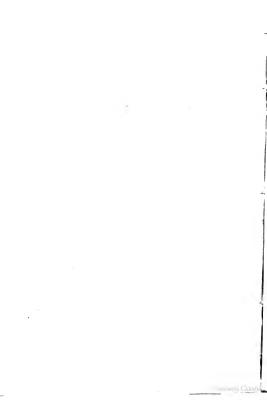

